

TUTTER BEET BUILDING COCMEDICAL BERNING CLEMENTE X



# HISTORIA

TUTTE L'HERESIE

Descritta

DA

DOMENICO BERNINO

Tomo Secondo ALLA SANTITÀ DI N. S.

# CLEMENTE XI.



VENEZIA, MDCCXVII.

Nella Stamperia Baglioni.
CON LICENZA DE SUPERIORI, E PRIVILEGIO.

# HISTORIA

Id

# TUITE L'HERESIE

Descritta

A a

## DOMENICO BERNINO

Tomo Secondo

ALLA SANTITA DI M. S.

# CLEMENTE XI



VENEZIA, MDCCKVIL

Nella Stamperla Bagiloni.

## Beatissimo Padre.

2.STRA mova, e potente Protegione de

quello Secondo Torro ancora della mia Italothe che volendone incominciare la invocuerane, non posso far di meno di non viorampere salle medefine parale di S. Linfelmo Cantragresse a allora quando egli derese il suo famoso Erdie od Urb. L. bro de Incarnatione al Pontesice Tribano Secondo , Sicut nulli digniùs posium Jita nuli libentiùs presentem Librum el quameve-Ara dedico fapientia, Il merito di quel Pontefice, à cui quel Sauto dedico l'Opera, servie di pronto filmolo al Sanio per la Delicazione dell Opera, e di buon animo egli ne intraprese l'escenzione col forte monivos che non mai più ginflumente nd alcun Principe findedica um Libros che anando à favore det Libro n perore not fromispicac i autor the net corps di ello la rappret ii. Dunque, se così e, a me per dedicave volentieri alla S. che treferiardielo, come uno OSTUMANO gli Scritto-

ri nelle Dedicazioni de' loro Libri à Personaggi eccelsi, e temuti, di protestare sul bel principio timori, e scuse del loro ardimento, per conciliarsi più sicuramente con l'ossequio della humiliazione il Patrocinio de' Grandi. Io alcon-

trario, BEATISSIMO PADRE, cotanto mi affido di ottenere dalla SANTITA' VOSTRA nuova, e potente Protezione à questo Secondo Tomo ancora della mia Historia, che volendone incominciare la invocazione, non posso far di meno di non prorompere nelle medesime parole di S. Anselmo Cantuarien-

S.Anselm Can-se, allora quando egli diresse il suo famoso Lituarin Epist. de-dic. ad Urb. II. bro de Incarnatione al Pontesice Urbano Sede Incarnatione condo, Sicut nulli digniùs possum, ita nulli libentiùs præsentem Librum, quam vestræ dedico sapientiæ. Il merito di quel Pontefice, à cui quel Santo dedicò l'Opera, servi di pronto stimolo al Santo per la Dedicazione dell'Opera, e di buon' animo egli ne intraprese l'esecuzione col forte motivo, che non mai più giustamente ad alcun Principe si dedica un Li-bro, che quando à favore del Libro non men perora nel frontispizio l'autorità del Nome, che nel corpo di esso la rappresentazione de fatti. Dunque, se così è, à me altro non rimane per dedicare volentieri alla S. V. questo Tomo, che presentarglielo, come uno specchio, avanti gli occhi, per poter sicuramente dire, ch'egli sia suo, anzi Ella medesima, che se lo dedica, con la prattica vivissima di quelle grandi azioni, che in esso si descrivono. Poiche quivi la S. V. riconoscerà la bella connessione trà l'Opera, e'l Protettore, trà l'Effigie, e l'Effigiato, e nel riandare i fatti de suoi gloriosi Pre-

decessori, rinverrà sotto altri nomi, e sotto altri tempi li suoi, e nel maravigliarsi delle altrui egregie operazioni, innocentemente si maraviglierà di se stesso, e pazientemente sopporterà la condizione de gran Personaggi, che leggere non possono cose degne di lode, senza che leggan le proprie. Hà Ella, BEATISSIMO PADRE, illustrato due Secoli con lo splendore delle sue Virtu, e nel trascorso, cioè quando Dio la custodiva, come in occulto, destinato all'Imperio Ecclesiastico del Mondo, seppe, e pote così bene congiungere la Nobiltà de' Natali con la Esemplarità della Vita, il costume della Corte con la schiettezza de' Costumi, l'avvenenza de trattamenti con la Religiosità del tratto, che sin d'allora la S. V. innestò le glorie de' suoi Antenati con quelle della Chiesa, e la sua Persona non così tosto fu conosciuta, che riconosciuta da Papi, e con breve tragitto dal Grande al Massimo, doppo pochi anni di applaudito Cardinalato, inalzato al Soglio di Pontefice, e alla venerazione del Mondo: nel qual Posto cominciando la S. V. ad il-lustrare, come dissi, sæculum nostrum in illuminatione vultus tui, riceve à piena bocca di tutto il Christianesimo li medesimi encomii, che ricevè il Religiosissimo Menna Vesco-vo di Costantinopoli dal Pontesice S. Agapito, Fidei integritate, & sacrarum Litterarum Agap. Epist. 5. studio, atque etiam piæ administrationis Tomo II,

· Escar

officio sic clarus es, ut Tibi tardiùs venire videatur, quo dignus eras, Io però non l'ammiro, PADRE SANTO, per ciò s. Hier advers ch' Ella fu, quando Nobile viandante nella stra-

da dell' Honore, pago di privata fortuna, fugiendo, come dice San Girolamo, Mundum vincebat: Vorrei di Lei maravigliarmi, se potessi, nel vederla presentemente assisa al Timone della gran Nave della Chiesa urtare intrepido, come San Leone Magno gli Eutychiani, così Ella li Giansenisti, rigettare prudente dal suo Stato con soavissimi mezzi, come San Gregorio Magno, e San Gregorio Secondo li Longobardi, così Ella le armi straniere d'in-ferocite Nazioni, che inondano l'Italia, proteggere invitto la Fede, come il Pontefice S. Niccolò il Grande contro gl' insulti di tutta la Gre-ca potenza, così Ella contro gli sconvolgimen-ti di tutto un Mondo rinversato; e sorpreso da tanti suoi illustri pregj, vorrei esclamare con S. S. Ber. lib.2. de Bernardo, Tu Sacerdos Magnus, Tu Sumconsider. cap.8.

Tu Sumad Eugen, III. mus Pontifex Tu Princeps Episcope

mus Pontisex, Tu Princeps Episcoporum, Tu Hæres Apostolorum, Tu Primatu Abel, Gubernatu Noe, Patriarchatu Abraham, Ordine Melchisedech, Dignitate Aaron, Auctoritate Moses, Judicatu Samuel, Potestate Petrus, Unctione Christus: mà un' altra rissessione mi diver-

te dagli encomii della sua Persona, e mi re volge più giustamente ad ammirare non tanto

Lei

Lei in Dio, quanto Dio in Lei, con ripormi nella bocca l'alto stupore di quelle sacre parole, Quis novit, utrum idcirco ad Regnum Esther 4. veneris, ut in tali tempore parareris? Fu ben costume di Dio, dar Prencipi alla sua Chiesa con misura di virtù proporzionata a' Tempi, ò felici, ò formidabili al Christianesimo; ed ora appunto, che al Christianesimo corre una malagevolissima età, de cui funesti avvenimenti ciascun Vivente può dirsi spettacolo, e spettatore, siami lecito dire à Lei, PA-DRE SANTO, ciò, che S. Simeone Siceota disse ad un rinomato Ecclesiastico inalzato al Patriarcato di Costantinopoli, Idcircò Tibi S. Simeon Sijuveni tantum Deus onus imposuit, ut spud Eleusium
majore virtute, viribusque sustineas calamitates, & molestias impendentes; e che apud Surium
22. Aprilis. à vantaggio commune Io concluda, che l'esser Ella Grande anche sopra il Commune degli Heroi, essendo tutto effetto della Beneficenza del Cielo, che hà voluto scieglierla à tempo, à Lui solo si deve la singolarità del Beneficio, ed à Noi solo rimane l'attendere non meno da Lei, che per Lei da Dio quelle Benedizioni cotanto necessarie allo stato presente della Chiesa. Quindi sorge in me una viva speranza, che siccome li Condottieri destinati specialmente da Dio alla Guida del suo Popolo, ò per valicare Mari, ò per attraversare Deserti, ò per altra strepitosa Condotta, sono eglino sem-

pre stati tanto prosperati nella esecuzione delle loro imprese, quanto privilegiati nella elezione del loro comando, così habbia la S. V. non tanto Ella à regnare prosperamente nella Chie-sa di Dio, quanto Dio per Lei nella sua Chiesa; onde da bocca Christiana replicare si possano li fausti annunzii del sopracitato Siceota, il quale doppo la considerazione accennata dell' alta providenza del Cielo nella Promozione fatta di quel Giovane Ecclesiastico à quel riguardevole Patriarcato, Egli tutto pieno di Idemibidem. Dio si rivolse al Patriarca, e disse, Confirma te, robustus sis, atque viriliter age: Deo enim confisus spero, Administrationem tuam, & diuturnam fore, & præclaram: nè può nella S. V. non avverarsi co-sì degno presagio, che cotanto bene annesso seco porta con la testimonianza presente l'avveramento del futuro.

> E testimonianze presenti sono pur troppo la infaticabilità della sua sollecitudine nella custodia di tutte le Chiese del Mondo, l'assiduità della sua assistenza negli affari delle più premurose Congregazioni, la Maestà delle sue comparse nella frequenza delle Basiliche, la esaminazione degli altrui meriti nella distribuzione delle Cariche, la integrità della Giustizia nell' amministrazione de Tribunali, il dispregio della medesima sua salute nella sottrazione, ch' Ella fà, del sonno agli occhi, e del

e del cibo al necessario sostentamento, ò per supplire personalmente al grave incarco de gran negozii del Christianesimo, ò per pascere il Gregge con manna saporosissima di preziose Homelie, ò per animare il Popolo con l'incitamento dell' esempio alla osservanza della Legge nella rigorosa prattica, ch' Ella sostiene, del digiuno Quadragesimale, ò per eccitarlo à Vita del tutto perfetta con la singo-larità della divozione, allora quando la rimiriamo negli Hospidali sovvenire à Languen-ti, negli Hospizii astergere i piedi à Pellegrinanti, e in hore matutine, e rigide orar solo dentro le Grotte del Vaticano in mezzo à suoi Predecessori, Santo frà i Santi, e Massimo Pontesice frà i Primi Pontesici del Christianesimo. Nemo potest, disse il suo Antecessore S. Gregor. in S. Gregorio, rectè terrena regere, nisi qui Reg. lib.4. noverit priùs, divina tractare; onde quindi proviene nelle Città à se soggette l'abbondanza dell'annona frà i scarseggiamenti delle vicine Provincie, la quiete de Vassalli frà lo strepito di prossime invasioni, il sovvenimento à Chiese saccheggiate dalla insolenza de Soldati, la felicità dello Stato non aggravato da alcuna nuova contribuzione q ne per l'armamento in difesa, e guardia de Confini, ne per la scarsezza del denaro assorbito, come in voragine dalle Guerre, nè per la mancanza del Commercio divertito in ogni parte da terrori

S. Simeon Si-

delle armi, e ciò in somma, che ci sà lecito lo sperare, Administrationem tuam, & diuturnam sore, & præclaram. Poiche pregj sono questi, BEATISSIMO PADRE, non tanto Suoi, quanto nostri, che sastosi ne andiamo per ritrovare nella sua Persona un Pontesice, pari al quale in Santità, in Prudenza, & in Amore, non possiamo certamente invidiare all' Antichità, e di cui maggiore sorse non rinverranno li Posteri, che chiameranno beato questo nostro Secolo, che la pose nella Sede Pontisicia per salvarlo, e felici ci diranno, perche d'appresso vagheggiamo quel Sole, al cui gran riverbero rimarranno anche abbagliate l'Età suture.

Nè la grandezza di questi meritati Encomii toglie à Lei, BEATISSIMO PA-DRE, quel merito cotanto ammirato da San S.Bernar. super Bernardo, allora quando egli esclamò, Ma-Missus est.

gna prorsus, & rara virtus est, esse humilem in honore! Ed oh! come maravigliosamente bene questa grande, e rara virturisplende nella S. V. quando Grande non tanto nel Soglio, quanto Massima fuori del Soglio, addomesticatasi nelle publiche Udienze col suo Popolo, Affabile senza viltà, Docile senza biasimo, Maestosa senzi affettazione inchirette dell' Altera a del Pontificato.

ne, inchinata dall' Altezza del Pontificato, compiange a pianti di chì geme, sovviene alle miserie di chì supplica, senza distinzione

di

di Persone, senza differenza di tratto, spargendo egualmente, come il Sole, li benefici raggi della sua Clemenza, e sopra le dorate Torri de' Rè, e sopra le humili Capanne de' Pastori! Maravigliossi già l'antica Christia-S. Joan. Eleenità, allora che vidde un Patriarca di Ales-Alexande. sandria due volte la Settimana seder esposto à tutti avanti le Porte del Tempio, aprire publico Tribunale à chiunque quello si fosse, che à Lui dire volesse à sue ragioni, à sue scuse, ò sue preghiere; e, come dice l'Historico, Sedens in Templi porticibus, se cui-Leontius in vi-libet volenti præbebat adeundum, habens most apud Su-rium die 1. Jan, secum considentes ex iis nonnullos, qui erant insignes virtute. Mà cessino le antiche maraviglie agli stupori presenti, nel rimi-rare il Patriarca de Patriarchi, e il Pontesice Massimo della Chiesa di Dio, abbassare paternamente sopra ogni miserabile quegli occhi, che vivilano alla custodia di tutto il Mondo, e con affettuose espressioni aprire in sollievo di essi quella bocca, dalla quale dipendono i venerati oracoli del Christianesimo, come se intender' Egli volesse d'imitare il Sommo Dio, che così pensa à ciascuno, come à tutti, così à tutti, come à ciascuno, Sic S. Aug. lib. 3. Deus curat unumquemque nostrum, tamquam solum; sic omnes, tamquam singulos. Per lo che, BEATISSIMO PADRE, alla S.V. rispondere giustamente

Ita denomina-si può ciò, che rispose il Divino Sofronio all' tur hic Sophronius apud Su-accennato Patriarca Alessandrino, che dal derium loc. cit. Gin die lucco della d stinato luogo della publica Udienza partissi un giorno affannato, & inconsolabile, solo perche alcun Supplichevole non vi comparve, Non Leontius loc. vi comparisce alcuno, ò SANTO PA-TRIARCA, disse, perche voi di già havete tutti consolati; e manca più tosto il Supplicante al Beneficio, che al Supplicante il Benefattore.

Oh qui sì, che io vorrei talento confacevole al genio, e genio proporzionato alla materia! Li suoi Beneficii, PADRE SAN-TO, sono cotanto intieramente preziosi, che nè pur' Ella esigge dal Beneficato la humiliazione del ringraziamento, e vuole, che tutto il dono, quanto egli è, tutto esso lo goda, senz' altra riserva per Lei, che il compiacimento del conferirlo. Io Io stesso sono testimonio presente, e vivo di così rara Beneficenza, perche non mai sono stato con generosa ripulsa rigettato dall' adorazione de suoi Santissimi Piedi, se non quando carico di pregiati favori venivo confuso, e humile à ringraziarnela, inaspettatamente oppresso da nuovo cumulo di obligazione nell' atto stesso della confessione ossequiosa dal mio debito. Mà di questi gloriosi lamenti n'è piena, BEA-TISSIMO PADRE, non tanto la Corte di Roma, beneficata da Lei in ogni sua Ca-

Casa, quanto la Corte del Mondo, che per non essere ammessa alla sua venerata presenza, basta solamente, ch' ella s'apprenda con-corsa nelle sue Anticamere per ringraziarla, onde tacito, e mesto ciascun da esse si par-te senza la grazia desiderata del ringrazia-mento. Permetta almeno, PADRE SAN-TO, la sua incomparabile modestia, che fatte Trombe del suo merito parlino quelle stesse bocche, che la medesima S. V. hà aperte nella gloriosa Promozione, ch' Ella ha fatta, non tanto di Cardinali, quanto di miracoli; che miracolo appunto io posso chiamare quella Promozione, che seco così bene porta il pregio di miracolosa: Honoribus Ec-S. Gregor, in 1. clesiæ pauci se subtrahunt, disse San Gregorio, allora quando egli rappresentandosi sotto l'occhio della considerazione tutta la Universalità della Chiesa di Dio, asseverò, che di tanti, appena pochissimi hanno si gran cuore, che vagliano ad infrangere quell' unica lancia da far colpo ne petti humani, la sollecitudine di essere Grande. Hor che direbbe il Santo Pontesice, se presentemente non frà tutta la vasta Congregazione de Fedeli, ma frà il numero Solamente di diecinove havesse scorto frà essi un Ecclesiastico, cotanto amico della Ecclesiastica Humiltà, e cotanto inimico della Ecclesiastica Grandezza, che volesse più tosto con heroica virtu haversi meritato il Cardinalato, che

che riceverlo! Certamente egli ripeterebbe con gaudio ciò, che lasciò scritto ne suoi Libri, Idem ibidem. Electio boni Antistitis non sit humano judicio, e Miracolosa, Divina, e Sorprendente direbbe questa elezione, che per la rarità dell'esempio, e per la novità della repulsa hà fatto restare attoniti nell' ammirazione gl' istessi Heretici Detrattori della Chiesa Romana, che loro mal grado hanno in questa Promozione confessato, che sotto il suo Pontificato non tanto in Roma si sceglie il megliore frà il buono, quanto l'ottimo frà il Origen in illud megliore. Discat Electorum Princeps, esclaNum 27. Provideat Domi- mo già sin dal Terzo Secolo Origene, successores sibi, non eos, qui consanguinitate generis juncti sunt, testamento signare, nec hæreditarium tradere Ecclesiæ Principatum, sed reserre ad Judicium Dei : E la S. V. hà talmente rimessa al Giudizio di Dio cotesta cotanto premurosa operazione, che par, che il medesimo Dio rimettendola tutta à Lei, Ella habbia scelti Soggetti di ogni ordine della Ecclesiastica Gierarchia, con tal proporzione di Dignità, e di Merito, di Religiosità, e di Natali, di Dottrina, e di Avvenenza, che li Promossi pajono nati apposta nella sua età per rendere famoso il suo Pontificato, e non tanto il Cardi-

nalato conferito ad essi, quanto essi al Cardiualato: in modo tale che in loro si avveri l' aureo detto di Pio II. Dignitatibus Viri dan- Pius II. apud

di, non Viris Dignitates.

Ma se così è, che dare si debbano gli Huomini alle Dignità, e non le Dignità agli Huomini, comporti, PADRE SANTO, che io per bocca di tutti sopra questi humilissimi fogli riverentemente ripigli il suo, non sò se io dica, ò eccessivo zelo, ò rigore, per cui ha Ella transandati Personaggi pur troppo meritevoli di così pregiata Grandezza. Egli è verissimo ciò, che pur ora vengo di asserire con Origene, e che con più autentico oracolo ci prescrive Giesù Christo, allora quando egli chiamò Beato San Pietro, solo perche San Pie- Matth. 16. tro dimostrossi lontano da ogni humano sentimento di sapienza carnale. Mà Quod me- s. Greg. hom. 9.
renti datur, dice S. Gregorio, jus est, non
beneficium; e tralasciato ogni gran merito,
che i suoi degni Nepoti habbiano contratto col
Mondo col solo discendere dal suo Sangue, grandissimo si è quello, che al dire di Sant' Ambrogio hà dell'Heroico, Cum felicitate luctari, & à felicitate non vinci. In pochi periodi ben' intende ciascuno il molto, che si tace, per lo che tutti ad esclamare siamo forzati, BEATISSIMO PADRE, à similitudine di Giesù Christo si tenga pur' Ella lun-gi da ogni dettame di Sangue, mà ad insi-nuazione del medesimo ponga sul Candelabro della Chiesa, chì così bene riluce nella Casa di Matth. 5. Dio,

Dio, e faccia, che in essi resti à i Pastori il sollievo, e al Pontificato Romano il sostegno di fermissimo appoggio, onde dal solo loro volto apprendano gli Heretici la verità della Fede, e in rimirandoli, siano costretti di additarli, e dire, Ecco le vere idee della Chiesa Cattolica, Ecco le vere copie di quel Celeste Originale, che formò Christo col pennello intriso nel suo Sangue sopra le Tele misteriose de Santi Apostoli. Sicche ricca la Chiesa Romana di sì pregiato tesoro, ridondi poi il merito avvantaggiato de suoi illustri Nepoti in benesicio commune del Christianesimo, e con un solo tiro della sua Pontificia benesicenza la S. V. pienamente consoli tutto il Mondo.

E questi sono i motivi, per i quali, come sin da principio si disse, io volentieri offerisco alla S. V. la continuazione delle mie fatiche, persuaso ancora, che quella perpetuità di memoria, che le Historie danno alle altrui grand' imprese, habbiano da dare le massime imprese della S. V. alla mia Historia, quando leggendola i Posteri ravviseranno in essa non tanto descritti li fatti de' suoi gloriosi Antecessori, quanto accennati li Suoi, e sopra queste pagine riferite à lungo quell' Heroiche operazioni, di cui Ella n'è il compendio. Resta solamente, che siccome io di buon' animo le consacro in questa faticosa intrapresa il più, e il meglio della mia Vita passa.

ta, così la S. V. si degni di benedirmi la presente, che vivo, acciò per mezzo delle sue benedizioni io degnamente disponga di quella poca, che mi rimane, in preparamento dell' eterna.

### Di V. Santità

Humilis. & Osequiosis. Suddito
Domenico Bernino.

Quamvis aliæ Ecclesiæ vitiari possunt per Hæreticos; Ecclesia tamen Romana non suit Hæreticis depravata, quia super Petram fundata.

Sola Petri Ecclesia inviolata permansit.

S. Thom, in commen, in cap. 16. Matthei.





## Protesta dell' Autore,

E

### Avvertimento al Lettore.

Oppo la famosa uccisione fatta dagli Hebrei de'Persiani, e Medi, la Regina Ester, e'l glorioso Mardocheo divulgarono ampiamente pe'l Regno di Assuero una seconda lettera circolare, Et scripserunt secundam Epistolam, accioche re-

Esth.cap.9

spettivamente tutti li Giudei haberent pacem, e tutti gl' Insedeli susciperent veritatem. Con il medesimo sine di Christiana intenzione mandiamo Noi alla luce questo Secondo Tomo della nostra Historia, come una seconda lettera circolare à tutta la Universalità del Popolo di Dio, accioche il Cattolico, leggendone il contenuto, pago della sua retta Fede, habeat pacem, e l'Heretico, ponderant done gli avvenimenti, vinto, e convinto della sua rea credenza, suscipiat veritatem. Qual degna rissessione recando forte motivo al grande Arcivescovo Cantuariense S. Anselmo di scrivere il suo prezioso Trattato contra gli Heretici Petrobuisiani, possibili della sua possibili della sua rea credenza, suscipiata della sua presione recando sonte motivo al grande Arcivescovo Cantuariense S. Anselmo di scrivere il suo prezioso Trattato contra gli Heretici Petrobuisiani, possibili della sua presione della sua presione della sua presione recando sonte motivo al grande Arcivescovo Cantuariense S. Anselmo di scrivere il suo prezio-

s. Ansel. in De siamo Noi con lui giustamente soggiungere, Quod dicai.contra Pere ego, licet de minimis Corporis Christi, hoc est ejus Ecclessa membris, ista scribendo facere nisus sum, ut quod scripsi, Hareticis prodesset, & Catholicos redderet cautiores. Che se il Cielo haverà benignamente disposto rendere tal pregio à queste nostre fatiche, Noi certamente le benediremo, e saranno elleno sicuramente benedette, da chi per esse ritroverassi ò consolato, ò ravveduto, onde possa ciascuno in leggere questo Libro di buon'animo esclamare con David, 3. Reg. 25. Benedictus Dominus Deus Israel, qui misit hodie te in occur-sum meum, & benedictum eloquium tuum. Se alcun periodo in esso rinverassi ò oscuro per il senso, ò tedioso in lunghezza, ò manchevole nella sostenutez-S. Aug. lib.1.de Trinit. za, con S. Agostino supplichiamo, Quisquis, cum legit, dicit, Hoc non bene dictum est; locutionem meam reprehendat, non fidem: e con più pronta scusa dedot-ta dalla medesima Sacra Scrittura, Si quidem benè, & Machab, lib. 2. in fine . ut Historiæ competit, hoc & ipse velim: sin autem minus digne, concedendum est mihi. Sicut enim vinum semper bibere, aut semper aquam, contrarium est; alternis autem uti, delectabile: ita legentibus, si semper exactus sit ser-mo, non erit gratus: e volesse Dio, che medesimamente ancorareplicare si potesse con il sacro Scrittore, Hic ergo erit consummatus. Essendo cosa che nis-

suno forse di quanti sin' hora copiosamente hanno scritte materie Ecclesiastiche, e gravi, che per il

loro compimento richieggono non un'huomo, mà lo studio di molti huomini, nel faticoso lavorio è

stato ò meno assistito, ò più distratto di Noi, che habbiamo per così dire, il gran Mare notato della

Sacra Historia con la penna, come Cesare, in una mano, e con la spada sempre nell'altra, frà il rivol-

gimento continuo di morti Autori, e frà il combattimento continuo di vivi Contradittori, non tanto

Ibidem .

Historico, quanto soggetto miserando di lagrimevole Historia: Màle note traversie, dalle quali sin' hora è stata dibattuta la nostra vita, con preziosa usuraquesto di buono ci han recato, cioè pronta in bocca quella scusa, della quale già bene servissi à suo van-taggio il Pontesice S. Gregorio, Cum animus dividitur Dialog. ad multa, fit minor ad singula, tantòque ei in unaquaque re subripitur, quantò latius in multis occupatur.

Non però possiamo Noi cotanto avvilirci nel nostro fatto, che pregiudicare vogliamo al nostro scritto, come dettatura di penna vaga, e distratta, trasportata senza guida da' contrarii venți per li vasti campi dell'Antichità decorsa. Ciò, che si è scritto, travagliosamente, mà accuratamente si è scritto; e non diminuiscono, anziaccrescono tanto maggior pregio alla composizione le avversità del Compositore, quanta maggior vittoria si è, al dir di San Gregorio, Hostem tolerare, quam vincere, e quanta maggior beatitudine, come replica S. Agostino, Non s. August. lib. 2. in passione esse, sed victorem esse passionis. A chi poisie de Sapien. Christianamente compiaciuto di ripigliarci, haver Noi malamente scelta, per narrare gli avvenimenti dibattuti della Religione Cattolica, la lingua Italiana, commune a'Dotti, & agl'Indotti, Christianamente ancora rispondiamo, che per la medesima ragione, per cui gli altri hanno scritto Latino, Noi habbiamo scritto Volgare, desiderosi di volerci sare intendere da tutti, come da tutti si vollero fare intendere S. Clemente, S. Hilario, S. Ireneo, e li Santi Padri Latini de'primi Secoli, sin tanto che perseverò viva la favella commune, e nativa de' Latini. Nè perciò provenne quindi allora alcun male alla Congregazione de'Fedeli; il quale quando poi pure pre-fentemente si temesse per la rilasciata condizione della corrente età, sufficientemente, à nostro crede-

Idem ibidem .

tenze Latine non percettibili da tutti, accio nè le orecchia caste possano disdegnarne il suono, nè le plebee pervertirne il senso, onde avverisi l'aureo detto di S. Ambrogio, che in somiglianti casi richiese nel S. Ambr. t.b. T Lettore maggior giudizio, che occhi, Legimus ali-Super Lucair. qua, ne negligantur: legimus, ne ignoremus: legimus, non ut teneamus, sed ut repudiemus. Qualunque però siasi ò la intenzione di chi scrive, ò la dicitura, e'l senso dello scritto, Noi ad ogni parola, e periodo di questa nostra Historia applichiamo quelle degne parole, che in morendo disse l'Angelico S. Tommaso nell' atto In vita S.Tho. diricevere il Santissimo Viatico, Ego de isto Sanctissimo Curpore Domini nostri Fesu Christi, & aliis Sacramentis multa docui, & multa scripsi in side Fesu Christi, & S. Romanæ Ecde Aquino. clesia, cujus correctioni cuneta subjicio, cuneta suppono. Hac s. Petr. Dam. enim, soggiunge San Pier Damiano, est illa, ut opus. 5. quod italoquar, officina fabrilis, cui nimirum is, qui fabri diceba-

tius Medioli- tur Filius, præsidet: ad cujus regulam omnis merito moneta

brium non veremur,

re, habbiamo proveduto alla preveduta opposizione, con riporre in luoghi più adatti citazioni, e sen-

Idem.

nies.

In tanto chiunque sia, à cui gradisca questa nostra, forse non inutile, satica, renda insieme con l'Autore grazie all' Altissimo, Qui aperit os mutorum, & tinguas infantium facit disertas, e che talora sà parlare un vil Giumento à consusione, e terrore de suoi nemici; e di buon'animo egli riceva questo Secondo Tomo in preparamento del Terzo, e del Quarto, che successivamente anno per anno usciranno alla luce, se il Cielo darà vita à Noi, e vigore proporzionato alla nostra Penna.

reducitur: ad cujus rectitudinis lineam, quidquid uspiam depravatum fuerit, reformatur: ond'egli, e Noi con lui concludiamo, Nos, si quid erravimus, ad Petri magi-

sterium corrigendi libenter accedimus, & retractationis oppro-

Num. 22.

L'Hi-

'Historia di tutte l' Heresie descritta da Domenico Bernino, che nel fuo primo Volume, per desiderio di mio particolare ammaestramento, si era da me letta per genio, nel suo secondo Volume, per ordine del Reverendissimo P. Maestro del S. Palazzo, si è hora anche riletta per obligo. E come che raddoppiate io havessi nella lettura della medesima, per corrispondere colla dovuta esattezza al peso impostomi, el'applicazione dell'occhio, e l'attenzione della mente; da queste nondimeno non ne hò ricavato, se non che un raddoppiamento e del piacere, che ne havea in prima sentito, edel profitto, che al dianzi ne havea sperimentato. Sopratutto però la Fede, anzi che da menoma falsità si oscuri, scuoprendovisi gli errori à lei opposti, più tosto vi rinviene vie più trionfante la di lei verità; e il buon costume così bene vi si stabilisce, che da ciascuno sapendosi ogni errore nel credere per lo più provenire dalla corruttela nel vivere. in quest' Opera non può che maggiormente risplendere la santità della Legge, giacche in essa così degnamente vi spicca la purità della Fede. Degnissima perciò ella è della publica luce, non solamente in riguardo del gran sondo di erudizione, che può in essa attrovare ogni letterata persona; mà eziandio rispetto al gran tesoro della pietà, che da essa può ricavare ogni anima Christiana. El'Autore rendendos, e appresso Dio, e appresso gli Huomini meritevole di quei premii, che al suo sapere non meno, che alla sua Virtu fon giustamente dovuti, prenderà maggior' animo à portar fuori il compis mento dell'Historia nell'altre Parti, che seguitano, e che unicamente mancano alla totale perfezzione dell' Opera. Dal Collegio di S. Francesco di Paola, ne' Monti di Roma, della nazione Calabrese, questo di 15. Ottobre dedicato alla gran Madre Terefa 1706.

F. Giuseppe Maria Perimezzi di Paola de' Minimi, Lettor giubilato in S. Theologia, già Provinciale, e di presente nel sopradetto Collegio Prefetto degli Studi, e Consultore della Sac. Congregazione dell' Indice.

L Secondo Tomo del celebre Erudito Sig. Domenico Bernino, in cui prosiegue l'Historia dell'Heresie, ò novamente insorte, ò pur rinate dal Sesto sino à tutto il Decimo Secolo, impostomi ad offervare dal Reverendissimo P. Maestro del Sacro Palazzo, l'hò ammirato nel leggerlo attentamente di preggi sì commendabili, e al pari del Primo dato già in luce con applauso commune de' Letterati, che stimo lecito all' Autore poter ben dire con la franchezza di S. Girolamo, Loquamur scriptis, ut de nobis Lib, 2. epift. 4, as tacitus Lector judicet. Sicuro di non poter formarsi dal virtuoso Lettore al- Domnionem. tro concetto, e giudizio del Libro, se non che meriti per Epigrafe del suo Frontespizio il Laconismo del Morale, Lectio certa prodest, varia delectat. Epist. 45. O pure con più viva allusione il Conciso di Tertulliano a' Cartaginesi, Vetustate nobilis, novitate felix. Si per le sane, e solide Dottrine de' Santi Padri, Sinodi, e Concilii Ecumenici, che in larga copia contiene; sì ancora per l'eloquente, & artificiosa tessitura degli antichi successi, e prodigii accaduti in maggior gloria della nostra Santa Fede, e Chiesa Romana; come il tutto goder potrà à suo bel agio, quasi che in un publico trionsale Proscenio della Religione Christiana, il studioso Lettore. Sicche potrebbe

Lib, 6. epiff. 28.

Kiparinm.

giustamente adattarsi alla samosa penna dell'Autore l'Encomio di Cassiadoro, Cum multa trabas ab antiquis, meruisti placere de propriis. Per si fatti riflessi giudico ben degno il Libro di mandarsi alla luce, per lume, e ravvedimento de'traviati da'retti sentieri della Fede, e per utilità, e profitto nella costanza di tutto il commune de' Fedeli. Talmente che hanno gran motivo di pregare l'Istorico Autore con la supplica di S. Girolamo, Lib.1. epif, 23. ad come pur anch'io fò con fervore, Quaso ergo te, ut arreptum opus impleas: nec patiaris, te prasente, non habere Christi Ecclesiam defensorem.

Dal Convento della Minerva li 28. di Ottobre 1706.

Frà Gregorio Maria Smeriglio dell'Ordine de'Predicatori Figlio del Conpento di S. Maria della Sanità di Napoli, Maestro in Sacra Theologia, e Consultore della Sacra Congregazione dell'Indice.

P Rosiegue l'Illustrissimo Sig. Domenico Bernino l'intrapresa fatica sopra l'Historia dell'Heresie, per sodistare l'impaziente, ed ardente desiderio degli Eruditi. Ed ecco ridotti all'ultima persezione cinque altri Secoli, i quali da me attentamente considerati, ho trovati in tutte le qualità uniformi à gli altri cinque l'anno fcorso di già publicati, e però non meno degni de gli encomii, ed applausi, che questi hanno riportati fin'hora. Non potendone per tanto formare diverso gindizio dall'inserito nel primo Tomo, stimo egualmente degno di stampa il secondo. Qual mio sentimento proferisco unicamente in esecuzione de'cenni del Reverendissimo P.Maestro Paolino Bernardini Maestro del Sacro Palazzo, che si è degnato commettermene la revisione, non già perche ne stimi necessitoso l'Autore, resosi ormai così celebre, e chiaro nell'Orbe Letterario, che il pretendere io di accrescere splendore alla dilui Opera con la mia approvazione, farebbe un sottopormi volontariamente al rimprovero, col quale Seneca riprese, chi non si mostrava appagato del gran Luminare del Sole, Philolib-de Temul, che exortu suo stellas abscondit, se non venisse accompagnato colla morta luce di un cereo: Vides autem, quale sit Sole non esse contentum, nisi aliquis Seneca epift. 92.ad igniculus alluxerit. Quod potest in hac claritate Solis habere scintilla momentum? Dal Nazionale Collegio di S.Paolo alla Regola della Provincia di Sicilia li 20. Ottobre 1706.

一個三十二

Lucil.

F. Bonaventura S. Elia da Palermo del Terz' Ordine di S. Francesco, Consultore della Sacra Congregazione dell'Indice, e Qualificatore della S. Romana, ed Universale Inquisizione.

## INDICE DE' CAPITOLI,

Che si contengono in questo Secondo Tomo.

# SECOLO SESTO. CAPITOLO I.

Simmaco di Sardegna, creato Pontefice li 22. Novembre 498.

Scisma de' Laurenziani. Savie risoluzioni di Theodorico. Operazioni di Simmaco contro i Manichei. Rinovazione della persecuzione Arriana in Africa, e suo corso. Provedimenti del Papa per i Vescovi esiliati. Scommunica contro Anastasio Imperadore. Risentimento di lui, crudeltà, e nuova persecuzione contro i Cattolici. Severo Capo de' Severiani, e sue horribili empietà.

pag. 3.

#### CAPITOLO II.

Hormisda di Venastro, creato Pontesice li 23. Luglio 514.

Maligne procedure dell' Imperadore Anastasio, e savia condotta di Hormisda. Confessione di Fede prescritta da lui. Nuova persecuzione degli Eutychiani. Morte di Anastasio. Manichei in Roma. Arriani in Francia. Ritorno de' Cattolici in Africa. Successione di Giustino all' Imperio. Riunione della Chiesa Greca con la Latina, e suoi trattati, e corso. Origine, e dibattimento della proposizione de uno ex Trinitate passo. Dottrina, zelo e laudi di Hormisda.

#### CAPITOLOIII

Giovanni Toscano, creato Pontesice li 13. Agosto 523.

Bandi Imperiali contro i Manichei, & Arriani. Martirio di S. Giovanni Papa, ucciso dagli Arriani. 44

#### CAPITOLO IV.

Felice Quarto Abbruzese, creato Pontesice li 24. Luglio 526.

Legge di Theodorico sopra la Elezzione de' Papi, e sua horribile morte. Concilio di Oranges, e Canone contro i Semipelagiani. Morte di Giustino, e successione di Giustiniano all' Imperio. Sue qualità, fede, e bandi contro gli Heretici. 49

#### CAPITOLO V.

Bonifazio Secondo, creato Pontefice li 13. Ottobre 530.

Decretale di Bonifacio contro i Semipelagiani. Suo Decreto per la successione di Vigilio nel Pontificato, e ritrattazione di esso: e differenti pareri, se il Papa possa eleggersi il successore. 60

#### CAPITOLO VI.

Giovanni Secondo Romano, creato Pontefice nel fine dell'anno 531.

Approvazione Pontificia della proposizione de uno ex Trinitate passo. Provisione del Papa contro i Simoniaci. Spedizione di Giustiniano contro i Vandali. Ristabilimento delle Chiese dell' Africa.

#### CAPITOLO VII.

Agapito Romano, creato Pontefice il 1. Luglio 535.

Provedimenti del Papa per le Chiese dell' Africa. Bandi Imperiali contro gli Heretici. Confessione di Fede dell'Imperador Giustiniano. Theodora Moglie di Giustiniano, e sue ree qualità. Heresia degl'Incorrutticoli, e delli Corrutticoli. Agnoiti recenziori. Heresie del Filopono, degli Armeni, de' facobiti, e di altri Heretici di minor nome. Spedizione di Cesare contro i Gothi Arriani in Italia. Viaggio del Pontesice à Costantinopoli. Sua costanza contro Anthimo, e contro Cesare. Condanna di nuove Heresie. Esilio di Anthimo, di Severo, e di altri Heretici.

#### CAPITOLO VIII.

Silverio di Campagna, creato Pontefice l'anno 537.

Guerra di Cesare contro i Gothi Arriani. Bellisario assedia, e prende Roma: ne riedifica le Mura. Muro detto da' Romani Muro Torto. Miracolosi successi di nostra Fede contro gli Arriani. Nuovi tentativi de' Gothi contro Roma. Machine della Imperadrice Theodora contro Silverio. Qualità, e costumi di Viglio. Tradimento, deposizione, esilio, e morte di S. Silverio. Penitenza di Bellisario. Scisma di Vigilio, e suo corso.

### CAPITOLO IX.

Vigilio Romano, creato Pontefice li 27. Gennaro 540.

Creazione legitima di Vigilio al Pontificato, e sua maravigliosa mutazione. Arriani in Italia sotto il Re Totila. Miracolosi avvenimenti in confermazione della Fede Nicena. Assedio, & espugnazione di Roma, e successi varii della Guerra de' Gothi. Giustiniano si usurpa la facoltà di comprovare la elezione de' Pontesici. Origenisti in Oriente. Notizia de' trè Capitoli. Convocazione, e corso del Concilio Ecumenico Quinto, Costantinopolitano Secondo. Difesa di Vigilio nella condotta del suo Costituto, e negli affari di quel Concilio.

#### CAPITOLO X.

Pelagio Romano, creato Pontefice l' Anno 555.

Decreto di Pelagio contro i Simoniaci. Scisma de' Vescovi Cattolici per la seguita confermazione del Concilio Costantinopolitano Secondo. Attenzione del Pontesice per estinguerlo. 121

#### CAPITOLO XI.

Giovanni Terzo Romano, creato Pontefice il 27. Luglio 559.

Prevaricazione di Giustiniano. Acciecamento, e disgrazie di Bellisario. Editto Imperiale à favore degli Heretici Incorrutticoli. Violenta e barbara procedura di Giustiniano contro i Vescovi renitenti. Sua morte. Successione all' Imperio di Giustino II. Suoi Bandi contro gli Heretici. Longobardi Arriani in Italia. Loro origine, natura, irruzione, e sierezza.

#### CAPITOLO XIL

Benedetto Romano, creato Pontefice li 16. Maggio 573.

Barbara incursione de' Longobardi Arriani nell' Italia, e miracolosi avvenimenti in confermazione della Fede Nicena. 132

#### CAPITOLO XIII.

Pelagio Secondo, creato Pontefice li 11. Novembre 577.

Qualità, e Cariche di S. Gregorio Magno avanti il Pontificato.
Origine del Ferragosto. Notizia delle Chiavi miracolose di S. Pietro. Tiberio Imperadore, e sua virtù. Disputa di San Gregorio contro Eutychio di Costantinopoli sopra la Resurrezione della Carne. Fatiche, e scritti del medesimo Santo per la estirpazione dello Scisma. Arriani nelle Spagne. Miracoloso avvenimento in confermazione della Fede Nicena. Disputa di S. Gregorio Turonense contro un'Arriano. Martirio di S. Ermenegildo. Recaredo Re di Spagna, e sue virtù. Concilio di Toledo.

#### CAPITOLO XIV.

Gregorio Magno Romano, creato Pontefice li 3. Settembre 590.

Applicazione, e scritti di S. Gregorio Papa contro i Scismatici, & Heretiei. Pretenzione del Patriarca Greco nell'arrogarsi il titolo di Patriarca Universale. Contradizione di S. Gregorio; e spiegazione, e significazione di tal Vocabolo. Humiltà insigne di S. Gregorio. Calunnie oppostegli dagli Heretici. Celibato Ecclesiastico, e sua antichità.

### SECOLO SETTIMO.

#### CAPITOLO I.

Sabiniano di Volterra, creato Pontefice il 1. Settembre 604.

Funesti successi in Occidente, & in Oriente, e morte di Narsete. pag. 177.

#### CAPITOLO II.

Bonifazio Terzo, creato Pontefice li 12. Febraro 606.

Decreto di Foca circa il Titolo di Universale. Sinodo Romano circa la successione de Papi.

#### CAPITOLOIII

Bonifacio Quarto Romano, creato Pontefice li 18. Settembre 607.

Prodigio del dibattimento delle Croci. Assunzione di Heraelio all' Imperio, e morte ignominiosa di Foca. 180

#### CAPITOLO IV.

Deusdedit Romano, creato Pontefice li 13. Novembre 614.

Invasione de' Persiani, e presa di Gerusalemme. Virtù prodigiose di S. Giovanni Elemosinario, e suoi detti, e fatti contro gli Heretici. Terremoti, e Peste in Italia. Santità del Pontesice, e suo decreto circa la cognazione spirituale.

#### CAPITOLO V.

Bonifacio Quinto Napolitano, creato Pontefice li 14. Decembre 617.

Calunnie degli Heretici moderni contro Bonifacio Quinto.

187

#### CAPITOLO VI.

Honorio di Campagna, creato Pontefice li 13. Maggio 626.

Notizia in generale della Heresia de' Monotheliti. Suoi primi principii. Fraudolenza di Sergio di Costantinopoli, e di Ciro di Alessandria. Conciliazione proposta, e celebre Lettera di Papa Honorio à Sergio. Vero sentimento di detta Lettera, e difesa di questo Pontesice dalle calunnie degli Heretici. 188

#### CAPITOLO VII.

Severino Romano creato Pontefice li... Ottobre 638.

Prattiche di Sergio à favore de' Monotheliti, & Editto Imperiale detto Echesis in confermazione della Heresia. Morte di Sergio. Insolenza de' Soldati Greci, che saccheggiano la Chiesa, e'l Palazzo del Laterano. Morte del Papa. Costanza del Clero Romano, e sua Lettera à i Scozzesi contro i Quartodecimani, e Pelagiani.

#### CAPITOLO VIII.

Giovanni Quarto della Dalmazia, creato Pontefice li 3 1. Decembre 639.

Intrepidezza heroica del Pontefice, che condanna li Monotheliti. Testissicazione del vero senso della Lettera di Honorio. Condannazione de' Monotheliti in diverse parti del Mondo. Editto Editto nuovo di Heraclio revocatorio dell' Ecthesi. Morte di Heraclio Imperadore, di Ciro di Alessandria, e di Athanasio di Antiochia.
323

#### CAPITOLO IX.

Theodoro Gierosolimitano, creato Pontesice li 15. Novembre 641.

L'Imperadore Costante in favore de Monotheliti. Ricorso degli Ecclesiastici al Pontesice, e provedimenti presi da lui. S. Massimo Abate, sue qualità, e disputa con Pyrro, e conversione di questi, Calunnie contro S. Massimo. Attentati de Monotheliti in Costantinopoli, e loro nuove condanne. Typo di Costante Imperadore, e suo contenuto. Condanna Pontisicia di Paolo Costantinopolitano, e del Typo. Ricaduta di Pyrro nel Monothelismo, e formidabile scommanica contro di Lui. 226

#### CAPITOLO X.

Martinodi Todi, creato Pontefice il 1. Luglio 649.

Operazioni maravigliose di S. Martino, esuo Concilio Romano contro i Monotheliti: Prigionia, strazii, esilio, emartirio di esso. 238

#### CAPITOLO XI.

Eugenio Romano, creato Pontefice l' Anno 654.

Vitaliano di Segni, creato Pontefice li 3. Agosto 655.

Successi, estilio, dispute, e martirio di San Massimo Abate. Castighi, disgrazie, e morte di Costante, e successione all' Imperio di Costantino Pogonate.

#### CAPITOLO XII.

Deodato Romano, creato Pontefice li 9. Aprile-669.

Sinodo Augustodunense in Francia, e Canone, eragioni, che il Simbolo Athanasiano sia composizione di S. Athanasio. 271

#### CAPITOLO XIII.

Dono Romano, creato Pontefice il 1. Novembre 676.

Agathone Siciliano, creato Pontefice l'anno 678.

Buone disposizioni di Cesare per la convocazione di un Concilio Generale. Che si aduna in Costantinopoli, ed è il Costantinopolitano Terzo, ed Ecumenico Sesto. Suo corso, e decisioni. Calunnie, e nuova difesa di Papa Honorio. 273

#### CAPITOLO XIV.

Leone Secondo Siciliano, creato Pontefice li 15. Agosto 683.

Nuova trasmissione degli atti Conciliari à questo Pontesice, e sua lettera apocrifa.

#### CAPITOLO XV.

Benedetto Secondo Romano, creato Pontefice li 20. Agosto 684.

Abolizione della confermazione Imperiale per la consecrazione de' Pontesici. Successione di Giustiniano Secondo all' Imperio, e sue qualità. Errori, & Heresie degli Armeni. 315 Tomo II. CA-

# CAPITOLO XVI.

Giovanni Quinto Siro, creato Pontefice li 22. Luglio 685.

Conone Thrace, creato Pontefice li 20. Ottobre 686.

Breve Pontificato di Giovanni Quinto. Successione di Conone, e principii di perversione dell'Imperador Giustiniano Secondo contro il Pontificato Romano.

## CAPITOLO XVII.

Sergio della Siria, creato Pontefice li 26. Decembre 687.

Sinodo Quinnisesto, sua validità, e Canoni. Risentimento di Cesare contro il Papa, 318

# SECOLO OTTAVO.

#### CAPITOLO I.

Giovanni Sesto della Magna Grecia, creato Pontefice li 29. Decembre 701.

Giovanni Settimo della Magna Grecia, creato Pontefice il 1. Marzo 705.

Sisinio Antiocheno, creato Pontesice li 18. Gennaro 708.

Costanza de sopradetti Pontefici Romani nel rigettare i Canoni Trullani.

# CAPITOLO II.

Costantino Siro, creato Pontefice Ii 7. Marzo 708.

Viaggio del Papa da Roma à Costantinopoli, e sua costanza in rigettare i Canoni Trullani. Filippico Imperadore, e sue ree qualità, heresia, e morte. Successione all' Imperio di Anastasio.

CAPITOLO III.

Gregorio Secondo, creato Pontefice li 22. Maggio 714.

Culto delle Sacre Imagini antichissimo, e provato. Primi Autori della Heresia degl' Iconoclasti. Leone Isaurico Imperadore, sue disposizioni contro i Manichei, e contro le Sacre Imagini. S. Germano Vescovo di Costantinopoli, e sue virtu. Decreto Imperiale in abolizione delle Imagini. Opposizioni del Popolo di Costantinopoli . Persecuzione contro i Cattolici . Libraria famosissima di Costantinopoli. Miracolosi avvenimenti in confermazione del culto delle Sacre Imagini. Operazioni, scritti, e lettere di S. Germano. Gregorio Secondo, sua Santi-tà, e Dottrina. Alienazione de' Romani, e degl' Italiani contro Leone . Minaccie di Leone contro il Papa. Due celebri lettere di S. Gregorio Secondo sopra il culto delle Imagini. Nuovo editto Imperiale contro le Imagini. Rivoluzione degl' Italiani, e congiure machinate da Leone contro il Papa. Roma liberata dall' Assedio de' Longobardi per opera di San Gregorio Secondo. Nuove crudeltà di Leone, & incendio di tutte le Imagini. Historia del taglio della mano di San Gio. Damasceno. Deposizione violenta di S. Germano dal Vescovado di Costantinopoli. Generosità delle Donne Costantinopo-· litane. Scommunica contro l'Imperadore, e Vescovo intruso di Costantinopoli, e prohibizione Pontificia agl' Italiani di pagare i Tributi a Cesare.

#### CAPITOLO IV.

Gregorio Terzo Siro, creato Pontefice li 16. Febraro 731.

Martiri sotto Leone Isaurico. Gregorio Terzo, sue qualità, & attenzioni per la estirpazione degl' Iconoclasti. Naufragio dell'. Armata Navale di Leone. Irene Imperadrice Cattolica, moglie di Costantino Copronimo. Castighi di Dio sopra l'Imperio. Morte di Leone. Successione del Copronimo, e sue brutali qualità, horrendi editti, & esecrabili bestemmie. 373

#### CAPITOLO V.

Zaccharia della Magna Grecia, creato Pontefice li 5. Ottobre 741.

Vittorie, e crudeltà del Copronimo. Ufficii del Pontefice per farlo ravvedere. Castighi di Dio sopra l'Imperio, e horribile, e strana pestilenza. Heresie nella Germania di Aldeberto, e Clemente, e loro condanna. Decisione Pontificia sopra una formola corrotta di battesimo. Quando sia Heresia asserire gli Antipodi, ò un'altro Mondo.

#### CAPITOLO VI.

Stefano Secondo Romano, creato Pontefice li 27. Marzo 752.

Stefano Terzo Romano, creato Pontefice il 1. Aprile 752.

Morte di Stefano Secondo, e del Patriarca Anastasio. Persecuzione del Copronimo contro li Religiosi. Celebre, & esecrabile Conciliabolo di Costantinopoli contro le Sacre Imagini. 392

# CAPITOLO VII.

Paolo Romano, creato Pontefice li 28. Maggio 757.

Progressi degl'Iconoclasti in Oriente, e nuova persecuzione contro i Religiosi. Pietoso sovvenimento del Pontesice verso di essi. Martirio di S. Andrea Calybita, di S. Stefano Juniore, e di altri Cattolici. Barbarie del Copronimo contro le Reliquie di S. Eufemia. Morte obbrobriosa del Patriarca Costantino Iconoclasta. Abbattimento di tutti li Monasterii di Costantinopoli.

## CAPITOLO VIII.

Stefano Quarto Siciliano, creato Pontefice li 5. Agosto 768.

Celebre Concilio di Roma contro gl'Iconoclasti, e continuazione della persecuzione del Copronimo contro i Religiosi, e contro i Cattolici.

#### CAPITOLO IX.

Hadriano Romano, creato Pontefice li 9. Febraro 772.

Morte spaventosa del Copronimo. Successione all'Imperio di Leone Quarto. Vita, e costumi di S. Anthusa. Nuova persecuzione contro i Cattolici. Morte prodigiosa di Leone Quarto. Irene, e Costantino Imperadori. Loro applicazioni per il ristabilimento delle Imagini. Morte, e penitenza stupenda del Patriarca Paolo. Elezione straordinaria di Tarasio al Patriarcato di Costantinopoli, applicazioni del Papa al Concilio. Concilio Niceno Secondo Ecumenico, e suo corso, e definizioni. Heresia in Occidente di Elipando, e Felice. Concilio di Francfort, e sincero racconto del suo corso. Libri Carolini, e loro contenuto. Ammirabile prudenza di Hadriano negli affari del Concilio di Francfort, e sua morte.

1414

# SECOLO NONO.

## CAPITOLO I.

Leone Terzo Romano, creato Pontefice li 26. Decembre 795.

Successione all'Imperio, ree qualità, e morte di Nicesoro. Michele Curopalata Imperadore, e suoi bandi, e pene contro gli Heretici Iconoclasti, e Manichei. Assunzione all'Imperio di Leone Armeno. Sua perversione per opera, e fraude di due Hebrei. Sue prattiche fraudolenti à favore degl'Iconoclasti. Celebre Congresso di Vescovi Cattholici, e di Vescovi Heretici. Zelo ammirabile di S.Theodoro Studita. Persecuzione contro i Cattolici. Traslazione dell'Imperio nella persona di Carlo Magno.

# CAPITOLO II.

Stefano Quinto Romano, creato Pontefice li 22. Giugno 816.

Santità di questo Pontefice, e calunnie oppostegli dagli Heretici, e sua difesa. 468

#### CAPITOLO III.

Paschale Romano, creato Pontesice li 27. Gennaro 817.

Relegazione, tormenti, e scritti di San Theodoro Studita. Santità, e miracoli di altri illustri Martiri, e Confessori. Morte horribile dell'Imperadore Leone Armeno. Assunzione all'Imperio di Michele Balbo. Sue qualità, e bandi. Commercio con gl. Heretici ricusato da' Vescovi Cattolici, e nuova persecuzioni di questi.

# CAPITOLO IV.

Eugenio Secondo Romano, creato Pontefice li 18. Maggio 824.

Ambasciaria fraudolente dell'Imperador Michele all'Imperador Luigi Buono, & al Papa. Collazione Parigina sopra il culto delle Sacre Imagini, & Heresia di Claudio Vescovo di Torino, ambedue riprovate dal Papa. Morte di S. Theodoro Studita, e sua Confessione di Fede sopra il culto delle Sacre Imagini.

Valentino Romano, creato Pontefice li 11. Agosto 827.

Gregorio Quarto Romano, creato Pontefice li 24 Settembre 827.

Morte, e scritti di S. Niceforo Patriarca di Costantinopoli. Sposalizio dell'Imperador Michele con una Monaca, e sciagure, e perdita dell'Imperio. Sua Morte. Successione di Theofilo all'Imperio, sue buone qualità, e fede. Qualità di Theodora sua consorte. Sua savia dissimulazione nel culto delle Imagini . Nuova persecuzione contro i Cattolici, e particolarmente contro i Pittori d'Imagini Sacre. S. Lazaro Pittore, e sua illustre costanza . S. Methodio, e miracoloso disseccamento de. suoi genitali. Perseguitato, e tormentato da Theofilo per la venerazione delle Imagini. Martirio di S. Theodoro, e Theofane. Morte di Theofilo Imperadore. Istituzione della Festa di tutti li Santi . Studio della Imperadrice Theodora per il ristabilimento delle Imagini. Disputa frà gli Heretici, & i Cattolici. Assunzione al Patriarcato di Costantinopoli di S. Methodio . Fatto sacrilego di un'Iconoclasta. Ristabilimento delle sacre Imagini. Canoni di S. Methodio sopra i caduti nella Heresia. E feste, e convito di allegrezza per il seguito succeffo.

CAPITOLO VI.

Sergio Secondo Romano, creato Pontefice li 10. Febraro 844.

Trasportazione in Costantinopoli de' Corpi de i Santi Niceforo, e Theodoro Studita. Conversione alla Fede del Re de' Bulgari applicata ad una divota Imagine. Manichei, e loro stravaganze nell' adorazione della Croce. Loro strage, vunione co' Saracini a' danni de' Cattolici. Dubio insorto frà alcuni Cattolici circa il modo della nascita di Giesù Christo.

# CAPITOLO VII. Leone Quarto Romano, creato Pontefice

li 12. Aprile 847.

Costituzione di Leone Quarto per la libertà della elezione de' Pontesci. Qualità, e Hereste asserte di Gottescalcho. Concilii à tal'effetto intimati. Canoni concernenti la predestinazione, e prescienza divina. Qualità, e scritti di Amalario, e di Giovanni Scoto Erigena sopra la predestinazione. Favola di una Papessa, inventata dagli Heretici, e Scismatici in odio del Pontificato Romano, e sua riprova.

# CAPITOLO VIII.

Benedetto Terzo Romano, creato Pontefice

li 6. Agosto 855.

Elezione al Patriarcato di Costantinopoli di S. Ignazio, e sue virtù. Sfrenati costumi di Michele Terzo Imperadore. Ritiro dalla Corte della Imperadrice Theodora. Principii di avversione trà la Corte Imperiale, e S. Ignazio.

CAPITOLO IX.

Niccolò Magno Romano, creato Pontefice li 22. Aprile 858.

Racconto dello Scisma di Fozio, di alcune sue Heresie, della persecuzione di S. Ignazio, e della costante condotta del Pontesice Niccolò Magno in questo affare. Morte della Imperadrice Theodora, di Barda, e dell'Imperadore Michele. Successione all' Imperio di Basilio Masedone, e sue savie, e sante risoluzioni. Nuove Heresie nell' Armenia, condannate dal Pontesice in Roma. Morte, & elogio di S. Niccolò Papa. 525

CAPITOLO X.

Hadriano Secondo Romano, creato Pontefice li 13. Decembre 867.

Lettera di S. Ignazio al Pontefice. Qualità egregie di Hadriano Secondo. Ricevimento in Roma de Legati di Oriente. Esccrazione di Fozio, e abbruciamento de i di lui Libri, e della lettera ingiuriosa di Michele. Spedizione de Legati Pontifificii per la convocazione di un Concilio Generale. Concilio Costantinopolitano Quarto, & Ecumenico Ottavo, e sue sessioni, e corso.

Giovanni Ottavo Romano, creato Pontefice li 13. Decembre 872.

Arti di Fozio per ricuperare la grazia di Cesare. Morte di S. Ignazio. Ritorno alla Corte di Fozio, che di nuovo invade la Sede di Costantinopoli. Legazione di Oriente al Pontesice, e motivi proposti per ristabilire Fozio nel Patriarcato. Accettati dal Pontesice, che acconsente alla elezione. Legati spediti in Oriente per tale affare. Arroganza, e ingratitudine di Fozio. Pseudo-Sinodo Foziano, e suoi esecrandi decreti. Giusto irritamento del Papa, che di nuovo condanna, e scommunica Fozio.

CAPITOLO XII. Marino di Gallese, creato Pontesice li 27. Decembre 882.

Degne qualità di Papa Marino. Nuova condanna di Fozio. Risentimento della Corte Imperiale. Famosa, & empia lettera di Fozio sopra la processione dello Spirito Santo. Considerazioni, eriprove di detta lettera. CAPITOLO XIII.

Hadriano Terzo Romano, creato Pontefice li 21. Gennaro 884. Stefano Sesto Romano, creato Pontefice li 13. Maggio 885.

Impareggiabile costanza di Stefano Sesto nella risposta alle Lettere ingiuriose di Basilio. Morte di Basilio. Successione all' Imperio di Leone Sesto. Detronizzazione di Fozio, e morte. 569

#### CAPITOLO XIV.

Formoso Romano, creato Pontefice li 26. Maggio 891.

Qualità di Formoso. Sue operazioni per lo Scisma d'Oriente. Nuova condanna contro Fozio.

#### CAPITOLO XV.

Stefano Settimo Romano, creato Pontefice li 6. Gennaro 897.

Perversione di molti Ecclesiastici in questa età. Stabilità della Sede Romana. Origine di cotanto pervertimento. Intrusione di Papi, e ragioni, perche si annumerino frà i legitimi. Qualità di Stefano Settimo, e suo fatto contro il cadavere di Papa Formoso; censurato dagli Heretici, e come, edin qual parte difeso da Cattolici. 575

# SECOLO DECIMO.

#### CAPITOLO UNICO.

Costumi prevaricati degli Ecclesiastici del Decimo Secolo nel corso di tutti li sopradetti Pontificati. Alta providenza del Cielo
nel mantenere in tutto questo Secolo intatta la Chiesa da ogni
macchia di Heresia. Pontificato Romano sempre venerato,
anche sottomalvaggi Pontesici. Censure degli Heretici moderni, e loro confutazione.

583

# INDICE DE PONTEFICI

Secondo l'Ordine de'Tempi.

| C               |         |               |       |
|-----------------|---------|---------------|-------|
| Immaco,         | pag. 3. | Dono.         | 273   |
| Hormisda.       | 17      | Agathone.     | 273   |
| Giovanni.       | 44      | Leone II.     | 313   |
| Felice IV.      | 49      | Benedetto II. | 315   |
| Bonifacio II.   | 60      | Giovanni V.   | 317   |
| Giovanni II.    | 65      | Conone.       | 317   |
| Agapito.        | 73      | Sergio.       | 318   |
| Silverio.       | 86      | Giovanni VI.  | 323   |
| Vigilio.        | 97      | Giovanni VII. | 323   |
| Pelagio.        | 121     | Sisinio.      | 323   |
| Giovanni III.   | 124     | Costantino.   | 325   |
| Benedetto.      | 132     | Gregorio II.  | 329   |
| Pelagio II.     | 137     | Gregorio III. | 373   |
| Gregorio Magno, | 152     | Zaccharia.    | 381   |
| Sabiniano.      | 177     | Stefano II.   | 392   |
| Bonifacio III.  | 178     | Stefano III.  | 392   |
| Bonifacio IV.   | 180     | Paolo.        | 397   |
| Deusdedit.      | 182     | Stefano IV.   | 411   |
| Bonifacio V.    | 187     | Hadriano.     | 414   |
| Honorio.        | 188     | Leone III.    | 455   |
| Severino.       | 216     | Stefano V.    | 468   |
| Giovanni IV,    | 223     | Paschale.     | 469   |
| Theodoro.       | 226     | Eugenio II.   | 478   |
| Martino.        | 238     | Valentino     | 484   |
| Eugenio.        | 259     | Gregorio IV.  | 484   |
| Vitaliano.      | 259     | Sergio II.    | 494   |
| Deodato.        | 27 I    | Leone IV.     | 500   |
|                 |         |               | Bene- |

| Benedetto III.     | 521 | Giovanni X.    | -0- |
|--------------------|-----|----------------|-----|
| Niccolò il Grande. | 525 | Leone VI.      | 585 |
| Hadriano II.       | 547 | Stefano VIII.  | 587 |
| Giovanni VIII.     | 556 | Giovanni XI.   |     |
| Marino.            | 563 | Leone VII.     | 587 |
| Hadriano III.      | 569 | Stefano IX.    | 587 |
| Stefano VI.        | 569 | Marino II.     | 587 |
| Formoso.           | 573 | Agapito II.    | 587 |
| Stefano VII.       | 575 | Giovanni XII.  | 587 |
| Romano.            | 574 | Benedetto V.   |     |
| Theodoro II.       | 584 | Giovanni XIII. | 592 |
| Giovanni IX.       | 584 | Dono II.       | 592 |
| Benedetto IV.      | 584 | Benedetto VI.  | 592 |
| Leone V.           | 584 | Benedetto VII. | 592 |
| Christoforo.       | 584 | Giovanni XIV.  | 592 |
| Sergio III.        | 584 | Giovanni XV.   | 592 |
| Anastasio III.     | 575 | Gregorio V.    | 592 |
| Lando,             | 585 | Cropotro A     | 592 |
| 4                  | 1-5 |                |     |



# INDICE

# DE' PONTEFICI

Secondo l'Ordine Alfabetico.

|                |      | ,               |      |
|----------------|------|-----------------|------|
| A Gapito.      | 73   | Giovanni III.   | 124  |
| Agapito II.    | 587  | Giovanni IV.    | 223  |
| Agathone.      | 273  | Giovanni V.     | 317  |
| Anastasio III. | 585  | Giovanni VI.    | 323  |
| Benedetto.     | 132  | Giovanni VII.   | 323  |
| Benedetto II.  | 315  | Giovanni VIII.  | 556  |
| Benedetto III. | 52 I | Giovanni IX.    | 584  |
| Benedetto IV.  | 584  | Giovanni X.     | 585  |
| Benedetto V.   | 592  | Giovanni XI.    | 587  |
| Benedetto VI.  | 592  | Giovanni XII.   | 587  |
| Benedetto VII. | 592  | Giovanni XIII.  | 592  |
| Bonifacio II.  | 60   | Giovanni XIV.   | 592  |
| Bonifacio III. | 178  | Giovanni XV.    | 592  |
| Bonifacio IV.  | 180  | Gregorio Magno. | 152  |
| Bonifacio V.   | 187  | Gregorio II.    | 329  |
| Conone.        | 317  | Gregorio III.   | 373  |
| Costantino.    | 325  | Gregorio IV.    | 484  |
| Christoforo.   | 584  | Gregorio V.     | 592  |
| Deodato.       | 27 I | Hadriano.       | 414  |
| Deusdedit.     | 182  | Hadriano II.    | 547  |
| Dono.          | 273  | Hadriano III.   | 569  |
| Dono II.       | 592  | Honorio.        | 188  |
| Eugenio.       | 259  | Hormisda.       | 17   |
| Eugenio II.    | 478  | Lando.          | 585  |
| Felice IV.     | 49   | Leone II.       | 313  |
| Formoso.       | 573  | Leone III.      | 455  |
| Giovanni.      | 44   | Leone IV.       | 500  |
| Giovanni II.   | 65   | Leone V.        | 584  |
|                |      |                 | eone |

| Leone VI.          | 587   | Simmaco.      | 3    |
|--------------------|-------|---------------|------|
| Leone VII.         | ž '   | Sifinio.      | 323  |
| Marino.            | 563   | Stefano II.   | 392  |
| Marino II.         | 587   | Stefano III.  | 392  |
| Martino.           | 238   | Stefano IV.   | 411  |
| Niccolò il Grande. | 525   | Stefano V.    | 468  |
| Paolo.             | 397   | Stefano VI.   | \$69 |
| Paschale.          | 469   | Stefano VII.  | 575  |
| Pelagio.           | I 2 I | Stefano VIII. | 587  |
| Pelagio II.        | 137   | Stefano IX.   | 587  |
| Romano.            | 584   | Theodoro.     | 226  |
| Sabiniano.         | 177   | Theodoro II.  | 5.84 |
| Sergio.            | 318   | Valentino.    | 484  |
| Sergio II.         | 494   | Vigilio.      | 97   |
| Sergio III.        | 584   | Vitaliano.    | 259  |
| Severino.          | 216   | Zaccharia.    | 381  |
| Silverio.          | 86    |               |      |



# INDICE

Di quegli Heretici, de quali si fa menzione in questo Secondo Tomo, annovati secondo l'ordine de tempi.

| Totychiani, e loro dive                           | ersi seguaci |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Eutychiani, e loro dive<br>dalla pagina 1. sino a | lla pagina   |
| 174. per tutto il Secolo I                        |              |
| Corrutticoli .                                    | pag. 30      |
| Incorrutticoli.                                   | 30.76        |
| Fantasiastici.                                    | 3.0          |
| Semipelagiani.                                    | 51           |
| Aftardociti.                                      | 76           |
| Monofisti.                                        | 76           |
| Barsaniani.                                       | 77           |
| Semidaliti.                                       | 77           |
| Tritheiti .                                       | 7.7          |
| Filoppono, chiamato Gio: C                        | Grammati-    |
| co.                                               | : 77         |
| Giacomiti, ò Iacobiti.                            | 78           |
| Caucobabditi.                                     | 80           |
| Angeliti.                                         | 80           |
| Damianiti.                                        | 80           |
| Tetraditi.                                        | 80           |
| Pietriti.                                         | 80           |

| Paoliti.                           | 80        |
|------------------------------------|-----------|
| Thnetopsychiti.                    | 174       |
| Heiceiti.                          | 174       |
| Theocatagnosti.                    | 174       |
| Gnosimachi.                        | 174       |
| Monotheliti, dalla pagina 188      | .fino al- |
| la pagina 320. per tutto i         |           |
| VIII.                              |           |
| Theodoro Faranita.                 | 239       |
| Armeni. 3 I                        |           |
| Iconoclasti, e loro seguaci, dalla | pagina    |
| 321. per intie il Secolo VIII.     |           |
| del Secolo IX.                     |           |
| Aldeberto, e Clemente.             | 383       |
| Clemente, ed Aldeberto.            | 383       |
| Elipando, eFelice.                 | 439       |
| Felice, & Elipando.                | 439       |
| Fozio, e suo Scisma, dalla pagis   |           |
| per tutto il Secolo IX.            |           |
|                                    |           |



# INDICE

Di quegli Heretici, de' quali si sa menzione in questo Secondo Tomo, annotati secondo l'ordine Alfabetico.

| Δ                             |         |                                         |
|-------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| T Ftardociti.                 | pag. 76 | Gnosimachi.                             |
| Aldeberto, e Clemente.        | 383     | Heiceiti.                               |
| Angeliti.                     | 80      | Iconoclasti, e loro se                  |
| Armeni.                       | 316.544 | 321. per tutto il                       |
| Barsani.                      | 77      | del Secolo IX.                          |
| Caucobabditi.                 | 80      | Incorrutticoli.                         |
| Clemente, ed Aldeberto.       | 383     | Monofisiti.                             |
| Corrutticoli.                 | 30      | Monotheliti, dalla                      |
| Damianiti.                    | 80      | la pagina 320.                          |
| Elipando, e Felice.           | 439     | VIII.                                   |
| Eutychiani, e loro diversi    |         | Paoliti.                                |
| dalla pagina 1. sino all      |         | Pietriti.                               |
| 174. per tutto il Secolo VI   |         | Semidaliti.                             |
| Fantasiastici.                | 30      | Semipelagiani.                          |
| Felice, & Elipando.           | 439     | Tetraditi.                              |
| Filoppono, chiamato Gio: Gr   |         | Theocatagnosti.                         |
| 60.                           | 77      | Theodoro Faranit                        |
| Fozio, e suo Scisma, dalla pa |         | Thnetopfychiti.                         |
| per tutto il Secalo IX.       | 0 475   | Tritheiti.                              |
| Giacomiti, ò Iacobiti,        | 78      | * - > > > > > > > > > > > > > > > > > > |

|                                 | **          |
|---------------------------------|-------------|
| Gnosimachi.                     | 174         |
| Heiceiti.                       | 174         |
| Iconoclasti, e loro seguaci, de | allabagina  |
|                                 |             |
| 321. per tutto il Secolo V      | iii.e parte |
| del Secolo IX.                  | 7.1         |
| Incorrutticoli.                 | 30.76       |
| Monofisti.                      | 76          |
| Monotheliti, dalla pagina 1     | ,           |
| la pagina 320. per tuti         |             |
| VIII.                           | o n secolo  |
|                                 |             |
| Paoliti.                        | 80          |
| Pietriti.                       | 80          |
| Semidaliti.                     | 77          |
| Semipelagiani.                  | 5 I         |
| Tetraditi.                      | 80          |
| Theocatagnosti.                 |             |
|                                 | 174         |
| Theodoro Faranita.              | 239         |
| Thnetopsychiti.                 | 174         |
| Tritheiti.                      | 77          |
|                                 |             |



# SESTO SECOLO

CONTIENE

# LIPONTIFICATI

DI

Simmaco, Hormisda, Giovanni, Felice Quarto, Bonisazio Secondo, Giovanni Secondo, Agapito, Silverio, Vigilio, Pelagio, Giovanni Terzo, Benedetto, Pelagio Secondo, e Gregorio Magno;

E

# L'HERESIE

DI

Molti, e diversi Seguaci dell' Heresia Eutychiana.



Ecclesia unitatem qui non tenet, tenere fidem se credit? Qui Ecclesia renititur, & resistit, & qui Cathedram Petri, supra quam fundata est Ecclesia, deserit, in Ecclesia se esse confidit?

S. Cypr. in lib. de Unitate Ecclesiæ.



# SECOLO SESTO.

#### CAPITOLOI

Simmaco di Sardegna creato Pontefice li 22. Novembre 498.

Scisma de Laurenziani. Savie risoluzioni di Theodorico. Operazioni di Simmaco contro i Manichei. Rinovazione della persecuzione Arriana in Africa, e suo corso. Provedimenti del Papa per i Vescovi esiliati. Scommunica contro Anastasio Imperadore. Risentimento di lui, crudeltà, e nuova persecuzione contro i Cattolici. Severo Capo de Severiani, e sue horribili empietà.

Icut mali homines, dice S. Agostino, [a] male & S. Aug. serm. 90, utuntur creaturis bonis, sic Creator bonus bene uti- de diversis c. 4. tur hominibus malis; e il fatto comprovò il detto, allor quando quelle machine disposte da Festo all'abbattimento della Fede, furono tutte convertite da Dio à vantaggio, e gloria di essa, con quella eterna, e savia providenza, con cui pare,

che non tanto egli regga il Pontificato Romano nel Mondo, quanto per mezzo del Pontificato Romano tutto il Mondo; onde VValatrido Strabone quali con le istesse parole trascrisse ne' snoi Libri la sentenza di sopra riferita di S. Agostino, [b] b Walafr. Strabe Sicut mali etiam bonis male, sic boni etiam malis bene utuntur. Entro inlib. de rebus Ecdunque Festo tutto pien di fasto in Roma, e ritrovato morto Papa ciessastico. 8. Anastasio, egl' incontanente eccitò in quella Città uno Scisma con auspicii di cotanto prosperi avvenimenti, che gli su agevole, come avvenne, [c] Multis pecunia corruptis, contro Simmaco, acclamato cTheod.lo2.Collett. dalla più numerosa e sana parte del Clero, intrudere nella Sede Pontificia Lorenzo Arciprete del titolo di S. Prassede, Ecclesiastico di già vinto dall'ambizione di quel posto, e perciò non solamente pieghevole, mà piegato ad ogni voglia di Celare, e risoluto d'animo à sottoscrivere il condannato Enotico di Zenone: per le quali cose [ d ] Roma cades, rapina, & alia innumera mala perpetrantur. Mà la d Idemibia. dissunione suscitata da un' Heretico sù suppressa da un' altro Heretico, e ricorrendo tanto i Cattolici Simmachiani, quanto i Scismatici Laurenziani al Rè Theodorico Arriano, ambi da lui riportavono il rescritto, [e] Ut qui primò ordinatus suisset, vel ubi pars maximacho.

a S. Aug. in ferm. Domine in monte cap. 5.

ma cognosceretur, ipse sederet in Sede Apostolica. Quod aquitas in Symmacho invenit. Sentenza giustissima, se si riguarda al merito della causa: mà forse non tale, se alla bocca heretica, ond' ella uscì, essendo che S. Agostino dice, non potersi dar vera Giustizia, ove non è intera la Fede, [a] Ubi sana fides non est, non potest esse justitia. Con altri riguardi si sottoposero alla decisione di un Rè Arriano li Cattolici, e con altrili Scismatici: questi si assidarono nella fede di lui, inimica antica della Romana; e quegli fi afficurarono nella integrità di quel Principe, appresso il quale eglino giudicarono più preponderante la ragione, che la passione. Mà ò fidanza si fosse quella de' Cattolici della integrità di Theodorico, ò la condizione infausta de'tempi li strascinasse violentemente à quel forzoso ripiego, certa cosa si è, che abbattute le prattiche di Festo, siì da quel Rè Heretico prescelto il Papa vero al fasso, e per disposizione del Cielo costituito da mano insetta il Capo sano alla Chiesa. Mà incrudelendosi ogni di maggiormente lo Scisma, e con lo Scisma la the fi porta àtal disunione nel Popolo, l'inimicizia fra Grandi, la propensione de Fazionanti all'arme, e la pronta occasione di nuove uccisioni, e tumulti, giudicò quel Rè espediente giusto, e necessario il portarsi esso medesimo à Roma, per sedar con la Maesta della presenza que' torbidi, che non suppressi à tempo haverebbon seco tirata con irremediabile incendio la ruina intiera dell'Italia. Portovvisi dunque, ed [b] entrovvi; el'entrata fù à guila di trionfo, parì al quale non fi vidde forse giammai in quella Città, ò più intenso nel gaudio, ò più universale nel concorso, ò più nobile nell'apparato. S. Fulgenzio Vescovo di Ruspa, che ritrovovvisi a ca-

b Anno 500.

cifetto a Roma.

Suo gloriofo ingreifo in que.la

c In vita S. Fulz. arni Suriumto aie I. lanuarii.

Theodorico.

Concil.

c Cassiod. varia-1. 4. epift. 17.

har.anno 503.num 12.0 13.

so presente, in rimirar' i stupendi abbigliamenti, i nuovi e rari suochi Memorabile det di gioja, in cui per dimostrazione di benevolenza, e di rispetto verso quel to di S. Fulgen- Principe, struggevasi Roma, usci quasi di se stesso, e per esprimerne la magnificenza, nulla dubitò di sollevar, non tanto sè da Roma al Cielo, quanto Roma stessa al Cielo de' Beati, e come estatico rivolto a'suoi compagni, [c] Quam speciosa, egli disse, potest esse Jerusalem calestis, . si sic fulget Roma terrestris! Et si in hoc sæculo datur tanti honoris dignitas diligentibus vanitatem, qualis honor & gloria prastabitur Sanctis contem-Atto degno di plantibus veritatem! Nè riusci infruttuosa la comparsa di un tanto Rè in quella Città, per l'oppressione, che segui de Scismatici Laurenziani, e per il degno insegnamento, ch' Heretico qual' egli era, lasciò a' Cattolici regnanti, della venerazione, che portar si deve al Vicario di Christo, & alle facre Leggi della Chiefa. Poiche nel Concilio intimato da Simmaco contro i Scismatici, richiesto Theodorico del suo consiglio sopra ald In; allis hujus tri Ecclesiastici affari, egli rispose con memorabile sentenza, [d] In Synodali esse arbitrio, in tanto negotio sequenda prascribere, nec aliquid ad se

prater reverentiam de Ecclesiasticis negotiis pertinere: committens etiam potestati Pontificum, quod magis putaverint utile, deliberarent, dummodo venerandi provisione Concilii pax in Civitate Romana Christianis omnibus redderetur: comprovando egli la sua risposta con l'autorità di quelle Leggi, che riferite à lungo [e] da Cassiodoro fanno smentir chiunque ar-

dimento prenda di sottoporre alla podestà laicale l'autorità divina del Pontificato Romano. Onde forse allora presero motivo gli Ecclesiasti-

ci di quella età di conferire à quel Rè gli speciosi titoli di Clementissimo, [f] Piissimo, e Santo, supplicando eglino il Cielo per la Capitolo 1.

scrazione, e felicità del suo Regno, con esempso infinuatoci nella Sacra Scrittura, allor che Dio [a] comandò à Baruch, che pregasse per la vita degli empii Rè Nabuchdonosor, e Baldassare, e quando S. Paolo [b] chiamo Ottimo il Presetto Felice Idolatra, e S. Dionisio Alessandrino [c] Huomini Santissimi Valeriano, e Gallieno inimici implacabili della Religione di Christo. Essendo che somiglianti encomii davansi in que' tempi per costume, e non per indizio di Santità, anche a' Poeti licenziosi, Ruomini Santi a quali Cicerone chiamò [d] Santi, e molto più a' Principi supremi, benche d Cicer pro Arch. malvaggi, come costituiti da Dio per Rettori, eguida de' Popoli, [e] Da- e osecono. bovobis Regem in furore meo, e, [f] Qui regnare facit hominem hypocritam. & 106 27. Mà ciò che in questo Sinodo diè granpena a un moderno Autore, si è la famosa, & uniforme Decissone di tutti que Padri, [g] Romane Sedis Antistitem, minorum non subjacere judicio. Gio. [b] Launojo per non volerne folar, in epi, ad spiegar' il vero legitimo senso, Che il Pontefice Romano non mai è soggetto Claudium Santecealla giudicatura di alcun Sinodo, ricorre ad una interpretazione non da alcuno applaudita, ed intutto insussistente, e dice, che nella parola Minorum intendesi non il Sinodo, non i Vescovi, ma i Chierici Romani, il Senato, e popolo di Roma. Veramente grande studio richiedevasi da que' Padri (frà quali vi era un Lorenzo di Milano, un Pietro di Ravenna, e un' Eulalio di Siracufa, Ecclesiastici tutti celebri, e per pregio di Dottrina, e per fregio di Santità) per decidere, se un Papa sosse maggiore, ò minore di un semplice Chierico, di un Senatore, e sin di un vil plebeo Romano! s'egli, ch' è Monarca del Mondo, potesse, ò non potesse essere giudicato da quattro Tonsurati, ò da altrettanti Laici di Roma! Se sopra tal dubio cadesse il Decreto, non sò se con maggior ragione dir si dovesse inetto il dubio, ò il Decreto, mentre da alcun non mai si è dibattuta la questione della superiorità del Papa sopra il Senato, sopra i Chierici, e sopra il popolo. Il punto fù cio, che non vuol' intendere il Launojo, che dichiarossi da que' Padri, che il Papa è sopra ogni Sinodo, la sua giudicatura è sol sottoposta al giudizio di Dio, e che Prima [i] Sedes non judicabitur à quoquam, come già si disse i spud Bar, ai me ò dal Sinodo di Sessa [k] sotto S. Marcellino, ò dall'uniforme consenso di 303. n. 98. tutta l'antichità.

Nè in questa confusa agitazione di Scismi trascurò Simmaco d' invigilare Opere di Simma. alla purità della Fede Cattolica nella depressione de' Manichei, i quali, non co contro il Mafenza maraviglia, riforgevano giornalmente in Roma dalle loro medefime cadute, e tanto più arditi si assacciavano, quanto più oppressi. Fecegli egli [1] di nuovo tutti carcerare, e con perpetuo esilio rilegar suori della Cit-1 ciaccin Syn, tà, raccogliendone i Libri, che fece confegnare publicamente al fuoco avanti la Basilica di S. Gio. Laterano, come di essi poco tempo prima havea sat-

to Gelasio avanti quella di S. Maria Maggiore.

Ma suppresso l'incendio di questi torbidi in Roma, si riaccese quello Persecuzione dedella persecuzione Arriana nell' Africa. A Gundabondo era succeduto nel Africa. Regno [m] il Fratello Trasamondo, Principe savio, e magnanimo, laudato m Proceso, de bel. da Procopio col degno Elogio di [n] Vir indole sapientia maxima, tum ani- n Idemibid. mimagnitudine omnes majores antecedens. Mà se non sù egli crudele, come i suoi Antenati, non sù men' empio di essi; conciosiacosache con nuova esecrabile politica, [o] Christianos non panis corporis, aut suppliciis, sed pra- o Idemibid, miis, & honoribus omnibus ad deserendam fidem invitabat: non auscultantes verò, minimè plectebat. Stimò egli di poter più facilmente abbattere

a Barnch. c. 1.

b Act. 24.

C ADAR ENTES. 1.7.

Laudi date da Buomini Santiad

Tomo II.

do prohibifce l' elezione de nuovi Vescovi.

a Aund Sur in vita S. Fulgentii die I lanuarii.

b Mar. Scot. in

pag. 318.

scovi efiliati.

e Itemibid. I Theodorico .

g In Vita S. Fulgentii I. Ian. aput Disputa intimata da Tralamondo. h Ibidem .

Il Rè Trafamon, la Religione Nicena con gli allettamenti del tratto, che con i trattamenti barbari de' passati Tiranni, e figurandosi di vincere con la spada nel sodero, quanto sol comando, che morto un Vescovo, non si elegesse dal Clero il fuccessore, acciò quindi in se medesima invecchiata, e non mai ripropaginata la Vigna del Signore cadesse in fine sarmento secco, preda, ludi-brio, e pascolo degli Arriani. Mà non così que' zelantissimi Prelatissimo facili ad ubbidire, come il Rè à comandare; poiche quei della sola Provincia Bizacena (de' quali sol resta memoria nelle Historie) unironsi in Concilio, e contro gli ordini Regii provviddero le Città di Pastori Je le Chiese di Ministri con tal fermezza di animo, alacrità di mente, e disprezzo della propria vita, che chi ne racconta il successo, dice, [a] Fit communis aßumptio: Presbyteros, Diaconos, & si quos inveniret electio, rapere, benedicere, & consecrare certatim in locis singulis properantibus, ne in tali studio aliquis aut tardus, aut novissimus videretur. Mà quanto sù più ai dente il loro zelo, tanto maggiormente contro di loro arse lo sdegno di Trasamondo, che immantinente condannolli tutti (e [b] suron ducento filio de vetco venticinque) alla relegazione in Sardegna, dove come trionfanti eglino fi vi, etrasporto del Portarono, carichi di gloriosi meriti, e di ricchissimo arredo, cioè del Corpo. funoinsardegna. di S. Agostino, della di lui Mitra, e Pastorale, che quindi da Hippona sote trastero, come prezioso avanzo della Christianità di que' Regni. Seppe Simmaco cotal' infortunio, e con tutta la pienezza del suo gran cuor Apostolico accorse alle miserie di que'nobili Ecclesiastici, escrisse loro c spud Enned quell'ammirabile Lettera, che leggesi inserita [c]nell'Opere di Ennodio, la qual fu un' estratto di sentimenti magnanimi, atti à mantener' in sede Sovvenimento di ogni più oppresso Innocente. Quindi scendendo al più potente ristoro del Simmaco ai Ve- fovvenimento, ogni anno egli mandò loro vesti, vitto, e denari in sostend Anafafin Sym. tamento delle vite, & infollievo de' patimenti: [d] Symmachus omni anno, dice l'Historico, per Africam, & Sardiniam, Episcopis, qui in exilio erant intrusi, pecunias, & vestes ministrabat; non senza gran maraviglia di chì considera, come potesse in que' tempi il Pontesice Romano sovvenir tanta moltitudine di Vescovi, e tanti nobili monumenti lasciar del suo pio, e generoso animo, nell'abellimento, fabricazione, e doti di quelle molte Chiese, che à lungo [e] descrive il sopracitato Anasiasto, sotto un [f] Rè barbaro, che teneva non men' oppressa la Religione col giogo dell' Heresia, che la Città di Roma con quello della schiavitu. Mà Trasamondo vago di veder' estinta senza sangue la Religione Nicena, e di consutarla più tosto, che di opprimerla, bandì con publicità [g] di Editto una solenne disputa, protestandosi esso disposto à poter esser vinto dagli avversarii, quando fosse convinto dalle ragioni. Molti accorsero à sostener la causa del Figlio di Dio, mà con il preveduto effetto, che soggiunge l'allegato Historico, [b] Si quis et respondere voluiset, nec despiciebat, nec repellebat; imò quasi patienter audiens, satisfieri sibi non posse jastabat. Ne andava egli perciò tutto vanagloriofo, e gonfio, e mentre un giorno con Regia baldanza rimproverava i Cattolici d'ignoranza, un di loro ò insofferente dell'ingiuria, ò voglioso di render ragione alla sua Fede, Chiama, disse, ò Rè, Fulgenzio il Vescovodi Ruspa, che poc'anzi hai relegato in Sardegna, se desideroso sei diessere instrutto dal più dotto Campione, che vanti la Religione Cattolica Valore, e Douri- frà tutte queste date desolate Chiese dell' Africa. Non indugio Trasamondo

na di S. Fulgen- ad accettar l'invitto per rendersi tanto più samoso con la competenza di si zio,

Capitolo I.

accreditato Contradittore, e richiamatolo à Carthagine ne stava attendendo con impazienza ancora l'arrivo. Mà giunse prima alle orecchia del Rè la fama della fantità, e dottrina di S. Fulgenzio, che agli occhi la persona; conciosiacosache appena il Santo Vescovo hebbe posto piede in Carthagine, che convenendogli disputar con alcuni Vescovi Arriani, tutti in breve gli ridusse alla vera Fede, con tant'applauso de' Cattolici, e con tanto concorso, e frutto degli Heretici, che Trasamondo, il quale volle tutte le particolarità rintracciare con distinzione de'nomi de' Vescovi convertiti, degli argomenti addotti, e del corso della disputa, non potè nonpredicarlo per huomo eguale alla sua sama, Et egregii Sacerdotis ingenium, fapientiam, doctrinam, fidem, pietatem, mansuetudinem, continentiam probavit, & convenientem fama sua praconiis talem esse, qualis prædicabatur, agnopit. E molto maggiore riconobbelo dell'espettativa concepita, quando poi con lui egli abboccossi in lunghi discorsi sopra gli articoli controversi degli Arriani; poiche, soggiunge il sopracitato Historico, che il Rè in udirlo [ a ] laudat sapientiam, miratur eloquentiam, a 1bidem. prædicat humilitatem; mà con la solita conclusione di chi volontariamente si compiace ostinar nel male, cioè [b] neque tamen meretur intelligere b thidem. veritatem. Altri molti congressi hebbe Trasamondo col Santo, tutti avvantaggiosi per la Religione Cattolica, mà che tutti in fine terminarono nell'ammirazione del Rè, e nella relegazione in Sardegna, dove di nuovo

fii rimandato Reo gloriolo S. Fulgenzio.

Dall' Africa ci convien di nuovo passar à Costantinopoli, e quivi come Persecuzione dein teatro di esecrande novità esporre il funesto corso di un'horribile, e gli Eutychiani in nuova tragedia. L'Imperador' Anastasio deluso dalle concepute speranze di veder'il Pontefice Romano approvator dell'Enotico di Zenone, à guisa di quei, che per non poter offender l'inimico, oltraggiano la dilui imagine, infuriò spietatamente contro chiunque professava la Religione Cattolica, mandando Soldati per isforzar gli Ecclesiastici à prender commercio con gli Heretici, machinando morte per [c] mezzo di un Sicario al proprio c Theod, in Collett, Vescovo di Costantinopoli, etraboccando nell'ultima disperazione di far lib. 2. trucidare, come segui, più di tre mila Cattolici, che disarmati, e di nulla timorosi innocentemente assistevano un giorno agli spettacoli nel theatro. Qual doloroso caso recò rammarico immenso al Pontesice, non tanto per l'atrocità del successo, quanto perch'eglino, benche costantissimi nella Confessione della Fede Chalcedonense, erano tuttavia esclusi dalla commu-Gente uccisa per nicazione della Sede Apostolica, per la loro infausta ostinazione di adherire la Religione Catada Acacio, la cui fama, e nome eglino sostenevano ancora contro i divieti chiarata Martire de passati Pontesci. Per la qual cosa non suron giammai nè pur dalla da Cattolici. medesima Chiesa Greca annoverati fra Martiri, e di loro pianse Simmaco, che scrivendo ai Vescovi d'Oriente disse, [d] Nullus ambigat eadem nihilo-dSymepistad Epiminus esse ventura, que in Constantinopolitana Ecclesia nuper contigerunt, scop. Orient. apud de quibus mihi pariter ingemiscere necesse est, & tacere: & Ennodio, [e] Notum est, quòd in Constantinopolitana nuper Ecclesia fertur admisum, e Ennod, ibid. unde patimur, sine vocis usura, tristitiam. Rendutosi dunque Anastasio abominevole per la crudeltà, & esecrando per la protezione presa degli Heretici, Simmaco scom. non si più lungamente tollerato dal giusto Pontesice, che finalmente pro- munica PImperacedendo alla Scommunica, lo tolse affatto dalla Communione della Chiesa. Era allora aperto in Roma [f] il Concilio, che si detto Palmare, convo- f Anno 502,

lett. 1.2.

Slegno, minaccie. & ingurie di Anastasio contro Simmaço.

Sanot.

napi.

Sym.

cato da Simmaco per ridurre in istato di quiete gli affari della Chiesa Romana, sconvolti dallo scisma passato de' Laurenziani, nel quale [a] Laurentium iterum intrusum deponi, & iterum in exilium mitti curavit; quo facto quievit seditio: hor' in esso col consiglio di tutti que' Padri vibrò la Scommunica contro l'Imperadore, imponendo fine nel medesimo tempo allo Scisma d'Occidente con l'esilio dell'Antipapa Lorenzo, & alle agitazioni dell' Herefia d' Oriente con la condanna di Anastasso. Ma la pena par, che servisse più tosto d'irritamento al Reo, che di emenda; conciosiacoche Anastasio imperversò allora così baldanzosamente nel male, che toltasi dalla faccia ogni maschera di coscienza, e di convenienza, che pur ritener dovea contro il primo Patriarca del Mondo, e capo della Chiefa, traboccò contro lui in rifentimenti non sol mordaci, ma temerarii, publicando un Libello famoso, che sparso pe'l Mondo recò maggior' infamia all' Autore, che all' Avversario. Poiche costretto Simmaco à purgar la sua fama Extatility, till avanti a tutto il Christianesimo, [b] un' Apologetico compose, in cui ritorcendo le mal pungenti saette contro chi havevale vibrate, Contumelias, Apologia del dic' egli, Imperator, quas in meam proferendas putas esse personam, utinam, quam mihi gloriose sunt, ita te gravare non posent! Quid cum & humano te examinante judicio falsa fuerint comprobata? Quid, Imperator, in Divino Judicio? An quia Imperator es, nullum Dei putas esse judicium? Taceo, quod Imperatorem accusatorem esse non conveniat: e siegue, Dicis, quod, mecum conspirante Senatu, excommunicaverim te. Nos non te excommunicavimus, Imperator, sed Acacium. Tu recede ab Acacio, & ab illius excommunicatione recedes. Tu te noli miscere excommunicationi ejus, O non es excommunicatus à nobis: si te misces, non à nobis, sed à te ipso excommunicatus es; e poco doppo, Dicis me esse Manichaum. Numquid cgo Eutychianus sum, vel Eutychianos defendo, quorum furor maximè Manichaorum suffragatur errori? Roma mihi testis est, & Scrinia testimonium perhibent, utrum à Fide Catholica aliqua ex parte deviaverim; procedat aliquis, & quilibet ratione convincat : alioquin convincia sunt ista, non crimie In lib Pont, Tonz, num probamenta; e ciò disse Simmaco, perche di [ e ] fresco esso havea fatto incendiare tutti lilibri de' Manichei, condannandone gli Autori, & i seguaci ad un' irremissibile esilio; quindi egli soggiunge: An quia Imperatores, divinum putas contemnendum esse judicium? An quia Imperatores, contra Petri niteris potestatem? E perche Anastasio rimproveravagli l'elezione al Pontificato, ela competenza dello scisma, egli replica, An benè factus essem, si Eutychianis faverem ? Si Acacii nomini communicarem ? Latere non potest, cur ista pratendas. Conferamus honorem Imperatoris cum bonore Pontificis, inter quos tantum distat, quantum ille rerum humanarum curam gerit, iste divinarum: tu bumana admınistras, illa divina dispensat. Fortaße dicturus es, scriptum esse, Omni potestatt nos subditos esse debere? Nos quidem potestates humanas suo loco suscipimus, donec contra Deum suas non erigunt voluntates: caterum si tu Deo non defers, non potes ejus uti privilegio, cujus jura contemnis. Dicis, quòd maie te Romanus tractet Senatus; si nos te male tractamus suadentes, ut discedas ab Hareticis, tu nos bene tractas, quos vis sociare pracipitanter cum Hareticis? E qui à lungo egli si stende, rimproverando à Cesare l'ostinazione in ritener'il condannato nome di Acacio, e con memorabilissima sentenza conchinde, Circumspicias cunctos, qui ab untio dogmatis Christiani Catholicam Fidem diverso propoli-

proposito persequi, velaffligere sunt conati, quemadmodumipsi defecerint, & Orthodoxa Veritas hoe pravaluerit magis, quò putaretur oppressa, qua sicut sub insectatoribus suis crevise monstratur, sic obtrivisse cognoscitur insequentes.

Così egli.

Con questo primo tentativo di calunnie impegnatosi Anastasio à dir Anastasio contro male del Capo della Chiefa, non è credibile, quanto spietatamente si po- Macedonio Vescovo di Costannesse à dilacerarne il corpo con una fierissima persecuzione. E primiera-tinopoli. mente egli tutto si fisse à guadagnar Macedonio, che reggeva come Vescovo la Chiefa di Costantinopoli, e che ridotto al suo partito recar potea grand'avvantaggio alla fazione degli Eutychiani; [a] Imperator, dice Theo- aTheod, in Collett. doro, Macedonium vehementer ursit, ut idem ipse faceret, cioè, ch'egli 116.2. condannasse il Concilio Chalcedonense; e siegue, Macedonius verò sme universali Synodo, cui magna Roma Episcopus prasideret, nihil se facturum dixit; per la qual cosa Anastasio [b] Contra Ecclesiam, & Macedonium b Idemibid. armatus est, & aggiungendo all'armi le accuse, [c] incolpò l'innocente c Libersin breuse Vescovo di Nestorianismo colpretesto, che egli havesse alterato il Testo 19. di S.Paolo, con dir del Figlio di Dio, Qui apparuit per carnem, quando l'Apostolo havea detto, [d] Qui apparuit in carne: onde in un giorno della d 2. Timoth. 3. Settimana Santa egli spinse gente armata nella Chiesa per maltrattarlo, e catturarlo, come seguito sarebbe, se il Popolo Cattolico non sosse accorso à difenderlo, esclamando [e] Huomini, e Donne, Fanciulli, Giovani, e Theod.ibid. e Vecchi, tuttiad una voce, Tempus martyrii est, ò Christiani: patrem nemo deserat, scagliando eglino nel medesimo tempo ingiuriosi improperii contro l'Imperadore, che à piena bocca sù maledetto come Manicheo, esacrilego. Temè Cesare della devota audacia del Popolo, e [f] Territus portas curia Imperialis undique clausit, & navigia suga commoda Palatio adhibuit; e volendo mostrar giusta la sua empietà sè di nuovo accusar' il Ecome Macedo-Vescovo di obbrobrioso misfatto, per quindi renderlo maggiormente abor- nio defendela sua rito, laido, adultero, ecolpevole; mà la calunnia infamò l'Orditore con innocenza. egual gloria, e laude di Macedonio, il quale [g] Genitalibus carere deprehensus fuit; ond'ella venne à distruggersi in se medesima, mancandone con g Evagr, 1.3.c.32. tanta evidenza il corpo del delitto, e i testimonii. Per il qualsuccesso egli finalmente risolve di adoprar con maggior cautela la sua potenza, e [b] Noctu illum violenter abreptum Chalcedonem misit, relegandolo in lontanisfimo esilio, ove morì, grand'Ecclesiastico in vero, e degno [i] Nipote i Nicephil. 16.c,26. dell'altro gran Vescovo di Costantinopoli Gennadio, se havesse così bene esecrato il nome di Acacio, come bene seppe sostener'il Concilio Chalcedonense contro Anastasio. Percosso il Pattore, si vidde allora disperso in istrane guise il Gregge, essendo che per ordine dell'iniquo Cesare [k] k Nicephilis. Quidam exilio, nonnulli relegatione, alii accusationibus iniquis, alii bonorum publicatione afflicti sunt, multi etiam, qui fuga sibi consuluerunt, Romani pervenerunt. Nè di ciò egli contento, fè prender per man di Boja i vene- Altre crudeltica randi Originali del Concilio Chalcedonense, quali Macedonio havea sin'al-Anastratio. lora santamente riservati [l] in Area sanctiore, ordinando, che con publi- 1 Idemibit. co vituperio eglino si gettassero nelle fiamme, con isdegno eziandio di quei, che mal'affetti à quel Concilio, pur veneravano in que' fogli un monumento egregio dell'antichità di que'tempi. Quindi affunfe al Vescovado di Costantinopoli un Sacerdote Heretico, [m] lussurioso, e ligio de' m Tlead, ibid, Grandi, per nome Timotheo, che profanò subito il suo ingresso nella Chiesa

h Theod, ibid.

con gittare à terra le imagini, & armi di Macedonio, [ a ] decretando.

2 Paul . Diac. in Miscell. 1.15.

come successe, che in tutti li Tempii doppo il sacro Trisagio s'intonasse l'aggiunta delle parole, Qui crucifixus est pro nobis; nella medesima conforb Vedito. 1, a 564. mita appunto, come haveva pratticato in Antiochia l'empio [b] Gnaseo. E quanto vituperosamente governasse sei anni quell'eccesso Vescovado, si rendera pur troppo noto dal racconto de i successi, che ne seguirono.

Opere di Simma-Cattolici.

c F.A. apud Baron. anno 512.n. 36.

Il discacciamento di Macedonio, el'intronizzazione ingiusta di Timotheo co in sollievo de furono i primi lampi di quell'horribil tempesta, che roverscio Anastasio fopra i Cattolici d'Oriente. Onde Simmaco, che dall'altezza della Cathedra Romana ne adocchio da lungi il fumo, come buon nocchiere, dispose à tempo alla difesa gli animi de'Vescovi Cattolici Orientali con [c] una lunga, & Apostolica Lettera, che in ogni suo periodo spira santità, e maravigliosamente accalorisce i Fedeli alla costanza. Egli diresselanon ai Vescovi generalmente Cattolici, ma ai Vescovi Cattolici communicanti con la Sede Apostolica; essendo che con lacrimevole disgrazia era scisso l'Oriente anche Cattolico in due fazioni, cioe in quei, che condannavano il nome di Acacio, e percio communicavano con la Chiesa Romana, & in altri, come Macedonio, che sostenevano la condotta, e la fama di Acacio contro i divieti de patiati Pontefici, ond erano esclusi dalla communicazione di effi: perloche con doppio flagello eglino erano riputati Scismatici dai puri Cattolici, e perseguitati dagli Heretici, e puniti da Anastasio come Cattolici. Alli primi dunque scrisse Simmaco l'accennata lettera, & i secondi, che con lunghissime [d] preghiere implorarono il di lui conforto, & ajuto, Tom Pon, quarum ne pur surono degnati di risposta, essendo che non giammai può esser sincero quel corpo, che vien deformato dalla disunione col capo.

d Fxtantt. 2.epift. Orientalis adsym macum Epifc. Romun.

Severo al Patriarcato di Antiochia

e Evagr. 1.3.c.33.

Sua vita empia, e icandaloia.

Nulla però maggiormente fè andar'orgoglioso l'Eutychianismo per Promozione di l'Oriente, quanto la risoluzione presa da Anastasio di promuovere al Patriarcato di Antiochia l'iniquissimo Severo, Heretico, che propagò ne' posteri Severiani suoi seguaci l'indegnità della sua Setta, e l'obbrobrio del suo nome. Nacqu'egli in Sozopoli, Città della Pisidia, [e] adoratore degl'Idoli, e che da scolare del Demonio, divenuto Maestro nell' arte della Magia, apri quivi scuola di ogni piu horribile incantesimo. Mà, non sò come, ridottosi à professar la Religione Cattolica, ericevuto in Tripoli d'Asia il Battesimo, in un Monasterio presso Gaza vesti l'habito Monacale, ove visse qualch'anno, più come attediato del suo mal vivere, che desideroso di ben morire; e perciò degenerando nelle bruttezze di prima [f] Negavit sin att. 1. Syn. Con. di ben morire; e percio degenerando nelle bruttezze di prima [f] Negavit sant. sub Menna. statim Ecclesiam, in qua baptizatus est, & processit ad Acephalos Hareticos, 10. 2. Contil. vocavitque sanctas Dei domos diversoria Haresis, & impieratis. Fii perciò eglivituperosamente scacciato da Monasterio con altri Monaci pervertiti da lui ne'medesimi errori; onde maraviglia non è, ch'esacerbato di animo siportaise dal Claustro alla Corte, & ad Anastasio porgesse doglianze immense contro i Religiosi del suo Monasterio, come contradittori delle Leggi Imperiali, e sostenitori del Concilio. Accolto contutta quella inclinazione d'animo, che seco porta l'unione scambievole de'sentimenti, Cesare molto di lui sperò, e moltissimo confidogli circa quelle risoluzioni, che prender'esso voleva per sostener il suo impegno dell'Enotico contro il suoi fraudolenti Concilio. In modo tale, ch'essendo in breve passatili discorsi in considenza, la confidenzapoi, che trovo ambedue dispostiad ogni più esecrabile impresa, li sè precipitare in que'mostruosi eccessi, che stranamente

configli all' Imperadore.

Capitolo I.

Sconvolsero tutto il Christianesimo dell'Oriente. Severo primieramente configliolli, che con [a] Imperial Decreto egl'imponesse, che in ogni Chron. Chiefa s'intonasse publicamente dal Pulpito il Sacro Trisagio con l'aggiunta delle parole, Qui crucifixus est pro nobis; con isperanza, che istillato a poco à poco il fentimento Eutychiano neglianimi del Popolo, venissero tutti poi insensibilmente à professarne l'Heresia. Mà lungi andò dalla espettazione il successo. Conciosiacosache inhorridissi il Popolo alla novità di quell'esecrabile cantilena, e molti amarono meglio lasciar la vita in difesa del Concilio Chalcedonense, che adherire ad un'Heresia tanto di fresco condannata dalla parte più fana de'Fedeli, e generalmente abominata da tutti. Due volte rinovossi l'ordine, & altrettante volte resistè il Popolo Cattolico con sì franca fortezza, che unitofi à truppa, e girando per la Città cantando fempre Hinni al Verbo humanato, proruppe in fine in tumulto, e discendendo dalle Laudi di Giesti Christo agl'improperii di Analtafio, e dagl'improperii agl'infulti, viddefi allora quella Reggia in pericolo di arder tutta, e rovinare insieme col suo Imperadore, se con avveduto configlio non havetle Cesare placato il santo sdegno de' Costantinopolitani con il giuramento di far recidere la testa ai due suoi ministri Marino, e Platone, ch'esso con mendicato ripiego dichiarò autori del bando. Riccaduto à vuoto questo primo tentativo, Severo lo spinse al secondo, che riusci tantopiù favorevole alle sue intenzioni, quanto più pernicioso al Christianesimo. Fè adunare [b] nella Città di Sidonia ottanta Vescovi se- b Marcellin. in Christianesimo. guaci dell'adulazione più tosto, che della verità; e quivi egli operò, che si condannasse, come segui, il Concilio Chalcedonense, speranzato che alla fama di un tal Congresso ne haverebbouo ciecamente i Popoli assecondato eziandio le definizioni. Mà grand'ostacolo si affacciò subito all'effettuazione de'promessi successi. Viveva allora negli Eremi della Palestina l'insigne Anacoreta Theodosio, contradittore invitto non men dell'Enotico di sio Cenobiarca. Zenone, e della fede di Anastasio, che del Monaco Severo consultore, e promotore delle accennate rifoluzioni. Confideravafi per tanto da Severo, e da Anastasio, quanto gran peso recar potesse alla loro fazione, se à questa fi gettatic un così rinomato Cenobiarca, il quale col fuo folo esempio haverebbe feco tirato tutto l'immenso numero de'Monaci dell'Oriente; dall'altra parte il grido della di lui fondata fantità li divertiva dall'intraprenderne l'attacco, dubbiofi, che non condifcendendo Theodofio ai loro voleri, non solamente haverebbon perduta l'opera, mà si sarebbon resi in un certo modo tanto maggiormenterei, quanto che dichiarati tali da un tanto Maestro. Onde portando seco l'affare gravissime conseguenze, giudicò Anastasio di proceder per una strada, nella quale bene spesso si ritrovan confusi, e smarriti, come in labirinto, soggetti eziandio illustri in Santità. Egli [c] chiamollo à fe, & accoltolo con somma venerazione, c Apud Sur.to. I. Padre, gli diffe, il desiderio di salvarmi mi hà insinuato non tanto di abboc- Metaphr. carmiteco, quanto di servirmi del tuo ajuto per istromento grato à Dio di mia salute. O coscienza, ò divozione che sia, hò risoluto redimere i miei peccati con l'elemosme, & hò scelto tè per dispensatore de' mici tesori in sollievo de'Poveri, in sostentamento de' Monaci, in abellimento di Chiese, e in tutto ciò che può ridondar'in gloria dell'Altissimo; però ecco consegno per horanelle tue mani trenta libre di oro, e tuo sia il pensiero di farne apparir' l'esito giusto ne'libri eterni della vita. E così detto licenziollo. Il santo

Suo tentativo

Vecchio

Vecchio non ricusò il denaro, [ a ] & duplici damno affecit adversarium. a Ibid. simul quidem privans illum pecuniis, cum effet alioquin avarus, & simul Costanza, & ano esso pregavalo, che in presenza di que'medesimi Ufficiali eglisottoscrivesse

b Ibidem

etiam spem vanam, & inanem ostendens, qua ducebatur. Conciosiacosache persuadendosi Anastasio col prezzo di quelle monete haver'à comprar di Theodofio anche la Fede, mandogli dietro alcuni Ufficiali con una lunga Lettera in forma di supplica insieme, e di comando, in cui prolissamente degno di Theo- la sentenza degli Acefali, l'Enotico di Zenone, e la condanna del Concilio. Lessela Theodosio, e tutto pronto mostrandosi alla risposta, secela, e confegnolla ai Messi, che solle citi, e allegri secero ritorno à Cesare, come Nunzii felici della Vittoria. Aprì Anastasio il plico, e divorando con gli occhi le prime righe, che stimò foriere della sospirata sottoscrizione, trovò inaspettatamente in esse racchiuso in brevi note tutto il doloroso tenore di questa Lettera, [b] Cum hac duo sint nobis proposita, ò Imperator, vel turpiter, vel illiberaliter vivere consentiendo Acephalis, vel honeste mori consequendo Patrum dogmata, scito à nobis mortem esse praferendam. Tantum enim abest, ut hac nova sequamur dogmata, ut non solum in loco mansuri simus, pracedentes Patrum leges sequentes; sed eos etiam, qui prater bac aliatueri sustinuerint, piè abdicabimus, & subiiciemus anathemati: sed nec ullum ab Acephalis ordinatum per pim suscipiemus. Absit, ut hoc fiat, Rex Christe. Et si tale quid contigerit, veritatis Deum Prasidem testantes, vel potius illum ipsum, qui nunc ab ipsis maledictis, & blasphemiis appetitur, usque ad sanguinem resistemus; & quomodo pro patria, ita pro resta side lubenter animas profundemus, etiam sipsa sanctaloca igne perdenda visuri simus. Quid enim opus est solo nomine, quando ipsa sacra revera afficiuntur contumelia? Nos ergo nequaquam admittemus aliquid sentire ( tantum abest ut dicere ) quod discrepet à sanctis, & Oecumenicis Conciliis. E qui egli riferiva, e commendava tutti li primi quattro Concilii Generali della Chiesa, & in particolare il Chalcedonense, e contro chi contrariava loro, e dispregiavali, Adversus hac, siegue, & ignis accendatur, & ensis acuatur, mors quoque nobis acerba afferatur, imò verò, si fieri possit, pro una innumerabiles; nos verò nunquam perdemus veram Religionem, neque ea, qua re-Etè placuerunt Patribus, ea abrogando, probro afficiemus. Testes sint eorum sudores, quos profide susceperunt, & multæ dimicationes; sed ea manebunt firma, & immobilia, & apud nos, & apud eos, quos fas est & Deum, Gnos sequi. Pax autem Dei, qua superat omnem mentem, sit custos, & Dux tua potentia. Così Theodosio ad Anastasio. Manon così Anastasio; il quale benche [c] mostrasse dapprima di tener suppresso il suo Regio sdegno, tuttavia non mai più horribilmente proruppe in ismanie, in minaccie, e in bandi, che allora, mandando Soldati, & Ufficiali in ogni parte per obligar'i Popoli alla fottoscrizione dell'Enotico, & alla condannazione del Concilio. Ritrovossi presente à questo nuovos convolgimento di cose il magnanimo Theodofio, ementre nella gran Chiefa della Città tumultuavasi dalla plebe, parte oppressa dal timore, parte avvilita dalla presenza de'Ministri Imperiali, e parte eziandio persuasa dalla multiplicità degli adherenti, ilsanto Vecchio [d] contemptis scriptis, & decretis, minisque innumerabilibus, turbaque, militibusque, tamquam vanis strepitibus, & dicens non ese suum, sed puerorum talia horrere tonitrua, Leonis suscipiens imperum, con le ale delle braccia aprendosi frettolosamente frà la moltitu-

c Ibideno

& Ibidem.

Capitolo I.

dine la strada, addrizzosti verso il Pulpito della Chiesa, e salitolo, & Esua memorabiintimato col dito alto filentio al Popolo, convoce di Apostolo, e fac-le sentenza. cia d'Angelo, Si quis, disse, quatuor Sanctas Synodos non tanti esse existimat, quanti quatuor Evangelia, sit Anathema; e così detto, con la medesima sollecitudine scendendo dal Pergamo, tutt'intrepido si pose à girar per le strade, eper le Piazze della Città, [a] Ostendens promptum animi studium, a Ibidem. omnes obiens, factus omnia omnibus; certiores reddens eos qui dubitabant, confirmans eos qui erant stabiles, excitans eos qui erant socordiores, eorum qui erant prompto & alacri animi studio, augens diligentiam, addens animum his qui extimescebant, adhortans eos qui decertabant, terrens adverfarios, quòd tam esset magno & generoso animo, ut ad eum non pateret aditus, medicina celeritate omnem morbum praveniens, docens omnes, quòd Dei Verbum esset quidem idem simul Deus, & Homo, una autem Hypostasis, sive persona, utramque eorum habens naturam, Divinitatem scilicet, & Humanitatem. Non potè certamente esser'altro rispetto, che superiore all'humano, quello che contenesse allora Cesare à non condannarlo incontanente alla morte, contentandosi di rilegarlo solamente all'esilio, per togliersi d'avanti un così costante contradittore. Mà ne ritornò indi à sei anni glorioso, richiamato dal Cattolico Imperador Giustino, per rinobilitar non tanto gli Eremi della Palestina con l'esempio, quanto la Religione Cattolica con fatti illustri di granzelo.

La resistenza fatta dal Cenobiarca Theodosio al Sinodo di Sidone su con più dolorosi, mà gloriosi avvenimenti comprovata da Flaviano Pa- Mortedi S. Flatriarcha di Antiochia, Ecclesiastico purissimo di fede, e costantissimo di viano Antiochepetto, che disdegnando di veder così stranamente vilipesi i sacrosanti De-Fede Cattolica.

creti del Concilio Chalcedonense, esecrò in publica Chiesa quella sacrilega adunanza, elerifoluzioni temerarie, che quivi si erano stabilite. Perloche arrestato di ordine d'Anastasso, e condotto nel Castello di Patra, oppresso da'tormenti, spirò nobil Confessore della Fede con l'aumento di tanto merito, quanto gliene diede tanta fortezza. Questo successo non potè cader più in acconcio alli desiderii di Cesare, & all'ambizione di Intronizzazione Severo, che vedendo vacante una così riguardevole Sede, com'era la triarcato di An-Patriarcale di Antiochia, esso medesimo si offeri all'Imperadore di riempirla, [b] promettendogli confolenne giuramento di perseverar sempre nell' bTheod, in Collett.

abominazione del Concilio, nell'odio contro il Pontefice S. Leone, e nella lib.2. protezione degli Acefali. A braccia aperte accettò Anastasio l'offerta, e nel medesimo giorno che egli sè intronizzarlo, [c] Eo ipso die, quo c Idem ibid. ordinatus fuit, dice l'Historico, Severus ascenso suggestu Synodum Chalcedonensem anathemate damnavit. Quindi l'empio aggiungendo li fatti alle parole, forzosamente [d] riduste molti Vescovi al suo partito, e quei, che pur d Evagr. 1.3.c. 33,

costantirimasero nella Confessione Chalcedonense, egli perseguitò con calunnie, e con modi inustrati di vendetta, sin [e] col porger loro tradito- e Bar. anno 513.n. riamente il veleno. Racconta [f] Sofronio, ch'essendo tal cosasucceduta f. Sophron.in Prat. à Giuliano Cattolico Vescovo di Bosdra, questi fermatosi alquanto con la Spir. c. 94.

tazza in mano in atto di orare, rivoltossi poscia alli circostanti complici del delitto, [g] Et voce mitissima omnibus dixit, Si arbitramini humilem g Idem ibid. Julianum veneno occidere, ecce coram vobis pestiferum calicem bibo: signans-

que ter digito suo calicem, & dicens, In nomine Patris, & Filii, & Spiritus E fue nuove cru-Sancti bibo bunc calicem; bibit illum coram omnibus, atque illasus perstitit. deli operazioni.

SIMMACO.

Generosità fanta di S. Saba .

havendo egli trasmessa un'heretica Consessione di Fede ad Elia Vescovo di Gierusalemme, acciò la sottoscrivesse, osfeso dalla repulsa mandasse colà Soldati, e Manigoldi per istrapazzare, e catturare il sant'Huomo, e che accorresse S. Saba alla difesa di lui, e con la sua sola presenza mettesse in fuga tutta quella masnada di Assassini; per il qual successo sdegnato Cesare spingesse in Gierusalemme tutte le truppe Imperiali della Palestina, & Olympio, che n'era condottiere, deponesse Elia dal Vescovado, relegandolo in esilio, & inalzando à quella Sede in luogo di lui Giovanni, Sacerdote Heretico, seguace di Severo: alla qual'horribil novità accorresse S.Saba con tutti li Monaci della Palestina, disposti e pronti ad ogni più duro cimento per sostenimento della Fede Chalcedonense, e che fattosi avanti al nuovo intruso Vescovo, francamente richiedesselo, Qual Religione egli professage, ò la Chalcedonense, ò la Severiana? Ed, oh potenza di Repentina muta. zelo! non così tosto tal risoluta proposta egli hebbe fatto, che Giovanni da Heretico convertissi in Cattolico, e Cattolico sono, disse, e perche Cattolico sono, anathematizzo, maledico, e detesto Eutyche, Severo, el'Heresia degli Acefali. Cacciollo allora Olympio in oscurissimo carcere, non tanto irritato dalla professata Religione, quanto affrontato dalla mutazione repentina, ch'esso applic è subito à suo scorno. Mà Giovanni, dove non potè giungere con la forza, penetrando con quella fanta astuzia già lodata a z. ad Covinth. 12. da S. Paolo, quando disse, Cum astutus [ a ] essem, dolo vos cepi, promes-

Quod adfantes cum vidisent, prostrati veniam petierunt. Mà sceleratezze peggiori riferisce di Severo il Monaco Cirillo scrittore della vita di S. Saba, Cum apprehendiset Severus, dic'egli, Sedem Antiochenam, innumerabilia quidem mala fecit iis, qui non ei communicaverant; e siegue, che

zione di un'Heretico in Cattoli-

b Sophron, loc, cit. se ad Olympio con generalità di parole, se omnia [b] facturum, quacumque

c Vedi una somi giiante afluzia nel noftro primo Tomo paz. 264.

fione Cattolica di Gio. Gerofolimitano.

Curiola Confes. Anathematismi di già vibrati contro gl'Eutychiani, mà con più secreto concerto tra S. Saba, e Giovanni eran dentro il Tempio concorsi tutti li Cattolici di que'contorni, e fuori del Tempio tutta la truppa innumerabile de'Monaci, risoluti di ribatter la forza con la forza, ogni qualunque volta contro Giovanni intentassero violenza gli Eutychiani. Giunse il determinato giorno, e gonfio Olympio della fognata vittoria, fopra cocchio dorato condusse Giovanni alla Chiesa col seguito de'Severiani, fra i principali de'quali degnamente annoveravasi Hypazio Cugino di Cesare, che colà in Gierusalemme rappresentava tanto in Potestà, quanto in Religione il più poderoso, e qualificato Personaggio. Salì in tanto il buon Giovanni ful Pergamo, e mentre tutt'altro da lui si aspettava, siì udito intuonare la Confessione Chalcedonense, e replicar con maggior lena di voce, e di cuore gli Anathematismi già sulminati contro Entyche, contro Severo, e contro gli Acefali. Non è credibile, con quanta serocia fremessero allora gli Here-

tici à questo nuovo inaspettato insulto; mà scorgendosi cinti da huomini armati dentro, e suori del Tempio, e ritrovandosi sorpresi dal suono innumerabile delle voci de'Monaci, e de'Laici Cattolici, che tutti sursero con altissime acclamazioni ad approvar gli Oracoli, e sostener gli Articoli di Giovanni, per diffuguaglianza di forze hebber gran fortuna di partirsi

juberet, pur ch'eglilo riponesse in liberta; & [c] accettata da Olympio la

condizione, intimò Giovanni indi à trè giorni solennissima festa nella

Chiefa di S. Stefano Martire, dove esso medesimo portossi, per render testi-

monianza publica di sua Fede. Attendeva Olympio la retrattazione degli

quinditacendo, divorando l'affronto presente con la speranza dubiosa di futura vendetta. Non si parti però Hypazio: il quale punto dalla mano mutazione di un' dell'Eccelso Dio, in un'istante si converti, e prostrato ai piedi di S. Saba altro Heretico professò la Fede Chalcedonense, & à S. Saba diede magnam vim pecunia, & justit cam distribucre omnibus Monachis, oftendens suam in Deum fidem, & reperentiam efficiens manifestam. Glorioso S. Saba di tante segnalate vittorie, non tanto rimproverò Cesare, quanto rallegrossi con Cesare della causa di Giesù Christo così ben terminata in Gierusalemme, scrivendogli quell'ammirabile lettera, che ciascun può leggere nell'Autore accennato della di lui vita, da cui habbiamo noi dedotte queste degne notizie per intelligenza, e pregio della nostra Historia. Sofronio, [a] e Lippomano a Sophy.inpr. Spir. molti rari, e stupendi avvenimenti riferiscono oprati da Dio per mezzo de' c.29.30.49.79.106. suoi Servi in consutazione, & obbrobrio dell' Heresia Severiana, che qui 6.in vita S. Ioann. sol'accennar basta à noi, che ne suturi racconti desideriamo di passar pre- Silentiarii. sto l'ampio mare dell'empietà di Severo. Conciosiacosache inalzato alla nuova dignità di Patriarca, non è credibile quanto fieramente egli dilaceraffe la Religione Cattolica, e nella persecuzione de'buoni, e nel conculcamento de Sacri Canoni, e nell'horridezza delle bestemmie, e nella laidezza della vita, e nella fordidezza dell'avarizia, e in tutto ciò vero. che lo costituirono reo di ogni più esecrabile missatto. Gli atti authentici di parecchi Concilii, nella presentazione che molti secero delle loro suppliche al Cattolico Imperador Giustino, affin che quel mostro egli togliesse da quella Sacra Sede Patriarcale, lo chiamano [b] Abominazione di defola- 6 Synod. Constant. zione, mostro pestisero: Qui iniquitatem in altum locutus est per sua blasphe- alt. 1. ma verba, cujus neque principium cognitum est, neque quis sit, qui Antiochenam Sedeminique, ac tyrannice, ac contra Ecclesiasticos Canones subripuit. Quisnam sermo sufficiat ad enuntiationem eorum, in quibus Severus peccavit? Erexit supercilium in arrogantiam; e soggiungono, ch'egli communicava i Chierici dell'altrui Diocesi, assolveva i Scommunicati dagli altri Vescovi, degradava ingiustamente Sacerdoti, di propria autorità teneva Ordinazioni nelle Città à sè non soggette, rendeva venali li sacri Ordini, spogliava delle gemme le sacre Croci, ebrietates, actus prasumptuosos, obsidiones Monasteriorum venerabilium, impudicarum mulierum introductiones in sacris & intemeratis Templis, perjuria, blasphemias, Ordinationes cum datione pecuniarum, & his horridiora, & majora, quam secundum naturam humanarum rerum dici possint. E di nuovo i Chierici della Chiesa Antiochenanel loro sopraccennato Libello: Quam enim tragadiam non excesserunt, & superarunt mala attentata à Severo? e doppo di haverne molti, e tutti horrendi narrati, Novitates, dicono, & blasphemias adversus Deum lingens, nulli Sanctorum Patrum perpecit; perseverat enim tota die sic dicendo, ablegans Synodos pro pietate congregatos; e più sotto, Quot quidem homicidia Sanctorum Monachorum fecerit, & cum manibus Judaicis ejusmodi jugulationem injunxerit, neque vos, Sanctissimi, neque aliorum aliquem latuit. Dirum enim spectaculum fecerunt jacentes viri, qui religiosis certaminibus usque ad canitiem certaverunt, nudi, & insepulti jactati, ultra trecentos existentes ex secunda Syriorum Provincia nati, canibus, & avibus lacerandi proje-Eti. Similia autem, & similiter miser anda sunt, & quæ in Xenodochiis, idest Hospitalibus ab ipso facta sunt. Vincula enim adificat nunc, & ita multos pro fide incarcerando in tenebris, & flagellando interficit. Talia, Sanctissimi, & circa

16

Écirca fontes in Lauro facere prasumpsit, & venesiciis ibidem utens, scele-stis sacrisiciis Damones colit, & boc tota illa magna civitas cantat. Neque utique ipsis sanctis Altaribus pepercit, neque sacris vasis parcens, alia autem constans, similibus sui erogat. Prasumptum est autem ab ipso & boc, nam columbas aureas & argenteas in formam spiritus sancti super divina Lavacra Altaria appensas, unà cum aliis sibi appropriavit, dicens, Non oportere in specie Columba spiritum sanctum nominare. Pecunias quidem, & Domos, & quacumque in optimis fundis erant, exportavit, & expendit, & gravissimis usuris Ecclesiam obruit. At, Beatissimi Patres, non est possibile omnia percurrere, qua ab illo prasumpta fuerunt. Così gli accennati medesimi suoi Chierici della Chiesa Antiochena.

Nè con men'horrida, e lacrimevole doglianza, espose le sue giuste

Empietàhorribili di Pietro di Apamea.

2 Ibidem .

querele il Clero di Apamea contro il suo Vescovo Pietro, huomo tanto addetto à Severo, eper vinculo di amicizia, e per uniformità di massime, e di costumi, che meritevolmente dubitar puossi, se da Severo havesse appreso Pietro si reo modo di vivere, ò da Pietro Severo. Dicesi, [a] che costui maledicesse tutti li Vescovi Cattolici di già defunti, il loro nome radesse da'Sacri Libri, e dalle Chiese involasse le loro imagini, nel cui luogo poner facesse quelle di Dioscoro, e di altri Heresiarchi condannati; che contro alcuni Diaconi, che vollero opporlegli, quest'horribil bestemmia proferisse, Nisi tacebitis, in Subdiaconos vos redigam, & ipse qui crucifixus est, descendens non liberabit vos de manibus meis; & in altro proposito tal sacrilega empietà egli vomitasse, Anathema sit factis transactionibus, etiamsi Paulus Apostolus resuscitatus post me sedebit in Sede ista, qui quareret, & peteret rationes istas; e di nuovo, Omnes Ecclesias, omnia Altaria comburat Deus, & faciat collem unum. Edò per vanità, ò per dispregio degli habiti Sacerdotali, egli fosse solito di andar per la Città contoga talare bianca, incitando col portamento della vita, e con la sferza degli occhi anche le Matrone più caste à lussuria: onde di lui soggiungono gli allegati Chierici, [b] Ipsum cum infamibus mulieribus sermones miscuisse in Ecclesia impudicos; & quòd in Baptisterio Sancta Maria, posita illic quadam fæmina Maria ad baptismum nudata, ipse nefarius intrans in Baptisterium solus, ejectis omnibus, cum illa permanserit: habuiseque etiam in deliciis subintrodu-Ham fæminam Stephanam cognomento Pteropolam degentem in Monasterio, ad camque introire pro animi voluntate. Quòdque celebrans incruentum Sacrificium, oculos ad mulieres conversos haberet, execrationibusque eas ad reciprocum excitaret intuitum, sputis interea libidinum nuntiis inquinans sacrum Altaris tegumentum. Et quod armatis sceleratorum turmis impetum fecerit in Monasterium S.Dorothei, in quod introduxerit, pulsis & flagellatis Monachis, Meretrices illic saltantes, & obscana quaque nefanda patrantes. Addiderunt, & ab eodem corruptam Uxorem militis, camdemque fuga lapsam haud ferre sustinentem turpissimi hominis sæditatem. De ordinationibus insuper adjecerunt ab eodem venundari solitis, & aliis nefarits ejus operibus. Così eglino di Pietro: degno amico di Severo, ò per meglio dir, altro Severo, & ambedue degni originalipiù tosto, che copie di quei, che perduto il iume della Fede fra le tenebre dell'Herefia, fi volutano, quali animali immondi, nel più stommacolo fango delle sozzure.

h Thidem a pud Raron.ann. 518.n.47. tom.7.

# CAPITOLO II.

# Hormisda di Venasro, creato Pontesice 23. Luglio 514.

Maligne procedure dell'Imperadore Anastasio, e savia condotta di Hormisda. Confession di Fede prescritta da lui. Nuova persecuzione degli Eutychiani. Morte di Anastasio. Manichei in Roma. Arriani in Francia. Ritorno de'Cattolici in Africa. Successione di Giustino all'Imperio. Riunione della Chiesa Greca con la Latina, e suoi trattati, e corso. Origine, e dibattimento della proposizione de uno ex Trinitate passo, Dottrina, Zelo, e Laudi di Hormisda.

N questo miserabile, e consuso stato ritrovò Hormisda la Chiesa Orientale, quando egli su assunto al Pontificato. Mà risentissi finalmente il Cielo col solito slagello delle dis- Torbidi nell'Ingrazie contro l'Imperador Anastasso autore, e promotore perio. degli accennati esecrabili avvenimenti. Ribelloglisi con repentina rivoluzione Vițaliano, Huomo non solamente ar-

Orthodoxorum se fide, proque Macedonio Urbis Episcopo, incassum ab an 514. Anastasio Principe exulato, Constantinopolim accessise asservit. Soggiunge Cedreno, [b] Vitalianus occupata universa Thracia, Scythia, & My- b Cedr. in comp. sia, ducens secum Hunnorum & Bulgarorum agmen, multas Urbes, & Cyrillum quoque Thracia Prafectum cepit, & pradando Constantinopolim usque processit. Tunc Anastasius, rebus suis deploratis, pacem per Legatos petit, jurans una cum Senatu, se relegatos revocaturum, Macedonio & Flaviano suos Episcopatus redditurum, Concilium Heraclea acturum, vocato etiam Papa Romano. Ed egli effetuò ben le promesse, ma con qual fraudolente intenzione, si renderà manifesto dai successi, che ne seguirono, Poiche scorgendo egli sollevata la ribellione per cagion di Religione, stimò supprimerla, con singersi ò buon Cattolico, ò Heretico ravveduto, per poter quindi con prolongata vendetta più furiofamente spingersi contro chì l'haveva suscitata. E seppe così ben servire al tempo, Finzione di Ana-& ingannar'anche i più cauti, che fra le glorie di Papa Hormisda questa siì statio. ò la maggiore, ò eguale alla maggiore, l'essersi diportato con Anastasio con un misto tale di cautela, di avvedutezza, e di clemenza, che à tutto scese, fuorche al farsi ingannare. Anastasio dunque per distornare il pericolo prefente di un'inimico domestico, e potente, offerse à Vitaliano condizioni larghissime, mà lontane, per guadagnarsi la fama di Cattolico, e due [c] 514. 11. 43. 41. Lettere scrisse al Pontesice nel contenuto di humilissimo rispetto, invitan-

migero, mà condottiere d'armati, e ò pretesto sosse, ò verità [a] pro a Marcell, in Chro.

DA.

dolo al Concilio, ch'esso haveva determinato di adunare in Heraclea, al quale supplicollo d'intervenire, come Capo de'Vescovi, e di tutta la Chiesa, mostrandos, anche con affettazione di parole, vinto, e convinto dalla fama della dilui virtù, tutta contraria all'asprezza del Predecessore. A queste due lettere egline aggiunse un'altra, che diresse al Senato Romano, esortandolo à persuadere al Pontesice, che si portasse ad Heraclea, e tutta fua cura ponesse nel gran negozio della riunione della Chiesa Orientale. In-E sue simulate somma hor largheggiando in promesse, che mai non venivano ad effetto. procedure verto e hor fraponendo rimedii, e hor interponendo difficultà, & indugi, volea

il Portefice .

Hormifda .

parer Cattolico anche con l'Heresia nel cuore. Ma Hormisda ò scuoprendo al di dentro il tarlo della finzione, ò richiedendo al di fuori più precife a Hormista epist. dichiarazioni di Fede, nelle risposte, [a] che gli diede, si contenne sem-Saviacondotta di pre fermo nel proposito di sommo gradimento delle di lui espressioni, affin di la[ciargli aperta la porta à un vero ravvedimento; mà nel medesimo tempo approvò la condotta de'fuoi antecessori, e negogli l'adunanza del Concilio, fe prima non individuasse le materie da discutersi, al qual'assetto esso haverebbe spediti à Costantinopoli alcuni Legati per esplorar, s'ei veramente fosse à pieno disposto ad abbracciar la Fede Cattolica, il Concilio Chalcedonense, e la Lettera di S. Leone, e risoluto di anathematizzare gli Heretici, e quei che con loro communicavano, e ciò non con una femplice dichiarazione à bocca, chetanto vale, quanto suona, mà con una publica Costituzione da divulgarsi per tutto l'Oriente, in cui Cesare impegnatse la sua sottoscrizione, la sua parola, ela sua fede, con la mano, con la bocca, e col cuore: che se tutto ciò da lui si eseguisse, dispregiato ogn'incom-

Che spedisce quattro Legatiin Oriente .

b Hormifd.epift.4.

Prete, l'altro Diacono di S.Chiefa, ai quali aggiunse Hilaro Notaro Apostolico, consegnando loro [b] un'altra Lettera diretta medesimamente ad Eloroistruzioni. Anastasio in confermazione de'sentimenti esposti nella prima. E perche il negozio affacciavafi arduo, e richiedeva una ponderatifima condotta in chi maneggiavalo, consegnò ai Legati una minuta istruzione in iscritto, secondo la quale eglino operar dovessero in conformità degli accidenti, che nascer potrebbono sul fatto; qual'istruzione, per render palese al Mondo con quanta cautela si procedesse dai Papi sin da'primi Secoli, quando trattavasi di grave materia con Monarchi sospetti di mala fede, ci piace qui di sottoporre agli occhi del Lettore, come prezioso avanzo delle memorie antiche di que'tempi.

modo di navigazione, esso prontamente portarebbesi al richiesto Concilio di Heraclea, con speranza certa di vantaggio per le cose del Christianesimo. A tal fine deputò per Legati quattro infigni personaggi, Ennodio Vescovo di Pavia, e Fortunato di...., e due Cardinali Venanzio, e Vitale, l'un Capitolo II.

19

HORMIS-

a Extat apud Bar. an. 515. N. 24.

Indiculus, [a] qui datus est Ennodio, & Fortunato Episcopis, Venantio Presbytero, Vitali Diacono, & Hilaro Notario Legatis Apostolica Sedis Constantinopolim ab Hormisda Papa.

Um Dei adjutorio, & orationibus Apostolorum venientes in partes Gracia-rum, si Episcopi voluerint occurrere, in quadecet eos veneratione suscipite: Et si voluerint secessionem parare, nolite spernere, ne judicetur à laicis, nullam vos cum illis velle habere concordiam. Si verò vos ad convivium rogare voluerint, blanda excusatione eos declinate, dicentes, Orate, ut primum mysticam illam mensam mereamur habere communem, & tunc erit nobis ista jucundior. Victualia verò, & qua alia offerre voluerint, exceptatamen subvectione, si causa poposcit, nolite suscipere: sed taliter excusate, nihil deesse dicentes, sperantes etiam, ut animos suos vobis accomodent, ubi funt dona, & divitia, & charitas, & unitas, & quicquid ad gaudium religio-

sum certum est pertinere.

Cum ista ordinatione, Deo propitio, Constantinopolim perpenientes ibi secedite, ubi ordinaverit elementissimus Imperator; & antequam ipsum videatis, nulli detis ad vos veniendilicentiam, prater quos pietas ejus miserit. Posted tamen quam Principem videritis, si qui Orthodoxi, & nostra communionis, aut zelum habentes unitatis videre voluerint, eos sub omni cautela suscipite, per quos forte, & quid agitur, deprehendere poteritis. Prasentati itaque Imperatori litteras porrigite cum tali allocutione, Salutat vos Patervester, Deum quotidic rogans, & intercessionibus Sanctorum Apostolorum Petri & Pauli vestrum regnum commendans, ut Deus, qui vobis tale desiderium dedit, ut pro caufa Ecclesia mitti,& confulere Beatitudinem ipsius elegeritis, ipse & per-

fectionem tribuat voluntatis.

Et sivoluerit, antequam chartas suscipiat, ordinem legationis agnoscere, bis verbis utimini: Jubete scripta suscipere. Si dixerit: Quid habent chartæ? Respondete, Salutes ad pietatem vestram continent, & Deo gratias agunt, quod vos solicitos de unitate cognoscunt Ecclesia: legite, & agnoscetis. Et nullius causa mentionem penitus faciatis, nisi prius accepta littera relegantur. Et post susceptas litteras, & relectas, adjicite: Nam & ad Vitalianum famulum vestrum misit litteras, qui accepta à pietate vestra (sicut ipse scripsit ) licentia suos ad Patrem vestrum Sanctum Papam hommes destinavit. Sed quia justum erat, ut priùs adclement am vestram dirigeret, boc fecit; ut pobis jubentibus, atque ordinantibus, ad eum scripta, qua detulimus, Deo

propitio perferamus.

Si Imperator petierit Epistolas anobis ad Vitalianum directas, sic respondendum est: Non boc nobis Pater vester sanctus Papa pracipit; nec sine jussione illius aliquid possumus facere. Tamen ut sciatis simplicitatem littevarum, quia nihil aliud habent, nisi preces ad pietatem vestram directas, ut accommodetis animum vestrum pro unitate Ecclesia, jungite nobiscum personam, qua prasente, tradita à nobis littera relegantur. Si verò dixerit Imperator, eas se debere legere, respondebitis, jam vos suggessisse, jussum non fuisse à sancto Papa. Si dixerit, Hoc tantum est, quod in litteris continetur: possunt enim & mandatis illa nunciari. Tunc respondebitis, Absit à conscientia nostra: nobis non est consuetudo: Nos pro Dei causa venimus, & in Deum commisuri sumus? Simplex est Sancti Papa legatio, & omnibus nota ipsa ejus petitio, ipsa preces: ut constituta Patrum non corrumpantur: 20

ut hæretici de Ecclesiis removeantur; præter ista, Legatio nostra nihil continet.

Si dixerit: Inde & ad Synodum invitavi sanctum Papam, ut si quid est ambiguum, tollatur de medio. Respondendum est: Agimus Deo gratias, & petitioni vestra, quia hunc vos affectum, & animum habere cognoscimus, ut ea, qua à Patribus constituta sunt, generalitas servet: quia tunc vera, & sancta unitas potest esse inter Ecclesias Christi, si Deo adjuvante, hoc quod pradecessores vestri Marcianus, & Leo custodierunt, elegeritis esse servandum. Si ille dixerit: Qua sunt ista, qua dicitis? Respondete: Ut Synodus Chalcedonensis, & Epistola Sancti Leonis Papa, qua scripta sunt contra hareticos Restorium, & Eutychetem, & Dioscorum, nullatenus corrumpantur. Si dixerit: Nos Synodum Chalcedonensem, & Epistolas Papa Leonis, & recepimus, & tenemus. Vos mox gratias agite, & pestus ejus osculamini, dicentes: Modò cognovimus, Deum esse vobis propitium, quando facere talia festinatis: quia ista est Fides Catholica: ista est, quam pradicaverunt Apostoli, sine qua nullus potest esse Orthodoxus: istam debet Sacerdotum generalitas tenere,

or prædicando servare.

Si dixerit: Orthodoxi sunt Episcopi, de constitutis Patrum non recedunt. Respondebitis: Ergo si constituta Patrum servantur, & innullo corrumpitur, quod in sancta Chalcedonensi Synodo sirmatum est, qua causa est, tantum inter Ecclesias partium istarum esse discordia? Vel qua causa facit, in uno Orientis Episcopos non consentire? Si dixerit: Quieti erant Episcopi, nulla inter ipsos discordia versabatur: pradecessor Sancti Papa animos corum missis litteris excitavit, & ad confusionem excitandam perduxit. Respondendum: Litteras, quas sancta memoria Symmachus destinavit, pra manibus babemus. Siextra, qua pietas vestra dixit, hoc est, Chalcedonense Concilium sequor, Epistolas Papa Leonis admitto, aliud nequirquam continent, nisi exhortationem, ut ista serventur, quomodo verum est, quod per ipsum est generata confusio? At si hoc continetur in litteris, quod & Pater vester sperat, & pietas vestra consentit, quidille fecit? Quid enim in eo videatur ese culpabile? His adjicite preces, & lacrymas, rogantes, Domine Imperator, considerate Deum: ponite ante oculos vestros futurum ejus judicium. Sancti Patres, qui ista constituerunt, Beati Petri Apostoli Fidem secuti sunt, per quam adificata est Ecclesia Christi.

Si Imperator dixerit: Quod me vultis per locutionem facere, habetis: ecce mihi communicate, qui Synodum Chalcedonensem recipio, & Epistolas Papa Leonis amplector: nunc communicate mihi. Respondendum est: Quo ordine pietas vestra communicari sibi desiderat? Nec nos pradicantem ista pietatem vestram vitamus, quod scimus Deum timere, & gaudemus, quia gratum pobis est, Patrum constituta serpare. Fiducialiter ergo rogamus, ut per vos in unitatem revertatur Ecclesia. Sciant omnes Episcopi voluntarem vestram, & quia Synodum Chalcedonensem, & Epistolas Papa Leonis servatis, vel Sedis Apostolica constituta. Si dixerit: Que ordine facienda sunt bac, ostendere oportet. Iterum preces adhibete cum humilitate, dicentes, Pater vester scripsit Episcopis generaliter. Jungite his litteris sacras vestras, significantes boc vos judicare, quod Sedes Apostolica prædicat; & tunc, qui sunt Orthodoxi, de unitate Sedes Apostolica minime separentur, & qui bis sunt contrarii, cognoscantur. Quibus ordinatis, paratus est Pater vester ctiam, stopus suerit, suam accommodare prasentiam, & quicquid expedit,

2 T

pedit, servatis Patrum constitutis, pro integritate Ecclesia non negare.

Si dixerit Imperator: Benè ista: suscipite interim nostra Civitatis Episcopum. Iterum preces jungite, humiliter dicentes: Domine Imperator pacem venimus cum Dei adjutorio, vobis adnitentibus & prastantibus, facere, & contentionem sopire in Civitate vestra. De duabus est personis contentio: ista causa proprium cursum habet: generalitas Episcoporum prius ordinetur: stat una communio Catholica: & sequenti loco de istis, vel si qui sunt alii extra Ecclesias suas, tunc diligentiùs potest causa cognosci. Si dixerit Imperator, De Macedonio dicitis: intelligo subtilitatem vestram: hareticus est: nulla ratione revocari potest; respondebitis: Nos, Domine Imperator, nullum personaliter indicamus. Et si pietas vestra consideret, magis pro Anima vestra, & opinione loquimur, ut sit discussio. Si hareticus est, judicio cognoscatur; ut non sub opinione Or-

thodoxi injustè dicatur oppressus.

Si dixerit Imperator: Quid vultis? Modò dicite de Synodo Chalcedonens: dicetis & de Epistolis Papa Leonis: Ecce qui est istius Civitatis Episcopus, ad ista consentit. Respondendum est: Si ita custodit, in examinatione causa eum juvare plus poterunt: Et quia servo vestro Vitaliano Magistro militum talem dedistis licentiam, ut si speraret à beatissimo Papa, ut pro causis talibus apud eum discussione causa his personis, quibus de loco potest esse intentio, integra universa serventur. Si Imperator dixerit: Sine Episcopo debet ese Civitas mea? Hoc vohis placet, ut ubi ego maneo, Episcopus non sit? Respondendum: Prædiximus duarum personarum contentionem esse inista Civitate. Quod ad Canones pertinet, jam antè suggessimus: Canones solvere, in religionem committere est. Multa sunt remedia, multa inventa, per que pietas vestra sine communione ese non possit, & integra judiciorum forma servetur. Si dixerit: Qua sunt ista remedia? Respondebitis: Non à nobis noviter inventa. Suspensa causa de aliis Episcopis, persona, que consentit confessioni pietatis vestra, & constitutis Sedis Apostolica, interimusque ad eventum cognitionis teneat locum Constatinopolitani Sacerdotis, si cum Dei adjutorio Episcopi voluerint se accommodare Sedi Apostolica. Habetis textum libelli in scriniis Ecclesia editum, juxta quem debeant profiteri.

Si tamen contra alios Episcopos Catholicos fuerint data petitiones, magnopere contra illos, qui sine verecundia Chalcedonensem Synodum anathematizant, & Epistolas non recipiunt Sancti Leonis Papa, petitiones suscipite, causam tamen in Sedis Apostolica reservate judicio: ut & spem de audientia detis, & tamen nobis debita reservetur auctoritas. Si tamen Imperator Serenissimus totum se promiserit esse facturum, tantum ut nostram prasentiam accommodemus: modis omnibus prius sacram ipsius per Episcopos, & per Epistolam vestram, uno de vestris perferente per Provincias, una cum personis, quas Imperator deputaverit, destinate: ut sic eum servare Chalcedonense Concilium, & Epistolas Sancti Leonis Papa, omnibus innotescat; quibus ita pracedentibus, ad nos in Christi signo, utadventum procuremus,

scripta dirigite.

Pratereà est consuetudo, per Episcopum Constantinopolitanum omnes Imperatori Episcopos prasentari. Si hoc illorum callidus trastatus invenerit, volentium formam legationis agnoscere, ut cum Timotheo, qui modò videtur Constantinopolitanam gubernare Ecclesiam, Imperatorem adeatis; sic facite, ut si antè agnoveritis, quàm ad Imperatorem ingrediamini, ista disponi per aliquos, necdum prasentati, dicite: Mandata talia nobis dedit, & pra-

Tomo II. B 3 cepta

2 In Authen. de Sanctis Episcopis collat.9.tit.6.

cepta Pater pietatis vestra, ut sine aliquo Episcoporum vestram clementiam videamus. Ergo agite, donec ab hac consuetudine ipse se moverit. Era in uso allora, che i Vescovi stranieri giungendo in Costantinopoli per trattar con Cesare, si presentassero prima al Vescovo di quella Città, da cui poscia venivano introdotti all'udienza dell'Imperadore; del qual costume parlano à lungo le Leggi nell'[a] allegata Authentica. Quindi fiegue l'Indiculo, Quod si omninò nolucrit, aut si captiosè contigerit, ut ante Imperatorem inopinatè Timotheum videatis, ita suggerite: Pracipiat pietas vestra nobis dare secretum, ut causas, pro quibus missis sumus, exponamus. Si dixerit: Dicite, ecce ante ipsum. Respondebitis: Non injuriam facimus: sed quoad causas pertinet, etiam ipfius continet legatio nostra personam; & suggestionibus nostris prasens esse non potest. Et nulla ratione eo prasente aliquid allegetis; sed egresso, delegationis textum exerite. Sin qui l'Istruzione: doppo la quale si diedero in iscritto ai Legati alcune afferzioni, ò Capitoli, come base sondamentale di ogniloro risoluzione; ed erano i seguenti:

## Capitula singularum Causarum.

Ut sancta Syodus Chalcedonensis, & Epistola Sancti Leonis Papa serventur. Utique clementissimus Imperator consentiens debeat pietatis sua sacrageneralia ad universos Episcopos destinare, in quibus significet pradicta se & credere, O vindicare.

Consentientes etiam Episcopi in Ecclesia, prasente plebe Christiana, hac pradicare debeant: Ampletti se santtam Fidem Chalcedonensem, & Epistolas Sancti Leonis Papa, quas scripsit contra hareticos Nestorium, & Eutychetem, & Dioscorum, sed & contra sequaces eorum, Timotheum Ælurum, Petrum, pel contra eos, qui in ipsa causa tenentur obnoxii, simul etiam & Acacium, qui quondam Constantinopolitana Ecclesia fuit Episcopus, sed & Petrum etiam Antiochenum anathematizantes cum sociis eorum. Hæc manu propria, prasentibus electis venerabilibus viris, scribentes, faciant secundum textum libelli, quem per Notarium nostrum edidimus.

In exilium deportatos pro causa Ecclesiastica ad audientiam Sedis Apostolica revocandos, ut judicium, & vera examinatio de his possit haberi: itaut

causa eorum inquisitioni integrè reservetur.

Si qui verò Sacra Sedi Apostolica communicantes, Catholicam fidem pradicantes, atque sequentes fugati sunt, velin exilio detinentur: hos justum est ante omnia revocari.

Pratereà, qua Legatis inter reliqua injunximus: ut si contigerit libellos porrigi adversus Episcopos, qui persecuti sunt Catholicos, de his judicium Sedi Apostolica reservetur: ut circa eos venerandorum Patrum possint constituta

servari, per qua adificatio generalitati proveniat.

Ricevimento de' Legali in Coftantinopoli.

Procedure malifiafio.

Con il ricapito dunque delle accennate lettere, e con l'appoggio di cosi ponderata istruzione partironsi da Roma, e giunsero i Legatia Costantinopoli, ricevuti honorevolissimamente da Cesare, non perche egli desiderasse di ristabilir la Religione nell'Imperio, mà perche voleva parer di desiderarlo, affinche il Popolo Costantinopolitano alienato per motivo di Reziossime di Ana. ligione, per la medesima causa al suo partito ritornasse, abbandonato il contrario di Vitaliano. Per la qual cosa egli acconsenti prontamente à quanto esposero i Legati, e con deliberato configlio negò solamente di condannare,

come

come voleva Hormisda, il nome di Acacio, persuaso dalla speranza, che tanto più facilmente esso si sarebbe reso grato ai Cittadini, quanto più sermamente havesse loro adherito nel sostener la sama, e il nome di quell'amato Patriarca. Contal'arte, non è credibile, quant'egli si avvantaggiasse nel concetto della plebe, e quanto ben rivolgesse à suo savore l'avverso corso della sua fortuna; essendo che da una parte dava segni manifesti di buona Fede, e dall'altra appassionatamente assecondava l'impegno del Popolo, e tutto al Papa concedeva, suor che ciò che non gradiva a suoi Vassalli. Con che insiste à fatal avviamento trattenuti parecchi mesi li Legati, rimandolli finalmente à vore di Acacio. Roma, accompagnati pomposamente dai Conti Theopompo, e Severiano, che, come suoi Ambasciadori, destinò à Hormisda sotto specioso pretesto di sopir con la loro mediazione la difficultà, che si era resa insuperabile ai Legati, circa la condanna di Acacio; mà con più occulto difegno di tirar à lungo il negozio, infin tanto che più fermamente si procacciasse il seguito del Popolo contro il partito di Vitaliano. Accompagnò li Legati Pontificii, e li suoi con due [a] lettere al Papa, tutte ripiene di sentimenti Cat- Rom. Pont. inter tolici, riprovando Entyche, & ogni seguace dell'Eutychianismo, e sol à epist-Hirmisa. lungo stendendosi à querelarsi della inflessibilità de' Pontesici Romani in voler persistere nella condannazione contrariata di Acacio, e in voler discacciar dalla Chiefa per il nome di un morto tanti Christiani viventi, Quia grare esse, egli diceva, Clementia nostra judicat, de Ecclesia Venerabili propter mortuos, vivos expelli. Mà Hormisda sin dal bel principio dell'arrivo dei due Conti in Roma, poco [b] gradi quell'Ambasciaria di Huomini Laici in un b Hormissin epist. tant'affare di Religione; e quindi in breve rinvenutili per Eutychiani non sol' ad Avitum Epis. occulti, ma manifesti, rimandolli al lor Capo senz'altra conclusione, che Hormissa rigetta quella espressa nella lettera, che egli diresse à Cesare con queste parole, [c] li di lui Amba-Fac, Domine Imperator, effectum rerum fidem probare verborum. Non enim c Hormif. epif. 6. sermonibus cognoscuntur hominum corda, sed effectibus. E perchè sospettò Hormisda, che l'esito infausto di questa legazione potesse esser attribusto à sua durezza, e non a' raggiri di Anastasio, risolvè [d] di spedir un'altra dans 517. Legazione in Oriente non folamente all'Imperadore, ma atuttili Vescovi Cattolici, affin difincerar la favia condotta della Sede Apostolica, discifrar'à pieno i demeriti antichi di Acacio, e divulgar in Oriente una distinta due Legati Ponti-Confessione di sede Orthodossa, acciò per essa in tanta confusione di Heretici, Scismatici, e Cattolici, rinvenir si potesse, chi fosse vero membro della Chiesa, e chi veramente meritasse la communicazione del Capo. A questo grave impiego deputò il sopranominato Vescovo di Pavia Ennodio, stantinopoli, oltre ad altre trediciscritte a diversi Personaggi, le quali sono I dem epistas. un'eitratto di cuor'Apostolico, e di animo tutto sollecito della cura, e salute di que Popoli. Quindi con accuratissima diligenza egli stese la Consesfione di Fede adattata a que'tempi, quale presentar dovevasi ai Vescovi, & m Apud epist. 51. à chiunque richiedeva la communicazione della Sede Apostolica; il cui tefeopos Hisparia.

E confessione di Prima salus est, regulam recte fidei custodire, & à constitutis Patrum fed. Carolica nullatenus deviare. Et quia non potest Domini nostri Jesu Christi prætermit-dellomeda.

tisententiadicentis: Tues Petrus, & Super hanc petram adificabo Ecclesiam meam &c. hac qua dicta sunt, rerum probantur effectibus: quia in Sede Apostolica, immaculata est semper servata religio. Ab hac ergo spe, & side separari minime cupientes, & Patrum sequentes in omnibus constituta, anathematizamus omnes hareticos, pracipue Nestorium hareticum, qui quondam Constantinopolitana Urbis fuit Episcopus, damnatus in Concilio Ephesimo à Calestino Papa Urbis Roma, & à Sancto Cyrillo Alexandrina Civitatis Antistite. Unà cum ipso anathematizantes Eutychetem, & Dioscorum Alexandrinum in San-Eta Synodo, quam sequimur, & ample Elimur, Chalcedonensi damnatos. His Timotheum adjicientes parricidam, Alurum cognomento, & discipulum quoque ejus, atque sequacem Petrum, vel Acacium, qui in eorum communionis societate permansit: quia quorum se communioni miscuit, illorum similem meruit in damnatione sententiam: Petrum nibilominus Antiochenum damnantes cum seguacibus suis, & omnium suprascriptorum.

Quapropter suscipimus, & approbamus omnes Epistolas Beati Leonis Papa, universas quas de religione Christiana conscripsit. Unde sicut pradiximus, sequentes in omnibus Apostolicam Sedem, & pradicantes ejus omnia constituta, spero, ut in una communione vobiscum, quam Sedes Apostolica prædicat, esse merear, in quaest integra, & verax Christiana Religionis soliditas. Promittensetiam, sequestratos à communione Ecclesia Catholica, idest non consentientes Sedi Apostolica, eorum nomina inter sacra non ese recitanda mysteria. Hanc autem professionem meam manu propria subscrips, & tibi Hormisda sancto, T venerabili Papa Urbis Roma obtuli. Data XV. Kal. Aprilis Agapito V.C. Consule. Tale su la Consessione prescritta da Hormisda, sotto la quale annotò ancora la formola della fottoscrizione, che far doveva, chi profesfavala, con queste parole, N.N. miseratione Divina Episcopus N.N. hac mea professione consentiens omnibus supradictis, subscripsi sanus in Domino. Data

Mense ... Die . Indictione .

Nuova perfecuzione di Arasta

mifda.

Mà siccome Hormisda, & Anastasio tendevano à fini contrarii, cioè l'uno diriunire, l'altro di disunire le membra della Chiesa Cattolica; così parimente discordarono ne'mezzi, e questi secondi Legati nè suron così honorevolmente ricevuti, come li primi, e molto lungi andò l'effetto bramato della concordia. Conciofiacofache il perfido Imperadore rinvigorito dipartito, etolta a Vitaliano la Prefettura delle milizie, riguardandosi con occhio superiore à tutti, e non timoroso di alcuno, s'inalzò di nuovo contro Dio, e tornò a farla da quell'empio, ch'egli era. Descrive l'ea Anast. in Hor- secrabile successo [a] Anastasio Bibliothecario con queste parole, Hormisdaitem secundum misit Ennodium Episcopum, & Peregrinum Misenatem Episcopum, portantes Epistolas confirmatorias Fidei, & contestationes secretas mimero decem & novem, & textum libelli. In quo libello noluit asentiri Anastasius Augustus, quia & ipse in hæresi Eutychiana communicaverat. Voluit itaque eos Legatos per remunerationem corrumpere: Legati verò Sedis Apostolica nullatenus consenserunt accipere pecunias, nisi Sedis Apostolica satisfactionem operarentur.

Tunc Imperator repletus furore ejecit eos per Posticulum, & imposuit eos in navi periculosa cum militibus, & Magistrianis, & Prafectis nomine Heliodoro, & Demetrio: quibus hoc dedit in mandatis Imperator Anastasius, ut nullam Civitatem ingrederentur. Legatis verò Apostolica Sedis supracriptas Epistolas ferè decem & novem per manus Monachorum, & Crtho-

HORMIS-DA.

Orthodoxorum exposuerunt per omnes Civitates: quas Episcopi Civitatum, qui erant complices Anastasii Augusti, omnes eas epistolas timore pro crimine Constantinopolim direxerunt: così Anastasio; e soggiunge, che scrivesse Cesare al Pontesice un'arrogantissima [a] lettera, Tunc surore repletus a Hac extat interestate al Pontesice un'arrogantissima [a] lettera, Tunc surore repletus a Hac extat interestate al Pontesice un'arrogantissima [a] lettera, Tunc surore repletus a Hac extat interestate al Pontesice un'arrogantissima [a] lettera, Tunc surore repletus a Hac extat interestate al Pontesice un'arrogantissima [a] lettera, Tunc surore repletus a Hac extat interestate al Pontesice un'arrogantissima [a] lettera, Tunc surore repletus a Hac extat interestate al Pontesice un'arrogantissima [a] lettera, Tunc surore repletus a Hac extat interestate al Pontesice un'arrogantissima [a] lettera, Tunc surore repletus a Hac extat interestate al Pontesice un'arrogantissima [a] lettera, Tunc surore repletus a Hac extat interestate al Pontesice un'arrogantissima [a] lettera, Tunc surore repletus a Hac extat interestate al Pontesice un'arrogantissima [a] lettera, Tunc surore repletus a Hac extat interestate al Pontesice un'arrogantissima [a] lettera, Tunc surore repletus a Hac extat interestate al Pontesico un'arrogantissima [a] lettera, Tunc surore repletus a Hac extat interestate al Pontesico un'arrogantissima [a] lettera, Tunc surore repletus a Hac extat interestate al Pontesico un'arrogantisma [a] lettera a l'arrogantisma [a] letter Anastasius contra Hormisdam Papam inter alia sacra sua hoc scripsit, Nos epist. 20. jubere volumus, non juberi; e quindirinnovando contro i Cattolici un' atrocissima persecuzione, gli Entychiani [b] palabundi, quo quisque ferretur b Baron anno 51-. impetu voluntatis, in Orthodoxos insiliunt, eorum bona diripiunt, profa- ".51.tom. 6. nant Ecclesias, instarque Luporum in ovile ovium irrumpentium, mactant, T perdunt. Un Santo [c] Vescovo per nome Eniado in tanto rivolgimento c Cedren. in Ann. di Religione alzando bandiera, e fattosi Capo de' buoni, quà, e là per la Città correndo, animaya tutti ò alla perseveranza, ò alla morte. Chia- Nobil savo di un mollo à se Anastasio, ed esortollo, che passasse al suo partito, con esibirgli Santo Vescovo. à tal fine denaro, e gemme, e quanto egli richieder sapesse di prezioso, Cui Episcopus, Tu, inquit, potius ad Orthodoxos transi, ne dum opinionem impiorum hominum Severi, Eutychetis, & Dioscori ampletteris, aternoigni addicaris; e in così dire prendendolo per il lembo della Chiamide Imperiale, ait, Vestis nequaquam te post mortem sequetur, ò Imperator, sed sola comitabitur te pietas, & virtutum habitus. Desine persegui Ecclesiam, quam Christus suo redemit sanguine. Indoctus es, & ratiocinandi ignarus, neque ullum Ecclesia decretum perfecte intelligis: tantum imposturis, & scurribilibus calumniis fatuos tenes. Satis sit tibi dignitatis, quòd Imperator es. Antistites Ecclesia noli vexare. Dicesi, che a tali parole, e all'atto intrepido del Santo Vescovo rimanesse stupido, come dise medesimo vergognandofi Anastasio; e conchiude l'Historico di questo racconto, [d] d Idem Céde. Pauperrimus cum esset ille Episcopus, nec obulum quidem ab Imperatore voluit accipere; adeo liber erat, ac folius in Deum Fider, & pietatis rationem babens. Mà quindi, come da sensibile rimprovero, preso nuovo vigore, e furore l'imperversato Cesare, moltissuoi domestici barbaramente uccise, sol perch'essi professavano il Concilio Chalcedonense, e condannò alla morte li due Cattolici Conti [e] Giustino, e Giustiniano, che sarebbon e Zonar. in ann. pur' eglino miserabilmente incorsi nell'esecuzione della sentenza, se unapiù part. 3. alta providenza del Cielo non li havesse preservativivi à ristoro, e quiete del Christianesimo, l'un doppo l'altro Successori di Anastasio all'Imperio. Ginstino, e Ginstino del Conciosiacosache la notte antecedente al mattino destinato alla lor morte di finiano miracolos conciosiacosache la notte antecedente al mattino destinato alla lor morte di finiano miracolos conciosiacos con la conciosache la notte antecedente al mattino destinato alla lor morte di finiano miracolos concios con la conciosache la notte antecedente al mattino destinato alla lor morte di finiano. comparve in sogno ad Anastasio un terribil fantasma, che in voce huma- ti dalla morte. na, e tuon sovrhumano di voce scuotendolo dissegli, Justino, ac Justiniano ne quid malè feceris: nam uterque suo tempore Deo serviet: alle quali Desolazione in parole risvegliatosi Cesare ritrattò incontanente il suo comando. Severo dei dei Mointanto, ch' era il Capo de' micidiali, fece carnificinatremenda de' Monaci naci. Cattolici, uccidendone à migliaja in obbrobrio di morte strascinatiper le strade, e fin tolti à forza da' facri Altari, e confegnati alla fierezza de' Manigoldi: in modo tale, che disperso, e vilipeso il sacro Elercito de' Religiosi d'Oriente scrissero [f] quindi una compassionevolissima Lettera al com-fextat inter epist. mun Padre del Christianetimo, implorando da lui, non tanto ajuto ai lor Hormisda mali, quanto soccorso di Orazioni dai Fedeli d'Occidente, acciò il Signore (pist. 21. porgesse loro costanza ferma in quella nuova fiera persecuzione. Pianse E lettera, che Hormissa alla lettura di così esorbitanti eccessi, e tutto si strusse in una [g] ferisse a loro Hormissa alla lettura di così esorbitanti eccessi, e tutto si strusse in una [g] lungalettera, che à que' beati Campioni egli diresse, benedicendo l'Altif- s Hormista epist. fimo,

DA. a Pfal. 73.

b Matth. 7.

simo, Qui fidem militum suorum in medio hostium servavit, & gemens, dice dife, clamavi, Surge [a] Domine, judica causam tuam: memor esto opprobriorum tuorum, ne obliviscaris vocem quarentium te; e poscia à loro rivolto, come rinvigorendoli con la memoria delle passate traversie, Non est bic, siegue, labor Ecclesia novus: exusuest Fidelibus Dei, ut per mortem corporum vitam lucrentur animarum, & dum persecutio viam facit probationi, probatio causam facit meriti. Persistite, charissimi, mihi, & inconcussam Fidem animi virtute servate. Magna quidem sunt, ad qua vocamur indigni: non retardet infirmitas, quoniam qui vocat, retributor fidelis, & fortis adjutor est. Non deliciosa, non blanda, est nobis Dominus pollicitus: pramia promisit ille, non otia: non conveniunt laus, & pigritia: qui locus erit remunerationi, si nulla est causa virtutis? [b] Angusta porta, sed regna diffusa: paucis aditus, sed probatis. Primus Dominus noster, & patientia ipsius Magifter crucem ascendit, suos informaturus exemplo, quos erat adjuturus auxilio. Nos in partibus vidimus, palpavimus, & probavimus, qua sequamur. Ergo nunc saltem solidis passibus in viam patrum, ad quam recurrifis, insistite: conchindendo con memorabilissima sentenza, Generalis mandati salubritate vos moneo, quicquid adversus regulas patrum de quibuslibet commentariis profertur, abjicite. Cosi egli.

Mà con più potente suon di voce consortò Dio la sua Chiesa, che

c Anno 517. d: Luglio .

e Zonar, in ann. Part. 3. Liforte horribile di Anaftafio Imperadore.

I Idemibid.

g Cedrenus in ann.

h Zonar loc.cie. & Suidas in hift.

i Zonar. ibid.

I In dicum c. 5.

Operazioni decontro. altre Hetici .

oramailanguiva fotto la fierezza della perfecuzione Eutychiana: poiche nel breve termine di un' anno con horribilissimo esempio tolse dal Mondo, chi fottosopra poneva nel Mondo la sua Fede, cioè [c] Timotheo Vescovo d Anno 518. alli 9. di Costantinopoli con repentino colpo di morte, & [d] Anastasio con tremendo colpo di fulmine, che spese il Cielo per abbatterlo, & incenerirlo. [e] Cum aliquando, dice Zonara, tonitrua borrendum in modum resonarent, & fulgura multa eliderentur, atque Anastasius perterritus è canaculo in canaculum descenderet, atque alios, atque alios thalamos subiret, in quodam regio cubiculo mortuus mventus est. Soggiunge di lui il medesimo Autore, [f] Anastasium aliud vidisse somnium, cioè virum terribilem, qui librum manu gestans diceret, Ecce ob perversitatem sidei tue annos quatuordecim vita tua deleo: e ch'egli risvegliato [g] riferisse il sogno ad Amanzio suo prediletto Eunneo, e che Amanzio tali parole gli replicasse, Ego etiam imaginatus sum adstare me majestati tux, veniseque Porcum magnum, qui me veste accepta in terram prostraverit, atque devoraverit; e che spaventati ambedue delle seguite visioni ricorressero à Proclo Matematico, & Astrologo equalmente famoso, [h] & empio di que' tempi, e che Proclo ad Anastasio, & ad Amanzio predicesse, Utrumque paulò post vita defuncturum. Conchinde di Anastasio Zonara, [i] Quia fatale sibi esse ex oraculo didicerat, ut fulmine interiret, tholotum adificium construxit, in eoque degit, sed k Cedren. loc. cit. frustrà: poiche sogginnge Cedreno, [k] Cum Anastasius edoctus esset, igne sibi pereundum fore, cisternam in palatio, que Frigida dicitur, multis meatibus aperuit, quorum cuique cadus appositus eset, conatus hoc patto oraculum irritum reddere. Verum id absre fuit: fulmme enim divinitus est ictus, e come meglio affermar noi possiamo con le parole della Sacra Scrittura, [l] De Calo dimicatum est contra eum.

Nè creder dobbiamo, che intanta concussione di Religione sotto l'Imgne di Hormida perio del perfido Anastasio sosse sola, & unica la sollecitudine di Hormisda verso le Chiese dell'Oriente, che non ne richiedessero ancora lor parte

HORMIS-DA.

quelle di Roma, della Macedonia, dell' Africa, e dell' Occidente, agitate tutte come le altre dell' Asia, ò dall' Heresia Manichea, ò dalla Eutychiana, ò dall' Arriana. Riferisce di lui [a] Anastasio Bibliothecario, che in Ro- 2 Anast. Bibl. in ma Hormisda invenit Manich 20s, quos etiam discussos cum examinatione plagarum (e [b] qui notifila pena afflittiva di corpo folita à darsi sin da primi b vedi il Pontifati fecoli della Chiesa agli Heretici) exilio deportavit, quorum Codices ante Z. sirino pag. 109. fores Basilica Constantiniana incendio concremavit. E certamente non men nocenzo per zelo rendesi celebre questo degnissimo Pontesice, che per infaticabile 358.362. 6 alici penna, che l'hà perpetuato glorioso alla Posterità nelle sue Epistole, perve-Bandi contro 350. nute à noi, come ricco appanaggio di quell'aureo dire, di cui si egli do. Hereticito, 1. tato e per dono di natura, e per merito di studio. E sopra tutte nobilissime fono quelle, dirette à Giovanni Vescovo Nicopolitano, à Dorotheo Thesfalonicense, à S. Avito di Vienna in Francia, e à S. Remigio di Rems, al quale individualmente [c] impose la convocazione di un Sinodo per con- c Battagl.an.517. vincere un Vescovo Arriano, ostinatissimo di cuore, eloquentissimo di in Concil. di Fran-lingua, eperniciosissimo di esempio. E'il convinse S. Remigio con nuova Un'Heretico Arforma di disputa; essendo che [d] nel primo entrar, ch'ei sece, nella Sala riano divenuto del Concilio, alla sua sola maestosa, e santa comparsa sè ammutolirlo in d Hinem, in vita modo, cherendendosi impossibile all'Heretico il poter' aprir la bocca, ad Santti Rema pessigia santti piri propus cadens nutibus peniam petitit, alloro il Santa apud Sur. so. 1. vestigia sancti viri pronus cadens, nutibus veniam petiit: allora il Santo vedendo forzosamente humiliato quel superbo inimico della Divinità del Figlinolo di Dio, con atto pietoso à lui rivolto disse, In nomine Domini nostri Jesu Christi Filii Dei vivi, si ita de eo recté sentis, loquere, & de illo, sicuti Catholica credit Ecclesia, crede, & consitere. Atalsoave intimazione, [e] Hæreticus jam autė (uperbus, bumilis jam, & Catholicus Catholicam e Ibidem, Fidem de sancta & inseparabili Trinitate, & de Christi incarnatione Catholicè confessus est. La vittoria, che riportò S. Remigio di questo Vescovo Arriano, siì come un preludio dell' altra maggiore, che riportarono in Africa tuttili Velcovi Cattolici dell'Herefia Arriana. Trafamondo infestato, [f] erotto con notabilissima strage dell'esercito de' Mauri, sdegnan- f Procop. de bell. do di sopravivere à così duro infortunio, accorato, e disperato [g] lasciò VVand. lib. 1. di vivere, obligando prima con giuramento Hilderico suo Nipote, esuccefforenel Regno à non permettere [h] doppola sua morteil ritorno in h S.Isdorus apud Africa ai Vescovi Cattolici, e la libertà della Religione Nicena in quelle Bar. ann. 522. n. 9. Chiefe. Mà Hilderico ricordevole dall' educazione Cattolica, con i cui insegnamenti era esso stato allevato da Eudoxia sua Madre, non volendo Ritorno de' Carrendersi nè spergiuro à Dio, nè ingrato al Zio, con accorto consiglio, avanti che spiratse Trasamondo, [i] pracepit Sacerdotes Catholicos ab exilio i Idem ibid. reduci, & Ecclesias aperiri. Qual funzione segui con tanto gaudio, epompa de' Cattolici, che parve allora l' Africa tutta uscir come fuori di se incontro ainobili efiliati, per riportarli fopra le proprie braccia alle loro Patrie, e Chiefe. Il chefe recò gran conforto à quella da tanti anni oppressa Christianità, aggiunse parimente nuovo splendore al Pontificato di Hormilda, benedetto dal Cielo con duplicato contento, cioè con la estinzione di due potentissimi Tiranni Heretici, Anastasio in Oriente, e Trasamondo in Occidente, e con la prosperità dei suturi gran successi, che selicemente pur' hora noi ci accingiamo à descrivere. Quegli medesimo dunque, che con tremendo colpo balzò l'empio

Analtafio dal Trono, con ammirabil disposizione esaltovvi l'innocente

Giustino

DA. a Pf.:1.112. perio.

n. 3.10m .7.

c Hirmifda epift. 26.

d Hierem. 1.

razioni à favor de' Cattolici.

in Iudino .

Defiderio del Popole Costantinopolitano Chiefa Romana.

epift. 31.

h Apud Baron to. 7.anno 518.n.5. 5 feg.

Giustino, e de [a] stercore erexit pauperem, collocandolo sù quel sublime Successione di Soglio di dominio, e di gloria, che tanto vituperosamente havea profanato Giustino all' Im- il suo Antecessore. Morto Anastasio, su ei acclamato dal Senato Imperadore, Huomo Thrace dinazione, vilissimo se si riguarda la nascita, & uscito biBeron, an 10 518. da si tenebrosi principii di fortuna, che nella giovinezza [b] si condotto dalla necessità à custodir le mandre de' Porci; mà valorosissimo se le prodezze, per cui meritò, fatto Soldato, di salir ai postipiù riguardevoli della milizia; e Cattolichissimo se la Fede, fatta da lui sempre risplendere frà le miserie, e le grandezze di ognisuo stato. Hormisda à piena bocca, e senza nè pur ombra di adulazione, chiamollo [c] dato da Dio al Christianesimo, e con occulta providenza condotto per insolitisfentieri al governo del Mondo, canonizzandolo col nobil fregio di queste parole, Verè vobis Prophetici Spiritus convenire verba dixerimus, [d] Priusquam te formarem in utero, nopi te. Ardeva la Chiesa Grecanel suoco delle accennate Heresie, e con la parte infetta andavasi consumando à poco à poco ancor la sana frà le scissure dello Scisma con la Chiesa Latina, per la miseranda ostinazione E sueprime ope- di voler ella sostenere contro le Scommuniche Papali il detestato nome di Acacio, quando Giustino sul bel principio del suo Imperio con risoluta determinazione si die à conoscer per qual voleva essere, anticipandosi presso i Cattolici la fama di Ottimo, e presso gli Heretici quella di Formidabile [ e ] Statim, dice di lui Evagrio, Imperio potitus sè recider la testa ad Amanzio Eunuco diletto, e fido consultore, & impulsore delle sceleratezze di Ana-Evagr. La c.: stasio, [e] cum aliis nonnullis, da' consigli de' qualiriconoscevasi abbattuta la Religione, e rinvigorito l'Entychianismo nell'Imperio; quindi [f] per palefar con atto publico la fua venerazione al facrofanto contraftato Concilio Chalcedonense, avanti di nobilitar Lupicina sua Consorte col titolo di Augusta, egli cambiolle il nome in quello di Eusemia, alla qual Santa Martire dedicavafi quel Tempio, dentro il quale si era celebrato il Concilio. Aggiungevasi, che morto l'empio Timotheo era stato inalzato dal Clero al Vescovado di Costantinopoli Giovanni, Huomo santissimo, che avidamente desideroso della riunione delle due Chiese riceveva, e porgeva à Giustino configli, e impulsi proporzionati al bisogno. In tal buona disposizione dunque di cose facilmente avvenne, che persuaso il Popolo dalla verità della fede, e non più oppresso dal comando avverso del Principe, in occasione che trovavasi un giorno adunato nel Tempio per la inaugurazione del nuovo Cesare, nell' atto che il Vescovo Giovanni ascendeva, secondo il riunirs, con la costume, sul pulpito, esclamò con soave melodia più tosto, che con tumulto quelle fauste acclamazioni, soltte allora à pratticarsi, quali Cassiodoro eleg cassiod. lib. 1. gantemente descrisse, [g] Soletis aera ipsa mellisluis implere clamoribus, & uno sono dicere, quod ipsas belluas delectet audire. Profetis poces organo dulciores, & ita sub quadam armonia citharæ concavum Theatrum per vos resonat, ut tonos possit quilibet credere, non clamores; e queste surono, come à più voci uscite tutte da una sola bocca [b] Multi anni Patriarcha, multi anni Imperatori, multi anni Augusta. Quid manemus incommunicati? Per tot annos quare non communicamus? Erivoltitutti al lor Vescovo, seguita-

rono Orthodoxus es; quem times, digue Trinitate? Severum Manichaum ejice . Qui non loquitur, Manichaus est . Effodiantur offa Manichaorum, alludendo con improperio ad Anastasio, che si notato per Manicheo. Sanctam Synodum modo pradica. Maria Theotocos est digna Throno. Vincit

fides

fides Trinitatis: pincit fides Orthodoxorum: Orthodoxus regnat. Synodum Chalcedonensem modò prædica, quia Justinus regnat: ejice foras Severum: novum Iudam ejice foras: insidiatorem Trinitatis ejice foras. Così il devoto ravveduto Popolo; in ammaestramento di esempio, che la fede del Principe tira seco dietro quella di tutto l'Imperio. Mà un sì grave affare tanto desiderato dalla plebe, e tanto promosso dall'Imperadore, e dal Vescovo, quanto era la riunione di ambedue le Chiese, non potevasi fondatamente condurre à fine, se canonicamente non condannavasi la Setta degli Acesali, i seguacidell'Enotico, e gl'impugnatori del Concilio Chalcedonense, di S. Leone, e più precifamente Severo, & Acacio primo fonte, e autore di tanto male. Per la qual cofa risolvè Giovanni di convocare, come seguì, sino lo Costantiun Sinodo nella medesima Città di Costantinopoli, invitandovi tutti que' nopolitano, e Vescovi, che ò quivi si ritrovavano, ò quivi presso dimoravano, i quali ascesero al numero di quaranta. Adunato il Congresso, come in nome di tutta la Chiefa Greca si presentarono i Monaci Cattolici, [a] esibendo a' a Synod. Constant. Padri cinque suppliche, ò memoriali con cinque istanze, che surono dal ad. 1, 10, 2, Concil. Concilio approvate con altrettanti decreti. La prima, che si rimettessero ne' facriruoli i nomi di Eufemio, e di Macedonio, caffati già dall' odio, che alle opere loro cattoliche portavano gli Heretici; secondo, che i Vescovi Cattolici indebitamente condannati in Efilio, si restituissero alle loro suor Decretiper Chiese; terzo, che si registrassero sra le sacre, e canoniche scritture i quattro due Chiese Lati-Concilii Generali, Niceno, Costantinopolitano, Efesino, e Chalcedonense; na, e Greca. quarto che il nome di S. Leone Papa, parimente cancellato dagli Heretici, si riponesse ne' Dyptici: (Dyptici erano una Tabella, che si apriva come un Libro, e in una banda [b] si riponevano i nomi degl'Imperadori Cattolici, e b Macri Hierotexi-Vescovi viventi, e nell'altra que'de' defunti, e di entrambi poi facevasi pro- con vero. Dipeni. porzionata commemorazione ne' Sacrifici delle Messe: Magnum dedecus, foggiunge l'allegato Autore, & ingens pana erat illis, qui de hac Tabella delebantur, ut in Hareticos, Schismaticos, & excommunicatos fieri con-(ueperat) quinto, che Severo occupatore della Sedia Antiochena si discacciatte, si degradaste, e si scommunicaste. In queste cinque risoluzioni termino il Concilio di Costantinopoli, non totalmente savorevole alla Fede Cattolica, mentre si determinarono per innocenti Eufemio, e Macedonio, che la Sede Apostolica non riconosceva per tali, come adherenti ad Acacio, & indegni veneratori della di lui memoria. E perciò siì questo Sinodo di. sapprovato dal Papa, il quale, come si dirà, ordinò, che si cancellasse il nome di que' due Vescovi dai Registri della Chiesa Costantinopolitana. Tuttavia la risoluzione generale del Concilio su accettata da tutte le Chiese d'Oriente ne' loro Sinodi particolari, frà quali precisamente si annovera il Gierofolimitano di trentatre Vescovi, quello di Tiro, & altri molti, con sottoscrizione unisorme di due mila[c] cinquecento Prelati; li quali ò che non considerassero, ò che condiscendessero alla reposizione de nomi ne' cil. Rom. & altre Dyptici di Eufemio, e di Macedonio, diedero anche essinon volendo, un gran documento ai Posteri di quanto peso sia l'autorità Pontificia, mentr' esta sola preponderò ai voti ditanta gran parte del Mondo nel rifiuto, che si sece, della memoria, e sama di que' due prevaricati Prelati. Al no comto gli Heconceputo difegno dello stabilimento dell' accennata riunione concorse prontamente Giustino con isoliti bandi della Potenza Imperiale, promulgando [d] un Editto, in virtù del quale egli concedeva il ritorno alle loro num. 57.

anno 518.n. 3.

Bandi di Giuffi-

HORMIS-Secolo VI.

DA. 2 Liber. in brev.c.

b Evagr.l.4.c.4. Especialmente contro Severo.

Primi principii dell' Herefia de' Monotheliti. C Liber. loc. cit.

Chiefe à tutti li Vescovi Cattolici efiliati da Anastasio à cagion di Fede, sostituendo nel luogo del loro esilio tutti li Heretici, frà quali [a] nominatamente Giuliano Vescovo di Halicarnasso, e con più severo castigo l'empio Severo, condannato [b] al taglio della lingua in obbrobrio, e pena delle proferite bestemmie. Mà il Conte Ireneo, che tal commissione haveva havuta da Celare, non potè effettuarne il comando, fottrattofi il Reo con follecita fuga da Antiochia ad Aleflandria nido, e ritirata in que'tempi degli Heretici Eutychiani. Quivi con l'unione dell'accennato Vescovo Halicarnatico offertafi à lui congiuntura nuova di move Herefie, aggiunfe alle antiche i semi delle future, da' quali germogliò poscianel futuro Secolo la Setta infausta de' Monotheliti. [c] Alexandria, dice l'Historico Liberato, requisivit quidam Monachus Severum, quid oporteret dicere, Corpus-Christi Domini nostri corruptibile, an incorruptibile? Ille respondit, Sanctos Patres corruptibile illud dixise. Hac audientes quidam Alexandrinorum, cum requisifent Julianum Halicarnasseum in alio loco sedentem, quid ipse diceret de eadem quastione? Ille dixit, Sanctos Patres contraria dicere. Horum itaque singuli statuere proprium responsum volentes, scripserunt libros adversus alterutrum, qui vententes in multitudine Civitatis Ecclesiam illam diviferunt, & alios quidem fecerunt corrupticolas appellari, verum incorruptibilitatis assertores phantasiastas. Timotheus verò magis sententiam Severisecutus est; cui cum diceret Themistius Diaconus ejus, si Corpus Christicorruptibile est, debemus eum dicere & aliqua ignorasse, sicut de Lazaro: hoc Timotheus negavit dicendum; à cujus communione Themistius discedens schisma fecit, & ab ipso dicti sunt in Agypto Themistiani. Così Liberato. Colà dunque seminator di nuove esecrabili dottrine dimorò Severo, fin che, come diremo, egli n'usci fuora dalle tane dell'Egitto ad infertar la Regia di Costantinopoli, e'l Christianesimo. Non è credibile, con quanta pienezza di giubilo esultasse tutto l'Orien-

te, quando dalla sua Metropoli vidde rinascer così chiaro il lume della

fede. Allora [d] il Divin Saba, benche ottogenario in età, cagionevole

di forze, & estenuato, e debole di voce, com'ebrio di santo gaudio, abbandonate l'antiche solitudini della Palestina, fattosi Trombasonora de bandi Imperiali, scorse quelle prossime Provincie, annunziando ad ogni Popolo il ristabilimento nell' Imperio della Fede Romana, e, come dice l'allegato Historico, [e] ubique prædicans pium illud edictum Imperatoris, & in ta-

bulis Ecclesiarum inscribens quatuor Synodos, & alios quidem ex eis suasionibus, & admonitionibus, alios etiam reprehensionibus revocans, & omnes perfundens suavi melle sua doctrina, & optime inducens ad fidem Catholicam; unissi con lui il gran Theodosso, che già vedemmo esiliato da Anastasso, e

Zolo, e gandio di 5. 5.ba. d Extat apud Sur to.6 die s. Decemb.

E di Theodofio Cenobiarca.

f Apud Sur. ioc. 11: 0

Ambasciaria di

come bene maneggimero ambedue la causa di Dio con la voce, con gli scritti, e con gli esempii, gli Astori [f] delle loro vite ne hanno tramandate a' Posteri pur troppo indubitabili, e chiare le testimonianze. Sicche tutti li buoni allora gioirono, e scompaginata inse medesima viddesi cader oppressa dalla verita Cattolica la baldanza dell'Heresia.

Ma non perciò parve al saggio Cesare, che sussister potesse la machina Giuttino al Papa. da lui elevata ne suoi Regni della Religione Cattolica, se non appoggiavane la costruttura sopra quella Pietra, che gittò Christo per sondamento della sua Chicia, cioè se non corroborava le risoluzioni de' Sinodi, & il valore de' bandi con gli oracoli dei Papa, e con le decifioni infallibili

e Idem .

della.

della prima Sede del Christianesimo. Per la qual cosa, doppo di haver egli scritto al Papa in notificazione della sua assunzione all'Imperio, deputogli ancora una solenne Ambasciaria tanto in nome suo proprio, quanto di tutti li Vescovi Orientali, supplicandolo à spedir à Costantinopolisuoi Ministri per dar più fermo stabilimento alle risoluzioni, che si erano prese nel Sinodo di Costantinopoli. Ne' medesimi sentimenti scrissero al Papa Giovanni Vescovo della Città, e Giustiniano Conte de' Domestici, il quale occupando allora appresso Cesare il posto del più alto favore, meritò poscia di succedergli eziandio in quello dell'Imperio. E portator delle lettere, esostenitor dell' Ambasciaria sù il Conte Grato, Personaggio Cattolico, e Consolare, giudicato da Cesare, soggetto habile à un tant'affare per pregio di Fede professata sempre sincera, e per fregio di prudenza non giammai incolpata. A queste liete nuove il Santo Pontefice, punto da un'alta solleci- Savie risoluzioni tudine di animo di non esser tratto dall'eccesso delle brame pe'l fine propizio dinegozio sì grande fuori de' mezzi decorofi alla fua dignità, ò improprii alla giustizia, rescrisse incontanente, così [a] al Patriarca, come all' a Hormis.epist.24. Ittesso [b] Imperadore, di non haveresentimento più vivo di quello della b idem p. f. 21. pace; questa volere con tutto lo sforzo del suo potere, muoversi ad abbracciarla efibita con le lagrime, per la pienezza del giubilo; mà non potere deviare un punto da' termini, ne' quali erasi contenuta l'irreprensibile rettitudine de' luoi Santi Prececessori, cioè di non ascoltar trattati, se prima non si condannava la memoria dell'empio Acacio, già proscritto dalla Sede Apostolica; si procurasse pertanto, che così seguisse, mentr'egli andarebbe disponendo le cose al sospirato accomodamento, e più felice fine, mediante la condannazione sudetta: ritenne poi frattanto in Romal'inviato Imperiale, affin di poterlo rispedire colla conclusione dell'affare, verso la quale si mosse con una sollecita raunanza di Vescovi in un formale Concilio. E si raccolle quelto in Roma sotto la Presidenza dell'istesso Pontesice, il quale tal effetto un Concisio in Roper fare a gli adunati la proposizione delle materie, sece legger le Lettere ma. scritte già da' defunti Sommi Pontefici Simplicio, Gelasio, Felice, e Simmaco, le quali havendo tutte lo stesso soggetto, e quasi lo stesso tenore, cioè di non potere abbracciare la riunione della Chiefa Orientale, se non dannavasi anteriormente la memoria di Acacio, formale Scismatico, in Erif Iuzioni quiquest' ancora si espresse egli di persistere con ogni più virile costanza. Parve vi prese. a' Padri venerabile la sentenza de' pii Pontefici, e di viva voce la confermarono, risolvendo, che si accettasse l'unione, quando gli Orientali condannassero Acacio. Ma perche la determinazione dell'ultimo Sinodo Coltantinopolitano non estendeasi à dannar gli Scismatici Eusemio, e Macedonio, fii definito di chiedere ancor questa condizione. Approvò il Papa il sentimento del Concilio, e si dispose à farlo eseguire co'suos ufficii appresso la Corte Imperiale. Haveva Cesare richiesto a Hormisda nelle accennate lettere la di lui propria presenza in Costantinopoli, parendogli, che un tant'affare meritar potesse il decoro, e l'autorità della Persona del Nuova spediz o-Pontefice; mà Hormisda ad esempio de' suoi Antecessori volle terminarlo ni di Legati Pontesia per mezzo de' suoi Legati, deputando à tal'essetto à Cesare S. Germano per stabilimento Vescovo di Capua, soggetto non sol' esperimentato in altre Legazioni di della Concordia. Oriente sotto Papa Anastasio, mà di così rinomata Santità, che [c]nell'hora c S. Greg. dial. 1,2. del suo selice transito all'altra vita sù veduto da S. Benedetto entrar come cap 35. intrionfo nel Cielo, corteggiato da squadre di Angeli sopra cocchio di splendi-

HORMIS-DA.

Secolo VI.

c Idem epift. 27. d Idem coift. 30 e 1dem epift.25.0

g Idem epift. 34.

i Idem epift. 26.

splendidissima luce, Giovanni Vescovo di ...., che, come si dirà, maltrattato, e ferito à morte dagli Eutychiani in Salonichi, rimane celebre per la difesa della Fede, e per la laurea del Martirio; e Blando Sacerdote, e Felice Diacono della Chiesa Romana, a'quali aggiunse Dioscoro Ecclesiaftico Alessandrino, non tanto come compagno nella Legazione, quanto come prattico della Greca favella; & adeffi confegnò oltre alle a Hane vite apua Lettere, che soggiungeremo, un particolar's a indiculo, ò istruzione del Estranno 519. m.3. Come contener dovevansi nella condotta della loro Legazione. All'istruzione aggiunse il medesimo libello, ò sia confessione di Fede da lui altre volte tralmessa in Oriente ad Anastasio, e Vescovi Greci, affin che per essa riconoscer si potesse, chi sicuramente si ricevesse nella communicazione b Hormif etiff. 26. Cattolica; escrisse ne' medesimi sentimenti [b] all'Imperadore, all'Augusta [c] Conforte, al [d] Clero, e Cattolici Costantinopolitani, al Conte [e] Giustimano, à [f] molti Cavalieri della Corte, e sin' à molte [g] Dame princi-Ldem epifl.32. pali della Città, e con molto maggior peso di parole, e nervo di [h] concetti à Giovanni Vescovo di Costantinopoli, dal quale siccome principalmente era proceduta la rifolizione della riunione, così dipender poteva allora la perferca terminazione della medesima,] i] Nobis, egliscrissegli, una causa solicitudo, una custodia est, istam pacem cupere, ut sic Religionis, sic penerabilium Tatrum constituta serventur. Quoniam qua inter se consona credulitate non discrepant, aquum est, ut simili observatione subsistant. Imple ergo, frater charissime, gaudium nostrum, & tuum ad nos recta sidei remitte praconium, ut per te universis detur exemplum.

Avvenimenti fuc-

Proveduti dunque di tali, e tanti ricapiti, felicemente si partirono li Legati da Roma, enoilifeguiremo enelviaggio, enella dimora, ch'essi ceduti nel viag. fecero in Costantinopoli, con la narrazione distinta di que'più degni succeili, la cui notizia eglino medesimi tramandarono al Pontefice in molte relazioni, che tutre pur hora rimangono alla memoria de' Posteri, inserite nell'Epistolario di Papa Hormisda doppo l' Epistola trigesimaquarta nel Tomo primo delle Lettere de' Pontefici. Pervenuti essi dunque nella Città di Scampi, antequam ingrederemur in ipsam, così essi scrivono, uscirongli incontro Troilo il Velcovo, il Clero, e'l Popolo, i quali nella Chiefa di S. Pietro solememente sottoscrissero il libello di Fede, rogandosi dell' atto un Notaro della Chiesa Romana, Consitemur Beatitudini vestra, soggiungono, tantam devotionem, tantas Deo laudes, tantas lacrymas, tanta gaudia difficile in alio populo videmus; & in quella conformità, che si costuma pur hoggi nelle Processioni, Omnes cum cereis Viricum mulieribus, Milites cum Crucibus in Civitate nos susceperunt. Celebrata sunt Misse: nullius nomen obnoxium Religioni est recitatum, cioè ne quel di Acacio, nè quel di Eufemio, nè quel di Macedonio, nisi tantum Beatitudinis restræ; & promiserunt nec postea recitari, nisi quos Sedes Apostolica suscepir. Haveva l'Imperadore spediti da Costantinopoli due nobili Cavalieri per complimentare i Legati sin dentro i confini dell' Italia, e per accompagnarli nel viaggio, proveduti à Regie spese con splendidezza, e pompa. Furono questi due Conti Stefano, e Leonzio, i quali ò ritardati dalla malagevolezza delle strade', ò prevenuti dalla sollecitudine de' Legati l'incontrarono maspettatamente in Scampi, seguendo li per la Grecia sin'alla Corte, con dimottrazioni di osfequio, tanto alla persona ch'eglino rappresentavano, quanto alla loro propria. Passaron quindi per Lignido, il cui Velcovo

scriffe ad Hormisda con questi nobilissimi Titoli, [a] Domino Santto, Beato, a Extat inter ep. Pradicabili, & Adorando Apostolico Patri Hormisda, Papa Urbis Roma, Hoemisda. Humilis famulus tuus Theodoritus. Giunti a Salonichi presentarono il menzionato Libello à Dorotheo Vescovo di quella Città, che ostinatamente

tutto il Gregge di quella riguardevolissima Diocesi. E savori il Cielo le loro indefesse fatiche, e post multa certamina, scrivono i Legati, prafatus Episcopus ratione convictus Libellum subscribere voluit; se ben' indi à pochi mesi fraponendo egli scuse à raggiri, con infausti successi malamente attese le promesse tanto ben date a Dio, & ai Messi Pontificii: conciosiacosache ritornando di là Giovanni un de' Legati per ottener la promessa sottoscrizione, su insolentemente villaneggiato, e barbaramente battuto, dalle cui percosse nel termine di un' anno morì glorioso Martire della Fede. Vestris orationibus commendati, conchiudono in fine i Legatiscrivendo al Papa, ad Constantinopolitanam pervenimus Civitatem feria secunda Hebdomadis Authentica, cioe il Lunedì della Settimana Santa. Uscirongli pomposa- Costantinopoli, c

scismatico persisteva ancora nella commemorazione del nome di Acacio: onde convenne loro molto adoperarsi per ridurre all' Ovile Apostolico quel traviato Pastore, che conforte esempio conduceva seco alla perdizione

mente incontro dieci miglia fuori della Città tutto il Senato, il Conte indienza dataglia Giustiniano, i Nobili della Corte, i Comandanti delle Milizie, e tutt'in-

sieme il Popolo con vaga ordinanza, cunttique Fidei ardore, ac desiderio reintegranda pacis ardebant, & cum summis pane omnium gaudiis ingredimur Civitatem. Il seguente Martedi surono introdotti all'udienza di Cefare. Sedeva questi in alto Trono con i Senatori all'intorno, i quali in habiti, e volti gravi nel medesimo tempo davano, e ricevevano Maestà dalla presenza augusta dell'Imperadore. Quivi presso, mà separatamente in luogo pur degno, vedevansi assissi quattro Vescovi vestiti alla Pontificale. i quali rappresentavano la Persona di Giovanni Vescovo di Costantinopoli, che ò per natural Greca albagia, ò per altro rispetto volle ssuggire il cimento del primo incontro co'Latini. Doppo i foliti complimenti furono presentate à Cesare le Lettere del Papa, quas clementissimus Princeps cum grandi reverentia suscepit. Mox causa cæpta est, esponendo i Legati li

loro ordini, & il Libello prescritto di Fede. Rivoltossi allora Giustino graziosamente à loro, e Andate, disse, dal nostro Vescovo, e con lui le controversie componete in amicabil discorso; ma eglino prontamente, e con modesta costanza di volto, e di parole, Quidimus, risposero, ad Episcopum certamina facere? Dominus noster Beatissimus Papa Hormisda, qui nos direxit, non nobis præcepit certare: sed præ manibus habemus Libellum, quem omnes Episcopi volentes Sedi Apostolica reconciliari, facient. Si pracipit Pietas vestra, legatur; & si est in ipso quod ignoretur, aut verum esse non creditur, dicant, & tunc nos ostendemus, nibil extra judicium Ecclesiasticum in eodem Libello esse conscriptum. Si lesse allora per ordine di Cesare ad alta voce il Libello, e terminatane la lezione, un de' Legati ai quattro

Vescovi così soggiunse, Dicant prasentes quatuor Episcopi, qui adsunt pro persona Constantinopolitani Episcopi, si hac, qua in Libello leguntur, gestis Ecclesiasticis minime continentur? Tutti ad una voce risposero i quattro Vescovi, Omnia vera esse: E se tutto è verità, ripigliò allora Cesare, quare

non facitis? Queste parole dell'Imperadore surono ricevute con allegra ac-Tomo II.

indirizzato, Nos Laici sumus, riverentemente dissero; e quindi rivolti ai quattro Vescovi, Dicitis hac vera esse? Facite, & nos sequemur. Non

clamazione da i Senatori, e come se à loro sosse stato tal dolce rimprovero

desiderarono altromaggiormente allora li Legati, e con concorde determinazione tanto di Giustino, quanto de' Vescovi, e Senatorisi risolvè di portar' il Libello al Vescovo di Costantinopoli per il Giovedi Santo, correndo il Mercordì di mezzo, destinato à preordinar le cose per la terminazione dell'affare. Nacque dunque l'Alba felice di quel fortunato giorno, che riportò intieramente il Sol della Fede nell'Oriente, poiche presentatosi da' Legati con canonica consegna à Giovanni il Libello, mostrossi questi prontissimo à sottoscriverlo: mà ò per non parer di accommunarsi con gli altri Vescovi in una nuda sottoscrizione, ò per privilegiarsi da se medesimo fopra gli altri, premesse al Libello il preambulo, come di una Lettera diretta al Papa in questo tenore, Domino meo per omnia Sanstissimo, & Beatissimo Fratri, & Comministro Hormisda Joannes Episcopus in Domino salutem. Redditis mihi litteris vestra sanctitatis, in Christo frater charissime, per Gratum clarissimum Comitem, & nunc per Germanum, & Joannem reverendissimos Episcopos, Felicem, & Dioscorum Sanctissimos Diaconos, & Blandum Presbyterum: lætatus sum de spirituali charitate vestræ sanctitatis, quod unitatem sanctissimarum Dei Ecclesiarum secundum veterem Tatrum requiris traditionem, & laceratores rationabilis gregis Christi animo repulsare festinas. Certus igitur scito, per omnia sanctissime, quia secundum quod vobis scripsi, unà tecum cum peritate sentiens, omnes à te repudiatos hareticos teneo & ego, pacem diligens. Sanctissimas cuim Dei Ecclesias, idest superioris vestra, & novella istius Roma unam esse accipio; illam Sedem Apostoli Petri, & istius Augusta Civitatis unam esse definio. Omnibus actis à sanctis illis quatuor Synodis, idest, Nicana, Constantinopolitana, Ephesina, & Chalcedonenside confirmatione Fidei, & Statu Ecclesia assentior, & nihil titubare de bene judicatis patior: sed & conantes, aut enixos usque ad unum apicem placitorum perturbare, lapsos ese à sancta Dei generali, & Apostolica Ecclesia scio, & tuis verbis rettè dittis evidenter utens, per pra-(entia scripta hac dico; e quindi minutamente egli soggiungeva il Libello Conclusione del. di Fede, che Noi habbiamo in altro luogo registrato. Post factum Libellum, soggiunge la relazione de' Legati, nomen Acacii de Dypticis deletum est, e col nome di Acacio quello parimente di Flavita Heretico, e di Eufemio, Macedonio, e Timotheo Vescovi Scismatici di Costantinopoli, e di Zenone, e di Anastasio iniquissimi Cesari d'Oriente. Esclama qui degnamente aBar.an.519.n.54. il Gran Scrittor degli Ecclesiastici Annali, [a] A quo istatam grandia? Et cujus in Terratanta vis, atque facultas di farradere i nomi, e detestar la memoria di quattro Vescovi, e di due così potenti Imperadori dalli medefimi loro Successori, e nel Vescovado, e nell' Imperio? Non alterius quidem, quam vigentis in Petri Sede Potestatis, & inde auctoritate Apostolica fulminantis Romani Pontificis, sagittas accipientis è manu potentis [b] ad faciendam vindictam in nationibus, & increpationes in Populis, ad alligandos Reges eorum in compedibus, & nobiles eorum in manicis ferreis, ut faciat in eis judicium conscriptum. Alla savia ristessione di cosi rinomato Historico ammirisi pure l'alta Providenza, con cui governa, e protegge Dio il Pontificato Romano, essendo che nel medesimo tempo, ch' egligeme in Romasotto il dominio de' Gothi Arriani, sorge vittorioso in Oriente

la Concordia.

b Pfal, 149.

con la depressione di due Imperadori Euthychiani, & esigge tributi non di oro, ma di Fede molto più preziosa dell'oro da tanti Vescovi, e da tanti Popoli, ribelli sin allora alla Chiesa Romana, e benche [a] Manus omnium a Gen. 16. contra eum, tuttavia costantemente sempre manus ejus contra omnes, & è Regione universorum fratrum suorum figet tabernacula. Sottoscritto il Libello dal Vescovo di Costantinopoli, tutti li Vescovi, che si ritruovarono presenti in quella Città, tutti gli Archimandriti, tutto il Popolo concorse prontamente nell'accennata confessione, e benedicendo tuttila seguita unione con la Chiesa Romana, si portarono al Tempio, e nel prossimo giorno di Pasqua tanto si il numero di quei, che in rendimento di grazie a Dio si communicarono, che [b] Ipsi quoque Ecclesiastici Constantinopoli- b in dista relate tani admirantes, & Deo gratias referentes dicunt, Nunquam se meminise Ligat. ullis temporibus tantam Populi multitudinem communicasse. L'Imperadore spedi lettere per tutto l'Imperio notificanti la conclusa concordia, & altre ne inviò al Papa in congratulazione, e ringraziamento dell' Operato, ficcome il medefimo fecero il Vescovo di Costantinopoli, il Conte Giustiniano, i Nobili, e Dame della Corte; e tante surono le dimostrazioni publiche di gioja per l'Asia, e per la Grecia, che eziandio i Nestoriani, nemici antichi degli Euthychiani, volendo anch' essi far numero nel trionfo de' Cattolici, processionalmente portarono per la Città di Ciro l'Imagine di Theodoreto, il quale con lacrimevole disgrazia ancor pativa presso loro l'ingiusta infamia di Nestoriano. Azione [c] giustamente castigata da Giustino, che c Baron. ann. 520, dichiarò Theodoreto meritevole nella Chiesa Cattolica di trionso, ma num. 68.

non di trionto preparato, e disposto per mano de' Nestoriani.

Mentre così struggevasi l'Oriente in significazioni di gaudio per la sollectudine, e seguita riconciliazione, consumavasi Hormisda in Roma per la tardanza misda per la sedelle notizie circa l'aspettazione desiderata del successo. Onde tutto solle- guita Concordia. cito havea di nuovo rispedito à Costantinopoli un altro Inviato, che sù Paolino difensor della Chiesa, con nuova Lettera ai suoi Legati, nel cui primo periodo la sua passione esprime con queste parole, [d] Animus noster d Hormis. epist. 36. diuturna redditur expectatione solicitus, & à questa [e] altre ne aggiunse e Idem pift. 35. nel medesimo mese di Maggio con sentimenti così vivi dell'ambita Concordia, che con ragione puo dirsi, haver con acerbissime doglie partorito Hormisda al Mondo Cattolico, come di nuovo, quell' Imperio. Mentre dunque in questo gran mare di agitazione ritrovavasi il Santo Pontefice, dileguossi in un subito la procella, e con l'arrivo de' Corrieri rasserenossi l'animo dilui, e di Roma. Conciosiacosache gli presentarono il sospirato ricapito della conclusione seguita con le Lettere dell'Imperadore, del Vescovo, e de' Legati, e degli altri molti, che habbiamo di sopra accennato. Non è credibile, con quanta pienezza di gaudio egliricevesse così desiderata contentezza, e quanto Roma giossse al fausto avviso di haver ricuperata mezza parte di Mondo alla sua Fede, e che dagli Orientali medesimi venisse finalmente condannato, & esecrato il nome di Acacio, che à tanti Santi Pontefici tanti patimenti havea recato, & una così lunga perturbazione à tutta la Chiefa. Volle Hormisda, che si leggessero in publico in ogni Chiefa le Lettere, e firendessero in ogni Tempio grazie immortali a Dio per sì segnalato savore. Quindi rispedì li medesimi Corrieri à Costantinopoli con lettere congratulatorie [f] à Giustino, al [g] Vescovo, ai [b] in the mepit. 30. Legati, al Conte [i] Giustiniano, & ad altri, animando tutti al sostemento in the same of the ogni Chiesa le Lettere, e si rendessero in ogni Tempio grazie immortali à

HORMIS-

Secolo VI.

DA. a Idem epift. 38.

5 Luc, 2,

dell'accordo con la perseveranza degli effetti; [a] Lectis Clementia tua paginis, egliscrisse all'Imperadore, in divina laudis Canticum mens totius Ecclesia prorupit, quo canitur [b] Gloria in excelsis Deo, & in Terra Pax hominibus bona voluntatis; e siegue, Tradidit enim tibi Deus Orientis Imperium, ut ejus operum fieres instrumentum. Hac prima sint vestri fundamenta Principatus, Deum placasse justitia, & adscivise sibi excellentissima Majestatis auxilia, dum adversarios ejus, veluti proprios comprimitis inimicos. Frustra enim arma, frustra sibi copias quærit, quem gratia superna destituit. Bellabis tu quidem divino tutus auxilio, & tua Reipublica jugo ferocissimarum Gentium colla submittes, sed nulla Victoria potest esse prastantior, quam quod humani generis Hostem post quasita tam longi temporis sirmamenta subvertis. Così egli, eccitando tanto Cesare, quanto tutti con massime di soprafina costanza, e di Apostolico zelo alla persecuzione, e suppressione dell'Heresia. Frà questi così avvantaggiosi avvenimenti della Religione Cattolica

đe .

e 1.66. de Haret. C. Theod.

Controvers. fo, c.x. in initio .

1 m. Coffee

Antiochia, foggiungendo proporzionati Anathemes Cellat. e. matifmi fotto ciascuna delle accennate proposizioni del Mopsuestenio. [e] 2011. 1 Bibl. Fra effe trè ve n'erano nell'infrascritto tenore, Homo Homini consubstan-

Contradittoriec. in quelle parti, non mancarono però huomini perversissimi, che trasforeulti del Concimation Angeli di luce, fotto nobile, especioso pretesto di render meglio fondata la Fede del Concilio Chalcedonense sopra la verità asserta delle due Nature in Christo, propalarono, e somentarono Articoli, nella prima apparenza divoti, e sussistenti, mà in quella congiuntura di accidentinon solsospetti, mà convinti eziandio per Euthychiani. Per intendimento della qual cosa convien ritrarre alquanto indietro il racconto. Condannato nel Concilio di Efeso Nestorio, l'Imperador Theodosio con rigoroso Decreto ordinò, che si abbrucciassero i dilui Libri, [c] ita ut nemo in Religionis disputatione aliquam supradicti nominis mentionem faceret. Ma i Seguaci di quel facrilego Herefiarca per conciliar qualche ombra di autorità alla condannata dottrina, publicarono, ella essere stata molto tempo prima infegnata da Theodoro Mopfuestenio, Soggetto che andava celebre per tutto l'Oriente per fama di sapienza (se pur tal nome può convenire à chì è ind Emin. Rori, fetto di heresia) che haveva composti dieci [d] mila volumi di diverse mate-District. Lin Hist. rie, e quindici trà gli altri contro Appollinare, ne' quali si contenevano tutvno sex Trin.paf- ti gli errori, che poi insegnò con pompa di publicità l'empio Nestorio. Con questa nobile, e strepitosa fraude ravvisarono i Nestoriani di poter rendere la loro Heresia ò più applaudita, ò men aborrita. Mà i Vescovi Cattolici, e gli Abbati particolarmente dell' Armenia maggiore, risoluti di accorrer con pronto rimedio à un tanto male, raccolsero diligentemente da i Libri del Mopsuestenio un lungo Catalogo di proposizioni Hereticali, e per mezzo de' loro Legati lo presentarono à S. Proclo Patriarca di Costantinopoli, acciò egli ad una ad una tutte le condannasse con quella medesima fermezza dizelo, enervo didottrina, della quale haveva dato sì gransaggio, allor quando fedendo Nestorio nel Vescovado di Costantinopoli, eglinel posto Lettera di S. Pro- di Vescovo di Cizica ribattè l' Heresie del Mopsuettenio contro la Macle ag l'Arment dre di Dio con quell'elegante Homilia, che ancor resta à noi monumen-de l'or ex Trini-to prezioso di que'tempi. Hor dunque rileggendo egli li medesimi errori nel Catalogo trasmessogli dagli accennati Vescovi, e Abbati, non tardò pune & Freelin epift, to à condannarli tutti, & à mandarne stesa la condanna agli Armeni, & al

tialis:

per unitatem esse possunt? - Duas nativitates Deus Verbum non substinuit: unam quidem ante sacula, alteram autem in posterioribus temporibus-Deitas separata erat ab illo, qui passus est secundum mortis experimentum-ConHORMIS-

DA.

tro di esse dunque S. Proclo lungamente si stese nella Lettera agli Armeni. e, come [ a ] dice l' Historico, Posuit ad interimendas Nestorianorum versu- a Liber. Diac, in tias, qui duas in Christo inducunt Personas, unum de Trinitate incarna- Brev.c. 10. tum: spiegando la sua proposizione in questo tenore [b] Dicentes passibilem b S. Proclus in cir.

Deum , idest Christum , confitemur eum qui est , secundum id quod factum epist, ad Armenos. sit, idest propria carne crucifixum, & ita prædicantes nullo modo fallimur. Quoniam quidem & unum ex Trinitate secundum carnem crucifixum fa-

temur, Dipinitatem passibilem minime blasphemantes, cioè, come egli soggiunge, cattolicamente ben dirsi Deus passus, ma nongia Passa Divinitas. In questo senso Dionisio Exiguo, che trasportò dal Greco in Latino, e com-

mentò l'accennata lettera di S. Proclo, concepì le riferite parole, dicendo, Nec enim dicentes Filium pasum, ratione Deitatis eum passum sentimus, sed confitentes Dei Verbum unum ex Trinitate incarnatum, tribuimus

intelligendi materiamiis, qui fideliter sciscitantur, cur incarnari dignatus sit? e così medefimamente spiegarono la medefima proposizione [c] Facon- c Fac. Herm.l.1.de do Hermianense, [d] Liberato Diacono, e il Pontefice [e] Gio: Secondo, tribus Cap.

il quale soggiunge, Quid enim est, quod nos sapimus? În hac ipsa essentia, eloscem.in quis. qua conftat, & unitus est Filius Patri & Spiritui, non dicimus eum passum ; tertia ad Senat. sed carne, qua exnobis & pro nobis est factus. Non autem alius est factus, nisi unus ex Trinitate, & crucifixus est carne, qua passus est, in conformità

dell' oracolo di S. Pietro, Christo autem paso in carne. [f] In modo tale, che f 1. Petr. 4. da quella Lettera di S. Proclo si raccolgono, come stabilite, queste due proposizioni, Unus de Trinitate est incarnatus, e, Unus de Trinitate crucifixus est carne, e di esse gran controversia, come si dirà, poscia nacque frà

Cattolici. La prima proposizione pone per soggetto l'istessa Persona del Verbo, il quale con la sua medesima sussistenza havendo veramente, e fisicamente assunta la natura humana nella unità del Supposto, dicesi Incarnato, e questo è il predicato della detta proposizione; mà l'al-

tra verificasi solamente con quella, che dicesi, communicazione d'Idiomi, secondo la quale la crocifissione, e la passione puossi asfermare del Verbo Uno ex Trinitate, essendo che non egli, mà la carne da lui veramente, e fisicamente assunta sia stata crocifissa, & habbia patita passione, rimanendo esso Verbo nella Divina natura impassibile. La prima proposizione è

vera reduplicative, l'altra solamente, come dicesi nelle Scuole, specificative, perche Christo, il quale secondo la natura humana ha patito, egli è desso Unus de Trinitate. [g] Alcuni asserirono queste due proposizioni come Articoli di Fede definiti dal Concilio Chalcedonense; manon perche Eminent, Nortalite. il Concilio Chalcedonense lodò l'accennata Lettera di S. Proclo agli Arme-

ni, quindi deve dirsi, che con precisa approvazione egli confermasse tutte le proposizioni inserite in detta lettera, essendo che ciò si è Privilegio delle sole lettere Pontificie, che sono da essiscritte ex Cathedra, quale su special-

mente quella di S. Leone, di cui se ne impone la credenza dal Concilio [b] h Comil. Rom. sub Romano usque ad unum iota. [i] Altri non solamente negano le dette pro- Ge se de apud posizioni essere state approvate dal Concilio Chalcedonense, mà dicono, Noi)s tou, sit.

elleno dal detto Concilio essere state positivamente riprovate; qual diver-Tomo II.

sità di pareri proviene dal significato medesimo delle accennate proposizioni, le quali prese in congruo e giusto senso, sono Cattoliche, ma depravate in senso Eutychiano, sono apertamente hereticali. Queste conclusioni dunque, delle quali, come di arme potentissime, così ben si servivano i Cattolici contro i Nestoriani, i quali asserivano due persone in Giesù Christo, si ritorfero contro i medefimi Cattolici dagli Eutychiani, che due nature negavano in Giesù Christo; onde la proposizione, che contro i Nestoriani era verissima, contro gli Eutychiani su giudicata sospetta, e dubbiosa. Poiche affermandosi da' Cattolici contro i Nestoriani, Christo esser Unus ex Trinitate, foggiungevasi dagli Eutychiani, Dunque esser morto in Croce Unus ex Trinitate; onde eglino inferivano una Natura in Christo, e questa Divina, rinovando con tal'afferzione l'Herefia antica de' Theopaschiti, i quali affermavano semplicemente Dio morto in Croce. Il primo, che tal bandiera inalzasse, e pervertisse il senso Cattolico in un'aperto Eutya Vediil Portif. di chianismo, su [ a ] il facrilego Gnaseo, che, come altrove si disse, al Sacro Trisagio aggiunse le parole, Qui crucifixus est pro nobis, asserendo, [b] p.g. 564.

Det us Graphaus Unum de Trinitate passionem pro nobis pertulisse in substantia Deitatis: apud pill., Felicis ripreso perciò à lungo, esecrato, e condannato da Felice III., che nelle sue dotte [c] lettere bene spiega il chiaro, e german senso dell' allegata propofizione di S. Proclo. Nel fentimento del Gnafeo concorfe prontamente tutta la fetta degli Eutychiani, e particolarmente i Severiani, de'quali d Anast. Sinaira scrisse S. Anastasio Sinaita Patriarca insigne di Antiochia, [d] Ego dico, elis Libri, cuiTi- Christus carne passus est, Severiani dicunt, Trinitas passa est: Ecclesia dicit, Christus mortuus est, Severiani aggerunt, Trinitas mortua est. Quia omnia, qua dicuntur de Christo, in Trinitatem redundant. Al contrario i Cattolici professavano schiettamente, Christo esser Uno ex Trinitate, ed egli esser morto in Carne, eperseverarono francamente in questa confessione, sin tanto che fù ella fraudolentemente decurtata, e depravata dagli Eutychiani, che sopra di essa mille portentose machine inalzarono de' loro errori. Ciò spiegato per intendimento de' futuri successi, mentre trattenevansi in Costantinopoli li Legati Pontificii di Hormisda doppo la terminazione seguita della concordia tra la Greca Chiesa, e la Latina, alcuni passo, promosta Monaci Scythi intentaron formal giudizio avanti di essi contro un Diacono chiamato Vittore, perche questi doppo molti dibattimenti di argomenti, e di dispute non haveva voluto pienamente acconsentire alla proposizione di S. Proclo, e, come riferisce Dioscoro nella [e] informazione, che di e Hat babetur to questo successo trasinesse ad Hormisda, impugnava l'asserzione de Uno ex Trinitate crucifixo, & de Christo composito, & de aliis capitulis. Vittore rispose ai Legati, avanti li quali era egli stato convenuto, esso ricevere, e professare il Concilio Chalcedonense, e le Lettere Sinodiche di Papa Leone, e di S. Cirillo, e ciò bastargli per esser buon Cattolico nella sua credenza circa il punto della Incarnazione. [f] Scytha è contra dicebant,

addatur & Unus de Trinitate, e avanti li Legati istavano, che questa proposizione Unus de Trinitate crucifixus dovesse inserirsi nella consessione Chalcedonenfe, come dogma Cattolico, e articolo di Fede necessario, e concludente contro l'afferzione de' Nestoriani. Se questi Monaci Scythi

fossero mossi à mettere in campo una proposizione, che agitò per venti

anni il Christianesimo, da spirito malvaggio, e da un recondito appetito di

promuovere, e dilatare l'Eutychianismo, come vuole il Baronio, [g] il

Felice III. tom. 1. c Felix III. in epijt. 3. & 5.

tulus Via Dux .

Proposizione de Uno ex Trinitats thi.

A. Concil.

f Ibidem

g Hos vide apud Eminent. Noris in Apologia Monachorum Seyth.c. 2. S. 2.

Capitolo II.

Bellarmino, Binio, Labbè, & altri, ò da vero zelo di avvantaggiar le ragioni de' Cattolici contro i Nestoriani, come attestano molti accreditati Scrittori, noi che siamo Historici, e non Censori, ne rimettiamo il giudizio à più alti ingegni, e fol ci conteniamo nell'ammirazione dell'impegno, ch'essi presero sopra una materia, nè necessaria allora alla difesa della Chiesa, nè ntile ò alla credenza, ò ai costumi de' Fedeli: poiche l'Heresia di Nestorio era già da presso un Secolo addietro soprabbondantemente rigettata, epoco, ò nulla rilevava ai Cattolici il creder per dogma di Fede, se Uno della Trinità fosse stato crocifisso, quando già da essi ab antiquo credevasi, che la feconda Persona della Santissima Trinità si era incarnata, e che Giesù Christo morto in Croce era vero Dio. Onde il motivare un punto nè necessario, nè utile, anzi in quella contingenza di accidenti, e di tempo, in cui gli Eutychiani prevalevano, e volevano, che havesse patita passione la Natura Divina, sospetto, e perciò più tosto degno di supprimersi in alto filenzio, che di agitarsi con dubbiosa disputa, certamente dimostra in chi'l motivò, ò albagia di discutere ciò, che à nulla rilieva, ò malignità di rilevar' un dubbio, che molto può nuocere. Nè perche la confessione di Fede, che i Scythi professarono avanti li Legati, sosse Cattolica, potevano effipienamente assicurarsi, ch'eglino intrinsecamente sossero veri Cattolici, essendo che [a] Montano ancora, [b] Arrio, [c] Celestio, [d] Pelagio, [e] Vedili Pontif. de Vitale, & altri, come da questa nostra Historia apparisce, mostrarono de Ancesto to. 1. p.49. professare la Fede Cattolica con le parole nel medesimo tempo, in cui nell' Di Marco to animo ritenevano profondamente radicate le loro heresie: mà da qualun- pag 239. que motivo fossero essi mossi alla istanza, certa cosa si è, che su ella rigetpaga, 416.

quatuor Conciliis definitum, nec in Epistolis Beati Papa Leonis, nec nos diDi Damasoto. 1. cere possumus, nec addere. E saviamente li Legatiricusarono di approvar page 305-Rigettata da' Lel'istanza de' Monaci, non solamente perche il Concilio Chalcedonense non gati Pontificii. si era giamai servito, apertamente almeno, di quella forma di parlare, mà in relat. Diosc. ad Hormis. tom. 4. molto più, perche sospettarono in essi nascosta fraude, apparendo horrida concil. ad occhi Cattolici la immagine ancor fresca dell' Heresia del Gnaseo, dell' Enotico di Zenone, e de' fentimenti hereticali dell' Imperadore Anastasio, pessimi Eutychiani, i quali asserirono ò passibile la Trinita, ò se non la Trinita, almeno la seconda di lei Persona in se stessa. Punti li Monaci dalla inaspettata reiistenza de' Legati, doppo di haver publicate dotte, e ponderose Apologie sopra la loro retta credenza, e ciò non ostante ritrovando sempre l'istessa durezza ne' Legati, segretamente si partirono da Costanti- Apellazione de' nopoli, esi portarono a Roma, per agitare avanti quel supremo Tribunale Monaci Scychi a la loro causa. Giunse però prima ad Hormisda la relazione de' Legati, che ragguagliavano il Pontefice di questi torbidi successi, che i Monaci medelimi; e dalla relazione trasmessa con alto intendimento apprese il Papa, quanto ferace di nuove agitazioni fosse questa incompetente istanza, e quanto cautelatamente dovesse allora trattarsi in quella contingenza di cole un tanto punto; poiche la proposizione Unus de Trinitate crucifixus, che era stata l'Achille de' Cattolici contro i Nestoriani, poteva allora in senfo depravato divenir l'Achille degli Eutychiani contro i Cattolici, come ben ponderarono i Legati nell'accennata relazione, in cui fra l'altre cose Relazione de'Leun di essi serivendo al Pontesice Hormisda, diste, Est in spsis inter catera, gati Pontiscii ubi volunt dicere, Unum de Trinitate crucisixum, quod non est, nec in naci.

Sanctis Synodis dictum, nec in Epistolis S. Papa Leonis, nec in consuctudine Ecclesiastica. Quod si permittitur fieri, mihi videtur dissentiones, & scandala non mediocria nasci inter Ecclesias. Istud Anastasius Imperator magnopere Catholicis imponere festinavit: istud & Eutychetis discipuli in Synodo Chalcedonensi proposuerunt. Quia quotiescumque Patres de Dei Filio Domino Nostro Jesu Christo disputaverunt, Filium Dei Verbum, Consubstantialem Patri, Homousion Patri dixerunt. Iste autem sermo nunquam est in Synodis à Patribus introductus, quod proculdubio Catholica Fidei minime poterat convenire. Cujus sermonis si subtiliter attendatur intentio, ad quantas hæreses pateat, & qua mala per cum possint disputationibus Ecclesiasticis introduci, quoniam longum est per prasentes insinuare, praterimus. Unde sanum mihi videtur, & utile, & ad pacem Ecclesiarum conveniens, nihil aliud responsum dari, nisi, Sufficit Sanctum Chalcedonensem Concilium, in quo & alia Synodi continentur: sufficiunt Epistola B. Papa Leonis, quas Synodus confirmavit : novitatem in Ecclesia introducere nec volumus, nec debemus. Est in propositione eorum callida, & hac dicere, Nos Synodum Chalcedonensem suscepimus: boc speramus, ut jubeatis nobis eam exponere, quia non sufficit sic quomodo est exposita contra haresim Nestorianam, non quasi non intelligentes, nisi conantes per subtilitatem ad hoc nos adducere, ut disputetur de Synodo Chalcedonensi: Quod si actum fuerit, dubia & insirma ostenditur, Thereticorum omnium patuit errori. Inter alia, si post Synodum Chalcedonensem, si post Epistolas Papa Leonis, si post Libellos, quos dederunt, & dant Episcopi, & per ipsos satisfecerunt Sedi Apostolica, iterum aliquid novum addatur: sic mibi videtur, quia quicquid factum est, destruitur. Quindifoggiungono li medefimi Legati, infinuando al Pontefice il pericolo della Religione Cattolica, se si porgesse attenzione alle maligne istanze di que' vagabondi Religiosi, Pradicti Monachi ad Italiam venientes, aliquanta capitula proponere habent, inter que & Unum de Trinitate crucifixum continetur, sperantes ita confirmari ex auctoritate Beatitudinis pestra; sicut & in aliis Litteris significavimus, & modo hoc dicimus, ut nulla novitas à Sede Apostolica scribatur: quia & nos ante Imperatorem, & ante Senatum hac indicavimus, dicentes, Extra Synodos quatuor, extra Epistolas Papa Leonis, nec dicimus, nec admittimus quicquid non continetur in pradi-Elis Synodis: aut quod non est scriptum à Papa Leone, non suscipimus. Così Memorabile sen- eglino. Della mossa dunque di questi Monaci su avvisato Hormisda eziantenza di Giulti dio dal Conte Giustiniano, che sin d'allora mostravasi suor della condizione del suo stato, desideroso di entrar frà il numero dei primi Theologi del Christianesimo, scrivendo egli al Pontesice sopra la materia proposta, e ripruovandone l'intenzione, e ribattendone gli argomenti, e concludendo con aurea sentenza [a] Hoc enim credimus esse Catholicum, quod vestro Religioso responso nobis fuerit intimatum. E non tardò molto l'arrivo in Roma de' Monaci alla prevenuta notizia; conciofiacofache vi giunsero, e giunti vi si trattennero per publicar subito la loro Fede, di cui tramandarono copia ai Vescovi eziandio delle Chiese dell'Africa, esponendo in essa le ragioni, che li persuadevano ad aggiungere all' Articolo Chalcedonense delle due Nature, che Christo sosse Unus ex Trinitate. Rispole loro in nome della Chiesa Africana S. Fulgenzio, che non consapevole della contenzione passata frà i Monaci, & i Legati, & assatto lontano dal sospetto di fraude ascosa, diede alla luce l'aureo Opuscolo de Incarnatione Verbi, in cui egli approvò

miano.

a Hac epift. extat interepift. Hormif.

Come fi agitaffe in Africa tal queflione .

aS Fulgent. de In-

approvò la loro proposizione, mà con parole molto più chiare, e Cattoliche; essendo che senz'ambiguità di voci, tralasciando quella di Unus, e ponendo l'altra più propria di Persona, disse [a] Una ex Trinitate Persona, Christus Dei Filius unus, ut nos salvaret, carne conceptus, & natus est. In tanto attediatili Monaci in Roma dalla lunga aspettazione de'Legati, e timorosi, che il ritorno di Dioscoro un de'Legati, ch'essi havevano accufato come Heretico al Pontefice, non fosse infausto, e nocivo alle loro pretenzioni, meditarono secretamente la partenza da Roma, che havereb- E in Roma. bono ancora intrapresa, se con qualche freno di larga custodia non li havesse trattenuti il Pontefice Hormisca, anche [b] forzosamente, in quella b Hormiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassiscassisca Città, per terminar con la parte presente un si grave litigio. Mà eglino insofferenti del rimprovero preveduto della condanna, anche fra la strettezza delle Guardie procacciaron l'estro allo scampo, lasciando assissi nelle del Pontesce. cantonate di Roma libelli Apologetici della loro pretefa giustizia. Riprovò Hormisda [c] questa lor suga, e certo, ò sospettoso della loro mala sede, ed Possissirem. dubitando, (ficcome succede in tempo d'infezione, che ogn'infermità facilmente si converte in peste ) che l'asserta proposizione non potesse in loro essere, ò degenerare in aperto Eutychianismo, nulla positivamente egli decretò, mà contentossi di rimetter tutta la questione alle definizioni seguite de trascorsi Concilii, dalle quali poteano bastantemente dedursi e le ragioni contro Nestorio, e gli argomenti contro Eutyche, senza inviluppo di nuove propolizioni, più atte à confonder gli amici, che à combattere gl'inimici; e tutto questo egli espresse nella Lettera, che scrisse all'Imperador Giustino [d] in quest'aureo tenore, Legi omnia solicitudine, vide sus hanc maqua decebat, & licet ad responsi plenitudinem sufficere potuisset, si illa tan- nent. Noris in 11 ft. tum, qua à veteribus sunt definita, rescriberem; tamen ut Religiosi propositi dissert de Union vestri remunerarem affectum, non subtrahendum credidi mei quoque sermonis passo. obsequium. Quid enim est, quod emergentibus Nestorii & Eutychetis ve- Imperador Giunenis, paterna omisit instructio? Penè omnes impietates cum inventoribus simo. tam nefandorum dogmatum convenientia in unum Synodica decreta preße-d Hormis.epist.79. runt: nec ulterius remansit locus ullus, tam diris perfidia seminibus amputatis, aut Christum Dominum Nostrum credere sine carnis fuisse veritate, aut eumdem non Deum & hominem de materni uteri intemerata facunditate prodiise; cum alter eorum dispensationem, qua salvati sumus, quantum in se est, irritam faceret; alter opinione contraria, sed impietate consimili, in eodem Domino Nostro Jesu Christo potestatem Divinam à vera humanitate secluderet; neque ille recordatus, quia palpandam carnem suam Christus ostendit; nec ille Evangelii memor, Verbum carnem factum ese dicentis, cui vox Domini indeficienter insonare debuerat, qua dixit, & docuit, [e] e Ioan.3. Nemo ascendit in Calum, nisi qui de Calo descendit Filius hominis, qui est in Calo. Sape hac & multis pracedentium sunt comprehensa sententus; sed nec clementia vestra, licet jam dicta sint, fastidiose poterit repetita cognoscere: nec nobis pudorest, ea, qua sunt à Pradecessoribus nostris pradicta, revolvere. Neque enim possibile est, ut sit diversitas pradicationis, ubi una est forma peritatis: nec ab re judicabitur alienum, si cum his, cum quibus convenimus fide, congruamus & dogmate. Revolvantur piis mansuctudinis vestive auribus decreta Synodica, & Beati Papa Leonis convenientia sacra fides constituta; eadem invenietis in illis, qua recensueritis in nostris. Quid ergo est post illum fontem sidelium statutorum? Quid amplius (si tamen sidei

HORMIS-

DA.

a Deut.6.

stitutione perfectius? nisi forte mavult quisquam dubitare, quam credere, certare, quam nosse, segui dubia, quam servare decreta. Nam si Trinitas Deus, boc eft, Pater, & Filius, & Spiritus Sanctus, Deus autem unus specialiter legislatore dicente: Audi [ a ] Ifracl, Dominus Deus noster, Deus unus est: qui aliter habet, necesse est, aut divinitatem in multa dividat, aut specialiter passionem ipsi essentia Trinitatis impingat, & ( quod absit à sidelium mentibus ) hocest, aut plures Deos more profano gentilitatis inducere, aut sensibilem panam ad eam naturam, qua aliena est ab omni passione, transferre. Unum est, sancta Trinitas non multiplicatur numero, non crescit augmento : nec potest aut intelligentia comprehendi, aut hoc quod Deus est, discretione sejungi. Quis ergo illi secreto aterna, impenetrabilisque substantia, quod nulla vel invisibilium naturarum potuit investigare natura, profanam divisionem tentet ingerere, & divini arcana mysterii revocare ad calculum moris humani? Adoremus Patrem, & Filium, & Spiritum Sanctum, indistinctam, indivisam, incomprehensibilem, & menarrabilem substantiam Trinitatis. ubi etsi admittit numerum ratio personarum, unitas tamen non admittit essentia separationem: itatamen ut servemus divina propria natura, servemus propria unicuique persona, nec personis divinitatis singularitas denegetur, nec ad esentiam boc, quod est proprium nominum, transferatur. Magnum est sancta & incomprehensibile Mysterium Trinitatis, Deus Pater, Deus Filius, Deus Spiritus Sanctus, Trinitas indivisa; & tamen notum est. quia proprium est Patris, ut generaret Filium, proprium Filii Dei, ut ex Patre Patri nasceretur aqualis, proprium Spiritus Sancti, ut de Patre, & Filio procederet sub una substantia Deitatis. Proprium quoque Filii Dei, ut b . Fer. t. Ioan. t. juxta id, quod scriptum est, [b] Innovissimis temporibus Verbum caro fieret, or habitaret in nobis; ita intra viscera Sancta Maria Virginis genitricis Dei unitis utrisque sme aliqua consusione naturis, ut qui ante tempora erat Filius Dei, fieret Filius hominis, & nasceretur in tempore hominis more, matris vulvam natus non aperiens, & Virginitatem matris Deitatis virtute non solvens. Dignum plane Deo nascente mysterium, ut servaret partum sme corruptione, qui conceptum fecit ese sine semine, servans quod ex Patre erat, & reprasentans quod ex matre suscept, videbatur in Calo; inpolutus pannis, adoratus à Magis; inter animalia editus, ab Angelis nuntiatus; vir egressus infantiam, & annuntians mysticam sine instituente doctrinam. inter rudimenta annorum puerilium edens Cælestia signa virtutum enim Deus, & homo, non (ut ab infidelibus dicitur ) sub quarta introductione persona, sedipse Dei Filius Deus, & homo, idest virtus, & infirmitas, bumilitas, & majestas, redimens, & venditus, in cruce positus, & Calestia regna largitus, ita nostra infirmitatis particeps, ut poset interimi, ita ingenita potentia Dominus, ne posset morte consumi: sepultus est juxta id, quod homo voluit nasci; & juxtaid, quod Patri erat similis, resurrexit, patiens vulnerum, & salvator agrorum, unus defunctorum, & vivificator obeuntium, ad inferna descendens, & à Patris gremio non recedens: unde & animam, quam pro communi conditione posuit, pro singulari virtute, & admirabili patientia mox resumpsit. Quindi diffondendosi in altre validissime pruove della Divinità, & Humanità di Giesù Christo, conchiude, Nunc verò agnoscere fatis eft, & cavere, ita proprietatem, & esentiam cogitandum, ut sciatur quid persona, quid non oporteat deferre substantia, qua qui indecenter 12na-

ionorant, aut callida impietate dissimulant, dum omittunt quid sit proprium Filii, Vediscipra ques? Trinæ intendunt insidias Unitati. Così egli. [a] Ma questa materia tirò seco lun- affare il Ponif. di

go corso di successi, che à suo luogo descriveremo.

Nè furon soli gli accennati Monaci Tartari à turbar l'alta contentezza del Pontefice per la seguita riconciliazione trà la Chiesa Greca, e la Latina. Poiche un cumulo immenso di altri penosissimi affari gli sopravenne, e maggiormente forse si affaticò Hormisda à mantener sana la parte, che a sanarla. Testimonio ne fanno le molte lettere, che pur'hora leggiamo nel suo Epistolario, scritte ai Vescovi d'Oriente, e all'Imperadore, hor'in risposta di considerabilissimi dubii, hor'in decisione di gravissimi Articoli, hor'in sollevazione di Ecclesiastici oppressi; e tutte così ben sostenute di stile, e disenso, che queste sole gran materia sono d'Historia ad ogni Ecclesiastico Scrittore. Frà esse di prosondissima dottrina è ripiena quella, Semipelagianore. che egli inviò à Possessore Vescovo Africano, dimorante per non sò qual' gettati affare in Costantinopli, il quale richieselo dell'Oracolo Apostolico sopra missa. i Libri di Fausto, [b] sin'allora tardati à rendersi publici in Oriente; Fessie III, tom, I. [c] De libero Arbitrio, dic'egli, & Gratia Dei, quid Romana, hoc est rag. 582. Catholica, sequatur, & asserver Ecclesia, licet in variis libris Beati Augu- 520, 11,21, stini, & maxime ad Hilarium, & Prosperum possit cognosci, tamen in Scriniis Ecclesiasticis expressa capitula continentur; qua, si tibi desunt, & necessaria creditis, destinabimus; quamquam qui diligenter Apostoli dicta considerat, quid sequi debeat, evidenter cognoscat: accennando la censura di Papa Gelasio, e del Sinodo Romano, dal quale surono i Libri di Fausto rigettati fra gli Apocrifi. Con la laurea dunque di felicissimo, costantissimo, & eloquentissimo Pontefice, doppo dieci anni di Pontificato mori Hormisda, venerato, e temuto non sol dagl'Imperadori Cattolici, da' quali egli ricevè [d] pregiatissimi doni, mà anche dai Rè Heretici, asse-d Anast. Bibl. in rendo [e] l'Historico, che l'istesso Theodorico Arriano per le di lui e Idemibia, mani offerisse al Tempio di S. Pietro Cerostrata duo, pensantia librar septuaginta.



## CAPITOLO III.

Giovanni Toscano, creato Ponteficeli 13. Agosto 523.

Bandi Imperiali contro i Manichei, & Arriani. Martirio di S. Giovanni Papa, ucciso dagli Arriani.

Bandi di Giustino contro i Manichei.



Idotte in questo stato le cose della Religione in Oriente, e soppressa in quelle parti la baldanza dell' Heresia Eutychiana; ad altro maggiormente non attese il pio Giustino, che ad estirpar' ogni qualunque putrido germoglio di quelle antiche Sette, che nel terren della Chiela Greca, fertilissimo sempre dipestifere dottrine, nato esser potesse, ò cre-

a Cedr. in Arin. sciuto. Scosse [a] per tanto con rigorosissimo [b] Bando i Manichei, che scacciati da Roma si erano in Costantinopoli risugiati, sacendone moltiuccidere, e tutti tramandando in lontanissimi esilii. Fù però la loro strage tanto più numerofa nella Persia, quanto più nella Persia signoe AutorMiscell, reggiava quell'Heresia. Conciosiacosache [c] Indagaro loro Vescovo

116.15.

con tutto il suo Gregge Manicheo invitato dal Rè Cabase alla Coronazione di Fatuarsa suo figlio, pracipiens Rex exercitus suos ingredi, omnes Eloro strage nel- occidit gladiis cum Episcopo corum sub conspettu Magnorum Principis, &

la Persia.

Christianorum Antistitis, in pena di haver'eglino machinato tradimento alla Regia Corona.

Mà Giustino, che ne veniva allora tutto glorioso per la grand'impresa felicemente terminata della riconciliazione delle due Chiese, deside-Enucyi bandi roso sempre maggiormente di rendersi benemerito al Christianesimo con la protezione de' Cattolici, e grato à Dio con impiegar nella depressione degli Heretici la potenza del suo Imperio, doppo di haver bandito con l'accennato Editto, non solo i Manichei, ma generalmente chiunque non professasse la Fede Cattolica, con più deliberato e sermo configlio cominciò ad agitar nominatamente gli Arriani, la cui potenza rendendosi molto formidabile in Occidente con il Dominio dell' Italia, parea che dovesse essere ò privilegiata dal Commune degli altri Heretici, ò eccettuata da'Bandi, sì per le ragioni della publica quiete, come per quelle della confederazione, che passava con iscambievole Lega trà Theodorico Rè di Roma, e gl'Imperadori d'Oriente. Tuttavia fondando egli la quiete dell'Imperio nella professione della vera Fede, e ricordevole del precetto, che [d] prohibifce ogni unione con gl'inimici di Dio, [e] Orthodoxa fidei studio omnimodis satagere capit, ut Hareticorum nomen extingueretur, & statuit, ut ubique eorum Eccles as Ca-Icann. reticorum nomen extingueretur, & statuit, ut ubique eorum Eccles as Ca-Icann. Sdegno di Theo- mente ricever l'avviso della impensata risoluzione, e stimando osseso, non tanto sè, quanto il diritto delle Leggi, volle fin d'allora render pariglia ai Cattolici d'Occidente, proporzionata à quella, con cui trattava

Giustino gli Arriani di Oriente; e con gran discapito del culto Cattolico

in Italia

d Deut.7.3 alibi. e Auctor Miscell. los. cit.

dorico .

Capitolo III.

GIOVAN-

NI.

in Italia haverebb'egli eseguito il disegno, se più alti rissessi di politico reggimento non l'havessero consigliato à proceder cautelatamente in un tanto affare. Doppo la spedizione dunque di molte, & inutili lettere, che ne' gravi casi soglion più tosto esacerbare, che terminare i gran trattati, avvedendosi Theodorico di non poter in modo alcuno abbattere la forte costan- E sua Legazione za del Cattolico Giustino nella intrapresa carriera à prò della Chiesa a Giustino. Cattolica, risolvè di [a] appigliarsi adun'altro mezzo creduto da esso più a Anast in Ioan. confacevole al suo intento, e destinò Ambasciadori à Costantinopoli trè Senatori Romani Theodoro, Importuno, & Agapito, a'quali aggiunse come capo dell'Ambasciarial'istesso Pontesice, acciò l'autorità della Perfona aggiungesse peso alla domanda, che si restringeva in questo, [b] ut red- b Idemibid. derentur Ecclesia Hareticis in partibus Orientis: Quod si Imperator non faceret, totam Italiam gladio perderet. Negasi però da altri accreditati Autori, che tale veramente fosse lo scopo, e la commissione dell'Ambascia-ta: Onde assegnandone il Coqueo altro più ragionevole motivo, [c] idque rimorra, in Andice, probabilius, quod Theodoricus cum suspectum haberet Senatum de 11d.16. occulta conspiratione cum Justino, voluerit per ipsum Romanum Pontificem Justino persuaderi, ne in eum, illiusque Regnum aliquid moliretur : ed il Ciaccone [d] affolutamente afferisce favoloso il sentimento allegato di d Ciaccin Ioan. 1. Anastasio, edi quegli Historici, che lo sieguono, e dice del Pontesice Giovanni, Theodorico Rege instante, & precante, Legationis munus ad Imperatorem Justinum suscepit pro concordia, & fadere amicitia conciliando Constantinopolim profectus, non autem, ut quidam mendose fabulantur, pro Fanis Arrianorum conservandis, minimèque in Oriente evertendis: Così il Ciaccone; e al nostro parere molto fondatamente, parendoci tale opinione non solamente più adatta alla magnanima costanza, esantità del Pontefice S. Giovanni, ma eziandio alla verità Historica, che si deduce dalla Lettera medesima del Pontesice, che riseriremo, in quelle parole particolarmente, Quando fuimus Constantinopoli tam pro Religione Catholica, quam pro Theodorici Regis causa, & negotiis: distinguendo il Pontefice gli affari della Religione dalli negozii, e causa di Theodorico, nelle quali due parti egli non suppone ripugnanza, mentre asserisce, essersi esso

colà portato non men per favorire il Cattolichismo, che per l'adempimento di ciò, che gli era stato ingiunto da Theodorico: Il che non potrebbe certamente avverarsi, se l'ordine da esso havuto sosse stato à favore dell' Heresia, e per la restituzione delle Chiese agli Arriani. E quando pur si avveril'ingiusto comando del Rè, e la commissione datane al Papa, non perciò il Papa ò promesse di eseguirla, ò hebbe in animo di esfettuarla; mà solamente deplorando internamente lo stato lagrimevole della Christianità d'Italia sotto un Rè Arriano, mostrò di accettar l'incumbenza, simulandone con prudente avvedutezza il contenuto. Il che, quando altre prove mancassero, chiaro si rende da due prodigiosi avvenimenti, co'quali Dio volle illustrare il viaggio, e l'arrivo del suo Vicario in Costantinopoli, non apparendo verifimile', che l' Altissimo habbia voluto impiegare il forte braccio della sua Onnipotenza per honorare colui, che nell'acconsentire alla Legazione, ò nell'accingersi ad essa, fosse stato reo di facrilega colpa: dalla quale, con tutto che non mancarebbono a' Theologi sottigliezze per sincerarlo, che sarebbono appunto quelle, con cui si prova lecita la permissione di liberta di coscienza, quando il ben publico la richiegga, e la

NI.

a Anast ibid. b Num. 22.

Miracoli da lui operati nel fuo

Arrivo inCoffan dio di quelPopo lo, e dell'Imperadore .

d Anaft. Bib.in Io

e Ideno Ibidem.

Sue Operazioni in quella Città.

f Epift. Ican.to. 1. exist . Rom. Pont.

Sede Apostolica vi presti il suo assenso, nel caso nostro però non pare ch'elleno habbiano luogo, se si pondera l'esito di detta Legazione, che siamo pur'hora per soggiungere. Ma udiamo prima S. Gregorio il Grande, il quale è l'Historico degli accennati miracolosi Successi del Santo Pontesice Giovanni. Si parti egli dunque forzosamente da Roma, [a] agrotus cum fletu, invano destinato da Theodorico qual nuovo [b] Balac à maledire il Popolo di Dio in Costantinopoli. Accompagnaronlo un'infinità di Cavalieri Romani, mà con maggior pompa la Potenza istessa di Dio, [c] Gothorum tempore, cum Joannes Vir beatissimus hujus Romana Ecclesia Pontiviaggio. thorum tempore, cum Jounnes, com pergeret, in Corynthi partes advenit : cui necesse fuit, ut in itinere ad sedendum Equus requiri debuisset. Quod illic quidam Vir nobilis audiens, Equum, quem præ magna mansuetudine ejus Conjux sedere consuevit, ità ci obtulit, ut co ad loca alia perveniente, cum alius Equus potuisset inveniri, deberet ille, quem dederat, propter suam conjugem transmitti. Factumque est, ut usque ad certum locum pradictus Vir, equo eodem subrehente, perductus eset: qui mox ut alium reperit, illum, quem acceperat, transmist. Cumque eum pradicti nobilis viriconjux sedere ex more voluiset, ultra non valuit: quia post sessionem tanti Pontificis mulierem ferre recusavit. Capit namque immenso flatu, & fremitu, atque incessanti totius corporis motu, quasi despiciendo prodere, quia post membra Pontificis mulierem ferre non poset. Quod vir ejus prudenter intuitus, hunc ad eumdem venerabilem virum protinus remisit, magnis precibus petens, ut Equum ipse possideret, quem juri suo sedendo dedicasset. Quindi foggiunge il medesimo Autore, De Joanne etiam illud mirabile à nostris semoribus narrari solet, quod in Constantinopolitana Urbe ad portam, qua vocatur Aurea, veniens, populorum turbis sibi concurrentibus, in conspectu omnium roganti caco lumen reddidit, & manu superposita occulorum tenebras fugavit. Così S. Gregorio. Nell'avvicinarsi à Costantinopoli si vuotò di Habitanti la Città, che tutta usci disè, non tanto all'incontro di lui, quanto per gioja diraccoglier dentro le sue mura il Vicario di Giesù Christo, Hospite nuovo, e Vescovo di quella gran Chiesa, che tante agitazioni, tante persecuzioni, e patimenti havea sofferti nel lungo spazio di tre Secoli per riunir'in persetta concordia la Costantinopolitana; [d] Occurrerunt ei, dice l'Historico, à milliario duodecimo omnis Civitas cum cereis, & Crucibus, & i più Vecchi benedicevano quel giorno, in cui eran fatti degni di veder quivi presente il Pontefice Romano, essendo che Giovanni fu il primo di essi, che in Costantinopoli entrasse, ad eccettuazione di S. Clemente, che di colà fece passaggio, mà in altri men felici tempi, e con molta più infausta congiuntura, rilegato nel Chersonneso da Trajano. [e] Tunc Justinus Imperator dans honorem Deo, humiliavit se pronus in Terram, & adoravit Beatissimum Joannem Papam, & gaudio repletus est, quod meruit temporibus suis Vicarium B. Petri Apostoli videre in Regno suo; e soggiunge l'allegato Autore, che benche Cesare havesse di gia ricevuta la Corona Imperiale dalle mani del suo Vescovo Giovanni, tuttavia per render in un certo modo più prezioso il suo Diadema, volle di nuovo esserne incoronato dal Papa con publicità di concorso, e pompa Regia d apparecchio. Un'anno trattennesi il Pontesice in quella Città, e qual sosse l'oggetto della sua dimora, [f] esso medesimo lo descrive, che molto diverso apparisce

dalle commissioni havute da Theodorico, Nos, dic'egli, quando suimus

NI.

Constantinopoli tam pro Religione Catholica, quam pro Theodorici Regis caufi, & negotiis, suadente, & exhortante, Arrianosque extirpante piissimo, arque Christianissimo Justino Orthodoxo Imperatores; quascumque illis in partibus eorum Ecclesias reperire potuimus, Catholicas eas, Domino opem ferente, consecrapimus. Per il qual succetto, non è credibile, quanto prende Theodorico del Cattolici fieramente se ne risentisse Theodorico. Al primo avviso delle non preve- in Occidente. dute novità, egli sè arrestare in Ravennali due Cattolici insigni Senatori Symmaco, e Boetio, [a] quos occidit interficiens gladio, e con maggior a Anaft.loc, cit. fierezza di prolongata vendetta aspettando il ritorno degli Ambasciadori, fe chiudere il Papa nel più [b] oscuro Carcere di quella Città, dove op-bidem auttor, Mipresso da estremi patimenti, padore, [c] fameque consumptus, egli rese l'il- c Bar.an.526.n.t. lustre anima à Dio con la Corona del Martirio, e con l'attestato della seguente Apostolica Lettera, che circolarmente avanti la sua Morte egli Morte del Pontetralmesse à tutti li Vescovi d'Italia in testificazione eterna della sua costantissima Fede.

Vendetti, che

dapud eundem an cit .n. 2.

## [d] Joannes Episcopus omnibus per Provincias Italia constitutis Episcopis in Domino Salutem.

S Epissime multo experimento didici, sanctum pietatis vestra studium circa Religionem Christianam gloriosis crescere, & dilatari argumentis, & fides recta, qua non solum me, sed omnes Domini Sacerdotes consolatur, & roborat, vestris in mentibus, & operibus per Sacerdotale agnoscitur opus, & dilatatur. Quapropter, fratres, hortor vos, & moneo, contra Arrianam perfidiam, qua olim non semel, sed sapè damnata est, & modò in quibusdam reviviscit, armari gladio Spiritus Sancti, ut eam ità, adminiculante divina gratia, opprimere, & extirpare valeamus, ut nec radix ejus in posterum inveniatur. Ecclesias verò Arrianorum ubicumque inveneritis, Catholicas eas divinis precibus, & operibus, absque ulla mora consecrate. Et quia nos quando fuimus Constantinopoli, tam pro Religione Catholica, quam pro Regis Theodorici causa & negotiis, suadente, atque hortante, . Arrianosque extirpante piissimo, atque Christianissimo Justino Orthodoxo Imperatore, quascumque illis in partibus Ecclesias reperire potuimus, Catholicas eas, Domino opem ferente, consecravimus. Et quamquam prædictus Theodoricus Rex eorum peste tactus intrinsecus, nos & omnem regionem nostram perdere, & gladio, & igne consumere minetur, nolite tamen propterea deficere, sed viriliter in agro Dominico elaborare studete. Et juxtà veritatis po cem [e] nolite timere eos, qui occidunt corpus, animam autem non possunt e Luc. 12. occidere; sed potius eum timete, qui potest animam, & corpus mittere in gehemam. Così egli. Gregorio Turonense nobile Scrittore di questo Se- Et elogio. colo con tal degno Elogio fregia il nome, e la virtù di questo Pontefice, [f] fGreg.Tur.deglor. Multi quidem sunt Martyres apud Urbem Romam, quorum historia passio- Marty.c.40. num nobis integra non sunt delata. De Joanne tamen Episcopo, quoniam agon ejus ad nos usque non accessit scriptus, qua à Fidelibus comperi, tacere nequivi. Hic cum ad Episcopatum veniset, summo studio hareticos execrans, Ecclesias eorum in Catholicas dedicavit : quod cum Theodoricus Rex comperiset, furore succensus, quia esset Seeta Arriana deditus, justit gladiatores per Italiam dirigi, qui universum, quotquot invenisent, Catholicum populum jugularent. Hac audiens B. Joannes, ad Regem, ne fierent, deprecaturus

GIOVAN-

Secolo VI

NI.

accessit: à quo cum dolo susceptus, alligavit eum, & posuit in carcere ; dicens, Egote faciam, ne audeas contra Sectam nostram amplius mustitare. Positus verò Sanctus Dei in carcere, tantis attritus est injuriis, ut non post multum tempus spiritum exhalaret: obiitque in carcere cum gloria apud Urbem Ravennam. Così Gregorio Turonense di S. Giovanni Papa, che con tal nobile confessione andò glorioso alla morte. Che s'egli operato havesse in Costantinopoli presso l'Imperador Giustino, che si rendessero agli Arriaa Hist. Misc. apud ni le Chiese, come finge, & attesta l'Autor [a] della Miscellanea, certamente non sarebb'egl'incorso nello sdegno horribile di Theodorico, ed haverebbe ricevuto guiderdoni in premio, e non la morte in pena. Mà contro una tal supposta calunnia con invitte ragioni si stende à lungo [b] il Baronio, nè noi possiamo più convincentemente smentirle, che con lo schietto, e puro racconto dell' Historia, che veniam pur'hora di riferire.

Bar.an.526.n.7.

bapud eund.loc.cit 8.8. 6 fig.



## CAPITOLO IV.

Felice Quarto Abbruzzese, creato Pontesice li 24. Luglio 526.

Legge di Theodorico sopra l'Elezzione de Papi, e sua horribile morte. Concilio di Oranges, e Canoni contro i Semipelagiani. Morte di Giustino, e successione di Giustiniano all' Imperio. Sue qualità, fede, e bandi contro gli Heretici.

A in que' pochi giorni, che si fraposero trà la morte di S. Giovanni, e quella di Theodorico, infiammandosi sempre maggiormente il cieco surore di questo Arriano Principe contro la Chiesa Romana, per vendicarsi di uno colpì tutti, & ordinò, che in avvenire niun' Ecclesiastico si riconoscesse per Pontesice, se da Pretenzione in-

esto non venisse nominato al Pontisicato: Pretenzione giammai per giustissima del l'addietro ò non motivata, ò non promossa nè pur dagl' implacabi-Arriano sopra l' li Imperadori Gentili, e che recò gravissimi pregiudizii alla liber-tescio. tà della Chiesa. Per issuggire allora ogni principio di contradizione egli scelse per successore à S. Giovanni un soggetto degnissimo, che fù Felice, [ a ] Virum, come di lui disse Athalarico medesimo, a Athal. apud Cas-& divina gratia probabiliter institutum, & regali examinatione lauda- sod, lib. 8, epist. 15. tum. Contradisse acremente il Clero, e'l Senato, non all'Eletto. mà all'Elezione: tuttavia convenendo cedere alla forza del comando, la Chiesa Cattolica gemè lungo tempo sotto l' ingiusto giogo de'Laici; e benche l'empia Legge successivamente alquanto si moderasse, si mantenne però per molti Secoli la tirannica usurpazione in questa restrizione, che i Rè d'Italia, e sussequentemente gl'Imperadori di Oriente confermar dovessero, chi dal Clero fosse sublimato al Pontificato.

Ma pagò Theodorico il fio della crudeltà usata contro il Pontifice, Morte spavetevoe dell'attentato promosso contro la Chiesa. Conciosiacosache essendo egli stato sin'allora rimunerato da Dio in terra per l'ossequio, che haveva prestato alla S. Sede di Roma, non così tosto imbrattò le mani nella carnificina di un Papa, che si vide esse abbattuto e nel Regno, e nella vita, asportato quello ad altregenti, equesta all'altro Mondo, seguendo egli doppo novant'otto [b] giorni le ceneri ancor fumanti del Pontefice S.Gio- b Anast. Bibl. in vanni, nell'horribile conformità, che con queste parole descrive Procopio 1041. nella sua Historia: [c] His delatoribus Theodoricus Rex persuasus, Symmachum, Boethiumque perinde ac res novantes occidit, eorumque bona omnia c Procep. debell. publicavit: sed paucis poli diebus conanti shi cum mire magnitudinis di Goth. lib. 1. publicavit: sed paucis post diebus, cænanti sibi cum miræ magnitudinis po scis ministri decoctum caput apposuissent, Symmachi nuper occisi caput illi Tomo II.

FELICE Secolo VI. IV.

est visum, prafixis, & extantibus inferiore in labro dentibus, & torve intuentibus oculis, furibunde sibi, & acerbe comminari. Unde monstri novitate territus, membrisque præter modum tremebundus, & rigens, in cubiculum statim citato gradu secessit, identidemque jubendo, togarum ut sibipim magnam ingererent, lecto decubuit, & parumper quievit. Elpidio deinde medico, omnibus, quemadmodum accidisent, diligentiùs explicatis, in Symmachum, Boethiumque à se scelus patratum deflebat: quo denique deplorato, ea accepta calamitate, dolore ingenti affectus, haud longe post moritur, cum primum id injustitia, & ultimum in suos ideireo exercuiset exemplum, quia non suo, & pristino more diligenter perpestigata causa in tantos viros animadverterat. Così Procopio, Mà peggior fù la di lui sepultura, che Evisione della di lui dannazione, la morte. S. Gregorio Papa racconta cosa tanto più horribile à leggers, quanto più chi la legge ritrovasi forse constituito da Dio per Giudice, e a S. Greg. dial. Rettore delle fostanze, e della vita de Popoli, [a] Julianus, dic'egli, bujus Romana Ecclesia secundus defensor, hac mihi quadam die narravit, dicens: Theodorici Regis temporibus Pater Soceri mei in Sicilia exactionem canonis egerat, & jam ad Italiam redibat, cujus navis appulsa est ad insulam, qua Liparis appellatur. Et quia illic vir quidam solitarius magna pirtutis habitabat, dum nauta navis ornamenta repararent, visum est pradicto Patri Soceri mei ad eumdem virum Dei pergere, seque ejus orationibus commendare. Quos Vir Domini cum vidisset, eis inter alia collocutus dixit: Scitis, quia Rex Theodoricus mortuus est? Cui illi protinus responderunt: Absit; nos eum viventem dimisimus, & nihil tale ad nos de eo nunc usque perlatum est. Quibus Dei famulus addidit dicens: Etiam mortuus

> est; nam hesterno die hora nona inter Joannem Papam, & Symmachum Patricium discinctus, & discalceatus, & vinctis manibus ductus, in hanc vicinam Vulcani ollam jactatus est. Quod illi audientes, solicitè conscripserunt diem , atque in Italiam reversi , eodem die Theodoricum Regem invenerunt fuisse mortuum, quod de ejus exitu, atque supplicio, Dei famulo fuerat oftensum. Et quia Joannem Papam affligendo in custodia occidit, Symmachumque Patricium ferro trucidavit, ab illis juste in ignem misus apparuit, quos in hac pita injuste judicarat. Così S. Gregorio, il cui raccon-

b Mornaos apud to vien deriso dal Morneo per favola, [b] forse perche al Morneo non piac-Coquaum in antidoto 16. Nuovi attentati

lib. 4.c. 36.

di Athalarico.

Ripreffi vigorosamente dal nuovo Pontefice .

d Sotto Felice III 20,1.car. 583.

stranamente il Clero, trahendo con violenza al Tribunal Laico gli Ecclefiastici con obbrobrio della persona, e del carattere. Mà con Apostolica costanzase gli oppose il Pontefice Felice, e con l'eloquenza del dire, con la maestà della presenza, e con la giustizia della richiesta, ridusfelo a publicar nuova Legge con annullare il valor della passata. Registrasi tal noc cast. lib. 8.c.24. bile costituzione frale opere [c] di Cassiodoro in forma di lettera scritta da Athalarico al Clero della Chiefa Romana, degno Esemplare di un Rè benche Heretico à tutti li Principi Cattolici.

que la vendetta, che prese Dio contro chi uccise il suo Vicario in terra. A

Theodorico successe Athalarico nel Regno, che desideroso di seguitar l'im-

pegno dell' Avo con la depressione della Chiesa Romana, manomesse

Ma il Libro di Fausto, e l'Heresia de' Semipelagiani tirarono à se con maggior premura le applicazioni del Pontefice. Habbiam [d] detto quali, e quante perverse dottrine contro la Grazia di Dio contenesse quel libro, rigettato poi come Apocrifo da S. Gelasio nel Concilio di Roma, e da Papa Felice Terzo anathematizzato con l'approvazione decifiva del

Com-

Capitolo IV.

nel terreno, ove era nata, con notabilissimo pregiudizio della purità della Fede, e de costumi de Popoli. Perloche non giudicò Felice di sopportarne più lungamente lo scandalo, e trasmesse ordini opportuni, acciòche in Oranges, nella qual Città maggiormente bollivano gli humori infetti de'Semipelagiani, si adunasse un Sinodo di Vescovi, pertorle con la con-

Apostolica nobis Sede transmissa definiamus. Presiede al Sinodo S. Cesa-

oborta collatio: pervenit ad nos, esse aliquos, qui de gratia & libero arbitrio per simplicitatem minus caute, & non secundum Fider Catholica regulam, sentire velint. Unde id nobis, secundum admonitionem, & auctoritatem Sedis Apostolica, justum ac rationabile visum est, ut pauca Capitula ab Apostolica nobis Sede transmisa, qua ab antiquis Patribus de Sanctarum Scripturarum voluminibus in hac pracipue causa collecta sunt, ad docendos eos, qui aliter quam oportet sentiunt, ab omnibus observanda proferre, & manibus nostris subscribere deberemus: quibus lectis, qui hucusque non sicut oportebat de gratia & libero arbitrio credidit, ad ea, qua Fidei Catholica conveniunt, ani-

FELICE

Commentario di S. Cesario, e da Hormisda reiteratamente detestato nella memorata Lettera, che scrisse al Vescovo Possessore; tuttavia benche to da FelicelV.in abominata fosse tal'Heresia da tutta la Chiesa Cattolica, disfamato l'Au-Oranges contro l Semipelagiani . tore, & i Seguaci, vedevasi nulladimeno smoderatamente ella crescinta

danna replicata nuovo vigore: Secundum auctoritatem, & admonitionem Sedis Apostolica, attestarono [a] i Padri nell'esordio medesimo degli atti di a Apad Bar. an. quel Concilio, justum, & rationabile visum est, ut pauca Capitula ab

rio Arelatense nella formazione di venticinque Canoni, tolti in gran parte E Canoni di detdai Libri di S. Agostino, nel tenore, che giudichiamo di necessità dell'ope- to Concilio.

ra sottoporre distintamente agli occhi del Lettore nella conformità, che fiegue: [b] Cum Deo propitiante, & ipso invitante convenissemus, & de re- bapud Labbe to. bus, qua ad Ecclesiasticam regulam pertinent, inter nos spiritalis suiset 4. Concil.

CAPITULUM I.

mum fuum inclinare non differat.

S I quis per offensam pravaricationis Ada nontotum, id est secundum corpus & animam, in deterius dicit hominem commutatum, sed anima libertate illasa durante, corpus tantummodò corruptioni credit obnoxium, Pelagii errore deceptus, adversatur Scriptura dicenti: [c] Anima, qua peccaverit, ip- c Ezech. 18. fa morietur; & [d] Nescitis, quoniam cui exhibetis vos servos ad obe- d Rom. 6. diendum, servi estis ejus cui obeditis? &, [e] A quo quis superatur, ejus e 2. Pari 2, & fervus addicitur.

S I quis soli Ada pravaricationem suam, non & ejus propagini, asserit no-cuisse; aut certe mortem tantum corporis, qua pana peccati est, non autem & peccatum, quod mors est anima, per unum hominem in omne genus humanum transisse testatur, injustitiam Deo dabit, contradicens Apostolo dicenti: [f] Per unum hominem peccatum intravit in mundum, & per f Rom, 5. peccatum mors, & ita in omnes homines mors pertransiit, in quo omnes peccaverunt.

S I quis ad invocationem humanam, gratiam Dei dicit posse conferri, non autem ipsam gratiam facere, ut invocetur à nobis, contradicit Isajæ Propheta, vel Apostolo idem dicenti: [g] Inventus sum à non quarenti- 3 1/4 65.

Secolo VI. FELICE.

bus me; [ a ] palam apparui his, qui me non interrogabant. 2 Rom. 10.

CI quis, ut à peccato purgemur, voluntatem nostram Deum expectare I contendit; non autem, ut etiam purgari velimus, per Sancti Spiritus infusionem, & operationem in nobis fieri confitetur, resistit ipsi Spiritui Santto b Froverb.19.jux per Salomonem dicenti: [b] Præparatur voluntas à Domino; & Apostolo salubriter prædicanti: [c] Deus est, qui operatur in vobis & velle, & perficere pro bona voluntate.

ta70. c Al Philip.2.

& Ad Philip. I.

c Ibidem . & Ad Ephef. 2.

C Iquis sicut augmentum, ita etiam initium sidei, ipsumque credulitatis af-I fectum, quo in enm credimus, qui justificat impium, & ad generationem sacri baptismatis pervenimus, non pergratia donum, id est per inspirationem Spiritus Sancti corrigentem voluntatem nostram, ab infidelitate ad fidem, ab impietate ad pietatem, sed naturaliter nobis inese dicit, Apostolicis dogmatibus adversarius approbatur, beato Paulo dicente: [d] Confidimus, quia qui cœpit in nobis bonum opus, perficiet usque in diem Domini nostri Jesu Christi. Etillud; [e] Vobis datum est pro Christo, non solum ut in eum credatis, sed etiam ut pro illo patiamini; & [f] Gratia salvi sacti estis per fidem, & hoc non exvobis, Dei enim donum est. Qui enim fidem, qua in Deum credimus, dicunt ese naturalem, omnes eos, qui ab Ecclesia Christi alieni sunt, quodammodò fideles esse definiunt.

S I qui sine gratia Dei credentibus, volentibus, desiderantibus, conantibus, laborantibus, vigilantibus, studentibus, petentibus, quærentibus, pulsantibus nobis misericordiam dicit conferri divinitus: non autem ut credamus, velimus, vel hac omnia, sicut oportet, agere valeamus, per infusionem & inspirationem Sancti Spiritus in nobis fieri confitetur, & aut bumilitati, aut obedientie humane subjungit gratie adjutorium, nec ut obedientes, & humiles simus, ipsius gratia donum ese consentit, resistit Apostolo dicenti: [g] Quid habes, quod non accepisti? &, [b] Gratia Deisumid, quodsum.

2 1. ad Corinth. 4. h Ibidem 5.

CIquis per natura vigorem bonum aliquod, quod ad salutem pertinet vi-Ita aterna, cogitare ut expedit, aut eligere, sive sabutari, id est Evangelica pradicationi consentire posse confirmat absque illuminatione, & inspiratione Spiritus Sancti, qui dat omnibus suavitatem in consentiendo, & credendo veritati, haretico fallitur spiritu, non intelligens vocem Dei in Evangelio dicentis: [i] Sine me nihil potestis facere; & illud Apostoli: [k] Non quod idonei simus cogitare aliquid à nobis, quasi ex nobis, sed sufficientia nostraex Deoest.

\$ Ioan. 15. k 2. Corinth. 3.

VIII

CI quis alios misericordia, alios verò per liberum arbitrium, I omnibus, qui de pravaricatione primi hominis nati sunt, constat esse vitiatum, ad gratiam baptismi posse venire contendit, à recta fide probatur alienus. Is enim omnium liberum arbitrium per peccatum primi hominis afserit infirmatum; aut certe ita lasum putat, ut tamen quidam valeant sine revelatione Dei mysterium salutis aterna per semetipsos posse conquirere. Quod quam sit contrarium, ipse Dominus probat, qui non aliquos, sed neminem ad se posse venire testatur, nist quem Pater attraxerit : sicut & Petro. dicit:

Capitolo IV.

dicit: [a] Beatus Simon Barjona, quia caro & sanguis non revelavit tibi, Joan, 6. Mar. 16. sed Pater meus qui in Cœlis est; & Apostolus: [b] Nemo potest dicere Do- b 1. Corinth, 12, minum Jesum nisi in Spiritu Sancto.

D Ivini est muneris, cum & rettè cogitamus, & pedes nostros à falsitate, & injustitia continemus. Quoties enim bona agimus, Deus in nobis atque no-

biscum, ut operemur, operatur.

Djutorium Dei etiam renatis, ac Sanctis semper est implorandum, ut ad sinem bonum pervenire, vel in bono possint opere perdurare.

T Emo quidquam Domino recte voverit, nisi ab ipso acceperit quod voverit, sicut legitur: [c] Quæ de manu tua accepimus, damus tibi.

Ales nos amat Deus, quales futuri sumus ipsius dono, non quales sumus nostro merito.

XIII.

Rhitrium libertatis voluntatis in primo homine infirmatum, nisi per gratiam baptisminon potest reparari: quod amissum, nisi à quo potuit dari, non potest reddi. Unde Veritas ipsa dicit: [d] Si vos Filius liberaverit, tunc d Ican, 8. verè liberis eritis.

XIV. TUllus miser de quacumque miseria liberatur, nisi qui Deimisericordia Deus meus, miscricordia ejus præve- f pfal. 78. niet me.

Beo quod formavit Deus, mutatus est Adam, sed in pejus, per iniquita-A tem suam: ab eo quod operata est iniquitas, mutatur sidelis, sed in melius, per gratiam Dei. Illa ergo mutatio fuit prævaricatoris primi: hæc secundum Psalmistam, [g] Mutatio est dexteræ Excelsi.

g Pfal,76.

FELICE

N Emo ex eo, quod videtur habere, glorietur, tamquam non acceperit; aut ideò se putet accepisse, quialittera extrinsecus, velut legeretur, ap- h Galas. a. paruit, velut audiretur, sonuit. Nam sicut Apostolus dicit: [ b ] Si per legem justitia, ergo Christus gratis mortuus est. [i] Ascendens in altum 1 Psal. 67. captivavit captivitatem, dedit dona hominibus. Inde habet, quicumque k Ephelia. babet. Quisquis autem se inde habere negat, aut vere non habet, aut id, quod videtur habere, auferetur ab eo.

XVII. F Ortitudinem Gentilium mundana cupiditas, formidinem autem Christiano-rum Dei charitas facit, qua dissusa est in cordibus nostris, non per voluntatis arbitrium, quod est in nobis, sed per Spiritum Sanctum qui datus est nobis .

XVIII. Julis meritis gratiam prævenientibus, debetur merces bonis operibus, si fiant: sed gratia, que non debetur, præcedit, ut fiant.

Tomo II.

54

XIX

Atura humana, etiamsi in illa integritate, in qua est condita, permaneret, nullo modo seipsam, Creatore suo non adjuvante, servaret. Unde cum sine Dei gratia salutem non possit custodire, quam accepit, quomodo sine Dei gratia poterit reparare quod perdidit?

XX.

M Ulta Deus facit in homine bona, qua non facit homo: nulla verò facit homo bona, qua non Deus prastat, ut faciat homo.

XXI.

2 Galat.2.

S leut eis qui volentes in lege justificari, & ea gratia exciderunt, verissime dicit Apostolus: [a] Si in lege justitia est, ergo Christus gratis mortuus est: sic eis, qui gratiam, quam commendat, & percipit sides Christi, putant este naturam, verissime dicitur: Si per naturam justitia est, ergo Christus gratis mortuus est. Jam hic enim erat lex, & non justificabat: jam enim hic erat & natura, & non justificabat. Ideo Christus non gratis mortuus est, ut & lex per illum impleretur, qui dixit: [b] Noir veni legem solvere, sed adimplere: & natura per Adam perdita per illum repararetur, qui dixit venisse se quarere, & salvare quod perierat.

b Matth, S.

M Emo habet de suo, nisi mendacium, & peccatum. Si quid autem habet homo veritatis, atque justitia, ab illo sonte est, quem debemus sitire in

hac eremo, ut ex eo quasi guttis quibusdam irrorati, non deficiamus in via.

S Uam voluntatem homines faciunt, non Dei, quando id agunt quod Deo displicet. Quando autemid faciunt quod volunt, ut divinæ serviant voluntati, quamvis volentes agant, illius tamen voluntas est, à quo & praparatur, & jubetur quod volunt.

XXIV.

I Ta sunt in vite palmites, ut viti nihil conferant, sed inde accipiant, unde vivant: sic quippe vitis est in palmitibus, ut vitale alimentum subministreteis, non sumat abeis. Ac per hoc & manentem in se habere Christum, & manere in Christo, discipulis prodest utrumque, non Christo. Nam praciso palmite, potest de viva radice alius pullulare. Qui autem pracisus est, sine radice non potest vivere.

P Rorsus donum Dei est diligere Deum: Ipse, ut diligeretur, dedit, qui non diletus diligit. Dispticentes amatissumus, ut fieret in nobis, unde placeremus. Dissudit enim charitatem in cordibus nostris Spiritus Patris, & Filii, quem cum

XXV.

Patre amamus & Filio.

Ac sic secundum suprascriptas Santtarum Scripturarum sententias, vel antiquorum Patrum definitiones, hoc Deo propitiante, & pradicare debemus, & credere, quòd per peccatum primi hominis inclinatum, & attenuatum fuerit liberum arbitrium, ut nullus postea aut diligere Deum, sicut oportuit, aut credere in Deum, aut operari propter Deum quod bonum est, possit, nisi eum gratia misericordia divina pravenerit. Unde Abel justo, & Noe, & Abraha, & Isaac, & Jacob, & omniantiquorum Patrum multitudini, illam praclaram sidem, quam in ipsorum laude pradicat Apostolus Paulus, [c] non per bonum natura, quod prius ad Adam datum suerat, sed per gratiam Dei credimus suisse collatam: Quam gratiam etiam post adventum Domini, omni-

e Heb.11.

Capitolo IV

FELICE IV.

omnibus, qui baptizari desiderant, non in libero arbitrio haberi, sed Christi novimus simul, & credimus largitate conferri, secundum illud quod sape jam dictum eft, & quod prædicat Paulus Apostolus : [a] Vobis datum est a Pilip. 1. pro Christo, non solum ut in eum credatis, sedetiam ut pro illo patiamini; & illud: [b] Deus qui cœpit in vobis bonum opus, perficiet usque in diem b Ibidem. 6. Domini nostri Jesu Christi; & illud: [c] Gratia salvi facti estis per fidem, & hocnonex vobis: Dei enim donum est. Et quod de seipso ait Apostolus: 1.Cor.7.64. [d] Misericordiam consecutus sum. ut fidelis essem. Non dixit quia eram sed nt effem; & illud: Quid habes, quod non accepisti? & illud: [e] Omne e Iacob. 1. datum bonum, & omne donum perfectum desursum est, descendens à Patre luminum; & illud: [f] Nemo habet quidquam, nisi illi datum suerit de-f loan-30 super. Innumerabilia sunt Sanctarum Scripturarum testimonia, qua possunt ad probandam gratiam proferri: sed brevitatis studio prætermisa sunt, quia & revera cui pauca non sufficient, plura non proderunt.

Hoc etiam secundum fidem Catholicam credimus, quod accepta per baptismum gratia omnes baptizati, Christo auxiliante, & cooperante, qua ad salutem anima pertinent, possint & debeant, si fideliter laborare poluerint,

adimplere.

Aliquos verò ad malum divina potestate prædestinatos esse non solum non credimus, sed etiam, si sunt qui tantum malum credere velint, cum omni detesta-

tione illis anathema dicimus.

. Hoc etiam salubriter profitemur, & credimus, quod in omni opere bono non nos incipimus, & postea per Deimisericordiam adjuvamur : sed ipse nobis, nullis pracedentibus bonis meritis, & fidem & amorem sui prius inspirat, ut & baptismi Sacramenta fideliter requiramus, & post baptismum cum ipsius adjutorio ea, qua sibi sunt placita, implere possimus. [g] Unde manifestissime credendum est, quod & illius Latronis, quem Dominus ad Paradisi pa- B Luc.23. triam revocavit, & Cornelii Centurionis, ad quem [b] Angelus Domini mif- h Aff. 10. susest, & Zacchai, qui ipsum Dominum suscipere meruit, illa tam admirabilis fides non fuit de natura, sed divina largitatis donum. Così li Padri di Oranges, i cui Canoni furono in tanta venerazione alla Chiela Cattolica ne'Secoli futuri, che di essi loggiunge il Baronio, [i] Quot Arausicani i Ibidem. Canones, tot sunt Catholica Ecclesia stabilita sententia, à quibus absque k Hos vide apud pravaricationis piaculo haud liceat fideli recedere. Alcuni [k] sostengono, Noris in sua Historia in quello Concilio follero la prima volta condannati li Sominellogiani , G in che in questo Concilio fossero la prima volta condannati li Semipelagiani, ejustem vindiciis e che avanti di esso fossero eglino tollerati dalla Chiesa per il lungo corso ab Anonymi scrudi un Secolo. Noi veneriamo la dottrina di così gravi Autori, ma più vo- l'Vedi li Pontif di lontieri ci atteniamo à quella più inconcussa, e stabile, che habbiamo di celestino tal p. 433. sopra riferita sotto li Pontificati di [l] Celestino, di [m] Felice, e di [n] relice III, tom, 1. Hormisda.

In tanto la morte [0] dell'Imperador Giustino, e la successione di Hormista. 2. pa. 43. Giustiniano all'Imperio commosse talmente lo stato del Christianesimo, Morte di Giusti-che con nuovo ordine di cose egli surse da se medesimo così diverso, che rache con nuovo ordine di cose egli surse da se medesimo così diverso, che raro sara quel secolo, che rappresentar possa ò più strane le mutazioni, o più all' Imperio rimarcabili le novità tanto del governo Ecclesiastico, quanto del politico del suo Governo. ditutto il Mondo. Vedremo sotto il dilui Imperio il Pontesice Romano possibiliti pi hor rilegato con penosissimi csilii, hor maltrattato [q] con vituperosis- q Vigilio. simi oltraggi, hor venerato con [r] religiosissimi ossequii, l'Oriente di nuo- se rausa di trè vo disunito dall'Occidente, e senza [s] Heresia riputata Heretica mezza Capitoli.

Secolo VI. FELICE

IV. a Codice Giuffimianco -

Qualità di Giufil-Diano.

34727.30

Juftinian, Imp,lib.

professione di Fede .

Trinit.

parte di Mondo, riformato [a]il Mondo nelle Leggi publicate, e poi vilipese le Leggi, acclamata, e poi perseguitata la Religione, vinti li Persiani nell'Asia, domati li Vandali nell' Africa, scacciati li Gothi dall'Italia, trionfante la Fede di Christo, mà con funestissimo fine da quegli solo à non curata, ò vilipefa, ò abbandonata, che così gloriofamente havevala liberata dal giogo dell'Heresia, e portata in trionso per le tre accennate parti del Mondo; cose, che suron tutte parto del grand'animo, buona intenzione, e pessimi impegni di Giustiniano, Principe vario di costumi, fornito di virtu egualmente, e di vizii, magnanimo in intraprender l'imprele, ma non sempre avveduto nello scieglierle, voglioso di sapere, mà incapace d'imparare, religioso per pietà, rapace per avarizia, pio per istinto, perfido per rabbia, benemerito della ragione, che ridusse nell'unione de' Digesti, mà avverso alla giustizia, quando il gusto non confacevasi alle fue voglie, Laico di condizione, Ecclesiastico di genio, apprezzatore de' Dotti, eprofessore di esserlo, mà ignorante à segno, che Suida [b] chiab Suidas in Hift. mollo Analfabeto, come quello che appena sapeva leggere, e scrivere il proprio nome. Sopra di lui dunque, che con prolissa durazione di presso à quarant'anni resse l'Imperio, dovendosi lungamente aggirare la nostra Historia con avvenimenti non men frequenti, che rari, convien, che prima descrivendone accuratamente i principii, possiamo poi tanto più pienamente rappresentarne i successi. Scuopri veramente Giustino in Giustiniano parti degne d'Imperio; e capacità adequata per amministrarlo; mà ò ch'egli dubitasse della di lui eccessiva albagia, con cui mostrava di voler sapere più di quanto conviensi, ò che temesse, che il servore della di lui giovinezza non lo trasportasse à risoluzioni improprie, benche grandi, e Zenar, in ann, quasi presago delle suture calamità, rispose se jungiorno al Senato, che richieselo di dichiarar Giustiniano Collega nell'Imperio, Questa porpora ( in così dire alzò alquanto con la mano il lembo della sua Chlamide Imperiale ) non è veste da giovane, & vobis optandum est, ne hanc junior aliquis induat. Mà egli vinto poscia ò dalle preghiere de'Grandi, ò dal merito del Soggetto, o dall'affezione della sua Sorella, di cui era figlio Giustiniano, dichiarollo Cesare, sollevandolo pochi mesi avanti sua morte alla dignità di una tanta successione, & al comando del Mondo. Era Giustiniano nativo di Tauresia, che su poscia detta Giustinianea, piccol Castello della Grecia, divenuta celebre e per il nome di un tant'Imperadore, e per i sontuosi edificii, ch'ei con profusa magnificenza sè inalzarvi, regi-& Protop. de adif. strati à lungo da un nobile [d] Historico di que'tempi. Incontanente dunque il nuovo Cesare honorò col titolo di Augusta la sua Imperial Consorte Theodora, e come che passava nell'opinione delle genti per Principe avverso alla Heresia, e non sol Cattolico, mà Dottor de'Cattolici, volle subito comprovarne la fama con l'attestato di una publica dichiarazione di Fede, che riceverebbe certamente l'applauso di ottima, anche in riguardo al professore, se il professore sosse sosse costante in sostenerla, come si e 1.5 C. desumma pronto in divulgarla; ed eccone il tenore: [e] Cum retta, & inculpata Religio, quam profitetur, & prædicat Sancta Dei Cattholica, & Apostolica Ecclesia, nullo modo innovationem admittat, nos doctrinam Sanctissimorum

Apostolorum, & corum qui post illos in Sanctis Dei Ecclesiis versati sunt, sequentes, aquum esse existimavimus, notam, & testatam omnibus spem, qua in nobis eft, relinquere, traditioni, & confessioni Sancta Dei, & Ca-

tho-

Capitolo IV.

Cholica Ecclesia adharentes; credentes enim in Patrem, & Filium, & Spiritum Sanctum, unam'esentiam in tribus Personis adoramus, unam Divinitatem, unam Potentiam, Trinitatem consubstantialem. In extremis autem diebus confitemur Unigenitum Dei Filium, ex Deo Deum, ante sacula & sine tempore ex Patre genitum, coaternum Patri, ex quo omnia, & per quem omnia, descendisse de Cælis, & incarnatum ex Spiritu Sancto, & ex beata, & gloriosa semper Virgine Maria; hominem factum, & crucifixum, sepultum esse, & die tertio resurrexise, unius, ejusdemque miracula, & passiones, quas sponte in carne sustinuit, agnoscentes. Confessa qui Giustiniano le spontanee passioni di Giesù Christo, quali poscia egli negò nella sua vecchiezza; onde miserabilmente cadde nell'Heresia degl'Incorrutticoli. Siegue egli poi, Non enim alium Dei Verbum, & alium Christum agnoscimus, sed unum, eundemque consubstantialem Patri secundum Divinitatem, eundemque consubstantialem nobis secundum Humanitatem. Trinitas enim permansit Trinitas, etiam incarnato uno è Trinitate Dei Verbo: neque però quarta Persona accessionem Sancta Trinitas admittit. Benche Giustiniano nel principio della controversia mossa da' Monaci Scythi fosse loro contrario, e contro di essi acremente scrivesse al Pontefice Hormisda, tuttavia poi ò persuaso dalla ragione addottagli, ò pregato da Vitaliano Maestro delle milizie, e potente protettore degli accennati Monaci, mutò impegno, e parere, ed eglisostenne, quant'essi, la controversa proposizione dell'Uno ex Trimitate passo, che inserì eziandio nella presente confessione di Fede, che trasmesse al Pontesice Felice. Quindi egli soggiunge, Neque verò quarta Persona accessionem Sancta Trinitas admittit, in riprovazione dell'argomento de' Nestoriani, che per impugnar la proposizione dell' Uno ex Trinitate passo, allegavano l'inconveniente massimo, che se uno della Trinità havesse patito, già la Trinità non sarebbe più trè Persone, mà quattro: conciosiacosache se alle trè Divine Persone impassibil aggiungevasene una passibile, già non sarebbon più trè, ma quattro. Quest' argomento del [a] Trifolio fu a lungo allora ribattuto dai Cattolici [b] di quell' età, a Labbe to.4. Cone prima di essi da S. Agostino, che con quest' aureo detto sosso d' Heresia cil. pag. 1590. allora nascente di Nestorio, [c] Qui suscepit, & quod suscepit, una est in in Hist. Controver-Trinitate Persona. Neque enim Homine assumpto, quaternitas sasta est, site de Uno ex Tri-sed Trinitas mansit, assumptione illa inessabiliter saciente Persona Unius in c S. Aug. de dono Deo, & Homine veritatem. Così S. Agostino: Quindi siegue Giustiniano persever. c. 24. la sua consessione di Fede, Que cum ita se habeant, anathemate, & execratione summa, omnem Hæresim condemnamus, tum verò vel maxime Nestorium illum Anthropolatrin, idest Hominis cultorem & adoratorem, qui unum Dominum Nostrum Jesum Christum Filium Dei , & Deum nostrum dividit, & distrahit, neque proprie, & convenienter veritati Sanctam Gloriosam semper Virginem Mariam Deiparam confitetur; sed alium quidem Deum Verbum ex Deo Patre appellantem, alium autem eum, qui natus sit ex sancta semper Virgine Maria, qui secundum gratiam, & benevolentiam erga Deum Verbum Deus factus est. Nec non amentem illum Eutychetem vanas quasdam opiniones inducentem, & negantem ex sancta semper Virgine & Deipara Maria veram incarnationem, hoc est, salutem nostram, neque omninò confitentem consubstantialem Patri secundum Divinitatem, eundemque consubstantialem nobis secundum Humanitatem. Item Apollinarium illum Psychophthòron , idest humanam mentem Christo adimentem , qui affirmat Dominum Nostrum

IV.

Suoi Bandi contro gli Heretici.

c Cedr. in annal.

d Novell. 30. in fiprincipii, qual toffe . e Procop. de adif. luftin. Imper. 1.1.

genio, e superbia.

Nostrum Jesum Christum, Filium Dei, & Deum nostrum, mentis humana expertem effe, & confusionem in humanitate Filis Dei introducit. Denique omnes eos, qui illorum opinionem secuti sunt, & adbuc sequendam putant. Quod si post hanc nostram constitutionem, & plenissimam Beatissimorum Episcoporum, qui in nostris regionibus constituti sunt, denuntiationem, reperti fuerint contrariam opinionem sectantes, ne expectent, ut digni venia judicentur; jubemus enim, ut homines hujusmodi tanquam convicti, & aperti bæretici justæ, & idoneæ animadversioni subjiciantur. Così egli. Quindi a L. 19. C. de Ha- publicò [a] un Bando, che i Cattolici figli di Heretici potessero, e dovessero succedere all'heredità del Padre, e che i Padri Heretici sosser tenuti àporger glialimenti ai figli Cattolici, proporzionati a'loro natali, manon ai figli Heretici, i quali, conforme spiegano [b] i Dottori, non b Bossus eap 5. de posson pretender da' loro Padri altri alimenti, che quelli simpliciter necesobligat. aliment, posson pretender da' loro Padri altri alimenti, che quelli simpliciter necess.7. & alii apud sarii, non alla loro condizione, mà alla loro vita; e confermò Giustiniano il Bando co'l vigore dell'esecuzione, e col nervo del castigo contro i Trasgressori, riferendo [ c ] Cedreno, Justinianus cum multos Procerum labe Ariana vitiatos deprehenderet, bonis eorum publicandis, & suppliciis irrogandis, magnum aliis terrorem incussit, lege etiam data, ut nemo nisi Orthodoxus Rempublicam gereret. Nè ciò egli operava ò con finzione di bene, ò conpolitica di stato: conciosiacosache esso medesimo confessa di [d] sè, che per gli avvantaggi della Religione, e per gl'interessi de' Sudditi, non perdonava ad ogni più dura fatica, Vigiliis simul, & inediis, caterisque Esuavita in quei laboribus jugiter utentes, ultra quam natura modus patitur : e di lui soggiunge [e] Procopio, che Giustiniano era solito nella Settimana Santa darsi così fervorosamente all'esercizio della penitenza, che passava li due intieri giorni senza prender ristoro di cibo, e quando pur la necessità stimolavalo à rifocillarsi, Vinum, panem, & id genus alia cibaria abesse voluit, at brassicam solum, & agrestes herbas longo tempore sale, & aceto maceratas edebat, consumando poscia indesessamente molte hore del giorno, e molte più della notte in continue Orazioni, & in continuo moto di specie nobili, eò all'utilità della Fede appartenenti, ò alla riforma de'costumi. Onde avvenne, che gravido di tali massime promovesse egli poi quelle molte costituzioni, che vediam purhora venerate dal Mondo, e nel compilamento de' Codici, e nel regolamento, e riforma degli Ecclesiastici. E se bene in ciò egli potè parer riprensibile, non convenendo a lui la giudicatura fuor del foro Laicale; tuttavia rendesi degno di lode, à chi considera, che Giustiniano non stabili Leggi per gli Ecclesiastici, mà come esecutore de Sacri Canoni corroborò le medesime, rivestendole co'panni Imperiali, acciò elleno fossero tanto più rispettate, e temute, quanto più forti, & armate da ambedue le Potenze Ecclesiaf Novell. 3, 6, 123, stica, e Secolare. E che così fosse, esso medesimo in molti [f] luoghi 133. 137. 6 alibi. l'attesta, e lunga cosa sarebbe il riferirli. Ma nel regolamento ditante savie ordinazioni siì egli così fregolato di animo, e così facile, epronto suavolubilità, à farsi ingannare anche in materie considerabilissimamente grossolane, che reca nausea insieme, e maraviglia, la rissessione da una parte, come un Principe Laico, per altro idiota, potesse oltre alle immense occupazioni di un sì vasto Imperio, applicar tanto seriamente ai punti di Legge, & alle Leggi de' Santi Padri, e come poi questi medesimo attorniato da innumerabili squadre di Dottori, sciegliesse sempre per sè il

par-

Capitolo IV.

FELICE IV. a Smidas in Hift.

partito più debole, e peggiore, e per gli altri il più forte, & il migliore. Suida, [ a ] attesta, che servendosi nel compilamento delle Leggi dell' opera, & industria del famoso Triboniano, Huomo Gentile, mà profondissimo in sapienza, fosse da questi persuaso, se non moriturum, sed cum carne in Calum asumptum iri . L' istesso afferma [b] Esichio Milesio, e l'istesso par che approvino quelle fastose parole, ch'egli sù solito di premettere à moltesue costituzioni, [c] Nostra sanxit Aternitas. Mà quest' c L. ule. C. de Epise, errore sù forse in lui il più sopportabile, perche pregiudicò solamente à & cler, & alibi. lui, che si pasceva di vana jattanza; poiche molto più considerabili surono gli altri, in cui egli precipitò, e per cui con maggior danno rimase insetto di Heresia il suo Imperio.

b Hefych. Milef. de Philosophis .



Let SWALL mend by the manufactor's property banks to all a sky and the state of t 

The second secon

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR 

## CAPITOLO V.

Bonifacio Secondo, creato Pontefice li 13. Ottobre 530.

Decretale di Bonifacio contro i Semipelagiani. Suo Decreto per la successione di Vigilio nel Pontificato, e ritrattazione di esso: e differenti pareri, se il Papa possa eleggersi il Successore.

On così tosto sù terminato il Concilio di Oranges, che Cefario di Arles havendo così bene adempito alle intenzioni del Pontefice nella presidenza, e terminazione di esso contro i Semipelagiani, non pago della sentenza Conciliare, se la sentenza Conciliare non sosse approvata, e confermata dal Papa, scrisse prontamente al Cardinal Bonisacio, acciò dal-

la Sede Apostolica ne procurasse l'approvazione, e la conferma. Mà il mezzano della richiesta divenne giudice nell'atto istesso dell'interposto usficio, poiche morto Felice giunse la lettera al Cardinal Bonisacio, quando il Cardinal Bonisacio dal Clero assumo al Pontificato cominciò appunto allora à reggere come Vescovo universale la Chiesa di Dio. Onde da Procuratore divenuto Principale, rispose à Cesario con una Decretale, che sù oracolo, e che confermò non tanto il Concilio di Oranges, quanto tutti li Decreti publicati da' suoi Antecessori contro i Semipelagiani, della cui condanna, anche molti anni avanti al Concilio di Oranges, par che non resti più luogo da dubitare, mentre nella sua lettera [a] il Pontesice Bonisacio cita non solamente li Decreti del suo Predecessore, mà anche quelli più antichi de' suoi passati Predecessori. E la lettera su la seguente [b]

2 Vedi il noftro to. 3. pag. 4 31.

b Bonif. epift. 2.
apud Labbe to. 4.
Concil. pag. 1687.

Dilectissimo Fratri Casario Bonifacius.

PEr Filium nostrum Armenium Presbyterum & Abbatem litteras tuæ fraternitatis accepimus, quas ad nos, ut apparet, inscius adhuc Sacerdotii mihi commissi, sub ea, qua à Deo tenemur charitate, direxeras: quibus credideras postulandum, ut id quod à beatæ recordationis Decessore nostro Papa Felice pro Catholicæ Fidei poposceras sirmitate, mea explicaretur instantia. Sed quia id voluntas superna disposuit, ut quod per nos ab illo speraveras, à nobis potius impetrares; petitioni tuæ, quam laudabili solicitudine concepisti, Catholicum non distulimus dare responsum. Judicas enim, quòd aliqui Episcopi Galliarum, cum cætera jam bona ex Dei acquisiverint gratia provenire, fidem tantum, qua in Christo credimus, natura esse velint,

velint, non gratie; & hominibus ex Adam, quod dici nefas est, in libero arbitrio remansisse, non etiam nunc in singulis Misericordia Divina largitate conferri: postulans, ut pro ambiguitate tollenda, confessionem vestram, qua pos è diperso fidem rectam in Christo, totiusque bona voluntatis initium, juxta Catholicam veritatem, per pravenientem Dei gratiam singulorum definitis sensibus inspirari, auctoritate Sedis Apostolica firmaremus. Atque ideò, cum de hac re multi Patres, & pra cateris beata recordationis Augustinus Episcopus, sed & majores nostri Apostolica Sedis antistites, ita ratione probentur diseruisse latissima, ut nulli ulterius deberet ese ambiguum, fidem quoque nobis ipsam venire de gratia, supersedendum duximus responsione multiplici; maxime cum secundum cas, quas ex Apostolo direxistis sententias, quibus dicit: [a] Misericordiam consecutus sum, ut fidelis essem; & alibi: a con 7. [b] Vobis datum est pro Christo, non solum ut in eum credatis, verum ctiam b rathe, to ut pro eo patiamini; evidenter appareat, fidem, qua in Christo credimus, sicut & omnia bona singulis hominibus ex dono supernæ venire gratiæ, non ex humana potestate natura. Quod etiam fraternitatem tuam, habita collatione cum quibusdam Sacerdotibus Galliarum, juxta fidem gaudemus sensise Catholicam: in his scilicet, in quibus uno, sicut indicasti, consensu definierunt fidem, qua in Christo credimus, gratia divinitatis praveniente conferri: adjicientes etiam, nihil esse prorsus secundum Deum boni, quod sine Dei quis gratia aut velle, aut incipere, aut operari, aut perficere possit, dicente ipso Salvatore nostro, Sine me nihil poteris facere: certum est enim, atque Catholicum, quia in omnibus bonis, quorum caput est fides, nolentes nos adhuc Misericordia Divina praveniat, ut velimus, insit nobis cum volumus, sequatur etiam, ut in fide duremus, sieut David Propheta dicit, [c] Deus meus c Psal. 58. misericordia ejus praveniet me; & iterum: [d] Misericordia mea cum ipso d Psal. 88. est; & alibi: [e] Misericordia ejus subsequetur me: similiter & B. Paulus e Psal. 22. dicit : [f] Aut quis prior dedit ei, & retribuetur illi? quoniam ex ipso f Rom, 110 & per ipsum , & in ipso sunt omnia . Unde nimis eos, qui contrà sentiunt, admiramur, usque eo vetusti erroris adbuc reliquiis pragravari, ut ad Christum non credant Dei beneficio, sed natura veniri; & ipsius natura bonum, quod Ada peccato noscitur depravatum, auctorem nostra fidei dicant magis esse quam Christum, nec intelligant se Dominica reclamare sententia dicenti: [g] Nemo venit ad me, nisi datum fuerit illi à Patre meo. Sed & g Ioan. 6. B. Paulo simul obsistere clamanti ad Hebræos: [h] Curramus ad propositum h Heb. 124 nobis certamen, aspicientes in auctorem Fidei, & consummatorem Jesum Christum. Quæ cum ita sint, invenire non possumus, quid ad credendum in Christo, sine Dei gratia, humana deputent voluntati, cum Christus au-Etor, consumatorque sit Fidei. Quapropter affectu congruo salutantes, suprascriptam Confessionem vestram consentaneam Catholicis Patrum Regulis approbamus. Ilios autem qui pracedente fide, catera, sicut indicas, volunt gratia deputare, sua professione constringimus, ut multò magis dono gratia etiam Fidem cogantur adscribere, præter quam nihil est boni, quod secundum Deum quilibet valeat operari, sicut Beatus Apostolus dicit: [1] Omne, quod i Rem, 14. ex Fide non est, peccatum est. Quod cum ita sit, aut nullum bonum gratix deputabunt, si ei sidem subtrahere moliuntur; aut si quod bonum ese dicunt de gratia, ipsa necessario fides erit gratiæ deputanda. Si enim nibil boni est sine side : sides autem ipsa venire negetur ex gratia; nullum, quod absit, bonum erit gratia deputandum. Ait enum Jacobus Apostolus: [k] Omne do- k Iseobix.

num bonum, & omne donum perfectum desursum est, descendens à Patre luminum. Sed & ipsi fatentur, ut dicis, dona catera donari per gratiam; ipsa autem bona per fidem subsistere non ambigunt universa. Ipsa ergo necessario fides erit gratia deputanda; à qua bonum, quod gratia tribuunt, separare non possunt. His itaque breviter assignatis, contra reliquas Pelagiani erroris ineptias, quas illa videtur epistola continere, quam à quodam tibi mandasti Sacerdote transmisam, respondendum non duximus, quia speramus de misericordia Divina, quòd ita per ministerium tua Fraternitatis, atque doctrinam in omnium quos dissentire mandasti, dignabitur cordibus operari, ut ex hoc omnem bonam voluntatem non ex se, sed ex divina credant gratia proficisci, cum se senserint id jam velle desendere, quod nitebantur pertinaciter impugnare. Scriptum est enim: [a] Praparatur voluntas à Dob Iuxia LXX. mino. Et alibi: [b] Scio, quianon possum esse continens, nist Deus dederit: & hoc ipsum erat sapjentia, scire cujus esset hoc donum. Deus te incolumem custodiat, Frater charissime. Data VIII. Kalendas Februarias, Lampadio, & Oreste viris clarissimis Consulibus. Così egli contro i Semipelagiani, che percossi da mortal sulmine, per longa eta non hebbero più ardimento di rialzar le corna contro la Grazia di Dio.

> Mà la fama di Bonitacio, che andò gloriosa nella Chiesa per sì necesfaria condanna, urtò in breve in non preveduto scoglio, che lo fè cadere in errore scandaloso, forse al pari di quello, ch'egli tentava di evitare. Conciosiacosache ò troppo timido, ò poco cautelato, mosso da buon zelo di stabilir l'elezione de Pontefici independente dal consenso della Regia

> Corte secolare, che sotto Theodorico si era usurpata la nominazione del Soggetto al Pontificato Romano, adunò in Roma un Sinodo, nel quale [c] fecit conflitutum, ut sibi Successorem ordinaret: quo constituto cum chiro-

graphis Sacerdotum, & jurejurando ante confessionem B. Petri Apostoli Diaconum Vigilium constituit. Mà soggiunge immediatamente Anastasio, d Anafi. loe, cit. [d] Eodem tempore facta iterum Synodo, hoc cassaverunt Sacerdotes omnes

propter reverentiam Sancta Sedis, & quia contra Canones hoc fuerat factum, & quia culpa eum respiciebat, ut successorem sibi costitueret, ipse Bonifacius Papa reum se confessus est majestatis, quod Diaconum Vigilium sui subscriptione chirographi ante confessionem B. Petri successorem constituiset : &

ipsum constitutum in prasentia omnium Sacerdotum, & Cleri, & Senatus e Baron anno 426. incendio consumpsit. Onde apparisce, in quant horrore fosse al Clero Romano cotal novità di elezione, ò non mai, ò di rado pratticata avanti [e]

il Concilio Niceno da' Prelati minori nella fuccessione Ecclesiastica, ò se pur costumata, rigettata certamente, e prohibita da' Canoni Conciliari:

per lo che il Baronio con grand' estensione di avversione à un fatto per altro operato con santo fine da un Pontefice Romano, per tal causa applica à ca-

f Baron, anno 531. stigo del Cielo la breve vita di Bonifacio, [f] quem citò Deus ad aliorum exemplum ex hac vita subtraxit. Nè noi prendiamo ardimento di appro-

vare ciò, che dissapprovò allora il Clero Romano, anzi il medesimo Bonifacio, e in qualche senso ancora S. Silverio suturo Pontesice, il qua-

g Epif. Silverii ad le nel Decreto [g] di Scommunica contra l'Antipapa Vigilio, à lui rim-Vigilium to 22. Con- proverò gl'indegni raggiri, con cui da Bonifacio egli si era tal nominazione

h Vide Anton. Cot- procacciata; nulladimeno nè pur vogliamo restringere la Podestà Pontificia tonum. Controver. dentro li limiti de' Canoni Conciliari, particolarmente [h] quando app-

elericis controv. 9. risca dun' evidente utilità del publico bene, d un savio provedimento à qualche

2 Prov. 19.

Sap. 8.

c Anaft, in Bonif. II.

пит. 6.

Vedi il nostro 1. to. P48. 447. 553.

num, 6.

cap. 2.

Capitolo V.

BONIFA

nol. Pontif. in Hil.

e Clem. lepift. ad

qualche imminente sciagura: onde benche alcuni Cattolici [a] Dottori convengano, che possa il Papa e leggersi il Successore; tutti però concludono, loc, cit. che essendo pericolosatal sorte di elezione, ella debba onninamente non ridursi in prattica nè pur da' Romani Pontefici; e perciò come tale si generalmente prohibita da' [b] Padri Niceni, abborrita da [c] S. Agostino, e vie- b cancil. Niceno tata da Papa [d] Hilaro, e da Decreci di parecchi Smodi. Ne suffiste ciò, cs. Aug. epist. 110. che da alcum si asserisce, che S. Pietro eleggetse S. Clemente per suo Suc- d'Carrière in Chrocessore nel Pontificato, col supposto di una pretesa lettera del medesimo S. Clemente scritta à S. Giacomo fratello del Signore, in cui egli dice di S. Pietro, [e] In ipsis autem diebus, quibus vita finem sibi imminere prasen- lacobum. sit, in conventu fratrum positus apprehensa manu mea repente consurgens in auribus totius Ecclesia hac protulit verba; Audite me fratres, & conservi mei, quoniam ut edoctus sum ab eo, qui misit me, Domino, & Magistro meo Jesu Christo, dies mortis mea instat, Clementem hunc Episcopum vobis ordino, cui solimea pradicationis, & doctrina Cathedram trado; essendo cosa che tal lettera vien da noi rigettata per apocrifa, espuria, e per tale vien' ella riprovata dall'erudito [f] Schelestrat, che [g] ponderandone le qualità f Vide Schelestrat. fà un lungo Catalogo di accreditati Scrittori, che concorrono in quel me2. disfert. 3. 6. 2. n. desimo sentimento, che noi habbiamo altrove accennato, quando trattan- 250. 6 seg do [b] dell' Epistole di S. Clemente, quella sola habbiamo approvata, che al demibid, cap. 5. da quel Pontefice su scribta a' Corinthii. E benche S. Episanio, [i] e S. Gi-b Vedi il Pontessi di rolamo attessimo, haver S. Clemente scritte molte lettere, non perciò è pag. 39. necessario, che si ammetta la menzionata per legitimo parto di quel glo-i S. Epish har. 30. rioso Pontesice, potendo ben' essere, che egli altre ne havesse scritte. le vers. 1. 1. advers. 1. advers. 1. 1. advers. 1. 1. advers. 1. adve quali ò per l'ingiuria de' tempi, ò per la maliziola empietà degli Heretici, che non meno ambiscono di ricoprir sotto il nome di Autori Orthodossi li loro malvaggi scritti, che di porre in oblio le opere genuine de' medesimi, come contrarie a' proprii errori, alla posterità elleno pervenute non siano. Onde cadendo il fondamento degli Affertori della pretefa nominazione di S. Clemente al Pontificato, cade tutta la machina del loro argomento, e resta provata l'asserzione di Eusebio, che S. Pietro non nominasse altrimente per suo Successore S. Clemente, ma [k] post Petri martyrium primus k Ensebius lib. 3. Romana Ecclesia Episcopatum Linus sortito accepit, e doppo Lino [1] Cum i idem ibid, c. 10 Anacletus (il quale si è il medesimo che Cleto) Romanam Ecclesiam administrasset, eum secutus est Clemens. E di un fatto antico ne habbiamo ancora la confermazione presente di Pio Quarto, del quale così dice Andrea Vittorelli nella sua Addizione al Ciaccone, [m] Anno 1565. die 18. Cardinales in Concistorio alloquens, ætatem suam senio confectamin occasum quasi add. ad ciac. in præcipitem serri narrans, adjecit, scitè se quæri à Jurisconsultis, an Pio IV. Romanus Pontifex successorem sibi deligere queat; & sub Paulo Quarto agitatam quastionem, an idem Pontifex adjutorem cum sutura successione adciscere posit: & quamvis nonnulli, Decius in primis, id affirment, eam tamen sententiam Pius, ut falsam, rejiciendam censuit; volebatque declarare, & si opus fuisset, statuere, Pontificem, Cardinalibus etiam assentientibus, id facere non posse: major Cardinalium numerus decretum scribendum judicavit; Gambara[n] dixit, declaratum olim à Pontifice in Consistorio, n 11 Cardin. Sio. & decreto firmatum, hoc à Pontefice effici non posse: quare ajebat, viden- Franc. Gambare dum, quibus verbis conficienda. Pius auditis sententiis decretum Creatura di Pio inutile non futurum aßeruit; seque declaraturum, Pontificem non poße succeßorem.

## BONIFA-CIO II.

Secolo VI.

cesorem, adjutoremve, cum futura successione, sibi eligere. Mà qualunque fosse ò il motivo, ò il fine di Bonifacio, certo si è, ch'egli ritirossi dall'impegno, consegnandone alle fiamme il Chirosrago nel medesimo luogo del Sinodo, dov'egli l' haveva publicato, cioè nel Concistorio della Chiesa [a] di S. Andrea, che s'inalzava presso il Tempio di S. Pietro in Vaticano, onde à noi derivò il nome di Concistoro, che prima chiamavasi Presbyterio, come altrove [b] habbiamo accennato, descritto da S. Ignazio con queste parole, [c] Catus sacer, Conciliarii, & Confessores Episcopi; da Papa Pio, [d] Senatus pauper Christi apud Romam constitutus; e da S. Girolamo, [e] Ecclesia habet Senad Pius Papa pri tum, cœtum Presbyterorum, mus in epift iad Iu-fum Vien. Epifecp.

a Vide Scheleftrat. antiqu.lilustr.differt. 2. c. 4. art. 2. n. 107. in fine . b Vedi il Pontif. di Cornelio to. 1. pag. 163. c S.Ign.in epift.ad Trallian. c S. Hier. in epift, ad Rusticum .



65

Giovanni Secondo Romano, creato Pontefice nel fine dell'anno 131.

Approvazione Pontificia della proposizione de Uno ex Trinitate passo. Provisione del Papa contro i Simoniaci. Spedizione di Giustiniano contro i Vandali. Ri-stabilimento delle Chiese dell'Africa.

Heretici da loro. Erano i Monaci Acemeti per fama di Religiosa di-

Tomo II.

A controversia [ a ] dell' Uno ex Trinitate passo, che ha- 2 Vedi il 2 ontis di Hormisda pag. 37. veva tenuti agitati gli ultimi anni del Pontificato di Hormisda, per quasi due lustri ò sù soppressa dal silenzio, ò distornata da altri affari, e sol dibattuta, e con-mento della protrariata da i Monaci Acemeti, che applicando à loro naci Scythi, e devantaggio la risoluzione di Hormisda, incolparono di finizione Pontisi-Herefia li Scythi, con vicendevole calunnia incolpati anch' essi per cia di essa.

Nuovo dibatti-

fciplina molto riguardevoli in quella Imperial Metropoli di Costantinopoli, e dimoravano allora nel Monasterio di Dio, così chiamato dall' Abbate S. Dio, che ne su il Fondatore, e che lasciò ad essi anche il nome di Monaci Ditti; sicome da Flavio Studio, che amministrò [ b ] il Consolato Romano, e fondò un nobil Tempio in b Anno 454. honore di S. Giovan Battista sotto la loro presidenza, furono eglino denominati parimente Studiti. Onde gli Acemeti andavano gloriosi, e per multiplicità di Monaster, tutti infigni, e magnifici, e per fermezza di Apostolico zelo, con il quale sempre costanti, e fermi contradissero all' Imperadore Anastasio, & à tutti li Patriarchi, e Vescovi, che havevano sin' allora ò riprovato, ò depravato il Concilio Chalcedonense. Un di essi con animo intrepido affisse, come c Vedi il Pontif. di altrove [c] si narrò, al manto di Acacio il cedolone della Scommu-Felice III, tomi, nica Pontificia, e li loro Monasteri erano in Costantinopoli come pag. 567. tante fortezze contro gli Eutychiani, e come tanti presidii in disesa della Sede Romana; in modo tale che li Legati, che dai Papi si spedivano à Costantinopoli, havevano [d] nelle loro istruzioni, di nul- d Enagr. 116.3.6 la risolvere senza il consiglio degli Acemeti. Eglino dunque acremente Theoph. in Chron. impugnavano la sentenza de Monaci Scythi, e negavano [e] potersi e Liber. Diac. in dire Christum Unum ex Trinitate, per le ragioni [f] altrove addotte, f Vedi il Fontis di e che allora più che giammai in altro tempo militavano, per la sospenata tome 2. zione che la proposizione riceveva da chi poteva pervertirla nel senso pag. 38. Eutychiano. In questo stato di cose l'Imperador Giustiniano, che da contrario agli Scythi fi era tutto rivolto alla loro protezione, fpedì un' insigne Legazione del Metropolitano di Eseso, e del Vescovo di Cesarea al Pontesice Giovanni Secondo, richiedendo [g] con calde g Iustin. epist. at istanze dalla Sede Apostolica la definizione del dubbio à favore de' Reddentes hono.

Scythi.

Severum c.9. mian. 1 1. de tr: 1119 0.3. d Herrailda upij: 77. an li. .... ad Sinat.

uno ex passo, 2.6. & 8. g Io. II. in epist. ad Iustin. h Ag p. Tont. in mur, Venetabilie Imperator &c.

Scythi, Gli Acemeti fatti certi di un tanto impegno, e dubbiofi, che l'istanza di Cesare potesse sar credere agli Scythi assicurata la loro pretenzione, spedirono anch' essi due Legati à Roma, per contradire in quel Tribunale alla richiesta di Giustiniano, e per porre ogni loro opera, assinche dal nuovo Pontefice non fosse approvata quella proposizione, che il suo antecessore Hormisda haveva costantemente ricusato di decidere con la sua Apostolica autorità. Il Papa in un' affare di tanto impegno, ed in soa Iuft. epift. 3. ad stanza di così poco rilievo (essendoche, come notò il medesimo [a] Giub Ferrand, in epift, stiniano, e con maggior fondamento di verità Ferrando [b] Diacono Carad Anatolium c. thaginense, Facondo [c] Hermianense, & il medesimo [d] Pontesice Hormilda, era la questione una pura Logomachia, e ciascuna delle partidiceva bene, mà dal partito contrario era intesa male) prese l'espediente di spiega: più tosto, che di definir la controversa proposizione, e decretò ex Cathedra, e promulgò come dogma di Fede, Unum [e] de Santta Trinitae Ioann II.epis. 3. te Christum cse, hoc est, unam de tribus Sancta Trinitatis Personis, Sanctam esse Personam; sicche sù terminata la gran questione con la indicazione f vide fishus de nozionale [f] della voce Unam, riferita alla Persona, e non all'Essenza bac re Emin. Noris della Santissima Trinità. I Monaci Acemeti molto ostarono, ma nulla ot-Trinit tennero, e perche si resero pertinaci nel loro sentimento, surono dal Pontefice esclusi dalla communione della Chiesa, insin tanto che [g] errore damnato, doctrinam nostram quantocyùs segui, habita regulari professione, signaepift. a. lu lingue verint. Così Giovanni Secondo, e così doppo lui li Pontefici Agapito, [b] Vigilio, [i] e'l [k] quinto Sinodo Generale, e così l'Imperador Giustiniano in molte sue Iodevoli Costituzioni. [1] Da questo satto di Papa i Vigil. Fomis. in Giovanni deduce il Forbesio, [m] non esser' infallibile il giudizio della k Synod, 5. cano. Sede Apostolica nelle controversie della Fede: essendo cosa che Giovanni 1 L.13. & L. ulr. C. approvò ciò, che ò condannò, ò giammai non volle approvare Hormifdebar. & 1.7. & 8. da, e la medesima proposizione si laudata dall'uno, e condannata dall'al-c. de Sum. Trinit c. de Sum. Trinit tro. Mà anche posto, che Hormisda condannasse l'accennata proposizione, sirust. Historico (il che non solamente si controverte, ma da [n] molti si nega) se tal'illa-Theologie.
n Norts in Apol. zione sussisses potrebbe il Forbesio dedurne a suo bell'agio altre molte Morach, Septect, da somiglianti premetse. L'Homousion del Samosateno, e degli Arriani su Christ. Lucus in rigettato da' Padri Cattolici Antiocheni, e da i Niceni in altro tempo am-Synodi V. Card. Ba- messo: la voce Hypostasis esecrata lungamente dalla Chiesa Latina, e ron.anno 533.n.26. poi ricevuta : la parola Christipara avanti l'età di Nestorio usata da Fedeli, e poi nel Canone sesto del quinto Concilio proscritta, e bandita: la proposizione di S. Cirillo Una Natura Dei Verbi incarnata dichiarata heretica nel senso di Dioscoro, e di Eutyche, e dal Canone ottavo del medesimo quinto Sinodo sostenuta Cattolica secondo l'interpretazione dell' allegato S. Cirillo : la Grazia divina condannata da' Pontefici, quando per essa Pelagio intendeva la Legge, la dottrina, e l'esempio di Christo; mà fostenuta valorosamente da' medesimi, quando ella significhi un dono speciale di Dio insusonell'anima, distinto dalla Legge, dalla dottrina, e dall' efempio di Christo: e mille altre proposizioni, e voci, secondo li diffeientisensi, che ad esse si danno. Ambigua est ad utrumlibet, & versatilis textura mera verborum, disse o un' Autore; e l'erudito Petavio molte ne registranel Capitolo sesto, e settimo del suo Libro quarto de Incarnatione. Ond'hebbe à dire S. Hilario, [p] De intelligentia Hæresis, non de scriptura est: & sensus, non sermo sit crimen. E perciò al proposito nostro non dove-

o Thoma M. differt 19.in Synodos n. 51

p S. Hilar, 1,2, de Trinit.

doveva al Forbesso parer cosa cotanto strana, che Hormisda condannasse la proposizione de Uno ex Trinitate passo, quand' ella spiegavafi, ò in quella congiuntura di accidenti, e di tempo poteva spiegarsi nel senso Eutychiano, e Papa Giovanni l'approvasse nel significato Cattolico, che egli volle maggiormente dichiarare con l'aggiunta de

Uno ex Trinitate in Carne paffo.

Terminato sì scabroso affare si accinse il Pontesice Giovanni a sopprimere i Simoniaci, de' quali molti e infestavano Roma, e si rendevano di contro i Signoodiosi à Roma. Contro gli attentati dunque di questi antichi primoge. niaci. niti del Diavolo ricorse il Pontesice alla potenza di un Rè Heretico, cioè ad Athalarico, supplicandolo per mezzo del Difensor della Chiesa di aggiungere ai sacri Canoni il timor più prossimo delle pene Laicali, assinche [a] pænis sæculi comprimeret, quos nec Dei timor, neque Ecclesiastica censu- Baron, anno 533, ra corrigeret. Nè siè pigro il Rè Arriano ad assecondar le giuste istanze del num. 32. Pontefice col fulmine [b] di severissimo Bando, del quale, per renderlo Apud Cassiod. più notorio, e formidabile, volle, che in marmo se ne [c] registrasse il var. 19 evi. 15. tenore, e si collocasse il marmo a publica vista avanti la porta della Basilica di S. Pietro, [d] Ut prasentibus harerot saculis, & futuris.

Mà Giustiniano forgendo col suo grand'animo à maggior'imprese, degli senza lasciar da una mano la penna, con cui tutto giorno formava Digesti Arriani, e loro ampio dominio, di Legge, e Codici di riforme, impugnò con l'altra la spada, e si dispose, come segui, à discacciar' affatto dal mondo l'Arrianesimo, che divenuto formidabilissimo per potenza di armi, e per ampiezza di dominio, non più con deboli dispute di Vescoviscostumati, e vagabondi agitava il Christianetimo, má l'opprimeva col giogo d'insopportabile schiavità, signoreggiando i Vandalil'Africa, & i Gothil'Italia, Imperiipiù tosto, che provincie, violentemente tolti dal furor dell'Heresia all'antico e massimo Imperio de'Romani. Imprese, che sol da lungi considerate poteano divertire ogni gran cuore dall'intraprenderle, e quella dell'Africa in particolare, ò giammai non promossa, ò se pur tentata, pianta certamente a lagrime di fangue, & à costo di [e] quell'immensa perdita, che sè l'Imperador Theo- e Vedi il Pontif. dosso di tutto l'Esercito di terra, e [f] l'Imperador Zenone di tutta l'Arma- di Celestino to. 1. ta di mare. Gilimero la reggeva più come Tiranno, che Rè; havendo "vedi de Pontifo [g] spogliato Hilderico suo Consobrino del Regno, acciecato Amare, e li Felico III. ross. rinferrata in oscurissimo carcere tutta la discendenza di Genserico, che sol girage de bell. poteva ostargli nell'affoluto dominio dell'Africa. Riconvennelo Giustinia- Vand. i t. no di cotanti eccessi di barbarie, e minacciandogli la guerra, se non resti- qua hutano contuiva il Regno al legitimo successore Hilderico, hebbe per rincontro di rogli Artiani in ubbidienza quest'arrogante risposta, [b] Quod sædera solves, nobis bellum to Lien wid. inferendo, respondere sum paratus, quibus potuero viribus; onde Celare, [1] che erat in perscrutando ingeniosus, & adea, que decreperat, persicien- 1 Idem sbid. danon piger, adunate le forze dell'Imperio, tutt' [k] un' anno attese all' k Anno 532. ammasso dinavi, diattrezzi, e digente militare, e preposto al comando della grand'impresa Bellisario, Capitano che pur'allora ne veniva dall'Orien-Bellisario Genete glorioso per trerotte date ai Persiani, e che col saggio di prodispedi- Cattolica. zioni si era anticipata la fama prospera della presente, su'i nascer de' Venti favorevoli della Primavera fè salpar l'armata dai Lidi di Costantinopoli, e nel partir benedissela dalla poppa della Nave pretoria Epifanio Vescovo della Città, il qual non volle, che alcun'in essa si annoverasse ò frà Soldati,

Secolo VI. GIOVANNI II. ò frà Marinari, che non havesse ricevuto il Battesimo, e professata la Cattolica Religione. Procopio, che queste cose descrive, e che poc'anzi era stato presente alla spedizione di Persia, mostrandosi horavago di seguir Procopio primo Bellisario in questa più strepitosa dell' Africa, si da Giustiniano costituito Configliere Bellifario. di nel posto di primo Consigliere, e per sostenerlo d'appresso con le opere si accinfe anch' ei coraggiosamente alla navigazione; mà, come ch' egli era Huomo dedito agli studii, timoroso ò dell'armi, ò del mare, ò dell'inimico, mentre dubbioso ne' pensieri angustiavasi nel discorso de' preveduti a Proco, le. cit, pericoli, parvegli [a] una notte in sogno di ritrovarsi in casa di Bellisario, ubi quidam è servis nuntiat, dona este à quibusdam allata, que Bellisarius cum aspiceret, vidit homines quosdam supra dorsum triticum cum floribus Visioni, e presagli ferentes, quod deponi justi in atrio domus, ubi ipse cum suis militibus accumbens flores ipsos edebat, qui cibus longe suavissimus est eis visus. Animadi Vittoria. to dall'augurio di questo sogno, e quindi posto in oblio ogni conceputo timore, navigò Procopio configliere, e seguace della fortuna di Bellisario, annotandone diligentemente i successi con quella candidezza di racconti, che pur hora leggiamo nella sua Historia. Nè gli augurii surono ò dispreb leem ibid.

& Vedi il Pontif. di

duci miracolofamente di acqua.

e Idem ibid.

14

f Idem de adific. resene publiche grazie à Dio Bellisario, [f] Et Justimanus divini doni te-Infinian. Imper. stimonio confirmatus, id consilii cepit, ut locus ille in Urbem transferretur orat. 6.

Refocillate col miracoloso fonte le forze, spinse allegra Bellisario contro Affedio di Carchagine .

gievoli, ò soli; conciosiacosache b un proverbio correva fra gli Africani già da molti anni, la cui origine, e significazione sempre su loro ignota, cioè che molte volte il G va avanti al B, e molte volte il B avanti al G: avverandosi allora l'oscurità dell'enigma nelle prime lettere del nome di quattro infigni Capitani, [c] di Genserico, che vinse Bonifazio, e di Belli-Celefinozo.1. car. fario, che hor vinse Gilimero. Mà con più santificato, e ragionevol presad Procop, loc, cit, gio [d] era apparso S. Cipriano à parecchi Cattolici Africani, che insofferenti di veder più lungo tempo il di lui Tempio presso Carthagine oltraggiato da' Barbari, e profanato dagli Arriani, come riconvenendo il Santo a prender difesa di sè, di essi, e della manometsa Fede Nicena, lo viddero fceso dal Cielo ai loro giusti lamenti, dicendogli: Bono esse animo Christianos, & pollicendo sese brevi tempore ultorem futurum. Con questi fausti auspicii dunque di felicissima vittoria, scorsi i Lidi di Perintho, e doppo varii corsi vallicato il mar pericoloso dell'Arcipelago, & attraversato l'ampio del Mediterraneo, approdò l'armata in un remoto seno della Provincia Bizacena, lungi da Carthagine nove giorni, dove poste à terra le milizie, ricevè Bellisario per primo durissimo incontro una scarsezza immensa di Cattolici prove- acqua in quella Regione particolarmente sterilissima, & esausta di pozzi: quando providdelo benignamente il Cielo d'inopinato refrigerio, poiche alzando terreno alcune Truppe per cinger l'alloggiamento di trincere, [e] Miraculo quodam aquæ multum sub terra erupit, nunquam prius apud Bi-

zacium visa, ut locum perpetuò siccum. Del qual prodigioso avvenimento

muro firmatam, & alio apparatu in felicis Urbis cumulum descriptum.

Carthagine l'armata. Havevano i Vandali ne' novantafei anni del loro

dominio ogni Fortezza spianata, e come in solitudine ridotta ogni Provincia, ristringendo tutta la forza del Regno dentro le sole mura di Carthagine, fortificata à maraviglia, e soprabbondantemente bene proveduta del bisognevole, anche à delizie; onde sù facile ai Cattolici, come avvenne, passar senza opposizione alcuna quel lungo tratto di terra, & in pas-

69 GIDVANNI fando ricever supplichevoli più tosto que' Popoli, che vincerli. Con tal

pace di guerra presentaronsi sotto la Regia di Carthagine sù l'Alba de' quindici [a] di Settembre, giorno appunto, in cuinella Chiefa fi celebra 2 Anno 533. la Vigilia della festiva memoria di S. Cipriano; e ben presto quivi sotto le

muras' incontrarono nel di lui gran Tempio, profanato da press' un Secolo da'Sacerdoti Arriani, in cui poter l'havea consegnato Genserico sin da ch'egli divenne Signore dell' Africa. Mà Bellisario allora scaccionne vituperosamente gli Heretici, e v'introdusse Sacerdoti Cattolici, riducendolo al primiero stato, con tanto maggior gaudio dell' Armata, quanto più parve dolce all' Armata quel primo frutto della fua navigazione, e quel primo parto delle sue fatiche, [b] Protinus Sacerdotes, racconta l'Histori- b Idem Protinus de co allegato, testimonio di vista, pulsis Arianis Templum recipiunt, lustrationibus curant, superstitionibus purgant : donaria, qua pulcherrima essent, tholo suspendunt, lychnos praparant, aurea vasa, omnemque pretiosam, & sacram supellectilem è sanctuariis promentes reconcinnant, diligenterque in ordinem restituunt, ut cum opus sint usui parata. Christiani igiturreliqui, quibus ex opinione res pulchrè successit, Templum & ipsi adeunres, lychnos accendunt; Sacerdotibus, quibus ex lege cura est horum, prastò adsunt. Gilimero intanto barbaramente ucciso in carcere Hilderico, mostrò risoluzione, e fatti di gran cuore, se havesse havuto ò più favorevole la fortuna, ò più avveduto il senno, ò più costante il valore. Con-Gli Arriani abciosiacosache all' avviso della prima rotta, che ricevè Ammata suo fra- bindonano Car-thagine. tello, giudicando disperate le cose, lasciò vilmente in poter di Bellisario .Carthagine; e reintegrata quindi la forte della guerra sotto Zanzone altro suo fratello, che pur, come Ammata, perdè il Campo, e la vita uccifo dagl' Imperiali, egli ritirossi nella Numidia sopra l'inaccessibil monte

di Papua, dove doppo trè mesi di assedio, insestando, & insestato da' c Procop. de de la Romani, sù finalmente costretto [c] à rendersi prigione, e trasportato vand. l.2. à Carthagine, e da Carthagine, augusta spoglia di trionso, à Costantino-Gilimero prigiapoli. E il trionfo di Bellisario susuperbissimo, e giammai da seicento an- periali. ni addietro non veduto simile in alcuna Reggia del Mondo : [d] Bellisarius, d Idem ibid.

foggiunge chi viddelo, e vagheggiollo, und cum Gylimere ac Vandalis
Byzantium profectus, omnes assecutus est honores, qui superiorum tempostrio n Costandorum ducibus maximas adeptis victorias statui consueverunt, quosve nemo nopoli.

nus, & alis quicumque Imperatores in bellum euntes, barbaras gentes superaverunt. Spolia namque, atque trophea patefaciens, captivosque praferens, per mediam urbem triumphum egit, non quidem antiquorum modo, sed ex propria domo pedibus usque ad Hippodromum processit, inde rursum ad locum, usque ubi sedes erat Imperatoris. E le spoglie, che arricchiro-vandale, no il trionfo, furono copiosissime, e preziosissime, tutta la Regia guardarobba de' Rè Vandali antecessori di Gilimero, sedie d'oro, e superbissimi cocchi, in cui eran solite di farsi veder per la Città le Regie Consorti, [e] Ornatu vario, lapidibusque pretiosis constructa, vasi pur d'oro, la magnifica Credenza dei Dominanti, & omnis denique Regia supel- f Myrias significa lex, admodum pretiosa, atque admiranda, & argentum praterea multa- decina di migliarum talentorum [f] myriadum. Frà tutte la più venerabile, e doviziosa sù l'aureo Candelabro, e l'aurea Mensa, che Tito Vespasiano mensa degli Hevincitor di Gierusalemme havea dal Tempio di quella Città trasportate brei trasportate à Costantinopoli. Tomo II.

ab hinc annis sexcentis habuisse visus est, praterquam Titus, & Traja-

GIOVANNI

70

Secolo VI.

H. a Vedi il to. 1. car. 546. b Idem ibid.

E da Giustiniana di nuovo rimandare à Gierulalemme. c Idem ibid.

E sue parole.

d Eccl. I. e Procop. loc. cit.

f Idem ibid.

oi.

E provedimento de .

Loro fommissione al Papa.

nel Palazzo Imperiale di Roma, e Genserico sa 1 da Roma à Carthagine, & hor da Carthagine à Costantinopoli Bellisario. Viddele un Rabbino Hebreo, e sotto voce ad un Cavalier Palatino così disse: b Has opes Byzantium inferri in Palatium minime oportet : quod alibi nusquam, quam in loco, ubi Salomon Judaorum Rex ab initio eas constituit, consistere queant. Proptered Gensericus Romanorum Imperium diripuit, nunc rursus ex eadem causa Romanus exercitus Vandalorum gentem profligavit. Fu riferito il detto à Giustiniano, il quale [ c ] Valde timuit, ac illicò omnia illa Hierosolymam ad Christianorum templa remittenda mandavit. Seguiva Il Rè Gilimero all'ordine delle spoglie, e precedeva à quello de' prigionieri Gilimero, prigione ava i an ordine dene ipogne, e precedera a queno de prigionieri ofiniterio fu con- vestito à lungo di Porpora, circondato da suoi Congiunti, e da molti dotto in trionfo. Vandali, scelti frà tutti, per ostentazione di vittoria, i più alti di statura, e i più fieri di faccia. Giunto nella gran Piazza dell'Hippodromo, dove in magnifico Trono ergevasi assiso Giustiniano con maesta di corteggio, e pompa di guardie, dicesi, che alquanto egli si fermasse, e rimirando attentamente il volto di Cesare, e quindi compassionevolmente baffando gli occhi, come ritrahendoli alla confiderazione del miferabile stato, in cui esso vedevasi abbattuto, così immobile perseverasse senza nè lagrime agli occhi, nè sospiri alla bocca, quanto sol dicendo ad alta voce, [d] Vanitas vanitatum, & omnia vanitas; & in così dire avvicinatosi al Soglio Imperiale; [e] Ipse pariter, & Bellisarius Justinianum supplices adoraperunt. Furon per ordine di Cefare regalati, e di ricco appannaggio proveduti li Figli, e Nepoti di Hilderico, riconosciuti dagli Augusti con ispecialità di trattamento, come discendenti dall'Imperial sangue di Valentiniano; e Gilimero honorevolmente tramandato con tutti i suci congiunti in alcune terre della Galazia, essendo che [f] Inter Patricies eum referre non licuit, quòd à Secta nollet Ariana discedere. Seguito il trionfo, Bellisarius Consul factus est, curuli sella humeris captivorum inve-Etus argentea, zonas aureas, aliasque è spoliis Vandalorum divitias populo dispersit, tanquam rem novam facere visus. Queste però surono più tosto honoranze di stato, che di Religione:

Africani Cattoli- poiche tanta maggior dimostrazione di gaudio secero i Cattolici Africani per la ricuperata libertà, quanto più preziosa è la Fede dell'Imperio, e quanto più bella apparve in que' Regni la Religione Nicena doppo tanti lagrimevoli successi, che habbiamo di sopra descritti. Unironsi incontanente li Vescovi di quelle desolate Provincie, e come Pattori di disperso gregge accorfero tutti con cuor caritatevole à riparar' il dilaceramento seguito, con rinovar le antiche, e stabilir le nuove siepi in assicuramento, e progresso del culto di Dio, cotanto rinversato dai costumi, e massime depreso de Ve de progreno del cuito di Dio, cottato di cisette eglino convennero in Carper il retibile gli Arriani. In numero di ducento diecisette eglino convennero in Carper della reconstanta thagine, dove presiedendo à tutti come capo, e Primate Reparato Vescovo della Città, con zelantissima condotta stabilirono ogni più valido avviamento per la riforma della disciplina, e delle persone. Maciò che in loro rispiende, come gemma in anello, sù l'immenso ossequio, ch' essi mostrarono al Pontesice Romano, nulla volendo esfettuare senza il di lui configlio, e consenso, e nulla promulgare, benche eglino componesiero una parte così riguardevole del Christianesimo si per il numero, come per la qualità de'soggetti. A lui dunque spedirono due Vescovi, & un Diacono con una lettera di profondissima sommissione, e con senti-

menti

Capitolo VI.

71

GIOVANNI

menti così dipendenti dalla Santa Sede di Roma, che come nobilifimo fregio della Chiesa Romana ci piace in questo luogo registrarla ordinatamente tutta à consusione degli Heretici, e vantaggio e gloria de Cattolici: [a]

a Hac extat inter epist. Rom. Pontis. in Agapito.

Domino Beatissimo, & Honorabili Sancto Fratri, & Consacerdoti Joanni, Reparatus, Florentinianus, Datianus, & cateri ducenti decem, & septem Episcopi, qui in universis Conciliis apud Justinianam Carthaginem suimus.

Ptimam consuetudinem præteriti temporis, quam violenta captivitas per annos centum, dolentibus cunctis, abstulerat, iterum servare cupientes, ad universalem totius Africa Synodum fidelidevotione convenimus, in illa Justiniana Carthaginensis Basilica Congregationis nostra primitias Domino consecrantes, unde nostros Patres tyrannus Hunnericus expulerat. Hac Basilica Fausti apud nos dicitur, multis Martyrum Corporibus insignita: quorum Deus exaudivit orationes, ut daret hujus rei fiduciam Sacerdotibus. Ibi igitur quantum singuli lacrymarum gaudiis flere potuerint, cogitandum potius Beatitudini vestra dimittimus. In omnibus enim latitia spiritualis unus fuit affectus, agere gratias omnipotenti Deo; cujus gratia peccatoribus sine meritis operum datur, & antidotum fidei salutaris nuper reconciliatis hareticis obtinetur. Definitionibus autem Nicani Concilii publica le-Etione transcursis, inter alia, de quibus nasci debuit, disputatione requiri jam cæperat, quomodo Arianorum Sacerdotes ad Catholicam fidem suscipi oporteat, utrum ne in suis honoribus, an in laica communione. Sic omnibus nobis unanimiter subitò placuit sciscitari primitus Beatitudinis vestra sententiam. Potest enim Sedes Apostolica (quantum speramus) tale nobis interrogantibus dare responsum, quale nos approbare concorditer explorata veritas faciat. Ex omnium quidem collegarum tacitis motibus nemini placere sensimus, ut in suis honoribus Ariani suscipiantur: Veruntamen convenire charitati credidimus, ut quid habeat sensus noster, in publicam notitiam nemo perduceret, nisi prius vel consuetudo nobis, vel definitio Romana Ecclesiæ proderetur.

Hanc igitur nostra salutationis Epistolam, per Fratres, & Consacerdotes nostros Cajum, & Petrum, & per filium nostrum Liberatum Diaconum continuò destinavimus, & austoritatem vestra Beatitudinis, & gratiam debitis obsequiis honorantes. Talis quippe es, qualem Sansta Sedes Petri merebatur habere Pontiscem, dignus veneratione, plenus dilectione, loquens veritatem sine mendacio, nihil faciens arroganter: unde etiam libera charitas universa fraternitatis requirendum putavit consilium tuum. Respondeat, obsecro, mens illa Sansto Spiritui serviens affibiliter, & veraciter. Non solum enim de Sacerdotibus, sed de ipsis quoque parvulis apud eos baptizatis, utrum soleant, vel debeant ad Clericatum, si petierimt, applicari, consulmus. Multis enim facere istas frequenter petitiones concedimus, nec negamus, donec habito nobiscum diligentiore trastatu legatio nostra revertatur. Illud etiam Beatitudini tua credimus intimandum, Fratres aliquantos ex nostro Collegio, relictis sine causa plebibus suis, ad transmarinas navigare sapius regiones: hos diutius Ecclesia toleravit, excusante eos violentia tem-

Secolo VI.

GIOVANNI 7

poris mali. Petimus nunc, ut quicunque forsitan Episcopus, aut Presbyter, sive Diaconus, aut cujuslibet inserioris Ordinis Clericus sine nostra epistola venerit, & non approbaverit se pro utilitate Sanctarum Ecclesiarum fuisse directum, similis Haretico judicetur, neque vestra communione dignus existat, ut in omnibus, & per omnia Beatitudinis vestra disciplina laudetur. Vegetem te, nostrique memorem prastet omnipotens Deus, Domine Frater. Così eglino. Mà gl' inviati trovarono morto Papa Giovanni; onde la lettera siì presentata al Successore, dal quale attenderassi la risposta.



## CAPITOLO VII.

Agapito Romano, creato Pontefice il primo Luglio 535.

Provedimenti del Papa per le Chiese dell' Africa. Bandi Imperiali contro gli Heretici. Confessione di Fede dell' Imperador Giustiniano. Theodora Moglie di Giustiniano, e sue ree qualità. Heresia degl' Incorrutticoli, e delli Corrutticoli. Agnoiti recenziori. Heresie del Filopono, degli Armeni, de' facobiti, e di altri Heretici di minor nome. Spedizione di Cesare contro i Gothi Arriani in Italia. Viaggio del Pontesice à Costantinopoli. Sua Costanza contro Anthimo, e contro Cesare. Condanna di nuove Heresie. Esilio di Anthimo, di Severo, e di altri Heretici.



Nulla maggiormente si à cuore al nuovo Pontesice, che Agapito approva accorrere alla parte più debole del Christianesimo, che ti dai Padri Afrine veniva pur' allora dal risorgimento di così lunga, e cani. mortale insermità. Alla lettera, & agli esposti questi, rispose egli adunque con li seguenti Oracoli, comprovati tali da que' Padri con la pronta, & inalterabile esecu-

a Agaperiepift, to

zione, che gli diedero, [a]

Agapetus Episcopus Reparato, Florentiniano, Daciano, & cateris Episcopis per Africam constitutis.

Jam dudum quidem, fratres amantissmi, de prosperitatibus vestris repletum est [b] gaudio os nostrum, & lingua nostra exultatione. Sed & b esal. its. nunc cum litteras charitatis vestra ad Pradecessorem nostrum datas accepimus, pridem gaudia concepta renovamus, benedicentes Dominum sempiternum, qui liberavit nos ab inimicis nostris, & de manu omnium qui nos oderunt. Vobiscum enim recté nos dicimus, cum quibus & tribulati sumus: nam cum unum corpus ubique sit Ecclesia, & apud nos quoque principalia compatiebantur & membra. Vester enim mæror nostra semper suit afslictio, & de vestrorum omnium gemitu, imperante charitate, visceribus frequentabamus sapé singultus. Qua cum ita sint, redeuntibus Cajo, & Petro fratribus, & Coepiscopis nostris, atque Liberato Diacono silio nostro, proferimus sincerissimam consilii vestri charitatem: quoniam sicut & sapientes facere decebat, & doctos, immemores Principatus

AGAPITO. Secolo VI

> Apostolici non fuistis; sed quastionis illata volentes vincula dissolvere, ab eins Sede requisivistis (sicut decebat) aditum, cui potestas eset indulta claustrorum.

Unde nos ea, que de ejusmodi negotio in penetralibus Patrum constituta posuerunt, libenter aperimus, & prasentibus alloquiis translata subnectimus : ut sine dubitatione possitis agnoscere, transcendi positos jamdudum terminos non licere. Itaque si vitare volumus offendiculum; quod à senioribus nuntiatum est, boc sequamur. Carent enim excusatione, quos premonitos contingit excedere, & accrbitatem cumulant excessuum, quos ignorantia non tuetur. Hinc est, ut quia in tantum Deus omnipotens erexit [ a ] cornu salutis nobis in domo David pueri sui, ut de omnibus, quorum iniquitati subjacuimus, reconciliatione trastemus; ita solicitè remedia debeamus adhibere, ne incolumitati nostra sit incommodum, quòd curantur, aut medicina subeat maculam de vulnere, cui tribuere vult salutem : sed ejusmodi, (sicut & nobis cautissime visum est) prastemus of-

ficium in observatione pastorum, ne cum perdita volumus congregare, pereamus; & cum sub nimia relaxatione absolvimus, obnoxii (quod avertat Dominus ) cadamus in culpam, maxime cum priorum nostrorum sententia, redeuntes ad nos Arianos, quolibet modo, in qualibet atate illius pestilentia labe pollutos, tanta charitate in fide complexa est ejusmodi justitia; & sub dilectione redarguit tanta ratiocinatione de ambitu honoris excluse, ut erubescerent aliud magis quarere, quam redire. De eo però quod pissima compunctione requisitis, utrum ad officium suum debeant suscipi, aut eos non oporteat omnino promoveri, an alimoniorum saltem utilitatibus adjuventur. Laudamus, bortamur, amplectimur, ut reverà ejus promotionem aut officium, in quo fuerint, abnegantes, Canonum pos reperentia judicent omnes appetere potius, quam gerere cupiditatis ardorem. Venientes igitur ad fidem sincerissimam, nutriat humanitas, consoletur, prompta sit omnibus misericordia, in cujus remuneratione dictum est, [b] Beati misericor-

des, quia ipsi misericordiam consequentur. Illud quoque quod Catholicos, qui prasunt, aut militant Ecclesia, sine Sacerdotum suorum litteris suscipi à nobis minime debere mandatis, & Canonibus est congruum, & disciplinis prodesse judicamus, ac fidei : quia permanendo in Ecclesiis, in quibus

Cosi egli. E perche Giustiniano haveva à lui richiesta la conferma-

solutamente negogli la domanda, allegando il detto dell' Apostolo, [d] Si que destruxi, ea iterun readifico, pravaricatorem me ipsum

constituo. Con la medesima costanza gran doglianze colme di paterna riprensione trasmesse ad Epitanio Vescovo di Costantinopoli,

vesse promosso agli Ordini sacri un tale Achille, che dall' Arrianesi-

mo era passato alla communione de' Cattolici; giudicando in quella.

a LNC. Te

+ Matt. 5.

Agapitorigenta militant, & ministerit sui poterunt assiduitate in Dei Salvatoris nostri che gli Heretici amore fervescere, & qua in pervagatione reprehensibilia sunt vitare.

c Agap epif. 3. zione delle dignità à i Vescovi Arriani pentiti, il Pontefice [c] as-

d ad Galat. 2.

e Apud Bar. an. perche [ e ] senza il suo consenso à sola richiesta di Cesare egli ha-535. n. 54.

Bandi di Cesare positura di affari, in cui ritrovavasi il Christianesimo, più salubre uch .

contro gli Here al corpo della Chiesa una prudente auterità, che una facile, e

compassionevole condiscendenza. Ginstiniano intanto con l'aggiunta dell' Africa all' Imperio aggiungendo sempre ai Codici nuove Leg-( wovell. 36. 37. gi, [f] confermò i privilegi, di quelle Chiese, scacciandone gli HeCapitolo VII.

retici con le minaccie di severissimi Bandi, per la cui esecuzione egli a Apud Baron, anordino à Salomone Prefetto Imperiale in quelle Provincie, [a] Ut unus- no 535. n.47. quisque Catholicorum infra quinquennium sua bona cognosceret, atque repeteret; e facendola in somma in tutte le occasioni, che gli si presentavano, non solamente da Cesare, ma per così dire da Massimo Pontefice, rendevasi più laudabile per il zelo, che imitabile per l'esempio.

Censura del Papa

E con tal censura appunto riconvennelo il Pontesice Agapito nel legcirca la consessioger'una nuova, benche sincera, confessione di Fede, ch'egli à lui tras- ne di Fede di Cemesse ne' primi giorni del suo Pontificato, rescrivendogli col tenore delle seguenti parole, [b] Laudamus, amplettimur, non quia Laicis au- b Azap. opis. c. Etoritatem pradicationis admittimus, sed quia studium sidei vestra Patrum nostrorum regulis conveniens confirmamus, atque roboramus. Della qual soave ammonizione approfittatosi Giustiniano, non hebbe giammai più ardimento di compor di nuovo nuove regole di Fede; mà attenendosi alle prescritte da' Papi, hebbe in costume di usar per l'avvenire quell'accennata, che mandò Hormisda à Giustino, & a i Vescovi di Oriente.

Ella sù Theodora, Consorte, e per miseranda disgrazia di quel gran Monarca, sua tanto venerata maestra, e consigliera, che non senza nausea di chi legge il Capitolo primo della Novella ottava, la rinviene conditrice di leggi, & assoluta dominante del Marito; Hac omnia apud nos cogitantes, così di lei parla Giustiniano nell'allegata Novella, & bic quoque participem consilu sumentes eam, que à Deo data est nobis, Reverendissimam Conjugem. Frà le altre molte pessime qualità ella possedeva in sommo grado

le disegnate machine contro i Cattolici, e di far ritornar gloriosa l'Heresia

Mà quello, che così sfarzofamente si vantava Dottore del Christiane- Qualità ca tive di simo, divenne discepolo di una Donna, e di una Donna tanto più ignoTheodora moglie
di Giustiniano. rante, quanto più ambiziosa, esacrilega, e che non solo su la Tesisone di questo Secolo, mà tramandò il veleno delle sue empietà eziandio ai suturi.

quella della finzione: in modo tale, che fingendola non solo con gli Huomini, e col Marito, mà anche con Dio, professavasi al di suori tutta Religiosa, e Cattolica, quando al di dentro covava sentimenti affatto contrarii alla Religione di Christo, & in tutto conformi à que' di Eutyche, e di Severo. E suo mal grado per tale scoprilla il Divin Saba, che con lume superiore prevedendo gli sconcerti suturi, richiesto da alcuni Cavalieri di Corte, perch'egli nulla havesse risposto à Theodora, quando ella replicatamente havevalo pregato delle sue Orazioni per divenir gravida di c. In Vita S. Saba ne ipse quoque gustet Severi dogmata, & deteriores quam prius sub Anastasio tumultus conturbent Ecclesiam Dei. Nulladimeno ella compensò molto bene con la fertilità delle sue male opere la sterilità de'vietati parti, e benche sola, esenzaprole, macchiò talmente la fama dell' Augusto Consorte, e la bella faccia della Chiesa, che se Giustiniano prevaricò, e se la Fede di nuovo oscurossi in Oriente, Theodora sù il somite della prevaricazione, e la cagion lagrimevole dell'Ecclissi. Risoluta ella dunque di avviar

un figlio, etoglier da se l'obbrobrio della sterilità, Sanctus [c] Sabas cau- apud Sur. die 5. sam aperte protulit dicens: Non enim Deus sinet aliquem fructum ex ea edi, Decemb. com.6.

Eutychiana nelle Provincie dell'Imperio, prese determinazione d'inalzare che inalza à due nelle più alte Sedi di quella Christianità Soggetti favorevoli al disegno, principali vescoda' quali essa si potesse compromettere ogni più vantaggioso progresso. pali Heretici.

AGAPITO.

Secolo VI.

a Liber. Diac. de Cauf. Neftor. c.20.

El'occasione le cadde pronta nelle due di Costantinopoli, e di Alessandria, Chiefe, che da una parte, e dall'altra abbracciano, come in mezzo, tutto l'Oriente. [a] A quella di Costantinopoli, che vacava per la morte del Cattolico Epifanio, intrufe Anthimo huomo doppio, e fecreto Eutva chiano, tolto contro le disposizioni de' Sacri Canoni dal Vescovado, ch' eglireggeva, di Trabisonda, e trasportato à quello più riguardevole, e dovizioso della Città Imperiale; alla cui elezzione acconsenti Giustiniano ò ingannato dalla Moglie, ò dal medesimo Anthimo, che gli si rappresentò come Ecclesiastico zelantissimo di Fede, & esemplarissimo di costumi; [b] & all' altra di Alessandria innalzò col braccio della sua Imperial Potenza Theodofio, quando il Popolo di Alessandria contro Theodofio haveva eletto Gajano, Huomini ambedue Heretici di doppie Herefie. Per il quale Scisma successero dilaceramenti così strani in quella miserabile Chiesa,

b Idem in Brev. cap. 20.

Herefin degl'In corrutticoli.

Hormifdapag. 30. tom. 2.

Honorio .

aff. 10.

rutticoli.

Sentimento de Cattolici.

€ Bar, an. 563. n. 4.

che parve allora più che in altro tempo sertile l'Egitto di mostruosissime dottrine. I Gajaniti, che seguivano Gajano, sostenevano la massima dell' Incorruttibilità della Carne, e Corpo di Giesti Christo, di già seminata in Alesfandria da quel Giuliano Halicarnasseo, di cui sotto il Pontificato di e Vedi il Pont di Hormisda habbiamo fatto [c] menzione. Costoro di tal fazzione si chiamarono ancora Fantasiastici, Astardociti, & Incorrutticoli, i quali asserivano Giesù Christo incorruttibile, & esente naturalmente da tutte le humane passioni tanto generali della natura, quanto particolari di ciascun' individuo, esol ad esse sottoposto, quando egli l'havesse voluto, ò permesso: dalla qual sentenza inferivano alcuni Eutychiani una sola Natura in Vedi il Pontif. di Christo, e perciò surono ancora chiamati Monofisiti; & altri Eutychiani nel decorso del tempo una sola volontà, e perciò, come a suo luogo dired Leont, de Sect, mo, denominati Monotheliti. Leonzio [d] descrive, e ribatte gli errori de' Gaianiti nella conformità, che siegue, Consitentur Gajanita Verbum è Virgine naturam humanam sumpsise perfecte, ac verè, sed post unionem esse corpus incorruptibile dicunt : omnes enim malorum species Christum perpessum ajunt, ut esurierit, & sitierit, & defatigatus fuerit; at non codem ista, quo nos modo, passum. Ajunt enim, nos quadam naturali necessitate tum esurire, tum sitire, sed Christum bac omnia sponte substinuisse : non enim (inquiunt) natura legibus serviebat : alioqui passiones istas fatebitur prater voluntatem accidise, quod absurdum suerit. Hac Gajanitarum est opinio incorruptibilium dicta. Nos ad ea respondemus, etiam nos fateri, passiones & affectiones illas fuiße voluntarias, nectamen idcirco dicere, Christum eas perpessum, eo modo quo nos : nam sponte dicimus ipsum servisse natura legibus, polentemque se concessise corpori, ut sua perpetretur, eo modo quo & Herefia de Cor. nos patimur. Così Leonzio. Mà Theodosio, come ch'era addittissimo all'empio Severo, fostenendo il sentimento contrario a' Gajaniti, asseriva, necessariamente corruttibile il Corpo di Giesti Christo nella medesima

conformità come quello di ciascun' altro huomo, forzosamente soggetto à tutte le passioni, in modo tale che, bench' egli non havesse voluto, pur tuttavia ne haverebbe sopportato gli effetti, e i movimenti; per lo che gittandosi all'altro estremo, contradiceva pur'egli, mà per un'altro verso, alla dottrina de' Cattolici, che caminando per la Regia strada del mezzo, professa, [e] Ita aßumptam à Deo carnem passionibus absque peccato suisse sul jestam, ut tamen si voluisset, vel quando voluisset, ab eisdem se liberum reddere potuisset. E perciò eglino dicono, che si soggettasse Christo à tutte Capitolo VII.

le passioni proprie generalmente della natura humana, qualisono morte, malinconia, allegrezza, pianto, fame, esete, e ciò eziandio per effetto miracoloso della sua immensa carità, essendo che quell'innocente Corpo non havendo contratto colpa originale, non doveva naturalmente rimaner fottoposto alle penalità provenienti dal primo peccato, e conseguentemente oblatus est, [a] quia ipse voluit : Ma non già egli soggettossi a quelle, a Isajas e, 53, che si restringono all' individualità degli Huomini, come sono infermità nel corpo, e disordinamenti nell'animo; e bench'ei havesse amore, & odio, e soccombesse eziandio a'loro esfetti, tuttavia questi in lui sono chiamati da' Theologi Propassiones, e non Passiones, con quelle tre ordinazioni, che defcrive [b] S. Tommaso, cioè la prima ex parte principii, perche in Christo b S.Th. art. 4. & elleno seguivano la deliberazione della ragione, dove che al contrario negli 14. de Civit. 6.8. altri huomini la prevengono: la seconda ex parte objetti, perche in lui havevano sempre un' oggetto consentaneo alla ragione, negli altri huomini spessissime volte avverso: e la terza ex parte effectus, perchè giammai la passione non offusco à Giesù Christo la ragione, in noi spesso ò l'impedisce, ò l'offusca, ò la supera. Mà i Theodosiani nella loro asserzione incontrarono un duro scoglio, poiche sostenendo soggetto Christo forzofamente alle passioni, surse [c] contro essi Themistio Diacono Alessandri- c S. toan. Damasco. no, rinuovando con altr' argomento l'Herefia [d] antica di Theofronio, e de Harefo dicendo, ch'essendo Christo soggetto necessariamente, e sorzosamente alle cato di S. Liberio passioni naturali, ed essendo l'ignoranza una di esse, egl'ignorava conse-tom.1. pag.279. quentemente il giorno del Giudizio, [e] Ajunt enim, fiegue Leonzio par- e Leont. de Sett. lando degli Agnoiti recenziori, che tali furono dai Scrittori chiamati li alt. s. Seguaci di Themistio, per omnia nobis Christum assimilari: Quòd si nos ignoramus, & ipsum ignorasse. Contro costoro cattolicamente scrisse l'Heregli Agnoitirecentico Theodosio, del quale soggiunge Leonzio, Christum ignorare diem zioii. Judicii negabat, & adversus Agnoitas scripsit. Germoglio fracido di tali Piante su un tal [f] Barsanio, i cui Discepoli diconsi Barsaniani, ò Se- E de' Barsaniani. midaliti, de'qualiscrisse S.Gio. Damasceno, Hi cum omnia Gajanorum, & f. S. Ioan, Dam, Theodosimorum decreta defendant, aliquid tamen praterea addiderunt de loc. cit. suo, symbolis Dioscori relictis, ut à reliquis Dioscori sectatoribus noscerentur. E come che in tal cumulo di esecrandi Heretici ciascun faceva pompa di qualche nuova Heresia, [g] hoc eodem tempore, replica Leonzio, denuò g Leont. loc. cit. motum fuit dogma Trithestarum, cujus Setta Princeps Philoponus fuit. Chiamavasi costui per nome Giovanni Grammatico, e per [ b ] sopranome h Suidas in His. il Filopono, anch' egli Alessandrino di Patria, e professore di molte scienze, il quale, come attesta [ i ] Suida, plurima scripsit Grammatica, Philosophi- i Idem ibidem. ca, Rhetorica, sacras quoque litteras tractavit, & scripsit contra decem, & octo argumenta Procli (era[k] Proclo huomo disperatamente Atheista, k Idemibidem; che ad esempio di Porfirio molti libri havea scritti contro la Religione di Christo) & contra Severum; e sarebbe stato il Filopono per altro certamente degno di essere annoverato srà i Dottori Cattolici, se ò il genio della novità, ò la jattanza della dottrina non l'havesse miseramente trasportato ne' precipizii dell' Herefia. Poiche volendo egli troppo inoltrarsi nell'alto pelago degli attributi divini, naufrago nello scoglio de'Tritheisti, dividendo la Santissima Trinità siccome in Trè Persone, così in Trè Dii. Quindi da Dio discendendo à Christo, [1] objiciebat Ecclesia, si duas in 1 Leont, loc, cità Christo naturas diceret, necessariò esse duas Hypostases confessuram. Res-

Secolo VI. AGAPITO.

pondebat Ecclesia, si natura & Hypostasis idem sint, necessarium quoque fatendum individuum: sin aliud natura, & aliud Hypostasis, qua jam illa sortitio fuerit, ut naturas duas statuentes, omninò duas quoque confiteamur a Georg. Pyfid. Hypostases? Mà più argutamente forse lo convinse [ a ] presso Nicesoro apud Niceph.l.18. Giorgio Pysidio con il seguente argomento, Prositeris, Philopone Philocap. 48. sophorum omnium laboriosissime, & sapientissime, duas naturas in Christo unitas ese, unam Divinitatis, & unam Humanitatis. Si ergo duas naturas dicis in eo convenisse, quomodo duas in unam rursus contrahis? Una namque, & una dua sunt, non una. Dal che deducesi, che confessava il Filopono le due nature, mà nel puro antico senso Eutychiano, che concedevale ante adunationem, e non post adunationem, conforme spiegava Eutyche, Christum constare ex duabus naturis, sed non in duabus naturis. Al Tritheismo, b Niceph. lib, 18. & all' Eutychianismo egli aggiunse ancora l'Origenismo, [b] negando

cap. 47.

E de' Jacobiti .

la resurrezione de corpi humani nella medesima carne, dicendo, che non li corpi nostri, mà un nuovo corpo risorger dovea, dinuovo creato dal nulla, essendo che il primiero con la morte era affatto perito, corrotta la forma, e la materia. Mà chi più hebbe del temerario, e sacrilego in alserir' Heresie dissotterrate dalle tenebre dell'oblivione, sul'empio Giacomo, da cui la famosa Setta provenne de' Giacomiti, ò come altri dicono, Tacobiti: Setta, che anche doppo undici Secoli fiorifce eziandio, e rimane celebre in molte parti dell' Africa, e dell' Afia. Ne annumera Nic idem 1.18. c.52. ceforo gli errori, & i costumi con queste parole, [c] Jacobus porrò, à quo

nunc quoque Jacobitarum haresis denominata celebratur, Syrus genere fuit, obscurus prorsus, & nulla gloria vir, qui etiam Zanzalus propter suam tenuitatem est cognominatus. Hic Eutychetis, & Dioseori, Gnaphaique, praterea Petri, atque Severi dogmate recepto, magnoperè id apud Syros propagare studuit. Enim verò eo, quem diximus, Jacobo Monophysitarum opi-

nionem apud Syros prædicante, magnum exortum est dissidium. Nam qui recta opinioni adhaserunt, Melchita appellati sunt, quòd sanctam quartam Synodum, & Imperatorem ipsum (Melchi enim Syris Rex est ) consectarentur : qui autem diversum senserunt, multa veraque habuere nomina : sacobita tamen maxime sunt cognominati, propterea quod ei, quem dixi, Monophysitarum haresis studioso Jacobo adharerent. Qui etiam anathemati traditi sunt, ut Monophysita scilicet, & Theopaschita. Così Niceforo; & d Idem ibidem in altro luogo, [d] Jacobus autem Armeniorum quoque seeta Dux fuit. Ea sanc haresis multiplex est, & ut quispiam dicat, haresum omnium con fluens sentina. Nam cum Ario aberrant in eo, quod Deum Verbum naturam mutationi obnoxiam habentem, carnem anima carentem aßumpsisse dicunt. Cum Apollinari autem, quòd Corpus Domini mentem non habere, eique divinam naturam sufficere, mentisque vim operatricem perficere dicunt, atque hareticis multis laudatis, depravatas ipsorum opiniones sibi ipsis arrogant. Magistri horum illi, quos diximus, fuere post Jacobum, & Euchanius, & Mandacunes. Et quandoque illi Deum Verbum incorruptibile, & increatum, & caleste, & à perpessione alienum, & subtile, nobisque non consubstantiale Corpus cepise, atque ea, qua carnis sunt, nobis in specie tantum spectri more exhibuisse, executumque esse opinantur : quandoque autem carnem ejus in naturam Deitatis conversam, eique consubstantialem factam ese dicunt. Multoties verò etiam Deum Verbum humanum ex Virgine corpus affumpfisse negant, sed ipsum immutabili modo mutatum, & carnem factium,

transi-

сер. 53.

transitum tantum per Virginem feciffe, & Cruci divinitatem, qua circumscribi , & diffiniri nequeat , Unigeniti affixam , eandemque sepulchro traditam affeverant. Atque fidem etiam nativitatis Christi secundum Carnem derogantes, & eam in speciem tantum, phantasmatis instar, factam esse dicentes, & non sicut nos per intervalla particulatim, sed ad quindecimum Januarii mensis diem tempus extendentes, Annuntiationem simul, & Natipitatem, & Baptismum Christi celebrant. Quin etiam multa Euangelii dicta, suam ipsorum opinionem adstruere conantes, tollunt, atque inducunt: ac veluti Monophysitarum, & Theopaschitarum, Aphthartodocitarum, & Monothelitarum haresim hareditate creverint, Gnaphai, Petrique accessionem ter Sancto Hymno annexam valdè complectuntur. Così Nicetoro de' Giacobiti, la cui Heresia da altri Autori sù chiamata l'Heresia degli Armeni, de quali [a] soggiungesi, che negassero la necessità della Confessione sa- a Indoons Coccius cramentale come ordinazione divina, e che asserissero, [b] Omnes Homib Prattolus 1, 1. nes resurrecturos in sexu virili, nullumque post resurrectionem suturum esse c.67.n.23. famineum sexum. Mà sc un moderno Autore connazionale de Jacobiti closeph Abadati, con più prolisso racconto in tal guisa ne descrive la origine antica, e li co- seu Barbati in Histumi, e riti presenti. Gli Jacobiti, dic'egli, vengono da Giacomo Siro, impressa che nel quinto Secolo seguì gli errori di Eutychete, ò come alcuni vogliono, anno 1675, e vedi dal Patriarca Giacob. Eglino si chiamano altresì Copti da un luogo celebre Armeni sotto il della Thebasde Emporio degli Egizii, e degli Arabi. Sono anche nominati colò magno. Christiani per Cingulum, per l'uso, che hanno di una cintura, colla quale il Sacerdote stringe quei, che ricevono i Sacramenti. Per quello che tocca lo Spirituale, se bene sieguono l'Euangelio predicato loro da S. Marco, sono però nel credere, e ne'riti molto differenti dalla Chiefa Romana, e conformi in molte cose agli Hebrei, come nella Circoncisione, nell'astinenza dalle Carni suffogate, e negli habiti del Sacerdote. Sieguono anche i Greci nella Commumone sotto l'una, e l'altra specie, nel Culto delle Imagini, & in altri moltissimi riti : e se nel numero de' Sacramenti concordano con i Cattolici, discordano però notabilmente nella loro amministrazione; poiche insieme col Battesimo danno a Bambini la Confermazione, e l'Eucharistia, e conferiscono gli Ordini sacri tutti insieme, toltone il Sacerdozio, senza verun riguardo all'età : la Confessione da' Secolari si fà rare volte, e dagli Ecclesiastici quasi mai : il Matrimonio è compatibile con gli Ordini sacri, e l'estrema Unzione appena è in uso. Nello Spirituale sono soggetti al Patriarca di Alessandria, il quale viene eletto da tutti gli Arcivescovi, e Vescovi del loro rito, raunati nella Canonica della Catedrale; e costumano di eleggere un Monaco, slimato il più austero, & il più mortificato di quanti vivono ne' Deserti, al quale poi viene conferita la Podestà dal Vice-Rè, ò dal Bassà di Egitto. Sono universalmente osservantissimi del digiuno, che fanno quattro volte l'anno: Primo nella Quaresima, cibandosi solo di pane, legumi, ed herba: Secondo nell' Appento, ed in questo è loro lecito di mangiar pesce: Terzo ad honore della Madonna, cominciando da' ventiquattro di Luglio sin' al giorno quindici di Agosto: Quarto ad honore de' SS. Apostoli Pietro c Paulo, e questo comincia dalla prima Domenica della Pentecoste, e dura sino alla loro Vigilia. Professano altresi somma venerazione a' Santi Luoghi di Gierusalemme, dove ogni anno si portano in gran numero à venerar que' Santuarii. Per quello che riguarda il temporale, non applicano alle scienze, perche si contentano di saper leggere, & al più studiano qualche poco di Aritmetica, e di Geometria:

tria : i Nobili vengono per lo più impiegati da' Turchi nelle Secretarie, Can cellarie, ed in quegli Ufficii, che riguardano l'Economia, pasando per le loro mani tutto il denaro, che rende l'Egitto à quella Monarchia : i Plebei fanno gli esercizii, che si costumano nelle altre Città, attendendo alle arti, ed à serpire. Così l'Autore de'moderni Jacobiti, che infetti prima dal veleno Eutychiano, degenerarono poscia in quel più mortale dell'Hebraismo, non senza dolorofa riflessione à chi considera, quanto ferace fosse di abominevoli Teste l'Hidra di Eutyche, da cui eziandio sursero doppo il Gnaseo, e Sea Niceph. lib. 18. vero, le Sette detestabili de' [a] Caucobabditi, così denominati da una piccolaterra, ove eglino congregavansi, degli Angeliti, Damianiti, Tetraditi, Pietriti, e Pauliti, che il loro nome presero da que' Vescovi, ciascun de'quali pervertì i suoi Diocesani ne' dogmi dell' Heresia. Nè Severo, che andava gloriofo per si nobil feguito di furie Infernali, fu pigro d'inoltrarsi nella Regia di Costantinopoli, dove presiedeva Anthimo, rinvigorito e sostenuto dalla protezzione di Theodora, per il cui mezzo già si comprometteva l'Eutychianismo far ben presto applaudito ritorno in quella Chiefa. Mà coloi Dio con un tiro maestro l'arroganza di Theodora, la fraudolenza di Anthimo, i raggiri di Severo, e le speranze dell'Heresia, con l'arrivo del Pontefice Romano in Costantinopoli, che come Sole apparso in quell'Orizonte dileguò le tenebre de' preparati disegni. Come tali cose seguissero, dapin alti principii sa d'uvopo dedurne il racconto.

Spedizione di Cesare contro i Italia.

cap. 49.

La bella gloria di haver domata l'Africa, e l'infigne pregio di haver Gothi Arriani in come in trionfo ricondotta la Fede di Christo in quelle Chiese con la depressione de'Vandali, e con l'estirpazione degli Arriani, invaghì di nuove imprese l'animo di Giustiniano, che voglioso di rendersi benemerito non men dell'Imperio, che del Christianesimo, si accinse alla grand'opera di discacciar' i Gothi Heretici dall' Italia, e di ristabilire in due parti del Mondo il nome de'Romani, e quello di Christo. Questi due potentissimi motivi, che acceso l'havevano alla gran mossa, espresse esse medesimo, quando nell'avviarne il disegno, scrisse ai Popoli della Francia, che richiese in ajuto nella spedizione delle armi, notificando loro le sue ragioni, e quelle parimente della Fede in questo degno tenore, [b] Nostra ditionis b Procop. lib. 1, de Italiam per vim Gothi ceperunt, nec solum restituere hanc nobis haudquaquam decernunt, sed injuria msuper nos afficere, nec toleranda quidem, nec mediocri. Quocirca exercitus adversus hos mittere cogimur. Vos verò par fuerit, nobis hoc bello ut auxilio sitis, quod utique utrisque nostrum commune rectior illa, ac vera de Deo opinio facit, in Gothosque odium, ut Arianorum errores rejicientibus detestandos. In adempimento dunque degli avviati preparamenti, con l'Esercito diterra sotto il comando di Mondo espugnata Salona, s'impadronì Cefare della Dalmazia, e con l'armata di Mare fotto il famoso Bellisario invasa, e vinta la Sicilia, si affacciò da due parti formidabile all'Italia e per l'importanza delle conquiste, e per la felicità de' progressi, [c] Bellisario enim actum, quam dici queat, longe felicius. Theodato, che conpoco cuore, e minori forze reggeva l'Italia, e si ritrovava Dappocagine del nonfolo esposto, mà oppresso dalle armi vincitrici di Giustiniano, tardi condannata la sua dappocagine, ricorse all'unico risugio de'disperati, e suriosamente scrisse al Papa, & al Senato di Roma, [d] se gladio interempturum Uxores, & Filios, Filiasque Romanorum, nisi egissent

apud Imperatorem, ut destinatum exercitum suum de Italia submoveret,

richie-

E Idem ibid.

bell. Goth.

Rè de' Gothi . d Liber. Diac. in brev. c.z.

richiedendo precisamente dal Papa, che à tal'esfetto egli si portasse à Costantinopoli in persona, ene sollecitasse l'andata sotto pena d'irremissibile Viaggio del Papa in Oriente. morte à tutti li Cattolici d'Italia. L'ordine sù violento, quanto disperato era quegli, che l'impose; onde per ben publico su necessitato il Pontefice ad eseguirlo, benche in tempo avverso d'inverno, & in penuria estrema di denaro, per il cui provedimento si obligato d'impegnar al Reggio Erario molte argentarie della Chiefa di S. Pietro, quali del fedelissimo [a] Cas- a Cassiod. variar. fiodoro furono ben presto dal Regio Erario ritolte, e per sua opera restituite alla guardarobba preziofa del Principe degli Apostoli. Màse la legazione in riguardo al Rè, che la spediva, su vile, mosto più indegne surono le condizioni di pace, che di suo ordine rappresentar dovevano i Legati sissimo di Pace all'Imperadore. Al primo avviso della perdita della Dalmazia, e della offerte dal Re de' Gothià Cesare. Sicilia, & alla tremenda fama, che precorfe, dall'inimico vincitore, Theodato chiamò à se un tal Pietro, soggetto già cognito à Celare, appresso il quale haveva altre volte sostenuto l'honore, e'l carico di Ambasciadore, e[b] Timore perculsus, & attonito similis, ordinogli, che sollecita- b Procop. de bell. mente à Costantinopoli andasse, & esponesse à Giustiniano, che pur che ei ritirasse dall'Italia la guerra, esso si offeriva di pagargli annuo tributo di una Corona d'oro di trecento libre, di salariare al di lui servizio trè mila Gothi, di rinunziare il diritto di sentenziare à morte, ò confiscar gli haveri à qualunque Sacerdote, e Senatore, di poter' alcun promuovere à dignità Patrizia senza il consenso Imperiale, e che il Popolo Romano ne' Theatri haverebbe acclamato prima il nome di Cesare, & in secondo luogo quello del Rè, e che in caso di erezione di statue, [c] Nunquam soli e Idemibile. Theodato, sed utrisque semper imponeretur; Imperatoris addexteram, Theodati ad sinistram. Era Theodato sin dalla giovinezza assuefatto allo studio, e nella virilità animato à proseguirne il progresso dalle persuasioni, & esempio della gran Donna Gotha Amalesuntha, e perciò tanto alieno dagli strepiti della Guerra, che posponendo ogni di lei gloria alla dolce quiete de' Precetti Platonici, allor che si vidde in quell' inaspettato prossimo cimento di dover lasciare i Libri, & impugnar la spada, elesse più tosto perder'il Regno, che lo studio, con tal risoluzione di animo, che havendo poc' anzi spedito il menzionato Pietro all' Imperadore con le accennate commissioni, non così tosto si era il messo partito da Ravenna, che fattolo à se richiamare, e ritiratolo in disparte, Ében, dissegli, se Cesare recusa le condizioni proposte, Noi che far dopremo? Accingersi alla Guerra, rispose Pietro; Oh questo nò, replicò Theodato; e dando subito di piglio alla penna, egli scrisse à Giustiniano, giurando tant' esso, quanto Gudelina sua Consorte di osservare il contenuto della lettera, che si tale, quale appunto potè dettare ad un Rè Filosofo una somma paura. [d] Egli confessavasi in essa inesperto nell'armi, e desideroso di quiete, per il cui conseguimento nulla stimar' il Regio nome, & [e] un milione, e ducento e lea Gracalellio mila scudi, che ricavava dall'annue rendite ditutto il Regno d'Italia; di-Frocopii. mostravasi prontissimo à rinunciargli quanto esso possedeva, con la ragione, [f] Ut qui longe malim terra cultor sine negocio esse, quam in Impera- i Idemibid. toriis curis vitam hanc degere, vicissim in pericula transmittentibus; e conchiudeva, Mitte ergo quam celerrime ad nos virum, cui cum Italiam ipsam, tum res cateras tuo sim nomine traditurus. Con questa lettera, come con un' attestato authentico della sua ò debolezza di animo, ò gagliar-Tomo II.

lib. 12, epift. 20.

d Idem de bell,

d An. 536.

dal Papa nel fuo Viaggio à Co-Hantinopoli. e S. Grig lin Dial. lib. 3. cap. 3.

dia dispavento, licenziò di nuovo Pietro, al qual'egli diede per compagno in honor'e pompa della Legazione il Pontefice, chiamato nelle Rea Cassied, lib, 10. gie lettere credenziali, [a] Virum santtissimum, e da Gudelina, [b] Virum venerabilem, Regiis conspectibus verè dignissimum. Et acciocche precorresse b ldem spist. 23. la fama à Cesare delle sue humili esibizioni, egli sece [c] sin d'allora coniare alcune medaglie con l'imagine di Giustiniano da una parte, & il suo sem-

plice nome di Theodatho dall' altra. Il Papa [d] intanto si parti da Roma, eletto Ambasciador di Pace dal Rè de' Gothi, mà destinato da Dio con più alta providenza à debellare in Miracoli Joperati Oriente l'Herefia; e'l viaggio quafi in nulla fù diffimile à quello del fuo antecessore S. Giovanni, essendo che, benche povero di equipaggio, e penurioso eziandio del bisognevole, egli lasciò dise, ovunque passò, testimonianze ricchissime di miracolosi avvenimenti; [e] Post non multum temporis, dice di lui S. Gregorio, exigente causa Gothorum, vir quoque beatissimus Agapetus hujus Sancta Romana Ecclesia Pontifex, cui, Deo dispensante, deservio, ad Justinianum Principem accessit. Cui adhuc pergenti quadam die, in Graciarum jam partibus curandus oblatus est mutus, & claudus, qui neque ulla verba edere, neque ex terra unquam surgere valebat. Cumque hunc propinqui illius flentes obtulisent, vir Domini solicitè requisivit, an curationis illius haberent fidem. Cui dum in virtute Dei ex auctoritate Petri fixam salutis illius spem habere se dicerent, protinus venerandus vir orationi incubuit, & Missarum solemnia exortus sacrificium in conspectu Dei omnipotentis immolavit. Quo peracto, ab altari exiens claudi manum tenuit, atque assistente, atque aspiciente populo, eum mox è terra in propriis gressibus erexit: cumque ei Dominicum corpus in os mitteret, illa diù muta ad loquendum lingua soluta est. Mirati omnes slere præ gaudio caperunt, eorumque mentes illico metus, & reverentia invasit, cum videlicet cernerent, quid Agapetus facere in virtute Domini ex adjutorio Petri potusset. Così S. Gregorio. Col seguito dunque di questi miracoli f Liber. Diac. in entrò Agapito sul mezzo Aprile in Costantinopoli. [f] Fu egli ricevuto alla grande dall'Imperadore, mà doppo le prime scambievoli accoglienze sua renitenza in si offerse à Giustiniano un' incontro tanto più duro, quanto men' aspettato. trattar con An. Concorsero nell'Imperial Sala à prestar' ossequio al Pontesice i Magnati della Corte, e tutto il Clero della Chiesa sotto la direzzione di Anthimo, elevato poc' anzi al Vescovado di quella Città dall' empia Theodora. Accolto da tutti, benignamente accolse tutti il Pontefice con maestà da Giudice, etratto da Padre; ma nell'approssimarsi che a lui se Anthimo, esfo voltoglisi dischiena, disdegnando di ammetterlo alla sola comparsa deg Anast. bibl. in gliocchi. [g] Accorse al riputato affronto l'istesso Cesare in persona, e giudicando con quell'atto non tanto offeso Anthimo, quanto sè, con ardenza di parole richiese il Papa della cagione di così strana, e nuova avverfione verso un' Ecclesiastico promosso alla dignita di quella Chiesa dalla sua Augusta Consorte? Agapito, che in quell'azione, come dicel' Histoh L bar, Diac, rico, [h] Legazione Christifungebatur, con poche, e gravi parole significò à Giustiniano, esser' Anthimo violatore de' Sacri Canoni, Heretico occulto, e fautore aperto degli Eutychiani. Cesare, che sin'allora haveva venerata nel suo Vescovo una sede sincera, & abbagliato dai raggiri di Theodora havevalo ancora giudicato non sol Cattolico, mà degno esemplare de' Vescovi Cattolici, sospettando nella renitenza del trattamento Pontificio, ò

ingan-

brev, cap, 21.

thimo,

Agap.

cap. 21.

inganno, ò livore, ò malevolenza, traboccò impetuosamente in eccessi di risentimento, e tutto furioso nel dire, e risoluto nell'eseguire, [a] Aut a Anast. loc. cit. consenti nobis, egli disse al Papa, aut exilio deportari te faciam. Alla durezza della richiesta, & all'horridezza della minaccia, raffinatasi, come fopra cote, la costanza di Agapito, trà modesto, & allegro, Ego quidem Costanza heroica Peccator, egli rispose, ad Justinianum Imperatorem Christianissimum peni- del Papa. re desideravi, nunc autem Diocletianum inveni: qui tamen minas tuas non pertimesco; e soggiunse, Che se voleva sua Maestà far prova allora della verità de' suoi detti, sforzasse Anthimo à confessar quivi publicamente le due nature in Christo nella conformità, e senso stabilito dal Concilio di Chalcedoma. Resessi tanto ammirabile à Giustiniano questa libertà Apostolica di Agapito, e tanto ragionevole la proposta, che [b] accersito ex pracepto b identifica Augusti Anthimo, & discussione facta, Anthimus nunquam poluit confiteri in doctrina Catholica responsionis ad interrogationem Beati Papa Agapiti duas naturas in uno Domino nostro Jesu Christo. Quem cum vicisset S. Papa Agapitus, glorificatus est ab omnibus Christianis. Tunc pissinus Imperator ejecit Anthimum à communione, & expulit in exilium. Soggiunge un' altro Historico particolarità notabile di quant' oltre giunga la temerarietà di una Donna, [c] Theodora verò promittente munera multa, & rursus Papa c Liber. Diac, in minas intentante, in hoc Papa perstitit, ne ejus audiret petitionem; e che brev.loc.cir. Anthimo vedendosi così vituperosamente scacciato dalla Sede, e dalla Città, [d] Pallium, quod habuir, Imperatoribus reddidit, & discessit, d Ibidem. Allora Giustiniano, come scosso da profondo letargo, in cui quieto dormiva fotto un Vescovo Eutychiano, humiliato, e confuso professò avanti li piedi del Papa la Confessione di Fede già divulgata per l' Oriente da Papa Hormisda, e pregollo, che in luogo di Anthimo consacrasse Vescovo di Costantinopoli il Religiosissimo Menna, che era [e] Pre- e Idemibid. posto allora del grand' Hospedale della Città, laudato poscia dal Papa col degno elogio di Huomo [f] Fidei integritate, & Sacrarum Litte- f Agapeti epift. 5. rarum studio, atque etiam pia administrationis officio sic clarus, ut ipsi tardius venire videretur, quo dignus erat. E segui la pompa della consecrazione con quella magnificenza, che richiedeva novità ditalfunzione, essendo che Menna suil primo Velcovo di Costantinopoli, che ricevesse la consecrazione immediatamente da' Pontefici Romani successori pietà, di S. Pietro. Mà non così siì condannato l'Heretico dal Pontesice, che dal Pontefice non fosse ancora invitato con paterna misericor dia alla Penitenza, habilitandolo à poter far ritorno al suo primiero Vescovado di Trabisonda, quando con publica confessione egli havesse ritrattato l'Eutychianismo, e con l'emenda purgato l'errore, e tolto lo scandalo. Mà l'infame Severo, che ritrovavasi allora in Costantinopoli, reselo [g] ostinato nell' impegno, & Anthimo elesse più tosto di essere scacciato da genago, lib. 4. ambedue li Vescovadi, che entrar nella communione de' Cattolici. Di quelto gran successo, nel quale Agapito operò con pienezza di podettà Pontificia, deponendo, e condannando un Patriarca di riguardevoliffima Metropoli, promosso, e protetto da due Augusti Regnanti, senza previo congresso di Sinodo, ò altra forma di Ecclesiastico giudizio, diè ei medesimo [ b ] publiche lettere circolari per tutto l'Oriente, facendo h Agap. epist. 5. conoscere al Christianesimo, che la Potenza del Pontesicato Romano, benche tiranneggiata in Roma da un Rè Gotho Arriano, & oppressa nel-

E fua paterna

AGAPITO.

Secolo VI.

la mendicità delle ricchezze per il pegno accennato da'Sacri Vafi, fi

536. n. 33. & n. 39.

b Ibidem 1. 17.

estende tuttavia sempre invincibile ad ogni urto di contraria potenza, e dà più tosto, che ricever timore dai Potentati di dignità anche Regia, & Imperiale. Al santo zelo dunque di così venerato Pontefice acclamò ala Apud Bar. an. lora tutto l'Oriente, che par che si disfacesse in a offequiosissime suppliche, richiedendo dalui nuove condanne di Heretici, e nuove regole di costumi, esclamando tutti ne'memoriali, che gli porsero, [b] Tollite, Santtissime Pater, à nobis citò malos, offerte consuetum Sacrificium hoc Deo & Salvatori pro conservanda nobis bona defensione in futuro tremendo iudicio: liberum ab omni timore, & haretica tertiò repetita fluctuatione ornatum Ecclesiasticum conservate, statum confirmate, rursumque exponendo justissimo Imperatori nostro pias, ac justas sententias contra ipsos priùs ab Apostolica Sede prolatas, statuendo per illas impia scripta tradere igni, & habentes illa in publicum prodere, juxta imitationem eorum, qui zelant pessum dare Manichaa, & illa impii Nestorii, & Eutychetis insensati, ac Dio/cori patris, & protectoris eorum. Sic enim evacuabitur omnes expe-Etatio bis , qui frustra sperant in eis . Rogamus etiam , Sanctissime , finem perfectum imponere divina, ac vestra sententia contra Anthimum, paternis vestris decretis convenientem, ut omne de medio extinguatur scandalum à parvulis in Dominum credentibus, & omnibus nobis custodiat Dominus sedem nostram, ac pussimi Imperatoris nostri, tanquam dies cali, qui Petri imitatores salvatis, & nos à tribulationibus salvastis, E suo zelo in con. cosque, qui oderunt, confudistis. E di nuovo, Nolite pati, Beatissidannar le anti-me, non uti solita fiducia ad reformandum tantum malum. Sed sicut prius che, ele correncontra Anthimum insurrexistis, & lupum, qui conabatur cooperiri per pellem opis, & transcendere oftium Ecclesiasticorum ordinum, sanctionum, & canonum, & qui latrocinanter mandram ovium transcenderat, pelle denudastis, & ipsummet demonstrastis, & procul à mandra expulistis: sic & nunc iterum vigilate, & oftendite piissimo Imperatori nostro, quòd nullum lucrum exierit, (ut inquit divinus Gregorius) studio reliquo suo circa Ecclesias, si tale malum in destructione sana fidei per ipsorum fiduciam pravalebit, & permittantur adhuc isti ad corruptionem Ecclesia nidificare in domibus dominorum, & in propriis, & iniqua in ipsis facere. Hac quidem dumtaxat portamus, licet incredibilia, & à diris doloribus incurvati spem habentes ad clementissimum Deum, qui in tempore opportuno vestrum adventum nobis oftendit: quod sicut Petrum magnum Apostolorum Principem bis , qui Roma erant , in depositione Simonis Samaritani misit, sic & vos misit in depositione & expulsione Severi, Petri, & Zoara, & eorum, qui similia eis sapiunt, & qui omnigenis honoribus circumforentur ad inhonorationem Dei, blasphemiasque, ac electiones : dabit vobis potestatem coopitulante vobis piissimo, & à Deo custodito Imperatore nostro, istos expellere de omni Ecclesia tanquam insidiatores, & violatores, non solum sanctissimarum Ecclesiarum, sed & politica ipsius: nam cum hos ad suam malitiam convenientia organa insidiator boni invenisset, totum orbem terrarum commotum fecit, & Sanctorum sanguine terram contaminavit, & civitates jugulationibus, & tumultibus turbavit: expellite igitur istos. Così i supplicanti. In tal guisa il Papa con unsol colpo ferendo molti Heresiarchi, tutti condannò con tal costanza di animo, che parve venuto à Ccstantinopoli à portar guerra all'Heresia, e non à trattar pace trà il Rè de' Go-

tl Herefie.

Capitolo VII.

Gothi, el'Imperadore. Poiche oltre alle accennate condanne dicefi, ch' eglisa] Sacra Altaris, Sedisque velamina sacrilegi Anthimi infecta fabulis, a Baron ann 5 %. suis Catholicis precibus eluit, omnesque Templi ades ab inflictis inibi per ". 62. dicir Flati-Anthimum maculis, Orthodoxis obsecrationibus expiavis. Qual fatto, e dift. 1. can. 22. dint parole, che si ritrovano registrate in un'antico Manoscritto della Bibliothe- Fabulis. ca Vaticana, furono citate da Graziano [b] in comprovazione del Rito an- b Grat. de confetico della Chiesa Expiandi qua Haretici polluere, nella conformità me- c Apud Gratian. desima, come su in Costantinopoli da Papa Giovanni [c] pratticato, e co- loc. cir. can. 20. me presentemente ancora si costuma nelle Chiese de' Cattolici ritolte agli Heretici, per mezzo di preghiere destinate à tal'effetto. Per la qual cola apparisce la diversità frà la Purgazione degli Altari, e la loro Abluzione. Poiche la purgazione suppone la contaminazione, ò polluzione seguita per opera de' Ministri Heretici: mà l'abluzione significa un Religioso costume di lavar gli Altari Cattolicinel giorno del Giovedì Santo con aspersione di acqua, e di vino. Del quale antichissimo Rito, origine, propagazione, eprattica, non senza nostro grande avvantagio di erudizione habbiamo di fresco letto un nobilissimo [d] Trattato, degno parto dell'eccellente penna di Gio. Christoforo Battelli, Ecclesiastico per Religiosità di ablutionis Altaris costumi, eperuniversalità di erudizione meritevolmente ammesso alla re-Basilica Vaticana, fidenza frà il Clero della Basilica Vaticana, e dal Regnante Pontesice, giusto rimuneratore de' Virtuosi, all'assistenza della sua Camera Secreta, & alla sopraintendenza della sua Bibliotheca domestica. Onde noi, che à lui ci confessiamo debitori di molte Ecclesiastice notizie, non possiamo trasandarne il nome nelle Stampe, che sacciamo, di questa Historia. Mà per tornare, onde ci partimmo, cadde il Santo Pontefice Agapito nell'ardor medesimo della pugna, e in Costantinopoli, mentre tali cose operava, oppresso dalla loro mole, e dal peso della propria età passò all'altra vita per ricevere il premio di pregiatissima corona. Il di lui [e] Cadavere e Anast. bibl. in fu quindi in cassa di piombo trasportato à Roma nella Basilica di S. Pie- sap. tro, nella cui Bibliotheca leggesi [f] l'allegato Manoscritto, che con me- 536.n. 62. & ciraritato Elogio chiama questo dignissimo Papa, Vas Catholicum, Evange- tur à Grat.loc. cit. lii Tuba, Praco Justitia. Giustiniano altresi con particolar [g] bando esiliò Anthimo, relegò Severo, i cuilibri sè arder nel suoco, sotto pena del mo, di Severo, e di altri Here. e Zoara in lontanissime solitudini.

g. Novell. 41.



## CAPITOLO VIII.

Silverio di Campagna, creato Pontefice l' anno 537.

Guerra di Cesare contro i Gothi Arriani. Bellisario assedia, e prende Roma: ne riedifica le Mura. Muro detto da Romani Muro Torto. Miracolosi successi di nostra Fede contro gli Arriani. Nuovi tentativi de' Gothi contro Roma. Machine dell' Imperadrice Theodora contro Silverio. Qualità, e costumi di Vigilio. Tradimento, deposizione, esilio, e morte di S. Silverio. Penitenza di Bellisario. Scisma di Vigilio, e suo corso.



A Legazione di Papa Agapito à Costantinopoli quanto riusci avantagiosa alla Religione Cattolica per l'estir-pazione dell'Heresie in Oriente, tanto insruttuosa apparve circa il fine della pace desiderata dal Rè de' Gothi in Occidente. Conciosiacosache [a] Imperator pro multis fisci expensis ab Italia destinatum exercitum aver-

a Liber. Diac. in Brev.cap. 21.

tere nolens, supplicationes Papa noluit audire. Onde Bellisario vittorioso della Sicilia con pronto attacco investi Napoli, e preselo, e Affedio di Roma, con l'aura della vittoria presentossi tanto più formidabile à Roma, quanto men Roma ritrovossi in istato di difesa. All' avviso delle seguite perdite havevano i Gothi uccifo Theodato, & acclamato Rè Vitige, Capitano valorosissimo, riputato da essi arto à riparar la ruina del Regno. Mà Vitige cedendo al tempo, e all' impeto del vittorioso nemico, non volle rimanere stretto frà le angustie di un' assedio, e desideroso di accalorir le operazioni ovunque bisognava, ritirossi da Roma, che lasciò presidiata da quattro mila Soldati sotto il comando di Laudere Capitano ardito, & accorto, e raccomandata eziandio à Silverio eletto nuovo Pontefice doppo la morte di Agapito. [b] Belfifario intanto, divisi gli alloggiamenti, e disposto l'assedio, intimò ai Romani ò la resa, ò il sacco. Nè tardò lungo tempo la risoluzione; poiche timoroso il Pontesice, che con le sostanze de Romani non ane 10. Decembre dassero preda de' Greci li sacri Vasi delle Chiese, elortò, [c] e concluse con Bellisario l'accordo, introducendo nella Città l'Esercito Cattolico per la Porta di S. Giovanni nel medefimo giorno, che fortì il Presidio Heretico Gotho per quella del Popolo. Laudere ostentando anche nella perdita il valore, volle più tosto rendersi prigioniere dell'inimico, che sopraviver con fama di disertore, e su egli con le chiavi

b Procop. de bell. Goth. liv. I.

Bellifario.

della Città mandato da Bellisario nobil preda à Costantinopoli; testimonio presente, e nunzio verace dell'espugnazione di Roma. Ma, heb- Eneriedificale be più à far Bellisario in ripararne le mal' andate difese, che in vincer- Mura. la; essendo che, benche in differenti tempi fossero state spesse volte rifarcite le di lei mura, e da Theodorico in [a] particolare, che si era a April Cafsiode. servito à tal'effetto delle pietre di quella parte dell' Ansiteatro Romano, 3. epist. 31. lib. 4. che presso l'Arco di Costantino vediamo presentemente distrutto assat- epist. 30. to, & appianato; elleno tuttavia ò non ben' ordinate, ò mal rovinate richiedevano riparo, in quella congiuntura particolarmente della Guerra de' Gothi, il cui nuovo Rè Vitige non haverebbe molto tardato, come seguì, di riportarvi sotto con tutte le sorze del Regno il suo Campo. Ordinò dunque il gran recinto con nuova fabrica di muraglie, riedificandole più tosto tutte, che riparandole, con gaudio, & utile de' Romani, che vagheggiano ancora intatto in gran parte così nobil monumento del loro benefattore: mà in questa grand'opera volle, e vuole anche hoggidì, S. Pietro sua parte, con riservarsi per sè una porzione di mura, che ò fondò allora su' miracoli, ò sostiene presentemente Miracoloso avvecon prodigioso fondamento. Descrive il maraviglioso successo il mede-nimento di quelsimo Procopio, Historico presente à questa nuova spedizione dell'armi che dicessi Muro Greche contro i Gothi, siccome era stato prima à quella d'Asia contro Torto. i Persiani, & à quella d'Africa contro i Vandali, [b] Inter Portam Flaminiam, dice, & alteram ad dexteram buic proximam portulam, porta Goth, lib. 1. alia est, qua Pinciana vocatur. Huic proximi muri pars quadam lapidum, laxata jam pridem compagme, sejuncta spectatur, non solum à solo, sed à medio ad summum fastigium scissa, nec sanè collapsa, nec aliàs resoluta, sed utrinque sic inclinavit, ut catero muro extrinsecus partina prominentior esse appareat, partim retractior. Hanc muri partem cum demoliri tunc primum Bellisarius niteretur, & iteratò adificare capisset, obstitere Romani: Petrum Apostolum pro indubitato se comperisse, asseverantes, ejus loci tuendi pollicitum curam se suscepturum. Quod utique Romanis ex voto successit: quandoquidem nec eo die, quo per Gothos sunt mænia oppugnata, nec per omne id tempus, quo urbem obsederant Barbari, hostilis vis ulla ad hunc locum pervenit, nec plane umquam eodem tumultuatum. Et sane me admiratio subit, nec Romanis nec hostibus ipsis in ea tam diutina Urbis obsidione in memoriam venisse muri hanc partem. Quæ res cum miraculi postea loco sit habita, nec sarcire quidem in posterum quispiam, nec de integro restituere ausus est, sed ad hunc diem ea è regione sejunctus permanet murus: e questo muro presentemente dicesi da' Romani Murotorto. Nè Procopio maravigliossi indarno; conciosiacosache cominciarono i miracoli fin dal giorno, che usci il Presidio Gotho da Roma, e seguitarono successi di nostra poscia si nella difesa dell'accennata muraglia, come negli avvenimenti di Arriani. tutta questa Guerra. S. Gregorio ne racconta due, e meglio con la penna di un tanto Autore, che con la debole nostra, ne soggungeremo il ragguaglio. Due Arriani del Presidio Gotho nel portarsi a Ravenna [c] Hospitalitatis gratia venerunt ad Sanctum Bonifacium Ferentina Civitatis Episco- lib. 1. cap. 9. pum; quibus ipse parvum vas ligneum vino plenum manu sua prabuit, quod fortasse in prandio itineris habere potuisent. Ex quo illi, quousque Ravennam venirent, biberunt. Gothi autem aliquantis diebus in eadem Civitate morati sunt, & vinum quod à sancto viro acceperant, quotidie in usu habue-

runt. Sieque usque ad eundem venerabilem ferentes reversi sunt, ut nullo die cessarent bibere, & tamen vinum eis ex illo vasculo nunquam deesset, ac si in illo vase ligneo, quod Episcopus eis dederat, vinum non augeretur, sed nasceretur: e chi prender vuol diletto di numerare i Mesi, che scorsero, dalla partenza de' Gothi da Roma al loro ritorno per l'affedio di quella Città, ritroverà, che ben quattro Mesi somministrò loro sempre il vino quel a Montifid, e. 10. piccolo Vaselletto. Quindi il medesimo S. Gregorio soggiunge, che [ a ] Quadam die Gothi juxta Tudertinam Civitatem venerunt, qui ad partes Ravenna properabant, & duos parvulos puerulos de possessione abstulerant, qua possessio prafata Tudertina Civitati subjacebat. Hoc cum viro sanctissimo Fortunato nuntiatum fuißet, protinus misit, atque eosdem Gothos ad se vocari fecit. Quos blando sermone alloquens, corum prius studuit asperitatem placare, ac post intulit dicens, Quale vultis pretium, dabo: & puerulos, quos abstulitis, reddite, milique hoc gratia vestra munus prabete. Tunc is, qui prior corum ese videbatur, respondit dicens, Quicquid aliud pracipis facere, parati sumus: sed istos parvulos nullatenus reddemus. Cui penerandus pir blande minatus dicit, Contriftas me fili, & non audis patrem tuum. Noli me contristare: nam non expedit tibi. Sed idem Gothus in cordis sui feritate permanens, negando discessit. Die verò altera digressurus, rursus ad Episcopum venit: quem iisdem verbis pro dictis puerulis iterum Episcopus rogavit. Cumque ad reddendum nullo modo consentire poluiset; contristatus Episcopus dixit, Scio, quia tibi non expedit, quòd me contriftato discedis. Qua Gothus verba despiciens, ad hospitium reversus. eosdem pueros, de quibus agebatur, equis superimpositos cum suis hominibus præmisit: ipse verò statim ascendens equum, subsequutus est. Cumque in eadem Civitate ante Beati Petri Apostoli Ecclesiam venisset, equi ejus pes lapsus est: qui cum eo corruit, & ejus coxa mox fracta est, ita ut in duabus partibus os esset divisum, levatusque in manibus reductus est ad hospitium, qui festinus misit, & pueros, quos pramiserat, reduxit, & viro Fortunato venerabili mandavit, dicens, Rogo te Pater, mitte ad me Diaconum tuum. Cujus Diaconus cum ad jacentem veniset, pueros, quos redditurum se Epifcopo negaperat, ad medium deduxit, eosque Diacono illius reddidit dicens, Vade, & die Domino meo Episcopo: Quia maledixisti mihi, ecce percussus sum. Sed pueros, quos quasisti, recipe : & pro me, rogo, intercede. Susceptos itaque puerulos Diaconus ad Episcopum reduxit : cui bevedictam aquam venerabilis Fortunatus statim dedit, dicens : Vade citius, & eam super jacentis corpus projice. Perrexit itaque Diaconus, atque ad Gothum introgressus, benedictam aquam super membra illius aspersit. Res mira & vehementer stupenda! mox ut aqua benedicta Gothi coxam contigit, ita omnis fractura solidata est, & saluti pristina coxa restituta, ut hora eadem de lecto surgeret, & ascenso equo iter ageret, ac si nullam unquam lasionem corporis pertulisset. Factumque est, ut qui sancto vivo Fortunato pueros cum pretio reddere obedientia subjectus noluit, cos sine pretio pana subactus donaret. Così S. Gregorio. Vitige intanto ristabilito in animo, e in forze, con numeroso Esercito di cento cinquanta mila Soldati si portò l'anno [b] venente all'attacco di Roma. Dispose gli allogiamenti in mezzo ai due grandi acquedotti frà la via Latina, e quella di Palestrina cinque miglia lungi dalla Città, afficurando di quà, e di là con que' due forti edificii tutto il suo campo: forò in molte parti gli archi degli accennati

b Anno 538.

I Cethi di nuovo

affediang Roma.

acquedotti, affinche la Città patisse penuria di acque, ed impadronitosi del porto verso Ripa Grande, strinse Roma nel medesimo tempo con la guerra, con la sete, e con la fame. L'assedio sù lungo, e pieno di varii casi non men frequenti, che rari, ostinando i Gothi tredici mesi nell'attacco, mà respintisempre da Bellisario con altrettanto valore, e sermezza nella difesa delle mura: in modo tale che attediati li Romani, non tanto di sopportar gl'incommodi di quellungo assedio, quanto di rimirar quivi presso Totto i loro occhi gl'infulti del superbo nemico, [a] usciron disperatamente a Proceso de belle fuori della Città, & in campo aperto presentata la battaglia, trenta mila Gothiuccifero, costringendo irimanenti alla fuga, che in vendetta della feguita strage simestarono gran parte dell'Italia conuccisioni, incendii, e rapine, de quali successi non è nostro pregio proseguir più disfusamente il racconto. Vitige ricoverossi à Ravenna, di cui, ò per arte, ò per inganno impadronitosi, fu finalmente costretto à rendersi prigione di Bellisario, che mandollo à Costantinopoli, dove da Giustiniano siì [b] sollevato al grado b Purcan. Hist. In. di Patrizio, & inviato nella Persia al comando di una Provincia, honorato sabel, i insieme, e custodito. Nella brevità di questa narrazione riman celebre la venerazione, che durante l'assedio portarono sempre gli Arriani alle Bafiliche auguste de i Santi Apostoli, [c] Extat Pauli Apostoli Templum, sog- c Procop, loc. cit. giunge Procopio, Romanis procul à manibus stadiis decem, & quatuor, juxta quod Tiberis fluit, ubi nullum patet munitum esse prasidium: porticus Venerazione, che tamen eadem ab Urbe pertinens, circaque adificia alia pleraque non satis thi alle Bassliche ad invadendum opportunum locum hunc reddunt. Patebat & Gothis ad id de'SS. Pietro, e sacrarium via, per quos omnibus constat per id belli tempus in neutra dedicata Apostoli Éde quicquam editum, quod incolentibus vel molestius ef-set, vel quoquam pasto ingratum, sed sacratos ibidem viros libere permisiße divina peragere. Atti di ossequio pratticati in ogni età da i più empii Heretici del Mondo verso le riverite Basiliche di Roma, e sol riprovati da quegli Heretici, che avvanzandosi nell'empietà à gli Arriani, dispreggiano le reliquie, e'l culto di quelle Chiefe.

Mà le vittorie di Ginitiniano ridondarono finalmente in immensi tra-vagli della Religione, e chi seppe, e potè debellar l'Heresia in due parti radrice contros. del mondo, non seppe, nè potè scansarsi dai raggiri di una Donna, dalle Silverio Papa. cui insidie viddesi allora così vituperosamente abbattuto il Pontesice Romano, che sin presentemente rimane in horrore la sola rimembranza della temerarietà di Theodora, del sacrilegio di Bellisario, e del tradimento machinato contro la fantità, e persona di Silverio; non senza lagrime in chì confidera, profondamente offequiato dagli Arriani il corpo, e crudelmente lacerato da' Cattolici il Capo della Chiefa, e gli uni veneratori degli Ufficiali, e Chierici delle Basiliche dei Santi Apostoli, gli altri dispreggiatori, e carnefici del successor medesimo del Principe degli Apostoli. E barbara l'Historia, mà egualmente necessaria la notizia. Sin dal tempo che morì Agapito in Costantinopoli, machinò Theodora difar promovere Soggetto tale al Pontificato, che assecondando ciecamente alle sue voglie, restituisse à lei Anthimo, & ad Anthimo il Vescovado di Costantinopoli, dal quale Agapito l'havea deposto. Mà suori dell'espettazione di essa succeduta in Roma la Creazione del nuovo Pontesice in persona di d Liber. Diac. in Silverio, che [d] in qualità di Suddiacono serviva santamente alla Chiesa Brev.c.22.

Romana, volendo prima la di lui Fede tentare, [e] Misit Theodora Epistolam e Anast. Bibl. in

Eloro difefa .

Romam

E sua lettera à lui in raccomanda zione di Anthi-

a Idemibidem . b Idemibidem .

Coftanza, erifpo sta di Silverio.

e Idemibid.

Ambizione del Card, Vigilio.

d Vedi il Pontif.di Boniface Secondo nag 62.

e Liber. Diac loc. Theodora per cttener il Papato.

£ Ldem ibid.

2 Idem ibid.

de posizione Silverio .

i Idemibid.

Romam ad Silverium Papam rogans, & obsecrans: Ne pigriteris venire ad nos; aut certe revoca Anthimum in locum suum. Dicesi, che il Papanelleggere tal lettera, un'alto sospiro tramandasse dal cuore, e tutto mesto queste parole proferisse, [a] Modò scio, quia causa hac finem vita mea adducit; quindi obligato alla risposta, e risoluto alla negativa, [b] Fiduciam habens in Domino & Beato Petro, rescripsit dicens: Domina Augusta, ego rem istam nunquam ero facturus, ut revocem hominem Hareticum in sua nequitia damnatum. Fù colpita così vivamente l'infuriata Theodora da quelle brevi Apostoliche parole, che [c] Indignata misit justiones suas ad Bellisarium Patricium per Vigilium Diaconum ista continentes : Vide aliquas occasiones in Silverio Papa, & depone illum de Episcopatu, aut festinus certé transmitte eum ad me. Ecce ibi habes Vigilium Archidiaconum, & Apocrifarium nostrum charissimum, quinobis pollicitus est revocare Anthimum Patriarcham. Era Vigilio molto riguardevole di posto frà il Clero Romano, mà altrettanto ambiziolo di genio, dal cui falto lasciavasi facilmente trasportare ad ogn'indegna azione per ottenerne il primato: onde sin dal tempo di Bonifacio Secondo havea eglifatto prattica per ricever da quel Pontefice, come [d] fegui, la nominazione alla successione nel Pontificato, benche dal medefimo Pontefice fosse poscia con miglior consiglio lacerato il Chirografo, e ritrattata la risoluzione. Mà i torbidi, che agitavano allora lo stato della Chiefa, e quello dell'Imperio, gli follevarono di nuovo l'animo à procacciarsi l'ambita dignità, che con esecrabile sacrilegio, odioso scandalo, & abominevole ricordanza, gli venne fatto in fine di confeguire con unò scisma, che sù il più temerario, il più empio, e il più indegno di tutti li passati. [e] L'Historico Liberato dice, che tutta la trama di questo lasue promissioni à grimevole tradimento fosse secretamente ordita da Theodora per mezzo di Vigilio, e che Vigilio promettesse à Theodora, ut [f] si fieret Papa, esso haverebbe condannato il Concilio Chalcedonense, communicato con Anthimo, e Severo, & approvata con Bolla la loro Fede; e che in virtù dell'accordo gli promettesse Theodora di scrivere à Bellisario, acciò Papa lo creasse, nel qual'atto haverebbe Vigilio à Bellisario sborsata la somma disettecento scudi d'oro. Ricevate dunque le accennate commissioni, tremò l'intrepido Bellisario à questo nuovo cimento, e stretto da una parte dal comando dell'Augusta, e dall'altra dall'innocenza di Silverio, è fama, che protestasse, come Pilato, [g] Ego quidem jussionem facio, sed is, qui intercedit innecem Silverii Papa, ipse reddet rationem de factis suis Domino Tradimento, e Jesu Christo. Quindi à lui da i leguaci di Vigilio si presentata una nobile, mà falsa accusa in questo tenore, [b] Nos multis vicibus invenimus Silve-Anaft. Bibl. loc. c. rium Papam, scripta bujusmodi mittere ad Regem Gothorum : Veni ad por-

tam, que vocatur Asnaria juxta Lateranas, & Civitatem tibi trado, & Bellisarium Patricium. E come che già eran concertate le cose, e condotto à fine il tradimento, benche Bellisario sapesse, [i] Quòd per invidiam de Silverio hac dicebantur, tuttavia timoroso di non irritar l'animo di Theodora, fè à sè chiamar Silverio nel suo proprio Palazzo, che risiedeva allora nella sommità del Colle Pincio, dove presentemente s'inalza il samoso Giardino del gran Duca di Fiorenza. Nell'entrarvi, sù trattenuto nelle due prime anticamere il Clero, che seguiva il Pontesice, e nella camera dell'Udienza su solamente introdotto Silverio, e Vigilio, i quali ritruova-

rono quivi giacendo sotto nobile trabacca Antonina moglie di Bellisario, e

Capitolo VIII.

Bellisario medesimo assiso à piè del letto. Non così tosto dunque entrò a snast. Biol. de Silverio, che Antonina à lui rivolta, [a] Dic, Domine Silveri Papa, ella Silverio. diffe, que fecimus tibi, & Romanis, ut tu velles nos in manus Gothorum tradere? Ed appena hebbe Antonina queste parole terminate, che sopraggiunse un de Complici, che per maggior obbrobrio dello stato Sacerdotale sun Suddiacono della prima Regione, il quale [b] tulit pallium de b Idem ibid. collo Pontificis, & duxit eum in cubiculum, & expolians eum, induit eum Monachicam vestem, & abscondit eum. Sisto Suddiacono della sesta Regione, che ò vidde, ò travidde lo spogliamento, e la carcerazione del Papa, dando precipitofamente di volta per uscir dal Palazzo, quanto sol tutto attonito disse al Clero, che nelle due anticamere trattenevasi, c Idem ibid. [c] Dominus Papa depositus est, & factus est Monachus. Quod audientes, foggiunge l'Historico, omnes fugerunt; e di Silverio soggiunge un' altro d Liber. Diac. in Autore, [d] A suis ulterius nonest visus, & in exilium missus est in Civita- Erev.c.22. tem Provincia Lycia, qua Patara dicitur. Ma se proditoriamente ribellossi descovo di Patara al Papa l'Archidiacono della sua Chiesa, suscitò Dio à savore del Papa il Vescovo medesimo di Patara, che stimolato da sacro sdegno di veder così impunemente oltraggiata la Persona del Vicario di Giesti Christo, insofferente di tanta macchia nella Chiefa Cattolica, con Apostolica intrepidezza portoffi à Costantinopoli da Giustiniano, contestandogli il Giudizio di Dio de [e] tanta Sedis Episcopi expulsione, multos dicens esse in hoc Mundo Reges, e Idemibid. O non esse unum, sicut ille Papa est super Ecclesiam mundi totius à sua Sede expulsus. Nè Giustiniano, ch'era altrettanto inclinato al giusto, quanto Cheda Giustiniafacile molte volte ad apprenderlo, al fincero racconto di tal facrilego avvenovien refituito
nella Sede. nimento potè non riprovarlo, benche sapesse, essere stato da colei ordito, ch'era Padronanon men dell'Imperio, che del suo cuore, e che quando pur vera fosse la supposta intelligenza di Silverio co' Gothi, pur meritava il fatto, in riguardo della Persona, ogni più accurata, e decorosa ristessione. Perciò ordinò [f] subito, che fosse Silverio ricondotto à Roma, e fidem ibid. quando al paragone di giuridiche prove egli fosse rinvenuto colpevole, in qualunque Città ei volesse, si ritirasse sempre Pontesice Romano, mà non in Roma. Vigilio, [g] penetrato il comando di Cesare, e prevenendo g Idemibid, l'arrivo di Silverio, ottenne da Bellisario, che ne i confini di Napoli gli fosse il Papa consegnato, protestando di non voler'essere altrimente tenuto Mà da Vigilio di allo sborso pattuito del consaputo denaro, ogni qualunque voltanon se- etradito, de estilia. guisse l'espulsione totale del Rivale. Ita [h] Silverius, replica Liberato 10: Historico, traditus est duobus Vigilii defensoribus, & servis ejus, qui in h Idemibid. Palmariam insulam adductus, sub eorum custodia desecit inedia; ò come i Anast. Bibl. in dice Anastasio, [i] Silverium suscipiens Vigilius in sua quasi side, misit eum silverio. in exilium ad Pontianas (queste sono l'Isole, che nel mar Mediterraneo presso i confini del Regno di Napoli diconsi di Ponza ) & sustentavit eum Costanza heroica pane tribulationis, & angustia. Mà nè l'esilio, nè la tribulazione, nè il tra- di S. Silverio. dimento, nè l'angustia poterono abbattere l'alta costanza di quel grand' Ecclesiastico, che benche oppresso da catene, & immerso ne'patimenti, pur tuttavia non mai cessò di scuoter contro gli empii le gran Chiavi della Chiesa à lui da Dio consegnate, dicendo con S. Paolo, [k] Laboro usque k 2.ad Timoth.2. ad vincula, quasi malè operans, sed verbum Dei non est alligatum. E dimostrollo nell'istesso Regno del suo esilio, assiso sopra Cathedra di affannosi cruciati, quando accorsi alla di lui compassionevole visita i prossimi Vescovi

Secolo VI. SILVERIO .

adherenti à lui.

E di abri Vescovi di Terracina, Fondi, Firmio, e Minturna, quivi come in Canonico Concilio stese, e sulminò contro Vigilio una formidabile scommunica, che fegli poscia presentare per Anastasio Suddiacono zelante, di cuore intrepido, & invitto; nella carta della Scommunica si sottoscrissero di proprio pugno li quattro nominati Vescovi, i quali benche circondati dall' arme vittoriose de'Greci, amarono meglio correre il pericolo innocente di Silverio, che incontrar la grazia ingiusta di Theodora. Ne'medesimi sentimenti perfiste Amatore Vescovo Augustodunense, che commiserando la a Haclegitur into. forte di così venerato Pontefice, scrissegli una nobilissima [a] lettera, & ante epift Silverii. inviogli in follievo de patimenti un pronto sussidio di trenta libre di argento. Nel rimanente, benche il Clero di Roma, cinto da'Gothi, e signo-Morte, e Miracoli reggiato da' Greci, foile forzato à supprimere l'alto dolore del suo vilipeso Pontefice, e la condizione infelicissima di que'tempi rendesse muta ogni lingua, e senzaspirito ogni cuore, parlò Dio per tutti ne'numerosi miracoli, che seguirono la morte di S. Silverio, de quali dice Anastasio, [b] Silperius sepultus est in eodem loco duodecimo Kalendas [c] Junii, ibique occurrit multitudo male habentium, & sanantur. Bellisario medesimo, che sill'esecutore della lagrimevole sentenza, abominando l'atto inhumano, e come vergognandosi di haverlo attentato, con publica penitenza emendonne la colpa, e perconciliarsi il perdono da Dio offeso nella persona del di lui primo, e gran Ministro, e Vicario, inalzò à sue spese in Roma una Chiesa, avantile cui porte sè incidere in marmo la seguente iscrizione, monumento

dis. Silverio.

b Anast. Bill, in c Anno 540.

Penitenza di Bellifario .

> eterno del suo ravveduto errore, Hanc Vir Patricius Vilisarius, Urbis amicus, Ob culpa veniam condidit Ecclesiam: Hanc ideirco pedem sacram qui ponis in adem,

Ut miseretur eum, sape precare Deum. Janua hac est Templi, Domino desensa potenti.

e benche in odio di Bellisario sosse quella Chiesa demolita da'Gothi, quando Totila di nuovo si rese Padrone di Roma; tuttavia l'iscrizione intiera mantiensi presentemente ancora impressa nelle pareti estrinseche laterali di un'altra Chiefa trà il Pincio, e'l Quirinale, edificata sopra le ruine dell'antica eretta da Bellisario, ufficiata da' Religiosi Cruciferi presso la Fontana di Trevi. Mà questa si parte, e non tutta la penitenza, con cui puni Dio in questo mondo il sacrilego Bellisario, il quale havendo peccato contro la Maestà del Pontesice Romanoper compiacer ad una Donna Imperadrice, per compiacer poscia adun'altra Donna, che sù Antonina sua moglie, fuggi dall'Italia, [d] tacita fuga quadam territus; onde avvilito in se stello, e Vedi il Pontif, di e quindi reso oggetto appresso Giustiniano di machinato tradimento, purgò se con la perdita delle sostanze, e della vita il tradimento machinato, & eseguito contro la persona di S. Silverio.

d Procop. de bell. Vigilio .

Vigilio adherente à Thuodora.

Vigilio intanto facrilegamente, e fimoniacamente promosso più tosto à sostener lo scisma nel Pontificato, che il Pontificato, malamente assunse il governo della nave della Chiesa, che malamente egli si era procacciato frà le sirti di tanti scogli, e frà li naufragii di tante tempeste. E benne'primi giorni egl. si die à conoscere per degna Creatura di Theodora, cioè Heretico, com'Elia, & indegno di amministrar lo stato I Eller Dies & della Civefa, come indegna era colei di regger quello dell'Imperio. Atresta l'Historico, che [f] Vigilius per Antoninam Bellisarii Conjugem implens

Lifetylill:

Capitolo VIII.

plens promissionem suam , quam Augustæ fecerat , talem scripsit Epistolam:

Dominis, & Patribus Vigilius.

S Cio quidem, quia ad Sanctitatem vestram antea fidei mea credulitas, Esua lettera à let Deo adjuvante, pervenit. Sed quia modò gloriosa filia mea Patricia à favor di Ancht. Antonina Christianissima desideria mea facit impleri, quod fraternitati pe- mo. stræ præsentia scripta transmitterem; salutans ergo vos gratia, qua nos Deo nostro Christo Salvatori conjungimur, & eam sidem, quam tenetis, Deo adjuvante, & tenuise, & tenere significo: sciens, quia illud inter nos pradicamus, & legimus, ut & Anima una sit, & cor unum in Deo. Propettus mei, quia vester est, Deo adjuvante, vobis gaudia maturavit ex meo animo, sciens fraternitatem vestram, qua optat, & libenter ampletti. Oportet ergo, ut hac, que vobis scribo, nullus agnoscat, sed magis tanquam suspectum hic me sapientia vestra ante alias existimet habere, nt possim hac, qua concepi, facilius operari, & perficere. Orate pro nobis Deum, mihi fratres in Christo Domino nostro charitate conjuncti. Così lo scismatico Vigilio. Quindi siegue l'allegato Diacono Liberato, [a] Sub hac epistola Vigilius allem Ibidem. fidem suam scripsit, & resolvens Tomum Papa Leonis, sic dixit, Nos non duas naturas in Christo confitemur, sed ex duabus naturis compositum Deum Filium, unum Christum, unum Dominum. E di nuovo, Qui dicit in Christo Esua Heresia. duas formas, unaquaque agente cum sua communione, & non confitetur unam personam, unam essentiam, Anathema sit. Qui dicit, quia bac quidem miracula faciebat, hac verò passionibus succumbebat, & non consitetur miracula, & passiones unius, ejustlemque, quas sponte sua substinuit carne nobis consubstantialis, Anathema sit. Qui dicit, quòd Christus velut homo misericordia dignus est, & non dicit, Deum Verbum, & crucifixum ese, ut misereatur nobis, Anathema sit. Anathematizamus ergo Paulum Samosatenum, Dioscorum, Theodorum, & Theodoretum, & omnes qui statuta eorum colucrunt, & colunt. Et hac Vigilius scribens Hareticis occultè, permansit sedens. Così Liberato di Vigilio. E benche questa lettera con ben fondate ragioni venga à lungo riprovata dal Baronio, [b] e dal Bellarmino, co- b Baron.anno 538. me supposta, e falsamente [c] attribuita à Vigilio; tuttavia chi porger vornu. 13: in fine, 6
rà sua credenza all'Historico, che la rapporta, che sin Historico di successi Rom. Pont.c. 10.
à se presenti; e a chi arguir piacerà dall'opere di Vigilio la sede di Vigilio, c sta sexta Synod.
non anderà sorse lungi dal vero, se concluderà, che essendo caduro Vigilia dell' 14. apud Belnon andera forse lungi dal vero, se concludera, che essendo caduto Vigi- larm.loc.cii, lio in precipitii di eccessi abominevoli di simonia, tirannia, tradimenti, scismi, e di reiterate non controverse promesse à Theodora in approvazione dell'Heresia Eutychiana, maraviglia non è, che sosse autore della lettera. chi sii certamente promotore di cose molto peggiori; e a chi non dubitò di rendersi reo avanti Dio, & al cospetto di tutto il mondo di tanti horribili misfatti, poco ò nulla calesse perrendersi grato à una Donna sua protettrice esprimer'in carta con pochi tiri di penna ciò, che così bene rappresentava nell'opere nel corso scandaloso di sua vita. Mà l'ombra stessa, ch'egli sosteneva del Pontificato Romano, parve, che sin d'allora l'andasse disponendo à quella mutazione, che in lui ben tosto vedremo, quando, morto Silverio, e rinunziato lo scisma, su di commun consenso del Clero assunto al vero stato di Pontefice. Poiche, anche supposta per sua la Lettera accennata, fù ella con circostanze tali scritta, che non potè dirsi ne universale,

Secolo VI. SILVERIO.

2 Antonina moslie di Bellisario. b Theodora Imperadrice .

versale, nè decisiva, mentre per mezzo di una [a] Donna su diretta à un'altra [b] Donna, positivamente, e privatamente ad ogni publica notificazione tanto nelle Chiefe d'Oriente, quanto in quelle dell'Occidente; anzi con tanta cautela disecretezza, ch'esso medesimo nella lettera medesima prega, e in un certo modo comanda, che alcun Fedele non sappia ciò, ch'egli quivi esprime in quella carta, Oportet ergo, ut hac, que vobis scribo, nullus e Vigil.in epift.eit. agnoscat. [c] Onde no pur da questo fatto se ne potrebbe dedurre cosa veruna contro l'infallibilità Pontificia nelle sue determinazioni ex Cathedra, particolarmente da chi votrà ponderare, con quanto favia condotta maneggiaffe Vigilio gli affari del Christianesimo nelle rimanenti risoluzioni, che soggiungeremo, sol perch'egli rappresentava allora la sola figura di Pontefice. Haveva Eutherio Vescovo delle Spagne trasmetsa à Silverio una lunga Lettera sopra alcuni punti concernenti allo stato di quelle Chie-Lettera dell' An- se, agitatesempre dagli Arriani, e dalli Priscillianisti, e di fresco sconvolte contro gli Arria da'nuovi errori, che sorgevano malamente da'primi. Ritrovavasi allora ni, & Priscillia Silverio nell'accennato esilio, onde alla lettera rispose Vigilio con sentimenti Apostolici, benche non sedesse ancora vero Papa nella Chiesa; e il tenor della risposta, la cui lettura servirà di gran pregio alla nostra Historia per intendimento delle nuove Heresie, che disseminarono i Priscilianisti, e gli Arriani in que'Regni, fù il seguente.

#### Dilectissimo Fratri Eutherio Vigilius.

Irectas ad nos tuæ charitatis epistolas plenas Catholicæ Inquisitionis solicitudine gratanter accepimus, benedicentes Dei nostri clementiam. quia tales in extremis mundi partibus dignatur suis ovibus providere pastores, per quos & pascuis valeant salutaribus abundare, & ab antiqui hostis rapacitate servari, ut insidias nequeant ejus subreptionis incurrere. Unde certum est, quia promisa vos beatitudinis gratia subsequatur, quando à vobis calestium perfectio doctrinarum tam votiva sciscitatione perquiritur. Scriptum est enim: [d] Beati qui scrutantur testimonia ejus, intoto corde exquirunt eum. Hoc igitur, frater charissime, propositum tue consultationis totamente tractantes, de te quoque provenire contendimus, qui regulam Catholica fidei iisdem studes tenere vestigiis, quibus eam in Apostolica fide cognoscisesse fundatam. Et quamvis sonus [e] eorum toto Orbe diffusus, & usque ad fines Orbis terra verba eorum distensa, dilectionis tua corda, Christo probaverint ese fidelia: tamen si quid ex his in Ecclesia, qua tua gubernationi, Deo auxiliante, commisa est, necdum plena luce claruerit, ad cumdem fontem, de quo illa salutaris manarat lympha, recurritis: quod debita charitare sumus amplexi: quia fiducialiter de bis, unde apud eos observantiam ese dixistis ambiguam, nostra voluisti responsione firmari. Quapropter dilectionem tuam in Domino salutantes, de singulis quid juxta Catholicam disciplinam teneat Apostolica Sedis auctoritas, subjectis aliquibus etiam sanctarum Capitulis regularum, le credimus instruendum.

Ac primum de bis, quos Priscilliana baresis indicasti vitus inquinari, sancta & conveniente Religionis Catholica eos detestatione judicas arquendos, qui ita se sub abstinentia simulata pratextu ab escis videntur carnium submovere, ut hoc execrationis potius animo, quam devotionis probentur efficere: qua in re, quia nefandissimis Manichæis esse consimiles approbantur, juxta

Patrum

d Pfal. 118.

e Pfal. 18.

Capitolo VIII.

Patrum penerabilium constitutis ab hac superstitione sub anathematis sunt interminatione prohibiti, quando aliquid ciborum contagione carnium credunt esse pollutum. E qui à lungo eglisi stende in allegar molte sentenze della Divina Scrittura in riprovazione di tal'empieta, e poi soggiunge circa il Battesimo, De Baptismo quoque solemniter adimplendo similiter quid Apostolica vel sanxerit, vel observet auctoritas, in subjectis tua charitas evidenter agnoscet. Illud autem novelli esse judicamus erroris, quòd cum in fine Psalmorum ab omnibus Catholicis ex more dicatur, Gloria Patri, & Filio, & Spiritui Sancto; aliqui (sicut indicas) subducta una syllaba conjun-Etipa, perfectum conantur minuere pocabulum Trinitatis, dicendo, Gloria Patri, & Filio Spiritui Sancto. Quamvis ergo ipsa nos ratio evidenter edoceat, quia subducta una syllaba, personam Filii, & Spiritus Sancti unam quodammodo esse designent: tamen ad errorem talium convincendum sufficit, quod Dominus Jesus Christus designans in inpocatione Trinitatis credentium debere Baptisma celebrari, dixit: [a] Ite, docete omnes Gentes, baptizantes a Matt. M. .. eos in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti: sed cum aqualibus distinctionibus Patrem, & Filium, & Spiritum Sanctum juscrit nominare, constat illos omnino à doctrina Dominica deviare, qui aliquid buic voluerint confessioni derogare. Qui si in crrore permanserint, socii nobis esse non possunt. Errore seminato da'Priscillianisti nelle Spagne, & à lungo consutato da S. Leone nella sua celebre Epistola diretta à Thuribio Vescovo di Astorga, da noi riferita [b] sotto quel Pontificato. Quindi siegue, De his etiam, qui b Vedi il Pontifi di baptismatis gratia salutaris accepta, quòd ab Arianis iterum baptizati, pro-Leoneso.1.p.492. funda voraginis sunt morte demersi, quid per singulos ordines vel atates Antecessorum nostrorum decreta censuerunt, que multiplici sunt digesta ratione è nostro scrinio relevata capitula his subjecta direximus. In quibus tamen illud speciali charitate etiam convenit observari, ut quia pro peccatis plurimis ingentibus iniquitas ipsa resurrexit, in astimatione fraternitatis tua, aliorumque Pontificum per suas Diaceses relinguatur, ut si qualitas, & panitentis devotio suerit approbata, indulgentia quoque remedio sit vicina. Quorum tamen reconciliatio non per illam impositionem manus, qua per invocationem Spiritus Sancti fit, quæratur; sed per illam, qua pænitentiæ fructus acquiritur, & sancta communionis restitutio persicitur. Così egli. Prescrive poscia il giorno della celebrazione della Pasqua di quell'anno, e quindi si avanza ad inculcar'il rito antichissimo della Chiesa Romana nella recitazione delle Preci, Ordinem quoque precum in celebritate Misarum nullo nos tempore, nulla festivitate significamus habere divisum, sed semper eodem tenore oblata Deo munera consecrare. Quoties verò Paschalis; aut Ascensionis Domini, vel Pentecostes, vel Epiphania, Sanctorumque Deifuerit agenda festivitas, singula capitula diebus acta subjungimus, quibus commemorationem sancta solemnitatis, aut eorum facimus, quorum natalitia celebramus: catera verò ordine consueto prosequimur. Quapropter & ipsius canonica preces textum direximus subter adjectum, quem, Deo propitio, ex Apostolica traditione suscepimus; & ut charitas tua cunsta cognoscat, quibus locis aliqua festivitatibus apra connectes, Paschalis diei preces similiter adjecimus. Significatur etiam Beatorum Apostolorum vel Martyrum ( sicut speramus) sancto nos affectui tuo direxisse reliquias, prasumentes sidem vestram eorum deinceps plenius esse meritis adjuvandam. E conchiude in fine con degno Elogio della Chiesa, e Pontificato Romano, Nulli vel tenuiter Sen-

sentienti, vel pleniter sapienti dubium est, quod Ecclesia Romana fundamen tum, & forma sit Ecclesiarum, à qua omnes Ecclesias principium sumpsisse, nemo recte credentium ignorat. Quoniam licet omnium Apostolorum par esset electio. Beato tamen Petro concessum est, ut cateris praemineret: unde ex Cephas vocatur, quia caput est, & principium omnium Apostolorum, & quod in capite pracessit, in membris segui necesse est. Quamobrem Sancta Romana Ecclesia ejus merito Domini voce consecrata, & Sanctorum Patrum auctoritate roborata primatum tenet omnium Ecclesiarum: ad quam tam summa Episcoporum negotia, & judicia, atque querela, quam & majores Ecclesiarum quastiones, quasi ad caput semper referenda sunt ; nam & qui se scit aliis esse prapositum, non moleste ferat aliquem esse sibi pralatum. Ipsa namque Ecclesia, que prima est, & ita reliquis Ecclesias vices suas credidit largiendas, ut in partem sint vocata solicitudinis, non in plenitudinem potestatis. Unde omnium appellantium Apostolicam Sedem Episcoporum judicia, & cunctarum majora negotia causarum eidem Sancta Sedireservata ese liquet: prasertim cum in his omnibus ejus semper sit expectandum consultum, cujus tramiti si quis obviare tentaverit, Sacerdotum causas se non sine honoris sui periculo apud eamdem Sanctam Sedem noverit redditurum. Data Kal. Martii, Voluriano, & Joanne Consulibus. Così Vigilio. Non senza ammirazione dell'alta providenza di Dio, che à favor della sua Chiefa fà parlar con tromba Evangelica tal volta non meno gli Heretici, e gli Scismatici, che gli Antipapi.



## CAPITOLO IX.

Vigilio Romano, creato Pontefice li 27. Gennaro 540.

Creazione legitima di Vigilio al Pontificato, e sua maravigliosa mutazione. Arriani in Italia sotto il Re Totila. Miracolosi avvenimenti in confermazione della Fede Nicena. Assedii, & espugnazione di Roma, e successi varii della guerra de'Gothi. Giustiniano se usurpa la facoltà di comprovare l'elezione de Pontefici. Origenisti in Oriente. Notizia de tre Capitoli. Convocazione, e corso del Concilio Ecumenico quinto, Costantinopolitano secondo. Difesa di Vigilio nella condotta del suo Costituto, e negli affari di quel Concilio.

Edeva dunque nella Cathedra Pontificia in questo posto di Pontefice Scismatico Vigilio, quando, come si disse, successe la gloriosa morte del Martire S. Silverio; ed (oheffetti miracolosi della Divina providenza!) non cosìtosto morì Silverio, che Vigilio deposte [a] spontaneamente a Raron. anno 540. le false insegne del Pontificato diè luogo al Clero di num. 4.

procedere canonicamente alla creazione del nuovo Pontefice, e di eleggere il successore à Silverio, e non à sè il competitore. Fiì agi- vigilio rinuntato allora il Clero da gravi riflessioni, e come ridotto in angustie e canonicamente immense, considerando da una parte, che l'escluder Vigilio dal Pon-viencreato Papa. tissicato sarebbe un rinovar lo scisma, & un'irritar maggiormente Theodora, che benche lontana, fignoreggiava in Roma nella persona di Bellifario, Capitano di Efercito armato, e vittoriofo; e dall' altra, il promuoverlo era un' agevolar la sospirata strada agli Heretici di far salir l' Heresia sù la Cathedra Romana, poiche Vigilio ò grato, ò timoroso di Theodora, parea, potesse temersi che l'haverebbe compiaciuta nella protezzione degli Eutychiani, e nel richiesto stabilimen- Considerazione to di Anthimo, e suoi seguaci. Ma altri più savii con avveduta perspi- Clero Romano. cacia milurando dal fondo li vizii, e la natura di Vigilio, e rinvenendolo per huomo ambiziofiffimo, che per ottener'il Papato havea venduta l'anima, e la fede a i capricci di una Donna, concludevano, che quando Vigilio havesse pacificamente ottenuta la dignità bramata, deposto ogni timore di perderla, sarebbe egli stato così zelante in sostenerla nel suo vigore, come dapprima era stato sacrilego in procurarla con indegnissimi mezzi; onde ponendo tutti in discorso questo ponderante parere, reso più verisimile per la spontanea deposizione delle Ponti-Tomo II.

Vigilio. Secolo VI.

ши.8.

lio .

eap. 11.

d Vigiliiepift.2.

ficie insegne, & aggiungendosi al discorso l'accennata riflessione, che con questo solo mezzo si toglierebbe dimezzo ogni nuovo incentivo di a Baron. 4nno 540. scisma, si concordò nella di lui persona, con richiederne prima, come [a] segui, la confessione Cattolica di Fede, e la condanna formale di tutte l'Herefie. Nonpotea certamente lufingarfi successo più favorevole l'Heresia, che veder'inalzato al posto di Pontesice un Soggetto, che l'haveva wintazione mara-vigliofa di Vigi- tanto protetta in Oriente, e dava speranza di propagarla eziandio in Occidente. Mà con ammirazione di tutti il nuovo Pontefice altro non hebbe del primo Vigilio, che'l nome, tanto trovossi mutato da quel di prima, e nella stabilità de'dogmi, e nella virilità della costanza, e nell'esemplarità de'costumi, e nella custodia della Fede, & in ogni altra qualunque sua azione, chemolte, e tutte grandi, e tutte travagliole surono nel lungo corso di sedici anni del suo scabroso Pontificato. Onde in lui forse meglio, che in altri, verificossi l'aureo detto di S. Agostino, cioè che Dio non haverebbe in alcuna maniera permesso, che dalle opere sue uscisse alb S. Aug. in Enc. cun difetto, ò male, s'egli non fosse tanto potente, e buono, [b] ut bene faceret etiam de malo. Alla nuova del nuovo Pontefice spedi subito Giustiniano un Patrizio à complir con lui, & esporgli come à Capo della Chie-E Baron. anno 340. sa Cattolica la confessione sincera della sua Fede, e [c] Audi grandi miraculo, meritamente esclama qui il Baronio, nova hominem loquentem lingua, ubi Pontifex capit esse germanus, mutatus mira transformatione in pirum alterum, nempe ex hoste in defensorem, ex persecutore in Pradicatorem, exblasphemo in Confessorem, atque demum in omnibus ex perfido in Fidelem; effendo ch'egli rispose [d] à Giustiniano con sensi di così soprafina costanza in sostentamento della Fede Cattolica, predicata da'Padri, & inculcata da'Concilii, e di così profonda detestazione di ogni qualunque Heresia, che sù dettatura dello Spirito Santo quell'heroico suo primo tiro dipenna, che non possiamo tralasciar di trascrivere ancora in questa nostra Historia nel tenore, che siegue.

> Gloriosissimo, & Clementissimo Filio Justiniano Augusto Vigilius Episcopus . [c]

e Ex Cod. Vatic. opift.2. Vigil. tom. 1. epift. Rom. Pont,

€ Hebr. I K.

Itteris clementia vestra, glorioso viro filio nostro Dominico Exconsule, atque Patricio deferente, assueta veneratione susceptis: jucunditate multiplici universali Ecclesia gaudendum esse perspeximus, quòd Christia-nam sidem, qua divina Trinitas bonoratur & colitur, in nullo dissimilem, in nullo permittitis ese discordem: & hanc clementissimo Imperio vestro Dei, cui serviendo regnatis, & regnando servitis, gratiam indefessis cumulatis operibus: ut in his, quæ vobis pro integritate, & devotione fidei vestræ Dominus singulari pietate concessit, agnoscantur juste, ac convenienter impleri: quam prædicationem docet Apostolus, [f] Quia Sancti per sidem vicerunt regna. Qualia enim regnaplus armis fidei, quam corporea fortitudine viceritis, docet immensitas gentium subjectarum; qua quanto major assurgit numero, tantò mystici solius perfecta operatione miraculi superatur.

Unde nos in Domino nimium convenit gloriari, quòd non Imperialem solum, sed etiam sacerdotalem vobis animum concedere sua miseratione dignatus est, & quod omnes Pontifices antiqua in offerendo sacrificia traditione deposcimus, exorantes, ut Catholicam fidem adunare, regere Dominus &

custo-

00

custodire toto Orbe dignetur; summis hoc pietas vestra viribus effecit, cum per omnes Regni vestri partes, Euniversos sines terræ eam sidem, quam per venerabiles semper Christianæ consessionis judicio completendas Nicænam, Constantinopolitanam, Ephesinam primam, sed E Chalcedonensem Synodos constat irreprehensibiliter solidatam, inconcussa jubeatis pace servari: nec Christiano quemquam vocabulo nuncupetis, qui se à præsatarum Synodorum unitate sejungit: E qui sidem earum non omnibus viribus, omnique desendit adnixu, non judicandum, sed jam judicatum potius existimetis.

Cui non ergo Sacerdotum jucundam exultationem, & gaudia infinita conciliet, quod insertum per Dei nostri gratiam cordi vestro lumen Evangelica veritatis, perniciosorum, atque hareticorum dogmatum nocte discussa universali resplendet Ecclesia? Absit ergo à nobis, ut quod ommbus Fratribus, & Coepiscopis nostris generare gaudium profitemur, nostrum non aut cum omnibus misceatur, aut ( quod magis dignum est ) supra cunctos emineat. Ex qua re, penerabilis Imperator, depota penerationis gratulatione suscibimus, quod ardore fidei & suavis iracundia commotione succensi, nobis etiam pios direxistis affatus: in quibus beata recordationis Calestinum, atque Leonem Apostolica Sedis Prasules, qui singulas hareses prodivina sibi dispensatione commisa cum Synodali Congregatione damnantes, quid cuncti generaliter sequi debeant Christiani, mansura in xvum lege sanxerunt, laudabili commemoratis affectu . Quorum probabilia constituta sanctæ recordationis Hormisda, atque Joannes senior, necnon & Agapetus decessores nostri per omnia conservantes, universos Nestoriana, atque Eutychiana sequaces haresis, justa mucrone sententia perculerunt: quod nos summis viribus segui, summoque adnixu defendere, pietatis vestra clementia indubitabiliter agnoscat: sed & Beati Leonis epistolas ad sancta recordationis Flavianum tunc Constantinopolitana Civitatis Antistitem, nec non & clementissima memoria Leonem Principem destinatas, quibus hareticorum, id est, Nestorii, atque Eutychetis perfidiam rationabili assertione, Deo sibi inspirante, consudit, omnino amplectimur, & qua oportet charitate, defendimus. Et quamvis nos animi, fideique nostra, Deo custodiente, sinceritas contra ea nullatenus venire permittat: perpendere tamen debet vestre pietatis admiranda prudentia, quia non digni censentur Antistites, qui prafatorum Prasulum Sedis Apostolica inviolabiliter minime constituta servaverint.

Hac ergo, qua de fide à Patribus Sanctarum quatuor Synodorum, & à designatis beata recordationis Papa Leonis epistolis, atque à suprascriptorum pradecesorum nostrorum constitutis sunt venerabiliter definita, per omnia nos sequentes, & eorum doctrina contrarios probabili Apostolica Sedis auctoritate damnantes, anathematizamus eos, quicumque de fidei ejus expositione, vel rectitudine, aut disputare perversè, aut insideliter dubitare tentaverint, & contra eadem sentientes, qua de fide in Nicana, Constantinopolitana, Ephesina prima, & Chalcedonensi sanctissimis Synodis, necnon & beata recordationis pradecessoris nostri Leonis epistolis, quarum fecimus mentionem, vel universis, qua ipsius sanxit auctoritas, continentur, Catholica sidei unitate secernimus: amplestentesque, & in omnibus comprobantes sidei vestra libellum, quem nostri obsequii famulatu tunc pradecessori nostro pia recordationis Agapeto pietas vestra Orthodoxa devotione contrà addidit: in quo ea, qua mente geritis, ad eruditionem sutura atatis, scriptura quoque testimonio declarassis. Nihilque à sapè dictorum pradecessorum nostrorum side

G 2. devian-

deviantibus, sub qualibet occasione servamus: nisi fortè si hæresis, in qua volutantur, amputata caligine, suprascriptam de side veritatem pænitentiæ competentis voluerint correctione sectari: & damnatis omnibus, quæ contra ea, quæ præsati sumus, pravissima quidam impietate dixerunt, subscriptionibus suis, & propriis vocibus cunctos hæreticorum respuentes errores, canonica suerint districtione conversi, ut tunc communionis sacræ mysterium mereantur, dum omnia, quæ præsati sumus, canonica & Apostolica districtione impleverint: quia nos nulli corrigenti se pænitentiæ locum convenit amputare.

In his però, in quibus Mennam fratrem & Coepiscopum nostrum, memorem libelli sui, quem pradecessori nostro beata memoria Agapeto, ordinationis sua tempore, vestra clementia consensu, porrexerat, sequentem re vera Sedis Apostolica disciplinam, hareticis inferius comprehensis, idest, Severo Eutychiano, Petro Apameno, Anthimo, quietiam Ecclesiam Constantinopolitanam prava ambitione pervaserat, Zvara, sed & Theodosio Alexandrino, & Constantino Laodicensi, atque Antonio Versentano Eutychiana haresis, sed & Dioscoro, qui in Chalcedonensi Synodo inter alios legitur fuisse damnatus, & defensoribus atque sequacibus anathema dixisse, pietas vestra mandapit: in nullo à nobis quidem moleste suscipitur à pradicto fratre nostro, pel à quolibet also in hareticos dicta damnatio: sed & libenter ample-Elimur, & Sedis Apostolica auctoritate firmamus, complices damnatorum similis anathematis ultione plectentes, ea videlicet ratione, ut ( sicut-suprameminimus ) secundum Prasulum Sedis Apostolica constituta, his, qui resipuerint, & pracedentium Synodorum, vel suprascriptorum Apostolica Sedis Pontificum susceperint constituta, panitentia & communionis aditum resere-

Sed quia novimus potius plus illos, qui hareticam perfidiam destruunt, sibi magis prodese errantium vitando consortium, quam sententia supraferiptorum Patrum multipliciter folidata aliquid sirmitatis adjungere, quam constat suis indubitate viribus, Deo auctore, subsistere: ideò hactenus tanquam non noviter latam damnationem, minime arbitrati sumus novo aliquo indigere responso, qui enim haresum, quarum supra meminimus, vel omnium aliarum, qua sunt Apostolica desinitione, & constitutione damnata, sectatores suerint inventi, non tantum ex nova lege, sed ex ipsa auctorum suorum jampri-

dem damnatione perculsi sunt.

Et licet pietatem vestram aliter de taciturnitate nostra suspicari, vel intelligere volucrit malignus interpres: nos tamen, quos Beatus Petrus [a] Apostolus omni poscenti rationem reddere pia traditione constituit, libenti animo Christianitati vestra satisfaciendum esse perspeximus: suppliciter sperantes, ut nullius subrepentis insidiis privilegia Sedis B. Petri Apostoli Christianissimis temporibus vestris in aliquo permittatis imminui: qua si turbentur (quod non credimus) aut minuantur in aliquo, violata sidei instar ostendant. Scit enim sapientia vestra pietas singularis, illam se auctoritatis ipsius Beati Petri Apostoli retributionem modis omnibus merituram, quam vel in illius privilegiis, vel in nostra humili vestra servaveritis, Deo vobis aspirante, persona. Tamen ut cuncta pietatem vestram informent, Enihil pro callidi insidiatoris assutia ulteriùs relinquatur ambiguum: beata recordationis Pradecessoris nostri Papa Leonis, qua diversis ad Orientem sunt directa temporibus constituta, quanta de plurimis in prasenti necessaria credidimus, super-

2 E. Petr. Z.

TOT

superadjecimus: rogantes per ipsum, cujus causam integre agere festinatis, & cupitis Christianitatis affectu, ut universa legere pietas vestra dignetur, ne aliquid supersit, quod minimerelegatur. Scio enim, quia sicut Deus vobislegem dederit voluntatem, ita cuncta tractantes, sapientia vobis singulariter à Deo concessa disponitis, ut neque de religione, neque de aliquo prajudicio quilibet fidelium sacerdotum possit in qualibet parte vexari.

Rationem his igitur ( prout Christianitatis vestra meritum postulabat ) in quantum valuimus, reddidisse sufficiat : quamvis nos nihil contra Synodalis vel prædecessorum nostrorum Præsulum Sedis Apostolicæ constituta aut commissife aliquid, aut tentasse, quisque licet astutus, & subtilis inveniet. La però, qua fidei Catholica, vel anima nostra expediunt ( de qua, sicut novit pietas vestra, & pro sacerdotali officio, & pro multiplicibus prastitis clementia vestra, causam plus aliis habeo cogitandi) suggerere non omitto. In primis supplicantes, & ipsius Beati Petri Apostoli ( quem diligitis) intercedente suffragio postulantes, ut semper ad hanc Sedem Apostolicam pro disponendis Reipublica vestra utilitatibus orthodoxas, & Deo placitas, & rugam aut maculam fidei non habentes, dignemini destinare personas, per quas & ea, que publico restro conveniunt, salubriter ordinentur, & pro anime restre mercede, Catholica disciplina in nullo conturbetur integritas, ut universi re vera illud gratiæ cælestis munus jam (sicut & credimus) pietatem vestram habere cognoscant, quod Salomon adhuc à Domino postulabat, dicens: [a] Da- 2 3. Reg. 3. bis servotuo cor, audire, & judicare populum tuum in justitia, & intelligere inter malum, & bonum.

Et quia per filium nostrum Dominicum prasentium portitorem quadam verba suggerenda mandavimus: speramus, ut ea ( aspirante vobis Domino ) & libenter audire dignemini, & maxime, ua Ecclesiastica paci, ac debinc generalitatis quieti profutura sunt, consueta Christianitate, & providentia disponatis. Così Vigilio, fatto tromba di Evangelici insegnamenti, e di Apostolica inconcusta Pontificia costanza. Altra [b] somigliante Lettera egli scrisse à Menna Vescovo di Costantinopo- b Vigil. epist. 3. li per la conservazione illibata dell'antica Religione, che con ragione di nuovo esclama il sopracitato Annalista, [c] Vides qualia, quantaque ipso c Baron.anno 530. sua Sedis ingressu Vigilius prastitit, ut nihil minus habuise appareat ab omnibus

Sanctissimis Prædecessoribus!

Ma niun Pontificato forse apparve in quel secolo più calamitoso, e Avvenimenti calagrimevole à Roma, & al Christianesimo, che questo di Vigilio, in cui si lamitoli sotto il vidde scossal'Italia da una concussione spaventevole di guerre, e divisa la gilio. Chiefa Cattolica in scandalosiffime fazioni di Ecclesiastici, e di scismi; e ò che castigar Dio volesse Giustiniano, e Vigilio pe'Iseguito tradimento di S. Silverio, riducendo ambedue in penosissimi travagli d'Imperio, e di Fede; ò che l'Imperio cozzar volendo con la Fede movesse una guerrasenza speranza di vittoria, e sol con certezza di rimaner ciascuna delle parti poco men che oppressa dall'avversa; certa cosa si è, che luttuosissimo si rese l'Imperio di Giustiniano, & il Pontificato di Vigilio per gli avvenimenti contrarii di Religione, e di stato, che ordinatamente ci accingiamo pur' hora di descrivere.

Eprimieramente, rendutosi Bellisario padrone di Roma con quel segnito di vittorie, che habbiamo [d] accennate, sursero dalla strage più d Sotto il Pontissferocemente che prima irritati, e formidabili li Gothi, li quali doppo Ilde- cate di Silverio

Tomo II. brando,

Totila Rè de'Co-

Goth. 1.3.

b S. Greg. Dial.lib. 3.cap.6.

di Narni, e fuoi fucceifi con Toti

c Idemibid.c.12.

Altri successi con il medesimo To tiladi S. Fulgen-zio Vescovo di Utricoli .

brando, & Alarico, Rè di pochi giorni, e di minor valore, si elessero finalmente per loro condottiere, e capo Totila, Cavalier di sangue Regio de'Gothi, nato in Trevigi ( la cui casa ancor presentemente si mostra da que Cittadini ) Arriano di fede, Soldato di gran senno, e fortezza, mà crudele più tosto, che valoroso, e tale in somma, quale richiedeva lo stato allora delle loro cose ridotte all'estremo punto, e non rimediabili, se non con una estrema ò fierezza, ò temerarietà, ò disperazione. Questi con pochi Gothi, mà di gran cuore, con surore più tosto, che con arte, attaccata, de-Incursione de predata, e rasa Verona, con l'accrescimento delle genti, che accorsero Gothi per l'Itali. alla fama terribile del suo nome, confermatosi in sorze, e perciò tanto più follevato à pensieri di grand'imprese, tagliato à pezzi il presidio di Cesena, e di Perra, che volle ostargli, saccheggiata, & abbruciata la Toscana, [a] amne Tiberinotransmiso, non tamen Urbis ingresus confinia, ad Campanos, & Samnites divertit, cingendo con largo affedio Roma, oggetto primario del suo sdegno, e massima destinata meta delle sue brame. Mà in queste impetuose scorrerie trovò Totila bene spesso, chì arrestogliene il corso con argini potentissimi di miracoli, operati da Dio per mezzo de'suoi servi contro dilui, che orgogliosamente non meno scoteva i Popoli col terrore dell'armi, che i Cattolici col flagello dell'Herefia. [b] Feglisi incontro nelle pianure di Narni, ove erasi accampato il suo Esercito, S. Cassio Ves. Caffio Vescovo fcovo di quella Città, per implorar da lui pietà, e divertirlo dall'eccidio minacciato di quella Chiefa. È come che il Santo Vescovo per natural'eccesso di calor sanguigno era non solo rubicondo, mà rosso di faccia, al primo apparir fu deriso da Totila, e con villania di parole tolto dal suo cospetto, qual'ubriaco. Vendicò subito Dio l'inginia del suo Ministro, e per Ministro di vendetta scelse l'istesso Diavolo, che incontanente invase horribilmente lo Scudiere di Totila, che sii un degl'irrisori del Santo, e che era uno de'più necessarii, e cari Ufficiali del Rè Gotho. Accorse Cassio, che pur quivi presente ritrovavasi, al sollievo del suo nemico, e per breve tempo gittatofi per terra inginocchione, e quindi alzatofi, e segnato l'Energumeno col fanto Segno della Croce, comandò agli Spiriti Infernali, che in virtù della sua Santa Fede Nicena si partissero allor'allora da quel Corpo; e non solo sene partirono, mà giammai non vi fecero più ritorno, con tant' ammirazione di Totila, che da sdegnoso, esiero resesi benigno, & humile verso il Santo. [c] Manon così con le sole parole siì dileggiato l'altro Santo Vescovo di Utricoli Fulgenzio, il quale perche con Christiana cortesia haveva fatto presentare à Totila per mezzo di alcunisuoi Chierici certi piccoli doni, fu dal medesimo Totila fatto legare, e strascinare alla Campagna, dove formato sopra la terra uno stretto giro, quivi dentro fecelo riporre diritto sù i piedi, con divieto non solo di uscirne, ma eziandio di muoversi, sotto pena d'incontrar subito le punte delle lancie, che quivi appresso tenevano pronte, e basse li Gothi per trafiggerlo. Vidde Dio dal Cielo il suo Martire un giorno, che agonizzava al cocente raggio del Sole, e languiva al disagio di quell'assannoso tormento, & aperte le cataratte de'Cieli, così impetuosa inondazione di grandine mandò giù dall'alto d'improvisa nuvola, che per salvar loro vita suggirono le guardie, rimanendo illeso il Santo da ogni colpo, anzi rifocillato da quel miracoloso rinfresco; e quel piccolo giro di mondo, di cui egli era il solo, mà condannato habitatore, arido, & ascinto: havendo convertito il Cielo in ristoro di Fulgenzio

Capitolo IX. genzio la pena medesima de'suoi nemici. [a] Chì preservò presso Utricoli aldemibid. c.13.

S.Fulgenzio dall'acque, difese presso Roma il Giovane S. Benedetto dal fuoco. Habitava quest'innocente Eremita nella Provincia di Campagna Benedetto. in una Terriccivola quaranta miglia lontana da Roma. Trapassò quindi

Totila colsolito surore de'suoi Gothi, & ordinò, che sosse Benedetto dentro la sua Cella incendiato, & arso. Fiì circondata subito d'arido pabulo la Cella, e sin dentro gittato il suoco per accenderlo; ma sempre in darno: conciosiacosache come se di gelido, e sodo diaspro sosse quella piccola Capannuola, e non di fragilissimo legno, la lambivano più tosto supplichevoli, & innocenti le fiamme, che nocevoli. Maggiormente arse allora di sdegno l'animo inesorabile di Totila, che adocchiando poco lungi un forno ardente di fuoco, fece dalla Cella estrarre il Santo, e dentro gittarvelo, chiudendone la bocca, & afficurandone con guardie il recinto; [b] Sed die b Idem ibid. altero, conchiude l'Autore, che racconta questo successo, ita illasus inventus est, ut non solum ejus caro ab ignibus, sed neque extrema ullo modo vestimenta cremarentur. [c] Incontraronsi quindi li Gothi non molto lun- c Idem l. 1,c,2. gi dall'habitazione miracolofa di questo Santo Giovanne Eremita, in un Monaco per nome Libertino, che sopra un'estenuato Giumento faceva suo Edel Monaco Listentato viaggio verso la prossima Città per proveder di vitto il Monasterio. bertino. Un Gotho chiamato Darida impetuosamente gittollo à terra, involandogli il Cavallo, & oltrepassando. Il divoto Monaco così maltrattato, & avvilito, pur'alzando la voce, e con la mano la sferza, che ferviva di flagello al Ronzino, offeri loro ancor'essa, acciò eglinopiù commodamente potessero stimolare al corso il Cavallo, Tollite, Tollite, dicendo, ò Gothi, ut habeatis, qualiter hoc jumentum minare valeatis; e ciò detto posessi orando inginocchione. Giunfe intanto Darida co' fuoi compagni alle sponde del Volturno, per guadarlo in luogo atto al transito, e battendo dispron'i Cavalli, & aglisproni aggiungendo le battiture, l'incitamento della voce, e l'ombra delle braccia, non giammai poterono spingerne alcuno dentro quell'acque, benche iloro Cavalli fossero dapprima assuefatti à molto più malagevoli passaggi di siumi impetuosi, e torrenti. Un d'essi ò più avveduto, ò men fiero motivò ai compagni, provenir quell'insolita renitenza in pena di haver tolto il Giumento à quel mendico passagiero Romita, ch'essi havevano poc'anzi per la strada assassinato, e battuto; e perciò dando tutti di volta, e ritrovando Libertino in quel medesimo posto di Orazione, come lasciato l'havevano, con supplichevoli scuse gli restituirono il Cavallo, & essi medesimi gli servirono di scabello per sarvelo rimontare; e ciò fatto si partirono. [d] Quorum equi, riferisce l'allegato d Idem ibid. S. Gregorio, tanto cursu illud, quod prius non poterant transire, slumen transierunt, ac si ille fluminis alveus aquam minime haberet; conchindendo, sicque factum est, ut cum Servo Dei unus Caballus suus redditur, omnes à singulis reciperentur. Trapatsato miracolosamente il Volturno raggirossi di nuovo Totila verso Roma, esentendosi tutto giorno serir l'orecchia dalla voce della stupenda Santità del gran Padre S.Benedetto, e del di lui miracoloso dono di profezia, verso monte Casino dirizzò la marchia, per ve- E di S. Benedetto der di presenza colui, che già la fama glie l'haveva rappresentato da lungi Abbate. così grande. Enell'approffimarsi al monte, far volendo prova del di lui profetico spirito, [e] vesti con le insegne Reali Riggo suo Scudiere, e po- e Idemin Dial.lib. selo in mezzo à i trè Conti Vulterio, Ruderico, e Blindino, Cavalieri 3.cap. 14.

VIGILIO.

Secolo VI. 104

a Idem ibit.

5 Idemibidem .

Detredetto

A'tri fucceffi di S.

Santo, che ritrovavasi à caso allora assiso avanti la sua Cella; e non così tosto viddelo, che alzando la voce, Và, egli disse, Figliuolo, e spogliati delle vestimenta Regia, nontue, [a] Pone, fili, Pone boc quod portas, non

est tuum. A queste parole Riggo, siegue S. Gregorio, protinus in terram cecidit, & quiatanto Viro illudere prasumpsiset, expavit, omnesque, qui cum eo ad Hominem Dei peniebant, terra consternati sunt. Allora avvicinatofegli Totila, gittoglifi boccone avanti i piedi, e benche invitato fosse,

della Guardia soliti di accompagnare il Rè nelle più riguardevoli sunzioni, inviando intanto un messo à S. Benedetto, che avviso portava del prossimo arrivo di Totila à quel Monasterio. Giunse, & entrovvi il finto Rè con il nobil feguito della corte Reale, e nel primo ingresso viddelo da lungi il

non giammai fù possibile di torlo da quell'humile inchino, insin tanto che S.Benedetto medesimo con le sue proprie mani, quasi à forza, dirizzollo ne'piedi. Quindi con profetico lume scorgendolo voglioso di saper cose

recondite, elontane, troppo mal grado di lui, queste parole dissegli, [b] Multamala facis, Totila, multa mala fecisti; jam aliquando ab iniquitate conquiesce. Equidem Romam ingressurus es, mare transiturus, novem annis

aleri Schi Arria- regnans, decimo morieris. Non è credibile, come il fiero Rè rimanesse attonito, & atterrito à questo breve ragguaglio di tutta la sua vita passata, esutura, e quanto eziandio rimanesse mutato da quello ch'egli era: essendo cosa che, [c] Exillo jam tempore minus crudelis suit. Manon così tosto

c Idexcibid. egli si quindi partito, che à nuovo cimento di miracoli si invitato S. Benedetto dall'ingordigia di un'altro Gotho Arriano. Un [c] Capitano chiamato Galla, incontratofinella Campagna con un Contadino, che alla vista gli

parve padrone di Campo, e Huomo ricco, legollo, costringendolo con la tortura di aspre battiture à confessare, appresso chi, ò in qual luogo tenesse nascosto il suo denaro. Il miserabile per esimersi dalla prossima morte, eprolongar qualche hora la vita, con inganno ricorfe alla Santità di S.Benedetto, dicendo, Benedetto essere il depositario del suo havere.

Allora l'avido Galla, rinforzate alle braccia del Contadino le funi, [c] Ante equum suum capit impellere, ut quis esset Benedictus iste, qui ejus res susceperat, demonstraret; egiunto al Monasterio, e ritrovato il Santo sedendo, e leggendo, Ecce ilte est, disse il ben'avventuroso Villano à Galla,

de quo dixeram tibi, Benedictus Pater; e Galla insolentemente rivolto al Santo, [c] Surge, Surge, foggiunse, & resistius rustici redde, quas accepisti. S.Benedetto à questo parlare senza punto muoversi, tolti gli occhi dallibro, dirizzolli maestosamente sissi sopra le suni, con cui era avvinto

il Contadino, le quali incontanente, come se trinciate sossero da un taglienterasojo, si viddero repentinamente hor da una parte, hor dall'altra cader' à terra sminuzzate, escommesse, durando tanto tempo à scompaginarsene

i nodi, quanto durò il Santo à riguardarli. Quindi con la medesima positura di venerata presenza, Và, disse à Galla, fatti benedire, e non voler efser così crudele. Ciò detto ripigliò il Santo il corso della sua lezione, e

Galla, e'i Contadino quello della loro strada così precipitosamente, che parve, che ne venissero, non dal veder'un Miracolo, ma uno spettro. Par-

tito dunque Totila dal Monte Casino, prese, [d] e diroccò Benevento, attaccò, es'impadroni di Napoli, e portando, ovunque passava, guerra, o spavento, [e] Brutios, & Lucanos subegit, Apuliaque, & Calabria simul

potitus, publicatributa frequenter exigere, & omnium rerum propentus ra-

d Procop. de bell. Algre incursioni

di Totila per l' Italia .

piendo,

Capitolo IX.

VIGILIO. 105

i Idem in Dial.lib .

piendo, & fraudando sibi habere, catera haud secus factitare, ac si Italia sortitus jam esset Imperium. [a] Dimorava in Canosa nella Puglia il Santo Dial. lib. 3.6.5. Vescovo Sabino, decrepito in età, col pregio di grand'Ecclesiastico, e di emerito Ministro della Sede Apostolica, essendo più volte passato in Oriente Avvenimento di Legato de'Sommi Pontefici, efamoso per patimenti sofferti in diverse parti Torila con S. Sadel Mondo, onde nella vecchiaja haveva affatto perduto con la vista an- Canosa. che le pupille degli occhi; e perche in particolare egli andava celebre in tutti que' contorni del dono di Profezia, volle Totila accertarsene, e mentre il Santo Vecchio definava, tolse secretamente dalla mano del Servo il bicchiere, e glie lo porse. Preselo Sabino, e così cieco com'egli era, nell' approffimarselo alla bocca, Viva, disse, la Regia mano del mio nuovo Coppiere; [b] De quo verbo Rex latatus erubuit, quea quamvis ipse deprebensus b Idemibid. sit, in viro tamen Dei, quod quærebat, invenit. Col fausto augurio dunque di tante replicate vittorie, come disdegnando Totila ogni qualunque altro vantaggio in Italia, se Padrone non si rendeva della Regia di Roma, all'attedio di lei portò colà velocemente il suo Campo. Vigilio [c] scacciò c Bar, an. 544.n.t. da Roma tutti gli Arriani, come Setta sospetta disecreta intelligenza co' Gothi, & il Senato con grand'animo, mà poche forze, e nissun provedi- Totila di nuovo mento di viveri, pur si accinse prontamente alla difesa. Bellisario in tanta assedia Roma. confusione di animi, e debolezza di forze, ricorse prima al potente ajuto del Principe degli Apostoli S. Pietro, avanti il cui Sacro Altare egli prefentò ricchissimi donativi, frà quali si annumera quella samosa Croce di oro, di peso, come [d] dicesi, centum librarum, pretiosissimis gemmis exor- d Miscell, libro, natam, in qua suas Victorias Bellisarius inscripserat. Di questa Croce sà particolar menzione Anastasio, [e] attestandone quasi con le medesime pa- e Anast. inVigit. role la grandezza, e'l valore, come testimonio di veduta, essendo ch'ella ancor vedevasi esposta nelle Solennità più riguardevoli sopra l'Altare del Santo, sin'al tempo di Giovanni VIII., e Marino, quando Anastasio scrisse queste cose, deplorandone poi la lagrimevole perdita sotto il Pontificato di Stefano VI. per la pessima usanza, [f] qua inoleverat, ut mortuo Summo Pontifice invaderent homines Sedis Apostolica Patriarchium, atque deprædarentur ipsum; dal che provenivano infinità di sconcerti, onde Giovanni IX. ne prohibi rigorofamente la continuazione. Raccomandata dunque Bellisario al Prencipe degli Apostoli la Città di Roma, ei ne usci fuori, & occupati li posti più opportuni all'intorno, fermossi spettatore insieme, eriparatore de'suturi eventi; e Totila lasciata parte dell'esercito all'attacco della Città, esso con il rimanente delle Truppe devastando il Paese per impossibilitarne il soccorso, occupò Tivoli, e barbaramente tagliatine à pezzili Cittadini, diroccato Spoleti, e Perugia, decapitando, [g] e scorticando il Santo Vescovo Honorato, egittando spietatamente dalle mura l'avanzo del dilacerato cadavere, passò sotto Piombino, e condotto [h] secoprigione S. Cerbonio Vescovo di quella Città, otto miglia lungi h S. Greg. in Dial. da Roma con inaudita barbarie lo condannò ad effer divorato dagli Orfi, invitando al crudel Convito, spettatori del gran Pasto, tutti lisuoi Gothi. Maun'Orso scelto fra gli altri per il piùfiero, & affamato, [i] sue voracitatis obiitus, deslexa cervice, submissoque humiliter capite, lambere Episcopi 3.c.11. pedes cæpit, ut patenter omnibus daretur intelligi, quia ferina corda essent horribili, durante horninum, & quasi humana bestiarum. Con la vanguardia di così abominate carnificine, egli poi presentossi in persona sotto Roma, e con più vicinanze di Rofiretto

Goth, lib. 3.

detto Affedio.

b Idemibidem .

c Anast. bibl. in Vigil.

Presadi Roma, e disegno di Totila di spianarla.

Bellifarios'impadreuilce di nuovo di Roma.

a Procop, de bell. stretto assedio la cinse, i cui avvenimenti à lungo narra [a] Procopio, tutti horribilisì per la durazione, che continuò due anni, si per l'estrema fame, E successi varit di che consumò miserabilmente i Romani, come per gli atti atroci di crudeltà pratticati indifferentemente da Totila contro gli Ecclesiastici, contro i Soldati, e contro il Popolo. [b] Vigilio, che da Roma si era ritirato in Sicilia, per passar quindi, come diremo, à Costantinopoli, in sollievo del temporale bisogno de' Romani spedi con maravigliosa se sollecitudine un gran foccorfo dinavi, e sopra di esse il Cardinal' Ampliato con delegazione in fua affenza di Vice Signor di Roma, & il Cardinal Valentino in qualità di suo Vicario con obligo di risiedere nel Laterano al governo, e cura di quella Chiefa. Mà le Navi sul Porto medesimo di Roma surono prese da Gothi, che involarono il grano, e tagliarono ambedne le mani al Cardinal' Valentino. Il Cardinal Pelagio, che dimorava in Roma, in commiserazione di così funesti successi portò humili preghiere à Totila per divertirlo dall' eccidio minacciato à quella Città; ma superbamente rigettate le preghiere, per tradimento de Soldati Isauri, che guardavano la Porta di S. Giovanni, eglientro repentinamente in Roma, e non così tosto entrovvi, ch' hebbe in animo il crudo Rè di spianarla affatto, con ridurre quella Reggia del Mondo pascolo miserabile di Bestie; [d] Pulchriora, magnificentioraque absumere incendio adificia animo inerat, & Urbem Romam in ovium pascua idoneam reddere. Ma sii per tempo ammonito da Bellisario à desistere dalla disegnata immanità contro que' venerati sassi, per mezzo di una lettera, che gli scrisse, e chiuse, e terminò con questo sorte dilen-A Procop. loc. cir. ma, [d] Si viceris, & Romam demolieris, non alterius Urbem, sed tuam delebis; quam si servaveris, ex possessione caterarum omnium prastantissima opulentior fies. Sin però ad tuam deteriorem fortunam res nobis successerint, Roma incolumi servata, gratia tibi apud Victorem conciliabitur, & non mediocris: qua per te tum forte deleta, nullus tibi de catero relinquetur ad bumanitatem consequendam, & clementiam locus. Nam qualia Principum opera fuerint, tale necesse est ex iis etiam nomen ferant. Così egli. [d] Dicesi, che rileggesse Totila più volte questa lettera, e che finalmente persuafo, [d] Urbem inoffensam servavit, & integram . Il [d] sopranominato Cardinal Pelagio se gli presentò di nuovo avanti supplichevole con il Libro degli Evangelii in mano, nell'entrar, che Totilafece nella Basilica di S. Pietro, dicendogli prostrato à terra, [d] Parce, ò Princeps; à cui sorridendo Totila rispose, Nunc mibi supplicaturus advenisti, Pelagi? Ita quidem, replicò il Cardinale, quandoquidem tuum me servum effecit Deus; sed ab his jam abstine manus, qui tibi in servitutem cessere. [d] His victus precibus, foggiunge Procopio, perdonò Totila à Roma, e ai Romani, ordinandone il Sacco senza effusione di sangue, e contentandosi di abbattere solamente quà, elà alcuna parte delle mura, più per sfarzo, che per sicurezza di

vittoria. Ma malamente riuscigli il disegno, conciosiacosache appena egli si parti da Roma per depredare il rimanente deil' Italia, che sopra le medesime aperture delle diroccate muraglie rientrovvi Bellisario, riparandole e Procop. loc. cit.

E de movamente tutte con ficurissime difese, se ei, chen'erala maggiore, non

E de movo se se sollo managero, nichiamento de Cinshiniano de Costantinano di Costantinano de la Costantinano de Costantina de Costanti impadronisce To- fosse mancato, richiamato da Giustiniano à Costantinopoli: [e] Qua ex re

Qualità pie di factum est, conchinde l'Historico, ut Urbem Romam iterato in servitutem Narkte C. man-receperint Gothi, cumque ea & catera ferè Italia oppida. Mà i mali, che dance di Ceiare provennero dalla partenza di Bellisario, surono largamente compensati con

altret-

altrettante vittorie per la sopravenuta in Italia di Narsete, [a] Vir piis- a Panini Diacon. simus, in Religione Catholicus, in pauperes munificus, in reparandis Basilicis de gestis Longomultum studiosus, Vigiliis, & Orationibus intantum studens, ut plus supplicationibus, quam armis bellicis victoriam obtineret; e di cui foggiunge un' altro Historico, [b] De Narsete, qui familiariter cum eo vixere, illud perhibent, ita ipsum ex divino Numine pependise, atque id omnis generis pieta- cap. 23. te coluisse, & Virginem, eandemque Dei Genitricem ita veneratum esle, ut illa manifestò ei apparens, quando pralium committendum esset, praciperet; neque illum facile prius in aciem descendisse, quam tempus opportunum ab ea cognovisset. Così Evagrio. Era Eunuco Narsete, Persiano di Nazione, e per [ c ] fervizii prestati à Cesare molto avvanzato in quella Corte, & ho- c Procop. de belle ra spedito da Giustiniano con forte Esercito di Eruli, Hunni, e Longobardi Persicolib. 1. à terminar la guerra de' Gothi in Italia. Rise Totila all' avviso dell' arrivo di questo nuovo Capitano, giudicato da lui maggiormente atto à guardar Serragli di femine, che ordinar Truppe di Soldati, [d] Ignorans, come ben d Puteaniu Hift. disse un' Historico, in Eunucho Virum ese. Ed egli esperimentollo bentosto à luo costo, rotto in due sanguinosissime battaglie, rimanendone nell'ultima non sol vinto, mà ucciso, con quella piena, e gloriosa vittoria conceduta al Campo Cattolico dalla Madre di Dio, che [e] avvisò a Narsete il tempo, Diac. loc. cir. e'l modo d'investir, e superar quello de' Gothi Arriani, confermando novamente la verità del Miracolo l'Iscrizione posta dal Pontesice Paolo V. fotto l'imagine di Narsete nella Cappella di S. Maria Maggiore in Roma, controi Gothi. ove leggonsi queste parole:

Narsetem Virgo docet, Quomodo Totilam vincens Italiam liberet à Gothis.

Al calor della vittoria [f] ricuperata Roma, mandonne Narsete à Giusti- f. An. 553. niano le chiavi, e di nuovo disfatti, e dispersi que'pochi Gothi, che pur ricupera, es'imvollero ostargli sotto Teja loro Rè, e condottiere, che parimente nella padronisce giornata di Cuma rimale estinto sul Campo, meritò in fine la degna laurea di liberator dell'Italia, che gemè oppressa da'Gothi Arriani per il lungo spazio di settantasette anni, dal tempo quando la prima volta Odoacre se ne

rese Principe, e Padrone.

Mà le Vittorie di Giustiniano, sì come riposero in libertà Roma, così resero schiava la Chiesa Romana. Dominando i Rè de' Gothi l'Italia, egli-di confermare i no giammai non permessero, che alcun Pontesice eletto dal Clero esercitar Pontesici. potesse la sua autorità senza il Diploma del loro Regio consenso, per cui conveniva all' Eletto sborzar grossa somma di denaro: cosa di sua natura pregindiziale alla santità del Posto, ed all' independenza del Carico. Quest' iniquissima condizione sù tollerabile alla Chiesa, sin tanto che le sù imposta dagli Heretici, le cui Tirannie ridondano più tosto in gloria, che in oppressione del Christianesimo: mà pretendendo Giustiniano di subentrar nelle ragioni de i Gothi Arriani, anche in materia Ecclesiastica, e richiedendo pronta esecuzione alla sua pretenzione, continuò nel medesimo impegno, opprimendo la liberta dell'Elezione Pontificia con la loggezione alla Corte Imperiale, in modo tale che la schiavitù si rese allora insoffribile à i Papi con la considerazione di vedersi obligati à ricever'il consenso di un' Imperador Cattolico Laico, per poter' esser' esser consacrati, & amministrar quella giurisdizione, che è così strettamente annessa, e

Lafabr. lib. 1.

e Evagr. & Paul.

E fua vittoria

usurpa l'autorità

connella

Pfalm. quartum Panitentialem .

connessa con la Fede, e ciò eziandio con lo sborzo indegno del denaro. Onde S. Gregorio Papa à boccapiena chiamò Herefia cotal sacrilego attentato de'Greci Monarchi, eò alluder volesse à Giustiniano, che ne sù il primo 2 S. Creg. in affertore, ò à i di lui successori, che continuarono nell'accennata oppressione, esclamò, [a] Hac est Haresis, qua prima nascentis Ecclesia rudimentatentavit, & ante alias hareses prima apparuit. Cujus erroris vesania, licet ex tunc damnata fuerit, postea tamen in Ecclesia germme pestisero pullulavit, nostrisperò maxime temporibus malitia sua virus exercuit, & totius Ecclesia pacem schismatica infestatione turbapit. Concitavit enim adversus Ecclesiam Dei non solum innumerabilem multitudinem, verum etiam regiam (si fas est dicere) potestatem. Nulla enim ratio sinit, ut inter Reges ha-beatur, qui destruit potius, quam regat imperium, & quoscumque habere potest perpersitatis sua socios, eos à consortio Christi efficit alienos. Qui turpissimi lucri cupiditate allectus, sponsam Christi captivam cupit abducere, & passionis Dominica Sacramentum ausu temerario contendit evacuare. Ecclesiam quippe, quam sui sanguinis pretio redemptam Salvator noster voluit esse liberam, hanc ipse potestatis regia jura transcendens facere conatur ancillam. Quantò melius foret, si dominam suam ese agnosceret, eique religioforum Principum exemplo devotionis obsequium exhiberet, nec contra Deum fastum extenderet dominationis, à quo sux dominium accepit potestatis? ipse enim eft, qui dixit, [b] Per me Reges regnant. Sed immensa cacatur cupiditatis caligine, & divino (ut patet) ingratus beneficio, & contra Deum fastuosus, terminos, quos posuerunt patres nostri, contempto divino timore, transgreditur, & contra Catholicam veritatem sua furore tyrannidis efferatur. In tantum autem sua temeritatem extendit vesania, ut caput omnium Ecclestarum Romanam Ecclesiam sibi vendicet, & indominam Gentium terrena jus potestatis usurpet : quod omnino ille fieri prohibuit, qui hanc beato Petro Apostolo specialiter commisit dicens: [c] Tibi dabo Ecclesiam meam. Obstruatur ergo os loquentium iniqua, & omnium hareticorum acies obmutescat; quia nullas vires habet mendacium, quod ipsius voce veritatis inveniatur destru-Etum . Quidenim Nero? Quid Diocletianus? Quid denique iste, qui boc tempore Ecclesiam perseguitur? Nunquid non omnes porta Inferi? Così S. Gregorio, in conformità della spiegazione di S. Tommaso, che chiama Heresia untal'atto [d] secundum exteriorem protestationem: quia in hoc quod aliquis vendit donum Spiritus Sancti, quodammodo protestatur se esse dominum spiritualis doni: quod est hareticum. Ma quanti sudori costasse à i Papi togliersi dal collo questo giogo, si renderà noto dal racconto de'futuri avvenimenti di questa Historia.

b Prov. 7.

e Matt. 16.

d S.Th.2.2.q.100. art. I. ad I.

Herefie di Origene di nuovo rifuscitate nell' Oriente.

I ravvolgimenti accennati dello Stato Politico dell'Imperio tanto più furono deplorabili, quanto che andarono sempre accompagati da suneste rivoluzioni dello Stato Ecclesiastico del Christianesimo. L'Heresie di Origene combattute, e condannate da i Santi Padri, e da'Romani Pontefici havevano cosi profondamente fisse le radici nella Palestina, sin dal tempo, in eVedi il Pontificato cui Ruffino [e] gittovvene il primo seme, che benche quasi svelte, e schiandi Siricio I.to. p.741 tate, pur tuttavia doppo il lungo corso di cent'anni, come di nuovo ripullulando, germogliarono così orgogliosamente, che accorrendo da una parte i Cattolici con Christiana prontezza à reciderne i rami, e dall'altra parte gli Heretici con ostinata pertinacia mostrandosi risoluti, e pronti à coltivarne il tronco, viddesi in breve l'una, e l'altra fazione oppressa, e

107

Capitolo IX.

vinta dalla contraria con così infausto corso di avvenimenti, che rivocar giustamente si può in dubio, se maggior' utile ridondasse al Christianesimo dalla condanna di Origene, ò maggior danno dallo Scisma lagrimevole, che segui nel Christianesimo doppo la terminazione del quinto Synodo. [ a ] a cyrillus Mona. Nonno, e Leonzio, due Monaci della Palestina, surono i due Rinovatori chuo in vita Quidi quelle Heresie, che erano di già state anathematizzate da S. Dionisio Sur, die 29. Sep-Aleifandrino, da S. Epifanio, da S. Girolamo, e da S. Theofilo in Oriente, e con più formidabil censura da S. Anastasio Papa in Occidente. Raccolsero eglino quanto ò di male ritrovavasi, ò con maligne interpretazioni potevati render malo nelle opere di Origene, estrahendo, e quindi proponendo à tutte le Chiese di Oriente, come punti appartenenti à credersi con fede Cattolica, quelle heresie, che habbiamo altrove [b] à lungo accenna- b Soito il Pontisste. L'attentato, e la fraude di questi due Satelliti, non men di Origene, cato di Zestrino, e scricio tom. 1. pag. che dell' Inferno, hebbe così fortunato successo, che al solito dell' Heresie, 122, 344. con la moltitudine de Seguaci prendendo animo, eforze, dalle dottrine remerarietà, e senendo all'armi, eglino assaltaron di notte il gran Monasterio di S. Saba, genisti. asportandone ricchezze, e con strage de' Monaci sunestando il Santuario, [c] che macchiarono di sangue Cattolico con tratti barbari, & inhumani, c Idem Cyrillus fin con avvilir' il nome de' Christiani con chiamarli derisivamente da quel bid. Monasterio, non più Cattolici, ma Sabaiti. Gelasio, Monaco de'più zelanti, e Cattolico di purissima fede, e di costantissimo vigore, fattosi Capo ditutti, con maravigliofa follecitudine portossi dalla Palestina à Costantinopoli per render' informato Giustiniano della strana rivoluzione, e delle machine degli Origenisti, che rendutisi seroci col tentativo di questi primi facrilegii, minacciavano l'esterminio totale e alla quiete dell'Imperio, e di Theo-alla santità della Religione. Et haverebbe il suo dire posto fine alla novità; doro Costriente s'egli non havesse ritrovato in Costantinopoli Theodoro Vescovo di Cesa-Origenista. rea, Origenista ostinatissimo, e, come lo chiama l'accennato [d] Historico. d Idemibide Vitucolophon, & pracipuus Sectatorum Nonni. Conciosiacosache essendo ei stato prevenuto da'suoi corrispondenti della Palestina, con la notizia della partenza di Gelafio loro contradittore, come ch'era potentifilmo nella Corte, tante guardie pose, e tanti raggiri frapose per precludergli l'ingresso all'udienza, che disperandone il buon Monaco l'effetto, [d] vacuis manibus revertitur, e nel ritorno giunto nella Città di Amorio, di cordoglio fini la vita. Mà non così facilmente riusci à Theodoro sfuggir l'incontro, e schermirsi dal santo zelo del Cardinal Pelagio, Diacono della Santa Romana Chiefa, Nunzio di Papa Vigilio a Costantinopoli, & inimico implacabile degli Origenisti, quale doppo Vigilio vedremo inalzato ancora alla dignità del Pontificato. A lui [e] ricorsero con gran fiducia e Liber. Diac. in molti Monaci Cattolici, presentandogli scritti ad uno ad uno tutti gli errori di Origene, [e] supplicantes, ut Origenes damnaretur cum ipsis Capitulis talia dicentibus. Passò il Nunzio l'ufficio appresso Cesare con molta premura d'in- Nunzio del Pas chieste, e con tanta speranza di riportarne il beneplacito, che Giustiniano sin Pa. d'allora ne stese la condanna con approvazione dell'istesso Menna Patriarca Costantinopolitano, e di tutti li rimanenti Vescovi, che quivi presenti Cesare la conritrovavansi in quella Reggia. E sù la condanna publicata sotto il di lui danna degli O... temuto nome, acciò gli Origenisti tanto men resistenti si dimostrassero in abbracciarne i sensi, quanto piùne venivano obligatie dalla verità delle ragioni, e dalla forza del comando. E veramente nobilissima, & eruditissi-

riacicap. 10 apud tembris .

Contrariate dal

Che ottiene da

вит. 34.

Con approvazione del Papa, e di altri Vefcovi.

del Cefariense.

d Idem c. 23.

Et avviamento zione de i tre celebri Capitoli.

ma apparve cotal costitutione si per la sodezza degli argomenti, come per la notizia, che porge di ogni qualunque Herefia inserta nell' Opere di Origene, ciascuna delle quali convincesi quivi asungo con profondità di risposte, e con authentiche restimonianze della Divina Scrittura, e de Santi Padri. Mà se da una parte ragione richiede, che in questa nostra Historia così nobil monumento s'inferisca, dall'altra ne distrahe in modo tale la proliffità non ordinaria, in cui ella si stende, che cosa più confacevole a Baron anno 5,8, riputiamo, rimettere il Lettore al [a] Baronio, che sù il primo à divulgarla nelle Stampe, dissotterrata dalle tenebre dell' Antichità, che l'haveya quasi condannata in quelle dell'oblivione. Stefa dunque in Costantinoposi tal condanna, fù ella subito diretta al Papa in Roma, acciò esso seguandola, b Liber, Diac. los. come fegui, [b] col fuo Apostolico consenso ne rendesse valido il tenore, & incontrovertibile la decifione: & in fatti concorrendo unitamente col Papa Menna di Costantinopoli, Zolio di Alessandria, Estrem di Antiochia, c Liber. Diac. loc. e Pietro di Gierusalemme, [c] Origenes damnatus est mortuus, qui vivens olim sucrat anté damnatus. Ma questa sentenza siccome si accettata con applauso da' Cattolici, così commosse ad altissime querele gli amatori di Origene, & i professori della di lui dottrina; frà quali sopra ogni attro l'accennato Theodoro Vescovo di Cesarea non pote più sdegnosamente riceverne la notizia, non solo perchè la dottrina contradiceva à ciò, che pia-Sdegnoper ciò cevagli, mà molto più per veder' ite à vuoto tante sue fatiche, malamente

impiegate hor'in foltener gli Origenisti, hor'in rigettar'i loro avversarii, e sempre tutte fisse in accrescer sama, e concetto al suo Origene: onde non potendo egli contenerfi nella prima dissimulazione, irritato di animo, [d] damnationem molitus est in Theodorum Mopsuestenium, eò quòd Theodorus multa opuscula edidisset contra Origenem, exosusque, & accusabilis haberetur ab Origenistis, & maxime quod Synodus Chalcedonensis laudes ejus susceptit in tribus epistolis, avviando il frandolente disegno, che riferisce per la condanna chiaramente il sopracitato Historico con queste parole, [d] subscribente Principe contra Acephalos in defensionem Synodi Chalcedonensis, accedens idem Theodorus Cappadocia una cum suis Satellitibus, qui sub nomine Catholico Acephalis favebant, cum Theodora Augusta favore Imperatori suggessit, scribendi laborem eum non debere pati, quando compendio poset Acephalos omnes ad suam communionem adducere. Siquidem illi ( inquit ) hoc offenduntur in Synodum Chalcedonensem, quod laudes susceptrit Theodori Mopsuesteni Episcopi, epistolamque Iba, qua per omnia Nestoriana cognoscitur, quam Synodus ipfa judicio suo pronuntiaverit Orthodoxam. Qui Theodorus si cum diffis suis, & hac epistola anathematizaretur, tanquam retrastata Synodus, atque purgata susciperetur ab Acephalis per omnia, & in omnibus, & line pietatis vestra labore Ecclesia Catholica societati gaudentes in umversali Ecclesia Clementia vestra laus erit sempiterna. A queste due richiefte il Cosariense agginnse la terza, cioè che si condannasse oltre il Mopsuestenio, e l'Epittola d'Iba, anche il celebre Theodoreto Vescovo di Ciro come Nestoriano, con l'istesso motivo di rendere espurgato, &

emendato il Concilio Chalcedonense, che erroneamente l'haveva ricevuto, & ammesso fra i Cattolici. Questi trè punti, sopra i quali insistè il Cesariense, si dissero in trè Capitoli, che sconvossero le trè Parti del Mondo ; e de' quali ragion vuole , che per intelligenza de' futuri successi ne porgiamo al lettore più distinta, e chiara la notizia. Erano questi trè Ca-

pitoli trè Condannazioni della memoria, e dell'opere di trè Defunti, il primo contro Theodoro Mopsuestenio, il secondo contro una lettera duale di questi d'Iba Vescovo di Edessa, & il terzo contro il famoso Theodoreto Vesco- Trè Capitoli. vo di Ciro. Circa il primo volevasi la condannazione di Theodoro per le molte Herefie, ch' ei haveva vomitate contro il Misterio dell'Incarnazione, quali noi habbiamo di già [a] altrove riserite. Il secondo era intorno ad a vediil Pontif. di una [b] lettera, che haveva scritto Iba Vescovo di Edessa a Mari Persa, Celessinotom. 1. p. in cui Iba detestava Rabbola suo Antecessore, perche ingiustamente have-pag. 36. tom. 2. va scommunicato il Mopsuestenio, il quale egli in essa inalzava con laudi Bar. an. 448. n.66. immenle, sin con chiamarlo Veritatis pradicator, & Dostor Ecclesia. Il terzo Capitolo era diretto contro Theodoreto, perche Theodoreto erasi unito con Giovanni Patriarca Antiocheno inimico, e contradittore di S. Cirillo, & haveva scritto in consutazione de i dodici celebri anathematismi, [c] publicati dall'accennato S. Cirillo. Queste dunque surono le c Vedi il Pontissicam. massime, che il Cesariense impresse nell'animo di Giustiniano, il quale [d] i. pag. 453.
dolum dolosorum minime perspiciens, suggestionem ejus libenter accepit, & brev. cap. 24. facere libentissime spopondit. Dalla facilità del Principe rendutosi più audace il Cesariense, [ e ] Rogavit eum, ut dictaret librum de damnatione e Idemibid. trium Capitulorum, e Cesare con la medesima facilità [f] Condidit li-fidemibid. brum, pro delictis nostris, omnibus notissimum. Consisteva l'Editto [g] in gvide Baren. an. una lunga confutazione di tutte l'Herefie contro il Misterio della Santissima Incarnazione, e come ch' egli era stato dettato dal Cesariense, huomo il Cesariense etforte d'impegno, grande d'ingegno, di lettere non grandi, ma tante, che tiene tal condanbastavano à persuadere chin' era privo del tutto, come Giustiniano, sen-re. za gran difficoltà avvenne, che doppo una bella, e Cattolica comparsa di dogmi veri, e sussistenti, v'inserisse nel fine la condannazione de i trè Capitoli accennati disopra, in questo tenore: [h] Si quis defendit Theodorum h Apud Bar. an. Mopsuestenium, qui dixit, alium esse Deum Verbum, & alium Christum & cit.num. 26. passionibus anima, & desideriis carnis molestias patientem, & ex profectu operum melioratum, & baptizatum in nomine Patris, & Filit, & Spiritus Tenore dell'ac-Sancti, & per baptisma gratiam Sancti Spiritus accepisse, & affiliationem meruisse, & ad similitudinem imperialis imaginis in personam Dei Verbi adorari, & post resurrectionem immutabilem cogitationibus, & impeccabilem omnino factum fuisse: & iterum dixit, talem factum esse unitionem Dei Verbi ad Christum, qualem dixit Apostolus [i] de viro, & muliere, Erunt 1 Ephos. 5. duo m carne una: & super alias suas innumerabiles blasphemias ausus est dicere, quod post resurrectionem cum insufflasset Dominus Discipulis suis, & dixiset, [ k ] Accipite Spiritum Sanctum, non dedit eis Spiritum Sanctum, k Iean, 10. sed figurative tantummodo insufflavit. Sed etiam confessionem, quam fecit Thomas, cum palpaßet manus, & latus Domini post resurrectionem, dicens: [1] Dominus meus, & Deus meus, inquit non ese dictam à Thoma de Chri- 1 10an. 10. sto; nec enim dixit Theodorus, Deum esse Christum, sed ad miraculum resurrectionis stupefactum, Thomam glorificasse Deum, qui Christum resuscitavit. Et quod pejus est, etiam in interpretatione, quam in Actis Apostolorum scripsit Theodorus, similem fecit Christum Platoni, & Manichao, & Epicuro, & Marcioni: quod sicut illorum unusquisque ex dogmate quod invenit, Juos discipulos secit vocare Platonicos, & Manichaos, & Epicuraos, & Marcionistas, simili modo & cum Christus dogma invenisset, ex ipso Christianos vocari. Si quis igitur defendit eundem Theodorum, qui talia blasphema-

vit, & non anathematizat eum, & ejus scripta, & eos qui similia illis sapue-

runt, vel sapiunt: talis anathema sit.

Si quis defendit conscripta Theodoreti, qua exposuit pro Nestorio haretico adversus rectam fidem, & Ephesmam primam sanctam Synodum, & Sanctum Cyrillum, & duodecim ejus capitula, in quibus sceleratis conscriptis idem Theodoretus effectualem dicit unitatem Dei Verbi ad hominem quemdam, de quo blasphemans dixit, quòd palpavit Thomas eum, qui resurrexit; & propter hoc impios vocat Doctores Ecclesia, qui unitatem secundum subsistentiam Dei Verbi ad carnem confitentur, & super hac Dei genitricem abnegat sanctam, & gloriofam semper Virginem Mariam. Si quis igitur memorata scripta Theodoreti defendit, & non anathematizat ea: talis anathema sit. Propter tales ejus blasphemias ab Episcopis ejectus est, & postea in sancto Chalcedonensi Concilio compulsus est, omnia contraria memoratis suis conscriptis facere, &

rectam fidem confiteri.

Si quis defendit impiam Epistolam, quam ad Marin Persum hareticum Ibas conscripsise dicitur, qua abnegat Deum Verbum hominem factum esse, & dicit non Deum Verbum ex Virgine incarnatum esse, sed purum hominem ex ipsa esse natum, quem templum vocat, ut alius sit Deus Verbum, Talius homo; Tuper hoc injuriat Ephelinam primam Synodum, quali line inquisitione, & examinatione ab ipsa Nestorio condemnato: & Sanctum Cyrillum vocat hæreticum, & duodecim ejus capitula impia dicit: Nestorium: autem, & Theodorum cum impus eorum conscriptis collaudat, & defendit: Si quis igitur ( sicut dictum est ) eandem ipsam Epistolam vindicat, vel re-Etam esse dicit ipsam, vel partem ipsius, sed non anathematizat eam; anasenso de' zelanti thema sit. Così appunto esprimevasi la condannazione de' trè Capitoli, intorno alla quale i zelanti Cattolici hebbero per verità un delicatissimo senso, temendo, che los pargersi condennati Theodoro, Iba, e Theodoreto, fosse un contrariare ò direttamente, ò indirettamente al Concilio Chalcedonense, il quale, secondo la fama di quel tempo, de i due ultimi nominati Vescovi haveva fatto honorata menzione, ammettendoli come Cattolici nel consesso in virtù della Confessione Cattolica ch' eglino professarono, e del primo non haveva diffinitivamente ne tacciato il nome, ne vituperata la fama: onde la proposta del Cesariense, e la risoluzione di Cesare potea dirsi fraudolente, e per ragione della qualità propria, e per quella dell'effetto, che potea produre: per lo che surono altissime le querele di tutto il Christianesimo contro l' Editto Imperiale, elo stesso Pontesice [a] Vigilio se ne risenti con termini assai efficaci. Era succeduto nella Nunziatura Apostolica alla Corte di Cesare in luogo del Cardinal Pelagio tornato à Roma, Stefano novello Apocrifario, il quale non solamente sù il primo à contradire, benche Ginstiniano replicatamente lo stimolasse à lottoscrivere la condannazione publicata, maunitosi con Decio Vescovo

di Milano, che in quel tempo dimorava in Costantinopoli, ragguaglia-

voglie Imperiali la decissone di un punto, che benche si aggirasse intorno alle persone, e non a' dogmi, tuttavia era considerabilissimo, si per le ragioni esposte del Concilio Chalcedonense, come per altre che quindi gli Eutychiani poteano dedurre. Ma i Prelati Orientali ò men dubiofi del male, ò più proclivi à sciegliere il peggio, giudicando che con la divul-

gazione

Cattolidi fopra la condanna de i Trè Capitoli.

a Facund. prode enf. trium Caf. 16.4.

E degli Occiden. rono minutamente di nuovo il Pontefice di tutto l'affare, e si apparecchiati in particola-rono à resistere con tutti li Vescovi Occidentali, & à non consentire alle re.

gazione dell'editto Cesareo nulla si contradicesse al Concilio Chalcedo Facilità degli orientali in apnense, atteso che non si condannavano le persone di Theodoreto, & Iba, provar la conmà alcuniloro scritti, non tardarono lungamente à sottoscriverlo, & il danna. primo sù Menna Patriarca di Costantinopoli, con condizione però di poter ritirare il suo Chirografo, ogni qualunque volta [a] Hoc Romanus Episco- a Idem lib. 12. pus non probaret. Nulladimeno in Occidente tutt'altro pensavasi, che à sottoscriver l'Editto. Conciosiacosache fattosi capo di tutti il Cardinal Pelagio, nella medesima fazione indusfe tutti li Prelati dell' Africa, che congiunti agl'Italiani, Spagnuoli, e Francesi, composero un corpo formidabile, risoluto non solamente à resistere à Cesare, mà al medesimo Ponrefice eziandio, ogni qualunque volta egli si dimostrasse inclinato à condiscendere alle pretenzioni di Giustiniano, ch'essi giudicavano direttamente contrarie ai Decreti del Concilio. Ridotte à questa confusione le cose, riflettè Giustiniano di haver col suo editto acceso un suoco frà la Chiesa Orientale, e la Occidentale, che potea facilmente distruggere l'antica unione, con follevare un sumo di qualche perniciosissimo scissa: onde dovita, & ottiene
lente di haver cagionato tanto movimento, che nel progresso tirava seco
sciplosti à Costanimmensi precipizii, e nel regresso un manifesto pregiudizio della sua Imperial riputazione, pensò, che con guadagnare il voto del Papa, potesse insieme guadagnar quello di tutti li Vescovi d'Africa, e d'Occidente, e quindi fi accinse à procurarlo, invitandolo, come segui, à passar'à Costantinopoli con honorevolissimi termini, [b] ricevendolo poscia con singolarissime b Procop. de bell. dimostrazioni. Mà Vigilio tutt'altro apparve in quella Corte di quello, Goth. lib. 3. 6 che si figuravano i Corteggiani: poiche ripiclica fall dell'Trus che si figuravano i Corteggiani; poiche ripigliavo [c] dall'Imperadrice gilio. Theodora del'suo medesimo scritto per la reintegrazione di Anthimo, ei con Apostolica costanza non sol rigettò la richiesta, mà punse i supplicandi Vigilio in riticon acerbi rimproveri, dicendo: [d] Ut video, non me secerunt venire ad di dem ibid. se Justinianus, & Theodora piissimi Principes; sed hodie scio, quod Diocletianum, & Eleutheriam inveni. Facite ut vultis, digna enim factis recipio. Quindi come attediatofi dell'authentica di quella fua male scritta carta, e desiderando di scancellarne l'inchiostro col sangue, [e] Robora- e Idem ilid. tus virtute mori magis desiderabat, quam vivere. Ma pur vivendo continuò nell'intrepidezza Apostolica, e in faccia à Giustiniano, nella dilui medesima Corte, e Reggia, scommunicò gli Acesali, e Theodora loro protettrice, [f] che indi à pochi mesi impenitente morì nel suo peccato. Con f S. Greg. lib. 2. questi primi passi di heroica intrepidezza incominciò Vigilio la penosa carriera di quegli immensi travagli, che gli sopravennero e da Cesare, e dalla Corte, e da' suoi medesimi Ecclesiastici. Impegnato Giustiniano à sostener' il suo editto, strinse il Papa con efficacissime richieste, affin ch'egli l'approvasse; Vigilio benche internamente [g] lo dissaprovasse, bramoso tuttavia di appagar Cesare con la condiscendenza sopra l'agitata questiema, col motivo molto preponderante, che la condannazione de trè Papa approva, e Capitoli non conteneva pregiudizio considerabile contro il Concilio Chalcedonense, [h] si stese à confermarlo, e secretamente mandonne al medessimo Imperadore scritta di proprio pugno la carta; la quale poi chiamossi ann. 553, il Judicato di Vigilio. Di cotal risoluzione del Pontefice non così tosto si divulgò la famaper l'Occidente, eper l'Africa, che contro il medesimo Pontefice sursero suoi contradittori tutti gli Ecclesiastici, dilacerandone [i] ilnome come direfrattore del Concilio Chalcedonense, alle cui Dé- i Procest de belle Tomo II.

Secolo VI. VIGILIO.

a Bar. ann. 547.

li nuovo Decreto presentaneo del

Sdegno, e-minac-cie di Gesare.

b Vigil. epift. 7.

551, num.6. Che scommunica il Cefariense.

d Liber. Diac. in brev. cap. 23.

tinopoli.

Querele perciò cifioni egli havesse pregiudicato nell'approvazione accennata de' trè Capitoli; e dalle querele venendo ai fatti, formarono scisma, ritirandosi dalla di lui communicazione, con lagrimevole difgrazia del Christianesimo, che per una questione di voci, di nomi, e di persone, si vidde prossimo à un pericolotale, quale certamente mai non incorfe ò nella fierezza delle persecuzioni de'Gentili, ò nella horridezza delle bestemmie degli Heresiarchi. benche gliuni, e gli altri investissero la Chiesa ne' principali Misterii della Fede. Rimirando per tanto il Papa si torbida la faccia della confusione, e della diffenzione, [a] consciegliere un partito di mezzo, venne à rendersi ad ambe le parti ò sospetto, ò contrario; e promulgò un Decreto, che non sodisfaceva agli Orientali, & irritava maggiormente gli Occidentali, nel quale sospendeva l'effetto dell'editto Imperiale, e ne rimetteva la differenza al Concilio universale, che in breve si sarebbe convocato. Risentissi così sdegnosamente Cesare al suono di tal sospensione, che seppelliva nelle tenebre del filenzio quella condanna, dalui voluta publica pe'l Mondo, che fordo ad ogni favio configlio di moderazione, e fol'intento à fostenere il suo impegno col discapito della filial riverenza, che da ogni humana podestà devesi al Pontificato Romano, ordinò, come segui, che ad onta del Decreto Pontificio si assiggesse publicamente il suo editto, [b] prorompendo eziandio in scandalose minaccie contro la persona medesima di Vigilio, il quale poc'anzi con Apostolica franchezza, e paterna sollecitudine havevagli commesso, che ritrattasse lo scandalo, e rivocasse l'assissione di quel Bando. Mà con l'applicazione del rimedio inasprendosi sempre più il Efuga del Papa. male, fiì costretto il Papa di sottrarsi con la suga dal Palazzo di Placidia, ove albergava, nella vicina Chiesa di S.Pietro, per evitar l'incontro delle Guardie Imperiali, ch'hebber'ordine di arrestarlo, anche con violenza di c Apud Bar. an. tratto. Quindi [c] come dalla vera Cathedra di S. Pietro egli scommunicò Theodoro Cefarienfe, dal cui fossio era stata eccitata, & ogni giorno maggiormente ingagliardivasi quell'infausta tempesta, deponendolo dal Vescovado di Cesarea, perche haveva operato, che inginstamente [d] Cesare deponesse Zolio dal Patriarcato di Alessandria, per collocarvi Apollinare, huomo ligio di Corte, e fautore, e promotore di tumulti. Con tal risoluzione posta in sicuro la riputazione della sua dignità, volle quindi porre ancora in falvo la sua Persona, ritirandosi dalla Città medesima di Costantinopoli nella Basilica di S. Eusemia in Chalcedonia, ove finalmente egli infermò abbattuto da' travagli, però non mai intimorito dalle horribili minaccie, nelle quali precipitò l'animo esacerbato di Giustiniano. Mà gli strapazzi del Papa ridondarono tutti in vituperio dell' Imperadore appresso le genti, che considerarono, da quanto debole motivo fosse stato accesso lo sdegno di Giustiniano contro un Vicario di Christo, e quanto precipitosamente sosse traboccato in cotali eccessi quel Cesare, che vantavasi di haver riformato il Mondo co' Codici, e'l Christianesimo co' Canoni. Nè guari andò, che le publiche acclamazioni giungendo à ferir le di lui orecchia, ritrovossi pentito della mal presa condotta, e intestimonianza Giustinlanoln di pentimento mandò al Pontefice un' honorevole Ambasciaria disei nobili wita il Papa à ri- Personaggi, de' quali sii capo Bellisario, per supplicarlo, come segui, di tornare a Costantornar' al suo primiero alloggiamento in Costantinopoli, dalla cui Reggia per vani sospetti egli erasi partito, e di creder lui amoroso, & ubidiente figlinolo, risoluto di seguir le sue voglie in pace; al qual' effetto esso pregaCapitolo IX. VIGILIO.

valo di divisarne le sorme più spedite, & acconcie. Mà [a] non dando a Vigilii epist. 15. credito Vigilio alle parole vituperate da tanti satti contrarii, ordinò riso-di vigilio. lutamente, che parlasse prima Cesare con le opere, togliendo, e lacerando il già affisso editto, & esibendo in publico una sincera confessione di sua fede, malamente appresa da' Popoli per le violenze usate contro il Pontefice Romano. Successe appunto allora, che morì Menna Patriarca di Costautinopoli, e Zolio di Aletsandria, onde [b] Eutychio che successe al b Niceph. lib. 17. primo ad impulso di raccomandazione dello stesso Menna, & Apollinare al secondo ad intercessione dello istesso Imperadore, ambedue prostrati avanti à Vigilio, lo pregarono per la suffistenza della confermazione Pontificia di già publicata de'trè Capitoli, & ogni loro opera posero pertoglier di mezzo lo scandalo delle dissenzioni tanto fra Cesare, el Pontesice, E concordia fra quanto fra il Pontesice, & i Vescovi contrarii. Il che per giusti motivi zione di un Conessendo felicemente succeduto, adempi [c] Giustiniano alle condizioni cilio Generale. impostegli dal Papa, e con l'unione della concordia si decretò la celebra- num.19. zione di un Concilio Generale per il prossimo mese di Maggio [d] nell' d An. 553. istessa Imperial Città di Costantinopoli, che sù il quinto Ecumenico, soprà i trè Capitoli, e [e] sopra il Libello de Monaci della Palestina contro le proposizioni Hereticali tratte dall'opere di Origene, e [f] per la cap. 37. de Sestis condannazione degli Acefali, e di ogni altro Heretico Eutychiano occul- 48.6. to, quali Leonzio chiamò col nome di Hesitanti.

e Enagr. lib. 4.

Má incominciò il Concilio con nuove discordie, le quali si augit- Nuova discordia mentarono in modo, che maraviglia non è, se questo poi forse recasse trà Cetare, e'l per qualche tempo maggior' agitazione, che sollievo al Christianesimo. Come che Giustiniano si era prefissa la sua volontà per decisione del Concilio, evoleva ciò che piacevagli, e non piacevagli ciò che altri contro il suo compiacimento volevano, quindi su, [g] che nel primo aprimento del nas, es seg. Sinodo fi dichiarò volerlo composto di soli Vescovi Orientali, ad esclusione degli Occidentali (quali egli prevedeva avverfi alle fue intenzioni) e con il rigettar così nobile, e numerosaparte di Ecclesiastici, pur richiese al Papa, che tal Congregazione smembrata, e scarsa dovesse essere nobilitata, & authenticata col titolo di Ecumenica, & universale. Pretenzione che difficilmente sarebbe caduta in capo di un' Analfabetico, com'egli [b] era, h Suidas in Histo se la sfrenata passione di mantener contr'ogni ragione l'impegno, non gli havesse satto dimenticare i primi elementi della scienza naturale, che insegna, qualsia di ogni corpo la parte, e quale il tutto. Vigilio destinato da Dio a purgar'i suoi peccati sopra il tormento di un continuo, e sorte contradittore, pur con ammirabile costanza sostenne i diritti della Chiela, rappresentando à Cesare l'uso irresragabile de' Cattolici, pratticato in tutti li quattro trascorsi Concilii, i quali per ricevere il bello, especioso titolo di universali, si estesero sempre à comprendere tutti li Prelati della terra, senza nonfol'escluderne una Nazione, manè pur'una persona, pur che ella non fosse inserta di Scisma, ò di Heresia: al qual'essetto egli propose commoda per la convocazione una delle Città della Sicilia, Isola quasi confinante con tutte le trè partidel Mondo, e perciò di saciletragitto à tutti li Vescovi del Christianesimo. Questo partito, che tanto bene accordavasi col ragionevole, non su ricevuto da Giustiniano, che voleva decider la causa à capriccio; ed eglisol contentossi, che in celebrarsi il Sinodo in Costantinopolisosse lecito ai Vescovi Occidentali d'intervenirvi,

2 Bar. ann. 553. 11845.29.

b Idem per totum an. 553.

e Abud cundem lec. cit. & de numere PP. Occiden. talium vide Labbeto.5. fol. 416. 0 Conciliop.2, n.3.

E fae rifolazioni contro l'Herefie, pitoli.

305. e Can. 86. Concil. Afris,

f S. Ang. in op. ad Bonif . Comitem .

mà in tal numero, che non eccedesse quello degli Orientali, i voti de qualigià egli teneva obligati à suo favore. Tenace dunque in questa fna risoluzione, volle Cesare, che con la mentovata ristrettiva si procedesse all'adunamento del Concilio, intorno al quale si ravvisano gli atti in molte parti [a] falsati dagli Heretici Origenisti, e Monotheliti; onde dovendone noi porgere ai Lettori un succinto ragguaglio, ciprefiggeremo per guida quel gran lume dell' Ecclefiastica Historia il Cardinal Baronio, [b] il quale dalla oscurità della dimenticanza hà estratte alla publica luce molte occulte riguardevolinotizie, e col confronto de testi ha eziandio molti depravati commenti.

Il numero [c] dunque de'Padri non passò quello di cento sessanta cinque, frà quali li trè Patriarchi Costantinopolitano, Alessandrino, & Antiocheno; poiche il Gierofolimitano v'intervenne per mezzo de' Battagl. in hoc snoi Legati, siccome medesimamente il Primate di Carthagine, che mandovvi in suo nome Sestiliano Vescovo Tuniense. Fuvi invitato espressamente il Pontefice con una maestosa Ambasceria del Sinodo non di trè Prelati, conforme allo stile antico della Chiesa, mà con la missione di venti, cioè de trè accennati Patriarchi, e di diecisette Vescovi tutti Metropolitani. Vigilio però non si lasciò rapire da questa decorosa apparenza, e ò allegando imperfezione disalute, ò non volendo esporre la sua autorità all'arbitrio di un'adunanza digià collegata con Cesare, rispose, che à suo tempo haverebbe sodisfatto al Sinodo, con fargli pervenire la sua sentenza sopra li trè Capitoli, il che non poteva allora eseguire per il male, che lo aggravava, e che ad altro non gli permetteva di applicare, che à curarlo. Fisso egli dunque in cotal determinazione, s'incominciarono le Sessioni, che si stesero in otto collazioni, nell'ultima delle quali furono pronunciati quattordici Anathematife contro i trè Ca- mi, cioè li primi undici contro gli Arriani, Macedoniani, Nestoriani, Eutychiani, Apollinaristi, Acefali, & Origenisti, egli ultimi trè in condannazione de' trè Capitoli in conformità dell' Editto publicato da Ginstiniano. Nè maraviglia recar deve, che i Padri del Concilio condannassero il Mopsuestenio anche molti anni doppo la sua morte : essendo ch'eglino non tanto lo scommunicarono, quanto lo dichiararono scommunicato per le sue heresie, & esecrabili costumi, nelle cui empie lordure in verità era morto, quantunque giuridicamente non publicato; e di ciò il Sacro Concilio haveva antichi esempii e nella condanna di tutti li contradittori del Concilio Niceno ò vivi, ò morti ch'eglino fold Veditom, I. pag. sero, fulminata da Papa [d] Damaso nel Concilio di Roma, e in quella vibrata da' Padri Africani nel seguente Canone, [e] Si quis Episcopus Hæredes extraneos à consanguinitate sua, vel Hæreticos etiam consanguineos, aut Paganos Ecclesiæ prætulerit, saltem post mortem ei Anathema dicetur; e nell'attestazione di S. Agostino, che parlando di Ceciliano dice, [f] Quamvis etsi vera essent, que à Donatistis objecta sunt Caciliano, & nobis possent aliquando monstrari, ipsum jam mortuum anathematizaremus. Ed intanto Vigilio à tal condanna si oppose, in quanto che à lui non effendo ancora ben note le particolarità della morte di quel Vescovo Orientale, ch'egli stimava definto nella com-. munione della Chiesa, non volle inquierar le di lui ceneri, nè infultar la memoria di chi haveva di già perduto il dono della vita;

Grave est enim, diss' egli nel suo Costituto, insultare defunctis, & eos, qui jam vitam reliquerunt, supervacuum est injuriari post mortem, quos nec vivos aliquando culpavimus. Ma quando à Vigilio si rese chiara l'ostinazione del desunto, non tardò egli allora à renderne esecrabile il nome con l'approvazione della Scommunica, e perciò si ben diseso dal suo successore Pelagio con quell'aureo detto, [a] Scitis, quòd res, a Pelag. 2. in ep. qua dubietati subjacet, in partem semper est interpretanda meliorem. Quid ad Epis. Isria. itaque obstat, si dum de ejus errore occultum adhuc, & dubium fuit, ab uno Patre laudatus est; & innotescente post persidia, penè omnium magnorum Patrum sententiis, velut immanis bestia, quasi crebrescenticus jaculis est confossus? Hor dunque haveva intanto Cesare sin dalla prima apertura del Concilio trasmesso à Vigilio un volume compilato da suoi Theologi sopra i trè Capitoli, & un'altro lungo Libello continenti sesfanta Capi di proposizioni estratte dall' opere del Mopsuestenio, pregando Sua Santità, che come distributore del pane dell' Ecclesiastica dottrina, volesse appagare l'avidità del suo intelleto con rispondere à ciò, che sopra detti punti egli sentisse; e benche il Papa si ritrovasse impotente à una così profonda applicazione per il male, che ancor seguitava ad affliggerlo; tuttavia per compiacere à Cesare, che lo sollecitava alla risposta, stese le sentenze contro ciascuna delle sessanta proposizioni Heretiche del Mopsuestenio, al fine delle quali aggiunse circa la materia de trè Capitoli, [b] esser molto ben convenevole, & essenziale di b Battagl. Concil. condannare gli scritti di Theodoreto, & Iba, com'egli haveva fatto de i sudetti di Theodoro: mà lasciare intatte le persone per togliere ogni fospetto, che venissero violate in minima parte le disposizioni venerabili del Concilio Chalcedonense, le quali tanto più si doveano sostene-gilio, re, quanto che la Lettera d'Iba con pia interpretazione poteariceversi per Orthodossa. Questa Scrittura del Pontesice si detta il [c] Costituto c Vide fusius hoc di Vigilio, al quale si sottoscrissero sedici Vescovi, e fra questi Valen- constitutum apud tino di Selva Candida, à cui, come si disse, erano state tagliate ambe de seg, le mani per ordine di Totila; perloche leggesi la di lui sottoscrizione fatta da Zacheo in questo tenore, Zachaus Episcopus rogatus à Fratre Valentino Episcopo Silva Candida, ipso prasente, & consentiente, & mihi dictante, huic Constituto pro ipso subscripsi. Trasmesse dunque il Papa il suo Costituto al Sinodo, & à Giustiniano, il quale non potè nè più di Giustiniano, & Idegnolamente riceverlo, nè più furiofamente scagliarsi contro l'Auto-esilio del Papa. re, mentre in esso tutti gli occhi del Mondo leggevano termini revocatorii del suo editto, e ciascuno scorgeva, come con salce, troncatili suoi disegni, e le decisioni del suo Concilio: onde [d] incontanente egli sè d Anast. Bibl. in trasportar Vigilio in esilio con tutti que' Prelati, che a lui adherirono con-Vigil. tro il Sinodo, altri straziando in penosissime carceri, altri rinserrando in remotissimi Monasterii, sra quali [e] Vittore Vescovo Africano si rese e Isidor. de viris illustre e ne' patimenti, e nella costanza, e Facondo [f] Vescovo Hermia- f Liber. Diac. in nense, che fii costretto à salvar sua vita con una continua suga, perseguita- Brev. c. ult. to à morte da Giustiniano, perche haveva publicato un Libro in disesa de' trè Capitoli. Nè Vigilio ricuperò la perduta libertà, se non l'anno seguente, [g] quando ad istanza di Narsete concedettegli Giustiniano il ritorno gan. 554. in Italia, doppo che da lui hebbe ottenuta la [h] rivocazione del Costi- h Bar.an.554.n.4. tuto, e la [i] confermazione del Concilio. Tomo II. H Mà

Nuovo fdegno

Rivocazione del

Concilio. a Maimb. lois in Ino Orizene. Synodo . cilio, & al Papa,

e loro difefa.

to di S. Leone Magmo to. 1. P. 532.

pag. 535.

& Vediil Pontifica.

Mà alle cose già dette insorgono baldanzosi, come ad ottenuta Vittoprovazione del ria, da molte bande maligni Heretici, ò poco accorti [a] Cattolici, per discreditar gli oracoli di un Sinodo Ecumenico, ò per render rea di falsità l'etabl. de l'Egl. la veracità infallibile del Pontificato Romano, secondo i varii rissessi, e Rom chap. 11. Hav fecondo i cavillofi argomenti, ch'eglino propongono, chiamati meritab Henricus de mente Rancida argumenta da un' Eminente [b] Scrittore, che à lungo ri-Naris de Quinta batte le loro imposture. Dicon'essi, contrariar questo Concilio al Chal-Opposizioni, che cedonense, el'un de' due esser verace, ò il Chalcedonense, che approvò fi danno al Con Iba Cattolico in virtù della sua Lettera, ò il Costantinopolitano, che condannò la Lettera con la censura di Hereticale. In oltre ripigliano Vigilio come errante in materie rilevantissime, mentr'egli nel suo opusculo dogmatico di Fede, ò sia costituto, riprovale decisioni stabilite da quel Concilio nell'affare proposto de'trè Capitoli, e poscia Cattolico, & Ecumenico dichiara con Apostolica confermazione quel Concilio. Cose tutte opposte, e che rendono un Concilio contrario all'altro, e il Pontefice contrario à se medesimo. Mà queste due objezioni, ò con concederle nel suo legitimo, e Cattolico senso, si evacuano, ò con ben ponderarne l'assunto, facilissimamente si superano. E Noi, tralasciate tutte quelle gran ragioni, e Vide Baron che sono state sin' hora esposte da gravissimi [c] Autori in riprovazione di Rellarm. Bini ; somiglianti calunnie, ci atteniamo da Historici al puro racconto dell'Histopene innumeros. ria, il quale da se medesimo con la sua schietta narrazione ribatte, & abbattel'uno, el'altro argomento; e circa il primo, anche ammessa chiara, & evidente la contrarietà, che pretendesi de' due Concilii, e che la risoluzione del Costantinopolitano direttamente contradica a quella fatta nel Chalcedonense, nulla nuoce all'incontrovertibilità dell'uno, e dell'altro; mentre la Decisione del Chalcedonense nell'affare della Lettera d'Iba, non sutale, che dir si possa parte del Concilio Chalcedonense, essendo che tal d Vediil Pontifica materia sià agitata doppo la sesta sessione, come habbiamo [d] à suo luogo provato con authentiche testimonianze, quando trattando noi di quel Concilio, l'habbiam veduto chiuso, e terminato doppo la sesta sessione, e Vide epis. S. in cui diedesi compimento [e] à quel gran Congresso circa le materie con-Greg. lib.2. ep. 10. cernenti alla Fede, approvate, e canonizate da S. Leone nella Lettera cirinferius referendam fub Pontificolare diretta ai Vescovi Francesi, che pur'habbiamo à suo [f] luogo nocata esusdem Gre- tata. Onde deducesi, che contrariando il Costantinopolitano al Consesso f Vedi il Pontisse. Chalcedonense, non contraria al Concilio Chalcedonense, mà à quell'Apdi S. Leone tom. 1. pendice del Concilio Chalcedonense, che trattò solamente della unione, epersone de'Vescovi, e non delle materie di Fede, e che giustamente può dirsi Recentiora Chalcedonensis, come di quel [g] di Rimini disse [b] S. Athanasio Recentiora Arimini. Nel rimanente non vi è dubio alcuno, che per ray. 204.
h S. Athan, ad disgrazia immensa della Religione Cattolica Giustiniano pose in Campo
Epise. Afric. una Questione. la cui discussione populare por la cui discussione populare utile al Christianesimo, quale apparir poteva egualmente chiara à chiunque riguardar la volesse con occhio disapassionato, esincero, benche allora ò non ben svelata sosse à i Vescovi Occidentali, ò sosse maliziosamente promossa, e ventilata dagli Orientali: tuttavia il fatto sù, che cagionò torbidi indegni, perniciosissimi scismi, & odiose conseguenze, dedotte tutte da un debolissimo principio, e che da causanon viziosa produssero in fine malignissimi effetti. Per il che Vigilio ( e quì si discende alla risposta della seconda objezione, ) che sedeva al timone della Nave della

Chiefa, sbattuta da onde contrarie, e ridotta in termine di naufragio,

maraviglia non su, che in una materia non appartenente [a] à Fede, mà à

persone, qual buon Nocchiere rivolgesse la prora hor qua, hor là, per iscanfare hor'un onda, hor l'altra, & incorreffe frà l'opinione degl'Imperitinella taccia di leggiero, istabile, e vario, quando il di lui operare si effetto di foprafina prudenza, d'inconcussa costanza, e di alta sapienza, secondo il

negotio, foggiunge in difesa di Vigilio il Successor Pelagio, aliud cum veritas quareretur, aliud inventa veritate dictum est; cur mutatio sententia buic Sedi in crimine objicitur, qua à cuncta Ecclesia in ejus Auctore veneratur? Non enim mutatio sententia, sed inconstantia sensus in culpa est. Quando ergo ad cognitionem recti intentio incommutabilis permanet, quid obstat, si ignorantiam suam deserens, verba permutet? Il che appunto avvenne à Vigilio, secondo i varii riflessi del puro seguito successo: poiche alla prima condannazione de itrè Capitoli fatta da Giustiniano, ei si oppose acremente, parendogli, che s'investisse la riputazione del Sinodo Chalcedonense, e che non dovesse in ciò intromettersi un Principe Laico: dipoi vedendo seguirne Scisma, vi haveva acconsentito. Indi veduto nuovo scisma dal consenso prestato, ed essendo articolo, che non apparteneva à Fede, un'altra volta ritirossene: e perciò negò di concorrere al mentovato Concilio, e con esfo lui convenne molta parte de'Cattolici, mentre dall'altro canto altri Cattolici adherivano al Concilio. Edin quella controversia si l'una, come l'altra parte pugnava per sostenere il Concilio Chalcedonense; Vigilio, e i suoi, perche da quello i trè predetti Theodoro, Theodoreto, & Iba credevansi ricevuti nell'unità della Chiesa; i contrarii, perche le Scritture di que' tre contenevano gli errori dannati dal sudetto Concilio. E quest'ultima sentenza al fine prevalse; onde il Sinodo Costantinopolitano secondo (al quale Vigilio seguendo le orme de' suoi predecessori, che negli Orien-

a Pelag. 2. in ep. ad Epif. Istria.

commundetto, Sapientis est mutare consilium. [b] Si intrium Capitulorum b S. Greg. lib. 3.

tali Concilii giammai non erano stati presenti, non volle intervenire) siì terminato con sua renitenza, e disconsentimento, e però dapprima non sù legitimo; poscia approvato [c] dal medesimo Vigilio, e dal suo succes- c Enagr. lib. 4. c. fore Pelagio Primo, ricevette il vigore, che gli mancava; nascendo scis- 37. Pelagius 2. in ma quindi poi fra Christiani, opponendo gli Eutychiani, e gli altri con- Provins in ep. endannati nel Chalcedonense, che la Chiesa Romana erasi ritirata dal pallavic. nelle Chalcedonense con approvare il Costantinopolitano secondo, e dall'al-Hist, del Concil. di

tra parte Pelagio, & altri Pontefici, & in particolare S. Gregorio dif- 18, num 9.

dirfi legitime parti di esso : onde non esser quello un'Articolo di Fede, che appartenesse alla infallibilità della Chiesa, come Noi di sopra habbiamo detto, e come chiaramente apparirà dal profeguimento della nostra Historia. Nel rimanente in tutto il corso di questi affari, [d] Nullus inventus est d Bellarm. 1.4. de in Vigilio aut error, aut erroris simulatio, sed summa constantia in side usque Rom. Pont, c. 10. ad mortem : ut appareat cum ipso Pontificatu firmitatem fideieum accepise, & de levi palea in solidissimam petram commutatum fuiße: privilegio solo

lipando quest'apparente ripugnanza, edimostrando, che in quanto alla dottrina accordavansi que'due Concili in risiutar l'Heresie de' trè prenominati Vescovi Theodoro, Theodoreto, & Iba, e dichiararono tutta la difficoltà consistere non intorno à i Dogmi, ma semplicemente intorno alle persone, delle quali erasi trattato nel Chalcedonense, doppo havere intieramente stabilita la dottrina nelle sei precedenti Sessioni, che sole possono

refert Gratian. C. non nos, dift.40. gnus lib. 2.epift. 36. div. lect. c.1. d Aras in prefate att. A; oftol.

2 Ennodius in li- dovute à i Pontefici Romani, a' quali [ a ] si desunt bona acquisita per bel pro Symmacho meritum, sufficiunt ea, que à loci decessore Petri servantur. Aut enim tom. 1. Coneil. & claros ad hæc fastigia erigit, aut eos, qui eriguntur, illustrat. Onde meritamente Vigilio ricevè laudi dalla posterità, encomiato da S. Greb S. Grig. Ma- gorio, [b] Recordanda memoria Vigilius Papa in Urbe Regia constitutus ad Epife. Hibern. contra Theodoram tunc Augustam, vel Acephalos, damnationis promulgac cassiod. lib. de vit sententiam; da Cassiodoro, [c] Origenem prasenti tempore à Vigilio Papa viro beatissimo constat esse damnatum; e da Arato sacro Poeta, [ d ] Domino Sancto, Beatissimo, Apostolico, & in toto Orbe primo omnium Sacerdotum Papa Vigilio.



## CAPITOLO X.

# Pelagio Romano, creato Pontefice l'anno sss.

Decreto di Pelagio contro i Simoniaci. Scisma de' Vescovi Cattolici per la seguita confermazione del Concilio Costantinopolitano secondo. Attentione del Pontefice per estinguerlo.

L primo oggetto, che si propose à Pelagio nel suo in-Condanna de' Sia gresso al Pontificato, sù il porre un forte ostacolo al-moniaci. la Simonia, che haveva havuta tanta parte nella rilegazione di Silverio, e nella prima assunzione al Pontificato di Vigilio; egl' intimò dunque una publica Processione da San Pancrazio à San Pietro, ed esso mede-

simo portovvisi accompagnato da tutti gli ordini delle Chiese, ed avanti di venerare il Corpo del Principe degli Apostoli, salì su'l Pergamo, e distruggendoss in lagrime, doppo lunga concione così parlò al Clero, e Vescovi assistenti, [a] Ut si quis ille est, qui gio. promovendus est in Sancta Ecclesia ab Ostiario usque ad gradum Episcopatus, nec per aurum, nec per alias promissiones proficiat (Vos enim omnes scitis, quia hoc Simoniacum est') sed si quis ille est doctus in opere Dei, bonam vitam habens non per dationem, sed per bonam conversationem, non inhibemus eum usque ad primum gradum venire. Così egli. Fu ricevuto con tenerezza di lagrime l'Oracolo del nuovo Pontefice, esecrandosi da tutti l'eccesso di Vigilio, e l'Heresia antica de Simoniaci. Mà l'altro punto sù di maggior pena à Pelagio, e di agitazione maggiore alla Chiefa Romana. La confermazione Pontificia di quel contrastato Concilio irritò talmente gli animi de' Vescovi Occidentali, che non mai forse più riclamossi in Occidente contro la Se- Scismacontro il de Apostolica, che allora, per l'erronea opinione, che con tale ap- confermazione provazione venisse il Papa in un certo modo à pregiudicare all'al-seguiti del quintro riverito di Chalcedonia. In tal rifentimento di animi fi aggiun-to sinodo. se, che, morto Vigilio, confermasse Pelagio [b] il Decreto dell' b Baron. anno 555. Antecessore; e tanto maggiormente si accendesse la contradizione, quanto più la contradizione parea fondata nel falso supposto, che il Concilio Costantinopolitano secondo non solo contrariasse, ma di-Aruggesse il Chalcedonense. Per lo che da i risentimenti delle parole passandosi allo schisma formale de'fatti, quasi tutti li Vescovi d'Italia, abbandonato il Pontefice, persisterono in rigettare il quinto Sinodo, afficurandosi, che senza lesione di Fede poteano sottrarsi dall'approvarlo, con la ragione, perche in esso non si era trattato di Fede, mà di persone. Nell'impegno di questi sentimenti ostinatamente perseverarono i Vescovi della Liguria, Istria, estato Veneto, contro i quali in vano

lo scisma.

b Pelag. epift. 3. c S. August. in Enchir. c.72.

d Apud Earon. enno 556, n. 33.

Cura di Pelagio esclamò Pelagio, & i di lui Successoriper il lungo spazio di più di un Secoper difingannar i Vescovi, etoglier lo. Egli però non trascurò questo nuovo malore nel corpo della Chiesa con dispregiarne il rimedio, ò con non applicarlo tale, quale conveniva alla a Pelag. epift. 2.3, diluigravezza; conciosiacosache doppo di haver sufficientemente [ a ] provato con sodissimi argomenti, quanto lungi andassero dalla verità que' Vescovicontumaci, ricorse a'più potenti ripieghi, imponendo al Religiosissimo Narsete, che in nome di Cesare governava l'Italia, acciò con la forza eziandio de'castighili riducesse alla dovuta ubidienza, citando in [b] una delle molte lettere, che à tal proposito egliscrisse, quella celebre sentenza di S.Agostino, [c] Multa etiam cum invitis benigna quadam asperitate plettendis agenda sunt; quorum potius utilitati consulendum est, quam voluntati. Nam in corripiendo filio, quantumvis aspere, nunquam paternus amor amittitur. Fit tamen, quod nollet, ut doleat, quietiam invitus videtur dolore sanandus. Mà dal rimedio esacerbata più tosto, che sanata la piaga, infamando gli Scismatici con voci disperate eziandio la sana Fede del Pontefice, siritrovò Pelagio, come in obligo di sincerare appresso il mondo Christiano la sua retta condotta, con una Lettera circolare à tutto il Christianesimo, che comincia [d] Pelagius Episcopus universo Populo Dei, in cui doppo di haver deplorato l'infortunio commune di quella infausta dissenzione, così si stende in dilucidazione della sua cattolica credenza, De sanctis verè quatuor Conciliis, idest Nicano trecentorum decem, & octo, Constantinopolitano centum quinquaginta, Ephesino primo ducentorum, sed & Chalcedonensi sexcentorum triginta, ita me protegente divina misericordia sensise, & usque ad terminum vita mea sentire toto animo, & tota virtute profiteor, ut eas in sancta Fidei defensione, & damnationibus haresum, atque hareticorum, utpote sancto firmatas Spiritu, omnimoda devotione custodiam: quarum firmitatem, quia universalis Ecclesia firmitas est, ita me tueri, ac defendere profiteor, sicut eas decessores meos defendisse non dubium est: in quibus illum maxime & sequi, & imitari desidero, quem Chalcedonensis Synodi auctorem novimus extitisse: qui suo congruens nomini, ejus se membrum, qui de Tribu Juda leo extitit, vivacissima Fidei solicitudine evidenter oftendit. Similem igitur suprascriptis Synodis reverentiam me semper exhibiturum esse confido, & quicunque ab eisdem quatuor Conciliis absoluti sunt, me esse Orthodoxos habiturum, nec umquam in vita mea, Deo nos in omnibus protegente, aliquid de sancta, & vera pradicationis eorum auctoritate minuere. Sed & Canones, quos Sedes Apostolica suscepit, sequor, & veneror, & Deo adjuvante defendo, neque vel de hac professione reticere, aut discedere aliquando promitto. Epistolas etiam beata recordationis Papa Calestini, Sixti, & præ omnibus Beati Leonis, nec non etiam successorum ejus Hilari, Simplicii, Felicis, Gelasii, Anastasii, Symmachi, Hormisda, Joannis, Felicis, Bonifacii, Joannis alterius, & Agapeti pro defensione Fidei Catholica, & pro firmitate suprascriptarum quatuor Synodorum, & contra hereticos, tam ad Principes, quam ad Episcopos, vel quoslibet alios, per Orientem, & Illyricum, atque Dardaniam, aliasque Propincias diversis temporibus missas motolabiliter, adjuvante Christo Domino nostro, me custodire profiteor: & omnes quos ipsi damnaverunt, habere damnatos, & quos ipsi receperunt, pracipue penerabiles Episcopos Theodoretum, & Ibam, me inter Orthodoxos venerari. Hac est igitur sides mea, & spes, qua inme dono misericordia Dei est: pro qua maxime paratos nos esse debere [e] Beatus Petrus pracipit, ad respondendum

omni poscenti nos rationem. Cum hac professione me vivere opto, cum ipsa ante Tribunal Christi assistere : per banc à peccatis meis absolvi me credo. ad dexteram gloria divina Misericordia deportandum. Quicunque autem aliud senserit, crediderit, prædicaverit, hunc anathematizat sancta, & universalis Ecclesia Dei. Deus vos incolumes custodiat filis dilectissimi. Amen. Così il Pontefice Pelagio. E tanto vigore prese la fama malamente divulgata dagli Scismatici Italiani contro l'innocente Pontefice. che passando i monti, e giungendone il suono sin'alle orecchia di Childeberto Rè di Francia, spedi questi un'Ambasciadore à Roma, per rendersi certo di qual Fede fosse Pelagio, e s'egliapprovasse, òrigettasse la Lettera di S. Leone, ch' era un dire, il Concilio Chalcedonense: [a] Chil- a Papyr. in ano. debertus, dice l'Annalista Francese, Rusinum in Italiam ad Pelagium Romanum Pontificem miserat, rogatum, an Catholice Leonis Tomum adpersus Eutychetem sequeretur. Pelagius respondit, Librum illum Ecclesia probari; ipseque, ut Rex postularat, novam sidei formulam scripsit. Qual nuova formola di Fede leggesi inserita [ b ] nella Lettera responsiva di Pelagio b Hanc lege apud à Childeberto, confessione degna di un tant' Autore, e degno monumento dell'antichità di que'tempi.



# CAPITOLO XI

Giovanni Terzo Romano, creato Pontefice li 27. Luglio 559.

Prevaricazione di Giustiniano. Acciecamento, e disgrazie di Bellisario. Editto Imperiale à favore degli Hereti-ci Incorrutticoli. Violenta e barbara procedura di Giustiniano contro i Vescovi renitenti. Sua morte. Successione all'Imperio di Giustino II. Suoi Bandi contro gli Heretici. Longobardi Arriani in Italia. Loro origine, natura, irruzione, e fierezza.

Castighi di Dio contro Giustinia-



Non solo con l'accennato scisma nel corpo della Chiesa dimostrò Dio, quanto poco gradisse il zelo improprio di Cesare nel tirare à fine con tanta agitazione degli Ecclesiastici quel combattuto Conciliò; mà con inaudite calamità, che fieramente sconvolsero con l'Oriente tutto l'Occidente, volle in un certo modo come pu-

po di quasi tutti i rimanenti popoli dell' Europa. Precorse al colpo del slagello l'horrore di uno [a] spaventevole terremoto, che diroca Agathias 1.5.

cò gran parte della Città di Costantinopoli, e di cui trasmesse à noi Terremott, e pe lo spavento, e la notizia l'Historico Agathia, che riferisce à lungo ste per l'Oriente. l'origina allora di molti, i quella atterriti dall'horridezza di quel l'opinione allora di molti, i quali atterriti dall' horridezza di quel mostruoso scuotimento, prognosticavano maggiori li suturi casi, sollevando voci, e fingendo visioni, che prossimo fosse l'ultimo terri-

nir tutto il Christianesimo di una colpa non sua, e per la reità del Capo laico colpevole, che sii Giustiniano, castigar l'innocente cor-

bile giorno del Giudizio, [a] Et mundi hanc machinam quam concitatifsimè collapsuram. Al tremore della terra segui l'abbattimento de corpi divorati da crudelissima peste, che [b] infinitam substulit multitudinem. Onde Giustiniano esposto, quanto ogni altro, alla sferza dell'ira

Divina, publicò la Novella settantesima settima, in cui da Predicatore più tosto, che da Imperadore, esorta i popoli à placar lo sdegno acceso del Cielo, imponendo à tutti, [c] A delistis abstinere, & Dei timorem in corde accipere, & sequi eos, qui bene vivunt.

Ma mentre cose tali egli predicava, con istrana contrarietà viddesi allora quel vario Principe precipitato in abominevoli peccati, tanto maggiormente in lui vituperosi, quanto che havendo tutta sua vita passata in formar Leggi, e promulgar Canoni con rigore di esecuzione, e riverenza di esempio, allor che vecchio piegava all' età

Peffe. b Idem ibidem .

e Novell. 77.

Premaricazione di Calliniano.

125

bramai decrepita, come dimenticatosi del passato, con laide procedure rendeva appretto i popoli avvilita la sua fama anche del ben satto. [ a ] In scorta, aurigasque, dice di lui Agathia, & homines ejusmodi ef- 2 Agath. loc. cit. faminatos, ac deliciis deditos, militare stipendium insumebat. Per la qual cosa ritrovossi ben tosto non solamente lo stato, mà la Città metropoli dell'Imperio obbrobriofamente esposta à così violenti incursioni de' Barbari, che quel Giustiniano, che era stato il terrore de' Persiani in Asia, de' Vandali in Africa, e de' Gothi in Europa, rimirossi come [a] assediato dagli Hunni sin dentro le porte di Costantinopoli. [a] Belli-contro di lui. sarius, soggiunge Agathia, clarissimus olim Prafectus, etsi pra senectute in curvitatem jam declinasset, mittitur tamen per Imperatorem in hostes, eo armorum habitu circumactus, quibus à pueritia jam insueverat. Id namque illi ultimum certamen fuit in vita, che haverebbe ancora con la medesima felicità terminata, se Giustiniano doppo tanti eccessi di colpe non fosse ancora traboccato in una cotal sorte di sierezza contro di lui, [b] Ut omnem belluinam immanitatem longè superaret. Nel suo ritorno b Enagr. 1,4.c.31. dall'Italia, carico di gloriosi meriti era stato ricevuto Bellisario à braccia aperte dal popolo di Costantinopoli, e da Cesare in particolare, Acciecamento di [c] Qui percusso nummo in altera parte se, in altera parte Bellisarium arma-Bellisario. tum effinxit cum inscriptione hac, Bellisarius Romanorum decus. Mà il troppo honore, & [d] il fontuoso trionfo, con cui egli entrò in Co-d Procop. de adif. stantinopoli, gli partori l'invidia de' compagni, e il sospetto del Princi- Infiniani c.1. pe; onde incolpato di tradimento contra la vita del Monarca, su per ordine di Cesare degradato dalle dignità, privato de'beni, e come alcuni [e] vogliono, anche degli occhi, e ridotto in fine con rincresce- e crinit de honest. vole spertacolo à mendicare il paneper le Piazze, con gran pregiudizio discipi, l. 15. Volaeziandio della fama di Giustiniano, che con tal castigo offusco il pregio Latini recentiores delle sue besie imprese, con rendere deplorabile la memoria di quello, Fene omnes. che ne su l'Esecutore, e'l Comandante.

f Iste Bellisarius Imperator Maximus Justinianeis existens temporibus Imperator Ad omnem quadrantem terra cum explicuisset victorias, Posteà invidia excacatus (ò fortunam instabilem!) Poculum ligneum detinens clamabat plebi in stadio; Beliifario obulum date Imperatori, Quem fortuna quidem clarum fecit, excacavit invidia. Alu dicunt Chronici, non excacatum fuisse bunc, Ex honoratis autem infamem profectò factum esse,

Et iterum ad revocationem astimationis venisse prioris. Così di lui cantò piangendo un Greco Poeta, benche gli altri Greci Autori ò preterischino il racconto dell'acciecamento, ò lo giustifichino dall'indegnità dell'accusa, con rihabilitarlo per comandamento del medesimo Cesare allo splendore del pristino stato, come immeritevolmente calunniato, le si riguarda la di lui innocenza del machinato tradimento, ma giustamente punito, se con più alta, e seria considerazione vorrà il Lettore ridursi à memoria i patimenti, e la morte del Santo Papa Silverio, tirannicamente da lui degradato, e miserabilmente morto nell'esilio. Massi leggiero il castigo di Bellisario, se si paragona con quello, che prese Dio adirato contro Giustiniano.

f Ioann. Poets Gracus in Iambis, quos refert Baron. anno 561. n. +.

Infiac-

GIOV. III.

nell'Herefia degl' Incorrutticoli.

Infiacchito nelle contese hor di Religione, hor di Codici, & irritato in se medesimo dalla sua sempre sfrenata curiosità di voler saper cose nuove. e poinella novità delle cose sempre titubante, e sempre proclive ad abbrac-Giuffiniano cade ciar, ò rigettar quelle, che più gradevoli, ò spiacenti gli si rappresentavano al genio, che lo dominava, non alla dottrina, che non potfedeva, haveva passato questo Monarca l'ottantesimo secondo anno di vita, e trentasettesimo d'Imperio, quando col cader vituperosamente in Heresia, ò macchiò il lustro delle sue egregie doti appresso i parziali, ò comprovolle nulle appresfo quei, che altro fine non gli prognofticarono, che il folito di coloro, i a riad Corintharza quali [a] Zelum habent, sed non secundum scientiam. Sin dal tempo, in cui

sotto lo specioso pretesto di comporre le differenze della Chiesa, egli cominciò à coltivar la communicazione con gli Heretici, non senza gran dispiacere de'buoni avvenne, che porgendo l'incauto Principe orecchia alle loro esecrande bestemmie, rimanesse preso al laccio di non sana dottrina, ed essendo ordinariamente gli Heretici trà se medesimi discordi anche nelle massime cattive, l'una delle parti lo strascinasse al suo partito, con renderselo non solo seguace, mà eziandio protettore. Era l'una, el'altra parte rampollo della setta Eutychiana, cioèl'una de Corrutticoli, l'altra degl' Incorrutticoli. Sostenevano i primili sentimenti dell'empio Severo. cioè haver il Divin Verbo presa carne humana necessariamente soggetta alb Baron. anno 563. le passioni, in modo tale, che [b] Etiam si noluiset, illis inservire cogere-

пит. 5.

c Idem eod. anno #4m. 3.

e di Agapito pag. 17.75. tom. 20

e Baron.anno 564 n m.6. F. litto .

f Idem anno 563 11379, 9.

Scovi.

h Idens ibidem .

tur; e li secondi difendevano l'assunto di Giuliano Halicarnasseo, che predicò, [c] Sic incorruptibilem, & passionum expertem penitus Christi carnem, ut tamen si voluisset, eamdem subjicere passionibus valuisset; delle qualidue d Sotto il Pontif- Heresie habbiamo noi altrove fatta commemorazione, [d] e dimostracato di Hormisda, to, qual sia il sentimento Cattolico fra questi due estremi viziosi. Giustiniano, che in tante congiunture erasi sempre arrogatal'autorità di decider le questioni della Fede, non volle perder questa, che gli si presentò così pronta, & in materia cotanto considerabile; onde senzanè richieder' oracolo dal Pontefice, nè decisione da alcun Concilio, e nè pur consiglio da alcun Vescovo, ciecamente fidandosi nell'antica guida di Theodoro Cesariense, che sorse se persuasegli l'attentato, cadde vergognosamente nel-E ne forma P la fossa dell'Heresia. Conciosiacosache imbevutosi pienamente della massima degl'Incorrutticoli, [f] Ita ebrius factus est, dice di lui il Baronio, ut

sia, conscripserit Edictum; el'Editto viennotificato, e compendiosamente & Evagr. 1.4. c. 38. descritto da [g] Evagrio con queste parole, Justinianus Edictum scripsit, quo asseruit, Corpus Domini non fuisse obnoxium internecioni, neque affectionumillarum, que naturaliter insite sunt, inque nullam incurrunt reprehensionem, particeps ese; & Dominum eodem modo ante passionem comedise, quo post resurrectionem comedit; & corpus ejus sanctissimum nullam conversionem, mutationemve velex formatione, quain matrice factaest, velex voluntariis, naturalibusve affectionibus accepise, imò ne post resurrectionem qui-Esua risoluzione dem. Così Evagrio. Non è credibile, con quanto scandalo degli Ecclesiaper farlo sotto- frici concepisse Cesare quest'Editto, e quanto malamente soss'egli:ricevuto da tueto il Christianesimo. Mà la commozione su maggiore dello scandalo,

mente motus, quid de ea sententia vellet, ut aniversa Catholica sentiret Eccle-

quando riseppesi la di lui Imperiale determinazione di persuadere, & eziandio [h] di forzare i Vescovi d'Oriente à sottoscriverlo; al qual'effetto ne trasmesse copie à tutti con minaccie d'irremissibili pene in caso di renitenCapitolo X I.

za. Non si viddero forse giammai gli Ecclesiastici Greci in maggior angustie ristretti si per l'incompetenza del comando, come per l'acerbità de' successi, che previddero imminenti alle loro Chiese, ò acconsentissero, ò contrariassero al Bando, dal che ne sarebbe inevitabilmente provenuta ò la perdita della Fede, ò lo scempio de' Fedeli. Mà animati in Dio, fraponendo i Santi Vescovi ossequii à Cesare, e scuse al comando, per guada- scovi Cattolici. gnare il beneficio del tempo, risposero, voler'essi attender prima l'oracolo di Anastasio Patriarca di Antiochia, e dal parer di un tanto Ecclesiastico misurar le loro deliberazioni, [a] Omnes se Anastasii Episcopi Antiochia a Idem ibidem. sententiam expectare respondendo, primum Casaris conatum repulerunt. Era Anastasio Personaggio così accreditato dal merito della virtù, e dalla fama della dottrina, che ben potevali da lui fondatamente compromettere, elibertà nel contradire, e costanza nel sopportare, al Anastasius vir E di Anastasio quidem erat, soggiunge di lui Evagrio, cum in sacrarum litterarum cogni-cheno. tione apprime disertus, tum in moribus, & tota vita ratione adeò exquisitus, ut etiam rerum levicularum magnam curam haberet, inque illis nec à constanti, & stabili animi sui proposito decedere vellet, nedum à rebus maximi momenti & ponderis, & qua ipsum Deum viderentur attingere. Quin etiam ita suum temperavit ingenium, ut neque propter levitatem animi, atque comitatem nimis facile his rebus, qua minus rationi consentientes erant, cederet, neque propter severitatem, & inclementiam agrè his, quas retta ratio postulabat, asentiretur. Ac rebus seriis audiendis ejus patebant aures, & ut sermone profluens, ita in quastionibus dissolvendis acutus, & perspicax: rebus autem ineptis, & nullius momenti occlusit aures; linguam verò sic frano cohibuit, ut & sermonem ratione moderaretur, & silentium loquela prastabilius efficeret. Così Evagrio di lui. Mà Giustiniano innamorato del suo impegno, ereso ostinato nella sua opinione, non si può dire, quanto gioisse della risoluzione de Vescovi, sperando che l'abbattimento di un solo recar ben presto dovesse la vittoria di tutti. Onde tanto maggiormente egli si dispose all'opera, quanto più l'opera gli si affacciò di facilissimariuscita, dovendo esso potente, e glorioso combattere contro un Vescovo solo, & inerme. Mà presto si avvidde della sua mal conceputa speranza. Conciosiacosache eglitrovò Anastasio così ben proveduto discienza, e così forte nel zelo della purità della Fede Cattolica, che venne à disperar del successo anche sul bel principio del disegno, [b] Anastasius sic divina b Idem ibidem, quadam animi celsitate elatus suit, ut sustiniano per litteras suas libere, & aperte contradiceret, tum perspicue admodum, tum diserte ostenderet, Apostolos, & Sanctos Patres confessos esse, atque adeò tradidisse, Corpus Domini internecioni obnoxium esse, & affectionum, qua sunt natura in animis impresa, quaque reprehensione carent, particeps. Eodem modo etiam Monachis majoris, & minoris Syria de hac re sciscitantibus sententiam, respondit: omnes confirmavit, mentes ad certamen ineundum praparavit. In Ecclesia denique lectitavit quotidie illam Pauli Vasis electionis sententiam : Si quis enangelizaverit prater id, quod accepistis, etiam si Angelus de Calo sit, anathema esto. Quibus omnes, paucis exceptis, asensi, simile fludinm erga fidei defensionem declararunt. Traboccò allora l'animo irritato di Giusti- Sdegno di Cesare niano in aperta fierezza, e il primo, che provonne gli effetti, fu il più proffimo à lui, cioè il Vescovo della sua Imperial Città di Costantinopoli. Gran sinopolitano. fatto invero, e degno di stupore à chi considera un Giustiniano, che in

fatti,

Costanza del Santo Patriarca.

e Ibidem .

116. I.

Che da Giustiposto, e maltrattato.

f In actie citatis .

fatti, e in parole tanto erasi pregiato del bel titolo di difensore, sostenitore, e propagatore della Fede Cattolica, divenir' hora un Diocleziano per a Arcadio depose, crudeltà, & un secondo [a] Arcadio per ingiustizia nella condannazione estitio S. Giov. vituperosissima di un de'più riguardevoli Prelati d'Oriente, la cui memoria si consacra presentemente srà Santi dal Martirologio delle due Chiese Greca, e Latina: foliti effetti di chì cade in Heresia, e di chi perdendo il lume della Fede, perde eziandio quello più sensibile della ragione. Giub In Actis S. Eu- stiniano dunque chiamò à se Eutychio, [b] & assumpta charta, in qua tychis die 6. Apri-detestanda illius opinio, quòd Domini Corpus ex Divinæ naturæ copulatione incorruptibile fuit, continebatur; cum eam Divino Eutychio Imperator perlegisset, flagitabat, ut sententia, & suffragio suo illam comprobaret. Il Santo tra costante, & osseguioso dottamente à lungo esposegli l'insussistenza dell'assunto, e la contrarietà, che haveva con le massime Cattoliche, [c] Perniciosa omninò pestis est, egli dissegli, affirmare incorruptum fuisse Domini nostri Jesu Christi Corpus ante Resurrectionem. Quis adeò stultus est, ut Domini Corpus ex eo, quòd cum divinanatura copulatum fuit, incorruptum aßerat: cum hoc confesso, colligendum sit, necessariò fictam, & simulatam humana carnis susceptionem extitise? Quomodo enim incorruptum Corpus pati potuit, aut circumcidi, aut pannis involvi, aut laste nutriri? Qua si illam vita largitricem carnem subiise credimus: crucem item, & clavorum foramina, & lancea vulnus confiteri oportet. Incorruptum igitur de illò dici non potest: nisi per hoc verbum intelligamus corpus illius nulla unquam fuisse peccari macula contaminatum, aut in sepulchro non esse dissolutum. Così gli atti allegati. Mà nulla giovando nè i configli à chì era rifoluto, nè le ragioni à chi perfifteva offinato, gittando il Santo Vescovo tutto il pensiero di sè nelle mani di Dio, rivoltossi francamente à Giustiniano, e d In affis citatis, con le parole, e con lo spirito di S. Paolo, [d] Se nihil utilium omisisse, foggiunse, quod non nuntiarit, atque imposterum ita se confirmavit, ut pro Christi side vellet omnia perpeti; Certò, inquiens, scio, nec mortem, nec vitam, nec prasentia, nec futura, nec afflictionem, nec angustiam, nec famem, nec nuditatem, nec gladium, nec exilium pose me separare à charitate Dei, qua est in Christo Jesu Domino nostro. E così detto si partì. Nè guari andò, che mentre il Santo offeriva il divin Sacrificio nella Capella di e Protop. de adific. S. Pietro, dal medesimo [e] Giustiniano inalzata dentro il suo Imperial Iufiniani Imper. Palazzo, fiù tutta la dilui famiglia violentemente presa da' Soldati, & egli medesimo per ordine di Cesare, nudo, e maltrattato, deposto dalla Sede, condotto da' vilissimi Ministri di Giustizia hor'in un Monasterio, hor'ın niano ignomicio- un'altro, troseo di gloria per la Chiesa Cattolica, e monumento eterno famente vien de- d'infamia per la memoria di Giustiniano. Volle l'iniquo Cesare cohonestare il suo empio fatto con una forma di giudizio molto più barbaro della sentenza, e chiamati parecchi Vescovi seguaci dell'adulazione, richiese da essi il consenso per la deposizione seguita, e per la pena ordinata dell'essilio; e le accuse, che contro il Santo surono addotte (ò indegnità! ò miseria di un Monarca Cattolico prevaricato!) surono le seguenti, [f] Quòd unctus esset, quòd aviculas comedisset, quòd multas horas genibus slexis orasset, et alia id magis adhuc ridicula. Mà processò meglio Dio la Santità del sno Servo con infiniti miracoli, co' quali accompagnollo in ogni passo del suo esilio, che sono à lungo riferiti dagli Atti citati, quali noi non solo tralasciamo per brevità, mà per desiderio ancora di giunger prestamente à

120

descrivere il tremendo castigo, che prese Dio adirato contro Giustinia- Morte improvisa no, con toglierlo improvisamente di vita nel medesimo tempo del suo di Giuttiniano. mal fare. Conciosiacosache non contento della depositione, & esilio di S. Eutychio, mentre alla medesima pena [a] egli condanna l'illustre a Niceph.l. 16.e. 31. Anastasio Antiocheno con tutto il Clero di quella Chiesa, [b] invisibili illus plaga ex hac vita discessit. Evagrio soggiunge, [c] Ex improviso d Corpp. de landiperculsus ex hac luce migravit; e come ci testifica Corippo, [d] Media bus instini Impera-[e] nocte. Mà con maggior'horrore di parole, e di senso conchinde in e Idibus Novemb. altro [f] luogo il sopracitato Evagrio Historico presente à questisucces- 565. si, Justinianus igitur cum omnia omnino turba, ac tumultu complevisset, i Evagr. 1.5. c. x. mercedemque his debitam in extremo vita sua tempore reportasset, ad supplicia, justo Dei judicio, apud inferos luenda profectus est. E noto ciò, che attesta Nicesoro, [g] ch'ei si pentisse del fallo, e che nel suo testa- g Niceshd. 17.6.31. mento ordinasse la rivocazione dall'esilio del Patriarca S. Eutychio; onde quindi crediamo, che provenissero le immense lodi, con le quali celebrano la memoria di lui San Gregorio [b] Papa, & il Pontefice [i] h S. Greg. 1.2. epift. S. Agathone, e la divota ] k ] commemorazione, che di lui si faceva alibi. ogni anno in Constantinopoli, & in Eseso: tuttavia siccome il suo nome rendessi honorevole nel bene che sece, così da [l] molti vien riceviito Synod. act. 4. come esecrabile nel male che operò, esclamando pur troppo vivamente k Niceph.l.17.c.31. avanti il cospetto di Dio, e'l Tribunale del mondo, il langue di S. Sil- nurs. 4. usque ad verio, gli strapazzi di Vigilio, l'esilio di tanti Ecclesiastici, l'oppressa num.6. liberta della elezione Pontificia, la Fede conculcata con l'Heresia, la crudeltà esercitata co'Sudditi, l'avarizia, e la rapina, con cui [m] spogliò le case degl' Innocenti per albagia d'inalzar Tempii ai Santi, e tutto ciò in somma, che ci sa fortemente temere di essersi avverato il detto di Evagrio, che [n] Justinianus cum omnia omninò turba, & tumul- 11 Illum 1.5.c. 1. tu complevisset, ad supplicia, justo Dei judicio, apud Inferos luenda profe-Etus est.

L'Imperio dunque, che un Giustino havea lasciato à Giustiniano tranquilissimo, e florido nella Cattolica Religione, lasciò Giustiniano à un' simperio di Giualtro Giustino perturbatissimo, e diviso in fazioni, scismi, & Heresie, in modo tale che per ricomporlo richiedevasi un secondo Giustino, che nella pietà ò pareggiasse, ò poco lungi andasse dal primo. Essendo che havendo suoi Bandi conil nuovo Cesare ritrovato agitato l'Oriente negli accennatitumulti, con tragli Hatetici. fuo Editto riparò subito ad ogni nuovo moto di discordanza, prohibendo o generalmente à tutti ogni qualunque disputa di Religione, & ogni que- o Evagrala 5.6.2. itione particolarmente, che concerner potesse all'inesfabile & adorando Milterio della Santissima Trinità. Quindi spedì gente d'armi in Alessandria per ledare i sconcerti, che sempre inquieti sollevavano colà li Fazionanti hor di un' Heresia, hor dell'altra; richiamò dall'esilio S. Eutychio, econ memorabile sentenza rispose agli Heretici, che intimorir lo volevano con

sospetti di guerre, e minaccie di sollevazioni.

[p] Res Romana Dei est: terrenis non eget armis: Jure pio vivit: Bellum non ingerit ultrò,

Suscipit illatum.

E felice sotto il suo Imperio sarebbe stato il Christianesimo, se nuovo scorrimento di Heretici Barbari in Italia con sciagure presenti non havesse rimovatele calamità passate.

Tomo II. I Ri-

p Coripp, in carm. de landibus Infini. Giov. III. Secolo VI. 130

Lo 120bardi He. tetici in Italia,

c Idem ibid.

f Coripp. loc. cit.

toria,

Richiamato da Giustino Narsete alla Reggia di Costantinopoli per godere ivi il frutto delle riportate vittorie, inondarono i Longobardi l'Italia, e con l'innata fierezza delle popolazioni Settentrionali aprirono in quella deliziofa parte dell'Europa un' horrido Theatro di barbare crudeltà. Chì chiamasse costoro, e qual fosse la tromba, che li eccitasse à tale impresa, non è nostro pregio indagarne il vero, dibattuto eziandio, & oscuro appresso gli Autori medesimi di quel tempo. I Latini voa Paulus Diac, de gliono, [a] che reclamando à Cesare i Romani dall'insopportabile rapagestis Lorgolait. l' cità de' Greci, della quale come Capo ess' incolparono Narsete, Giu-I c.s. Ara: biblin Ioan, III. & alubi Itino richiamatse Narsete, e Sofia Augusta Consorte anche con improperio gliscrivesse, che tornasse à Costantinopoli, e (come ch'egli era Eub Paul, Diac, loc. 11110) [b] Cum puellis in Gynaceo lanarum pensa divideret; del qual rimprovero insofferente Narsete, [c] respondiße fertur, talem se Imperatrici telam orditurum, qualem ipsa, dum viveret, detexere non poset, accennando la chiamata, ch'ei haverebbe fatta, come dicesi ch'ei facesd Anast. bibl. loc. se, de Longobardi in Italia; e soggiunge [d] Anastasio, che Narses egressus Roma non post multum temporis mortuus est. Ma gliscrittori Greci molto lungi vanno da tal racconto; edicono, che havendo Giustino pacificamente sostituito à Narsete nella Presettura d'Italia Longino, si partisse Narsete glorioso da Roma, e più glorioso giungesse à Costantinopoli, e cedrenin chren. dove molte fabriche [e] inalzasse, caro [f] à Cesare, & alla Corte. Il che se vero sia, cade la calunnia del machinato tradimento, e resta intatta la bella fama di Narsete, à cui molto deve Roma, l'Italia, etutto il Christianesimo per lo scacciamento seguito de' Gothi Arriani, del quale lasciò ai Romani una non men nobile, che deliziosa memoria nella costruzione di Ponte Salaro, ristabilito da lui, ampliato, & or-

nato eziandio con la vaga ilcrizzione, dinotante la fabrica, e la Vit-

Quam benè curvati directa est semita pontis, Atque interruptum continuatur iter! Calcamus rapidas subjecti gurgitis undas, Et libet iratæ cernere murmur aguæ. Ite igitur faciles per gaudia vestra Quirites, Et Narsim resonans plausus ubique canat. Qui potuit rigidas Gothorum subdere mentes,

Hic docuit durum flumina ferre jugum.

568. num. 10.

cap. 9.

g VideBayon.anno O machinasse dunque Narsete il tradimento, ò come [g] verisimilmen-567. n. 11. 6 anno te può credersi, la bella Italia da se medesima si tradisse con la sua innocente fertilità, con la quale hà sempre allettato le Nazioni straniere, per esser'essa stranamente depredata dalla loro ingordigia; certa Lorofierezza, e cosa si è, che vi traboccarono dalla Pannonia i Longobardi sotto il scorrerie, estede. loro Rè Alboino con sì numeroso esercito di Gente indomita, e barh Paul. Diac. de bara, che reca spavento à leggerne nell' Historico, [b] anche doppo gestis Longebard, tanti Secoli, il successo. E sama, che nel di [i] solenne di Pasqua eglino penetrassero nel Trevigiano, e che Felice [k] Vescovo di quella k Paul, Diac, l.2. Chiefa, nulla atterrito à quel mondo di nuova gente, con Apostolica costanza si presentasse avanti Alboino, intimandogli da parte di Dio la guerra, se alle cose di Dio, e di quella sua Chiesa menoma offesa recasse la sua venuta; e che il fiero Rè divenuto humile, e manllueto,

Capitolo XI.

chiamala uscita dalle porte dell'Inferno, espesso deplora le immense miserie, che sopportava Roma, el'Italia dalla loro fierezza. Entrativi dun-

bus; con quel seguito di horridi avvenimenti, che in loro proprio luo-

mana condotta.

Giov. III. sueto, [a] Omnes Ecclesia sua facultates postulanti concessit, & per suum b Procop. de bell. pragmaticum postulata sirmavit. Erano [b] i Longobardi la maggior par-gor. in Dial. lib. 3, te Arriani, benche [c] molti perseverassero ancora nel culto della Genti- cap. 23. lità; mà popolazione così indomita, e terribile, che sè dimenticare agl' 26.6 28. Italiani ogni passata assizione de' Vandali, e de' Gothi; e S. Gregorio [d] d Idem 1.3.c. 23.

que, come furie, la faccheggiarono tutta, [e] Et ædificia ipfa injustè cre- e Procop. de bell, mabant, stuprumque fæminis, & vim inferebant sacras in ades refugienti- Geth.1.3.

go soggiungeremo, dedotti non tanto dal Longobardo Paolo Diacono, che nella sua Historia troppo [f] savorisce i suoi Compatrioti, quan- spaul Diae, de geto da autorevoli Autori presenti ai successi, e da S. Gregorio in par-stis Longobard. 1.3. ticolare, che a lungo li descrive, e sempre si duole della loro inhu-



## CAPITOLO XII.

Benedetto Romano creato Pontefice li 16. Maggio 573.

Barbara incursione de' Longobardi Arriani nell' Italia, e miracolosi avvenimenti in confermazione della Fede Nicena.

a Paut. Dias.lib.2. GAP. 17.

Fuga de' Monaci Casinensi à Rob S. Greg. in Dia'.

Lboinus [ a ] igitur, foggiunge l' Historico, Liguriam introiens, universas Civitates, præter eas que in littore maris posita sunt, cepit: e San Gregorio prolissamente riferisce la disolazione del Monasterio di monte Casino, che incendiarono i Longobardi, diripientes [b] omnia; d'onde rifugiatisi que' Monaci à Roma, surono ricevuti dal Ponte-

6 Lienti, 4. epift. 34. fice Benedetto nel Laterano, & [ c ] alimentati lungo tempo con caritatevole suffidio à spese della Camera. Mà inhorriditi della loro medefima fierezza, e come odiando il loro medefimo aspro natural governo, doppo la morte dei due Rè Alboino, e Cleffo, patfando dallo stato Monarchico all' Aristocratico, si divisero i Longobardi gli acquisti, e di un sol corpo formandone trentasei piccole Provincie, assegnarono à ciascuna di esse per governadore un Nobile con titolo di Duca, che più propriamente Tiranni poterono chiamarsi, che Duchi; conciosiacod Paul. Diac, l. 2. sache, [d] His diebus multi nobilium Romanorum ob cupiditatem Ducum interfecti sunt: reliqui verò per partes divisi tertiam partem frugum Longo-E faccheggia- bardis persolverunt, & tributarii efficiuntur. Porro his Longobardorum Dumenei, incendit, cibus, septimo anno ab adventu Alboini, & totius gentis, expoliatis Ecclesiis, Sacerdotibus interfectis, Civitatibus subrutis, populisque, qui more segetum excreverant, extinctis in iis regionibus, quas Alboinus ceperat, Italia maxima ex parte capta à Longobardis subjugata est. E San Gregorio apertamente attribuisce à miracolo di San Pietro, che non cadesse anche Roma allora nelle loro mani, ritrovandosi quella Città sproveduta di gente, e di soccorso, [e] Si verò gladios Italia, & bella formidatis, e S. Greg. 1.7.0.23. al gente, e di loccollo, la solicite debetis aspicere, quanta Beati Petri Afflizione della scrisse il Santo à Rusticiana, solicite debetis aspicere, quanta Beati Petri Apostolorum Principis in hac Urbe protectio est, in que fine magnitudine populi, sine adjutoriis militum, tot annos inter gladios illasi, Deo auctore, servamur: Gran mercè, soggiunge il medesimo San Gregorio in altro [f] luogo, ai spessi donativi, co' quali si ritrovarono obligati li Papi à redimere dagli Arriani Longobardi la loro Chiesa di Roma, [g] Viginti jam, & septem annos ducimus, quod in hac Urbe inter Longobardorum gladios vivimus, quibus quam multa hac ab Ecclesia quotidianis diebus erogantur, ut inter eos vivere possimus, suggerenda non sunt. Mà s'eglino non s'impadronirono giammai di Roma, non però non desolarono barbaramen-

re i di lei contorni, mandandone à sacco le case, le Chiese, e sin ridu-

cap. 17.

e rapine de' Longobardi.

Chiefa Romana.

f S. Greg. 1.4. epift. 34. ad Constantiwan Augustam . & Idemsbid.

E di Roma.

TO.

cendo in stalle di Giumenti i venerandi Cimiterii, che principiando

quali fotto le mara della Città andavano nascosti serpeggiando per le circonvicine campagne, [a] Cum per evoluta annorum spatia diversa a Paulus Pontifex Sanctorum Christi Martyrum, atque Confessorum ejus foras muros hujus de erectione Eccle-Romana Urbis sita Cometeria neglecta antiquitus satis manerent diruta: sia SS. Stephani, contigit postmodum ab impia Longobardarum gentium impugnatione fundi- cum. tus esse demolita. Qui etiam & aliquanta ipsorum effodientes Martyrum Cimiterii de'Sansepulchra, & impiè devastantes, quorumdam Sanctorum secum depopula- u ridotti in stalta auferentes deportaverunt corpora. Et ex eo tempore omninò desidiosè, le. atque negligenter eis debitus venerationis exhibebatur honor. Nam (& quod dictu nefas est) etiam & diversa animalia in aliquantis eisdem Sanctorum Cameteriis aditum habebant, & illic eorum existebant septa bovilia, in quibus fætoris egerebant squallorem. Perloche i più pietosi, e zelanti Cattolici insofferenti di cotant' oltraggio à que' riveriti Sepolcri, chiusero i loro sotterranei ingressi con nuove mura, ricuoprendo i Cimiterii, e le mura con molta terra, acciò sconosciuti rimanessero immuni dall'accennate infolenze: e quindi avviene, che di molti ne sia perdutala traccia, ela memoria, quale fol talora da fotterra riporta à noi la casuale industria de lavorieri, che nelle vicinanze di Roma ò scavando fassi, ò piantando vigne s'incontrano fortunati à render luce, e fama a' que' Beati Santuarii, d'onde gli antichi Martiri, come con nuova vita, ritornano al Mondo nelle loro Reliquie, che quindi si traggono alla venerazione del Christianesimo. Un moderno erudito Scrittore, [b] for- b Mabillon. sub se con buon fine, mà con poca avvedutezza, rende incerto, e sospetto Nomine Eustinini il culto di esse, come estratte da Sepolchri communi ad ogni antico ium Gallum. Christiano, e conseguentemente non provate per desse con quella forza diragioni, che render possono lodevole l'adorazione, che loro si porta da' Fedeli; e presentemente appunto, quando queste cose scriviamo, ci giunge fama, di haver egli in altre fue opere ritrattata quest' asserzione; contro la quale accorfe subito con dotta [c] Apologia Alessandro Plovvie- c Apocriss Alex.
rio, che non men disese da tal' inopinato insulto le Sacre Catacombe di RoSanterum igrapo.

Santerum igrapo. ma, che la Chiesa Romana, eruditamente egli esponendo il di lei inaltera-rum, bile costume, isquisita diligenza, e rigoroso esame circa la Canonizazione de Santi incogniti, la distribuzione delle loro Reliquie, e le forti testimonianze, ch'ella richiede, ò del Martirio, ò della Santità di effi, onde confermisi il Religioso culto de' Martiri, e rendasi esente da ogni calunnia la savia condotta de' Pontefici Romani.

Non mancò però Dio in tanto grave bisogno alla sua Chiesa: e con la folita schiera di miracoli aprendo l'arsenale della sua Onnipotenza, ò confuse l' Heresia, ò la vinse. S. Cerbonio, quel celebre [d] Vescovo d Vedi il Poneis, di di Piombino, che così valorosamente haveva combattuto vivo con To- Vigito pag. 105. tila, e con gli Orsi de' Gothi, vinse morto i Longobardi, e'l loro Du-tom, 2. ca. [ e ] Erasi ritirato quel Venerabile Vecchio carico di meriti, e di e S. Greg. in Dial. anni nella prossima ssola dell' Elba, per non veder co' proprii occhi lo 116.3.cap. 11. spettacolo lagrimevole della sua Chiesa, saccheggiata, e diroccata da' Longobardi. Il dolore di vedersi rapita, e profanata la sua sacra Sposa Miracolosossusfugli più acerbo della morte, che quivi ben tosto lo sopraggiunse, e cesso della seposper conforto quanto sol' ordinò a'suoi Chierici, che quindi trasportassero nio. il suo Cadavere à Piombino nella sepoltura, ch' ei già vivendo si era

Tomo II.

BENEDET-TO.

Secolo VI.

a Idemibid.

quivi divotamente preparata, per ripofar' almeno morto in seno di lei. [a] Cui, dice il Sacro Historico di questo successo, Clerici cum dicerent, Corpus tuum illuc qualiter deferre possumus, quia à Longobardis teneri loca eadem, & ubique illic eos discurrere scimus? Rispose S. Cerbonio, Reducite me securi: nolite timere; sed festine sepelire me curate: moxque ut sepultum fuerit corpus meum, ex eodem loco sub omni festinatione recedite. Eseguirono pronti il comando i fedelissimi Chierici, e nel breve trasporto di quelle dodici miglia di mare trà l'Elba, e Piombino, così impetuosa grandine cadde per tutti que' contorni, che nissun Longobardo nè vidde lo sbarco, ò se pur'il vidde, vi si oppose; e ciò con tanto maggior prodigio, quanto che [b] Circa utraque navis latera procellosa pluvia descendit, & in navem una pluvia gutta non cecidit. Adempito da' pietosi Ministri l' ufficio della commessa sepoltura, improvisamente [c] Gummar Longobardorum Dux crudelissimus advenit, ex cujus adventu Virum Dei Cerbonium habuisse Spiritum Prophetia claruit, quia Ministros suos à sepultura sua loco sub festinatione discedere pracepit.

b Ibidem .

c Ibidens.

1. 3. 6. 29.

Castigo di un Ve-Icovo Arriano.

Altri miracolofi avvenimenti in comprovazione della nostra Fe-

cap. 21.

cap. 37. Mitacoli, e fuc-cessi di S. Santulo contro gli Arria-

Quel Dio, che honorò in Piombino un Santo Vescovo Cattolico, d S. Grez, in Dial. puni in Spoleti un' empio Vescovo Longobardo Arriano. [d] Non ritrovando questi Chiesa aperta per esercitar' i suoi ufficii, minacciò d'invader quella de' Cattolici, dedicata à S. Paolo, che non era molto lungi dall' Episcopio. Seppelo il Sacrestano, Et [d] festinus cucurrit, Ecclesiam clausit, seris munivit, lampades omnes extinxit, seque in interioribus abscondit. Il feguente mattino sopravenne il Vescovo Arriano con gente d'armi, e mazze di ferro per gittar violentemente à terra la porta, ed aprirsi l'ingretso nella Chiesa. Mà alla di lui comparsa si aprirono da sè medesime le porte, si accesero da sè medesime le lampadi, el'Arriano [d] Qui vim facturus advenerat, subita cacitate percussus est, alienis manibus ad suum habitaculum reductus. Sogginnge l'ingegnosissimo S. Gregorio, [d] Miro modo res gesta est, ut quia ejusdem Ariant causa Lameldemilid. l. 3.c. pades in Ecclesia B. Pauli fuerant extincta, uno eodemque tempore & ipse 26.1.4.c.23.1.1.c.4. lumen perderet, & in Ecclesia lumen rediret. Di [e] altri Longobardi Arriani fà menzione in altri luoghi il medefimo S. Gregorio, invafi dal Demonio, perche tentarono di maltrattare i Cattolici, & in [f] particolare di due Santi Monaci, che uccisi daloro, e lasciati appesi ad un' albero, pur tuttavia alternativamente il Divino ufficio cantavano, come g Idem ibid, lib. 3. le vivi ancora fossero; e di [g] un Prete in fine di Norcia, che ben potè dirsi in que'tempi flagello, e terror degli Arriani.

Chiamavasi questo gran Servo di Dio Santulo, amenissimo sempre di parole, di volto, e di animo, e che con l'opere rappresentava mirabilmente bene la piacevolezza, e divozione del suo nome. Entrò ei una volta, dove alcuni Longobardi spremevano sotto il torchio le Ulive per colliquarne l'oglio; e benche si avvedesse subito, che que' miserabili invano sudavano sul trave per la sterilità delle Ulive smunte, e fecche dalla stagione avversa, pur tuttavia con lieta faccia salutandoli, cavò fuori un' Otre, richiedendo loro, che per carità glie lo empiessero di quell' oglio. Avviliti dalla scarsezza del frutto, & hora maggiormente irritati dalla incompetenza della richiesta, con inginrie di parole, e minaccie di fatti, trà dileggiando, e bravando, dispettosamente risposero

Capitolo XII.

gli Heretici al semplice Sacerdote. Mà ei replicando graziosamente la domanda, e rinovando i Longobardi gl' improperii, viddesi Santulo come costretto à giustificare appresso di loro le sue ragioni, delle quali molto ben proveduto giva accattando l'oglio non tanto per se, quanto per i poveri della Chiesa di Norcia. Onde persuaso, che la sterilità delle Ulive rendesse impazienti que'Barbari, prese dell'acqua in abbondanza, e benediffela, e roversciandola poscia con le sue proprie mani sopra il torchio, Spremete adeso, disse loro, & empiete l'Otre mio di oglio per i poperelli di Giesù Christo: [a] Protinus, dice S. Gregorio, tanta ubertas olei erupit, ut Longobardi, qui diu incassum laboraverant, non solum sua vascula omnia, sed utrem quoque, quem vir Dei detulerat; implentes, gratias agerent, quia is, qui oleum petere venerat, benedicendo dederat, quod postulabat. Mà con più miracoloso successo multiplicando Dio il pane, divulgò la fantità di questo suo Servo. [4] Havevano i Longobardi diroccata la Chiefa di S. Lorenzo di Norcia, e Santulo tutto il suo patrimomio spendeva per riedificarla. Mancò una sera il denaro à Santulo, e il pane a' lavoranti: mà providdelo sopranaturalmente Dio di un solo pane, così in se medesimo sertile, & abbondante, benche dipeso, e figura ordiria, che [a] Factum est, ut per dies decem omnes illi artifices, & opera-, a Idemibia, rii ex illo pane satiati, bunc & quotidie ederent, & ex eo quotidie, quod edi posset in crastinum, superesset; & sic fragmenta panis illius per esum crescerent, & cibum comedentium or a repararent. [a] Incontrossi egli un' altra volta con una schiera di Longobardi, che arrotavano appunto allora il ferro per dar morte à un Diacono Cartolico loro prigione. Accorse egli al funesto spettacolo, e tanto disse, tanto scongiuro, che ammollì que' duri cuori, i quali si contentarono di lasciar'in vita il loro Schiavo, pur ch'egli subentrasse mallevadore della di lui libertà in luogo suo, [a] Ut si ille fugeret, Sanctulus pro eo moreretur. Accettò volentieri il gran partito il pietoso Santulo: il quale non così tosto vidde oppressi li Longobardi nel sopore di alto sonno, che [a] Excitans Diaconum, Surge, dixit, concitus fuge: liberet te omnipotens Deus. Difficilmente acconsentiva il Diacono alla fuga, rappresentandoglisi nella propria salute la morte certissima del surge, replicò, & vade: te omnipotens Deus eripiat; nam ego in manu ejus sum: tantum in me possunt facere, quantum ipse permiserit; e persuadendo, & eziandio stimolando egl'indusse finalmente il Diacono alla fuga. Ed ecco che avvedutisi li Longobardi del tradimento, incontanente presero Santulo, e sopra un gran palco l'accomodarono in atto di morte, per rendere à tutti più visibile, & horrido lo spettacolo del taglio della di lui testa. Mà quando ei vidde il Manigoldo alzare risolnto il braccio per scaricargli il colpo della spada sopra il collo, Sancte Joannes, esclamò con suon di voce alta, & intelligibile, suscipe illam: e à queste parole [a] Carnifex brachium deponere nullo modo potuit, nam repente diriguit, & erecto in Calum gladio, brachium inflexibile remansit. Con nuova apparenza di scena accorsero allora humiliati li Longobardi, genuslessi a pregar Santulo, che liberar volesse il suo Carnesice, e restituisse il moto à quel braccio, che confessarono pur troppo temerariamente armato, e mosso al di lui danno; al contrario Santulo viddesi diritto sù i piè prescrivere leggi, imporre comandi, e ricever tributi di offequii, come se i Longobardi fossero i rei, & esso il

Benedet 136 Secolo VI.

a Idemibida

loro Giudice. Conciosacosache egli non acconsentigli la grazia richiesta, se prima il suo Manigoldo non giurò, come seguì, di non dar più morte ad alcun Cattolico, e non restituissero i Longobardi à lui tutti li prigioni, che stà essi allora si ritrovavano. [a] Factumque est, conchiude il Santo, ut omnes captivi cum eo dimissi sint, atque superna gratia disponente, cum se unus pro uno morti obtulit, multos à morte liberavit. Passò S. Santulo stretta amicizia con S. Gregorio, onde questo gran Pontesice ne pianse la morte con tenerezza di assetto, e tramandò à i Posteri non meno il nome di lui, che il suo dolore con queste parole, [b] Ante hos dies serè quadraginta vidisti apud me eum, cujus superiùs memoriam seci, venerabilis vita Presbyterum Sanctulum nomine, qui ad me ex Nursia Provincia annis singulis venire consuevit. Sed ex eadem Provincia quidam Monachus ante triduum venit, qui gravis nuntii mærore me perculit, qui a eundem virum obiisse nuntiavit. Così S. Gregorio di Santulo.

b S. Greg.in Dial.



## CAPITOLO XIII.

Pelagio Secondo, creato Pontefice li 11. Novembre 177.

Qualità, e Cariche di S. Gregorio Magno avanti il Pontificato. Origine del Ferragosto. Notizia delle Chiavi miracolose di S. Pietro. Tiberio Imperadore, e sua virtu. Disputa di S. Gregorio contro Eutychio di Costantinopoli sopra la Resurrezione della Carne. Fatiche, e Scritti del medesimo Santo per la estirpazione dello Scisma. Arriani nelle Spagne. Miracoloso avvenimento in confermazione della Fede Nicena. Disputa di S. Gregorio Turonense contro un' Arriano. Martirio di S. Ermenegildo . Recaredo Re di Spagna, e sue virtu . Concilio di Toledo.



Entre dunque devastavano li Longobardi le vicinanze di Roma, & [a] multa vastatio ab eis in Italia fiebat, fit a Anast. Bible in assunto al Pontificato Pelagio II., che con gran solle-Pelaz.il. citudine accorse alla riparazione di quegl'imminenti mali, che presagivano prossima e la ruina della Città, e

li, che prelagivano profitma e la ruma della Citta, e lo fcempio in Italia della Fede Nicena. In questo, e negli altri più gravi affari del Pontificato egli servissi sempre dell' opera, e della persona di S. Gregorio, che per i suoi egregii meriti meriti di S. Gregorio tò eziandio di succedergli nel posto di Pontefice, anche col Titolo di sugnavanti che soli seria Gregorio per vanto di sangue Pronepote [b] di Papi, e Figlio, e Nipote di [c] trè Sante; per laurea di dottrina [d] Litteris Gramdis, Gregorio, e S. maticis, Dialesticis, atque Rhetoricis ita excultus, ut nulli in urbe ipsa visti de la registra de recurre este secundus; per sublimità di cariche annoverato frà Senatori, de Gregorio, e nobilitato [e] nell'impiego della Presettura Lirbana di Roma; e per substitutione. e nobilitato [e] nell'impiego della Prefettura Urbana di Roma; e per c. 1. Santità di vita così esemplare, che anche distratto in tanti publici affari, non solo sei Monasterii di Monaci havea fondati nella Sicilia à proprie spese, mà ridotto in Monasterio la propria Paterna Casa, che è quella, dove hora s'inalza in Roma il Tempio consacrato al suo nome nel Clivo Scauri, in cui finalmente abbandonata ogni mondana grandezza profefsò in habito Monacale la Regola, el'Istituto di S. Equizio con tanta astinenza di cibo, vigilanza di orazioni, ed assiduità di digiuni, [f] ut insirmato f Greg. Tur, loc. cit. stomacho vix consistere posser. Da tal Santuario dunque tosse Pelagio tal Santo in servizio della Sede Apostolica oppressa in que tempi dalla persecuzione, e sierezza de Longobardi, e creatolo Cardinal Diacono di S. Chie-

II.

a Pelag epift. 50.

S. Chiesa, inviollo suo Nunzio all' Imperadore, certo che un tanto Soggetto haverebbe non meno ritenuto in Fede i Cattolici, che con l'esempio, e con la dottrina convinti gli Heretici. Nè si può dire « quanto pienamente co' fatti adempisse S.Gregorio l'espettazione concepita della sua vasta habilità. Conciosiacosache affacciandosi al Papa per primo, e grand'affare del suo Pontificato il porre riparo alle incursioni de'Longobardi, spedì à S. Gregorio dimorante in Costantinopoli un Notaro Apostolico, per mezzo di cui incaricogli à pasfar con Cesare premurosissime richieste di pronto soccorso, se non voleva veder di nuovo l'Italia dilacerata dalla rapacità, e prepotenza di gente barbara, e straniera, e manometta la Religione Nicena dall' empietà degli Arriani, [a] Loquimini ergo, scriffe il Pontefice nella Lettera inviatagli per l'accennato Notaro, & tractate pariter, quando nostris celeriter possitis subvenire periculis: quia ita hic coangustata est Respublica, ut nisi Deus piissimi in corde Principis inspiraverit, ut insitam sibi misericordiam suis famulis largiatur, & super illam diacoposin, vel unum Magistrum Militum, & unum Ducem dignetur concedere, in omni simus angustia destituti: quia maxime partes Romana omni prasidio pacuata videntur. Et Exarchus (cribit, nullum poße nobis remedium facere: quippe qui nec ad illas partes custodiendas se testetur posse sufficere. Imperet ergo illi Deus, nostris velociter periculis subvenire, antequam nefandissima gentis exercitus loca, qua adbuc à Republica detinentur, Deo sibi contrario ( quod absit ) pravaleant occupare. Così egli. Mà ò impotente, ò non curante di dar'il richiesto soccorso l'Imperador Greco, accorfe S. Pietro alla difesa della sua Roma con le medesime chiavi p che havevagli Christo consegnate in sicurezza, e disesa di quella Chiesa. Per la cui intelligenza non sara forse dispregievole la notizia, che sog-

Notizia dell' Origine, e Mira il S. Pletro .

giungiamo.

b A&. 12. c In Menolog Gra.

d. an. 439 ..

e Apud Bar, an. 439.7.7.

Origine della parola Ferragosto.

Da Giovenale Vescovo di Gierusalemme surono donate ad Eudocia moglie di Theodofio Juniore quelle due catene, con le quali fù da [b] Herode in Gierusalemme legato S. Pietro. Eudocia [c] ne sece die 16, Januarii, esporre una nella Chiesa di S. Pietro in Costantinopoli, e mandò in dono l'altra à Roma ad Eudoxia sua figlia, moglie dell' Imperador Valentiniano. Questa gran Dama in nulla inferiore nella pietà a' suoi Augusti antenati, con tanto gaudio ricevè quella dolorosa veneranda memoria del Principe degli Apostoli, che da fondamenti inalzò subito un fontuoso Tempio nel Colle Esquilino, dove [d] collocolla, e dove presentemente ancora si venera, con la variazione del nome, che mutò il Tempo, al Tempio, il quale prima dicevasi titolo di Eudoxia, & hora dicesi S. Pietro in Vincula. E' fama, fe ] che alla catena di Herode, per Divina virtu, con celeste simpathia si congiungesse quella di Nerone, con cui si legato il medesimo S. Apostolo nel carcere Mamertino sotto il Campidoglio di Roma, e che di ambedue ne divenisse una, inanellate, & unite insieme senza applicazione di humana industria. E come che la collocazione di queste due Relique, e la dedicazione del loro Tempio successe appunto nel primo giorno di Agosto, volle il Pontefice S. Sisto, che regnava allora nel Pontificato Romano, con miglior'augurio render celebre quel giorno, e quel mese con la memoria di un tanto successo, consacrandolo alle catene di S. Pietro,

le quali si dissero i Ferri di Agosto, che hora Noi con più abbreviata, mà corrotta parola diciamo Ferragosto. E non senza gran misterio parve, che volelle Dio abbattere il fasto di Augusto Imperadore con le catene, e ferri di S. Pietro; conciofiacofache le Kalende di Agosto erano di già dapprima dedicate dalla Gentilità alla felice ricordanza di quel Monarca, che in tal giorno era stato la prima volta dichiarato Console, haveva molti trionfi riportati, foggiogato l'Egitto, e terminata la lunga Iliade delle civili discordie: onde per publico decreto del Senato non più [a] Sextilis fù denominato quel mese, mà Augustus. Di queste a il mese di Acocatene dunque, che rimasero sempre in gran venerazione del Popolo so si biamava se file da Romani, Christiano, servironsi spesso li Sommi Pontesici per render sacra, e pre-perche i Romani giata qualche loro dimostrazione verso alcun Principe benemerito del incominciavano P Christianesimo, includendone poca limatura dentro piccole chiavi d'oro dalla cui numera-(che sono l'insegna, & arme di S. Pietro) le quali riponevano poscia zione Agosto è il fopra l'Urna preziosa, ove riposa nel Vaticano il di lui Corpo: e quin-no. di hora una ne mandavano à un Rè, hor l'altra à un' Ecclesiastico, preziosissimo regalo, & attestato egregio di divozione, e di affetto. Multi etiam, dice di queste sacre chiavi Gregorio Turonense, [b] claves au- b Greg. Tur. de reas ad referandos Cancellos Sepulchri B. Petri faciunt, qui eas ferentes pro zlor. Mary. 186.1. benedictione priores accipiunt, quibus infirmitatem tribulantium medentur: 6.28. omnia enim fides integra prastat. E spesso un miracolo avveniva degno di specialissimo racconto, e che il medesimo S. Gregorio con queste parole descrive, scrivendo à Costantina Augusta, [c] De catenis, ex quibus c S.G. multa miracula in populo demonstrantur, partem aliquam vobis transmittere festinabo; si tamen hanc tollere limando pravaluero: & immediatamente rapporta la cagione di questa sua dubbietà, Quia dum frequenter ex catenis eisdem multi venientes benedictionem petunt, ut parum guidexlimatura accipiant, assistit Sacerdos cum lima; & aliquibus petentibus, ita concité aliquid de catenis ipsis excutitur ut mora nulla sit; quibusdam verò petentibus, diu per catenas ipsas ducitur lima, & tamen, ut aliquid exinde exeat, non obtinetur. Così egli. E leggefi, che il Pontefice S. Gregorio mandasse una di queste miracolose Chiavi ad Anastasio Patriarca di Antiochia, [d] Amatoris vestri B. Petri Apostoli Urbis Claves transmiss, qua super agros posita multis solent miraculis coruscare, un'altra ad Andrea ri- epist.25. guardevole Personaggio della Corte Imperiale, [e] Sanctissimam Clavem e Idem lib. 1. ep. 29. à S. Petri Apostoli Corpore vobis transmisi, que super egros multis miraculis solet coruscare; nam etiam de ejus catenis interius habetur, [f] un' f Idem lib.2.ep.37. altra à Colombo Vescovo della Numidia, un'altra [g] à Theodoro Me- 8 Idemlib.6.ep.25. dico dell'Imperadore, Huomo pio, e familiarissimo del Santo, e della cui opera in affari di Religione si era [h] servito S. Gregorio in molte occa- h Idem lib. 2. ep. 65. fioni presso Cesare, un'astra al Rè Recaredo di Spagna con queste parole, [i] Accipe Clavem parvulam, quamà sacratissimo B. Petri Apostoli Corpore i Idem li.7.cp. 126. pobis pro ejus benedictione transmisimus, in qua inest ferrum de catenis ejus inclusum, ut quod collum illius ad Martyrium ligaverat, vestrum ab omnibus peccatis solvat, [k] un'altra al Rè Childeberto di Francia, & [l] un'al- k Idem lib. 5. ep. 6. tra à Theoctifto Cavalier Cattolico, e Balio del Figlio dell'Imperadore i Idemlib.6.ep.13. Maurizio, che su quella medesima, per cui scese S. Pietro in difesa di Roma, e della sua Chiesa, con il miracolo, che siamo pur hora per soggiungere, per il cui intendimento habbiamo qui posta questa forse non ingrata digref-

d S. Greg.lib. I.

140

Secolo VI.

a Idem ibid.

digressione. Insuriando dunque in cotal guisai Longobardi per l'Italia Anthari loro Rèritrovossi all'improviso colto da Dio, e costretto ad ossequiar la Chiesa Romana con le catene medesime di S.Pietro. Così racconta il successo S. Gregorio, [a] Dum Clavem B. Petri guidam Longobardorum, Civitatem ingressus Transpadanis partibus, invenisset, quia S. Petri Clavis esset, dispiciens, sed pro eo, quod auream vidit, facere sibi ex illa aliquid aliud volens, eduxit cultellum, ut eam incideret; qui mox cultellum, cum quo eam per partes mittere voluit, arreptus per Spiritum, sibi in gutture defixit, eademque bora defunctus cecidit. Et dumillic Rex Longobardorum Antharis, atque alii multi ejus homines adeffent, & is, qui se percusserat, seorsum mortuus, Clavis verò hac seorsum jaceret interra, factus est omnibus vehementissimus timor, ut eandem Clavem de terra levare nullus prasumeret. Tunc quidam Longobardus Catholicus, qui sciebatur orationibus, & eleemosynis deditus (Minulphus nomine) vocatus est, atque ipse hanc elevavit de terra. Antharis però pro eodem miraculo aliam auream Clavem fecit, atque cum ea pariter ad santta memoria Pradecesorem meum (che si Pelagio secondo) transmisit, indicans, quale per eam miraculum contigiset. Così S. Gregorio. Una di queste Chiavi mandò [b] S. Gregorio Terzo à Carlo Martello, e Leone [c] Terzo à Carlo Magno, e [d] Gregorio Settimo ad Acone Rè di Danimarca, 796.n. 16. 1 Elzo a Catto i d Gregor. VII.lib. & altriadaltri.

b Anast. Bibl. in Gregorio 111. c Apud Bar. an. 7.epift.s.

Tiberio Collega di Giustino nell' Imperio.

& Evagy.li.5.c.1:. mal.p.3.

Sua bontà, e mifericordia verso i Poyeri .

g Greg. Turon, in Hift. lib. 5.c.19.

Nè gli affari degli Heretici Longobardi, e la premura commessa dell' implorato foccorso surono soli à render celebre appresso il Mondo, e gloriosa per la Sede Apostolica la Nunziatura di S. Gregorio nell'Imperial Corte di Costantinopoli. Haveva Giustino dichiarato suo Collega nell'Imperio Tiberio, Thrace dischiatta, e Principe, che non solo giustamente c Svidas in Hist. meritò le laudi, che così spetso gli vengono contribuite [e] dai Scrittori, f zonaras in an mà i miracoli eziandio, co' quali, anche lui vivente, reselo illustre il Cielo. Zonara attesta, che [f] Tiberio in somnis Angelus prædixit nomine Sancta Trinitatis, Tyrannos, ipso imperante, Imperium non invasuros; e Gregorio Turonense ne soggiunge due, degni da tramandarsi alla memoria de Posteri, e di essere registrati à lettere d'orosopra le soglie de Regnanti, e sopra i tugurii de poveri, per rendere à gliuni, e à glialtri incitamento al bene fare consperanza certa del divino soccorso; [g] Cum Tiberius, dic'egli, multa de thesauris, quos Justinus aggregavit, pauperibus erogaret, & Augusta illa eum frequentius increparet, quod Rempublicam redegisset in paupertatem, diceretque, Quod ego multis annis congregavi, tu infra parvum tempus prodige dispergis; ajebat ille, Non deerit fisco no-Aro: tantum pauperes eleemosynam accipiant, & captiviredimantur: hicest enim magnus thesaurus, dicente Domino, Thesaurizate vobis thesauros in Calo, ubi neque arugo, neque tinea corrumpit, & ub! fures non effodiunt, nec furantur. Ergo de quo Deus dedit, congregemus per pauperes in Calo, ut Dominus nobis augere dignetur in sæcula. Et qui ( ut diximus) Tiberius magnus, & perus Christianus erat, dum hilari distributione pauperibus opem prastat, magis ac magis Dominus ei subministrat. Nam deambulans per Palatium, vidit in pavimento domus tabulam marmoream, in qua Crux Dominica erat sculpta, & ait: Cruce tua, Domine, frontem nostram munimus, & pectora, & ecce Crucem sub pedibus conculcamus. Et dicto citius justit eam auferri: deffosaque tabula, atque erecta, inveniunt subtus & aliam boc signum babentem; nuntiantesque justit auferri: qua amota, reperiunt,

riunt & tertiam, juffuque ejus & hac aufertur, qua ablata inveniunt magnum the faurum habentem supramille auri centenaria, sublatumque aurum pauperibus adhuc abundantius (ut consueverat ) subministrat, nec Dominus aliquid defice-

re permittebat pro bona voluntate sua.

Quid ei Dominus in posterum transmiserit, non omittam. Narses ille Dux Italia cum in quadam Civitate domum magnam haberet in Italia cum multis thefauris, egressus ad suprà memoratam Urbem advenit: ibique in domo sua occultam cisternam magnam fodit, in qua multa millia centenariorum auri, argentique reposuit, ibique interfectis consciis uni tantummodo seni per juramentum condita commendavit. Defunctoque Narsete hac sub terra latebant. Cumque supradictus senex hujus eleemosynas assiduè cerneret, pergit ad eum dicens, Si (inquit) mihi aliquid prodest, magnam rem tibi Casaredicam. Cuille: Die, ait, quod volueris: proderit enim tibi, si quiddam nobis profuturum sciens narraveris. Thesaurum (inquit) Narsetis reconditum habeo, quod in extremo vitæ positus celare non possum. Tunc Tiberius Casar gavisus mittit usque ad locum pueros suos. Pracedente viro sene bi sequentur attoniti: pervenientesque ad cisternam deopertamque ingrediuntur: in qua tantum aurum, argentumque reperiunt, ut per multos dies vix evacuaretur à portantibus. Ex hoc ille amplius hilarierogatione dispenfavit egenis. Così Gregorio Turonense dell'Imperador Tiberio. Animato dunque da tali, e tante accoglienze del Cielo, governando con savia condotta insieme con Giustino l'Imperio, egli richiamò alla Sede Costantinopolitana il Patriarca Entychio dall' esilio, dove ingiustamente era stato rilegato da Giustiniano; il qual ritorno sù così sontuoso tanto in riguardo dell'applauso degli huomini, quanto di quello più strepitoso de' miracoli, con i quali [a] accompagnò Dio il viaggio del suo Servo, che con ragione a Apud Surium con i quali [a] accompagnò Dio il viaggio del suo Servo, che con ragione to. 2. die 6, Aprili 2. può allomigliarsi à gli altri, che fecero dal loro esilio e S. Athanasio in Alessandria, e S. Gio. Chrisostomo in Costantinopoli. Ma Noi desiderosi di veder cozzar'insieme per la Fede Cattolica questo grand' Ecclesiastico, eS. Gregorio, benche mal volontierine pretermettiamo il racconto, che prolissamente potrà ritrovare il Lettore registrato nell'accennato Tomo del Surio. Hor dunque mentre Eutychio con opere di gran fama attendeva all'educazione del suo Popolo, incautamente avvenne, ch'egli componendo, e divulgando un libro, in cui contro i Gentili, & Heretici provava la Resurrezione della Carne, inserisse, & approvasse il sentimento di Origene, cioè che la Resurrezione de'Corpiseguir non doveva in carne palpabile, evera, main globiaerei, esottilissimi, come [b] Noi habbiamo b Vediil Fontifica. altrove spiegato. Dimorava allora S. Gregorio nel suo posto di Nunzio to di Zestrinoto. 1. Pontificio in Costantinopoli, invigilando non meno negl'interessi temporali partina di S. della Sede Apostolica, che in quelli maggiori della Fede Romana, appresso Gregorio in proparticolarmente quel vasto popolo, e quella volubil Corte, sempre per zione della Carne l'addietro proclive all'Heresie: onde non così tosto cotal perniciosa novità egli rinvenne ne'Scritti di Entychio, che con Apostolica costanza, e forte nervo di dottrina gli s'oppose, dimostrando l'insussistenza dell'opinione, e la veracità, che professavasi da'Cattolici circa l'articolo della Resurrezione de'Corpi. E come che il Santo Vescovo aprivolontieri l'orecchia al suono della verità, facilmente successe, che doppo breve disputa egli non solamente ritrattasse l'errore, ma consegnasse il suo libro publicamente eziandio alle fiamme. E la disputa quali argomenti contenesse, e

a lob.c. 19. b S. Greg. moral. lib.14.c.29.

c Luc, 24

d Rom. 6.

e 1. Cor.c.15.

f Gen. 2. g Loan. 1.

h Gen.6.

i Pí. 77.

k Galai.4.

1 2. Cor. 150

quanta forza gli argomenti, ci piace qui descriverne il corso con l'istessa penna di S. Gregorio, che commentando ne'suoi Morali quel patso di Giob, [a] Et rursus circumdabor pelle mea, così egli ne rapporta il successo, [b] Dum aperte pellis dicitur, omnis dubitatio vera resurrectionis aufertur: neque sicut Eutychius Constantinopolitana Urbis Episcopus scripsit, Corpus nostrum in illa resurrectionis gloria crit impalpabile ventis, acreque subtilius. In illa enim resurrectionis gloria erit corpus nostrum subtile quidem per effectum spiritualis potentia, sed palpabile per veritatem natura. Unde etiam Redemptor noster dubitantibus de sua resurrectione discipulis ostendit manus, & latus, & palpanda osa, carnemque prabuit dicens: [c] Palpate, & videte, quia spiritus carnem, & ossa non habet, sicut me videtis habere. Qui cum eidem Eutychio in Constantinopolitana Urbe positus hoc Evangelica peritatis testimonium protulisem, ait: Idcirco Dominus hoc fecit, ut dubitationem resurrectionis sua de discipulorum cordibus amoveret. Cui, inquam, mira est res valde, quam astruis, ut inde nobis dubietas surgat, unde discipulorum corda à dubietate sanata sunt. Quid enim deterius dici potest, quam ut hoc nobis de ejus vera carne dubium fiat, per quod discipuli ejus ad fidem ab omni sunt dubietate separati? Si enim non hoc habuisse astruitur, quod ostendit : unde fides discipulis ejus confirmata est, inde nostra destruitur. Qui adjungebat etiam dicens: Corpus palpabile habuit, quod ostendit; sed post confirmata corda palpantium omne illud in Domino, quod palpari potuit, in subtilitatem est aliquam redactum. Ad hac ipse respondi, dicens: [d] Scriptum est, Christus resurgens à mortuis jam non moritur, mors illiultranon dominabitur. Si quidergo in ejus corpore post resurrectionem potuit immutari contra veridicam Pauli sententiam, post resurrectionem Dominus rediit ad mortem: quod quis dicere vel stultus prasumat, nisi qui veram carnis eius resurrectionem denegat? Tunc mihi objecit dicens: Cum scriptum sit, [e] Caro, & fanguis Regnum Dei possidere non possunt: qua ratione credendum est resurgere veraciter carnem? Cui, inquam, in sacro eloquio aliter caro dicitur juxta naturam, atque aliter juxta culpam, velcorruptionem: caroquippe juxtanaturam, sicut scriptum est: [f] Hoc nunc os ex osibus meis, & caro de carne mea; &, [g] Verbum Caro factum est, & habitavit in nobis. Caro verò juxta culpam, sicut scriptum est: [b] Nonpermanebit in hominibus istis spiritus meus, eò quòd sunt caro. Et sicut Psalmus ait, [i] Memoratus est, quia caro sunt, spiritus vadens, & non rediens. Unde & Discipulus Paulus dicebat: [k] Vos autem in carne non estis, sed in spiritu; neque enim in carne non erant quibus in epistola transmittebat, sed quia passiones carnalium desideriorum vicerant. Quod ergo Paulus Apostolus dicit: Quia caro, & sanguis Regnum Dei possidere non possunt: carnem vult secundum culpam intelligi, non carnem secundum naturam. Unde & mox, quia carnem secundum culpam diceret, oftendit subdens : Neque corruptio in corruptelam pofsidebit. In illa ergo calestis regni gloria caro secundum naturam erit, sed secundum passionum desideria non erit, quia devicto mortis aculeo in aterna incorruptione regnabit. Quibus dictis idem Eutychius confentire se protinus respondit. Sed tamen adhuc corpus palpabile resurgere posse denegabat. Qui etiam in libello, quem de resurrectione scripserat, Pauli quoque testimonium indiderat dicentis: [1] Tu quod seminas non vivificatur, nisi prius moriatur: & quod seminas, non corpus quod futurum est, seminas, sed nudum granum. Hoc nimirum ostendere festinans, quia caro vel impalpabilis, vel ipla

143

PELAGIO H.

iosa non erit, dum Sanctus Apostolus de resurrectionis agens gloria, non corpus, quod futurum est, seminari dixerit. Sed ad hec citius respondetur: Nam Paulus Apostolus dicens: Noncorpus quod futurum est seminas, sed nudum granum: boc insinuat, quod videmus: quia granum cum culmo, & foliis nascitur, quod sine culmo, & foliis seminatur. Ille itaque in augmento gloria resurrectionis non dixit grano semmis deese quod erat, sed adesse quod non erat. Iste autem dum verum corpus resurgere denegat, nequaquam dicit adesse quod deerat, sed deesse quoderat. Tunc itaque de hac re in longa contentione producti, gravissima capimus à nobis simultate resilire. Cum pia memoria Tiberius Constantinus Imperator secretò me, & illum suscipiens, quod inter nos discordia versaretur, agnovit, & utriusque partis allegationes pensans, eundem librum, quem de resurrectione scripserat, suis quoque allegationibus destruens, deliberavit, ut flammis cremari debuisset. A quo ut egressi sumus, me agritudo valida, eundem verò Eutychium agritudo, & mors protinus est secuta. Quo mortuo, quia pene nullus erat, qui ejus dicta sequeretur, dissimulavi capta persegui, ne in favillas viderer verba jaculari. Dum tamen adbuc viveret, & ego validissimis febribus agrotarem: quicumque noti mei ad eum salutationis gratia pergebant (ut eorum relatione cognovi) ante eorum oculos pellem manus sua tenebat, dicens: Confiteor, quia omnes in hac carne resurgemus; quod (sicutipse fatebatur) omnino prius negare consueverat. Cosi S. Gregorio, rammemorando la disputa, ch'esso hebbe co'l Patriarcha

Entychio sopra la resurrezione de corpi.

Da Costantinopoli convenne poi à S. Gregorio far ritorno alla Corte di Fatiche, e scritti Roma agitata quanto mai stata fosse per l'addietro dalla divisione compas- dis. Gregorio per l'abolizio e del. fionevole delle Chiefe d'Occidente, che riprovavano la condannazione ac-lo scissiona, cennata de'trè Capitoli. Infuriava lo scisma, e nell'ostinazione persistevano moltissime Chiefe d'Italia, e quelle lontanissime dell'Hibernia, che riputavano contrariato il Concilio Chalcedonense, & avvilite le decisioni di quel facrosato congresso e da Vigilio, e da i di lui successori, che nel softenere il valore del quinto Sinodo venivano malamente à conculcar le ragioni del quarto. Grandi agitazioni invero, e gran principii di futuri sconcerti, se non vi havesse applicato à tempo la Santa Sede pronto riparo. Concioliacolache non più agitavali la questione, se condannar', ò approvar si dovessero li trè Capitoli; mà da'Scismatici à piena bocca si chiamavano i Papi Refrattori de Sacri Canoni, e Contradittori trà loro medefimi in materie considerabilissime di Fede. In tal perturbazione di cose non trovò Pelagio sostegno più valido per la Religione Cattolica, che l'appoggio di S. Gregorio, dalla cui profonda dottrina ben si potea comprometter'il Christianesimo ogni avvantaggio per la dilucidazione del vero. Egli dunque gl'impose, che contro gli Scismaticiscrivesse; e dettatura di S.Grego. rio fula celebre [a] lettera, che leggesi sotto nome di Pelagio diretta ai a Hacentat apud Vescovi contumaci dell'Istria, la quale siccome libro, ò tomo di Pelagio dicesi per la prolissità del discorso, così Dottrina Angelica deve dirsi per la robustezza degli argomenti, con i quali ribatte, e convince gli Scismatici. Questo libro, tomo, ò lettera trasmesse poscia il medesimo S. Gregorio, quando pervenne al Pontificato, à i Vescovi Scismatici dell' Hibernia, acciò con tal lettura eglino si rendessero persuasi à ritornar ne'sentimenti della Chiesa Romana, & ad approvar la condanna seguita de'trè Capitoli, conchindendo [b] Si post bujus libri lectionem in ea, qua estis, volue- bs. Grig. li. 2.19.36

Secolo VI PELAGIO 144 II.

ritis deliberatione persistere, sine dubio non rationi operam, sed obstinationi pos dare monstratis. Così egli. Ma non contento Pelagio di maneggiar la causa di Dio con le sole parole, ad esempio di Pelagio primo suo predecessore, che costrinse i contumaci con la forza della potenza secolare di Narsete, passò anch'ei premurosissime istanze con Smaragdo Exarcho, e Vicario di Cesare in Italia, acciò con la durezza de'castighi ammollisse la ferrea cervice de'Scismatici, e rendesse l'unità, e pace alla Chiesa. E ne segui, se non un pieno, almeno un favorevole effetto, che diè principio a Faul. Diac, de à quel noto aggiustamento, che à lungo descrive [a] Paolo Diacono nella

gestis Long. lib. 5. sua Historia. cap. 12.

riano Rè di Spagua.

Sua Perfecuzione b Greg. Tur.lib. 5. сар. 38.

& Idemibid.

Suo fig'io abjura l'Arri. nesimo .

d Greg. Tur. in Hift. Franc. lib. 5.c. 38. e an.583. f Isidor. in Chron Goth.

Mentre così gemeva l'Italia fotto il duro giogo de'Longobardi Heretici, & afflitta giaceva la Chiesa dilacerata dall'accennato Scisma, scoppiò nelle Spagne il tuono di una persecuzione, che sù delle più crudeli, che Leovigildo Ar- habbiano giammai suscitate gli Arriani contro i professori della Fede Nicena. Regnava colà Leovigildo, che zelantissimo della sua empia Setta s'impegnò di propagarla con far'unicamente fiorir nella Spagna l'Arrianecontro i Cattoli simo. Diedero pronta molla al di lui animo inclinato al male le potenti domestiche persuasive di Goisuintha sua Regia Consorte, donna samosa per l'odio contro i Cattolici, e per [b] il castigo, con cui punilla Dio con farle faltar fuori della cassa repentinamente un'occhio in pena della sua perfidia. [b] Di lei raccontasi, che havendo Leovigildo congiunto in matrimonio Hermenegildo suo figliuolo con Ingundi figlia del Rè Sigiberto, Donzella non men bella di corpo, che di animo puriffimamente Cattolico prendessela Gossuintha [c] blandis sermonibus, ut rebaptizaretur in Arriana Haresi, e che [c] Illa viriliter reluctans, francamente respondessele [c] Sufficit satis me ab originali peccato baptismo salutari semel ablutam esse, & Sanctam Trinitatem in una aqualitate confessam. Hac me credere ex toto corde confiteor, neque unquam ab bac fide ibo retrorsum: per lo che infiiriasse l'animo inesorabile di Goisuintha, & [c] apprehensam puellam per comam capitis in terram concidit, & diu calcibus verberatam, ac sanguine cruentatam jussit spoliari, & piscinæ immergi, sed nunquam animum suum afide nostra restexit. Leovigildo cotali oltraggi vedeva, & approvava, e con displicenza di così heroica costanza, come di vivo presente rimprove-Hermenegildo ro della sua Fede Arriana, sotto honorevole pretesto se la tolse d'avanti, assegnando à lei, & allo Sposo una Città Iontana dalla Corte Paterna, [c] in qua residentes regnarent. Mà colà regnò meglio Dio in essi, che eglino in quel Principato, conciosiacosache capit Ingundis pradicare viro suo, ut relicta Hæresis fallacia, Catholicæ sidei veritatem agnosceret; quod ille diu refutans, tandem commotus ad ejus prædicationem conversus est ad Legem Catholicam. Questo colpe ferì il cuore a Leovigildo; onde dicel'Historico, [d] Magna eo [e] anno in Hispania Christianis persecutio suit, multique exiliis damnati, facultatious privati, facie decocti, carceri mancipati, verberibus affecti, ac diversis supplicies trucidati sunt. E più à lungo di Leovigado soggiunge Isidoro, [f] Leovigildus perfidia furore repletus, in Catholicos persecutione commota, plurimos Episcoporum exilio relegavit, & Ecclesiarum redditus, & privilegia tulit, multosque terroribus suis in Arianam bæresim, & pestilentiam impulit, plerosque sine persecutione illectos aure, rebusque decepit. Ausus quin etiam inter catera baresis sua contagia rebaptizare Catholicos, & non solum ex plebe, sed etiam ex Sacerdotalis

Ordinis

PELAGIO

Ordinis dignitate, sicut Vincentium Casaraugustanum de Episcopo Apostatam

factum, & tanquam de Cœloin inferna projectum.

Mà non mai più pronto scende Dio alla difesa de'suoi Fedeli, che Alcuni miracoloquando i suoi Fedeli sono oppressi dalla fierezza de' Tiranni; onde adin- contro gli Arriaviene, che siccome i tormenti sono gli argomenti della loro barbarie, co-ni, sì i miracoli, dice S. Agostino, sono le autentiche onnipotenti, e chiare, [a] Quibus Ecclesia demonstratur, eperi quali [b] Possumus digito demonstra- cont.epist.sandam. re Ecclesiam, & sunt caci, qui eamnon vident; essendo cosa, che per essi cont.epist.sundam. [c] Extat Ecclesia cunstis clara, atque conspicua; e[d] Sic omnium etiam In-bildemtr.1. in so. c. Idem cont. Crestidelium oculis exhibetur, ut claudat etiam ora Paganorum. [e] Entrati hostonius. so. stillmente gli Arriani nel Monasterio di S. Martino presso Carthagena, uno di lib.3.063. di essi, che sù il più insolente, & ardito, nell'atto di lanciar'un colpo di spada sopra l'Abate, cadde morto, e [e] Reliqui hac videntes timore perterriti fugerunt. [f] Altercando con ostinata disputa un Cattolico con un' f Idem ibid, Heretico Arriano, e non potendo il Cattolico franger la dura cervice dell' Heretico nè contestimonianze della divina Scrittura, nè con altrapiù valevole prova, Experire, disse, virtutem Sanctissima Trinitatis, & in così dire egli si trasse dal dito un'anello, e gittatolo sopra un gran suoco, quivi dentro lasciollo, sin che suoco anche l'anello divenisse al colore, al calore, & alla vista. Quindi animosamente spintosi à rilevarlo, Immensa Trinitas Deus, egli replicò, e preselo con la mano, si quid dignum Te credo, ostende. Certe si recta est fides mea, nibil pravalebunt hac incendia sava; & ablatum inde anulum diutissime palma sustinuit, & nibil est nocitus; sed magis confuso Haretico Catholicos omnes fervore sua Fideiroboravit. Con [g] egual'invito, ma con più strepitoso apprestamento un Diacono Cattolico citò un Sacerdote Arriano al Tribunal de' Miracoli, e più fontuosamente eziandio gradì Dio la risoluzione, & abbracciò la disesa della sna causa; Gettisi, disse il Diacono, un' Anello in un gran caldajo di acqua bollente, e chi dinoi fenza offesa del braccio quindi lo estraherà, guadagnerà la contesa, & authenticherà la verità della sua Fede. Firaccettata dal Sacerdote Heretico la proposta, estabilita per il seguente mattino nella publica Piazza la prova. [h] Sed Fidei fervor, per quem hac primum Diaconus h Idemibile, protulerat, capit, inimico insidiante, tepescere; conciosiacosach'egli ò timo roso del successo, ò dubbioso del suturo miracolo, [h] Surgit diluculò, brachium infundit oleo, unquento conspergit, sed tamen loca sancta circumit, & Dominum deprecatur. Quid plura? Giunge l'hora: concorre il Popolo: accendesi il suoco: bolle spumando a grandi onde l'acqua del caldajo: vi filancia dentro l'anello: e tremando il Diacono snudasi il braccio per immergervelo; mà nello snudarselo esclama l'Heretico, e con l'Heretico tutta la Turba de'circostanti, Son magie, son'incanti cotesti tuoi promessi miracoli, è Cattolico: il tuo braccio unto d'infoliti unquenti ti rende reo, benche muto. Và mago, vàingannatore, e ò muta Fede, se vuoi salvar'il braccio, ò cangia braccia, se vuoi far prova della verità della tua Fede. Mentre così irriso, e bessato da isischi degli astantiritrovavasitutto consuso il misero Diacono, la Providenza del Cielo, che nonperde mai le sue cause, guidò spensieratamente per quella strada un'altro Diacono di Ravenna, intento a non sò qual suo affare; e perciò quindi passando, parte non attendendo, e parte non curando quella moltitudine di gente, e quell'infolito bisbiglio. Mà Dio, che di colà facevalo passare, Campione destinato à sostener'in Tome II.

a S. Aug. in lit?

B Idem de glero

a Idem ibid.

clar maurty.

cap 80.

Secolo VI. quel cimento la sua Fede, secelo tornare alquanto indietro, framischiarsi frà la turba, e con domande, & atti curiosi indagar la cagione di quel tumulto, e di quella insolita novità; sugli tutto da un'Heretico volontieri riferito e il corso, e l'esito di quella dissida; che non così tosto hebbe egli risaputa, che infiammato di Dio, esorpreso da inopinato violente surore, che su zelo di veder come perditrice in quella tenzone la sua Fede Nicena, fattofilargo, rompendo la folla col petto, e con lespalle, e nel medesimo tempo denudandosi con la sinistra mano il destro braccio, giunse al caldajo, e mutolo diparole, ma eloquente di fatti, giù fin'al fondo ve lo immerse, e tanto tempo tennelo dentro il bollore di quelle acque, quanto ve ne volle per rintracciar'e impadronirsi di quel piccolo anello, sollevato, e sbattuto hor quà, hor là, come paglia, dall'impeto delle onde. Quindi estrattolo, mostrò in alto al publico l'anello, e'Ibraccio, e disse, Ecco la perità della mia Fede, e tanto basti. Irritato dal satto, [a] & valde confufus Hareticus, foggiunge l'Hiltorico, inicit audax manum in aneo dicens, Prastabit & mibi hac fides mea; ma con dissimile riuscita [a] protinus usque ad ipla ossum internodia omnis caro liquefacta defluxit. Altri molti nobili b Greg. Tur. de attestati di nostra Santa Religione soggiunge ne' [b] suoi aurei Libri Gregorio Turonenfe, seguiti pur'allora nelle Spagne, durante la persecuzione e Idemibid. lib. 5. accennata di Leovigildo, [c] di un Sacerdote Heretico, che in dispregio di un Sacerdote Cattolico, volendo esso benedir le vivande nella commune mensa di un'albergo, ove di passaggio ambedue insieme si ritrovavano, nel mandar guì il primo boccone, mandò fuori l'anima, che gli s'intorzò nellagola, & affogollo, [d] di un Chierico, che crudelmente frustato per comandamento, e in presenza del Rè, non sentì alcun dolore di battiture, [e] di un Vescovo, che qual nuovo [f] Cirola, baldanzosamente ostentar volendo la virtù de'miracoli, fè divenir vero cieco uno, che da lui corrotto.con denari, volle fingersi tale, [g] d'altri in fine, che Noi à bella po-

d Idemibid. сар. 82. e Idem de glor Confessicap.13 • Vedi il Pontificato di Felice Terzo tom. 1. pag. 575. g Idem de glor. martyr. lib. 1.0.85.

Franc. lib.5.c.43.

Disputa trà Gregorio Turonenfe, & Agilane Here. gico Arriano.

gildo, discorso non ingrato à regultrarsi per ammaestramento del Lettore, e per pregio dell'opera, e quale Noi riferiremo con le parole medesime h Greg. Tur. Hift. dell'Autore, che su Historico insieme, e parte del successo, [b] Leonigildus Rex, eglidice, Agilanem Legatum ad Chilpericum mittit, virum nullius ingenii, aut dispositionis ratione peritum, sed tantum voluntate in Catholica Lege perversum. Quem cum via Turonos detulisset, lacessere nos de fide, & impugnare Ecclesiastica dogmata capit: Iniqua enim (inquit) fuit antiquorum Episcoporum lata sententia, que equalem asseruit Filium Pairi . Nam qualiter (inquit ) poterit effe aqualis Patri in potestate, qui ait, Pater major me est? Non est ergo aquum, ut ei similis astimetur, quo se minorem dicit, quitristitia mortis ingemuit, cui postremò moriens spiritum quasi nulla praditus potestate commendat . Vide Patre eum, & atate, & potestate paterna minorem. Ad hac ego interrogo: Si crederet Jesum Christum Filium Dei este? Si eundemque esse Dei sapientiam, si lumen, si veritatem, si vitam, si justitiam fateretur? Qui ait: Credo bac omnia ese Filium Dei. Et ego: Dic ergo mihi: Quando Puter sine sapientia? Quando sine lumine? Quando sine

vita? Quando sime veritate? Quando sine justitia fuerit? Sicut enim Pater sine istis ese non potuit, ita T sine Filio ese non potuit, qua maxime & Dominici Nominis Mysterio coaptantur; sed nec Pater eset ubique, si Filium

statralascianio per intervenir'à una disputa, ch'ebbe il medesimo Gre-

gorio Turonense con Agilane Heretico Arriano Ambasciadore di Leovi-

147

Capitolo XIII.

non haberet. Quod autem eum dixisse ais: Pater major me est: scias eum hoc ex assumpta carnis humilitate dixisse, ut cognoscas non potestate, scd humilitate te suisse redemptum. Nam tu qui dicis, Pater major me est, oportet memmisse, quod alibi ait: Ego & Pater unum sumus. Nam & mortis timor, & commendatio spiritus ad infirmitatem corporis est referenda, ut sicut verus Deus, ita &

verus homo credatur.

Et ille: Cujus quis implet voluntatem, eo & minor est: semper Filius minor est Patre, quia ille facit voluntatem Patris, nec Pater illius voluntatem facere comprobatur. Ad hac ego: Intellige, quia Pater in Filio, & Filius in Patre in una semper Deitate subsistit; nam ut cognoscas, Patrem Filii facere voluntatem: si in te fides Euangelica manet; audi, quid ipse Jesus Deus noster, cum ad resuscitatum venit Lazarum, ait: Pater gratias ago tibi, quoniam audistime, & ego sciebam, quia semper me audis: sed propter turbam, que circumstat, dixi, ut credant, quia tu me misifi. Sed & cum ad passionem venit, ait: Pater clarifica me claritate, quam habui apud temetipsum, priusquam mundus fieret. Cui Pater de Calo respondit: Et clarificavi, & iterum clarificabo: Aqualis est ergo Filius in Deitate, non minor, sed neque aliquidminus habens; nam si Deum consiteris, necesse est integrum fatearis, & nihil egentem; si verò integrum esse negas, Deum esse non credis. Et ille, Ex assumpto homme capit Filius Dei vocitari; nam erat, quando non erat. Et ego, Audi David dicentem; Ex utero ante Luciferum genuite. Et Joannes Evangelista ait: In principio erat Verbum, & Verbum erat apud Deum, & Deus erat Verbum; & hoc Verbum caro factum est, & habibitavit in nobis; per quem facta sunt omnia. Nam vos cacati veneno persuasionis

nibil dignum de Deo sentitis. Et ille: Numquid & Sanctum Spiritum Deum dicitis, aut aqualem Patri, Filioque decernitis? Curego, Una in tribus est voluntas, potestas, & operatio : unus Deus in Trinitate, & trinus in Unitate ; tres Persona, sed unum Regnum, una Majestas, una Potentia, Omnipotentiaque. Et ille; Spiritus Sanctus, inquit, quem aqualem Patri profertis, ac Filio, utrinque minor accipitur, quia & à Filio promisus, & à Patre legitur misus : nemo enim promittit, nisi quod sua dominationis subsistit: O nemo mittit, nisi inferiorem se, sicutipse ait in Evangelio: Nisi abjero, Paracletus ille non veniet: si autem abjero, mittamillum ad vos. Ad hac ego respondi: Benè Filius ante passionem ait: quia nisi ille ad Patrem victor remeaverit, ac proprio sanguine redempto Mundo dignum Deo ex homine præpararet habitaculum, non potest Sanctus Spiritus idem Deus in pectore phanatico, & originalis criminis labe infecto descendere: Spiritus enim Sanctus ( ait Salomon) effugiet fictum. Tu autem si spem aliquam resurrectionis habes, noli loqui adversus Spiritum Sanctum: quia juxta sententiam Domini, Spiritum Sanctum bla-Sphemanti non remittuntur, neque in hoc sæculo, neque in futuro. Et ille: Deus est, qui mittit: non est Deus, qui mittitur. Ad bac interrogo, si crederet doctrinam Petri, & Pauli Apostolorum? Respondente eo, Credo, adjeci : Cum argueret Petrus Apostolus Ananiam pro fraude fundi, vide quid dicat: Quid enim tibi visum est mentiri Spiritui Sancto? Non es mentitus hominibus, sed Deo. Et Paulus cum gratiarum spiritualium distingueret gradus: Hec omnia, inquit, operatur unus, atque idem Spiritus, dividens unique sicut vult. Qui enim quod voluerit, facit, in nullius redigitur potestatim. Nam & vos, ut superius dixi, nibil recte de Trinitate sancta sentitis; &

Secolo VI.

quam iniqua sit bujus secta perversitas, ipsius Auctoris vestri, idest, Arii

expressit interitus.

Ad hac ille: Legem, quam non colis, blasphemare noli: nos però qua creditis, & sinon credimus, non tamen blasphemamus, quia nondeputatur crimini, si illa, & illa colantur: sic enim vulgato sermone dicimus; None esse noxium, si inter Gentilium aras, & Dei Ecclesiam quis transiens utraque veneretur. Cujus ego sultitiam cernens ajo: Ut video, & Gentilium defensorem, & hareticorum assertorem te esse manifestas, cum & Ecclesiastica dogmata maculas, & Paganorum spurcitias pradicas adorari. Satius, inquio, faceres, si ea te armaret sides, quam Abraham ad ilicem, Isaac in ariete, Jacob in lapide, Moyses videt in sente : quam Aaron portavit in logio, David exultavit in tympano, Salomon predicavit in intellectu: quam omnes Patriarcha, Propheta, sive Lex ipsa, vel oraculis cecinit, vel sacrificiis figuravit: quam & nunc prasens suffragator Martinus noster, vel possedit in pectore, vel ostendit in opere: ut & tu conversus crederes inseparabilem Trinitatem, & accepta à nobis benedictione, purgatoque à mala credulitatis veneno pectore delerentur iniquitates tua. At ille furore commotus, nescio quid quasi insanus frendens, ait: Antè anima ab hujus corporis vinculis emigret, quam ab ullo religionis vestra Sacerdote benedictionem accipiam. Et ego: Nec nostram Religionem Dominus, sive fidem ita tepescerefaciat, ut distribuamus Sanctum ejus canibus, ac pretiosarum Margaritarum sacra porcis squalentibus exponamus. Ad hac ille relicta altercatione surrexit, & abiit. Sed post hac cum in Hispanias reversus fuisset, infirmitate debilitatus, ad nostram religionem, necessitate cogente, conversus est. Così Gregorio Turonense. Mà il maggior miracolo, e la più forte disputa, che seguisse nell'accennata agitazione delle Chiese di Spagna, su la cruda guerra, che mosse Leovigildo al suo Figliuolo Hermenegildo, e la barbara morte, che in fine gli sè dare, per cui egli divenne Martire glorioso della Religione Cattolica, e valido protettore apprello Dio della Nazione Spagnuola. Dalla narrata commozione dell'animo di Leovigildo contro il Figlinolo, ne nacque in breve la guerra, combattendo dalla parte del Padre la fazione più potente degli Arriani, e dalla parte del Figlio quella più debole de'Cattolici. Mà Hermenegildo conoscendosi inferiore di forze, benche la più giusta causa esso difendesse della Fede Nicena, spedì in Oriente all'Imperador Tiberio S.Leandro Vescovo di Siviglia, implorando soccorso contro il Padre à favore delle cose cotanto afflitte del Christianesimo in quelle Chiese; & in quest'occasione sui, che ritrovandosi allora Nunzio S. Gregorio nella Corte dell'Imperadore, trà lui, e S. Leandro si stringesse quella grand'amicizia, che continuò polcia con quella dotta corrispondenza di lettere, che pur'hora leggiamo nell'Epistolario di quel Pontefice. Però il soccorso richiesto sù troppo scarso, epoco fedele: [a] conciosiacosache per trenta mila soldi venderono i Greci la loro Fede all'Inimico, Prigionia, e mor- e venuti à battaglia abbandonarono Hermenegildo, trahendosi dalla parte di Leovigildo, che vittorioso della giornata, spogliò il Figlio de Regi paludamenti, e rinserrollo in oscurissimo carcere, doppo di haver di nuob s. Greg. in dial. vo invano intrapreso ogni più forte mezzoper opera [b] di un Vescovo Arriano, affinche nel giorno di Pasqua egli ricevesse la communione nel rito Arriano; e poi condannollo, come seguì, al taglio della testa, nel cui atto udissi nel carcere una dolce invisibile melodia di suoni, e canti

celesti,

Leovigildo intima la guerra ad Hermenegildo.

a Gre. Tur. Hiftor. Frant. lib. 5.c. 38.

te di S.Hermenegildo .

lib.3.c. 31.

Capitolo XIII.

Corpo del Martire, lo resero in quell'istessa prigione venerabile ezian-

Liciniano di Carthagena, Giovanni di Girona, & altri degni Ecclefiastici, che anche nelle loro relegazioni seppero combattere, e vincere l'Arria-

Sanctarum Scripturarum ditissimos, in quibus vehementi stylo Ariana Haresis confodit atque detegit impietatem, oftendens scilicet quid contra eosdem habeat Catholica Ecclesia, vel quantum distet ab eis Religione, vel Fidei sacramentis! Extat & aliud laudabile ejus opusculum adversus in-Hituta Arianorum, in quo propositis eorum dictis, suas responsiones apponit.

Vincentium Casaraugustana Urbis Episcopum, qui ex Catholica Fide in Aria-

Hunc Rex cum ad nefanda Heresis crudelitatem compelleret, & hic omnino resisteret, exiliotrusus, Barcinone relegatus, per decem annos multas insidias, & persecutiones ab Arianis perpessus est. Qui postea condidit Monasterium, quod nunc Biclaro dicitur, ubi congregata Monachorum societate scripsit regulam ipsi Monasterio profuturam, sed & cunctis Deum timentibus satis necessariam. Addidit & in libro Chronicorum ab anno primo Justini Junioris principatus usque ad annum octavum Mauritii Principis Romanorum, & quartum Recaredi Regis annum bistorico, compositoque sermone val-

divoto Monaco chiamato Vincenzo. Questi non potendo pazientemente soffrire, che Vincenzo Vescovo di Saragozza con rinegar la Fede Nicena havesse avvilito il nome di Vincenzo, ch'esso dalla nascita portava, uscì fuori dal suo ritiro, e publicando, ch'ei chiamavasi Vincenzo, e che scendeva nell'arena di aspra tenzone per vendicar l'affronto, che à talnome vittoriolo havea recato l'infame Vincenzo di Saragozza, predicò valorofamente da per tutto con sì franco zelo la Confustanzialità del Divin Figlio

crudelissime peremptus est Legione, undecima mensis Septembris, nel qual giorno eziandio si celebra la sua commemorazione nel Martirologio de'

celesti, e si viddero inustrari chiarori di luce, che circondando il morto

PELAGIO

dio à i medesimi Arriani. In cotal guisa infierito Leovigildo nel sangue del-Essico di S. I canle sue viscere, esiliò da'suoi stati S. Leandro di Siviglia, e'l di lui Fratello scovi Cattolici. Vescovo di ...., Mausona Arcivescovo di Emerita, Severo di Malaga, feritti.

nesimo. Essendo che di S. Leandro dice l'Historico, [a] Hic in exilii (un pe- a S. ssidor, de scrip. regrinatione composuit duos adversus Hæreticorum dogmatalibros eruditione Ecclesco. 28.

Et il medesimo Autore di Severo soggiunge, [b] Severus Malacitana Sedis b Idemibidem. Antistes, Collega & Socius Liciniani Episcopi, edidit librum unum adversus cap.31.

nam pravitatem fuerat devolutus. E conchinde in fine di Giovanni, [c] c Idem !ibid.

de utilem historiam. Così S. Isidoro. Ma chi più graziosamente, e con Martirio dis. Vinmen forte motivo mostrò intrepidezza degna di Heroe Cattolico, siiun cenzo Monaco,

contro gli Arriani, che [d] Ante fores Monasterii ab Arianis irruentibus dBar.an.384.n.10.

Santi. Dicesi, che si pentisse Leovigildo dell'eccesso seguito contro il suo e S. Grez. indiale medesimo Figliuolo; ma S. Gregorio [e] soggiunge, che il suo pentimento lib.3.c. 31. & Grenon non sosse battante à rimoverlo dalla professata heresia: onde rimane ese Franc. lib.8.c. ult.

quel nobilissimo Regno. E questi su Recaredo, che doppo la morte del Padre, mosso dall'esem-no convertito alpio del fuo maggior Fratello, e convinto dalla multiplicità de'Miracoli la Fede dalla forchiamati à sè li Vescovi della Setta Arriana, in cui sin allora egliera f Gregor. Tur. Hicresciuto, così è sama, che loro parlatse, [f] Cur inter vos, & Sacer- sor. Franc. 1.9.6.5.

crabile la dilui memoria à i Posteri, & in questo solo gradita, perch'egli diè al Mondo, & alla Spagna due Figli, l'uno Martire, l'altro Rè ditai Cattolici costumi, che forse niun'eguale può vantarne nel zelo della Fede

Tomo II.

Pag. 146.

fundam, cap.4.

c An. 585.

d Greg. Tur. Hifto ria Francilib.9.c.5

Conversioni de' SpagnuoliArriani

e Idem ibid.

Un Vescovo Arriano dà di capo al muro per rab bia de' Cattolici.

£ An. 589. ledo fotto Reca redo .

dotes illos, qui se Catholicos dicunt, jugiter scandala propagantur? Et cum illi per fidem suam signa multa ostendant, vos nibiltale agere potestis? Qua de re convenite, quaso, simul, & discussis utriusque partis credulitatibus. qua pera sunt, cognoscamus. Et tunc aut accepta illi à pobis ratione, ea credant, qua dicitis; aut certe ab illis veritatem cognoscentes, qua pradicaverint, vos credatis. Così egli. Fiì breve, marifoluta la proposta, etanto più risoluta, quanto che dichiarossi il Rèmolto maravigliato de'suoi Vescovi Arriani, che non mai in alcun tempo essi havessero autenticata la 2 Vediquesto me- loro Fede con dimostrazione di publico miracolo, anzi che al contrario desimo Fonciscato un diloro per voler rendersi miracoloso, havesse [a] ultimamente in vece d'illuminar'un cieco, acciecato un che godeva perfettissima vista; quando che nei Cattolici fcorgeva giornalmente una virtù fopranaturale, per cui eglino facevano più miracoli, che passi, lasciando ovunque passavano, testimonianze chiare dell'incontrovertibilità della loro Religione. Argomento potentissimo, evalevole à render reo di ostinata inflessibilità chiunque fuor della Chiefa Cattolica prefume trovar vera Fede, e che su di tal forza à quell'alta mente di S. Agostino, che protesto questo per un de'principali motivi della fua conversione, e si rese seguace di quella Religione, che fola vanta fopra tutte Principio, Progresso, & Augumento miracolob S. Aug. cont. ep. 60, e divino, [b] Multa sunt, qua me justissime tenent in Ecclesia Catholica gremio: Tenet consensio populorum, & gentium : Tenet auctoritas Miraculis inchoata, spe nutrita, charitate aucta, petustate firmata: Tenet ab ipsa Sede Petri Apostoli usque ad prasentem Episcopatum successio Sacerdotum. Così S. Agostino. L'ordine Regio dunque, la Regia inclinazione, e molto più la Ginstizia della causa [c] adunò i Vescovi dell'una, e dell'altra parte, animò i Cattolici, e convinse facilmente gli Arriani, i qualinella disputa, che si agicò, rimasero persuasi dalla verità degli argomenti; onde il saggio Rè [d] cognopit perum Deum sub distinctione coli Personarum trium, idest Patris, Filii, & Spiritus Sancti, nec minorem Filium Patre, Spirituque San-Eto, neque Spiritum Sanctum minorem Patre, vel Filio, sed in una aqualitate, atque omnipotentia hanc Trinitatem verum Deum fateri. In esecuzione di questa credenza, se Catholica Legi subdidit, & accepto signaculo Sancta Crucis cum Chrismatisunctione, credidit Jesum Christum Filium Dei aqualem cum Patre, & Spiritu Sancto regnantem in sacula saculorum. Fù così publica la confessione di Recaredo, così sontuosa la funzione, e così gloriosa la conversione, ch'ella tirò seco tutto il partito degli Heretici. Del solo [e] Athaloco Vescovo Arriano leggesi, che tal mutazione di Religione soffrir non potendo nella Spagna, diè per rabbia di capo nel muro, rimanendo morto, vittima del Diavolo, e riso della Plebe. Ma non contento il Rè di haverriposta con la sua conversione nel Soglio Reale la Fede Nicena, se eziandio non estirpava affatto da'suoi Regni l' Arrianesmo, volle stabilir'il ben fatto con la risoluzione disalutevolissime Leggi, per Concilio di To. il cui effetto [f] convocò da tutte le Provincie à sè soggette un Concilio nella Città di Toledo, che su uno de più celebri, e memorabili, che si riferiscano nelle Historie Ecclesiastiche, tanto per il concorso de'Vescovi che passò il numero di settanta, quanto perche da quel tempo in avvenire per molti secoli perseverò quasi del tutto incorrotta la Religione Cattolica nella Spaqua, con eterna laude di que'Monarchi, che l'hanno dominata, e che con l'eminenza del bel titolo di Cattolici la fignoreggiano ancora con Capitolo XIII.

presiede à tutti, anche come Legato di Papa Pelagio; e dignissima su la Confessione di Fede, che nell'apertura del Concilio publicamente professò

la più candida purità della Fede Romana. S. Leandro Vescovo di Siviglia

PELAGIO II. ·

il pio Rè Recaredo nella individual credenza del Misterio della Santissima Trinità, nel tenore, e forma, che siegue, [a] Consitemur Patrem, qui genuit 2 Synod, Tolet. 3. ex substantia sua Filium sibi coaqualem, & coaternum; non tamen ut idem sit to.2. Concil.
natus, & genitor, sed persona alius sit Pater, qui genuit, alius sit Filius, qui de del Rè Recarefuerit generatus, unius tamen uterque substantia in divinitate subsistat: Pa- do. ter, ex quo sit Filius, ipse verò ex nullo sit alio: Filius, qui habeat Patrem, sed sine initio, & sine diminutione in ea, qua Patri coaqualis, & coaternus eft, divinitate subsistat. Spiritus Sanctus à nobis confitendus est, & prædicandus à Patre, & Filio procedere, & cum Patre, & Filio unius esse substantiæ; tertiam verò in Trinitate Spiritum Sanctum esse personam, qui tamen communem habeat cum Patre, & Filio divinitatis essentiam. Hac enim San-Eta Trinitas unus est Deus, Pater, & Filius, & Spiritus Sanctus, sujus boni-

tate (omnis licet bona sit condita creatura) per assumptam tamen à Filio humani habitus formam, è damnata progenie reformamur in beatitudinem pristinam. Sed sicut vera salutis indicium est, Trinitatem in unitate, & unitatem in Trinitate sentire; ita erit consumata justitia, si eandem sidem intra universalem Ecclesiam teneamus, & Apostolicam unitatem in Apostolico positi fundamento servemus. Così egli. Prosegui quindi il Rè à detestar con Arrio tutte le di lui Heresie, accettando li primi quattro Concilii Generali, & autenticando tanto egli, quanto Badda sua Regia Consorte la Confessione

redus Rex fidem hanc sanctam, & veram Confessionem, quam unam per totum Orbem Catholica confitctur Ecclesia, corde retinens, ore affirmans, mea dextera, Deo protegente, subscripsi; & immediatamente doppo, Ego Badda gloriosa Regina hanc fidem, quam credidi, & suscept, manu mea de toto corde subscripsi. Doppo questi fausti principii deputò il Concilio un Vescovo, affin che in nome del Sinodo interrogaffe i Prelati, sospetti di adherenza co'Gothi Arriani, per rinvenire, se la loro Fede sosse tinta da alcun neo di errore; e ritrovata in tutti purità di senso, e di parole, proseguirono gli atti con la condannazione dell'Arrianesimo, e con la formazione di ventitre Canoni, che facilmente ritrovera il Lettore ne Compilatori

esposta con la sottoscrizzione de'loro nomi in questo tenore, [b] Ego Reca- b Widem.



dell'allegato Concilio.

## CAPITOLO XIV.

Gregorio Magno Romano, creato Pontefice li 3. Settembre 590.

Applicazioni, e Scritti di S. Gregorio Papa contro i Scismatici, & Heretici. Pretenzione del Patriarca Greco nell'arrogarsi il titolo di Patriarca Universale. Contradizione di S. Gregorio; e spiegazione, e signifi-cazione di tal Vocabolo. Humiltà insigne di S. Gregorio. Calunnie oppostegli dagli Heretici. Celibato Ecclesiastico, e sua Antichità.

Naove fatiche di San Gregorio Pa-pa contro i Scifmatici .



A chì così bene haveva combattuto in Oriente contro gli Origenisti, meritò di passar glorioso in Occidente, inalzato all'alta Sede Pontificia, per seguitar contro gli Heretici le battaglie egualmente, e le vittorie. S. Gregorio su questi, di cui dovendo Noi in questo luogo far menzione, malagevole impresa ci riuscirebbe il de-

scriverne i fatti, per cui dall' Antichità meritò il nome di Magno, se la nostra Historia non ci restringesse à que' successi solamente, che concernono al corso delle Heresie, li quali benche siano una piccola parte della di lui vita, nulladimeno appariscono, e sono soggetto grande d' Historia. Primo oggetto della sua Apostolica cura su quello medesimo, ch'ei riconosceva in qualche modo come parto delle sue fatiche, cioè l'estirpazione de'Scismatici, disuniti dalla Communione della Chiesa Cattolica per la condanna accennata de' trè Capitoli, contro la presunzione de quali egli haveva di già molto scritto, e molto operato di ordine, come si disse, del suo Predecessore Pela-gio Secondo. Avanti dunque di spingersi contro loro con la sorza della dottrina, e con l'efficacia del comando, premesse per tutto il Mondo come foriera delle sue rette intenzioni una lettera Circolare, in cui, tralasciando Noi di riferire quelle divine Massime, che lo rendono eminente nella difesa della Sacerdotale Dignità, così soggiuna S. Greg. lib. 1. ep. ge nell'appartenenze della Fede, riconosciuta da lui per fondamento di tutto il Cattolico edificio, [a] Praterea quia corde [b] creditur ad justio Idest prima qua-tiam, ore autem confessio est ad salutem: sicut Sancti Evangelii quatuor Lituor Conciliagene bros, ita quatuor [c] Concilia suscipere, & venerari me fateor, tota devotione complector, integerrima approbatione custodio. Così egli. [d] S. Stefano nod S. Oregor, lib.1. bil membro della Chiefa di Napoli, udita la promozione al Pontificato di

b Ad Rom 10.

epift 15.

Capitolo XIV.

GREGORIO

un tanto celebre Prelato, portossi à i di lui piedi con humile rassegna- MAGNO. zione, protestando, che s'ei subentrava per lui mallevadore con Dio della validità, e suffistenza del quinto Sinodo, esso haverebbe incontanente rinunziato allo scisma, & abbracciata l'unità con la Chiesa Romana. Afficurollo San Gregorio, dileguandogli l'ombre de'mal concepiti sospetti, e ritornò Stefano à Napoli, tromba di gloria della Santità del Pontefice, & Apostolo di predicazione per la conversione de' suoi ingannati fratelli. Havea [ a ] egli sin dal suo primo ingresso nel Ponti- a Idem lib.s.epis. ficato ottenuto da Maurizio, ch'era succeduto à Tiberio nell'Imperio, 16. un' Imperial' Editto, che tutti li Vescovi Scismatici dovessero portarsi à Roma, per dir loro ragioni avanti la prima Sede, & attender da lui l'oracolo della decisione. Ma impegnati nella disubidienza i Vescovi, e sconvolto lo stato politico dell' Italia dalle spesse incursioni de' Longobardi, non mai sortì la convocazione accennata, reclamando gli Scismatici contro il Papa presso l'Imperadore con doppio loro danno, resi rei di colpa enorme per la ostinazione nello scisma, e di severissima pena, con cui castigolli Dio, riducendo Severo d' Aquileja loro Capo, ramingo fuori della fua Chiefa incendiata, & arfa da' Longobardi, & esso eziandio impotente à sostentar con l'elemosine la vita: nella qual grave necessità di quell'assitto popolo, benche scismatico, accorse San Gregorio con tutta l'ampiezza della sua Apostolica carità, ricomperando schiavi, e sovvenendo poveri, & accompagnando il pietoso fatto con l'aureo detto [ a ] Misericordia prius Fidelibus, ac postea Ecclesia Hostibus est facienda. Contro i rimanenti ò refrattori, ò contumaci egli operò eziandio con l'arme dell'Esarcho Imperiale, dimostrandone San Gregorio non sol contento, mà gradimento, e rendimento [b] di grazie à Giovanni Vescovo di Ravenna, b S. Gregal 9. epist. al cui savio impulso si era acceso, e mosso lo sdegno dell'Esarcho. Ad al-61. tri che ingannati più tosto, che ingannatori ricusavano di ricevere il quinto Smodo come riputato contrario al Chalcedonenfe, tal nobile lettera scriffe in questo tenore, [c] Exeuntes maligni homines turbaverunt animos eldeml.2.epif.10. vestros, non intelligentes, neque qua loquuntur, neque de quibus affirmant, astruentes quod aliquid de sancta Chalcedonensi Synodo pia memoria Justiniani temporibus sit imminutum, quam omni fide, omnique devotione veneramur. Et sic quatuor Synodos sancta universalis Ecclesia, sicut quatuor libros sancti Evangelii recipimus. De personis verò, de quibus post terminum Synodi aliquid actum fuerat, ejusdem piæ memoriæ Justiniani temporibus est ventilatum: ita tamen ut nec fides in aliquo violaretur, nec de iifdem personis aliquid aliud ageretur, quam apud eandem sanctam Chalcedonensem Synodum fuerat constitutum. Anathematizamus ergo, si quis ex definitione fidei, que in eadem Synodo prolata est, aliquid minuere presumit, vel quasi corrigendo ejus sensum mutare: sed sicut illic prolata est, per omnia custodimus. Te crgo, fili charissime, decet ad unitatem San-Eta Ecclesia remeare, ut finem tuum valeas cum pace concludere, ne malignus spiritus, qui contra te per alia opera pravalere non potest, ex hac causa inveniat, unde tibi in die exitus tui in aditu Regni cælestis obsistat. Così San Gregorio in fincerazione della validità del quinto Sinodo. E perche furono più docili li Vescovi dell'Hibernia à sottomettersi à i sinceri sentimenti del Pontefice, surono eziandio li più fortunati, che conosciuta la verità,

Secolo VI GREGORIO MAGNO.

num. 6.

verità, seppero da i loro cuori, e dalle loro Chiese abolire affatto lo scifma. Questi inviarono suppliche à San Gregorio per la dilucidazione di <sup>2</sup> Baron. anno 592. quell'intricata materia, [a] & angustia press, dice l'Historico, ad Romanam Ecclesiam litteris datis clamant. Udilli S. Gregorio, e come Maestro,

36.

c Heb. 12.

e come Padre così loro rispose, illuminando in un subito le tenebre di quel b S.Gres. loz. spift. mal appreso Concilio con il chiatore di convincentifilmi argomenti, b Seripta vestra summa cum gratulatione suscepi, sed érit in me uberior valde latitia, simihi de vestra contigerit reversione gaudere. Prima itaque Epistola vestra frons gravem vos pati persecutionem innotuit. Qua quidem persecutio, dum non rationabiliter sustinetur, nequaquam proficit ad salutem. Nam nulli fas est retributionem pramiorum expectare pro culpa. Debetis enim scire ( sicut Beatus Cyprianus dixit ) quia Martyrem non facit pæna, sed causa .. Dum igitur ita sit, incongruum nimis est de ea vos, quam dicitis, persecutione gloriari, per quam vos constat ad aterna pramia minime propehi. Reducat ergo charitatem vestram tandem integritas sidei ad matrem, que vos generavit, Ecclesiam. Nulla vos animorum intentio à concordia unitate dislociet: nulla persuasio rependo vos à recto itinere defatiget. Nam in Synodo, in qua de tribus Capitulis actum est, aperte liquet nivil de fide convulsum esse, vel aliquatenus immutatum; sed sicut seitis, de quibusdam illic solummodò personis est actitatum, quarum una, cujus scripta evidenter à rectitudine Catholica fidei deviabant, non injuste damnata est. Quod autem scribitis, quia ex illo tempore inter alias Provincias maxime flagellatur Italia: non hoc ad ejus debetis intorquere opprobrium, quoniam scriptum est: [c] Quem diligit Dominus, castigat: slagellat autem omnem filium, quem recipit. Si igitur ita est, ut dicitis: ex eo tempore magis diletta est apud Deum, & modis omnibus approbata, ex quo Domini sui meruit sustinere flagella. Quia verò non ita sit, quemadmodum vos in ejus insultatione affirmare conamini, rationem attendite. Postquam recordanda memoria Vigilius Papa in Urbe regia constitutus, contra Theodoram tunc Augustam, & Acephalos damnationis promulgavit sententiam: tunc Romana Urbs ab hostibus adita, & captivata est. Ergo bonam causam habuerunt Acephali, & injuste damnati sunt, post quorum damnationem talia contigerunt? Absit: hoc enim nec nostrum quempiam, nec alios, qui Catholica fidei mysteriis instituti sunt, vel dicere, vel aliquo modo confiteri convenit. His denique cognitis, ab bac quandoque jam deliberatione recedite. Ut igitur de tribus Capitulis animis vestris ablata dubietate, possit satisfactio abundanter infundi, librum, quem ex hac re sancta memoria Pradecessor meus Pelagius Papa scripserat, pobis utilem judicavi transmittere: quem si deposito voluntaria defensionis studio, puro vigilantique corde sapiùs volueritis relegere, eum vos per omnia secuturos, & ad unitatem nostram reversuros nibilominus esse confido.

Porrò autem si post bujus libri lectionem, in ea, qua estis, volueritis deliberatione persistere; sine dubio non rationi operam, sed obstinationi vos dare demonstratis. Unde iterum habita locutione, charitatem pestram admoneo, ut quoniam Deo suffragante fidei nostra integritas in causa trium Capitulorum inviolata permansit, mentis tumore deposito ad matrem vestram d S. Greg. 1.7. epift. Ecclesiam redeatis, dum ab ea expectari cognoscitis. [d] Così egli. Con l'istessa efficacia egli adoprossi per estinguere il medesimo male, che serpeggiava per la Francia, e ne' medesimi sentimenti [e]scrisse alla Regina de' Longobardi Theodolinda, pervertita anch' ella da' Scismatici, e con più forte

nervo

Capitolo XIV.

GREGORIO

nervo di espressione à Costanzo Vescovo di Milano, à cui egli havea com. MAGNO. messa la cura di disingannar quella sedotta Principessa, [a] Nos auctore a Idem 1.3. epist. 3. veritate, teste conscientia, fatemur, nos fidem sancta Chalcedonensis Synodi per omnia illibatam custodire, nibilque ejus definitioni addere, nibilque subtrabere audere. Sed si quis contra cam, ejusdemque Synodi fidem, sive plus minusve ad sapiendum appetit usurpare, eum, omni dilatione postposita, anathematizamus, atque à sinu matris Ecclesia alienum esse decernimus. Quem igitur ista mea confessio non sanat, non jam Chalcedonensem Synodum diligit, sed matris Ecclesia sinum odit. Siergo eaipsa, qua audere visi sunt, zelo loqui anima prasumpserunt: superest, ut hac satisfactione suscepta, ad fraternitatis tua unitatem redeant, seque à Corpore Christi ( quod est sancta unipersalis Ecclesia) non dividant. Così egli. E perche contro il medesimo Costanzo si era mossa la fazione Scismatica, causando novità, e torbidi in quella Chiefa, con savio, e temporaneo provedimento S. Gregorio impose à tutti silenzio sopra l'agitata materia con il motivo [b] Quia in 6 Idem 1.3. epis. 39. quinta Synodo de personis tantummodò, non autem de fide aliquid gestum est, & de his personis, de quibus in Chalcedonensi Concilio nihil contmetur, sed post expressos Canones facta contentio, & extrema actio de personis ventilata est. [c] Absit enim, egli soggiunse in altra lettera à Theodolinda, c Idem l. 12. epist. 7. che mostrò di maravigliarsi di lui, perche approvava un Concilio stimato contrario al Chalcedonense, Absit enim, nos cujuslibet Hæretici sensum recipere, vel àtomo Leonis sancta memoria Pradecessoris nostri in aliquo deviare; sed quacumque à sanctis quatuor Synodis sunt definita, recipimus, & quacumque reprobata sunt, condemnamus. Quali attestati del zelantissimo Pontefice ridondarono in tanta gloria della Fede, & utile de' Fedeli, che abjurato lo Scisma molti Vescovi dell'Istria, e Sicilia supplicarono di essere di nuovo ammessi nella communione Romana, accolti perciò da S. Gregorio con così paterna compassionevole benignità, che [d] à tutti d'dem 1.5. epis. 38, egli assegnò un' annua Ecclesiastica pensione per loro sovvenimento, e de- 39. 6 40. coro. Prescrisse eziandio loro la Professione di Fede, che premetter dovevano alla riconciliazione con la Sede Apostolica, nel tenore, che siegue [e]Quoties cordis oculus nube erroris obductus, supernæ illustrationis lumine sit serenus, magna cautela nitendum est, ne latenter auctor schismatis irruat, & ab unitatis radice eos, qui ad eam reversi fuerant, telo iterum erroris abscindat. Et ideò ego ille Civitatis illius Episcopus, comperto divisionis laqueo, quo tenebar, diutina mecum cogitatione pertractans, prona, & spontanea voluntate ad unitatem Sedis Apostolica, divina gratia duce, reversus sum. Et ne non pura mente, seu simultate reversus existimer, sub mei ordinis casuspondeo, & anathematis obligatione, atque promitto tibi, & perte Sancto Petro Apostolorum Principi, atque ejus Vicario Beatissimo Gregorio, vel Successoribus ipsius, me nunquam quorumlibet persuasionibus, vel quocumque also modo ad schisma, de quo Redemptoris nostri misericordia liberante ereptus sum, reversurum, sed semper me in unitate Sancta Ecclesia Catholica, & communione Romani Pontificis per omnia permansurum. Unde jurans, dico per Deum Omnipotentem, & bac sancta quatuor Evangelia, que in manibus meisteneo, & saluteni gentium, atque illustrium dominorum nostrorum Rempublicam gubernantium, me in unitate (sicut dixi) Ecclesia Catholica, ad quam Deo propitio sum reversus, & communione Romani Pontificis semper, & sine dubio permanere. Quod si (quod absit) aliqua excusa-

Secolo VI. GREGORÍO MAGNO.

excusatione, vel argumento ab hac me unitate divisero, perjurii reatum incurrens, aterna pæna obligatus inveniar, & cum auctore schismatis habeam in futuro saculo portionem. Hanc autem confessionem, promissionisque mex chartulam Notario meo cum consensu Presbyterorum, & Diaconorum, atque Clericorum, qui me in hac unitate obligantes in suprascriptis omnibus prona simul poluntate sequuti, atque propriis manibus subscripturi sunt, scribendam dictavi, & propria manu subscribens tibi tradidi. Atta in loco illo, die & Consulibus suprascriptis. E tal' era la sottoscrizione del Vescovo. Ego ille Episcopus Civitatis illius huic confessioni, promissionique mea, prasito de conservandis suprascriptis omnibus sacramento, subscripsi. Così S. Gregorio.

Altre opere, e feritti di S. Grego. rio contro molti, e diversi Heretici. Bum. 2.

b S. Greg. 1.7. epift.

c Apud Baron.anno 594. n.7. in fine. d S. Greg.l.2.epift. e Idem 1.7. evift. TIT. 1 12, T13, I14. f Idem lib. 7. epift.

BI.

E particolarmenre contro i Donatifti.

33.

La contentezza della conversione de Scismatici parve preludio di quella di molti Eutychiani, detti Monophysiti, che attratti dalla verità della Fede, e dalla fama del Pontefice, sin dall' Oriente [a] si portarono a Baron.anno 602. à Roma per detestar' avantili delui piedi l' Eutychianismo. Onde da questi primi prosperi successi animato egli sempre a nuovi maggiori, non si può dire, quanto vigilantemente per tutto il Mondo rivolgesse la sua più seria attenzione, ò per estirpare, ò per raffrenare la baldanza dell'Heresie. Ad [b] Eusebio Arcivescovo di Salonichi inviò doglianze, e minaccie, rimproverandolo, che negligentemente havesse lasciati impuniti due Sacerdoti, che con publicità scandalosa si vantavano di contradire al Concilio Chalcedonense: [c] represse i Manichei, cheripullulavano nella Sicilia, e [d] si aumentavano nell' Africa: [e] bandi dalla Francia la Simonia, ordinando [f] ai Vescovi di quel Regno la convocazione di un Sinodo, esclamando contro uno di essi [g] Proh nefas! manus illicito munere polluit, & alios se benedictione credit erigere: cum ipse jam sit propria iniquitate gldeml.9.epist.49. substratus, & sua ambitione captivus: con i medesimi sentimenti egli acremente si espresse contro i Vescovi Africani macchiati della medesima h Idem 1.10. epift. pece, trasmettendo [b] colà da Roma uno special Ministro Pontificio con facoltà di convocar' un Sinodo, e fulminar contro i Simoniaci ogni più formidabile condanna.

Mà contro i Donatisti conpiù sorte vigore egli adoperossi, perche più gagliarda cura richiedeva il loro male. Erano questi così smisuratamente i Idem I. I. epifl. 75. moltiplicati in Africa doppo il discacciamento seguito de' Vandali da quelle Provincie, che nella Numidia in particolare contrastarono [i] co' Cattolici per il Primato, & ottennero di ristabilire il deplorabile abuso, che in ogni Cirtà rifiedessero due Vescovi, l'uno Cattolico del popolo Cattolico, l'altro Donatista del Donatista: non senza eterna macchia eziandio de' Vescovi k Hem lib, 2. epift. Cattolici, alcuno de' quali cedè alla pretenzione degli Heretici con [ k] ricever da loro ò in ricognizione, ò in prezzo di venduta giurisdizione grossa somma di monete. Qual detestanda Simonia rese tanto deplorabile lo stato di quelle Chiese, che per mezzo ancora del denaro li Donatisti riceverono sa libertà di poter ribattezzare i Cattolici à loro talento. All' avviso di questi esecrabili facrilegii arse di santo sdegno l'animo invitto di S. Gregorio, estimando non men' obbrobrio del nome Cattolico, che af-1 Idem 1, 1. epift. 82. fronto del suo Pontificato l'intollerabile audacia di quegli Heretici, [l] m Idem lib.2. epift. mandò nella Mumidia, e per tuttal' Africa, come Giudice Ecclesiastico di 25. 33. 1.3. epip. 32. fomiglianti cause, Hilario con commissioni così rigorose tanto in riguardo à i Vescovi Cattolici, à i quali [m] rimproverò la loro fiacchezza in vedere,

esoffrire

epift. 36.

Capitolo XIV.

e soffrire cotanti cecessi, scommunicandone i colpevoli, & inculcando agl' MAGNO. innocenti ogni più attenta vigilanza, quanto in riguardo à i medesimi Giudici Secolari, che [ a ] passò eziandio con Cesare efficacissime doglianze a Idem lib. 5. spis. dellatacita connivenza, con la quale si sopportavano i Donatisti in que Regni non senza discapito, e vilipendio de Bandi antichi, e del governo moderno; al qual' effetto egli scrisse ancora all' Esarcho, eccitandolo con efficaci persuasive ad ogni più forte provedimento, acciò eziandio con l'arme [b] Conatus eorum comprimat, & Superbas eorum cervices jugo rectitu- b Idem lib. 1, epift.

dinis premat.

Stele quindi la sua Apostolica cura con tanto ardore di animo sopra tutto il rimanente Christianesimo, che raro sù quel Pontificato, in cui non contro tutti di essendo nata alcuna nuova Heresia, meglio si combattessero le vecchie. Reddonsi celebri le sue Lettere ad [c] Anastasio Antiocheno per la depressione c Idem 1.7. epist.3. degli Eutychiani, ad Eulogio [d] Aleffandrino per la conversione degli d 1dem lib.7.epif. Agnoiti, à [e] Massimo di Salonichi per il salvo condotto, con cui esso assicura tutti gli Heretici, che per rinvenir la verità della Fede prender volesse in sine.
se idem lib. 8. epist.
sero risoluzione di portarsi personalmente à Roma, [f] à Theodosia sorella se idem lib. 9. epist. di Maurizio Imperadore per dilucidazione di molti dubii di Fede, [g] à i g idem lib.9.49 ist. Vescovi dell' Hibernia per istruzione del modo, con cui dovevansi ricevere 61. nella communione Cattolica gli Entychiani, Nestoriani, Montanisti, e Bonosiani, & [h] al popolo Romano in riprovazione dell'Heresia de' Sabbathiani, introdotta di nuovo in Roma ò dagli Hebrei, ò da' Greci. Cose tutte, che tanto maggiormente refero meritevole S. Gregorio del Nome di Magno, quanto che cinto sempre d'appresso dagli Arriani, seppe maravigliosamente bene combattere con i prossimi, e vincere i più lontani.

Mà prima di avvicinarsi à Roma circondata da Heresie, & armi, sà Suc ordinazioni di vopo di portarsi in Spagna, e narrar le ordinazioni, che S. Gregorio sece ni. colà in que' Regni per l'abolizione dell' Arrianesimo. Nella conversione seguita de' Gothi Arriani delle Spagne, nacque in dubio, se battezzar si dovessero li figliuoli con una, ò con trè immersioni nell'acqua. Decise il dubio l' Arcivescovo di Siviglia S. Leandro, e confermonne la Decisione S. Gregorio con la seguente Lettera, che gli scrisse, [i] De trina mersione : Idem lib, 1, epist. baptismatis nil responderi verius potest, quam quod ipsi sensistis: quia in una 41. fide nibil officit Sancta Ecclesia consuetudo diversa. Nos autem, quod tertio mergimus, triduana sepultura sacramenta signamus: ut dum tertiò infans ab aquis educitur, resurrectio triduani temporis exprimatur. Quòd si quis forte etiam pro summa Trinitatis veneratione astimet fieri, neque ad hoc aliquid obsistit, baptizando semel in aquis mergere: quia dum in tribus Personis una substantia est, reprehensibile esse nullatenus potest, Infantem in baptismate in aquis vel ter, vel semel immergere, quando & in tribus mersionibus Personarum Trinitas, & in una potest Divinitatis singularitas designari. Sed quia nunc usque ab Hareticis Infans in baptismate tertio mergebatur, fiendum apud vos esse non censeo; ne, dum mersiones numerant, Divinitatem dividant, dumque, quod faciebant, faciunt, se morem nostrum vicisse glorientur. Così San Gregorio, tramandando à i Posteri un gran documento, che nè pure nelle cose sante, e buone devono talvolta i Cattolici convenir con gli Heretici, quando questi con la loro pravaintenzione rendono infetta, e viziosa qualche, per altro commendabile, funzione. Nel medesimo parere, benche in differente soggetto, concorsero molti Vescovi

GREGORIO

Egeneralmente qualunque fetta.

h Idem l. II. epift.

adunati

Secolo VI. GREGORIO 158

MAGNO. a Battaglinus ver-

adunati in Sinodo nella Città di Saragozza, cioè Se i Preti Arriani, penennicontro gli He. do alla Fede Cattolica, dovessero riordinarsi; e decisero il punto con i trè feguenti Canoni, [a] che i Preti abjurato l'Arrianesimo di nuovo si riorbo Concilio di Sa. dinastero, e come precisamente dicesi, siribenedicessero dal Presbiterio. ragozza anno 591. emanata prima la Professione della vera Fede con promessa di perpetua castita; che le reliquie di quei, ch'eran tenuti Santi dagli Arriani, si abruciassero, cioè si provassero col fuoco, venerando quelle, che ne rimanessero intatte; ed in fine che le Chiese consacrate da' detti Heretici sotto nome di Tempii Cattolici, di nuovo fi riconfacraffero da' Sacerdoti, e Vescovi Cattolici. Così i Padri di Saragozza per appendice alle maggiori disposizioni del terzo Concilio Toletano; e soggiunge [ a ] l'allegato Scrittore, Che con ragione pigliarono que' Padri la riferita deliberazione di riordinar' i Preti Arriani, essendo che gli Heretici di quella Setta, benche validamente battezzaßero altrove, in Spagna però il facevano nullamente, mentre battezzavano in nome del Padre per Filium cum Spiritu Sancto; e così dovendosi ribattezzare per ordine di S. Leandro con tolleranza di S. Gregorio Papa, con-

veniva poi ancora, che i Preti si riordinassero.

Lettera di S. Gre-

anno 590.

Arriani.

cap. wit.

d S. Greg.l. 1. epift.

Ma si resero à San Gregorio molto più sensibili, perche più prosfime, le agitazioni delle Chiese dell'Italia, e di quella in particolare di Roma, manomesse tutte dalla violenza de' Longobardi Arriani. Publicò [ b ] Anthari loro Rè un'esecrando Bando, che nella prossima Pasqua niun Paroco ardimento prendesse di battezzar i Figli nazionali Lettera di S. Gregoro de la Congobardi col Rito Cattolico, e suggillo il Bando con il terrore Battessimo degli di horribilissime pene ai trasgressori. Ma egli sti il primo punito, perche fiì il primo colpevole, che irritò Dio alla vendetta; conciosiacosache c Paul, Diac, 1, 3, non giunse à veder'il giorno della prossima Pasqua, [c] chiamato da Dio all'altravità à render conto del fuo Bando. S. Gregorio, che tutt'occhi vigilava alla falute dell'anime, in tal'occasione questa nobile lettera scrisse atutti li Vescovi dell'Italia, [d] Quoniam nefandissimus Antharis in hac, qua nuper expleta est, Paschali solemnitate, Longobardorum filios in fide Catholica baptizari prohibuit, pro qua culpa eum divina Majestas extinxit, ut solemnitatem Paschalem ulterius non videret; vestram Fraternitatem decet cunctos per loca vestra Longobardos admonere, ut quia ubique gravis mortalitas imminet, eosdem filios suos in Ariana Haresi baptizatos ad Catholicam Fidem concilient, quatenus super eos iram Domini Omnipotentis placent; quos ergo potestis, admonete: quanta virtute valetis, eos ad fidem rectam suadendo rapite : aternam eis vitam sine cessatione pradicate: ut cum ad districti veneritis conspectum Judicis, possitis ex vestra solicitudine lucrum in pobis oftentare Pastoris. Così San Gregorio. Theodolinda intanto degna figlia di Garibaldo Rè di Baviera, Vedova di Anthari, invitato per suo Consorte nel letto conjugale, e nella Fede Cattolica Agi-Inlfo Duca di Torino, inettò nel fangue Longobardo la Religione Nicena; onde l'esempio del nuovo Rè, che abjurò l'Arrianetimo, tirò seco dietro nella medesima credenza gran parte de' Longobardi, con eterna gloria del setso feminile, da cui in quella età viddesi vinto l'Arrianesimo, cioè in Francia da Chrotilde, in Spagna da Ingunde, e da Theodolinda in Italia. Ma l'allegrezza concepita della convertione del Rè de Longobardi fii così framischiata da' torbidi accidenti di guerre, che S. Gregorio quasi in da Longobardi. ogni foglio delle sue opere piange, e deplora lo stato miserabile dell' Italia,

Capitolo XIV.

159

GREGORIO

e di Roma, la quale, sebennon soggetta giammai al comando straniero MAGNO. di quella gente, fututtavia sempre soggetta al terrore del Sacco, e degl' incendii, [a] Ubique luctus aspicimus, dice il Santo, ubique gemitus audi- 2 S. Greg. in Ezemus. Destructa urbes, eversa sunt castra, depopulati agri, in soitudinem terra redacta est: nullus in agris incola, penè nullus in urbibus habitator remansit : & tamen ipsa parva generis humani reliquia adhuc quotidie, & fine cesatione feriuntur; & finem non habent flagella calestis justitia, quia nec inter flagella correcte sunt actionis culpe. Alios in captivitatem duci, alios detruncari, alios interfici videmus. Quid est ergo, quod in hac vita libeat fratres mei? si & talem adhuc mundum diligimus, non jam gaudia, sed vulnera amamus. Ipsa autem, qua aliquando mundi domina esse videbatur, qualis remanserit Roma, conspicimus. Immensis doloribus multipliciter attrita, desolatione civium, impressione hostium, frequentia ruinarum, ita ut in ea completum ese videamus, quod contra urbem Samariam per hunc eundem Prophetam Ezechielem longe superius dicitur: [b] Pone 5 Ezech. 24. ollam, pone, inquam, & mitte in ea aquam, & congere frusta ejus in ea. Et in altro luogo scrivendo à S. Eulogio, [c] Quanta nos à Longobardo- cs. Greg. 1.5. epif. rum gladiis in quotidiana nostrorum Civium deprædatione, vel detruncatio-60. ne, atque interitu patimur, narrare recusamus, ne, dum dolores nostros loquimur, ex compassione, quam nobis impenditis, vestros augeamus. Onde con ragione desiderava il Santo Pontefice di terminar presto una così travagliosa vita, ripetendo spesso quelle parole, ch'egliscrisse all' Abate Elia, [d] Per omnipotentem Dominum rogo, ut assiduas preces pro nobis d Idem lib. 4. epist. faciatis, quatenus de peccatis, quibus obligatus teneor, & tribulationibus, quibus premor, citius absolvar, & Patrix caelestis gaudiis perfruar; & al Velcovo Sebastiano con più ingegnosa ristessione, [e] Quamvis enim ina- e Identibo 4. epist. stimabilis sit Calestis Patria dulcedo, qua trabat; multi tamen in hac vita 35. dolores sunt, qui ad amorem Calestium quotidie impellant; qui mihi in hoc ipso solum vehementer placent, quia placere in hoc mundo aliquid non permittunt. Mapur trovò San Gregorio frà tante agitazioni di prossimi mali sollievo, e gaudio per se, e per il suo popolo di Roma nella solenne, e Chiesa di S. Agamuova dedicazione della Chiefa di S. Agatha, posta nell'antica Regione s' Gregorio, detta la Suburra, ma presentemente Monte Magnanapoli, tolta dalle mani de' Demonii, che vi albergavano sin dal Secolo trascorso, [f] in cui Ri- s Vediil Pontif. di cimero destinolla al servitio, e culto degli Arriani. Benche quelpicciol 554. Tempio fosse stato da molto tempo abbandonato da'Gothi, giudicollo tuttavia il Santo Pontefice contaminato dall'empie ufficiature di quegli Heretici, & infetto dalle orazioni indegne di Ricimero. Onde determino di riconfacrarlo, con risoluzione applandita da' Romani, e sesteggiata co' miracoli dai Cielo, riferiti dal medesimo S. Gregorio nel tenore, che siegue, [g] Sed neque hoc sileam, quod ad ejusdem Ariana Hare- g S. Greg. in Dial. seos damnationem in hac quoque Urbe ante biennium pietas superna monstravit. 1.3.c.30. Ex his quippe, que narro, aliud populus agnovit, aliud autem Sacerdos, Emiracolifucce-& custodes Ecclesia se audise, & vidise testantur. Arianorum Ecclesia in duci in tal fun-Regione Urbis illa, qua Suburra dicieur, cum clausa usque ante biennium zione. remansiffer, placuit, ut in Fide Catholica, introductis illuc Beati Stephani, & Sancta Martha Martyrum Reliquiis, dicari debuißet: quod factum eft. Nam cum magna populi multitudine venientes, atque Omnipotenti Domino -taudes canentes, eandem Ecclesiam ingressi sumus. Cumque in ea jam Mis-Sarum

GREGORIO MAGNO.

sarum solemnia celebrarentur, & præ ejusdem loci angustia populi se turba comprimeret : quidam ex iis, qui extra Sacrarium stabant, porcum subitò intra suos pedes huc illucque discurrere senserunt. Quem dum unusquisque sentiret, & juxta se stantibus indicaret, idem porcus Ecclesia januas petiit, & omnes, per quos transut, in admirationem commovit', sed videri à nullo potuit, quamvis sentiri potuiset. Quod idcircò divina pietas ostendit, ut cunctis patesceret, quia de eodem loco immundus habitator exiret. Peracta igitur celebratione M: Barum, recessimus. Sed adhuc nocte eadem magnus in ejusdem Ecclesia tectis strepitus factus est, ac si in eis aliquis errando discurreret. Sequenti autem nocte gravior sonitus excrevit, ac subitò tanto terrore insonuit, ac si omnis illa Ecclesia à fundamentis suiset eversa; & protinus recessit, & nulla illuc ulterius inquietitudo antiqui hostis apparuit: sed per terroris sonitum, quem fecit, innotuit, quòd ab eo loco, quem diù tenuerat, coactus exibat. Post paucos verò dies in magna serenitate aeris super altare ejusdem Ecclesia nubes calitàs descendit, suoque illud pelamine operuit, omnemque Ecclesiam tanto terrore, ac suavitatis odore replevit, ut patentibus januis, nullus illuc prasumeret intrare. Sacerdos quoque, & custodes, & hi, qui ad celebranda Missarum solemnia venerant, rem videbant, ingredi minimè poterant, & suavitatem mirifici odoris trabebant. Die verò also cum in ea lampades sine lumine dependerent, emisso divinitùs lumine sunt accensa. Post paucos iterum dies, cum expletis Missarum solemniis, extinciis lampadibus, custos ex eadem Ecclesia egressus suisset, post paululum intravit, & lampades, quas extinctas reliquerat, lucentes reperiit: quas negligenter extinxise se credens, eas jam solicitus extinxit, & exiens Ecclesiam clausit : sed post horarum trium spatium regressus, lucentes lampades, quas extinxerat, iterum accensas invenit, ut videlicet ex ipso lumine aperte claresceret, quia locus ille à tenebris in lucem penisset. Così S. Gregorio. Quali gloriose memorie dell'Antichità vedevansi impresse nelle pitture laterali di detta Chiefa, che poi lacere, e cadenti furono con più vago ornamento consacrate alla memoria, e martirio di S. Agata.

Pretenzione del Patriarca Greco Universale.

2 Anno 587.

Da Roma ci trasporta à Costantinopoli nuovo emergente di torbidi fopra il titolo di accidenti, follevati sempre dalla invecchiata albagia de'Greci, che invidiando alla Chiesa Romana li Privilegii conferiti da Christo à San Pietro, perderono vituperosamente i proprii, e per mordere altrui, rimasero eglino dilaniati, e dilacerati da' Cani della Thracia, che hanno ridotta in Stalla la loro Chiefa, & in deteftazione del mondo il loro Imperio, Sin dal [ a ] tempo in cui regnava Pelagio Secondo nel Pontificato Romano, Gregorio Pacriarca Antiocheno caduto in odio de' popoli à se soggetti, su da loro calumniato d'incesto, e di adulterio con la Sorella maritata, e dib. Bailitom, 2. Con- chiarato [b] violatore, e perturbatore della publica quiete della Città. Non mancò egli di purgar canonicamente la sua fama per mezzo del giuramento, e con l'appellazione, che frapose, al suturo General Concilio; ma come che il cordoglio di così acerba persecuzione secegli parer lecito ogni ricorso, non lasciò di farlo presentemente con pregiudizio dell'eminente qualità della sua Sede Patriarcale, porgendone supplica à un semplice Vescovo, qual' era allora quel di Costantinopoli, che chiamavasi Giovanni. Questi radunato un Concilio nella medesima Imperial Città, dichiarò innocente Gregorio, ma offuscò il chiarore, chepotearecargli quest'atto di giustizia, con la temerità, in cui monto per veders, riconosciuto Superiore.

alla

GREGORIO

alla Sede Patriarcale di Antiochia, assumendo quindi il titolo di Patriar- MAGNO. ca Ecumenico, & Universale. [ a ] Sancta memoria Pelagii Pradecesso- a S. Greg. 1.4. ep. ris mei tempore, dice San Gregorio, Frater, & Coepiscopus noster Ioannes 36. in Constantinopolitana Urbe ex causa alia occasionem quarens, Synodum fecit, in qua se Universalem appellare conatus est. Quod mox idem Pradecessor meus ut agnovit, directis litteris ex auctoritate S. Petri Apostoli, ejusdem Synodi acta casavit; e Pelagio non solo cassolli, ma prohibi, che alcun Patriarca Orientale si arrogasse tal titolo, [b] Nullus enim Patriarcharum b Pelag. spist. r. hoc tam profano vocabulo unquam utatur : quia si summus Patriarcha Unipersalis dicitur, Patriarcharum nomen cateris derogatur. Sed absit hoc, absit à Fidelis cujusquam mente, boc sibi velle quempiam arripere, unde bonorem fratrum suorum imminuere ex quantulacumque parte videatur : e foggiunge S. Gregorio, [c] Quod si quilibet ex quatuor Patriarchis fecisset, c S. Greg. 1.2. e. sine gravissimo scandalo tanta contumacia transire nullo modo potuiset. Non 37. fû però questo ne' Greci principio dinovità, mà progresso. Essendo che habbiam veduto Anatolio sin dal tempo di S. Leone arrogarsi superiorità fopra tutte le Chiese del Christianesimo doppo la Romana, Acazio cozzar con i Pontefici Felice, e Gelasio, e formar scisma per stabilirsi nel Trono della sua sognata superbia, e Giovanni in fine assumersi il Titolo di Patriarca Ecumenico, e Vescovo Universale, nome, che in quanto significa Vefcovo della Chiesa Universale è sol proprio di S. Pietro, e [d] suoi Successori, di Vedi il Pontis. à i quali sù commessa da Christola cura di tuttala Chiesa, e conceduta la pag. 59. preeminenza sopratutti li Vescovi del Christianesimo: onde chiunque, fuori del Romano Pontefice, tal nome fi ufurpa, mostruosamente confonde la Monarchia Ecclesiastica, e divien'Heretico in materia considerabilissima di Fede, [e] In isto enim vocabulo consentire, nihil est aliud, quam sidem e S. Greg. 1.4. e. perdere. Così S. Gregorio. Mà non perciò punto si rimosse Giovanni dalla 39. sua sacrilega pretenzione, anzi coltivolla con tutti que' mezzi, che seppe suggerirgli la sfrenata ambizione di veder la sua Chiesa Capo delle altre, com' era la Città di Costantinopoli Capo dell'Imperio: & aggiungendo al nome li fatti, per rendere accreditato il suo disegno, egli eccitò Costantina Augusta à richiedere à S. Gregorio il Capo di S. Paolo, per render celebre Costantinopoli col deposito di quel granpegno, com' era celebre Roma con quello di S.Pietro. Conobbe S. Gregorio non folo l'incompetenza della richiesta, mà eziandio la malizia, diretta à fine ò di render lui diffidente all'Imperadrice con la negativa, ò maggiormente baldanzofi li Greci con la concessione. Per lo che à Costantina il Santo rispose con sì savia avvedutezza, consiprofonda humiltà, e consi Apostolica costanza, che il tenore della Lettera rendesi degno per molti Capi di registrarsi in questà parte della nostra Historia, [f] Serenitas vestra pietatis, dic'egli, Reli- f Idem lib. z. epis. gionis studio, & Sanctitatis amore conspicua, propter eam, que in honorem 30. Sancti Pauli Apostoli in Palatio adificatur, Ecclesiam, caput ejusdem Sancti Pauli, aut aliud quid de corpore ipsius suis ad se jussionibus à me pracipit debere transmitti. Et dum illa mihi desiderarem imperari, de quibus facillimam obedientiam exhibens, vestram ergame amplius potuissem gratiam provocare: major me mæstitiatenuit, quòd illa pracipitis, qua facere nec possum, nec audeo. Nam corpora Sanctorum Petri, & Pauli Apostolorum tantis in fuis Ecclesiis coruscant miraculis, atque terroribus, ut neque ad orandum sine magnoilluc timore possit accedi. Denique dum beata recordationis Deces-Tomo II.

Gregorio Magno.

for meus, quia argentum, quod supra sacratissimum corpus Beati Petri Apo-stoli erat, longètamen ab eodem corpore ferè quindecim pedum spatio, mutare voluit, signum ei non parvi terroris apparuit. Sed & ego aliquid similiter ad sacratissimum corpus Sancti Pauli Apostoli meliorare volui: A quia necesse erat, ut juxta sepulchrum hujusmodi effodi altius debuisset, Prapositus loci ipsius ossa aliqua, non quidem ipsi sepulchro conjuncta, reperit; qua quoniam levare prasumpsit, atque in alium locum transponere, apparentibus quibus-

dam tristibus signis, subita morte defunctus est.

Prater hac autem sancta memoria Decessor meus itidem ad corpus San-Eti Martyris quadam meliorare desiderans, dum nescitur, ubi venerabile corpus ipsius esset collocatum, & effoditur exquirendo, subitò sepulchrum ipsius ignoranter apertumest: & ii, qui prasentes erant, atque laborabant, Monache, & Mansionarii, quia corpus ejusdem Martyris viderunt, quod quidem minime tangere prasumpserunt, omnes intra decem dies defuncti funt : ita ut nullus vita superesse potuiset, qui sanctum justi corpus illius viderat. Cognoscat autem tranquillissima Domina, quia Romanis consuetudo non cft, quando Sanctorum Reliquias dant, ut quicquam tangere præsumant de corpore; sed tantummodò in pyxide brandeum mittitur, atque ad sacratissima corpora Sanctorum ponitur; quod levatum, in Ecclesia, qua est dicanda, debita cum veneratione reconditur, & tanta per hoc ibidem virtutes fiunt, ac si illuc specialiter eorum corpora deferantur. Unde contigit, ut beata recordationis Leonis Papa temporibus (sieut à majoribus traditur) dum quidam Graci de talibus reliquiis dubitarent, pradictus Pontifex hoc idem brandeum, allais forficibus, inciderit, & ex ipsa incisione sanguis effuderit. In Romanis namque, vel totius Occidentis partibus omninò intolerabile est, arque sacrilegum, si Sanctorum corpora tangere quisquam fortasse voluerit: and si prasump erit, certum est, quia hac temeritas impunita nullo modo remanebit. Pro qua de re Gracorum consuetudinem, qui osa levare Sanctorum se asserunt, vehementer miramur, & vix credimus. Nam quidam Monachi Graci huc ante biennium venientes, nocturno silentio, juxta Ecclesiam Santi Pauli corpora mortuorum in Campo jacentia effodiebant, atque eorum oßa recondebant, servantes sibi, dum recederent. Qui cum deprehens, & cur hoc facerent, diligenter fuissent discussi, confessi sunt, quod illa ossa ad Graciam effent tanquam Sanctorum Reliquias portaturi. Ex quorum exemplo (sicut prædictum est) major nobis dubietas nata est, utrum verum sit, quod levare veraciter osa Sanctorum dicuntur. De corporibus verò Beatorum Apostolorum quid ego dicturus sum, dum constet, quia eo tempore, quo passi sunt, ex Oriente fideles venerunt, qui eorum corpora sicut civium suorum repeterent ? Qua ducta usque ad secundum Urbis milliarium, in loco, qui dicitur ad Catacumbas, collata sunt; sed dum ea exinde levare omnis eorum multitudo conveniens niteretur, ita eos vis tonitrui, atque fulguris nimio metu terruit, atque dispersit, ut talia denuò nullatenus attentare prasumerent. Tunc autem exeuntes Romani, eorum corpora, qui hoc ex Domini pietate meruerunt, lepaverunt, & in locis, quibus sunt condita, posucrunt. Quis ergo nunc, Serenissima Domina, tam temerarius possit existere, ut bæc sciens, eorum corpora non dico tangere, sed vel aliquatenus prasumat inspicere? Dum igitur talia mihi à vobis pracepta sunt, de quibus parere nullatenus potuisem : quantum invenio, non vestrum est; sed quidam bomines contra me pietatem vestram excitare potuerunt, ut mihi (quod absit)

voluntatis vestra gratiam subtraherent, & proptered quasiverunt Capitulum, MAGNO. de quo vobis quasi inobediens invenirer. Sed in Omnipotente Domino confido, quia nullo modo benignissima voluntati surrepetur, & Sanctorum Apostolorum virtutem, quos toto corde, & mente diligitis, non ex corporali

prasentia, sed ex protectione semper habebitis.

Sudarium verò, quod similiter transmitti jussifitis, cum corpore ejus est. quod ita tangi non potest, sicut nec ad corpus illius accedi. Sed quia Serenissima Domina tam religiosum desiderium esse vacuum non debet, de catenis, quas ipse Sanctus Paulus Apostolus in collo, & in manibus gestavit, ex quibus multa miracula in populo demonstrantur, partem aliquam vobis transmittere festinabo, si tamen hanc tollere limando pravaluero. Quia dum frequenter ex catenis eisdem multi venientes benedictionem petunt, ut parum quid ex limatura accipiant, assistit Sacerdos cum lima, & aliquibus petentibus, ita concité aliquid de catenis ipsis excutitur, ut mora nulla sit; quibusdam verò petentibus, diu per catenas ipsas ducitur lima, & tamen ut aliquid exinde exeat, non obtinetur. Così San Gregorio. Mà non è credibile, dis. Greg. all'accon quanto zelo egl'inforgesse contro Giovanni autore, e promotore cennata pretendell'impegno. Ammonillo prima più volte per mezzo del suo Nunzio, e poscia ancora con più sosterente pazienza gli scrisse, [a] Ego per responsa- a S. Greg. l.4. ep. les meos semel, & bis verbis humilibus hoc, quod in tota Ecclesia peccatur, corripere studui: nunc per me ipsum scribo. Quicquid facere humiliter debui, non omisi: sed si in mea correptione despicior, restat, ut Ecclesiam debeam adhibere. Hac itaque dicens, Omnipotens Deus fraternitati vestra indicet, quanto circa vos amore constringor, quantumque in hac causa non contra vos, sed pro vobis lugeo. Quid ergo, frater charissime, in illo terribili examine venientis Judicis dicturus es, qui non solum Pater, sed etiam [b] Generalis b La parola Esmenter in mundo vocari appetis ? Nullus unquam tali vocabulo appellari Greca significa voluit, nullus sibi hoc temerarium nomen arripuit; ne, si sibi in Pontifica universale, Generale & c. tus gradu gloriam singularitatis arriperet, hanc omnibus fratribus denegasse videretur; insinuando in un'altra Lettera, che nel medesimo proposito egli spiegazione, e direste all'Imperador Maurizio, che eziandio i Romani Pontefici suoi della voce Uni-Predecessori havevano ricusato tal Titolo, quando denota singolarità, con versale. la ragione che foggiunge, [c] Ne dum privatum aliquid datur uni, honore c S. Greg. 1.4. ep. debito Sacerdotes privarentur universi. [d] Poiche nissun Papa ricusò que- d' card. Falav. in sto titolo di Universale, quando questo titolo importi, il Papa ester Hist. L. c. 17. m. 3. Vescovo della Chiesa Universale, cioè in quanto non si considera la Chiesa divisa in varie Diocesi, mà si prende come una, e richiede un Capo visibile, che la governi; e non sarà difficile dirintracciare di tal titolo gli esempii prima di San Gregorio, da chì osservera le due Lettere di S. Sisto I. martirizato nel secondo Secolo, in una delle quali si legge Universalis Apostolica Ecclesia Episcopus, in libro de Pudicitia di Tertulliano, [e] ove chiama e Cap. 1.
il Papa Maximum Episcopum Episcoporum, il Sinodo Generale Chalcedo- ad Eudoxiam. nense, che bene spesso appella S. Leone Santtissimum & Beatissimum Univer- Aug. epist. 19. ad Leonem Aug. epist. 19. ad Leonem Aug. epist. 19. ad Leonem Aug. epist. 19. ad salem Patriarcham, ele Lettere dello stesso S. Leone [f] col titolo, Leo Epi- & in alius sai e. scopus Romana, & Universalis Ecclesia &c. [g] Tutti però lo ricularono, g Vide Lucchesse come dice San Gregorio, quando quella intitolazione potesse significare, narchia S. Leonis che il Papa, siccome è di Roma, così sosse Vescovo di ogni altra Chiesa locis id ipsum prodel mondo; mentre in tal senso parerebbe, che gli altri non fossero Vesco-bantem. vi, e che [h] Dum privatum aliquid datur uni, bonore debito Sacerdotes pri- h S. Greg.l.4. sp.

GREGORIO MAGNO.

Secolo VI.

1.2. epift. 198.

varentur Universi. Qual dottrina si molto chiaramente spiegata, indi à feicent' anni, da Innocenzo III, in una fimile congiuntura contro un' altro a Innecent. III. Giovanni Patriarca Costantinopolitano con queste parole, [a] Ecclesia duabus de causis Universalis vocatur : dicitur Universalis Ecclesia illa una, qua de universis constat Ecclesiis, que Greco vocabulo Catholica nominatur, & secundum hanc acceptionem pocabuli Ecclesia Romana non est Universalis Ecclesia, sed pars Universalis Ecclesia, prima videlicet, & pracipua veluti caput in corpore: quoniam in ea plenitudo potestatis existit; ad cateras autem pars aliqua plenitudinis derivatur. Et dicitur Universalis Ecclesia illa una. que sub se continet Ecclesias universas; & secundum hanc nominis rationem Romana tantum Ecclesia Universalis nuncupatur, quoniam ipsa sola singularis privilegio dignitatis cateris est pralata. Sed & Deus Universalis Dominus appellatur, non quasi divisus in species, aut specialissimas, aut subalternas sed quoniam universa sub ejus dominio continentur. Est enim una generalis Ecclesia, de qua Veritas inquit ad Petrum: Tu es Petrus, & super hanc petram adificabo Ecclesiam meam. Et sunt multa particulares Ecclesia, de quibus Apostolus ait : Instantia mea quotidiana, solicitudo omnium Ecclesiarum. Ex omnibus una consistit, tanquam ex particularibus generalis: & una præeminet omnibus, quoniam cum sit unum corpus Ecclesia, de quo dicit Apostolus, Omnes enim unum corpus sumus in Christo, illa velut caput caterismembris excellit. Così Innocenzo III. della Chiesa Romana, e de'Papi, Vescovi di tutta la Chiesa Universale del Christianesimo; e così San Greb S. Greg, in pfal. gorio medesimo, quando scrisse, [b] Hac Sedes Romana speculatorem suum toto Orbi indicit, Tnovas Constitutiones omnibus mittit, authenticando ampiamente co' fatti questo suo ampio Dominio di Vescovo di tutto il Christianesimo. Onde chi dir vuole, haver San Gregorio ricusato questo Titolo. come non dovuto alla Dignità Pontificia, ò non hà occhi per leggere le di lui Epistole, ò non hà habilità per intenderle. Mà Giovanni divenuto più albagioso per la contradizione dell'Avversario, rispose al Papa con sì arroe Apud S. Greg. ganti termini, che nella Lettera [c] se pene per omnem versum acumenicum Patriarcham nominabat; per lo che stomacato soggiunge San Gregorio, che tal Lettera accenna, [d] Sed spero in Omnipotentem Deum, quia bypocrisim illius superna manus solvet. Adempite dunque le parti più piacevoli di Ammonitore, e di Padre, scese S. Gregorio à quelle più rigorose di Giudice, ordinando [e] prima al suo Nunzio, cherompesse con lui ogni commercio, e quindi a lui medesimo scrivendo in tal suono di aspra riprensione, [f] Eo tempore, quo fraternitas vestra in Sacerdotalem honorem provecta est, quantam Ecclesiarum pacem, atque concordiam invenerit, recolit. Sed quo ausu, quove tumore nescio, novum sibi conata est nomen arripere, unde omnium fratrum corda potuissent ad scandalum pervenire. Qua in re vehementer admiror, quia ne ad Episcopatum venire potuises, fugisse velle te memini; quem tamen adeptum exercere ita desideras, ac si ad eum ambitioso desiderio cucurrisses. Qui enim indignum te esse fatebaris, ut Episcopus dici potuisses: ad hoc quoque perductus es, ut despectis fratribus, Episcopus appetas solus vocari. Et quidem hac de re sancta memoria Decessoris mei Pelagii gravia ad Sanctitatem vestram scripta transmissa sunt, in quibus Synodi, qua apud vos de fratris quondam, & consacerdotis nostri Gregorii causa congregata est, propter nefandum elationis vocabulum acta dissolvit, & Archidiaconum, quem juxta morem ad vestigia dominorum transmi-

1.4. epift. 39.

d S. Greg. ibid.

5. panit.

e Idem ibid.

£ Idem 1.4. ep. 38.

GREGORIO Capitolo XIV.

transmiserat, Missarum vobiscum solemnia celebrare prohibuit : post ejus MAGNO. però obitum, cum indignus ego ad Ecclesia regimen adductus sum, & antè per alios Responsales meos, & nunc per communem filium meum Sabinianum Diaconum alloqui fraternitatem vestram, ut à tali se prasumptione compe-Sceret, non equidem scripto, sed nudo sermone curavi : & si emendari nollet, eum Misarum solemnia cum fraternitate vestra celebrare prohibui, ut Sanctitatem vestram prius sub quadam verecundia reverentia pulsarem; quatenus si emendari nefandus, ac profanus tumor verecunde non posset, tunc ad

ea debuisset, qua sunt districta, atque canonica, pervenire.

Et quia resecanda vulnera priùs levi manu palpanda sunt : rogo, deprecor, & quanta possum dulcedine exposco, ut fraternitas vestra cunctis fibi adulantibus, atque erroris nomen deferentibus contradicat, nec stulto, ac superbo vocabulo appellari consentiat. Verè enim siens dico, atque ex intimo viscerum dolore peccatis meis deputo, quòd ille meus frater nunc usque ad humilitatem reduci non valuit, qui ad hoc in Episcopatus gradu constitutus est, ut aliorum animas ad humilitatem reducat: quòd ille, qui veritatem docet alios, semetipsum docere, nec, me quoque deprecante, consensit. Perpende, rogo, quia in hac prasumptione temeraria pax totius turbatur Ecclesia, & gratia contradicitur communiter omnibus effusa. In qua vimirum ipse tantum crescere poteris, quantum penes temetipsum decreve-ris. Tantòque major efficeris, quantò te à superbi, & stulti vocabuli usurpatione restringis; atque in tantum proficis, in quantum tibi non studueris,

derogando fratribus, arrogare.

Tomo II.

Humilitatem ergo, frater charissime, totis visceribus dilige, per quam cunctorum fratrum concordia, & sancta universalis Ecclesia unitas valeat custodiri. Certè Paulus Apostolus cum audiret quosdam dicere, [ a ] Ego 2 1. Cor. 1. sum Pauli, ego Apollo, ego verò Cephæ: hanc dilacerationem corporis Dominici, per quam membra ejus aliis quodammodo se capitibus sociabant, vehementissimò perhorrescens, exclamavit dicens : Nunquid Paulus pro vobis crucifixus est, aut in nomine Pauli baptizati estis ? Si ergo ille membra Dominici corporis certis extra Christum quasi capitibus, & ipsis quidem Apostolis subjici particulariter evitavit, tu quid Christo universalis Sancta Ecclesia capiti in extremi judicii es dicturus examine, qui cuncta ejus membra tibimet conaris Universalis appellatione supponere ? Quis, rogo, in hoc tam perverso vocabulo, nisi ille ad imitandum proponitur, qui despectis Angelorum legionibus secum socialiter constitutis, ad culmen conatus est singularitatis erumpere, ut & nulli subesse, & solus omnibus præesse videretur? Qui etiam dixit : [b] In cœlum conscendam, super astra cœli exaltabo so-b Isaja 14. lium meum. Sedebo in monte testamenti, in lateribus Aquilonis. Ascendam super altitudinem nubium, similis ero Altissimo. Quid enim fratres tui omnes universalis Ecclesia Episcopi, nisi astra cæli sunt? quorum vita simul, & lingua inter peccata, erroresque hominum, quasi inter noctis tenebras lucent. Quibus dum cupis temetipsum vocabulo elationis praponere, eorumque nomen tui comparatione calcare, quid aliud dicis, nisi, In calum conscendam, super astra cæli exaltabo solium meum? An non universi Episcopi nubes sunt, qui & verbis prædicationis pluunt, & bonorum operum luce, & miraculis coruscant? Quos dum vestra fraternitas despiciens, sub se premere conatur, quid aliud dicit, nisi hoc quod ab antiquo hoste dicitur: Ascendam super altitudinem nubium?

Quæ

166

Qua cuncta ego cum flens conspicio, & occulta Dei judicia pertimesco. augentur lacryma, gemitus se in meo corde non capiunt, quod ille pir san-Etissimus Dominus Joannes tanta abstinentia, atque humilitatis, suorum familiarium seductione linguarum ad tantam superbiam erupit, ut in appetitu perpersi nominis illi esse conetur similis, qui dum superbe esse similis Deo voluit, etiam donatæ similitudinis gratiam amisit, & peram beatitudinem perdidit, quia falsam gloriam quasivit. Certe Petrus Apostolus primum membrum sancta & universalis Ecclesia est : Paulus, Andreas, Joannes quid aliud, quam singularium sunt plebium capita ? & tamen sub uno capite omnes membra sunt Ecclesia. Atque ut cuncta brevi cingulo locutionis astringam, sancti ante legem, sancti sub lege, sancti sub gratia, omnes hi perficientes corpus Domini, in membris sunt Ecclesia constituti, co nemo se unquam universalem vocare voluit. Vestra autem Sanctitas agnoscat, quantum apud se tumeat, que illo nomine vocari appetit, quo vocari nullus præsumpsit, qui veraciter sanctus suit.

Nunquid non (sicut vestra fraternitas novit) per venerandum Chalcedonense Concilium hujus Apostolica Sedis Antistites, cui Deo disponente deservio, universales, oblato honore, vocati sunt ? sed tamen nullus unquam tali vocabulo appellari voluit, nullus sibi hoc temerarium nomen arripuit: ne si sibi in Pontificatus gradu gloriam singularitatis arriperet, hanc omnibus fratribus denegasse videretur. Così S. Gregorio. E per render chiari, e publici per tutto il mondo i suoi Apostolici sentimenti, al medesimo Imperadore scrisse in detestazione di Giovanni con questi gravi termini, a S. Gres. 1.4. [ a ] Cunttis Euangelium scientibus liquet, quod voce Dominica santto, & om-

nium Apostolorum Petro Principi Apostolo totius Ecclesia cura commisa est. Ipsi quippe dicitur : [b] Petre, amas me? Pasce oves meas. Ipsi dicitur: [c] Ecce Satanas expetit cribrare vos, sicut triticum, & ego pro terogavi Petre, ut non deficiat fides tua, & tu aliquando conversus confirma fratres

tuos. Ipsi dicitur: [d] Tu es Petrus, & super banc petram ædificabo Ecclesiam meam, & porta inferi non pravalebunt adversus eam. Et tibi dabo claves Regni Calorum: & quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum & in Calis: & quodcumque solveris super terram, erit solutum & in Calis. Ecce claves Regni Calestis accipit : potestas ei ligandi, ac solvendi tribuitur :

cura ei totius Ecclesia, & principatus committitur, & tamen universalis Apostolus non vocatur : & vir sanctissimus consacerdos meus Joannes vocari universalis Episcopus conatur. Exclamare compellor, ac dicere: O tempora, ò mores! Ecce cuneta in Europa partibus barbarorum juri sunt tradita, destructa urbes, eversa castra, depopulata provincia, nullus terram cultor inhabitat : seviunt, & dominantur quotidie in necem Fidelium cultores

Idolorum, & tamen Sacerdotes, qui in pavimento, & in cinere flentes jacere debuerunt, vanitatis sibi nomina expetunt, & novis ac profanis vocabulis gloriantur. Nunquid ego bac in re, piissime Domine, propriam causam defendo? Nunquid specialem injuriam vindico, & non magis causam Omni-

potentis Dei, & causam universalis Ecclesia? Quis iste, qui contra statuta Euangelica, contra Canonum decreta novum sibi usurpare nomen prasumit? Così egli: & à Costantina Augusta con più forte, e tenero motivo,

e S. Grez. 1.4. [e] Et si peccata Gregorii tanta sunt, ut patitalia debeat; Petri tamen Apostoli peccata nulla sunt, ut vestris temporibus pati ista mereatur. E certamente questo gran Pontefice nell'accennata dissenzione con il Vescovo di

epift. 32.

b Ioann. 21. C Luc. 22.

d Matt. 16.

epift. 4.

Capitolo XIV.

ria all'humiltà Christiana. Nè ciò gli su di gran pena per il motivo preponderante del publico bene, quando per altro ricusò l'istesso titolo di Sacerdote, enegò eziandio di esser tale, sol perche conoscevasi immeritevole

radore, scio gravem esse banc injuriam Sacerdoti, ut veritati serviens, fallax credatur: imitando inciò con raro esempio l'Apostolo San Paolo,

sione replicatamente sostenesse il nome, e'l valore dell'Apostolato. Ed invero la superbia di Giovanni non potea cozzare con più forte rincontro, che con l'humiltà di Gregorio, e conseguentemente non poteva ella incontrare maggior' ostacolo, che da lui, che nelle parole, e ne' fatti sii un de' più grandi, e de'più humili Santi del Christianesimo. Perche Sant'Eulogio Patriarca di Alessandria in una lettera, che diressegli, servivasi spetto di questa frase, Come Vostra Santità comanda, San Gregorio riputando ad affronto la convenienza, e non accettando nè scusa di obligo, nè obligazione di dovere, benche infermo, rescrissegli tutto affannato dalletto, ove

ergo jussi, sed qua utilia sunt, indicare curavi. A Rusticiana Nobil Dama, e sua Parente, che in una lettera si sottoscrisse conforme il commun'uso, Serva di Vostra Santità, inviò San Gregorio piùtosto doglianze, che gra-

Etus, quaratione se illa mibi Ancillam dicit, cujus ante susceptum Episcopatum propinquus fui ? Et ideò rogo per Omnipotentem Deum, ne hoc verbum aliquando ad me in scriptis vestris inveniam. Giovanni Mosco appresso Sofronio riferisce di San Gregorio succetto tale, che è eccesso di humiltà in

ravit nobis de Gregorio beatissimo Romanæ Urbis Episcopo dicens: Cum ivissem Romam, ut adorarem ad sepulchrum Apostolorum Petri & Pauli, staremque die quadam in medio Civitatis, audio Papam Gregorium per illum locum transiturum. Cogitavi itaque adorare illum. Cum autem prope me esset Papa, videretque me progredi, ut adorarem illum (loquor, teste Deo, fratres) primus ipse prostravit se bumi coram me, neque ante surrexit, quam me primò surrexisse cerneret: & cum multa humilitate salutans me, manu

167

GREGORIO Costantinopoli, mostrò sempre così soprafina humiltà di parole, e di satti, MAGNO.

che, pur che togliesse dalla Chiesa lo scandalo di tal novità, egli si abbas- Humiltà insigne sò sin' à pregiudicare in un certo modo al suo medesimo diritto, con ricu- di s. Gregorio.

sare [a] esso medesimo il titolo di Ecumenico, sol perche tal parola correva allora in simil controversia, come parola fastuosa, superba, e contra- epist. 32.

diquel grado, [b] Sed etsi Sacerdos non sum, diss'egli scrivendo all'Impe- b Idem 1.4. ep. 31.

[c] che si disse indegno di esser chiamato Apostolo, benche in [d] altr'occa- d'I. ad Corinth. 15.

giaceva, [e] Hoc verbum jussionis, peto, à meo auditu remove, quia scio es quis sum, & qui estis : loco enim mihi Fratres estis, moribus Patres. Non epist. 30. e S Grag. 1 .-.

dimenti, [f] Agrè suscepi, dic'egli, quia sepè dicebatur Ancilla Vestra, f themlib.9.epist. Ancilla Vestra; ego enim, qui per Episcopatus onera servus sum omnium fa- 38.

un Pontefice, [g] Perreximus, dice, ad Abbatem Joannem Persam. Nar- g Apud Sophi, in

sua mihi tria numismata tradidit, jubens mihi dari quacumque erant necessaria. Glorificapi itaque Deum, quòd tantam illi contulerat humilitatem, & misericordiam, & charitatem ad omnes. Così egli. Per lo che maraviglia non è, che nell'accennata congiuntura riculasse San Gregorio quel titolo pien di falto, e così fortemente si scagliasse contro quel faituoso Millantatore. Anzi ch'egli convincendo le parole co' fatti, d'indi in poi nelle lettere, che scriffe, s'intitolò [b] Servus Servorum Dei, nobil fregio ne Pontefici di hamilta Christiana, ericco appanaggiamento di Apotonica Dignita ne Successori di S. Gregorio. Ma Giovanni che non volle guan-

111,13

GREGORIO MAGNO.

Secolo VI.

b Anno 596.

Sotto il Pontif. di Bonifazio III. in questo Tomo. Dichiarazione di Foca Imperadore versia. d Anaft. Bibl. in Bonif. IH.

e Paul. Diac. de 4. cap.11.

mai udire le ammonizioni del Servo de' Servi, udi forzosamente la voce a 1.ad Timoth. 6. tremenda del Signor [a] de'Signori, che [b] chiamollo à sènel fervor maggiore del suo malpreso impegno. Nè con la di lui morte haverebbe c Vediquesto fatto havuto fine la rissola controversia di quest'odioso Vocabolo, se [c] Foca Successor di Maurizio nell'Imperio non havesse repressa l'albagia de Vescovi Costantinopolitani, con dichiarar la ragione à favor de Pontefici Romani per mezzo di una sua Imperial Costituzione sotto il Pontificato di sopra tal contro- Bonifazio Terzo. [d] Bonifacius, dice Anastasio, obtinuit apud Phocam Principem, ut Sedes Apostolica B. Petri Apostoli Caput esset omnium Ecclesiarum, idest Romana Ecclesia: quia Ecclesia Constantinopolitana primam se omnium Ecclesiarum (cribebat: e Paolo Diacono, [e] Phocas Imperator, ro-Seftis Lingob, lib. gante Papa Bonifacio, flatuit Sedem Romana, & Apostolica Ecclesia primam esse, cum prius Constantinopolitana se primam omnium scriberet. E così un' Imperador Greco defini contro i Greci la questione, & hoggidì un' Imperador Turco ha ridotta quella Chiefa, che si vantava la prima del mondo,

la più tiranneggiata, e la più miserabile del Christianesimo.

Calunnie opposte dagli Heretici à S. Gregorio .

Mà se molto operò San Gregorio in istabilimento della Chiesa Romana, & in depressione dell'Heresie, molto ancora si affaticarono gli Heretici ne' futuri Secoli per renderne e diffamato il nome, e corrotta la dottrina. E notoria la perversione, che secero i Greci delli di lui Dialoghi. Papa Zaccaria trasportolli il primo dall'idioma Latino nel Greco, e non così tosto egli divulgolli nella Grecia per ammaestramento di quelle Genti, che quelle Genti ne viziarono il fenso in materia considerabilissima di Fede, per accreditare il loro errore sotto la protezione, e l'aura di un tanto Pontefice. Nel fine del fecondo Libro parlando il Santo della terza Perfona della Santissima Trinità, dice, Cum enim constet, quia Paracletus Spiritus à Patre semper procedat, & Filio, cur se Filius recessurum dicit, ut ille veniat ? Sottrassero i Greci la parola, Et Filio, supponendo essi contal f to. Diae. in vita detrazione di render reo S. Gregorio della loro Herelia. [f] Quos libros, dice de' Dialoghi di S. Gregorio l'autor della di lui vita, Zaccharias San-Eta Ecclesia Romana Episcopus Graco Latinoque sermone doctissimus temporibus Constantini Imperatoris post annos ferme centum septuagintaquinque in Gracam linguam convertens, Orientalibus Ecclesiis divulgavit : quamvis astuta Gracorum perversitas in commemoratione Spiritus Sanctià Patre procedentis, nomen Filii suaptim radens abstulerit.

S.Greg. 1.4. 6.75.

g Duran. in 4. d. 7. qu.4. h S.Gree, 1.3. ep. 26. apuit Bellar.l.4. & S. Greg. 1.4.ep. 3. apud Baron, anno 1231.2.30. Adrian in quaft.

de Confirmatione art. ult. in infruit. Armemarkm. 1 Concil. Trid. feff.

21112.15.

La temerarietà de' Greci passò quindi fra Latini, e [g] Durando acde Rom. Pont. c. 10. cusò di errore San Gregorio, perch' egli scrivendo a Giovanni Vescovo di Cagliari, [h] permettesse ai semplici Preti di poter conserir'il Sacramento apriliparon, anno della Cresima, che per ragion divina a' soli Vescovi appartiene: onde de-S. Greg. 1.3. epift. 9. duce un' altro [i] Autore, che il Papa possa errare nella definizione de' Miapud Rayn. anno sterii della Fede. Mà contro di essi ben decretarono i due Concilii [k] Fiorentino, e [ l ] Tridentino, Confirmationis ordinarium Ministrum esse Episcopum, e conseguentemente pose extraordinarie, come ben nota il k Concil. Florent. citato Bellarmino, etiam non Episcopum esse Ministrum bujus Sacramenti: essendo che, benche il Sommo Pontesice non possa ne' Sacramenti mutar' alcuna cosa, che appartenga all'essenza di essi, e non essendo il Ministem S. Hier, advers, rio Episcopale essenzialmente necessario à quello della Cresima, mà, Lucifer. quem ci-tat Baron. an. 594. come attesta S. Girolamo, [m] Ad honorem potius Sacerdotis, quam ad legisnecessitatem, quindi s'inferisce, che per gravi, e giuste cause posta tal Minifterio

Capitolo X IV.

nisterio dispensarsi dal Romano Pontesice: come in fatti ne habbiamo l'esempio in S. Gregorio Magno, che scrisse al sopraccennato Vescovo, Ubi Episcopi desunt, concedimus, ut Presbyter etiam in frontibus baptizatos Chrismate tangere debeat; con questa disferenza però, che la Confermazione conferita da' Vescovi sempre è valida, benche illecita, in riguardo a' sudditi non suoi, quando che la Confermazione conferita dal Sacerdote è sol valida in riguardo à quei, sopra li quali hà egli ricevuto la special podestà dal Supremo Pontefice : onde ben conchiude il menzionato Bellarmino, Respondeo, non beatum Gregorium, sed Du-

randum potius, & Adrianum erraffe.

Con maggior sfacciataggine però di calunnia, e obbrobrio di verita li [ 4 ] Magdeburgensi divulgarono una supposta lettera di S. Udal- 1 Magd. Cent. 6. rico Vescovo di Augusta scritta, com' eglino asseriscono, al Pontesice Niccolò in questo tenore, Beatus Gregorius Magnus Papa Primus aliquando suo quodam Decreto Uxores Sacerdotibus ademit. Deinde paulò post cum idem Gregorius jussiset ex piscina sua Pisces aliquot capi, Piscatores pro Piscibus sex millia Capitum Infantum suffocatorum repererunt. Quam cadem Infantum cum intelligeret S. Gregorius ex occultis fornicationibus, vel adulteriis Sacerdotum natam esse, continuò revocavit decretum, & peccatum suum dignis panitentia fructibus purgavit. Così egli, ò per meglio dire, così eglino. Lettera più composta di bugie, che di lettere, e sol degno testimonio dei loro falsi, e sfrenati sentimenti. Conciosiacosache [b] Niccolò Primo morì più di venti anni b Austor. vice avanti, che nascesse S. Udalrico, e Niccolò Secondo sù assunto al Pon-Augusta edita. tificato ottant'un'anno doppo la morte del menzionato S. Udalrico; onde rendendosi infetta l'origine della prova, cade in se medesima tutta la forza dell' assunto. Ma tralasciate le insussistenze, & inverisimilitudini, che per convincer di falsità quella lettera, à lungo rapporta [c] l'eruditissimo Baronio; in maggior consutazione e della lettera, e de- c Bar. an. 591, no gli Heretici moderni, che la cavaron fuori dal niente del lor cervello, Noi defideriamo di ribatterla con la schietta narrazione dell'antico costume della Chiesa Cattolica nell'osservanza del Celibato Sacerdotale in ogni Secolo, e in ogni Concilio venerato, e comandato da tutti li Pontefici, e da tutti li Santi Padri, quali, intollerabile arroganza larebbe il sostenere, che un Pontefice così tenace delle antiche tradizioni, così profondo in dottrina, e così esemplare in fantità, qual suì S. Gregorio Magno, havesse contrariati, vilipesi, e conculcati con un decreto positivamente derogatorio, quando per altro soggiungeremo, quanto si adoperasse questo Santo Pontesice nella cultura illibata della Vigna del Signore.

E per render chiara l'intelligenza della nostra prova, ci convien ricor- Origine, e conterere al Capo della Chiesa, che sù Giesù Christo, il quale [d] insinuò il libato Sacerdota-Celibato agli Apostoli, che surono i primi Sacerdoti del Christianesimo. le de la re vide Poiche certa cosassi è, che i Santi Apostoli, per seguir Christo, lasciaron Turrianum contra tutto, Ecce [e] nos reliquimus omnia, & sequuti sumus te, dalle quali parole Magdeburgenses arguisce [f] San Girolamo, ch'eglino lasciassero anche la Moglie; & il Apostolicis. medesimo Giesu Christo nell'enumerazione di tutte quelle cose, ch'essi e Matth. 19. havevano lasciate, annovera la Moglie, canonizzandoli per Celibi, & al- Iulianum, & adserendo, [g] che nissun'esser poteva suo Discepolo, d'Apostolo, se non la g'un filorinian. li I.

Secolo VI. GREGORIO MAGNO.

sciava il commercio della moglie. Dal che deducesi, che gli Apostoli, si quali furono le Trombe degl'infegnamenti appresi da Christo, ò non hebbero moglie, ò fe qualch' un di essi pur l'hebbe, rinunciolla nell' uso del Magrimonio, offervando inviolabilmente nel Sacerdozio perfettiffima conti-

a S. Hier and Pame nenza: [a] Apostoli, dice S. Girolamo, vel Virgines, vel post nuptias mathium epift. 50. continentes. Così S. Pietro, che prima era [b] congiunto in Matrimoin fine. in vita nio con la Nipote di San Barnaba, e da quella haveva ricevuta la pro-S. Petri . ele di una Figliuola, che dicesi, ella fosse Santa Petronilla, subito ch'

egli fù affunto all'Apostolato, abbandonato ogni carnal commercio, c Tertull. lib. de visse con la Moglie in osservante castità, come assermano se l'Tertulliad S. Hur, advers no, S. Girolamo, [d] e da celesti rivelazioni istrutta più volte Santa [e] Brigida. Condussela egli poi seco, come Sorella, e Compagna delle Lovin. lib. 1 . e In revel. S.Bir. gitta lib,2, cap. 7. sue lunghe peregrinazioni, come attesta [f] S. Clemente Papa, e par che [g] accenni S. Paolo, e viddela [b] quindi andar' ella gloriosa al f S. Clemens Papa Martirio, Marito, e Padre di Sante. Onde al sopracitato Testo soglib.7. Ricognit. B Lad Corinth, 9. giunge più chiaramente l'allegato S. Girolamo, [i] Episcopi, Presbytelib. 7. Strom. & ri, Diaconi, aut Virgines eliguntur, aut vidui, aut certé post Sacerdotium Euste lib. 3. hist. in aternum pudici, in conformità del Canone secondo del Concilio Carh Clem. Alex. i S. Hier. loc. su- thaginense secondo celebrato vivente esso S. Girolamo: [k] Omnibus pra cit. k Az. 590. placet, ut Episcopi, Presbyteri, Diaconi, vel qui Sacramenta contrectant, pudicitia custodes etiam ab uxoribus se abstineant: ut quod Apostoli docue-

I Vedi tutti li simo a' Santi Apostoli sin' al [l] nostro presente, con così costante, e Pontificati dell' undecimo, e duo non interrotto consentimento, che chi contrariar volesse ò la validità decimo Sécolo nel della tradizione, ò il valore dell'offervanza, incorrerebbe nel rimpro-110 ftro 3 - 10mo . m S. Aug. ep. 128. vero di S. Agostino, che in somigliante proposito disse, [m] Insolentissi-

n Vide Bellarmi-

Ecclesia. Non perciò vogliamo Noi generalmente asserire, che il Celibato Ecclesiastico sia [n] precetto Apostolico, enon consiglio; poiche num, & Lunum se precetto universale egli fosse, certamente non si tollerarebbono da' Pontefici Romani li Matrimonii de' Greci, a' quali si permette il commercio con la moglie presa avanti la loro Ordinazione nell' esercizio stesso de gli Ordini Sacri. Solamente intendiamo Noi di provare il costume antichissimo della Chiesa Latina, che seguitando l'uso, e la tradizione della più pura, e Capo di tutte le altre, la Chiesa Romana, hà sempre inviolabilmente sostenuto il Celibato Ecclesiastico, come trasmesso a Posteri dall'esempio stesso degli Apostoli, e dalla Legge, e tradizione lao Bellar. lib. 1. de sciata in Roma da S. Pietro; [o] Nostri Sacerdotes Calibes esse debent, dip Christ. Lupus ce il Bellarmino, secundum Ritum Ecclesia purioris; & altro nobile [p] rom 3. Decrei. & Autore soggiunge, Episcopis, ac majoribus Clericis plenam castitatem exemtini Cleri conti. plo commendaverunt omnes Apostoli, & Romana Ecclesia S. Petrus imposuit, e, Romana, ac omnis Latina Ecclesia Episcopos, Presbyteros, ac Diaconos S.Petrus Apostolus omnino compulit ad plenam continentiam, ad antea etiam ducta uxoris usui renuntiandum, & in fine dell'allegato Capitolo, Omnis

Latina Ecclesia ex S. Petri Lege accepit plenam sui majoris Cleri castitatem. E comprovasi la Legge, e l'Apostolico consiglio dalla tradizione unifor-

Nel

me di tutte l'età, come siamo pur'hora per soggiungere.

runt, & ipsa servavit antiquitas, nos quoque custodiamus. Dalla qual'Apostolica infinuazione provennero poscia que' spessi Canoni de' Concilii. e quelle uniformi sentenze di tutti li Santi Padri dal primo Secolo prof-

mæ insaniæ est disputare, an faciendum sit, quod tota per Orbem frequentat

Elericis cap.6. Canon.c.s. de Lanentia.

Capitolo XIV.

Nel primo Secolo leggesi il celebre Canone, [a] detto degli Apo-MAGNO. stoli, Ne quis Episcopus, aut Presbyter, aut Diaconus uxorem suam præ- 2 cas. 5. textu Religionis abjiciat, cioè, come spiegano i Dottori, [b] ut Episco- b S. Gree, lit. -, pus, aut Presbyter, aut Diaconus uxorem suam, quam debet caste regere, collett. Sacr. Canon relinquat. Conciosiacosache abbandonandosi in que' primi tempi da non. & alii apud molti Sacerdoti la moglie, bene spesso provenivane scandalo ne'buoni, mormorazione ne'trifti, & occasione di prevaricazione nelle derelitte Consorti. Quindi sù, che per estirpar tal radice di male, prohibissi in quel Canone, che non si abbandonasse la Moglie in tal maniera, che con vituperio dello Stato Sacerdotale del Marito, per sostentarsi col vitto, fosse la miserabile forzata à soccombere à condizioni contrarie all'honestà. Al qual divieto pare, che alludesse S. Paolo, quando diffe, [c] Si quis suorum, & maxime domesticorum curam non habet, ci. ad Timoth. 5. fidem negavit, & est insideli deterior. E queste tali, come [d] in altro d Vedi il Pontisluogo habbiamo detto, chiamavansi Episcopesse, Presbiteresse, e Dia-10m.1. pag.20. conesse, col nome del grado del Marito.

Nel secondo, e terzo Secolo, benche per la fierezza della persecuzione de' Gentili, pochi Sinodi di Ecclesiastici si ritrovino celebrati, nulladimeno quasi in ogni carta di quest' Historia habbiamo veduta severamente punita da' Pontefici, e da' Padri di que' tempi l'incontinenza degli Ecclesiastici, e mantenuta sempre in vigore la sincerità illibata del loro stato, [e] Presbyteri, sive Diaconi, ad Dominica tales eligantur offi- c Habetur in diff. cia, qui continentiam servent, così decretò S. Lucio Papa; [f] e S. Ci- f S. Cyprian. de priano, che visse nel terzo Secolo, Flos est ille Ecclesiastici germinis, de- Hab. Virg. cus, atque ornamentum gratia spiritalis, lata indoles, laudis & honoris opus integrum atque incorruptum, Dei imago respondens ad sanctimoniam Domini, illustrior Portio Gregis Christi. Gaudet per Virgines, atque in Virginibus largiter floret Ecclesia Matris gloriosa fecunditas: quantòque plus copiosa Virginitas numero suo addit, tantò plus gaudium Matris augescit: e del costume di ambedue questi Secoli parlò S. Girolamo, quando contro Vigilanzio esclamo, [g] Quid facient Orientis Ecclesia? Quid Agypti, & S. Hier. advers. Sedis Apostolica? Qua aut virgines Clericos accipiunt, aut continentes; aut si uxores habuerint, mariti esse desistunt : ò come in altro luogo più dif- h S. Hier. in et. fusamente egli parlando della vita de Chierici, [h] Hospitiolum tuum aut ad Nepotian de vinunquam, aut rarò mulierum pedes terant : omnes puellas, & Virgines Chri-ta Clericorum. It aut equaliter ignora, aut equaliter dilige: nec sub eodem tecto manseris, nec in praterita castitate considas, quia nec Davide sanctior, nec Salomone sapientior potes esse. Agrotanti tibi sanctus quilibet Frater assistat, & Germana, vel Mater: periculose tibi ministrat, cujus vultum frequenter attendis. Cave omnes suspicientes: & quidquid probabiliter fingi potest, ne fingatur, ante devita. E scrivendo ad Oceano, Prima tentamenta Clericorum sunt faminarum frequentes accessus: iste sexus reprehensibiles exhibet Clericos. Quid tibi re vera cum fæminis, qui ad Altare cum Domino fabularis? Te in publico cuncti, te in agro rustici, aratores, ac vinitores quotidie lacerabunt, si contra depositum fidei cum fæminis habitare contendis. Mihi crede, non potest toto corde habitare cum Domino, qui fæminarum accessibus copulatur. Così S. Girolamo.

Nel quarto Secolo rendesi celebre il Canone trentesimoterzo del i Battacli Concil. Concilio di Elvira, e molto più terribile l'ottavo, ò come [i] altri vnole, di Elvira an. 305.

GREGORIO

epist.3. & 22.

ff Anno \$17.

gg Anno 517. hh Anno 531.

11 Anno 538. kk Anno 589.

11 Anno 591.

cap. 12.

Defunctis.

4. cap.69.

ad Ciacc, in Greg.

34. ee Anno 506.

Secolo VI MAGNO. il Decimoterzo del medesimo Concilio, in cui disponesi, si quis Evia An. 314. scopus, Sacerdos, aut Diaconus, machia crimen perpetrarit, etiam in fine b An. 314. vita Corporis Christi communione privetur; il Decimo di Ancyra [a], il c An. 324. d An. 325. Primo, e l'Ottavo [ b ] del Neocesariense, l'Ottavo del Concilio [ c ] e An. 355. f An. 386. in ep. Siricii ad Episco-Romano sotto S. Silvestro, il Terzo [d] del Niceno, il Secondo [e] di Arles, il Sinodo Romano [f] fotto Siricio, il Canone [g] Secondo pes Africanos. del Concilio di Carthagine, l'Ottavo di Torino [ h ], il Decimosettimo g Anno 390. h Anno 397. di un'altro [i] Carthaginense, e il Terzo del [k] Carthaginense quin-1 Anno 397. k Anno 398. to, à i quali tutti mirabilmente bene si accorda la [ ] Dottrina di Ori-1 Orig. homil. 23. gene, di Eusebio [m], di S. Basilio [n], di Papa Siricio [o], e di M Num. m Euf. lib. 2. de altri Santi Padri, e Pontefici vissuti in quel Secolo. monft. Euang. c.9. Nel quinto rimane considerabilissimo il Canone Primo, Terzo, Quarn S. Bafil. in c.3. Ilaja. to, e Nono del [p] Concilio Primo Toletano, il Trentesimosettimo 6 Sirie. 19 4. c.9. dell' [9] Africano, il Decimoquinto del [r] Chalcedonense, il Secondo P Anno 400. 9 Arno 424. di [s] Angers, il Primo, Secondo, e Terzo di [t] Tours, e le unifor-I Anno 451. 1 Anno 453. mi sentenze di tutti quei gran Lumi, che risplenderono in questo Secot Anno 461. lo nella Chiesa di Dio, cioè di [u] S. Episanio, di S. Gio. [x] Chrisou S. Epiph. har.77. stomo, di S. [y] Ambrogio, di S. [z] Girolamo, di S. [aa] Agostino, de in Comp. x S. Ioan. Chryf. di S. [bb] Innocenzo Papa, e di S. [cc] Leone. ferm. 2. de Iob , & alibi . y S. Amb lib. I. de Offic.c.ult. bep.25. 2 S. Hier. adv. Vigil. & in c.1. in ep. ad Tilum. aa S. Aug. lib. 2. de adul. conjug.

Nel sesto Secolo inculcano l'osservanza del Celibato Sacerdotale il [dd] Canone Duodecimo, ò come altri vogliono, il Trigesimonono del Concilio [ ee ] Agatense, il quale non solamente prohibisce à i Sacerdoti le nozze, ma eziandio l'affistere alli conviti Nuziali, il Sesto, e Settimo di [ff] Girona, il Vigesimo secondo di [gg] Eppadona, il Primo del [ hh] Toletano Secondo, il Settimo dell' [ ii ] Aurelianense bb S. Innoc. Papa Terzo, il Quinto del [kk] Toletano Terzo, il Primo di [ll] Saragozza, c S. Lee epif. 82. un' altro Concilio [mm] Toletano non annoverato dagli Antichi Comcap. 4. & epift. 87. pilatori nel numero de' Predetti, i due Canoni dell' [nn] Ocense in Spadd Referiur bie gna, & oltre alle Dottrine di tutti li Santi Dottori, e Pontefici di que-Canon , & habetur lto Secolo, S. Gregorio Magno, cioè quegli medesimo, che vien'incolapud Grat. in dift. pato da' Magdeburgenfi di contraria opinione, Pontefice così tenace elecutore delle narrate Decisioni, che per la morte di Fortunato [00] Vescovo di Napoli volendo il Clero di quella Città eleggergli Successore un Giovanni, egliriprovonne la risoluzione, solo perche Giovanni ritrovavasi una piccola legitima figliuola, testimonianza presente, echiara della sua non longa continenza; così divoto, verecondo, e zelante, che di lui dieesi, mm Anno 597. de quo Vide Bar. an. [pp] Clerum Ecclesia Romana sic reformasse, ut talis esset tunc sub Gre-597, n.28, Bat gorio penes Urbem Ecclesia Romana, qualis sub Sanctis Apostolis, & B. diToledo an 597. Marco apud Alexandriam à Philone commemoratur: utque radices vitionn An. 598. apud rum evelleret, & virtutes plantaret, à cubiculo suo omnes saculares amo-Bar. dicto an.n.29. oo S. Greg. lib. 8. vit, Clericorum, Religiosorum, vel Monachorum prudentissimos familiares pp Ioan. Diac. in & consiliarios sociavit; di così prosonda Dottrina, [qq] ut exclusis om-Jua Historia lib.2. nium virorum illustrium comparationibus, nihil illi simile demonstrarit anti-99 8. Ildephonsus quitas : vicit enim sanctitate Antonium, eloquentia Cyprianum, sapientia de viris illustr.c.2. Augustinum, mercè che spesso [rr] sù veduto un'Angelo in forma huma-Ir S. Ivan. Damasenus in serm. de na affistergli nella celebrazione della Messa, e [ ss lo Spirito Santo alle orecchia in forma di Colomba, ò dettandogli le composizioni, ò inspiran-A loan. Diac. lis. dogli sentenze alte, e divine; e così in fine per tutti li capi venerato da 1 it spud sug of Nemici più fieri del Cattolichismo, che Calvino istesso [tt] non seppeglinedoinum in addit.

gare

Capitolo XIV.

GREGORIO

gare il pregio, & il fregio divero, e gran successore di S.Pietro, conses-MAGNO. fandolo per ultimo Pontefice della Chiefa Romana. Come dunque dicono i Magdeburgensi, che S. Gregorio [a] continuò revocavit decretum ? Non a In Cent, alleg. leggesi forse nelle di lui Epistole l'ordine Apostolico, ch' egli trasmesse à supr. tutti li Vescovi del Christianesimo, [b] ut nullum Subdiaconum facere pra
sumant, nisi qui visturum casse promiserit? Non trovasi forse [c] conser
sumant più volte il medesimo ordine in altre sue Lettere? Quante [d] volte, sp. 34-5 lib-7. sp.

sp. 34-5 lib-7. sp. & à quantiegli inculcò l'offervanza dell'antichissimo Canone circa la co-d Idemt. 1. 19.50. habitazione di Donne sospette co' Chierici? Non consigliò egli ad Agosti- 60 116.7. ep. 109. 6- 116.11. epist. 40. no suo Legato in Inghilterra [e] Ut pollutus in somnis Sacerdos ex crapula e Idem lib. 12. inpracedenti abstineat à sacricelebratione mysterii? Non replicoglipiù volte est apud Bar. an. il divieto, [e] Ne permittat uxores ducere Clericos in Sacris Ordinibus con- 591. num.20.

stitutos? Non [f] riprese aspramente Genaro Vescovo di Cagliari, per- [f Idem lib. 3. ep. 26. che sù negligente à punire il suo Archidiacono caduto in peccato di carne? Non sospese [g] dal Sacerdozio il Vescovo di Taranto, incolpato g Idem 1.2. ep. 4. di scandaloso commercio con una femina? Non implorò anche l'autorità del braccio Secolare [ b ] de' Principi contro li Sacerdoti fregolati ne' h Idem 1.2. ep.64. costumi, e diffamati per diffolutezza di luffuria? Non [ i ] rinviensi il i Apud Bar. an-Canone dalui formato nel Concilio Romano, Si quis Presbyter, aut Dia-591. nam 20. conus, uxorem duxerit, Anathema sit? [k] Illud sirmiter statuens, co- k Bar, anno 594. me conchiude un gravissimo Autore, ut qui post susceptum sacrum Ordi- 1 Vedi più lifesanem in carnis peccatum lapsus esset, nunquam amplius ad Altaris Ministerium mente questa maadmitteretur. Che invenzioni dunque, che temerarieta sono queste, per colo undecimo, e sciorre il freno al peccato, tacciar di menzognera ogni più veneranda duodecimo, della carta dell' Ecclesiastica [1] Historia ? Summa est delicti, [m] nolentium rom.3. agnoscere, qua ignorare non possunt.

Forse più cautelatamente si dimostrarono maligni que tali, che per lez. cap. 17. Anima di Trajaviver male, e morir bene pretesero di render potenti le Orazioni à li- no se veramente berar le Anime anche dall' Inferno, con l'esempio di Trajano sottratto, dall' Inferno per com'essi dicono, da quelle pene per merito delle preghiere di S. Grego-le orazioni di rio. Ciò che sia, ò che dir si possa sopra cotal successo, à Noi, che siamo Historici di verità fondate, e non di vane parabole, basta solo accennare, che questo fatto è ripieno [n] d'infinite inverissimilitudini, n Vide Bar. anno dell'Imperador Trajano per mezzo delle sue Orazioni, mà à piena boc-vide apud Andre ca chiamò Heretici coloro, che asserivano, Giesù Christo, quando egli dirione ad Ciaco. discese all' Inferno, haver liberate alcune anime dannate, che lo con- in Greg. fessarono per Dio. Il che doppo di haver'il Santo provato con le autorità di S. Filaitrio, e di S. Agostino, così soggiunge scrivendo à Giorgio, c a Theodoro, l'uno Prete, e l'altro Diacono della Chiefa di Costantinopoli, [p] Hac itaque omnia pertractantes, nihil aliud teneatis, p S. Greg. 116.6. nisi quod vera fides per Catholicam Ecclesiam docet : quia descendens ad epistis. Inferos Dominus illossolummodo ab Inferni claustris eripuit, quos viventes in carne per suam gratiam in fide, & bona operatione servavit. Quod enim per Euangelium dicit, Cum exaltatus fuero à terra, omnia traham ad me ipsum: omnia videlicet electa. Nam trahi ad Deum post mortem non po-

tuit, qui se à Deo male vivendo separavit. S. Gio.

m Tertulin Apo-

GREGORIO Magno.

Secolo VI.

2 S. lo. Damasc. b Idem cap. 87.

c Idem cap. 92.

dert. in Catal. Haret. faculi fep.

S. Gio. Damasceno [a] sà commemorazione di alcuni Heretici chiamati Thnetopsychiti, che asserivano, Hominum animas instar pecudum interire cum corporibus, di altri detti Heiceiti, che sostenevano [b] Deum à Viris laudandum cum tripudiis in fæminarum cætu, di altri nominati Theocatagnosti, i [ c ] quali reprehendebant quadam in Deo, e di altri d Apud Oct. Id- in fine accennati col nome di Gnosimachi, quasi scientiarum [d] inimici, qui damnabant scientiam omnem, ac eruditionem, sub specie exagerandi studium bonorum operum: quali tutti riferir Noi possiamo sotto il presente Pontificato, rimanendone per altro tanto oscuri gli Autori, e'l tempo, quanto indegna la dottrina.



# SETTIMO SECOLO

CONTIENE

## LIPONTIFICATI

DI

Sabiniano, Bonifazio III., Bonifazio IV., Deusdedit, Bonifazio V., Honorio, Severino, Giovanni IV., Theodoro, Martino, Eugenio, Vitaliano, Adeodato, Dono, Agathone, Leone II., Benedetto II., Giovanni V., Conone, e Sergio;

E

L' H E R E S I E
De'Monotheliti.



Sancta Ecclesia subtiliùs in sua semper eruditione instruitur, dum Hareticorum quastionibus impugnatur. S.Greg. lib.7. epist.3.



## SECOLO SETTIMO.

#### CAPITOLOL

Sabiniano di Volterra, creato Pontefice il 1. Settembre 604.

Funesti successi in Occidente, & in Oriente, e morte di Narsete.



A morte di S. Gregorio Magno si rese deplorabile al Mondo, e per la perdita di un tanto Pontefice, e per Prenunzi lagri.
l' inondazione di quei tanti mali, ch' hebbero à forbire mevoli dell' Herefia Monotheliil Christianesimo con l'Heresia spietata de'Monotheliti, tica. Precorfero ad essa formidabili annunzii, fra quali da' Scrittori si annovera quel massimo di una spaventosa carestia, che prima degli animi, abbattè li corpi dei Fedeli. [a] Fuit hyems frigida, dice Paolo Diacono, a Paul. Diacelib.

& emortua sunt vites penè in omnibus locis, messesque percussa uredine passim 4.cap.9. evanuere : e conchiude, Debuit Mundus famem, sitimque pati, quando decedente tanto Doctore, cioè S. Gregorio Magno, animas hominum spiritalis alimonia penuria, sitisque ariditas invasit. E Sigiberto riserisce, [b] che in cotanta deplorabile penuria di viveri domandando un povero b Sigil-in Chrone l'elemosina ad alcuni Marinari, e rispondendogli con dispetto li Marinari, ann. 6050 Desiste eleemosynam petere à nobis, qui nihil præter lapides habemus, soggiungesse l'afflitto Povero, Omnia ergo vertantur in lapides. Et quicquid manducabile in Navi erat, in lapides conversum est, colore & forma rerum eadem permanente.

Alla spietatezza della fame in Occidente si accoppiò la fierezza delle incursioni in Oriente, devastato [c] da' Barbari sotto la condotta del Rè Cosdroa, che tolse non meno dagli animi la Fede, che le Provincie à Foca in Cataron, de in Imperadore, più tosto Tiranno, che Principe. Narsete, che insofferenze no 605. di tanti publici aggravii gli si era ribellato, ricevè innocente la pariglia Morte di Narsete, d'inhumana vendetta; e richiamato da lui al commando de' suoi Eserciti sotto giuramento di perdono, su dall'empio Cesare satto abbruciar vivo. con horrore de' medefimi nemici, che fempre ne ammirarono il valore. e con alta indignazione de' Romani, che amarono sempre il loro Narsete, come debellator degli Heretici, e restauratore della liberta, e quiete di Roma.

c Hac habentsur

#### CAPITOLO II.

Bonifacio Terzo, creato Pontefice li 12. Febraro 606.

Decreto di Foca circa il Titolo di Universale. Sinodo Romano circa la successione de Papi.

Decreto di Foca eircail Titolo di Universale. a Anaft. in Bonif.



A trà le Tirannie del comando pur risplendè in Foca qualche lampo di giustizia verso il Pontificato Romano. [ a ] Hic obtinuit, dice Anastasio di Bonifacio III. apud Phocam Principem, ut Sedes Apostolica Beati Petri Apostoli caput eset omnium Ecclesiarum, idest, Romana Ecclesia: quia Ecclesia Constantinopolitana primam se omnium Eccle-

b Panl. Diac. in geftis Longob. lib. 4. cap. 11.

siarum scribebat; e Paolo Diacono [b] di Foca, Hic Imperator, rogante Papa Bonifacio, statuit Sedem Romana, & Apostolica Ecclesia primam efse, cum prius Constantinopolitana se primam omnium scriberet. Ma il grano si mescolato con paglia, e benche sosse retto il giudizio di Cesare, non ne suretta l'intenzione, che procedè da vendetta più tosto, che da e Cedr, in an, 606, zelo. [c] In non sò qual commozione di Popolo Costantina Augusta Ve-

dova dell'Imperador Maurizio con trè sue figliuole ritirossi nella Chiesa per isfugir l'ira indomita di Foca, che volevala morta per colpa di machinata ribellione. Nè potè egli haverla nelle mani, fin tanto che esso obligatosi con giuramento al Patriarca Cyriaco di non offenderla, la fè racchiuded Miseell, lib, 17. re in Monasterio, d'onde poi doppo un'anno [d] la trasse per condurla, come segui, con le figlie al supplicio del taglio della testa. L'opposizione,

che in questo fatto fegli Cyriaco per difesa della immunità della Chiesa, esacerbò talmente l'animo infocato di Foca, che succedendo pur allora la richiesta Pontificia, che il Patriarca Costantinopolitano non si denominasse universale, essendo che questo titolo egli è proprio del Pontefice Romano, acconsenti subito Cesare alla istanza, più per odio contro Cyriaco, che per compiacimento verso Bonifacio; e decretò, non che il Pontefice Romano dir si poteise Vescovo universale, quasi che da quel tempo [e] e e Vide Bar. an. in virti di questa Imperial decisione, come vantano [f] gli Heretici mo-

606, num. 6. f Luth. de potest. derni, la Chiefa Romana fosse dichiarata superiore alle altre, poiche ella greffu 22.

Papa, Magd era tale sin dalla sua fondazione, come apparisce da ogni Carta della Eccle-Cent. 6 (et. & Mor. naus in Mysterio fiastica Historia; mà che il Patriarca Costantinopolitano desistesse dalla preiniquitatis Pro tenzione di denominarsi universale in competenza del Romano, al quale unicamente era dovuto questo nome per le prerogative in [g] altro luogo accennate. Onde ben conchiude il [ b ] Bellarmino, Phocas id fanxit, decla-

g Vedi il Pontif.di Gregorio Magno par. 160. tom. 2. n Bellar. de Rom. de' Pontefici.

rando, & asserendo, non instituendo aliquid novi. E Bonifacio non tanto grato all' Imperial condiscendenza, quanto zelan-Sinod Romano te di adempir' alla grandezza di questo titolo, per dar' ordine alle sopra l' Elezione Chiese del Christianelimo, convocò in Roma un Sinodo, nel quale approvando la Costituzione de'suoi Antecessori circa la elezione de' Pontefici,

Capitolo II.

BONIFAatta CIO III. tum anaft. in Bonif.

e de' Vescovi, e corroborando la ritrattazione del Chirograso già satta sopra tal materia dal suo Antecessore Bonisacio Secondo [a] Constitutum secit, dice Anastasio, in Ecclesia Beatri Petri, in qua sederunt Episcopi septuaginta duo, Presbyteri Romani triginta quatuor, Diaconi & Clerus omnis, sub anathemate, ut nullus, Pontifice vivente, aut Episcopo Civitatis sua, prasumat loqui de successore, aut partes sibi facere, nisi tertio die depositionis ejus, adunato Clero, & silis Ecclesia, tunc elettio sieret; & quem quisque voluerit, haberet licentiam eligendi sibi Sacerdotem. Così egli. Pontesice veramente universale e nel nome, e ne' fatti.



#### CAPITOLO TII.

Bonifacio Quarto Romano, creato Pontefice li 18. Settembre 607.

Prodigio del dibattimento delle Croci. Assunzione di Heraclio all' Imperio, e morte ignominiosa di Foca.

Altro prodigio in prefagio dell'He-vefia Monothelia An. 607. b Elensins apnd Surium 22. April.



N tanto multiplicavansi li prodigii, e come forieri della profilma Herefia Monothelitica atterrivano gli animi con la espettazione de' mali presagiti successi. [a] Nelle Parti della Galazia, [b] Cum supplicationes fierent, dice l'Historico, & Cruces gestarentur, cioè mentre facevansi già sin da undici Secoli addietro quelle Processio-

che .

ni nel Christianesimo, che vengono hera esecrate, e contradette da moderni Heretici Riformatori della veneranda Antichità; mentre dun-Processioni anti que facevansi cotali Processioni, si viddero di repente le Croci, que gestari solent, con istrepitoso, & horribile spettacolo l' una battersi con l'altra, e tremar tutte insieme con tal concussione di moto vario, e spaventoso, che n'hebbero à svenir i riguardanti, e per la novità, e per l'horridezza del fatto. S. Theodoro Siceota, che ritrovossi presente al gran successo, Deum, ò filii, disse, precibus placate, quoniam magna mundo imminent calamitates; ed interrogato da Foca, Quid signum illud portenderet? egli rispose, Ex Crucium concussione multa gravia, molestaque pranuntiari. Significat enim plurimos à Religione nostra defecturos, & Sanctas Ecclesias desertum iri, & divini cultus, atque Imperii interitum, & adversarii adventum appropinquare: E cominciarono presto ad avverarsi gli annunzii . [c] Heracho acclamato in Africa Padrone dell' Imperio, supeclio an, 1, & Cedr. rata in Mare la fortuna della Guerra, con forte armata invase Costantinopoli, e mentre ne attende la resa, gli vien condotto avanti con lacrimevo-Heraclio all' Im- le, ma meritato spettacolo il crude issimo Foca, spogliato delle vesti Imperiale, rivestito di negro ammanto, e per maggiore ostentazione di dispregio con ceppi a' piedi, e ferro al collo. Viddelo sfarzosamente Heraclio, ed, Oh miserabile, disiegli, così governasti la Republica? Nulla Imarrito Foca nè agl' insulti, nè all'improperio, Hor tu governala meglio, rispose, etacque. [d] Illico autem Heraciius jubet manus, & pedes, mox humeros, & pudenda amputari, tandem & caput: trunci quod re-liquum fuit, Milites in foro Bovis combusserunt. Così morì il Tiranno Foca, di cui dicendo una volta à Dio un Santo Monaco, [e] Cur tam impium Christianis imposuisset Imperatorem? udissi terribilmente rispon-

dere,

c Theoph, in Hera-

perio, e morte di Foca.

d An. 610.

c Cedr. ib zdem .

Capitolo III.

181

BONIFA-CIO IV.

dere; Deteriorem illo alium inveniri potuisse nullum; & boc meruisse Constantinopolitanorum slagitia. Mà benche morisse questo più empio Huomo del Mondo, non perciò mancò al Mondo di che dolersi nell' assunzione all' Imperio di Heraclio: conciosiacosache macchiollo egli subito con l'incestuoso Matrimonio, che contrasse con Martina sua Nipote, col consenso eziandio, & intervento del Patriarca Sergio, cioè di colui, che porgera ben presto à Noi doloroso racconto di nuova, & esecrabile Heresia.



182

### CAPITOLO IV.

Deusdedit Romano, creato Pontefice li 13. Novembre 614.

Invasione de' Persiani, e presa di Gierusalemme. Virtù prodigiose di S. Giovanni Elemosinario, e suoi detti, e fatti contro gli Heretici. Terremoti, e Peste in Italia. Santità del Pontefice, e suo decreto circa la Cognazione Spirituale.

Gierufalemme presa da Cosdroa.

Ben veder si dovea prima diroccata, e vinta da' Barbari la Santa Città di Dio, quando ben presto veder doyevasi attaccato da Sergio il sacrosanto Misterio dell' Incarnazione di Giesù Christo. E la presa di Gierusalemme ò fosse anch' ella presagio dell' Heresia de' Monotheliti, ò successo presagito dalli passati annunzii; certo si

2 An. 614.

Morte horribile di Coldroa.

e Cedr loc. cit.

poltura di S. Gio. Elemofinario.

è, ch' ella da' Persiani [ a ] sù vinta, saccheggiata, & arsa con quell' horrore nel Christianesimo, che suol recar ad una Chiesa l'incendio del Santuario. Cosdroa sù il condottier degl' Invasori, non sò se vinto, ò vincitore del Santo Legno della Croce, trasportato da esso da Gierusalemme in Persia, mà riportato in trionso dalla Persia à Gieb vide Teoph. rusalemme all' Imperador Heraclio, che ricuperollo [b] dalle mani Cedr. & alios in de' Barbari doppo quelle memorabili vittorie, che ridussero finalmente Cosdroa al miserabile fine di vedersi dal figlio sepellito vivo dentro un profondissimo oscuro pozzo, dov' egli teneva riposti li suoi gran tesori, nel quale riceve prima gl' insulti di esso, che dicevagli, [c] Comede aurum, quod incasum collegisti, propter quod etiam multos fame necasti, mundumque delevisti; e poi le ingiurie de' suoi nemici, ed in fine la morte, saettato in quel pozzo da' Cacciatori, come una fiera. Memorabili furono cotali fuccessi, che Noi tralasciamo alla penna di altri Scrittori, per ammirar frà le calamità communi un Virtà, efatti de- fatto particolare di S. Giovanni sopranominato l'Elemosinario, che degnimit, tella gno propriamente si rende di registrarsi in questa nostra Historia, ed à nistacolosa le consussone degli Heretici. & ad erudizione di registrarsi in presente di registrarsi in questa nostra Historia, ed à degli Ecclesiastici. Quest' ammirabile Prelato sù assunto al Patriarcato di Alessandria per opera dell'Imperadore Heraclio nell'anno medesimo, in cui questi sù assunto all'Imperio, e sù trascelto come il più meritevole di tal dignità frà tutti gli Ecclesiastici non solamente del Regno di Cipro, di cui egli era nativo, mà di tutto il suo Imperio. Condotd Leontius in vita to à forza à quel Soglio, [d] tutta sua industria, e sorza pose à rium die 21. 14- schiantar dal terreno di quella Chiesa molti mal nati germogli dell' Heresia Eutychiana, ed havendovi ritrovatisol sette Oratorii de' Cattolici, accreb-

nuarii.

accrebbeli sin' à settanta, & omne contulit studium, ut qui capti suerant omne genus harcsibus, converterentur ad pietatem. E perche l'Heresia [a] Simoniana haveva colà più altamente sisse le radici, però con a Vedi in qual senmaggior lena di spirito egli si diè ad estirpar quelle da' cuori de' suoi Ec- sia la Simonia to 3. clesiastici, & [b] fuit vehementissimus in Ordinationibus, ut ex quidem toto Saculo 11. pura essent à lucris, & muneribus, & nulla earum fieret extra examinationem. E fatto avvenne, in cui Dio applaudi al zelo del suo Servo con voci di miracoli. Un Chierico ambiva il Diaconato, mà per irregolarità contratta dalla Bigamia era stato più volte escluso da quel grado. Tuttavia ne rinovò astutamente le istanze in congiuntura, che il Santo Patriarca esausto di monete e di grano per il caritatevole sufsidio, ch' esso cotidianamente somministrava ai Cattolici sugitivi della Palestina per l'inondazione seguita de Persiani, era ridotto in tali angustie di denaro, che havendo ancora consumate mille libre d'oro da esfo prese ad interesse da alcuni, Mercanti dell' Egitto, [c] Agitabatur, c Leontius loc. eir. come dice l' allegato Historico, magna solicitudine, & Dei orabat benignitatem, ut in rebus dubiis aliquam viam excogitaret. Mà avanti che aprisse Dio la strada al provedimento richiesto, il Chierico facendo capitale della miseria commune, come ch'egli era ricchissimo in facoltà, e ben proveduto di frumento, accompagnò allora le sue nuove richieste con la potente esibizione di molte migliaja di rubbia di grano, e di cento cinquanta libre di oro, dicendo à S. Giovanni, [d] Eas ve-d Identidim. lim per te dare Christo, si tamen judicatus suero dignus ejus Diaconatu per sanctam tuam Ordinationem; inventum est enim, alicubi dictum fuisse apud Apostolum, [e] Ex necessitate, Legis quoque fieri translationem e Hibr.7. Alla horribile propolta francamente, ma pur paternamente diportofsi il Santo, & eum seorsum accersit Patriarcha, non volens multis prasentibus eum afficere dedecore, & dicit ei: Tua quidem oblatio, ò fili, est magna, & huic tempori necessaria, sed est vitiosa, & propter hoc ipsum non admittenda. Non ignoras enim, quòd oves, qua ex lege [f] offerebantur, si non essent magna, non poterant admitti ad f Levit .22, sacrificium? Qua de causa nec munera [g] Cain Deo fuerunt accepta . g Gen. 4. Illud autem, ex necessitate [b] etiam fieri Legis translationem, hoc ab h Heb. 7. Apostolo dictum esse scimus de Lege veteri. Quid enim tibi videtur, quod scriptum est apud Fratrem Domini Jacobum? Sic autem habet, [i] Qui lac. 2. totam Legem impleverit, in uno autem lapsus sit, esse omnium reum. Fratres autem nostros pauperes, etiamsi nos versemur in inopia, qui aluit Deus usque in hodiernum diem, ipse eorum quoque de catero curam geret, st modò nos ejus mandata servemus immobilia. Quid enim quod facere non possit; aut quid sit difficile ei, qui quinque [k] panes in deser- k loan, 6. to aliquando multiplicavit, si decem modios, qui sunt in meo borreo, benedixerit, eos in magnam augere multitudinem? Quamobrem tibi, ò fili, conveniet id, quod Simoni dictum est in actis, [1] Non est tibi 1 After 3. pars, neque sors in hac parte. Non ancora il Patriarca terminate haveva le parole del gran rifiuto, che inaspettatamente giuniero nel Porto di Alessandria due gran Navi dalla Sicilia cariche di grano in fovvenimento del Patriarca, che uditane prima confusamente la nuova da un publico gaudio, in cui potere si diede tutto il popolo, poi da replicati messi, che ne annunziarono le particolarità, e la certezDEUSDE-

184

Secolo VII.

DIT. a Leont, ibidem.

za, [a] Procidens ad genua Deo egit gratias, dicens, Qui quarunt te, Domine, & servant tua mandata, non minuentur omni bono: quamobrem magnifico santtissimum nomen tuum, quòd non permiseris servo tuo, ut tuam gratiam venundaret pecuma. E conchiude con meritato Episonema! Historico, [a] Sic quidem in angustiis dilatatus suit inclytus, quòd non prousu rerum necessariarum prodidit accuratam regula observationem. Nè erano à lui cosa nuova li miracoli del Cielo, poiche esso medesimo era un miracolo così pronto, e vivo di santità, che pareva, che sacessero à gara esso, e Dio, in chì potesse maggiormente esaltare l'un! altro nell' amministrazione di quella Chiesa, e nel provedimento de' Poveri. Egli saceva immense elemosine con questa gran massima, ch'esso non tanto riguardava il bisogno de' Poveri, quanto la ricchezza di quello, il quale implet [b] omne animal benedistione, e di cui è proprio il non mai farsi vincere dalla liberalità de' suoi servi: onde maraviglia non sù, ch'ei somministrasse cotidiano alimento à tutti non solamente suoi Diocesani, mà à tutti li Venticiano alimento à tutti non solamente suoi Diocesani, mà à tutti li Venticiano alimento à tutti non solamente suoi Diocesani, mà à tutti li Venticiano alimento à tutti non solamente suoi Diocesani, mà à tutti li Venticiano alimento a tutti non solamente suoi diocesani, mà à tutti li Venticiano alimento a tutti non solamente suoi diocesani, mà à tutti li Venticiano alimento a tutti non solamente suoi diocesani, mà à tutti li venticiano di procesani.

b Pfal. 144.

C Leont ibidem .

mense elemosine con questa gran massima, ch'esso non tanto riguardava il bisogno de' Poveri, quanto la ricchezza di quello, il quale implet [b] omne animal benedictione, e di cui è proprio il non mai farsi vincere dalla liberalità de' fuoi servi: onde maraviglia non sù, ch' ei somministrasse cotidiano alimento à tutti non solamente suoi Diocesani, mà à tutti li Vefcovi, à tutti li Ministri Cesarei, à tutti gli Ecclesiastici, e à tutto il Popolo, che in grannumero in Alesfandria erano concorsi, come à publico Asilo, risugiati dalla persecuzione horribile de' Persiani. [c] Cum Persa populati esent universam Syriam, qui eorum manus potuerunt effugere, tum laici, qui magistratum gerebant, & privati, tum Clerici cum Episcopis confugiunt Alexandriam. Quibus omnibus dives ille, & minime angustus convivator quotidie suppeditabat, qua erant ad usum necessaria. Nec hactenus constitit ejus commiseratio, sed mittit etiam Chrysippum quemdam virum pium, tradens ei multum auri, frumentumque, & alia alimenta, & indumenta, & ad ea vehenda jumenta plurima, tum ut aspiceret vastitatem, tum etiam ut eos, qui remanserant ex captivitate, satis per ea, qua dicta fuerunt, recrearet. Præterea autem Theodorum quoque Amathuntis Episcopum, Anastasium Prafectum Magni Montis Antonii, & Gregorium Episcopum Rinocurorum emittit ad eos recipiendos, qui abducti fuerant in captipitatem, vim auri prabens propè innumerabilem. Soggiunge il citato Autor della di lui vita, [c] Tanta ei in curandis indigentibus insatiabilitas, & proclivitas erat, ut non poterat comprimi, & nibil omnino parcere pecuniis, adeò ut etiam sapè ad fundum ipsum perveniret. Oltre a' publici Edificii eretti à lor sostentamento, egli fondò sette case per il ricetto delle Donne parturienti, acciò fosse loro somministrato il bisognevole per tutto lo spazio del Puerperio, e cotidiana era à tutti la porzione del pane, e questa non solamente a' Laici, ma eziandio a' Velcovi suoi Suffraganei, [d] Quibus sumptus minime suppetebat ad victum. A tal' effetto egli ordino, che si descrivessero ad uno ad uno tutti li suoi Signori, e richiesto da' Ministri, quali fossero questi suoi signori, [d] Quos vos, egli rispose, Pauperes, & mendicus soletis appellare, eos ego Dominos meos, & adjutores nomino; nam ii soli mihi possunt opem ferre, ut à Christi Regno non excidam; ed essendone stati numerati sette mila, e cinquecento, egli [d] jussit unicuique eorum dari sumptum diurnum. Due volte poi la settimana, cioè la Domenica, eil Mercordi, nell'Atrio del Tempio con l'assistenza de'più accreditati, e vecchi del Clero egli dava udienza publica indifferentemente à tutti, dicendo, [d] Sinobis, qui sumus hommes, licet omnino ad Deum accedere absque ullo intercessore, & de quibus volumus eum rogare: quomodo non ipsi quoque nostris conservis portas aperuerimus absque ullo impedi-

d Idem Wide

DEUSDE-DIT.

pedimento? & non cuilibet, cui est opus, benignam aurem prabuerimus? Scimus enim eadem mensura qua mensi fuerimus, eandem nos esse mensuram vicissim accepturos. Ed avvennegli un giorno, che non essendo accorso alcuno da lui, che stava tutti aspettando, egli lagrimante, e mesto fi partisse dall'Atrio, ripetendo spesso framischiate da' singulti le parole di quell'antico Romano Imperadore, [a] Hodie non regnavimus, quoniam neminem affecimus beneficio; ma essendogli con sicurezza suggerito, che lasua gran carità haveva di già ridotta in tanta quiete, concordia, e sicurezza la Città, che ciascun proveduto di tutto non haveva più che chiedere al suo Patriarca, egli inalzasse le mani al Cielo, e benedicesse Dio, che tal grazia havesse conceduta al suo Servo. Mà la sua morte sù maravigliosa per il testamento, e miracolosa per la sepoltura; [a] Cum in suam Ci- a ldim ibid. vitatem pervenißet Amathuntem, justit scribis, ut scriberent testamentum, quod sic habebat: Joannes humilis quidem Servus Servorum Dei, propter autem mihi impositam Pontificatus dignitatem gratia Christi liber, ago tibi gratias, Domine Deus meus, quòd me dignum censueris, qui tua tibi offerrem, & quod ex mundi bonis nihil aliud sit mihi reliquum, nisi tertia pars nummi, quam ipjam jubeo quoque dari pauperibus, qui sunt mihi fratres in Christo. Quando enim Dei permissione creatus sui Episcopus Alexandria, inveni in meo Episcopatu circiter octo millia librarum auri: ex oblatione autem piorum collegi denis millibus plures his pecunias, quas cum cognoscerem ese Christi, Christo etiam dare volui, cui nune quoque trado animam. Così il suo maraviglioso Testamento. E circa la sua miracolosa sepoltura, dovendo effo effere riposto in un'Avello, dove parimente ritrovavansi sepelliti due Vescovi, questi all'entrar del nuovo Hospite con grave moto divotamente alzaronfi, e prima riveritolo, poi quinci, e quindifi ritirarono, per ricevere in mezzo, come in luogo più degno, quel meritevole, eraro Ecclesiastico, [b] che con il zelo contro gli Heretici, e con la ele- b in Martyr. die

mosina verso i Poveri, seppe, e potè, come con due grand'armi, soggiogare 21. Iannarii. il Cielo co miracoli, e il mondo co tupori.

Alle sciagure accennate dell' Oriente andarono di pari quelle dell' Occidente, e mentre le armi degl'Idolatriscotevano la Palestina, e l'Egitto, horribilissimi Terremoti scossero l'Italia, e [6] Roma, quasi la natura me- c Anno 615. desima si risentisse in due mondi alla vicina comparsa dell' Heresia Monothelitica.

Frà la perdita degli Atti del Santo Pontefice Deusdedit di cui si racconta, [d] che sanasse un Lepproso col solo bacio, resta come avanzo pre- d Martyrol. Rom. zioso dell'Antichita, il Decreto, ch'esso sece circa la cognazione spi- die 8. Novembris. rituale, degno diregistrarsi in questa nostra Historia per pregio di crudi- dedit circa la cozione, e per autentica di tradizione, tramandata da esso in una lettera à Gor-gnazione Spiridiano Vescovo delle Spagne nel tenore, che siegue, [e] Pervenit ad nos di essa. Diaconus vester, sanctitatis vestra epistolam deserens, quod quidam viri, ennud Gratian.3. ac mulieres preterno Sabbatho Paschali die, pra magno populorum incurse, q. Pervenit adnos. ac mulieres praterno Sabbatho Paschali die, pra magno populorum incursu, nescientes, proprios filios suscepisent ex lavacro sancto: cupis ergo scire, si pro tali accidenti ratione debeant viri ac mulieres ad proprium usum redire, an non? Nos verò mæsti hac in re inquisivimus priorum Patrum nostrorum dicta. Invenimus autem in archivits hujus Apostolica Sedis, jam talia contigiße in Ecclesiis Isauria, Ephesiorum, simulque Hierosolyma, aliarumque Civitatum : Episcopis etiam earum Civitatum ab hac Apostolica Sede

volen-

DIT.

polentibus scire, utrum viri ac mulieres redirent ad proprium thorum: beatamemoria Sanctissimi Patres Julius, Innocentius, & Calestinus cum Episcoporum plurimorum, & Sacerdotum consensu in Ecclesia Apostolorum Principis prohibentes talia, perscripserunt, & confimaverunt, ut nullo modo se in conjugium reciperent mulieres, ac viri, quicumque aliqua ratione susceperint natos proprios, sed separarent se, ne suadente Diabolo, tale vitium innotescat. Scitis, quia quomodo septem sunt dona Spiritus Sancti, ita sunt septem dona baptismi à primo pabulo sacrati salis, & ingressu Ecclesia usque ad consummationem Sancti Spiritus per chrisma: ab hoc ergo primo Sancti Spiritus dono ufque ad septimum nullus Christianus suam commatrem in conjugium suscipere debet: & qui prasumpserit, tandiù vinculo anathematis religetur, donec panitentiam dignè egerit. Così Graziano, che il vero contenuto della lettera rapporta senza l'aggiunta di altre parti colorita, che vengono come [a] apocrife rigettate; mà tutta come suppositizia 4. de cognat Spirit. ella rigettasi da Natale Alessandro, che [b] asserisce, la cognazione spirituachez lib.g. de impe. le essere stata la prima volta annumerata frà gl'impedimenti Canonici del dim. matrim. disp. Matrimonio circa la metà dell'ottavo Secolo, deducendone eglil'afferzione dalla celebre lettera [t] di S.Bonifacio Apostolo de'Germani. Mà noi non ritroviamo in essa alcuna menzione della cognazione spirituale, ma bensi della carnale: della qual cognazione medefimamente si parla nel Capitolo festo del Concilio Romano sotto il Pontesice Zaccharia, che Greg. II. anno 725. cadde appunto circa la metà dell'ottavo Secolo nell'anno del Signore 743. Fecebensi il sopracitato Pontefice lunga menzione della cognazione spirituale nella [d] lettera, ch'egli scrisse à Pipino, e [e] susseguentemente Stefano Terzo nella risposta [f] al quarto Questo de Monaci di Bretigny di Francia; mà in queste lettere sempre si parla di essa, come di cosa antichissima; onde resti provato il detto di Papa Deusdedit, che ne accenna i Decretisin da'tempi di Celestino, d'Innocenzo, e di Giulio, approvati eziandio nel decorso del tempo da un Sinodo Romano, che il medesigs. Th in 1,d. 42.9. mo Natale Aletfandro [g] rapporta sotto il Pontificato di Gregorio Secondo. S. Tomaso [h] riferisce l'origine antichissima della cognazione spirituale ex Ecclesia statuto, e soggiunge il Sanchez precisamente in quetta

Wide Gonzalez to. 51. 11. 2. b Natal. Alex. fac. 7. in Deufdedit. c Vide hanc epift. apud epift. Gregor. III. epift. 4 quam Baron. refert fub nu 46.

d. Hans vide apud Baron. an. 744.nu.

e Apud Nat. Alex. Sac. 8 in Stepb. Ill. f Idem ibid in Gre gor.II. verf. finem

D. art. L.in corpore h Sanchez loc.cit.



materia, Sanctus Thomas est ab omnibus receptus.

### CAPITOLO V.

Bonifacio Quinto Napolitano, creato Pontefice li 14. Decembre 617.

> Calunnie degli Heretici moderni contro Bonifazio Quinto.



Uesto Pontesice si chiamato dall'Antichità [a] Munificus, a antig. Inscript. Sapiens, Castus, Sincerus, & Aquus, e dagli Heretici Mo- in append. pag. derni, [b] Empio, Reprebensibile, & Ignorante, perch'egli b Magdeburg.c.7. nella [c] Lettera, che scrisse ad Eduino d'Inghilterra, al- capilo. lor quando il Santo Padre esortò quel Rè à rinunziare agl' cap.10.

Idoli, soggiungesse una famosa Heresia in queste poche parole, Accedite ergo ad agnitionem ejus, qui vos creavit, qui in vobis Calunnie contro vitæ insufflavit spiritum, qui pro vestra Redemptione Filium suum unige-facio. nitum misit, ut nos ab Originali peccato eriperet, & ereptos de potestate Diabolica nequitia calestibus pramiis muneraret. Perloche inferiscono li Magdeburgensi, haver afferito Bonifacio, che Christo ci hà liberato, e redento dal solo peccato Originale. Primieramente il Santo Pontefice mai non vi pose quella parola solo. Secondariamente, che Bonifacio non habbia quivifatta menzione di altri peccati, che dell' Originale, giusto si è, che dir si possa, che il peccato Originale è il principal peccato dell' Huomo, per la cui Redenzione principalmente Christo è morto; onde in S. Giovanni, dove si legge [d] Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata d Joan, I. mundi, rinviensi nel Greco Testo, Qui tollit peccatum illud mundi, cioè il peccato Originale, che solamente è commune a tutto il mondo. Poiche [e] moltissimi, come i Fanciulli, muojono senz'alcun peccato attuale; e Vide Bellarm. !. ma non morì alcuno senza l'Originale, del quale rimane sola esente la 4. de Rom. Forr. c. Beatissima Vergine per ispecialissimo privilegio, non però in maniera io infine. ch'ella compresa non sia nella Redenzione del suo Unigenito; anzi che la Redenzione di lei, per esser'ella Redenzione di Preservazione, su per essa tanto più nobile della Redenzione di Liberazione, quanto più degna di pregio si è l'Innocenza giammai non perduta, che la Grazia riacquistata doppo la contrazione della colpa. Ma di questa materia, e della Concezione immacolata di Maria, altrove [f] à lungo parlerassi.

Aleffand, VII.t.4.



#### CAPITOLO VI.

Honorio di Campagna, creato Pontefice li 13. Maggio 626.

Notizia in generale dell'Heresia de' Monotheliti. Suoi primi principii. Fraudolenza di Sergio di Costantinopoli, e di Ciro di Alessandria. Conciliazione proposta, e celebre Lettera di Papa Honorio à Sergio. Vero sentimento di detta Lettera, e difesa di questo Pontefice dalle calunnie degli Hereti.

a Luca 2.

A è tempo omai, che dall'effigie passiamo all'effigiato, e da i prefagii alla prefagita Herefia de'Monotheliti, machina intentata dagli Eutychiani contro il Misterio sacratissimo dell'Incarnazione. E ben profetò di Giesiì Christo il Santo Vecchio Simeone, ch'egli sarebbe posto [a] in signum, cui contradicetur; essendo che nissuno articolo di tutta la nostra Fede sù

maggiormente dagli Heretici contradetto, che quello della Incarnazione; e b S. Aug. de verb. come dice Sant'Agostino, [b] non vi è Heresia, che non repugni al Verbo Apost serm 31.6.7. Incarnato. Tralasciamo le inezie del corpo fantastico de'Simoniani, e del Nun impercettibile di Basilide; tutti li seguaci di Apollinare, di Nestorio, e que'più numerosi, e poderosi di Eutyche, gli Acesali, i Severiani, gli Hesitanti, li Jacobiti, li Theopaschiti, i Corrutticoli, gl' Incorrutticoli, & altri infiniti doppo di essi, non in altro Soggetto errarono, che in Giesti Christo, gli uni asserendolo di Corpo senz'Anima, i secondi puro Huomo, gli altri puro Dio, con quelle varie, ed egualmente esecrande esplicazioni, che habbiamo altrove riferite, con le quali ciascuno pretese di definirlo, di descriverlo, e di conoscerlo, non qual'egli era, mà qual'essi lo volevano, rendendolo oggetto à tutti compassionevole di contradizione. Quindi sû, che non paghi gli Eutychiani di haverlo sin' hora dilacerato nell' Humanità del suo santissimo Corpo, se non portavano gli attacchi sin dentro la di lui Anima, sursero per altra parte con fraudolentissima intenzione à negargli le due volontà afferite da' Cattolici, persuasi, che ottenendo essi il consenso dalla Chiesa per la singolarità delle volontà, potessero quindi concludentemente dedurre la fingolarità delle Nature. Proposizione direttamente contraria al senso Cattolico, il quale per la intiera perfezione delle due Nature in Christo, richiede, che ciascuna di esse habbia il suo Capo, ch'è la volontà distinta, senza la quale siccome non può dirsi in istato perfetto l'Huomo, così non potea senza volonta humana essere Christo vero Huomo,

Herefiade'Monotheliti.

Huomo, e senza volontà Divina vero Dio. Di cotal'Heresia dunque, i cui leguaci si dissero Monotheliti, che più sù celebre nel Christianesimo per violenza disuccessi, che per durazione di tempo, è d'uopo presentemente descrivere l'origine, i progressi, e la condanna, con quegli horridi avvenimenti, che anche col suo horrore renderano dilettevole il raccon-

to di questa Historia.

O Autore, ò principal Propagatore di un sì perverso dogma sù Sergio, figlio di Genitori infetti [a] di Heresia Jacobita, il quale doppo la a Theoph.in annal. morte del Santo Vescovo Tommaso su assunto [b] alla Sede di Costantino- b Anno 608. poli, portatovi in età ancor fresca non tanto dall'acclamazione del popolo, quanto dalla fama della fua incorrotta bontà, che cotanto celebre rifplen-Qualità di sergio dea frà tutti gli Ecclesiastici d'Oriente, che S. Theodoro Siceota consocostantinopolitalando il Clara Costantinopolitano per la seguine pordire del deserge Polando il Clero Costantinopolitano per la seguita perdita del desunto Patriarca, hebbe à dire [c] Nolite modica fidei Homines, & pusilli animi dolere, c Eleusius in vita & conqueri; qui enim suturus est Patriarcha, non minus nos diligit; ed il Theodori apud Sumedesimo Santo rivolto a lui, allorche si egli promosso al Patriarcato, [d] riumtomiz, die 22.

Aprilis. Ideirco, dislegli, tibi juveni tantum Deus onus imposuit, ut majori virtute, 4 lbid. viribusque sustineas calamitates, & molestias impendentes: id quod Pradecessor tuns sibi præstare non posse videbatur. Confirma igitur te, & robustus sis, atque viriliter age; Deo enim confisus spero, administrationem tuam & diuturnam, & praclaram fore. Ma qual [e] Saulle degenerando ben tosto Sergio dalla conceputa aspettazione in esecrabili successi, [f] ex opti- f Bar. an 608. n 3. mo nequissimus redditus, Caput & Dux factus est Monothelitarum. Poiche ò che col latte egli havesse succhiato da'Genitori il veleno dell'Heresia, e covato nel cuore, per quindi tramandarlo per la bocca; ò che l'ingegno pervertito dall'andacia, con lagrimevole accoppiamento lo trasportasse à cose nuove, e pericolose, e con l'assunzione à quel Trono erger lo facesse in superbia di rendersi Capo di nuova fazione; ò che malamente ravvisasse di Primo Affertore poter'unire in una sola credenza gli Apollinaristi, li Nestoriani, e gli dell' Heresia Monothelitica. Eutychiani (trè Sette, li cui errori tenevano miserabilmente allora agitate, e discordi le Chiese dell'Oriente ) determino di stabilir l'afferzione di una sola volontà in Giesù Christo, speranzato, che sicuramente vi concorrerebbono gli Apollinaristi, li quali in Cristo ammettevano il Verbo in luogo dell'Anima, i Nestoriani, che tra Dio e l'Huomo fostenevano l'unione di puro affetto e volonta, e gli Eutychiani, che la sola Divina Natura confessavano in Giesti Christo. E su scoperta questa intenzione di Sergio dall'Angelico S. Tommaso, che de'Monotheliti ditte, [g] Ad hoc ponendum diversimode moti esse videntur; Apollinaris enim non posuit ani- 1 & ex.S. Maximo mam intellectualem in Christo, sed quòd Verbum esset loco anima, vel etiam indispecumpyribo. toco intellectus. Unde cum voluntas sit in ratione ( ut Philosophus dicit in tertio de anima ) sequebatur, quòd in Christo non esset voluntas humana, & ita in co non effet, nisi una voluntas. Et similiter Eutyches, & omnes, qui posucrunt unam naturam compositam in Christo, cogebantur ponere unam voluntatem in eo. Nestorius etiam, quia posuit unionem Dei, & hominis factam solum secundum affectum, & voluntatem, posuit unicam voluntatem in Christo. A tal fine dunque cominciò Sergio à spargere il veleno occulto dellasua Heresia per molte Chiese dell'Asia, dirigendone lettere [ b ] à i h S. Maxim. in sua Vescovi con sì maligna orditura di sensi, e con tal fraudolente tessitura disput. cum Pyrrho apud Baron. anno d'inganno, che gli fù facile, come avvenne, disforprender molti prima con 633 n.53.

HONORIO. Secolo VII. 190

Sue prattiche per propagarla.

un dubiosso ristesso, eposcia con una ferma credenza, inducendolinell'asserzione propostadiuna volontà, nel medesimo tempo ch'esso appresso tutti avvantaggiavasi nell'opinione di dotto per la novità, e sottigliezza della proposizione, e nel pregio di zelante Cattolico per il desiderio, e studio di promoverla. Mà come che l'Heresia senza l'aura del Principato è una gran Nave in calma senza vento, altro maggiormente non desiderò Sergio, che ò l'appoggio, ò almeno l'applauso di Heraclio, che, come si diffe, reggeva allora l'Imperio d'Oriente con fama di valoroso Soldato, e diprode Heroe non meno nell'armi contro i Nemici dello Stato, che haveva debellato, e vinto il forte Regno di Persia, ricuperato da Cos-

ad Honor. Papam, que habetar in act. 13. Sexta Synodi. b Annal. Grac. arnd Baron. anno 627.2.25.

d Theoph. in ann.

e Idem ibid.

to nell' Herefia.

{B4ren.an.629 n.8.

Synodi.

Sinodo Aleffandrino fotto Ciro, e suo Canone.

clio Imperadore, nella difesa della Cartolica Fede contro i Nemici di Christo: essendo ch'egli droa il Santo Legno della Croce, confutati, e rigettati in parecchi rincontri a Sergius in epift. i feguaci di Severo, e la parte Acefala [a] degli Eutychiani, e discacciati dalla Chiefa [b] di Edeffa i Nestoriani, introdottivi da Cosdroa in dispregio, & odio de Cattolici; imprese tutte grandi, e belle, mà che servirono di ornamento più tosto alla sua fama, che di testimonianza sincera alla fua Fede. Poich'egli vago diagitar'i dubii della Religione con quell'afc Sergius loc. cit. foluto dominio, come disponeva degli affari dell'Imperio, prima [c] nell' Armenia hebbe discorso con Paolo, e poi in Edessa [d] con Athanasio Patriarca de Jacobiti, huomo di maggior superbia, che fama, & ambedue macchiati di Eutychianesimo, e secreti partitanti di Sergio, da'quali gli sù istillata nell'animo, come per modo d'interrogazione, e di discorso, l'asserzione accennata dell'una volontà di Giesù Christo, in maniera tale che Cesare, pio per altro, mà di genio malamente inclinato à rintracciare curiofamente gli occulti Misterii della Fede, benche, come disse [e] l'Historico, egli rimanesse pocis novitate consternatus, pur tuttavia prese saggio, ma male Esuo pervertiore, avventurato configlio di scrivere sopra l'esposta controversia à Sergio, e à Ciro, l'uno Patriarca di Costantinopoli, l'altro passato dal Vescovado de' Lazori al Patriarcato di Alessandria, il primo, come si disse, Autor principale della nuova Heresia, il secondo sedotto dal primo [f] à sar fazione nella setta de'Monotheliti. Nè tali Maestri poterono desiderar più famoso Discepolo, che Heraclio, nè tal Discepolo potè avvenirsi in peggiori Maestri, che in Sergio, e in Ciro; poich'eglino ben ravvisando di esser poggiati al sommo de'loro desiderii per la sola richiesta, che almeno indicava in Cesare dubierà, e sospezione, non surono pigri ad urtar il diluianimo già titubante, rescrivendogli unitamente, che in Giesù Christo doveva credersi per dogma Cattolico una sola volontà, & una operazione: & in 8 Totum hos babe- corroborazione dello scritto [g] convocò incontanente Ciro un Sinodo in tur in ast. 13. sexta Alessandria, nel quale stabili in nove Capitoli il Monothelismo, ma con insinuazione di così consumata malizia, e trama occulta di heresia, che il Canone, ch'ei formò, poteva egualmente da' Cattolici dirsi Cattolico, e dagli Heretici Heretico. Previdde ben'egli, come finissimo in sagacità, che l'università de'Fedeli non haverebbe altrimente ricevuta l'asserzione semplice dell'una volontà, come discordante dalla definizione Chalcedonense delle due Nature, onde l'insistervi con aperto impegno sarebbe più tosto ridondato in pregiudizio, che in vantaggio della sua causa; e perciò con astuto consiglio asserì in Christo una sola volontà Deivirile, persuaso di poter con questo termine sodisfare à i Cattolici, e nel medesimo tempo aprir la strada agli Heretici di stabilir'in Christo una confusa, e non

IQI

due distinte volontà, onde poi convincentemente si potesse dagli Eutychiani, à favore de quali maneggiavasi questa causa, addurre, e concludere una confula, e non due distinte nature in Giesù Christo; ecco le parole del Canone, [a] Si quis unum Dominum nostrum Jesum Christum in a Ibidem. duabus considerari dicens naturis, non eundem unum de Trinitate confiteatur, sempiterne quidem ex Patre genitum Deum Verbum, novissimis autem saculi temporibus eundem incarnatum, atque genitum ex sanctissima, & intemerata Domina nostra Dei Genitrice, semperque Virgine Maria, sed alterum bunc noscit, & alterum, & non unum, eundemque secundum sapientissimum Cyrillum in Deitate perfectum, o in humanitate eundem perfectum, exhocque solo in duabus contemplandum naturis, eundem pasum, & non passum secundum aliud, & aliud, secut idem Sanctus Cyrillus ait, & patientem quidem humanitus carne, secundum quod homo est, permanentem verò impassibilem ut Deum in passionibus propriæ carnis, eundemque unum Christum, & Filium operantem Deo decibilia, & humana una Deivirili operatio. ne, secundum Sanctum Dionysium, sola contemplatione discernens ea, ex quibus unitio facta est: bac intellectu considerans, inconvertibiliter, & inconfuse post eorum naturalem, & secundum subsistentiam unitionem manentia, in his, que indivise, atque inseparabiliter unum eundemque Christum, & Filium recognoscens, juxta quod duo ad invicem inconfuse convenientia considerat intellectu causativam eorum contemplationem, & non phantasiam, mendacium, atque inanibus mentis figmentis, nullatenus però disjungit, quasi perempta jam illa, qua in Deocst, sectione propter ineffabilem, & inconfusam, & inexcogitabilem unitionem, dicens secundum Sanctum Athanasium, simul enim caro, simul Dei Verbi caro, simul caro animata rationalis, simul Dei Verbi caro animata rationalis, sed ad divisionem per partes hujusmodi assumit vocem: anathema sit. Così il Canone. E certa- spiegazione delmente dubio non viè, che il mezzo termine, & il fignificato dell'allegata la parola Deivinivoce di una volontà Deivirile, ò Theandrica, possa dirsi buono, e Cattolico, le. ogni qualunque volta prendasi in significazione delle due volontà di Giesù Christo rendenti ambedue all'unico, e solo fine del buono, ed escludenti tra esse la contrarietà dell'esser'una proclive al male, l'altra al bene, Quod [b] enim indivisa sit utriusque Natura operatio, sicut est indivise conjuncta, bear. 47.633.71.44 & unum ambo velint Natura bonum, & tendant in unum, una erit dicenda Christi voluntas, dice un grave Autore; ed in questo senso appunto S. Dionisio Areopagita [c] chiamo l'operazione di Christo Theandrica, e c S. Dion. Areop. Deivirile, ed in questo senso una la disse Papa Honorio nella ceiebre Let- in epist. ad Cajum, tera, che soggiungeremo, & in questo senso l'appresero tutti li Theologi & apud S. lo. Dacon quella, che chiamasi Communicazione d'Idiomi, e particolarmente in Orihod.1.3.6.10. quella età, la quale non ancora ridotta in sospetto di una cotal voce, e non ancora corrotta dalla sopraveniente Heresia de'Monotheliti, non solo non temeva di proferir'il termine di una volontà Deivirile, mà abbracciavalo, e caminava sicuramente per la strada già calcata da altri Dottori, che ammettevano, e professavano in Christo quest'una volonta Deivirile nel senso da noi di sopra spiegato, & in riguardo ad un'operante, & ad un volente, quando per altro confessavasi da essi la proprietà delle due nature Divina, & Humana. Ma non in questa significazione prendevala Ciro, che di già Pervenita da CL corrotto da Sergio anhelava alla divulgazione del Monothelismo, come 10. dall'impegno aperto, in cui poscia egli si pose, e dal dichiararsi Antesi-

gnano

HONORIO.

Secolo VII

E da Sergio.

Monothelismo .

b Widem .

Opposizione, che gli fà il celebre Sofronio.

c Baron, anno 633. n.8. 6 9.

contro l'Herefia.

d Totum hochabetur apud Bar. loc cit. & in actis 6. Synodi.

gnano di essi, chiaramente apparirà dal racconto degli avvenimenti che seguirono. Stabilito egli dunque l'accennato Canone, affine di corroborarlo con la uniformità delle communi approvazioni, invionne aHacepischabetur la copia [a] à Sergio di Costantinopoli, acciò egli medesimamente nella in act. 13.3. Synodi. sua Diocesi lo divulgasse, com'esso haveva fatto ampiamente per la sua, trasmettendolo pel mondo col decoroso nome di Termine Conciliatorio, in cui unir si potessero e gli Heretici insieme, e li Cattolici. Nè à Sergio potè giungere dottrina più acconcia al suo intento, sì per confermar la fua nascosta heresia, come per confermar nella sua nascosta heresia l'animo dell'Imperadore con la pronta e publica testimonianza di un Patriarca così famoso, com'era quello di Alessandria, e con la multiplicità de'voti di un' intiero Sinodo quivi adunato di Prelati qualificati, che componevano una non dispregievole parte del Christianesimo. Onde il veleno occulto, che dal capo diffondevafinel corpo delle due gran Chiefe Aleffandrina, Divulgameto del e Costantinopolitana, andava à poco à poco prendendo quel vigore, che ne'corpi de'malati pare forza, mà è risentimento di prossima morte. Il primo [b] che à questi moti surgesse in disvelamento degl'involucri hereticali, e che nell'arenascendesse à disesa della Cattolica Religione, sù il celebre Sofronio, Monaco fra i più divoti il più zelante, e fra i più dotti il più accreditato, il quale prevedendo l'ampiezza del danno anche dalla picciolezza del seme, sospettoso di questo nuovo Termine Conciliatorio, e dubioso, come in effetto segui, difraude velata sotto la speciosità di equivoche parole, scrisse prontamence [c] à Sergio di Costantinopoli, come Ecclesiastico riputato Cattolico, & à Patriarca cospicuo si per la dignità del posto, come per l'aura dell'amicizia Imperiale, acciò egli cotal Conciliazio-E fuoi maneggi neriprovasse, abolisse cotal Canone, e con esplicita, & opposta Confessione professasse al publico la dualità delle volontà, che gli emuli della Chiesa, & i contradittori del vero cercavano d'involgere fra dubbiosi termini di una volonta Deivirile, di una operazione Theandrica, qual benche spiegata in senso buono si potesse ammettere, tuttavia ò per la contradizione, oper il tempo, o per il caso, allora pareva, che si dovesse rigettare, come

almeno o sospetta di male, ò habile ad essere malamente appreso da' Cat-

tolici; e quindi [d] per corroborar la morta voce della Lettera con la vi-

va della lingua, esso medesimo con lungo giro portossi da Sergio à Costanti-

nopoli per investir più d'appresso il Patriarca Alessandrino con l'eccitamento del Costantinopolitano. Mà in questo abboccamento prevalsero le arti del finto Cattolico al zelo del Santo Archimandrita, e così bene seppe Sergio proporre à Sofronio la necessità di supprimere in alto silenzio la motivata controversia, per non involgere il Christianesimo nella nuova discussione di un punto, che poteva alterar Chiese, convocar partitanti, rinovar sculmi, e sare come di nuovo risuscitare da morte à vita la già quasi suppressa Heresia degli Eutychiani, che finalmente lo persuase à desistere dalla contradizione, proponendogli con Christiana prudenza, che più giovevole riuscirebbe al Christianesimo, il credere ciò, che si era sin'allora senza dibatrimento creduto, che il dibattere strepitosamente ciò, che col suo dibattimento potea recar'agitazione, e forse pericolo alla Chiesa. Però insinuando il medesimo termine dell'Areopagita della Volonta Deivirile, gli propose come pronto, e salutevole espediente il silenzio sopra l'asser-

Silenzio propo-Ro da Sergio.

zione dell'una, ò delle due volontà, condonando al bene publico non tanto

ranto la verità del dogma, quanto l'importuna discussione di esso. Fù dunque questo progetto ricevuto da Sofronio, che Cattolico, e schietto di massime, vi acconsenti col motivo principalmente dell'antico costume della Chiefa, solita nelle cose non contrarianti apertamente alla Fede à supprimere più tosto, che à discutere quelle questioni, che sono più atte à follevare tumulti con la contrarietà delle esposizioni, che à tener'in quiete gli animi con la uniformità della credenza; e condonando egli allora ogni altro riflesso alla concordia, e pace de'Fedeli, si parti di ritorno à Gierufalemme, dove morto Modesto Patriarca di quella Chiesa si egli dichiarato Succeffore al Patriarcato, come Soggetto prescelto frà tutti li concorrenti à quel posto. Mà presto apparve, quanto fondata sosse l'opposizione Sossonio. di Sofronio, quanto fraudolentemente foss' egli ingannato da Sergio, e quanto dell'inganno ei potentemente si risentisse, allora chericonobbe il di lui filenzio non temperamento del male preveduto, mà eccitamento Fraude malignifdi nuova, & esecrabile Heresia. Etale appunto su l'intenzione di Sergio, cioè proporre il silenzio per investire cheto, e muto con traditorio assalto la Fede Cattolica, esotto specioso pretesto legar le lingue, acciò non disvelandosi il male, non sossepoi più à tempo il rimedio, onde ne divenisse maligna, & incurabile la piaga. Animato egli adunque dalla proposta riuscita di questo primo maneggio, sollevossi in animo, e poi in isperanza di sorprendere ancora il Pontefice Honorio con le istesse armi, con cui felicemente haveva combattuto contro Sofronio, & à lui scrisse, & inviò la feguente Lettera, quale benche prolissa, pur danoi con distinte considerazioni si espone all'occhio del Lettore, acciò il Lettore pienamente apprenda, quanto bene sapesse Sergio comparire Cattolico avanti il Pontefice, e quanto innocentemente potesse il Pontesice acconsentire alle richieste di un'Heretico. Era Sergio non solamente riputato buon Cattolico nel Christianesimo, mà, come disopra si disse, era stato laudato per ottimo da S.Theodoro, e di lui correva communemente fra fedeli opinione non ordinaria di sapienza, e di santità: ed hora aggiungendosi alla celebrità del nome la dimostrazione publica del zelo della concordia, di cui eglimostravasi infiammato, e molto più l'abboccamento seguito con il samoso Sofronio, e la loro unione nel medesimo sentimento circa l'asserto silenzio. con queste larve di concetto prevenuta la fama del suo scritto, egli presentossi ad Honorio tanto laudabile, & imitabile nella esposizione de'sentimenti espressi nella Lettera, che non diè luogo nè pure di dubitare della sua Cattolica credenza; [a] Cum ista Sergius ad Honorium scriberet, dice di a Bar.an.633.r.32. lui il Baronio, nec levis quidem suspicio erat de Sergio, quòd Hæreticus esset, qui in hanc usque diem summa cum laude absque vel levi suspicione erroris sedem illam piè ( uti Catholicus ) sanctèque rexerat, qui & suis litteris speciem reddere videretur Columba illius, qua post diluvium signum pacis ore gestavit; & altrove, [b] Constat quidem, Sergium, & si postea fuerit bidemloc, cit.n. 24. detectus Hæreticus, & condemnatus, præsenti tamen tempore non tantum Orthodoxum creditum fuise ab Orientalibus, & Occidentalibus, sed etiam magnæ quidem existimationis Episcopum habitum: quod facile cognosces ex dicta epistola à Sophronio Episcopo Hierosolymitano hoc ipso anno ad Honorium, & adipsum Sergium (uthabet sexta Synodus) scripta, in qua pra- Esus lettera 21 ter multa alia in laudem ejus dicta, in fine preces ipsius vehementer expo- 110. scit. La Lettera dunque di Sergio ad Honorio in questo tenore si concepu-Tomo II.

fima di Sergio.

Secolo VII. HONORIO. 194

ett. 12. fexta Syno-

ta, & espressa, [a] In tantum vobis sanctissimis in omnibus unanimitate spiritus constringitur, ut studeamus omnium consiliorum nostrorum, & actionum pos sacratissimos habere præsidentes, & nisi plurimum locorum distantia sejungeret, hoc utique quotidie gereremus, vestra honorando, unanimisque fraternitatis munito, muratoque nosmetipsos circumsepientes consultu. Attamen quoniam nobis etiam sermo, atque absque labore littera, quod Audemus, impertit: confestim ea, pro quibus hoc scribimus, enarramus: e quì su'l bel principio procacciandosi il maligno la estimazione, el'affetto del Pontesice, sottopone quanto egli è per dire, alla presidenza, & al consiglio di Honorio: quindi narra l'incontro, e'l discorso di Cesare con Paolo Severiano, il di lui Quesito à Ciro prima di Lazori, e poi Vescovo degli Alessandrini, & intrecciando verità di racconti, e falsità di successi, infinua un Libello di Menna Patriarca Costantinopolitano, acclamatorio di Vigilio Pontesce Romano, nel quale astutamente sa venire in scena quel santo Ecclesiastico à b Vide Baron. anno savore de' Monotheliti, come s'egli havesse sostenuta, & asserita una sola vide sextam Syne. volontà, & operazione in Giesù Christo: qual [b] Libello sù poi nel sesto Concilio pienamente da'Padri rinvenuto alterato, e corrotto; Ante aliquod certum tempus, siegue la Lettera, cum adversus Persas à Deo confirmatus Dominus noster, & magnus victor, & Imperator promovebat exercitum, propter certamina à Deo sibi credita Christo amabilis Reipublica, & ad partes Armenia Provincia pervenisset, unus ex principibus impia partis Seperi execrabilis, nomine Paulus, in illis locis apparens, ad ejus pietatem accessit, sermonem pro sua errabunda hæresi proferens, & in hoc profestò dumtaxat satisfaciendo, in quibus piissima ejus, ac regalis magnanimitas ( cum cateris enim donis Dei etiam divinorum dogmatum locupletari scientia meruit ) dum redarquisset, atque depompasset pravam ejus impietatem profanis ejus astutiis, sancta nostra Ecclesia (ut verus ejus propugnator) resta atque immaculata è diverso protulit dogmata, inter que & unius operationis Christi veri Dei nostri mentionem effecit. Post aliquod verò tempus idem à Deo confirmatus Imperator in Provinciam Lazorum adveniens recordatus est disputationis, quam (sicut diximus) fecerat adversus Paulum hæreticum cum præsentia Cyri sanctissimi, tunc Christo amabilis Lazorum Provincia Metropolitanam Sedem tenentis, nunc autem magnam Alexandrinam regentis. Prædictus igitur sanctissimus vir, bis auditis, ejus Screnitati respondit, nescire subtiliter, utrum unam, an duas operationes Christi peri Dei nostri astruere necesse sit. Ergo per jussionem ejus pietatis per litteras proprias interrogavit nos pradictus sanctissimus vir, utrum unam operationem, an duas in Salvatore nostro Christo necesse sit dicere, & si quosdam noscamus Sanctorum, ac Beatissimorum Patrum unam dicentes operationem. Unde nos, que nostre erant scientie, per nostra rescripta ei significavimus, dirigentes etiam sermonem acclamatorium Menna sanctissimi quondam Patriarche hujus à Deo conservanda Regia Urbis porrectum ab eo hic prasenti Vigilio sancta memoria pradecessori Sanctitatis vestra, habentem & diversa testimonia paterna de una operatione, & una voluntate Salvatoris nostri Christi veri Dei nostri. Dalla diversità degli altrui pareri discende Sergio allo stabilimento del proprio, alla esaggerazione delle landi di Ciro Alessandrino, al Canone da lui stabilito, e da noi di sopra accennato dell'una volontà Deivirile di Giesti Christo, & alla opposizione, che vi sece So-

fronio, soggiungendo, Nihil tamen proprium penitus in hujusmodinostris

re[cri-

680 n.46. & 47.6 dum alt. 3.

195

Capitolo VI.

rescriptis promulgavimus, sicut suppetit nose vos sacratissimos, & unanimes, relegentes eorum, qua misa sunt, exemplaria. Et silentium quidem ex illo tempore hujusmodi suscepit Capitulum. Quia igitur ante parvum tempus, cooperante gratia Dei, qui omnes homines vult salvos fieri, & ad agnitionem veritatis venire, pio zelo fortissimi ac invictissimis magni Imperatoris excitatus Cyrus sanctissimus Alexandrina magna Civitatis Patriarcha, & communis frater noster, & Consacerdos Dei, amabiliter, & modeste adhortatus est eos, qui in magna Civitate Alexandrina Eutychetis & Dioscori, Severi quoque, & Juliani sunt Deo odibilium haresi languentes ad Catholicam Ecclesiam accedere : & post multas disputationes & labores, quos cum nimia prudentia, & saluberrima dispensatione in hac causaimpendit, boc quod festinabat, per supremam gratiam ordinavit . Factaque sunt inter utrasque partes dogmatica quadam Capitula, in quibus omnes, qui antea quidem in diversas portiones divisi fuerant, adversus Dioscorum, atque Severum hæreticos scribentes, coadunati sunt cum Sanctissimo, ac sola Catholica Ecclesia, & unus grex Christi veri Dei nostri, omnis Christo amabilis Alexandria populus factus est, & pene universa cum eis Agyptus, & Thebais, & Libya, & catera Agyptiaca dispositionis regiones, quas olim considerabant (ut diximus) in innumerabilem copiam haresum multitudine discissas, nunc autem beneplacito Dei, & studio pradicti sanctissimi Alexandrinorum Antistitis unum labium facti sunt omnes, una vox, & in unitate spiritus recta Ecclesia dogmata consitentur. Ex his autem, qua dicta sunt, atque stabilita, unum existit Capitulum de una operatione Christi magni Dei, & Salvatoris nostri. His itaque provenientibus, Sophronius venerabilis Monachus, qui ( ut ex nune auditis didicimus ) Hierosolymorum Prasul est ordinatus ( nedum enim hactenus ejus ex more Synodica suscepimus ) apud Alexandrinum tunc temporis positus cum prafato Sanctissimo Papa, quanto (ut diximus) admirabilem illam circa eos, qui dudum hæretici fuerant, Dei beneplacito unitatem componebat, atque cum eo iisdem Capitulis pertra-Etabat, adversatus est, & contradixit ad unius operationis Capitulum, duas omninò operationes Christi Dei nostri dignum inquiens censeri. Pranominato autem Sanctissimo Papa prasertim testimonia ei quorundam San-Horum Patrum proferente, dispersim in quibusdam Opusculis suis unam operationem asserentium: ad hec quoque, & ex abundanti mquiente, quod multoties Sancti Patres nostri, ut lucrarentur plurimarum animarum salutem, dum alia emergerent Capitula, Deo placitis dispensationibus, ac placitis us fuisse videntur, nihil de subtilitate Ecclesia dogmatum exagisantes, & dicentes, quod oporteat ut etiam in presenti, dum tantorum millium populorum salus præ manibus ponitur, nihil de hoc per contentionem altercari, ideireò quod (sieut dictum est) etiam à quibusdam Sacris Patribus vox hujusmodi dicta est, nibilque de hoc lædatur rectæ fidei ratio: memoratus Deo amabilis Sophromus talem dispensationem nullatenus accepto tulit. Passa egli poi all'aboccamento, ò per meglio dire al dibattimento da esso havuto con Sofronio sopra l'esposta questione dell'una, ò delle due volontà, & accettando primieramente il Tomo di S.Leone, & esplicitamente confesfando le due Nature in Christo, secondo il sentimento del Concilio Chalcedonense, mostra dissapprovare come pellegrine, scandalose, e perturbatrici della Christiana quiete, tanto l'opinione dell'una volontà, quanto quella delle due, per concludere poi più avvantaggiosamente la publica-

zione del filenzio sopra una tanta materia, allegando ragioni in contrario. eper l'una parte, eper l'altra, affine di sorprendere l'animo del Pontefice nella dubiezza diambedue, per farlo più prontamente condiscendere al ripiego conciliatorio del proposto silenzio, come avviene à Huomo, che prudentemente si ritira da forte impegno, e scieglie il partito più confacevole di una meno buona pace, al confronto di quello più strepitoso, & azardevole di una guerra utile, mà calamitosa. Quia igitur, egli soggiunge, per hoc cum litteris ejusdem Sanctissimi Comministri ad nos conjunxit, de boc quoque etiam apud nos sermonem movendo, insistens, ut de talibus adimerctur Capitulis post sanctam unitionem vox unius operationis: durum nos hoc arbitrati sumus. Quomodo enim non esset durum, & valdè onerosum, quando hoc resolvere, evertereque erat futuram quidem omnem illam concordiam, atque unitatem, que benè fuerat effecta tam apud Alexandrinam magnam Civitatem, quam per universas sub ca Provincias, qua nullo tempore usque nunc acquieverant nomen saltem simplex divini, atque laudabilis Patris nostri Leonis, aut sancti, & magni, atque universalis Chalcedonensis Concilii mentionem facere, nunc verò praclara, & magna voce in divinis Missarum arcanis hoc pradicantes? Multis igitur à nobis de hoc motis sermonibus ad pranominatum venerabilem Sophronium, postremò adhortati eum sumus, testimonia nobis proferre Sanctorum, ac probabilium Patrum, illorum videlicet, quos omnes communiter Doctores confitemur, & quorum dogmata legem sancta Dei cognoscunt Ecclesia, duas nominatim & ipsis perbis operationes in Christo dicendas tradentia: ille autem hoc facere penia Apud Concil. Ro. tùs non valuit. (Mà mentì Sergio, poiche Sofronio [a] ritornato à Gierusalemme publicò due Libri conseicento testimonianze de'Santi Padri sopra le due volontà di Giesù Christo.) Nos verò considerantes incipientem ex boc inter quosdam hic contentionem exardescere, & scientes quòd semper ex bujusmodi decertationibus illa haresum disentiones effecta sunt; necessarium judicapimus, omne studium ponere ad sedandum, atque amputandum talem Superfluum verborum conflictum, & ad sape dictum sanctissimum Alexandriæ Patriarcham scripsimus, ut postquam unitatem cum his, qui pridem reparabantur, Deo auxiliante, composuit, de catero nullum permittere unam, aut duas proferre operationes in Christo Deo nostro: magis autem sicut sancta & universalia tradiderunt Concilia, unum, eundemque Filium Unigenitum Dominum nostrum Jesum Christum, verum Deum operatum confiteri, tam dipinam, quamque humanam, & omnem Deo decibilem, & homine dignam operationem, ex uno, eodemque incarnato Deo Verbo indivise procedere, & ad unum, eundemque redigere; eò quòd unius quidem operationis vox, quamquam à quibusdam sanctis dicta est Patribus, tamen peregrina videretur, & perturbare aures quorundam suspicantium, ad peremptionem hanc proferri inconfuse, atque secundum subsistentiam unitarum in Christo Deo nostro duarum Naturarum: quod non est unquam, nec fuit. Similiter autem & duarum operationum dictio multos scandalizet, utpote à nullo sanctorum, ac probabilium Ecclesia institutorum edita. Insuper & consequens ei est, pradicare duas voluntates, contrarietates circa invicem habentes tanquam Deo quidem Verbo salutarem volente adimpleri passonem, bumanitate verò ejus obsistente ejus voluntati, & resistente; & p rinde duo contraria volentes introduci: quod impium est. Impossibile quippe est, in uno eodemque subjacenti duas simul, & erga hoc ipsum contrarias subsistere voluntates. Nam faluta-

man. sub Martine fecres. 2.

197

falutaris Deum gerentium Patrum doctrina opera pretium instruit : quod nunquam intellectualiter animata Domini caro separatim, & ex appetitu proprio contrario nutui uniti sibi secundum subsistentiam Dei Verbi naturalem motum suum effecit, sed quando, & qualem, & quantam ipse Deus Verbum polebat: & (ut pleniùs dicatur ) quemadmodum corpus nostrum regitur, & ornatur, & disponitur ab intellectuali, & rationali anima nostra ita & in Domino Christo tota humana ejus conspersio ab ipsius Verbi Deitate samper in omnibus mota, Dei mobilis erat, secundum Nysenum Gregorium dicentem contra Eunomium ita: Secundum quod Deus erat Filius, impassibilis utique est & immortalis: si qua autem passio de eo in Evangelio dicitur, per humanitatem profecto, que suscipiebat passionem, hujusmodi operatus est. Operatur quippe vere Deitas per corpus, quod circa ipsum est, omnium salutem, ut sit carnis quidem passio, Dei autem operatio. Hanc igitur ( ut di-Etum est ) contentionem incipientem accendi videntes, necessarium judicavimus, attritas potius Sanctorum Patrum voces, & Synodice definitas sequi; & neque qua rarò à quibusdam Patribus dicta sunt, & non circa hac intentionem habentibus, quasi planam, & inambiguam de eis doctrinam exponerent, ad regulam & legem per omnia dogmaticam reducere, quale est & quod de una operatione ab eis dictum est: neque iterum, que nullatenus di-Eta sunt à probabilibus Patribus, nunc verò à quibusdam Patribus proferuntur, duas, inquam, operationes, tanquam dogma Ecclesiasticum proferre. Et ad ultimum stetit, ac placuit, quatenus prædictus Sophronius venerabilis nullum sermonem de catero de una, sive duabus operationibus movere debeat. sed ei sufficiat prafata, cautaque, ac trita Sanctorum Patrum recta traditio, atque doctrina. His itaque contentus sapè nominatus venerabilis vir, & hæc custodire certificans: petimur nos autem per epistolam de his ei præbere responsum, quatenus bujusmodi epistolam ( ut ait ) ostendat iis, qui forsitan interrogare eum de prædicta quastione voluerint. Quod & alacriter egimus, & ille quidem in his hinc enavigavit. Nuper autem piissimus, & à Deo coronatus Dominus noster apud Edessenam demorans Civitatem, pios ad nos apices fecit, pracipientes, ut paterna illa testimonia desforemus, qua continentur in libro dogmatico ( sicut dictum est ) facto à sancta memoriæ Menna ad sanctissimum Vigilium de una operatione, & una voluntate, & bæc à Deo instructæ ejus Serenitati dirigere deberemus: quod & ad effectum perduximus. Conchiude egli poila Lettera con immensi attestati di Fede verso il Concilio Chalcedonense, e di venerazione verso il Pontefice, sottoponendo ogni proprio detto al di lui Oracolo, con podestà di emendare, scancellare, aggiungere, erisecare, amplius, minusque, ciò ch'esso dice, dimostrandosi in tutto il resto figlio ubbidiente della Chiesa Romana, e zelante Ministro della Cattolica, Nos autem, qua dudum mota sunt, con queste parole egli termina la sua Lettera, memoria retinentes, & tumultum, qui ex hujusmodi motione capit, scientes, suggessimus ejus piissima Serenitati per mediocrem nostram suggestionem, & scripta ad Excellentissimum Sacellarium Imperialem consequenter hujus Capituli omnem subtilitatem, horumque, qua à nobis per hoc actitata sunt; & quod non oporteat de ejusmodi inquisitione perscrutari, sed permanere in attrita Patrum doctrina , quam omnes consonanter confitentur de hujusmodi quastione, & confiteri unigenitum Filium Dei, qui veraciter Deus simul & homo est, eundem operari divina, & humana, & ex uno eodemque incarnato Deo noftro ( sicut quod Tomo II. occurnam, & humanam operationem procedere. Hoc namque nos Leo instituit, manifeste perhibens; agit enim utraque forma cum alterius communione, quod proprium habet. In quibus rescriptum piæ jussionis ab ejus mansuetissi-

occurrentes jam sumus effati ) inseparabiliter, atque indivise omnem divi-

a Vedi di Sopra in queflo Pontificato

Pontefice Honc.

Sergio.

ma suscepimus fortitudine, qua à Deo conservandam ejus serenitatem condecent, continentem. Così egli al Pontefice, cioè Sergio [a] riputato allora, elaudato dall'Antichità per degnissimo, e Cattolico Prelato, ad Ho-Sentimenti del norio ignaro ancora de presentimoti, e molto meno sospettoso de futuri, e sorpreso allora dal tenore di una Lettera, che non solamente esprimeva le due Nature in Christo nel senso Chalcedonense, non solamente abbracciava il Tomo di S.Leone, mà se in alcuna cosa ella errava, prontamente ogni errore sottoponeva alla censura della Chiesa Romana. Ricevè dunque Honorio la lettera, & attendendo principalmente alla buona fama di chì l'haveva scritta, la quale ancora caminava per fincera nel Mondo, ed era molto lontana da ogni sospezione di Heresia, non ravvisando in essa nè finzione, nè malizia, mà apprendendola tutta in senso sano, e Cattolico, con diplicata risposta rescrisse à Sergio, collaudando la dilii prudenza nel rigettare la novità de'vocaboli, che in materia di Religione bene spesso partorisce novità di dissenzioni, e dilaceramento di Fede: e fermo sempre, e costante nella dottrina Chalcedonense delle due Nature in Christo, e degno eziandio di lode per l'approvazione del proposto silenzio, così à Sergio rispose con Lettera non meno infausta al suo nome, che alla Chiefa, per cui converrà à noi per lungo corfo di tempo trà odiofi contrastinon tanto narrar l'Historia di Honorio, quanto accorrere alla difesa di Honorio, con ragioni dedotte dalla verità dell'Historia, sopra i cui ristessi unicamente noi appoggiamo inostri racconti. Hor dunque la Lettera di bHac epextat all. Honorio à Sergio in questo tenore ella sù stesa: [b] Scripta fraternitatis ve-12. sexta Synodio stræ suscepimus, per quæ inventiones quasdam, & novas vocum quastiones cognovimus introductas per Sophronium quendam tunc Monachum, nunc verò ex auditu Episcopum Hierosolymitanæ urbis constitutum, adversus Fratrem E suarisposta à nostrum Cyrum Alexandria Antistitem, unam operationem Domini nostri Jesu Christi conversis ex haresi pradicantem. Qui denique ad vestram fraternitatem Sophronius veniens, querelamque hujusmodi deponens multiformiter eruditus, petiit de his, qua à vobis fuerat instructus, paginalibus sibi syllabis resecari. Quarum litterarum ad eundem Sophronium directarum suscipientes exemplar, Fintuentes satis provide, circumspectèque fraternitatem vestram scripsisse, laudamus novitatem vocabuli auferentem, quod poset scandalum simplicibus generare. Nos enim in quo pervenimus, oportet ambulare. Enim verò, duce Deo, pervenimus usque ad mensuram recta fidei, quam Apostoli veritatis Scripturarum Sanctarum funiculo extenderunt, confitentem Dominum Jesum Christum mediatorem Dei & Hominum operatum divina, media humanitate Verbo Dei naturaliter unita, eundemque operatum humana ineffabiliter, atque singulariter assumpta carne discretè, inconfusè, atque inconvertibiliter plena divinitate. Et qui coruscavit in carne plena divinis miraculis, ipse est & carneus effectus, & plene Deus, & Homo. Passiones, & opprobria patitur unus mediator Dei & hominum in utrisque naturis, Verbum [c] caro sactum & habitavit in nobis, ipse Filius hominis de calo descendens, unus atque idem (sicut scriptum est)crucifixus Dominus Majestatis, dum constet divinitatem nullas posse perpeti humanas. passio-

e loin, I.

Capitolo VII. passiones, & non de cælo, sed de sancta est asumpta caro Dei genitrice. Nam per se Veritas in Evangelio ita inquit, [a] Nullus ascendit in Calum, nisi qui descendit de Calo Filius hominis, qui est in Calo; profecto nos in-Aruens, quod divinitati unita est caro passibilis ineffabiliter, atque singulariter, ut discrete, atque inconfuse, sic indivise videretur conjungi, ut nimirum stupenda mente, mirabiliter manentibus utrarumque naturarum differentiis, cognoscatur uniri. Cui Apostolus concinens, ad Corinthios ait, [b] b 1. Cor.z. Sapientiam loquimur inter perfectos, sapientiam però non hujus saculi, neque Principum bujus saculi, qui destruuntur; sed loquimur Dei sapientiam in Mysterio absconditam, quam prædestinavit Deus ante sæcula in gloriam nostram, quam nemo Principum hujus saculi cognovit. Si enim cognovissent, nunquam Dominum Majestatis crucifixisent : dum profecto divinitas nec crucifigi potuit, nec passiones humanas experiri, vel perpeti: sed propter ineffabilem conjunctionem humana, divinaque natura, idcirco & ubique Deus dicitur pati, & humanitas ex calo cum divinitate descendise. Unde & unam voluntatem fatemur Domini nostri Jesu Christi: quia profectò à Divinitate asumpta est nostri natura, non culpa; illa profectò, qua ante peccatum creata est, non qua post pravaricationem vitiata. Christus enim Dominus in similitudinem carnis peccati veniens, peccatum mundi abstulit, & de plenitudine ejus omnes accepimus, & formam [c] servisusci- c Philipp z, piens, habitu inventus est ut homo: quia sine peccato conceptus de Spiritu Sancto, etiam absque peccato est partus de Sancta, & Immaculata Virgine Dei Genitrice, nullum experiens contagium vitiata natura. Carnis enim vocabulum duobus modis facris cloquiis boni, malique cognovimus nominari, sicut scriptum est: [d] Non permanebit spiritus meus in hominibus istis, d Gen.6. quia caro sunt. Et Apostolus: [e] Caro & sanguis regnum Dei non posside-bunt. Et rursum, [f] Mente serviolegi Dei, carne autem legi peccati. Et, f Rom.7. Video aliam legem in membris meis repugnantem legi mentis mea, & capti-

vum me trahentem in legem peccati, qua est in membris meis. Et alia multa bujusmodi in malo absolute solent intelligi, vel vocari. In bono autem ita Isa-

à Salvatore vitiata natura, que repugnaret legi mentis ejus; sed venit quærere, & salvare quod perierat, idest vitiatam humani generis naturam: nam lex alia in membris, aut voluntas diversa non fuit vel contraria Salvatori: quia super legem natus est humana conditionis. Et

sationis humanitatis assumptæ. Ista enim propter nos dicta sunt, quibus dedit exemplum, ut assequamur vestigia ejus, pius Magister Discipulos imbuens, ut non suam unusquisque nostrum, sed potius Domini in omnibus praferat voluntatem. Via igitur regia incedentes, & dextrorsum, vel sinistrorsum venatorum laqueos circumpositos evitantes, ad lapidem pedem no-

ja dicente: [g] Veniet omnis caro in Hierusalem, & adorabit in conspectumeo; g 1sa.68.

& Job, [h] In carne mea videbo Deum; & alias, [i] Videbit omnis caro h Iob. 190

salutare Dei; & alia diversa. Non est itaque assumpta (sicut præsati sumus) i Luc. 3.

siquidem scriptum est, [k] Non veni facere voluntatem meam, sed ejus k Ioan.6.
qui misit me, Patris. Et, [l] Non quod ego volo, sed quod tu vis,
Pater; & alia hujusmodi. Non sunt hæ diversæ voluntatis, sed dispen-

strum minime offendamus: Idumais, id est, terrenis atque hareticis propria relinquentes, nec vestigio quidem pedis sensus nostri terram, id est, prevam eorum doctrinam omnimodo atterentes, ad id, quò tendimus, boc est, ad sines patrios pervenire possimus, ducum nostrorum semita gradientes. Et si fortè

quadains

200

quadam balbutientes ( ut ita dicam ) nisi sunt proferentes exponere, formantes se in speciem nutritorum, ut posent mentes imbuerc auditorum, non oportet ad dogmata hæc Ecclesiastica retorquere, quæ neque Synodales apices super hoc examinantes, neque auctoritates canonica nisa sunt explanasse, ut unam vel duas energias aliquis prasumat Christi Dei pradicare, quas neque Evangelica, vel Apostolica littera, neque Synodalis examinatio super his habita, visa sunt terminasse: nisi fortassis (sicut prafati sumus) quidam aliqua balbutiendo docuerunt, condescendentes ad informandas mentes, atque intelligentias parvulorum, qua ad Ecclesiastica dogmata trahi non debent, que unusquisque in suo sensu abundans videtur secundum propriam sententiam explicare. Nam quia Dominus noster Jesus Christus Filius ac Verbum Dei, per quem facta sunt omnia, ipse sit unus operator divinitatis, atque humanitatis, plene sunt Sacra Littera luculentius demonstrantes. Utrum autem propter opera divinitatis, & humanitatis, geminæ operationes debeant derivate dici, vel intelligi: ad nos ista pertinere non debent, relinquentes ea grammaticis, qui solent pardulis exquisita derivando nomina vendicare. Nos enim, non unam operationem, vel duas Dominum Jesum Christum, ejusque Sanctum Spiritum, Sacris Litteris percepimus, sed multiformiter cognovimus operatum. Scriptum est enim: [a] Si quis spiritum Christinon habet, hic ejus non est. Et alibi: [b] Nemo potest dicere, Dominus Jesus, nisi in Spiritu Sancto. Divisiones verò gratiarum sunt, idem autem Deus, qui operatur omnia in omnibus. Si enim dipissones operationum sunt multa, & bas omnes Deus in membris omnibus pleni corporis operatur: quantò magis Capiti nostro Christo Domino hac possunt plenissime coaptari? ut caput, & corpus unum sit perfe-Etum, ut profecto occurrat (ficut scriptum est [c] In virum perfectum, in mensuram atatis plenitudinis Christi. Si enim in aliis, idest, in membris suis spiritus Christimultiformiter operatur, in quo [d] vivunt, & moventur, & sunt: quantò magis per semetipsum mediatorem Dei, & hominum plene, ac perfecte multisque modis, & ineffabilibus confiteri nos communione utriusque naturæ condecet operatum? Et nos quidem secundum sanctiones divinorum eloquiorum oportet sapere, vel sperare, illa videlicet refutantes, qua quidem nova voces noscuntur Sanctis Dei Ecclesiis scandala generare: ne aut duarum operationum vocabulo offensi, sectantes Nestorianos, nos vesana sapere arbitrentur: aut certe si rursus unam operationem Domini nostri Jesu Christi fatendam esse censuerimus, stultam Eutychianistarum attonitis auribus dementiam fateri putemur; præcaventes, ne quorum inania arma combusta sunt, eorum cineres, & redivivos ignes flammivomarum denuò renovent quaftionum; simpliciter, atque peraciter confitentes Dominum nostrum Jesum Christum unum operatorem divine, & humane nature; electius arbitrantes, ut vani naturarum ponderatores, otiose negotiantes, & turgidi adversum nos insonent vocibus ranarum Philosophi, quam ut simplices, & humiles spiritu populi Christiani possint remanere jejuni. Nullus enim decipiat per philosophiam, & inanem fallaciam Discipulos Piscatorum. Eorum enim doctrinam sequentes, omnia argumenta se spulosa disputationis callida, atque fluctivaga intra eorum retia sunt collisa. Hac nobis fraternitas vestra pradicet: sicut & ea nos vobiscum unanimiter pradicamus, bortantes vos, ut unius vel gemina nova vocis inductum operationis vocabulum aufugientes, unum nobiscum Dominum Jesum Christum Filium Dei vivi, Deum verissimum in duabus naturis appratum divinitus, atque humanitus Fide Orthodoxa, & unitate Cathelica pradicetis.

a Rom. S.

b 1.Cor.12.

c Ephef. 4.

d Al. 17.

RIO.

dicetis. Deus te incolumem custodiat, dilectissime, atque santtissime Frater. Cosi egli, contro il quale latrano da lungi molti [a] Heretici, e d'apprel- a Nilus in lib. de so molti [b] Cattolici, chiamandolo Heretico, perch' egli tanto nella let- Primatu Rom. Pontera à Sergio, quanto in altra, che riferiremo, scritta al medesimo Sercent. 7. c. 10. & 11. gio, approvasse la di lui dottrina circa l'una volonta, e la di lui condotta & alii. sopra il silenzio; onde poi nel sesto susseguente General Concilio sosse egli be canus lib. 6. de sopra il silenzio; onde poi nel sesto susseguente General Concilio sosse egli besis e ult. Beda de tra glialtri Heretici Monotheliti annumerato, e condannato. Mà bene sex arat. Natalis spesso il vizio dell'occhio rende desorme il soggetto, e la mala disposiziospesso dell'occhio rende desorme il soggetto, e la mala disposiziospesso dell'occhio rende desorme il soggetto, e la mala disposiziospesso dell'occhio rende desorme il soggetto, e la mala disposiziospesso dell'occhio rende desorme il soggetto, e la mala disposiziospesso dell'occhio rende desorme il soggetto, e la mala disposiziospesso dell'occhio rende desorme il soggetto, e la mala disposiziospesso dell'occhio rende desorme il soggetto, e la mala disposiziospesso dell'occhio rende desorme il soggetto, e la mala disposiziospesso dell'occhio rende desorme il soggetto, e la mala disposiziospesso dell'occhio rende desorme il soggetto, e la mala disposiziospesso dell'occhio rende desorme il soggetto, e la mala disposiziospesso dell'occhio rende desorme il soggetto, e la mala disposiziospesso dell'occhio rende desorme il soggetto, e la mala disposiziospesso dell'occhio rende desorme il soggetto, e la mala disposiziospesso dell'occhio rende de figura: e ciò che succede ò à chi è strambo, che più tosto travede, che ve-litarum. de, ò à chì nell' onde ravvisapieghevole un sodo legno, ò a chi in distanza Columnie contro rimira impicciolita una gran montagna, ò à chì frà le oscurità della notte indicata difesa. rappresentasi spaventevole anche un dipinto Leone; accadde ancora à quei, i quali [c] Nullam rationem habentes, come dice il Baronio, nec tempo- c Baron. anno 633. rum diversitatis, nec rerum, condannarono Honorio per ciò, che Hono-num. 32. rio haveva scritto cinquant' anni avanti la fulminata condanna. Mà seguiamo presentemente il corso dell'Historia, e rimettiamo la difesa di questo Pontefice à più opportuno, [d] e confacevole luogo.

Mentre dunque con larghi giri disponeva Sergio da Costantinopoli la questo Pontissicato, maligna trama de' suoi orditi disegni, confisso impegno' dilatava Ciro da di agathone. Alessandria la predicata massima dell'una volontà in Giesù Christo; e mentre da Roma richiedevasi il silenzio per ben de' Fedeli, ogni lingua in Oriente scioglievasi ò in discorsi, ò in approvazione dell'asserto Canone zelo di sostronio, Alessandrino, in modo tale che il ripiego proposto parea proposto ad eccitamento più tosto del male, che à rimedio. Sostronio, che pur'allora era resia. asceso alla dignità di Patriarca in Gierusalemme, e che come in mezzo ad Alessandria, ed à Costantinopoli rimirava quinci, e quindi tumultuante il Christianesimo, e che come Ecclesiastico santissimo di Fede, e zelantissimo nel sostenerla, molto più prevedeva di quanto vedeva, si dolse subito del consenso prestato à Sergio sopra l'accennato silenzio, e giudicando non tanto ingannato sè, quanto tradita la Fede, ritornò incontanente, anzi con più vigore che mai, ne' sentimenti di prima: e siccome s' era egli opposto il primo à Ciro contro il Canone dell'una volontà, così sces' egli il primo nella publica arena contro Sergio, e Ciro, e con determinata rifoluzione alzo egli il primo la bandiera della Religione Cattolica contro quegli occulti inimici, che con fraudolenti futterfugii volevano introdurre nella Chiefa questa nuova Heresia. Doppo molte ragioni dunque, e molte ammonizioni, che riuscirono inutili, e non valevoli à far tornar' in dietro, chi già tanto nel corso si era avanzato, due libri egli divulgò sopra il dogma Cattolico delle due volontà di Giesti Christo, ne' quali esibì [e] prontamente seicento sentenze de' più accreditati Padri della Chiesa in confutazione della nascente Heresia: anzi stimando poco il lampo della dottrina senza il fulmine della condanna, armatosi di quella autorità, di ferret. 2, cui Dio l'haveva proveduto in grado di Patriarca in quella gran Chiefa, [f] Congregatis subse degentibus Episcopis, impium, idest unam voluntatem dogmatizantium, Monot belitarum dogma mucrone anathematis percutit, tra- suoi libri in difemandando la notizia di questa risoluzione à tutti li Patriarchi del Christia- sa della Fedo, e nesimo nella lettera Sinodica, che ad essi egliscrisse, e con più premurosa scomunica con nella lettera Sinodica, che ad essi egliscrisse, e con più premurosa stroglis Heretici, attenzione trasmettendo un Legato al Pontefice à quest'effetto. Era di già

d Vedi il fine di

e Apud Concil. Rom. Sub Martino

f Theoph. in an-

RIO. Suo ricorfo al Pontefice Romano.

Rom. Jub Marting

b 2. Tim. 2.

fecr. 2.

c Apud Concil. Rom. ibidem .

Legato di Sofro nio, fuo viaggio, arrivo in Roma, & operazioni.

Pontefice .

fius in Cispeo for tium differt. 3. c. 5. 6. c Anne 6;6. f Anno 638.

B Theoth. Cedr. Zinar. in annal.

Holor. Monoth.

nota à Sofronio l'approvazione, che Honorio haveva fatta al filenzio proposto; manongia erano note ad Honorio la malizia di Sergio, e di Ciro. le agitazioni delle Chiese Orientali, e que' moti che per la 'distanza de' luoghi non poterono così prestamente sentirsi nelle partipiù lontane dell' Occidente. Onde Sofronio ogni sua cura pose à farne consapevole il Pontesice, che come capo della Chiesa doveva più potentemente di tutti insorgere contro i Nemici di essa. E per render più vigorosa, & accreditata la Legazione, e più fedele, & infervorato il Legato, chiamò à se Stefano Vescovo di Dori suo Suffraganeo, e condottolo su'l Calvario nel medesimo luogo, dove fù crocifisso Giesù Christo, quivi ambedue inginocchiatisi, a Apud Concil. [a] Tu dabis, diffe Sofronio à Stefano, rationem ipsi, qui propter nos secundum carnem in boc sancto loco sponte crucifixus est Deus, quando cum gloria in terribili ejus adventu judicaturus est vivos, & mortuos, si distuleris, & postposueris fidem ejus periclitantem, licet ego hoc facere corporaliter (ut nosti) propter emersam ex nostris peccatis incursionem Saracenorum prapedior. Quantociùs ergo de finibus terra ad terminos ejus deambula, donec ad Apostolicam Sedem, ubi Orthodoxorum dogmatum fundamenta existunt, perpenias, non semel, non bis, sed multo sapiùs aperiens sacris piris ibidem consistentibus omnia secundum veritatem, qua in istis partibus mota sunt; & non quiescas, instantius expetens, atque exorans eos, donec ex Apostolica prudentia, que in Deo est, ad victoriam judicium perducere debeant, & noviter introductorum dogmatum perfectam faciant secundum Canones destructionem, ut ne (secundum quod B. Apostolus ait) [5] Sicut cancer, pascua in amplius inveniant, depascentes simpliciorum animas. Così egli, e così detto, egli si parti di ritorno per la sua Chiesa, & il Legato in viaggio per Roma. Mà il [c] viaggio si più pericoloso, e stentato per le insidie, e tradimenti degli Heretici, che per la navigazione, e patimenti delle strade; essendo cosa che dovunque egli passò, trovò Sicarii, che gli tramarono morte, & ordini per tutte le Provincie, che si trattenesse legato, e si tramandasse prigione alla Reggia. Non così tosto però egli giunse à salvamento in Roma, che ammesso ai piedi del Pontefice, quivi a lungo espose tutta la lunga, e dolorosa narrazione de' seguiti sconcerti, tutta la fraudolenza di Ciro, tutto l'inganno di Sergio, i tumulti dell' Asia, la perversione dell' Egitto, e qualmente già dai fumo scorgevasi acceso un fuoco, che di nuovo minacciava incendio, e ruina alla Christianità d'Oriente. Sog-Risoluzioni del giunse, la ritrattazione di Sofronio dal consenso prestato al filenzio, l'opposizione, i libri, le ammonizioni, e il Canone da lui formato contro i Monotheliti, e tutto ciò per cui inaspettatamente aprì ad Honorio una horribile, e spaventosa scena di sconvolgimenti presenti, che predicevano d Franc. Marche- prossimi, e molto più atroci che mai li suturi. Dicesi, [d] che approvasse Honorio la risoluzione di Sostronio, il suo Canone, e la condanna, ch'egli fece, de' Monotheliti; ed apportasi per gran ragione la morte di [e] Sofronio feguita prima di quella [f] di Honorio, al quale confeguentemente deve attribuirsi ciò, che per errore molti [g] Greci Scrittori attribuiscono al Pontefice Giovanni Quarto, cioè che questo Pontefice approvasse [h] h Vide Tamogn. gli atti Sinodali di Sofronio, il che in niun conto potrebbe verificarsi per l'allegato motivo, che Honorio sopravisse à Sofronio, e non Sofronio ad

Honorio, onde gli atti Sinodali di quel Patriarca ricevessero la Pontificia

la sua Imagine.

ne, e non sotto Giovanni Quarto, che doppo Severino successe nel Pontificato ad Honorio, in tempo che digià da molti anni addietro era morto Sofronio. Ma con buona pace del Venerabile [a] Francesco Marchesi no- 2 Con questo ritolo stro cariffimo, eriverito Cugino, non ci si rappresenta di tanta forzal'al- ma la Scampa dellegato motivo, che per esso ripigliar si debbano di errore tanti accreditati Greci Annalisti, quando particolarmente senza alcun preteso inconveniente possa sostenersi illoro detto, che Giovanni Quarto approvasse gli Atti Sinodali di Sofronio. E' forse necessario, che si approvino subito da' Ponteficigli Atti Sinodali de' Vescovi minori? E' egli discapito di Fede, ò di superiorità Pontificia il semplicemente trasandare la confermazione di un punto, bench'egli siaun punto di Fede, e di Cattolica verità? L'innocenza di Honorio non ha bisogno di mendicare disese, anzi Noi sosteniamo che egli ricevuta la Legazione di Sofronio [b] perfiftesie nel medesimo sen- b Quest' afferzione timento di prima, giudicasse ancor necessario il silenzio, e non dissapro- suenti pagine in vando, ne rigettando la dottrina di Sosronio, semplicemente ne stimasse questo Pont sicato importuna, e non confacevole allora la publica divulgazione, speranzato quando si rapporta tuttavia di poter' estinguere il suoco della nascente dissenzione più con la ra di Honorio a suppressione, che con lo sfogo delle contese: ch'egli poi in questo suo radaesoscitta a pensiere s'ingannasse, l'inganno sù effetto di humana condizione, e non di Sua perseveranza Pontificia pravità; e come che la lode, ò il biasimo delle risoluzioni dipen-nella de bene spesso dall'esito prospero, ò avverso, ch'elleno sortiscono, mara-zione del sileuviglia non è, che da'malevoli egli s'incolpi per il sostenuto silenzio, perche il filenzio in quello stato di cose riusci nocevole, quando Honorio s'inalzerebbe alle stelle, se il predicato silenzio sosse allora riuscito giovevole. Mà tornisi alla Historia, che ben ponderata è la più potente difesa, Ciro. che dar si possa alla condotta di Honorio. Egli adunque ricevuta la lettera, e la Legazione di Sofronio, scrisse incontanente à Ciro, che onninamente desistesse dall'asserzione dell'una, ò delle due volontà, & osservasfe il filenzio fopra questo punto, bastando allora alla indennità della Fede Cattolica la fola confessione delle due Nature di Giesù Christo secondo il sentimento di S. Leone, e del Concilio di Chalcedonia, allegandone la ragione, acciò la nuova questione delle due volontà non opprimesse, ò confondesse la vecchia decisione delle due nature, Quatenus, questo è uno fondelle la vecchia decinone delle due nature, Quatenus, quello e uno corcio dell'accennata [c] Lettera, essendone il restante rimasto oscuro stà rii ad Cyrum bale tenebre dell'oblivione, nova adinventionis unius, vel duarum operatio-bene partim inclusa men Honenum vocabulo refutato, claro Dei Ecclesiarum praconio, nebulosarum concer-vii ad Sergium retationum caligine offundi non debeant, vel aspergi: ut profecto unius, vel gemi-citara in 6.3ynono na operationis vocabulum noviter introductum à pradicatione fidei eximatur. Nam qui hac dicunt, quid aliudnisi juxtaunius vel gemina natura Christi Dei vocabulum, ita & operationem unam vel geminam suspicantur? Super quod clara sunt divina testimonia. Unius autem operationis vel duarum esse vel fuise mediatorem Dei, & hominum Dominum Jesum Christum, sentire, & promere satis ineptum est: & il medesimo Honorio scrivendo di nuovo a Sergio sopra biamo Noi riferito, haver egli scritto à Ciro, loggiunge in esplicazione, confermazione, & ampliazione del suo scritto, [d] Et hoc quidem, quan-d Honor. ep. 2. 4d tum ad instruendam notitiam ambigentium, sanctissima fraternitati vestra per sergium, quaha. eam insignandum prævidimus. Cæterum quantum ad dogma Ecclesiasticum per-betur lic.cit. tinet, qua tenere, velpradicare debemus propter simplicitatem hominum, &

Heno- 204 Secolo VII.

RIO.

unam vel duas operationes in mediatore Dei, & hommum definire, sed utrasque naturas in uno Christo unitate naturali copulatas cum alterius communione operantes, atque operatrices confiteri debemus ; & divinam quidem , qua Dei funt, operantem, & humana, que carnis sunt, exequentem: non divise, neque confuse, aut convertibiliter Des naturam in hominem, & nec humanam in Deum conversam edocentes, sed naturarum differentias integras confitentes. Unus atque idem humilis, & sublimis, equalis Patri, & minor Patre, ipse [ a ] ante tempora natus in tempore est: per quem facta sunt sacula, factus in saculo est: & qui legem dedit, factus [b] sub lege est, ut eos, qui sub lege erant, redimeret: ipse crucifixus, & ipse chirographum, quod erat contra nos, evacuans in Cruce de potestatibus, & principatibus triumphavit. Auferentes ergo (sicut diximus) scandalum novella adinventionis, non nos oportet unam, vel duas operationes definientes pradicare: sed pro una (quam quidam dicunt) operatione, oportet nos unum operatorem Christum Dominum in utrisque naturis veridice confiteri, & pro duabus operationibus, ablato geminæ operationis vocabulo, ipsas potius duas naturas, id est, divinitatis, & carnis assumpta in una Persona Unigeniti Dei Patris inconfusc, indivisc, atque inconvertibiliter nobifeum prædicare propria operantes. Et hoc quidem bea-

tissima fraternitati vestra insinuandum pravidimus, quatenus unus confessionis propositum unanimitati vestra Sanctitatis monstraremus, ut profectò in uno spiritu anhelantes pari sidei documento inspiremus. Scribentes etiam communibus fratribus Cyro, & Sophronio Antistibus, ne nova vocis, id est, unius vel gemina operationis vocabulo insistere, vel immorari videantur; sed abrasa hujusmodi nova vocis appellatione, unum Christum Dominum nobiscum in utrisque naturis divina, vel humana pradicent operantem. Quamquam hos, quos ad nos pradictus Frater, & Coepiscopus noster Sophronius misti, instruximus, ne duarum operationum vocabulum deinceps pradicare innitantur: quod instantissime promiserunt, pradictum virum este facturum, si etiam Cyrus Frater, & Coepiscopus noster ab unius operationis vocabulo discesserit. Onde appare, che non altrimente Honorio approvaste gli atti sinodali di Sostronio, ma prescindendo da essi, insistesse sempre nella inculcazione dell' accennato silenzio, ch' egli allora giudicò più necessario al bisogno, e più utile alla Chiesa. Mà gl' indegni due Satelliti d'Inserno, Ciro, e Sergio

amputandas inextricabiles quastionum ambages (sicut superiùs diximus) non

a Galat. 4. b Col, 2.

> Nuove fraudolenze, e trame di Ciro, e di Sergio.

c An. 6360

delia proposizione di Honorio, cioè all'una, ò alle due volontà; mà non già in ciò, che riguardava il retto di esta, cioè il silenzio; edestorcendo in mala parte il primo punto, contradicevano apertamente il secondo, e col discorso vietato andavano come minando secretamente la rocca della Chiesa, per rovinarne poi con aperta oppugnazione le sondamenta. In questa schiettezza di operare perseverò Honorio ne' cinque anni che sopravisfe nel Pontificato; e in questa traudolenza di maliziosa condotta perseverò Ciro, e Sergio nel medesimo tempo, in cui su così terribilmente scosso l'Oriente dalla Guerra de' Saracini, i quali devastata la Palestina, con lungo assedio di due anni presero, [c] e soggiogarono la Santa Città di Gierusalemme, che frà lo strepito spaventevole delle armi non si udi più

applicando à lor vantaggio il prudente temperamento del Pontefice, mo-

strarono di applaudire al di lui oracolo in ciò, che apparteneva all'obliquo

Ciro, e Sergio nel medesimo tempo, in cui su così terribilmente scosso l'Oriente dalla Guerra de' Saracini, i quali devastata la Palestina, con lungo assedio di due anni presero, [c] e soggiogarono la Santa Città di Gierusalemme, che frà lo strepito spaventevole delle armi non si udi più alcun nuovo disparere di Religione, e frà chi oppresso dal giogo, chì dallo spavento, non si legge in alcun' Autore, che più si dibattesse la menzionata que:

Capitolo VI.

RIO.

HONO.

questione, e à debolmente si parlà di essa, à forzosamente si tacque. E Honorio, quasi ben' havesse proveduto con l'imposto silenzio alle ragioni Honorio, e lua della Fede, sin' alla morte attese ad opere grandi, conforme ad esse lo por- morte. tava il suo zelo, e'l suo genio, tramandando Predicatori in lontanissime [a] Provincie per propagazione della Fede, ripigliando [b] i Scozzesi per l'inosservanza della Pasqua secondo il ricevuto computo Niceno, adopenam. II. randoss posserti per iscacciar dal Regio Trono de' Longobardi il Rè b Beda de script. Arriano Arionaldo, e per riporvi il deposto Cattolico Adalualdo, [c] de- c Apud Bar. an. gradando dal Patriarcato Gradense l'Heretico Fortunato, ed inalzandovi 626, n.28. & seq. in suo luogo il Cattolico Primogenio, [d] riducendo con soavissimi mezzi d Apud Bar. an. all'unione della Chiefa Romana le Chiefe Scismatiche dell'Istria, impresa 630. num. 14. inselicemente [e] tentata da Gregorio Magno, e riservata dal Cielo ad e Vedi il Pontif.di Honorio primo, ed arricchendo le Basiliche di Roma di così pregiati teso- Gregorio Magno ri, che nella loro enumerazione stancossi eziandio la penna di quell'Histori- pag. 153. co, che li prese à descrivere, il quale doppo di haverne moltissimi registrati, [f] Sed & multa alia fecit, loggiunge, que enumerare longum est: onde f Anast. in Honor, maraviglia non è, se, esso morto, insolentemente avidili Greci ne saccheggiassero gran parte con que' funesti successi, che sotto il seguente Pontificato si riferiranno. Per lo che giustamente sù egli dagl'Historici encomiato con i speciosi, e meritati titoli di [g] Catholica fidei assertor, professor, defen- g Baron, anno 633. sor, & propugnator, ed esaltato eziandio con attestazioni di miracoli, di-num. 31. cendosi di lui, Honorius Papa miræ pietatis fuit, cujus tunica Dæmoniacus quidam indutus fuit, & liberatus est. Così di Papa Honorio Giovanni di Polemar Archidiacono di Barcellona, & Auditor dell' Apostolica Camera, nella sua Orazione ai Padri di Basilea, [b] allor quando egli per trè intieri h Anno 1411. giorni confutò il quarto articolo de' Bohemi de Civili dominio Clericorum, proposto, esostenuto da Pietro Payna[i] Inglese.

Contro dunque un così zelante, accreditato, e magnifico Pontefice in tom. 12. Conciinsorgono le solite maledicenze degl' Inimici [k] della Chiesa Cattolica, i liorum novisime quali à piena bocca lo chiamano Heretico, perch' egli nelle sue due accennate lettere approvasse la dottrina, & il silenzio di Sergio. Nell'asserzione burg. & alii. concorrono non senza nostra gran maraviglia [l] molti Cattolici Scrittori, 1 canus, Beda, i quali è non vogliono, è non fanno esimere Honorio da commessa colpa Natalis Alex. Ta-Hereticale, sia o perch' egli adherisse al sentimento di Sergio, o perch' egli superins citat. accettasse con nocevole connivenza il silenzio proposto da Sergio. Noi certamente, che come Historici, obligati solamente siamo alla sincera rappresentazione de' seguiti avvenimenti, e mal volontieri volgiamo lo stile dal prefisso racconto; nulladimeno in questo fatto, in cui riconosciamo tanto offesa la verità, e tanto conculcata l'innocenza, non possiamo contenerci di non convertir l'Historia in Apologia, per cui si renda chiara, e provata la sana Fede di Honorio, e la maledicenza pessima degli An-

E primieramente sul bel principio della proposta materia, cosa strana ci sembra, che cadesse Honorio in Heresia, e per [m] cinque anni, ch'ei m Epist. Honori, ad fopravisse alla supposta caduta, non sol non sosse dalla Chiesa dichiarato Sergium seripta decaduto dal Pontificato, mà nè pur' ammonito, nè ad alcun divenuto sospetto; anzi al contrario sin' alla sua morte da tutto il Christianesimo esal- suir an. 638.

Difesa di Hono. tato, applaudito, e venerato. Argomento à nostro credere così forte, che rio. bisogna dire, che è tutto il Christianesimo s'ingannasse con Honorio, è

HONO-Secolo VII.

RIO.

die 11, Martii

b Theoph. in anmai.

Sefronio Segui l' sta Bar. an, cit.

an. 633 Concil.Tolet. 5, an. 638.

Latina.

e Baren.anno 633. num.68. 1 Vide Battagl, in distis Conciliis .

Honorio bensentisse con tutto il Christianesimo. Non habbiamo sin' hota Fama publica potuto rinvenir' Autore, nè Heretico, nè Cattolico, nè contemporaneo ad della fua fana Honorio, nè posteriore ad esso, che riferisca alcun lamento di qualche Vefede, sinnocenta ficovo, di qualche Chiesa, di qualche sedele, per cui almeno apparisca, che in que cinque anni, che scorsero dalla data delle sue Lettere alla sua morte, non fosse gradita, e consequentemente approvata la sua dottrina. Martyr. Rem. Softonio stesso, Ecclesiastico canonizzato [a] per Santo dalla Chiesa, riputato infigne Theologo per tutto l'Oriente, primo contradittore di Ciro, Sergio, e nuovamente impegnato contro l'afferzione dell'una volontà, e contro il filenzio con la formazione del menzionato Canone, e con la spedizione del Vescovo di Dori suo Legato à Roma, e che come Patriarca di una così famosa Chiesa, qual' era Gierusalemme, haverebbe dovuto. e potuto fraternamente ammonire lil Pontefice, ogni qualunque volta questi havesse deviato dal retto sentire della Pontificia amministrazione, tuttavia non sol di lui non si rinviene ò fatto, ò detto contro Honorio, anzi che Theofane Greco, e santo Annalista narrandone la morte, e collaudando le di lui egregie operazioni contro i Monotheliti, dice, che Sofronio valentemente combattè sempre contro li Monotheliti, nella enumerazione de'qualitutti egli vi ripone, fuor che Honorio, [b] Sophronius obiit, egli dice , qui verbo , & actu Hierosolymitanam ornavit Ecclesiam , qui contra Heraclium, & Fratrum ejus Monothelitarum, Sergii scilicet, & Cyri decertapit errorem. Certamente se Sofronio havesse scoperto mala Fede in Honorio, contro lui sarebbe insurto, come contro Heraclio, Sergio, e Ciro; etanto più fortemente contro Honorio, quanto che Honorio sarebbe stato inimico più accreditato, epotente, e perciò più valevole a render vincitrice la fazione. Mà passi più oltre la verità, e la forza dell' argomento. Sofronio spedisce a Honorio una Legazione, rappretenta gl'inconvenienti succeduti, sà istanza di dovuto provedimento, propone l'abolizione del filenzio, e la publica dichiarazione delle due volontà: e Honorio riceve il Legato, apprende l'esposto, accorre al rimedio, mà persiste nel filenzio, e rigetta la novità delle parole dell'una, ò delle due volontà. Questa Pontificia determinazione certamente dovette esser nota à Sofronio . Hor ciò posto, rispondasi, ò Sofronio acconsentì ad Honorio, ò ad esso si oppose; se si oppose, rinvengasi l'opposizione, ch'ei gli sece, e potè haver c La Legazione di tempo di haverla fatta, mentre esso morì [c] trè anni doppo la spedita Legazione: ò acconsentì, e rimane provata la nostra asserzione, che il medeanne 633, e la sua condotta di Honorio, ò morte l'anne 636. simo Sostronio approvasse la sana Fede, e la savia condotta di Honorio, ò almeno non la giudicatse contraria al senso Cattolico della Chiefa. Mà à che restringer la testimonianza dell'incorrotta fama di questo Pontesice alla testificazione del solo Patriarca di Gierusalemme? quando in Occidente d concil. Toler.4. trè Concilii [d] celebraronsi nella sola Città di Toledo, in cui intervennero in que' cinque anni, che scorsero dalla supposta caduta alla sua morte, li più infigni Prelati della Spagna, e della Gallia Narbonense in numero E nella Chiesa di cento trentatre, nel primo de' quali presiedè S. Isidoro Vescovo di Siviglia, e successor di S. Leandro; afsitterono fra gli altri S. Giusto di Toledo, S. Stefano Emeritense, S. Nonito di Girona, S. Conanzio di Valenza, S. Banilio di Saragozza, e dall'antichità fii chiamato [e] Concilio Generale; e nel [f] secondo, e terzo sedè come Capo S. Eugenio Vescovo, e Primate della medesima Città di Toledo, & in essi ne pur'un lamento

HONO-RIO.

207 adiffi dalla sana dottrina di Honorio, quando in congressi di Santi, adunati da così riguardevoli, e principali parti del Christianesimo, dovevano essere altissime le doglianze, s'eglino havessero riconosciuto mancante di Fede il Capo della Chiefa. Forse puossi in loro allegare ignoranza in un fatto agitato per cinque anni trà un Papa, e due Patriarchi, cioè trà le prime persone del Christianesimo, e sopra materie importantissime di Fede? Forse puossi supporre, che vilmente tacessero Ecclesiastici cotanto fanti, cotanto dotti, che con tanto stento di viaggio per zelo della Religione Cattolica trè volte in cinque anni si adunarono in Concilio, sol per materie leggierissime à comparazione diquella di Honorio, quali surono ò la riforma della Ecclesiastica Disciplina circa i Riti, ò la provisione di allontanar gli Hebrei, & i Pagani dallo scambievole commercio con i Christiani? Anzi che ci attesta un' Autore Oltramontano, che la sama di Honorio era allora venerata da tutte le Nazioni, [a] Erat venerabilis Præ- a Ionas Monachus ful Honorius, dice di lui Giona Scozzese, sagax animo, vigens consilio, invita S. Bertoldi dostrina clarus, dulcedine, & humilitate pollens; ed hora lo chiama Santo, ed hor Beato; eS. Massimo luminare delle due Chiese Greca e Latina, non nomina Honorio senza una profonda venerazione alla memoria di lui, benche egli dalla Grecia ne venisse, allor quando in Africa la sua disputa hebbe con Pyrro. Mà dalle Chiese lontane passiamo alle prossime. Se in alcuna parte del Mondo furono maggiormente note le risoluzioni di Hono- E particolarmen rio, certamente elleno furono in Roma, dov' egliricevè le lettere di Sergio, Roma. la Legazione di Sofronio, e d'onde scrisse le due accennate epistole al Vescovo di Costantinopoli, cose tutte di lor natura strepitose, e che in una gran corte malamente possonsi tener celate, anche quando si vogliono. Epure il Clero di Roma in nulla ostò, non mai reclamò, tutto applaudì, e tramandò ai Posteri testimonianze authentiche del suo applauso negli Epitasii [b] ch'eresse alla memoria di lui, paragonandolo nel zelo al gran Pontesice b Hac vide apud Bar. an. 638, n. 4. S. Gregorio, con i degni titoli di

ex Canifio.

Bonus Antistes, Dux plebis Honorius;

collaudandolo, perch'egli

Doctrinis, meritisque suis de faucibus hostis Abstulit exactis jam peritura modis;

augurando alla fua fant' Anima il merito della Gloria del Cielo,

Aterna lucis Christo dignante perennem Cum patribus Sanctis posside jamque diem;

loggiungendo,

His ego Epitaphiis meritò tibi carmina solvi, Quòd Patris eximii sim bonus ipse memor.

Quali laudi invero non haverebbe il Clero Romano attribuite ad Honorio, anche doppo la sua morte, se Honorio fosse bruttamente in vita caduto, e morto in Heresia; anzi non solamente egli non l'havrebbe con distinti encomii esaltato, mà incontanente eziandio con preciso decreto dichiarato ipso fatto decaduto dal Sommo Pontificato di Roma. Poiche se il Clero Romano alla sola, e lontana sama della caduta di Liberio, la quale in sostanza non sù errore [c] hereticale, ma errore appreso evidi il Pantissicale, hereticale del commun della ganti com formanza nissa del commun della ganti com la communa della hereticale dal commun delle genti, così fortemente risentissi, che con 1. pag. 274. nonudito esempio non volle più riconoscerlo per Pontefice, esecrollo, e procedè alla adorazione di un nuovo Papa, che fù S. Felice Secondo; co-

me dir puossi, ch'egli volesse non pur compatire, mà lodare Honorio caduto in colpa manifesta di Heresia, in tempo poi, e congiunture tali, che men compatibile di Liberio poteva egli rendersi, essendo che in tempo di

& afferzione di fuoi Successori.

C Luc. 22.

Honorio godeva la Chiesa tranquillissima pace, esotto Liberio inferocita infuriava pe'l Mondo la persecuzione di Costanzo? Mancavano forse in Roma allora Ecclesiastici dotti, e santi, che havessero resistito in faccia à una così strana, escandalosa perversione, quale stata sarebbe il veder confermata l'Herefia dall' Oracolo di un Pontefice? Chi rinvenir vuol, di qual forte petto fosse in quell'età fornito il Clero Romano, legga la sua inconcusta costanza nel deplorabile sacco, che diedero all'Episcopio Lateranense gli avidi Greci sotto il seguente Pontificato di Severino, legga le sue lettere, le sue opposizioni alla Heresia de Scozzesi, le provisioni, ch' egli presenella Sede Vacante dell' accennato Severino per mantener' illibata, & intatta la purità della Fede anche nelle lontane Provincie del Christianesimo, e quindi deduca la sua attenzione per custodirla sincera nella propria Chiefa di Roma. Onde il supporre caduto Honorio, e ò tacito, ò connivente, ò dissimulante il Clero di Roma, sarebbe un supporre caduto il Sole, e fermi nel loro natural moto li Pianeti, nella loro nativa luce le Stelle, e in nulla manchevole nel fuo fiftema il Mondo. In oltre aggiungasi, che non solamente Honorio non diè motivo nè pur remoto di scanda-\* Anaft.in Honey. lo al Clero Romano, nia di lui diffe un del medesimo Clero, [a] Hic erudivit Clerum, lasciando egli ad esso Clero non motivi di Heresia, ma esempii di Fede, e di dottrina. Mà diansi pur di trascurate, di menzognere, di nulla curanti della Fede, le Chiese di Oriente, li Padri dell' Occidente, il Clero di Roma, e quanti Autori ò hanno scritto in lode, ò in difesa di Ho-Enella opinione, norio; potrassigiammai proferir da bocca Cattolica la esecranda bestemmia, che habbiano mentito li Vicarii di Christo, li Successori di Honorio? Non scriffe forse il Pontefice Agathone all'Imperador Costantino Pob Math. spift. 1. gonate, [b] Hec est vera Fidei regula, quam & in prosperis, & in adverad Imper. lis pipaciter tenuit, atque defendit hac spiritualis Mater vestri tranquilishmi Imperii, Apostolica Christi Ecclesia, qua per Dei omnipotentis gratiam à tramite Apostolica traditionis nunquam errasse probabitur, nec hareticis novitatibus deprapata succubuit: sed, ut ab exordio Fidei Christiana percepit ab auctoribus suis Apostolorum Christi principibus, illibata Fide tenus permanet, secundum ipsius Domini Salvatoris divmam pollicitationem, quam suorum discipulorum Principi in Sacris Evangeliis fatus est , [ c ] Petre, Petre, inquiens, ecce Satanas expetivit pos, ut cribraret sicut triticum; ego autem rogavi pro te, ut non deficiat fides tua, & tu aliquando conpersus confirma Fratres tuos. Consideret itaque vestra tranquilla clementia, quoniam Dominus, & Salvator omnium, cujus Fides est, qui Fidem Petri non defecturam promisit, consirmare eum Fratres suos admonuit, quod Apostolicos Pontifices mea exiguitatis pradecessores fecise semper, cun-Etis est agnitum? Non soggiunse egli nella medesima lettera, doppo di haver nominati, & esecrati Ciro, Sergio, Pyrro, Paolo, Pietro, e Theodoro, Eximenda proinde, ac summis conatibus liberanda est Sancta Dei Ecclesia de talium Doctorum erroribus, ut Evangelicam atque Apostolicam Orthodoxæ sidei restitudmem, quæ fundata est super sirmam petram hujus B. Petri Apostolorum Principis Ecclesia, qua ejus gratia, atque prasidio ab omni errore illibata permanet, omnis Prasulum numerus, Cleri, ac Popus

200

lorum nobiscum consiteatur ac prædicet? Non replicò egli, [a] Apostoli- a Idem ibid. ca memoria mea parvitatis Pradecessores Dominicis doctrinis instructi, ex quo novitates hereticas in Christi immaculatam Ecclesiam Constantinopolitana Ecclesia Prasules introducere conabantur, nunquam neglexerunt eos hortari, ut à pravi dogmatis haretico errore saltem tacendo desisterent, ne ex boc exordium dissidii in unitate Ecclesia facerent: mea humilitatis pradecessores commonuise, rogasse, increpasse, objurgasse, arguise, quatenus medelam posset recens vulnus accipere? Non su questa Lettera da tutto il Sesto General Concilio replicatamente ricevuta, & approvata nell' azione ottava, e decima ottava con la degna enunziativa, Petrum per E dell'atteffazio-Agathonem loquutum fuiße ? Se Honorio fu heretico Monothelita, con ne de' Concilir qual faccia Agathone disputando di questa medesima Heresia potè dire, generali o non Nullum suorum prædecessorum unquam errasse ? e la sola Chiesa Romana appassionati nelsemper illibatam permansisse ? ò con qual bocca tutto un'intiero Conci-li gindicatura lio Cattolico attestò le parole di Agathone parole di S. Pietro, e Petrum per Agathonem fuisse loquutum? Forse Honorio non sii uno de' predecessori di Agathone? Forse Agathone sù necessitato à sfacciatamente mentire? Forse il Concilio con esecrabile adulazione attestò per Oracolo di S. Pietro una falsità di Agathone? Niccolò il Grande, quel gran, Pontefice sopranominato dall'Antichità [b] Alter Elias, e dall'ottavo b Regino and Sinodo nuovo [c] Finees, nuovo Daniele, e nuovo Martino, scrivendo all' Bar. an 867. n. 18.

Imperador Michele, e parlando de' Romani Pontesici suoi predecessori, d. Epis, Nicelai Magni ad Michaela Magni ad Mic sapientibus sapere, quanto minus concertare? e soggiunge, [e] Apostolica lem super. memoria nostri pradecessores non destiterunt pradictis viris, cioè Theodoro, concil. Laier. se Sergio, e Ciro, diversis temporibus consultissime scribentes, & tam rogan- cret. 1. tes, quam regulariter increpantes, quatenus proprium emendarent novitatis commentum. Hor com'egli vero esser potrebbe il detto di un tanto Pontesice, scritto ad un'Imperadore del Mondo, e che andò publico per l'Oriente, e per l'Occidente, se non ancorascorsi due Secoli potesse rinvenirsi un Pontefice macchiato di Herefia? Forse quel Christianesimo, che haveva havuto cuore di condannare per Heretico Honorio, non hebbe giammai lingua per riprovar come menzogneri Agathone, e Niccolò Magno?

Mà da queste generali congetture della incorrotta fama di Honorio, passiamo alle ragioni particolari, che convincentemente e comprovano, e stabiliscono la sana dottrina, e la savia condotta del suo Pontificio governo. Due sono l'armi, con le quali li maledicenti si scagliano contro lui, E molto più des ambedue prese dalla medesima armeria di Honorio, cioè dalle Lettere sue settere. scritte da esso à Sergio, quali Noi habbiamo di sopra registrate. Nell'una egli disse, [f] Unam voluntatem fatemur Domini nostri Jesu Christi, nell'al- f Epist. Hinor ad tra [g] Non nos oportet unam vel duas operationes definientes prædicare, g Epift.2. Honor. ad rinuovando il filenzio di già inculcato, raccommandato, e comandato nella Sergium. prima. Onde dagli Anti-Honoriani si deduce, che contro il dogma Cattolico confessasse Honorio una volontà in Christo, e contro l'obligazione stretta di confessar la Fede, sotto pernicioso, escandaloso filenzio supprimesse la verità dell'Euangelio. L'armi sono desse, le opposizioni non sono calunnie, e vera si è l'asserzione di Honorio dell'una volontà in Christo, e vera si è l'imposizione, ch'eglisece, del silenzio. Mà oh non mai abbastanza esecrata malignità degli Heretici! oh sempre viva, e perniciosamen-

Tomo II.

ad Marin.

b Phil. 2.

te viva, temeraria baldanza, perversa sagacità, & involucri più tosto, che argomenti di detestabile perfidia! Tanto lontano siè, che Honorio proferisse Heresianel confessare in quella lettera una volontà in Giesu Christo, che s'egli in quella soggetta materia di discorso ne havesse confessate due, haverebbe certamente detto un'Heresia. Leggasi da chì hà occhi in fronte, e mente in testa libera da vil passione, e ben si apprenda ciò, che così bene fispiega. Honorio allora parlava della Natura humana affunta dal Verbo, e non delle due Nature di Giesù Christo unite nel supposto Divino; onde siì di vuopo, ch'egli consessasse, siccome una Natura assunta, così una volontà. Le sue parole sono chiare, e suori di ogni immagi-2 S. Man. in spift, nabile pretesa esposizione, e da esse, come da oculare ispezione, [a] S. Massimo dedusse l'innocenza, e la sana dottrina di Honorio, ed elleno sono queste, Consitemur unam Voluntatem Domini nostri Jesu Christi, ed eccone la ragione, Quia profecto à divinitate assumpta est nostri natura, non culpa. illa profectò, que ante peccatum creata est, non que post prevaricationem vitiata; e siegue, Christus enim Dominus in similitudinem peccati veniens, percatum Mundi abstulit, & de plenitudine ejus omnes accepimus, & formam [b] servi suscipiens, habitu inventus est ut homo: quia sine peccato conceptus de Spiritu Sancto, etiam absque peccato est partus de sancta & immaculata Virgine Dei Genitrice, nullum experiens contagium vitiata natura. Non neghiamo, che più chiaro sarebbe stato il senso, se più chiaramente egli havesse espresso il suo sentimento: ma perche il solo Honorio deve esser privo di quella non solamente graziosa, mà eziandio necessaria interpretazione, che da tutti li Dottori Cattolici largamente fi concede agli feritti, e detti de S. Padri, & alla medefima Sacra Scrittura, le cui parole sono apici di Divinità, e devono più tosto venerarsi, che spiegarsi? Etutti accorrono prontamente, e di buon' animo à dare favorevole esplicazione all'una Natura incarnata di S.Cirillo, alle propofizioni di S.Ago-Itino dell'eccessiva libertà dell'arbitrio, allora quando il Santo Padre difputò contro i Manichei, alle afferzioni di San Dionifio Aletfandrino, di San Basilio, di San Gregorio Taumaturgo sopra il Misterio della Santissima Trinità, alla una Hipostasi asserita da San Girolamo nelle divine Persone, alla volontà Deivirile tante volte replicata dall'Areopagita, all'Unità afserita da Giesu Christo trà Esso, e il Padre, all'altra Unità voluta da Esso. trà suoi Discepoli à similitudine di quella, ch'esso haveva col suo celeste Padre, e à mille altre propofizioni, registrate ne' libri de' SS. Padri, e in que' medesimi della divina Scrittura; e poi tutti non solamente Heretici, mà confusamente frà essi eziandio Cattolici investire unitamente Honorio come refragatore dell' Euangelio, conculcatore della Fede, violatore del Pontificato, e ribelle frà Christiani, solo perch'egli confessò per necestaria illazione nel fenso, in cui parlava, una Volontà di Giesù Christo; e volerne più tosto dilacerare, storcere, etravedere, che unire, spiegare, e vedere il retto intendimento della sua Pontificia consessione? Quando e Pelag. Papa 2. anch'ella fosse ò dubiosa, ò sospetta, [c] Nonne res, qua dubietati subjacet, spis. ad Episcop. Jemper in partem interpretanda est meliorem? Qual demerito contrass' egli

mai col Christianesimo, che ad esso solo habbiasi a negare quella indulgente interpretazione, che la benignità della Chiesa dispensa prontamente ad ogni qualunque, anche meno accreditato, Scrittore? E forse regola nuova, e non ammessa nelle Scuole, che tanto nella esplicazione della divina Scrit-

tura,

211

tura, quanto nella esposizione de'Santi Padri, i passi oscuri debbansi spiegare col confronto de'chiari, e non involgere i chiari fràle tenebre inisteriose degli oscuri? Hor qui appello i contradittori di Honorio, i calunniatori del Pontificato, i conculcatori della verità; aggrada ad effi il sapere, quale sia la vera, la non oscura, la non controversa, la Cattolica confessione di Honorio ? eccola in punto, [a] Utrasque Naturas in uno a Honorii epist. 2. Christo, in unitate naturali copulatas, cum alterius communione operantes, ad Sergium. atque operatrices confiteri debemus : & Divinam quidem , qua Dei sunt , operantem; & humanam, qua carnis sunt, exequentem: non divise, neque confuse, aut convertibiliter Dei naturam in hominem, nec humanam in Deum conversam edocentes, sed naturarum differentias integras confitentes. E ella questa confessione Cattolica, ò Heresia? Certamente [b] Hac confessio, attesta il Bellarmino, Catholichissima est, & Monothelitarum haresim penitus destruens. Hassi dunque da spiegare questa chiara confessione con l'altra supposta oscura, ò la supposta oscura con questa chiara? Il dire altrimente è un confondere i terminiper confondere la Fede, un rigettare il vero per attenersi all'inverisimile, un tramutare i sensi per rendere reisi fentimenti, e gli Oracoli di un Pontefice. In oltre fe l'una volontà confessata da Honorio sosse quella una volontà asserita da'Monotheliti, enon quell'una della Natura humana affunta dal Verbo, come Noi veniamo pur hora di dire; dunque quell'Honorio, che cotanto appassionatamente intimò il filenzio sopra la una, ò le due volontà, in quella medesimà sua Lettera contradittore à se medesimo, refrattore dell'imposto silenzio, decretò con oracolo incontrovertibile Unam in Christo Voluntatem? Come mai nel contesto della medesima Epistola, nell'atto medesimo della promulgazione del filenzio, potè egli à se medesimo contradire, e nel medesimo tempo prohibire le nuove voci di una, ò due volontà, e incontanente confessarne una? O supporre dobbiamo, che un si dotto Pontefice dimentichevole di fe medesimo si confondesse vilmente nell'asserzione di due oppositi contrarii; ò confessar dobbiamo, che si confondano coloro, che per non intendere ciò, che si dice, asseriscono ciò, che ripugna. Se Honorio havesse inteso di consessare in Christo quell'una volonta, che dibattevasi allora da' Monotheliti in Oriente, certamente non solo potrebb'egli esser ripigliato di debolezza in così aperta contradizione, qual'era, l'imporre il filenzio, ed esso romperlo il primo; ma eziandio d'ignoranza così grotta, crassa, e per così dire, puerile, che non mai alcun rozzo Discepolo sosse incolpato difimigliante nella scuola delle scienze; poiche sin tanto che Honorio havesse confessato una volontà, & una Natura in Christo, non è dubio, ch'egli sarebbe stato Heretico Eutychiano, mà pure tal'Heretico, che supposto il falso principio di Entyche, haverebbe bene dedotte le confeguenze fecondo le regole della natural Filosofia; essendo che [c] Quo- c S. Io. Damas. de rum natura eadem est, horum & actio eadem, & quorum una est actio, ho- fide Orth. lib. 3. rum quoque una est esentia : e di ciò la ragione si è, che la volonta, e la operazione seguita la natura, e non la persona, altrimente nella Santissima Trinità dalla pluralità delle persone arguir si dovrebbe la pluralità delle vo- d S. Max. in disp. lonta; [d] Si cum operationibus, dice S. Massimo, inferuntur persona, igi- cum Pyrrho. tur cum personis, ut consequens est, inferentur operationes, & coacti eritis vestras regulas secuti, aut propter unam operationem sancta Deitatis, unam ejus personam dicere, aut propter tres ejus personas, tres quoque ejus operationes;

e il sopracitato S. Gio. Damasceno, Si unà cum persona actio inducitur, consentaneum vicissim est, ut una quoque cum persona actio etiam invebatur. Atque ita fiet, ut quemadmodum tres Persona, hoc est tres sancta Trinitatis Hypostases sunt, sic tres quoque actiones sint : aut contrà, quemadmodum una actio, ita una quoque persona, & Hypostalis. Hor'ammestatal'incontrovertibile dottrina, se Honorio havesse asserito in Christo una volonta, & una natura, non farebbe incorso in altra taccia, che in quella di Heretico Eutychiano, estante il primo errore di Eutyche circa la singolarità della natura, ben'egli haverebbe argomentato la singolarità della volontà; mà havendo egli afferite cotanto chiaramente, e così individualmente non tanto nelle due accennate Lettere, quanto quasi in ogni Lettera di esse, le due Nature in Giesti Christo secondo il senso Cattolico, il sentimento del Concilio, e il Tomo di S. Leone, non può giammai da huom saggio dedursi, haver'egli inteso, che due Nature possano havere una sola volontà: poiche altrimente sarebbe egli stato non solamente Heretico, mà il più ignorante Heretico di tutte l'età passate, e in suo paragone dovrebbe dirsi sculabile Eutyche, il quale almeno se ammetteva in Christo una sola volontà, supponeva ancora in lui una sola Natura. Onde la sorza dell'argomento, e la necessità susseguente dell'assurdo induce incontrovertibile l'illazione, che l'una volontà confessata da Honorio non sia quella asserta, e decantata da'Monotheliti, perche, come si disse, Honorio si sarebbe troppo incompatibilmente contradetto, e troppo groffolanamente ingannato, quando pure sappiamo, che quel Pontefice [a] fuit sagax animo, ingens consilio, & doctrinaclarus. In oltre note pur troppo sono le trè ingegnose congetture del Tamagnino, che Honorio dicesse Novam, e non Unam, fondato forse in simigliante perversione, che Ciro sece del testo di S.Diob Apud Tamag. in Hist. Monoth. Scrut. 5. S. 8. c S. Martinus Panisio Areopagita, [b] Novam immutando, & unam pro nova asserendo, della qual corruzione surono poi ed esso, e Sergio meritevolmente ripresi da [c] S. Martino nel Concilio di Roma. Nulladimeno Noi non ci serviamo pa in Synod. Ladi esse per giungere al pregio proposto del nostro intento, anzi volentieri le tralasciamo, come non rinvenute sussistenti, e dal Venerabile Francefco Marchefe nostro Cugino, e prima di lui da S.Massimo istesso. Insistendo dunque Noinella propria formola dell'una volontà afferita da Honorio, ficcome habbiamo provato, quanto inconveniente cofa farebbe stato, s'egli havesse confessato una volontà, e due Nature; così medesimamente qual massimo inconveniente sarebbe stato, s'egliparlando allora dell'assunzione, che fece il Verbo della humana Natura, havesse confessata assunta una Natura, e due volontà? E quando pure si voglia, strettamente parlando, ch' egli confessasse una volonta di Giesù Christo, anche nel senso contra-

d 1. ad Corinth 6. e Ad. 4.

dec. cit.

ter. feer. 3.

- at .32. 10m.1.

se l'Apostolo, [d] Qui adharet Domino, unus spiritus est? e S. Luca [e] Credentium erat cor unum, & anima una? Non spiegasi da' Cattolici quel f 10.6. e vedil'ef. detto di Giesù Christo, [f] Rogo, ut illi unum sint, sicuttu & ego unum plicazione di que sumus, con la interpretazione di unità d'accordo, e d'intelligenza, desideste detto nel Pon- rata da esso fra suoi Discepoli? E perche spiegar non puossi il detto di Honorio con la medesima significazione di unità di concordia, ratione finis,

detto dagli emoli, non è ella questa la formola tante volte usata dalla Sacra Scrittura, che spesso prende l'unità non entitative, come spiegano le Scuole, mà pro uniformitate? Non dicesi Una la Volontà di Dio, e quella de'Santi, solo perche i Santi si uniformano alla Volonta di Dio? Nonscrif-

con

213

con cui le volontà divina, & humana, tendenti ambedue all'unico, e solo fine del buono, escludevano trà loro la contrarietà dell'essere una proclive al male, e l'altra albene? Nel qual senso appunto dissele una Deivirile, e Theandrica [a] S. Dionisio Areopagita, una [b] S. Sostronio, & una tutte a S. Dion. Areop. le Scuole de Sacri Dottori con quella, che chiamasi Communicazione d' apudo Io. Dam. de Idiomi. E somiglianti parole non chiaramente espressive del concetto sono cap. 10. sempre state dalla Chiesa ricevute per Cattoliche in bocca de Cattolici, pontif. quando Soponif. per Heretiche in bocca degli Heretici. La seconda [c] Formola di Sir- fronzo acconsenti à mio composta dagli Arriani sopra l'eterna divinità del Figlio, sii da S.Hi- Sergio il silenzio. lario rinvenuta per Cattolica, fe bene rigettata dalla Chiefa come Hereti- Primo Tomo fotto ca, solo perche in bocca degl'Heretici, ch'escludevano la Consustanziail Pontif. di Liberio
paga 771, 10 m. 1.

lità, anche la verità era falsa. La formola, [d] che lo Spirito Santo prod Hady. Fapa in cedesse dal Padre, sii da Papa Hadriano dichiarata in se Cattolica, ma Heretica nel senso de' Greci, che asserivano la Procedenza di esso dal solo quam refert Baro Padre. Hora dunque non havendo Honorio confessata Unicam Volunta-47.791. 71.4. tem, mà Unam Voluntatem, con tante circostanze adjacenti esplicative del suo sano sentimento Cattolico, perche così ssacciatamente ripigliar di Heretico un Pontefice, di cui sù sempre cotanto illustre, esso vivente, la fama, cotanto applaudita la Persona, e da tutto il Mondo cotanto laudata la morte?

Mà dal detto di Honorio passiamo al fatto, cioè al consentimento da esto prestato al silenzio proposto da Sergio sì dell'una, come delle due economia di Honorio nella impovolonta, per cui egli s'incolpa di perniciosa connivenza con gli Heretici sizione del silenzio. in un tanto affare della Cattolica Fede. E prima ponderiamone così brevemente il ristretto. Sergio Ecclesiastico riputato allora zelantissimo Cattolico propone al Pontefice Honorio il partito del filenzio sopra unpunto non mai per l'addietro in questi espliciti termini controverso, nè dibattuto nella Chiesa con la diversità de' pareri, in cui consessavano tutti li Padri in Christo un supposto, e quindi ò due volontà, ò semplicemente una in riguardo all'unità delle operazioni chiamate Theandriche, tendenti ambedue ad un fine, e che confiderato in sè medefimo poteva allora col suo moto accender discordie, & al contrario con la sua suppressione quietarle; e Honorio condiscende, e replicatamente bandisce dalle bocche de' Fedeli la novità di cotali parole esprimenti sì l'una, come le due volontà, dichiarando sufficiente in quelle circostanze alla credenza Cattolica la sola esplicita confessione del Concilio Chalcedonense, e conseguentemente nulla variando circa l'essenza del Misterio proposto. Questo è il poco di quel tutto, per cui Honorio vien publicato come Heretico. Dunque [e] fu he- e Vedi il Pontifiretico anche Zefirino, perche slegò le lingue de' Fedeli in nuova discussio com 1. pag. 110. ne della causa di Montano, per maggiormente renderla disfamata, essendo che ben si conclude à contrariis, e tanto importa il supprimere sotto silenzio un dogma di Fede, quanto l'agitar' in disputa una Massima di Heresia: onde s'inserisce, che se può ciò pratticarsi, ogni qualunque volta la disputa non sia per rivocare in dubio un punto deciso, ma solamente per maggior conferma di esso, potra ancora il silenzio imporsi, quando egli si giudichi mezzo opportuno al sostentamento delle definizioni Cattoliche, e se vedi i Ponis-Conciliari: Heretico sti [f] Aniceto, Sotero, & Eleutherio, perche dop-cato di Vittore po il Decreto di Pio, se non commandarono con le parole, osservarono pag. 100. tom, 1. co'fatti un perfettissimo silenzio sopra l'esposta controversia della Pasqua, Tomo II.

HONORIO.

di Vittore tom. I. pag. 152. di S.Greg. Magno pag.252. tom.2. d S. Greg. lib. 3. epist. 37. e vedi in

Bonif. c.3.

Nazianz. orat. 20. k S. Ath. apol. 1. hedetto Nono . Paolo V. tom.4. m Carriere Chron. Pont. in Paolo V.

Serg.

o Tamag, loc. cit.

p Franc. Combefis quali si compiacque di annumerarlo [p] il Combefis, mà fra gli Antesignain Hifter. Monothelitarum .

Secolo VII. 214 \* Vedi il Pontif. in [ a ] fin tanto che ruppelo Vittore con la strepitosa condanna de' Quartodecimani: Ful b | Heretico il Clero Romano, che à S. Cipriano commanb Vedi il Pontif. dò il filenzio sopra l'agitata materia dell'affoluzione de' caduti: Heretico S. [c] Gregorio Magno, che [d] fatto consapevole da Costanzo Vescovo di e Vedi il Pontif. Milano dell'animo della Regina Theodolinda contrario al Quinto General Concilio, esso scrivendo à lei sotto un'alto silenzio suppresse quel punto, che agitato allora, poteva non convertire, mà maggiormente perverquesto Tomo pag. tire quella Regia Principessa: Heretico il Concilio Efessino, che nella condanna del Libro del Mopfuestenio non volle includere la persona dell' Aue S. Cyril. apud tore [e] Propter dispensationem, ne quidam, come dice S. Cirillo, ad asti-S. Eliam pari, 2. mationem viri respicientes sese ab Ecclesiis separarent: Heretico [f] Zosimo, Wedi il Ponif perche [g] Donec Calestius, si fieri posset, resipisceret, maluit eum sensim di Zosmi tom. I suis interrogationibus alligari, quam districta feriendo sententia, in illud abrug S Aug, de Oriz. ptum, quo jam propendere videbatur, impellere; soggiungendo il citato pec. c.5. 6 6. h Idem lib. 2. ad S. Agostino sopra quel successo queste gran parole [h] Quidquid levius actum est cum Calestio, servata dumtaxat antiquissima, & robustissima fidei firmitate, correctionis fuit clementissima suasio, non approbatio exitioi Apud S. Greg. sissima pravitatis: Heretico in fine [i] S. Basilio Magno, che per ridurre in landem S, Bafe alla fana dottrina li Macedoniani accordò loro il filenzio fopra la divinità dello Spirito Santo, S. [k] Athanasio che impose il silenzio sopra il Mistede (ua faga, ved; rio del gran Sacramento dell'Altare, Ne Ethnici non intelligentes irrideant, it nostro 3. tom sot aut Catechumeni curiosiores facti scandalizentur, [l] Paolo V. [m] che senza alcuna definizione lasciò libero alle parti, de gravi illa controversia, qua I Vedi il Pontif. di sub Clemente agitata fuerat de gratix divina auxiliis, & libero arbitrio inter in Dominicanos, & Jesuitas, ut utrisque, donec aliud decerneretur, liberum eßet, suam in scholis modeste tueri, sed sine damnatione alterins partis: Heretico l'istesso S. Sostronio, anche appresso gl'inimici laudato per Santo, perch'egli acconsentì al silenzio di Sergio; e mille altri in fine Papi, Concilii, Dottori, e Santi, che per toglier lo seandalo, ò per indurre la quiete, suppressero sotto misterioso filenzio anche le più alteverità, non che le voci esplicative della Cattolica Religione. E forse che Honorio non hebb'egli la medesima intenzione, che gli allegati Dottori, e Santi, e Pontefici? " Hon, spift, ad Udiamone da lui le sue parole: Egli impose l'accennato silenzio, [n] Ne parvuli aut duarum operationum vocabulo offensi, sectantes Nestorianos nos

> per cui egli dimostra di caminare per la medesima strada, di già calcata da' fuoi maggiori, e che poi caminarono fin' a' tempi nostri li fuoi successori? Forse il tacere le vocisi è il medesimo, che il negare i significati? Se ciò vero fosse, come suppone [o] il Tamagnino, oltre à che tutti gli allegati Santi Padri sarebbono colpabilmente Heretici, perche proposero il silen-

> vesana sapere arbitrentur; aut verò, si rursus unam operationem Domini nostri Jesu Christi fatendam ese censuerimus, stultorum Eutychianistarum attonitis auribus dementiam fateri judicemur. Non sono queste parole chiare,

> zio sopra altissime materie di Fede, Honorio haverebbe superatitutti li più esecrabili Heresiarchi del Mondo, perch'egli non solamente haverebbe negate, mareplicatamenterinegate le due volonta in due lettere con doppio impegno: onde non dovrebbe riporsi frà i fautori de'Monotheliti, frà

> ni de' Monotheliti, come più empio di essi. Poiche è Honorio nella condiscendenza al filenzio ravvisò la fraudolenza di Sergio, ò non scoprilla d

fe non

se non ravvisolla, come pur confessa un de'medesimi [a] Contradittori di Honorio; dunque Honorio in nulla peccò, poiche fù egli ingan- differez facera nato, come su ingannato Aniceto da Montano, Liberio da i Semiarriani, il Concilio di Diospoli da Pelagio, contro il quale, che si gloriava con temeraria baldanza di essere stato da que Padri ricevuto come Cattolico, S. Agostino potentemente si scaglio, [b] dicendo, Quando b S. Ang. contr. tibi illa damnanda objiciebantur, non ea Catholici Episcopi sic intelligebant; Pelag. h2.6.16. ideò cum illa damnares, Catholicum te esse credebant. Proptereà igitur quod te illi sapere existimabant, absolvendum fuit; quod verò tu sapiebas, damnandum fuit. Non ergo tu absolutus es, quia damnanda tenuisti; sed illud absolutum, quod tenere debuisti. O egli ravvisò la mala intenzione, e il pessimo impegno di Sergio, e in questo caso ò acconsenti al silenzio per evitar maggior male, che quindi sarebbe proceduto, se incontanente scommunicava, ò almeno contradiceva à Sergio, e non potè dirsi riprensibile, nè pure per colpa di Heresia materiale, di cui lo taccia l'allegato Tamagnino; [c] conciosacosache non può alcuno ricevere c Tamagn. 5, 10, giusta condanna di Heretico senza quella formata scienza, & ostinazione sentes. nel male, che rende l'huomo reo nella verità della Fede; ò pure egli approvò il filenzio proposto con piena scienza della oppressione della Cattolica Religione, e, come veniam di dire, farebb' egli stato tanto più colpevole di Sergio, Ciro, e di qualunque più detestabile Monothelita, quanto maggiormente l'augusta dignità, ch'egli sosteneva, rendeva ogni suo detto venerabile, e sacro: il che non giammai alcuno ha afferito. Mà del prudente silenzio di Honorio ci converrà far nuova menzione allora, [d] quando il Typo di Costante ci porgera nuova materia di discor- d'edill'entif, si so. In tanto [e] si omnia exagerare volumus, qua in Honorii Papa excusa- e Anast, bill apud tionem colligere possumus, facilius charta, quam sermo desiciet. Onde ci s. Eliam part. 20 rimettiamo volentieri nell'incominciata strada dell'Historia, la cui schietta fol. 230. narrazione farà la più potente prova della innocenza di Honorio.



## CAPITOLO VII.

Severino Romano, creato Pontefice II ... Ottobre 638.

Prattiche di Sergio à favore de' Monotheliti, & Edit-to Imperiale detto Echhesis in confermazione dell'Heresia. Morte di Sergio. Insolenza de' Soldati Greci, che saccheggiano la Chiesa, e'l Palazzo del Laterano. Morte del Papa. Costanza del Clero Romano, e sua Lettera à i Scozzesi contro i Quartodecimani, e Pelagiani.



N que cinque anni dunque, che scorsero dall'intimato silenzio alla morte di Honorio, benche in alto silenzio si supprimesse la motivata questione delle due volontà, anche dalla parte de' Monotheliti; nulladimeno in essi l'ubidienza al Decreto Pontificio non siì effetto di conformità, e di unione, mà machina di tradimento, com'

Baldanza, e ma. è solito di chi insidia alla vita di un passagiere, che tace nascosto chine de Mono frà le siepi, per colpirlo in passando più sicuramente alle spalle. Pastellii. sò Honorio da questo Mondo all'altro, & allora Sergio come libero dal rimprovero del contradittore, slegò maliziosamente la lingua non tanto in lode, quanto in depravazione del filenzio, predicando, divulgando, & asserendo con opposta intenzione, che il silenzio comandato da Honorio sù approvazione, non suppressione della novità; travolgendo, e confondendo i termini, e ritorcendo à suo vantaggio il detto, e'l fatto del defunto Pontefice, come s'egli in una questione, in cui prohibi la novità delle voci, havesse approvato il fignificato di esse, e consessato quell'istesso, di cui non voleva, che nè pur si parlasse. In animi di già imbeverati di Heresia, e di già disposti à divulgarla, fece cotanta impressione la maliziosa trama di Sergio, che non più discorrendosi del silenzio, publicamente per l'Oriente parlavasi della vietata materia, appunto come se Honorio havesse lasciato Invettiva dell' fcritto, ch'effo morto, lasciava libere le lingue all'esercizio dell'Heresia. O insensati Monotheliti, perche vantare Honorio vostro seguace, e non seguirne voi le ordinazioni? O egli decretò il silenzio insenso heretico, e come voi li primi lo rompete? O decretollo provisionalmente, e in senso Cattolico, e come vantate lui approvatore della vostra Heresia? O egli sù Monothelita con voi, e voitacer dovete con lui; ò contro voiegli sù approvatore della Fede Cattolica, e voi dir lo dovete voftro

Autore contro di clii.

stro contradittore, e non parteggiano. Ta ceste, esso vivente, per istrepitar', esso morto, contro quel medesimo D ecreto, che voi fraudolentemente estorceste, e compariste Cattolici per tradir più sicuramente la Fedesotto l'insegna, el'habito de' Fedeli: seguiste il costume de' vostri progenitori, e cosa nuova non sù nella Chiesa di Dio, l'autorizzare la vostra Heresia col credito di un Pontesice, per farla comparire tanto più degna di seguito, quanto più era autorevole quello, che la seguiva. Così [a] gli Origenisti vantarono loro seguace S. Girolamo, i Predestinaziani a Idem ibid. S. Agostino, i Sabelliani S. Basilio, i Pelagiani Sisto III., e così parimente voi nobilitar voleste il vostro Monothelismo sotto l'autorità, & aura di Honorio: ma [b] nimis perverse se ipsum amat, qui & alios vult erra- b S. Aug. ep.7. ad re, ut error suus lateat : e voi con gli atri vapori della vostra diabolica Marcellinum. malizia giungeste sì à ricoprire il Sole, mà non à deformarlo, giungeste ad attaccar' il Pontificato Romano, ma non ad abbatterlo, e nella fossa precipitaste da voi [c] preparata alla sama di Honorio, e in quel c Psal. 7. mare viannegaste, per le cui strade [d] correste temerarii ad investir' il d Exad. 14. Popolo di Dio; onde diasi pur lode alla verità della Historia, che soggiungiamo, ne' cui continuati racconti apparira tanto più bella, quanto più contrariata l'invitta innocenza di quell'oltraggiato Pontefice. Dunque Smafcheramento non così tosto egli sù morto, che ruppesi da Sergio il desiderato silenzio, de Monotheliti. e tutta la fazione de'Monotheliti, nonpiù canta, e guardinga, non più tacita, e modesta, mà petulante, & empia, temeraria, e menzognera, asserì come dogma di Fede l'una sola volontà di Giesti Christo, e per authorizzarne l'asserzione publicò le lettere di Honorio, come s'egli approvata l'havesse con quelle parole cotanto ben ponderate, e sussissemble , con le quali una egli confessò la volontà di Giesti Christo, quando parlò, come habbiamo detto, dell' affunzione, che il Verbo fece della humana natura. L'antico prurito degli Hererici di annumerar' un Papa frà esti, la novità della calunnia, e la temerarietà della impresa talmente sorprese il Christianesimo, che sin dall'hora sarebbonsi sentite quelle gran risoluzioni, che poi in Roma si presero tanto in disesa della Fede, quanto in discarico del Pontificato Romano, se i Monotheliti all'empie bestemmie accoppiando subito esecrabilissimi fatti, havessero dato tempo ò all'unione degli Ecclesiastici, ò al maturamento delle riflessioni. Conciosiacosache con sollecitudine eguale alla grandezza della malizia, rappresentando Sergio all'Imperador'Heraclio l'articolo dell'unica volontà, come mezzo potentissimo per conseguir la conci-subornamento di liazione delle Chiese, di cui Cesare mostravasi desiderosissimo, espose- Cesare. gli, che in esso era concorso e Honorio da Roma, e Ciro da Aleslandria, ed esso da Costantinopoli, e Sosronio da Gierusalemme, cioè tutti li Patriarchi del Christianesimo: ond'esser necessaria l'Imperial confermazione di un' Editto universale, per cui e la cognizione del dogma si publicasse, e coll' impronto della Cesarea sottoscrizione si venerasse indistintamente per tutto il mondo. Heraclio, ch'era Principe di vario ingegno, e perciò di varia inclinazione, & altrettanto facile all'approvazione, & alla dissapprovazione del male, vago di giungere al fine della già da tanto tempo motivata questione, spedì prontamente un' Editto col nome di Ethesis, che significa Exposizione, in Editto di Heracui esponeva l'asserta Heresia dell'una volontà come dogma Cattolico, su

& im-

88m. 5.

Sub S. Martino Secret. 3.

a Concil. R. m. f. b. & imponevane indifferentemente à tutti la credenza. Sergio sti l'Autore S. Mart. Secret. 3. [a] di esso, e quello eziandio, che persuase à Cesare, che tal' Editto si trasmettesse subito all'Esarco Imperiale in Italia, per ottenerne dall'eletto b Baron. agno 6 38. Pontefice Severino la ratificazione, al qual fine [b] fi sospete dalla Corte Imperiale la confermazione della di lui elezione al Pontificato, fin tanto

che ne seguisse publicamente l'atto con autentica stipulazione. El'Editto c Hee habetur in fu conceputo in questo tenore, [c] Expositio Orthodoxa Fidei facta a piisadis Concil. Rom. simo, & à Deo conservando nostro Domino Magno Principe Heraclio, propter emersam ab aliquibus altercationem pro requisitione operationis, consonans in omnibus sanctis, & universalibus quinque Conciliis, quam cum multa satisfactione, & gratia exceperunt Patriarchalium Sedium Prasules, & gratanter eiconsenserunt, utpote pacem sanctis Dei Ecclesiis inferentem. Credimus in Patrem. & Filium, & Spiritum Sanctum, Trinitatem consubstantialem, unam Deitatem, five naturam, & effentiam, virtutemque, & potestatem in tribus subsistentiis sive personis, cognoscentes uniuscujusque subsistentia familiaritatem, unitatem in Trinitate, & Trinitatem in unitate, unitatem quidem fecundum esentia sive, Deitatis rationem, Trinitatem autem secundum subsistentias sive personas: nec enim unum secundum essentiam confitentes, à personarum differentia excedimus: neque autem Trinitatem personarum confitentes, unam denegamus Deitatem : unus Deus Pater, unus Deus Filius, unus Deus Spiritus Sanctus : unus hac tria, Deus in eadem, & immutabili ratione. Nam personarum differentia, Deitatis sive essentia non infert divisionem. Unam igitur confitemur Deitatem familiaritates inconfusas servantem, & non m unam personam tribus nominibus nuncupatam asserentes hac tria, secundum Sabellium; neque autem in tres esentias unam Deitatem dividentes, aut extraneum facientes à Patris essentia Filium, aut Spiritum Sanctum, secundum insaniam Arii. Unum enim est in tribus Deitas, ut dicit Magnus Gregorius in Theologia, & tria unum, in quibus Deitas, sive (ut verissime dicatur) que Deitas. Confitemur autem unum Sancte Trinitatis unigenitum Filium Dei, Deum Verbum à Patre progenitum ante omnia sacula, lumen de lumine, splendorem gloria, vultum paterna substantia, per quem omnia facta sunt, in extremis diebus propter nos, & propter nostram salutem descendere de Calis, dignarique in intacto utero sanctissima Dei Genitricis, & semper Virginis Maria habitare, & ex ea conglomerantem sibi carnem in una substantia, animam habentem rationalem atque intellectualem, natum ese ab ea, & semper manentem perfectum Deum, eundemque fieri perfectum hominem inconfuse atque indivise, consubstantialem Deo, & Patri secundum Deitatem, & consubstantialem nobis eundem secundum humanitatem, & per omnia similem nobis sine peccato. Unde & duas nativitates ejusdem Unigeniti Dei Verbi confitemur, unam ante sacula à Patre sine tempore, & incorporabiliter, alteram ipsius in extremis diebus à sancta, intactaque Dei Genitrice, T semper Virgine Maria cum animato intellectuali ejus corpore. Quapropter sanctam, & nimis laudabilem semper Virginem Mariam rette, & veraciter Dei Genitricem pradicamus : non quia Dei Verbum mitium ab eo accepit, ut esset; sed in extremis diebus incarnatus ex ea immutabiliter homo factus est, & passionem pro nobis spontaneam carne sustinuit. Compositum autem Christum glorificamus, Sanctorum Patrum sequentes doctrinam. Pro Mysterio enim, quod in Christo est, per compositionem unitio & confusionem & divisionem ejicit, & servat quidem utraque natura proprietatem, unam

unam autem substantiam, & unam Personam Dei Verbi cum animata intellectualiter ejus carne oftendit, neque quaternitate nobis pro Sancta Trinitate introducta: absit : nec enim quarta Persona additamentum Sancta Trinitas suscepit, incarnato uno ex ea Deo Verbo. Neque autem alter erat, qui miracula operabatur sicut Deus, alter autem quam ipse, qui passiones sustinuit; sed unum, eundemque Filium confitemur Deum simul, & hominem, unam subsistentiam, unam Personam, passibilem carne, impassibilem Deitate, perfe-Etum Deitate, perfectum eundem humanitate, & ipsius miracula o passiones, quas sponte sustinuit corpore. Unde & ex duabus naturis unum Christum confitemur, unum Filium, unum Dominum, unam Personam, unam substantiam compositam, & unam naturam Dei Verbi incarnatam corpore animato intellectualiter, sicut Cyrillus magnus sapuit, & docuit, & in duabus naturis eundem effe glorificantes, ut in Deitate, & humanitate unum Dominum nostrum Jesum Christum verum Deum cognitum esse confitemur, differentiam per bunc modum solum significantes naturarum, pro quibus inconfuse ineffabilis unitas facta est. Nec enim Deitas transmigravit in carnem, neque caro in Deitatem transmutata est; sed in proprietate naturali, & pro uniuscujusque subsistentia unitate utrumque permansit. Unde unum scimus Filium Dominum nostrum Jesum Christum ex initium non habente Patre, & ex intacta Matre eundem ante sacula, & in extremis diebus constitutum impassibilem, atque passibilem, visibilem, & invisibilem, unius ejusdemque miracula, & passiones pradicamus, & omnem divinam & humanam operationem uni, eidem que incarnato Deo Verbo tribuimus, & unam ei offerimus venerationem sponte, & veraciter propter nos crucifixo in carne, & exurgenti ex mortuis, & in Calos ascendenti, & residenti in dextera Patris, & iterum venienti judicare vivos & mortuos; nullo modo concedentes alicui ex omnibus unam vel duas dicere, sive docere operationes in divina Domini incarnatione, sed magis (sicut sancta, & universales tradiderunt Synodi) unum eundemque Filium Unigenitum Dominum nostrum Jesum Christum verum Deum confiteri, operari Divina, & Humana, & omnem Deo congruam, & homini operationem ex uno, eodemque incarnato Deo Verbo indivise, & inconfuse procedere, & in unum eundemque sortiri; eò quòd unius quidem operationis vox licet ab aliquibus Patribus dicta est, tamen turbat, & exterret quorundam aures arbitrantium in interitum eandem prolatam ese duarum naturarum, qua in una subsistentia unita sunt in Christo Deo nostro. Similiter autem & duarum operationum vocem multos scandalizare, utpote à nemine dictam sanctorum & pracipuorum Patrum : sed & sequi in eo, ut duas confiteamur voluntates contrarie ad invicem venientes, Deo quidem Verbo volente saluberrimam passionem explere, incarnationem autem in eo factam obviam euntem ipsius voluntati, & oppugnantem, & exinde duo contraria volentes introduci; quod impium est, & extraneum Christiani dogmatis. Si enim insanus Nestorius, licet dividens divinam Domini nostri humanitatem, & introducens filios duos, voluntates istorum dicere non est ausus; è contrario autem consonantem voluntatem in eo, formatis duabus personis, confessus est: quomodo possibile est, Orthodoxam confitentes Fidem, & unum Filium Dominum nostrum Jesum Christum perum Deum glorificantes, duas & has contrarias voluntates suscipere? Unde sanctos Patres in omnibus & in hoc sequentes, unam voluntatem Domini nostri Jesu Christi verissimi Dei confitemur, utpote in nullo tempore animati intellectua-

liter ejus corporis separata, nec ex proprio impetu contrario motu, unito ei Deo Verbo in una substantia, naturalem ejus producere motionem, sed quando, & qualem, & quantam ipse Deus Verbum voluerat. Hac pietatis dogmata tradiderunt nobis, qui ab initio prasentialiter viderunt, & ministri Verbi facti sunt, corumque Discipuli, & Successores, quique sequenter à Deo inspirati Ecclesia Doctores, idest, saneta & universales quinque Synodi, Niceam, & in hanc regiam Civitatem, nec non in Ephesum primum, & in Chalcedonam, & iterum in Constantinopolim in quinto congregati Concilio. Et hac in omnibus sequentes, & divina eorum suscipientes dogmata, omnes, quos exceperunt, excipimus, & omnes, quos ejecerunt, ejicimus, & anathematizamus, pracipue, Novatum, Sabellium, Arium, Eunomium, Macedonium, Apollinarem, Origenem, Eugrium, Didymum, Theodorum, Monfuestenum, Nestorium, Eutychem, Dioscorum, Severum, & impia scripta Theodoreti, qua contra rectam Fidem, & Ephesinam primam Synodum, & duodecim Capitula Santti Cyrilli, & quanti pro Theodoro, & Nestorio conscripferunt, & nuncupatam Iba Epistolam : & hortamur omnes Christianos sic sapere, & sic gloresicare, nihil addentes his, nihil subtrahentes, nihil transmutantes, secundum quod scriptum est. Definitiones aternales à Deo inspirati Ecclesiae Sacerdotes ad salutem cunctorum prafixerunt: Heraclius Fidelis in Jesu Christo Deo Princeps subnotavit. Così l'Etthesis, ed avanti ch'ella à Roma \* To Papa ep. 4. ad si trasmettesse, approvolla [a] Sergio in un Sinodo di Vescovi in Costantinopoli, i quali ò adulatori al Principe, ò refrattori à Dio, ò intimoriti Approvazione dalla volontà di Cesare, è minacciati dallo sdegno di Sergio, questo De-dell' Ethosis de' creto formarono in comprovazione di essa, [b] Relettanunc magni & Sapientissimi Principis Ecthesis, secundum veritatem, Apostolica consonat pradicationi. Hac sunt Patrum dogmata; hac sunt prasidia Ecclesia: hac Orthodoxæ Fidei stabilitas: hæc sanctorum quinque Conciliorum Symbola: hæc unitatem Christi dilecti orbis terrarum stabiliunt populi: hæc simpliciorum infirmitatem confirmant, & perfectos diligentioresque tuentur: has generalem humanitatis operantur salutem. Sie & nos credimus: hae & nos confirmamus: his Morte di Sergio. Co nos consentimus. Mà Sergio, mentre queste trame ordiva, viddele recife da Dio con subitaneo taglio, con cui ruppe il filo alla sua vita, morendo egli nel [c] medesimo anno, e mese della promulgazione dell' Echesi,

Constantinum .

b Apud Baron.an. 639. n.13.

€ Anno 639.

Opposizione dei Pontefice contro L'Elhefis .

cret. 3.

che ful'Editto foriere dell'herefia Monothelitica. Appunto allora era stato inalzato al Pontificato Severino, quando l'Esarco Isacio per ordine di Cesare presentoglis Editto, con richiedergliene prontamente la confermazione; e con l'Editto giunfero appunto allora in Roma le calunniose voci sparse in Oriente dell'acconsentimento di Honorio al dogma de' Monotheliti, l'ardor di Cesare nel divulgarlo, e l'impegno della parte nel sostenerlo: sicche il nuovo Pontesice sorpreso da cosistrane, subitanee, e non prevedute novità, con un sol atto riprovò d In Coneil. Rom. tutto, ed irritato alla sola richiesta della sua Pontificia sottoscrizione, [d] sub S. Martino se- anathematizzò l'Ecthesi in faccia all'Esarco, condannandone prontamente l'Autore, e lo scritto, con animo risoluto, e sermo di procedere ad ogni più vigorosa risoluzione tanto circa la sama di Honorio, quanto circa la più strepitosa abolizione dell' Editto di Heraclio, se la fierezza de' Greci Baldanza de'Gre- havesse dato tempo all'esecuzione de' premeditati rimedii; poiche inseroci, e acco da elli cito l'Esarco concitò le Truppe à danno del Pontesice, e sotto pretepio Lateranense. sto che il di lui Antecessore Honorio havesse accumulato gran tesori nel Palaz-

Palazzo Laterano, non atterrito nè dalla fantità del luogo, nè dalla maestà dell'habitazione, hostilmente vi entrò, saccheggiando de'più preziosi mobili la guardarobba della Chiesa, asportandone i Sacri Vasi, e riempiendo gli animi degli Ecclesiastici, e del popolo di subitaneo spavento. Quindi all' ingordigia subentrando la vendetta, egli discacciò da Roma tutti li Cardinali, e'l Clero, e poscia gittatosi di nuovo à rapir le rimanenti sostanze dell'Episcopio Pontificio, parte ne trasmesse à Cefare, e parte destinò al pabulo dell'avarizia sua, e de'suoi Greci. Nella qual confusione aggravato Severino dal cordoglio de'seguitisconcerti [a] spirò l'anima nell' istesso primo anno del suo Pontificato, glorioso, e.a Anno 639. di eterna memoria per esser'egli stato il primo, che con risoluzione, e Morte del Papa. cuore veramente Apostolico, lacerasse l'Ecthesi, e ne maledicesse, e condannaise l'assunto: [b] Hujus Severini temporibus, dice Anastasio, b Anast. bibl. in devastatum est Episcopium Lateranense à Mauritio Chartulario, & Isacio Severino. Patricio, eodemque Italia Exarcho, cum adhuc electus esset Domnus Severinus. Sed antequam veniret Isacius Mauritius dolo ductus adversus Ecclesiam Dei, consilio inito cum quibusdam perversis hominibus incitaverunt exercitum Romanum dicentes, Quia nihil prodest, quod tanta pecunia congregata sunt in Episcopio Lateranensi ab Honorio Papa, & miles iste nibil exinde subventus habet, dum & roga vestra, quas Domnus Imperator vobis per vices mandavit, ibi sunt à sancto viro reconditæ. His auditis exarserunt omnes adversus Ecclesiam Dei, & venerunt omnes à minimo concitati, omnes armati, qui inventi sunt in civitate Romana, à puero usque ad senem, in Episcopium Lateranense: & non potuerunt manu militari mtroire, quia restiterunt eis, qui erant cum Sanctissimo Domno Severino. Tunc videns Mauritius, quis nibil potuerunt facere, dolo ductus fecit ibi exercitum residere intra Episcopium Lateranense, & suere ibi dies tres. Post triduum autem introvvit Mauritius cum Judicibus, qui inventi sunt cum ipso in Concilio, & sigillavere omne vestiarium Ecclesia, seu Cyliam Episcopii, qua diversi Christianissimi Imperatores, seu Patricii, & Consules pro redemptione animarum suarum Beato Petro Apostolo reliquere, ut pauperibus singulis temporibus pro alimonia erogarentur, seu propter redemptionem captivorum. Et postmodum misit Mauritius epistolas suas ad Isacium Patricium Ravennam de hoc, quod actum est, quomodo ip-se cum exercitu sigillasset omne vestiarium Episcopii, & quia sine aliqua lasione omnem substantiam sæpè dictam potuisent deprædari. Cumque hæc verius cognovisset Isacius, venit in civitatem Romanam, & misit omnes primates Ecclesia singulos per singulas civitates in exilium, ut non suifset, qui resistere debuisset de Clero. Et post dies aliquantos ingressus est Isacius in Episcopium Lateranense, & suit ibi dies octo, usque dum omnem substantiam illam deprædaretur. Eodem tempore direxerunt exinde ex parte ex ipsa substantia in civitatem Regiam ad Heraclium Imperatorem. Così Anastasio Bibliothecario del sacco dato da Greci all' Episcopio Lateranense. Mà non andarono lungo tempo gloriosi di cotal sacrilegio gli empii Comandanti. Conciofiacofache [ e ] l'Efarco Isacio, e'l Tenente c Andr. Vistorel-Maurizio nel medesimo anno surono ambedue uccisi in Ravenna, l'uno ciace, in Severi. da persona vile nel publico di una strada, l'altro da'suoi medesimi Sol- no. dati, che meritamente lo trucidarono, gettandone sfarzosamente i lacerati pezzi per le piazze. Si rese però ammirabile in tanta costernazio-

2 Beda 1,2, c,19.

Stozeefi.

Vigore, e costan- ne di animi, e di cose l'invitta costanza del Clero Romano, il quale, benche senza Capo, e sbandato chi qua, e chi là dalla insolenza de' Greci, e dalla barbarie degli Heretici Monotheliti, pur contro gli Heretici egli fi uni con si forte vigore, come se sostenuta sosse la Chiesa Romana da potentissimo appoggio, e non manomessa da suror hostile, & avvilita con funestissimo oltraggio. [a] Ricorsero à Severino i Scozzesi per consi-

glio, e decisione, sopra alcuni nuovi motivi di Heresie, che colà stà essi sorgevano, eccitati, e promossi da' Quartodecimani, e Pelagiani. La lettera trovò morto il Papa, onde ricevuta dal Clero, da esso que-I sua lettera si sta nobil risposta riportarono i Scozzesi; Scripta, qua per Latores ad fanttæ memoriæ Severinum Papam adduxerunt, eo de bac luce migrante. reciproca responsa ad ea, qua postulata sucrunt, siluerunt. Quibus reseratis, ne diu tanta quastionis caligo indiscussa remaneret, reperimus quosdam provincia vestra contra Orthodoxam Fidem, novam ex veteri haresim renovare conantes, Pascha nostrum, in quo immolatus est Christus, nebulosa caligine refutantes, & quartadecima luna cum Hebrais celebrare nitentes. Quo Epistola principio manifeste declaratur, & nuperrime temporibus illis hanc apud eos hæresim exortam, & non totam eorum gentem, sed quosdam ex eis hac fuisse implicitos. Exposita autem ratione Paschalis observantia, ita de Pelagianis in eadem Epistola subdunt : & hoc quoque cognovimus, quod virus Pelagiana hareseos apud vos denuò reviviscit : quod omninò bortamur, ut à pestris mentibus bujusmodi penenatum superstitionis facinus auferatur. Nam qualiter ipsa quoque execranda hæresis damnata est, latere vos non debet : quia non solum per istos ducentos annos abolita est, sed & quotidie à nobis perpetuo anathemate sepulta damnatur. Et hortamur, ne quorum arma combusta sunt apud vos, eorum cineres suscitentur. Nam quis non execretur superbum eorum conamen & impium dicentium, Posse sine peccato hominem existere ex propria voluntate, & non ex gratia Dei ? Et primum quidem blasphemia, & stultiloquium est dicere, esse hominem sme peccato, quod omnino non potest, nisi unus mediator Dei & hominum homo Christus Jesus, qui sine peccato est conceptus, & partus. Nam cateri bomines cum peccato Originali nascentes, testimonium pravaricationis Ada (etiam sine peccato actuali existentes) portare noscuntur, secundum Prophetam dicentem : [b] Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum, & in peccatis concepit me mater mea. Così il Clero di Roma in provedimento di Fede alle Chiese Iontane della Scozia.

b 3 [41.50.



## CAPITOLO VIII.

Giovanni Quarto della Dalmazia, creato Pontefice li 31. Decembre 639.

Intrepidezza heroica del Pontefice, che condanna li Monotheliti. Testificazione del vero senso della lettera di Honorio. Condannazione de' Monotheliti in diverse parti del Mondo. Editto nuovo di Heraclio revocatorio dell' Ecthesi. Morte di Heraclio Imperadore, di Ciro di Alessandria, e di Athanasio di Antiochia.

E con tanta imperturbabilità di animo il Clero Romano condannò l'Heresie lontane de Scozzesi, con molta maggior' attenzione egli attese à sollevar' al posto di Pontence un Soggetto di cuor' Apostolico, che ostar potesse agl' insulti più prossimi de' Monotheliti; e l'élezione cadde appunto in uno, il cui costante zelo me-

rita certamente le più eccelse laudi de' Scrittori. Questi sù Giovan-Intrepidezza heni, che nulla sgomentato dagli esilii de' Cardinali, dai saccheggia-roica di Giovanmenti di Roma, dagli oltraggi del suo Antecessore, ancora, per così dire, cinta la Città dalle nemiche squadre, ancor fremente l'Esarco, e tremante Roma, nulla rimettendo del Sacerdotal vigore, in faccia à tanti pericoli, e minaccie, con risoluzione fermissi- Monotheliti. ma, [a] Collecto Episcoporum Concilio, Monothelitarum Hæresim anathe- 2 Theoph.in annal. matizavit, dando egli il principio à quella gran serie di opposizioni, che con tanti Concilii fece poi il Christianesimo contro l'Heresia de' Monotheliti sopra il fondamento di questo, che convocò Giovanni nella sua Chiesa di Roma. Et acciochè il Concilio sosse più pieno ne'suoi Decreti, e più pienamente sostener potesse e la Fede Cattolica, e'l Pontiscato Romano, l'una, e l'altro oppugnati da-lio Romano, e gli Heretici con l'asserzione del dogma, e con la calunnia di Honorio, doppo di haver' egli condannato il primo, discese alla seconnotio. da, e per rendere immune la fama incorrotta di quel suo venerato Antecessore, volle che nel Concilio entrasse il medesimo Secretario di Honorio, che haveva scritta la lettera, e ponderati, avanti ch' egli la scrivesse, li sentimenti. Gran providenza invero del Cielo sù allora la vita, e l'attestato di un così accreditato Ministro, che solo fra tutti poteva asserire, qual sosse stato il vero sentimento di Honorio circa la confessione da lui fatta dell'una volontà! e benche egli non fosse sopravivuto à questo Sinodo, e la sola innocente dettatura del Pontefice potess'essere sufficient'esplicazione della intentio-

ne di esso, nulladimeno cotal'authentica sù di così gran peso alla verità controversa, che considerata in se medesima, in qualunque Tribunale del mondo haverebbe decisa ogni qualunque lite, à dispetto di ogni qualunque Contradittore, che fosse o men'arrogante, o men pertinace dell' Heretico. Il luogo, ove segui la testificazione, su Roma. in un Concilio di Vescovi, in cui presedeva la Maesta del Pontesice come Giudice, l'adunanza de' concorrenti affisteva come Sacra, la Santità della Basilica rendeva formidabile ogni detto, & il soggetto della materia era così annesso al gran soggetto della Fede, che ogni equivoco degenerava in facrilegio, e ogni ombra di menzogna haverebbeirritata contro il menzognere ogni alta vendetta del Cielo: l'Attore, ò dir vogliamo, il Testimonio di così ponderoso esame, siì un' Ecclesiastico sopra ogni eccezione grande, accreditato, e venerabile, di cui un medesimo Scrittore Greco, mà Scrittore di mente sana, di sanissima dottrina, e di santissima vita, disse, [4] Qui totum Occidentem cum aliis virtutibus, tum pietatis dogmatibus illustravit; e chì riferisce l'Historia di questo Sinodo, su Autore contemporaneo à questi successi, e che divulgò pe'i mondo questo fatto in quella medesima età, in cui s'egli havesse mentito, sarebbe potuto essere stato rimproverato da tante bocche, quanti huomini aliora vivevano nella Chiefa Greca, e Latina. Questi dunque, cioè il celebre Martire San Massimo Abate così rapporta il racconto di cotanto considerabile emergente, [b] Quis suit side, & auctoritate dignus epistolæ ejus interpres ? Is qui eam ex persona Sancti Honorii scripsit, adbuc superstes, & qui totum Occidentem cum aliis virtutibus, tum pietatis dogmatibus illustravit; an hi, qui Constantinopoli ex suo corde loquebantur? Is igitur, cum ad Divum Constantem Imperatorem rursus ex persona Joannis Papæ de hac epistola scriberet, dixit: Unam poluntatem diximus in Domino; non divinitatis ejus, & humanitatis, sed humanitatis solius. Cum enim Sergius scripsiset, quòd quidam duas poluntates in Christo contrarias dicerent: rescripsimus, Christum non duas voluntates contrarias habuise, carnis, inquam, & spiritus, sicut nos habemus post peccatum; sed unam tantum, que naturaliter humanitatem gius signabat. Hoc autem ita esse, argumentum evidens est meminisse membrorum, & carnis, qua quidem in divinitate non licet intelligere. Così egli. Se una tal testimonianza sù equivoca, dubbiosa, sospetta, ò mancante di autorità in riguardo di chi riferilla, ò de' Testimonii, che v'intervennero, dicasi, Perche non sù ella da qualche Autore di quell'età ò rigettata, ò annullata, ò almeno ripresa? Forse que' Monotheliti, che vantavano Honorio per loro feguace, morirono egli con Sergio? Forse quei che surono così pronti à calunniare quel Pontesice, si diedero per vinti nell'atto di dover sostenerne la calunnia? San Massimo, che tal verità publicò sopra sogli, che in un'istante volarono per tutto il mondo, non sopravisse egli diecisette anni, senz'essere giammai ripigliato di menzogna? Menti forse il Pontefice, menti il Concilio, menti il Secretario, San Massimo, e tutto il Mondo, che ò applaudì all' innocenza di Honorio, ò almeno tacque al proseguimento della opposta calunnia? Se così è, com'egli è verissimo, al fatto antico noi qui citiamo

que' moderni Scrittori, che si pregiano di vedere da lungi più acutamente ciò, che d'appresso non seppe vedere tutto il mondo sin da dieci secoli ad-

dietro.

a S. Man. Abb. in disput. cum Pyr-

b Idem ibid.

dietro, e al loro dispetto siaci qui lecito con dovnta acclamazione ringraziare il Pontefice Giovanni, che seppe provedere al Christianesimo una cotanto stabile prova della innocenza di Honorio, come se quel Santo Papa havesse da lungi prevedute, non tanto le maledicenze degli Heretici allora

viventi, quanto de futuri.

Mentre queste cose succedevano in Roma, come in preparamento de' profilmi conflitti, i Vescovi dell' Africa ad esempio del Sinodo Romano [ a ] penes Bizacium, Numidiam, & Mauritaniam convenientes, Monothelitas anathemate perculerunt: in modo tale che, scoperto l' inimico, tutto il Monotheliti con-Christianesimo accorse alla di lui suga, & alla difesa della Fede Cattolica, dannati in diversi andandone vituperosa per le Chiese la memoria di Sergio, & odiato pe'l Concilii. mondo il nome di Heraclio. Mà questi ò vergognoso del fallo, ò voglioso Heraclio si nega di torsi dalla faccia l'obbrobriosa macchia di Heretico, stimò provedere Autore dell' Ealla sua fama con un nuovo Editto, che [b] promulgò per l'Oriente, e per b Anno 640. l'Occidente, in cui egli dichiarava, che l'Echesi divulgata in suo nome non era stata altrimente sua invenzione, mà dottrina, e impulso di Sergio, da lui promossa, e per le di lui istanze dase firmata con l'Imperial Sigillo, affin ch' ella ricevesse tra popoli autorità, venerazione, e forza. [c] Ille c In actis publicis enim cum sentisset, così di Heraclio scrisse San Massimo, dnonnullis in Occi-S. Maximi cum dente probrum sibi aspergi, edicto se liberavit omni Ecclesiastica reprehensione, Troise Monothettica per la apud Bay, anno bacque scripsit: Ecthesis mea non est, nec ego dictavi, aut sierijussi: verum 640.n.9. cum Sergius Patriarcha quinque ante annis condidisset, quam ab Oriente redirem, oravit me, postquam ad hanc felicem Urbem adveni, ut nomine meo promulgaretur cum subscriptione. Ejus hortatu id feci. Nunc verò cum cognoverim eam à nonnullis oppugnari, declaro ad omnes, non eße meam. Hoc jußum fecit ad beatum Joannem Papam, quòd damnarat Ecthesim in iis, qua tum ad Pyrrhum scripta sunt. Ac Sergii ex illo tempore EEthesis habetur: e havesse voluto Dio, che siccome destrusse, così havesse Heraclio edisicato, cioè in quest'ultimo, ò altro Editto havesse promulgata una nuova, schietta, e sincera confessione di Fede Cattolica, della quale il suo nome, clio. e la sua anima haveva pur troppo di bisogno: conciosiacosache indi [d] à pochi mesi con dolorosissima, e meritata morte finì di vivere, Imperadore glorioso sin tanto che sù fedele à Dio, e di abominevole memoria quando ribellatosi à Dio si sè seguace dell'Heresia, oscurando le sue granvittorie temporali con le sconfitte spirituali del Christianesimo. Lo prevenne di pochi giorni nella discussione dell'opere avanti il tremendo Tribuna-fandria. le di Dio l'infame Ciro Alessandrino, equell'Athanasio Patriarca de' Jaco- E di Athanasio di biti, da cui Cesare erastato sedotto, e il quale da Cesare haveva ottenuto Antiochia. in rimunerazione il Patriarcato di Antiochia: ondenel breve termine di quattordici mefi si viddero dalla Divina Giustizia horribilmente recisi dal mondo trè Patriarchi, & un' Imperadore, Sergio, Ciro, Anastasio, & Heraclio, nomi infausti alla Chiesa, e primi Autori, e Promotori del Monothelismo.

a Throph.in annal.

## CAPITOLO

Theodoro Gierosolimitano, creato Pontefice li 25. Novembre 641.

L'Imperador Costante in favor de' Monotheliti. Ricorso degli Ecclesiastici al Pontesice, e provedimenti presi da lui. S. Massimo Abate, sue qualità, e disputa con Pyrro, e conversione di questi. Calunnie contro S. Massimo. Attentati de' Monotheliti in Costantinopoli, e loro nuove condanne. Typo di Costante Imperadore, e suo contenuto. Condanna Pontificia di Paolo Costantinopolitano, e del Typo. Ricaduta di Pyrronel Monothelismo, e formidabile scommunica contro di lui.

Petriarchi, & Im-peradori Heretici Monotheliti. a Theophoin annalo



Sergio di Costantinopoli successe Pyrro, à Ciro di Alessandria Pietro, ad Anastasio di Antiochia Macedonio, ad Heraclio il Figlio Costantino [a] Imperadore di quattro mesi, à Costantino Heracleona di sei, ad Heracleona Costante figlio di Costantino, Cesari macchiati della medesima Herefia, & eccitati à propagarla dalli trè menzionati

Costante Impera-Heretici.

tropolitano Cipro al Papa.

b Hac epift. extat in secret. 2. Concil. Later sub S. Mart.

Patriarchi Pyrro, Pietro, e Macedonio, Mà Pyrro incolpato di machinato tradimento contro il Padre di Costante, sottrattosi dalla Reggia, cedè la Sede Episcopale adun' altro Monothelita, che sii Paolo, inalzato da Cesare à quella Dignità doppo la fuga di Pyrro. Non è credibile, come baldanzodore, e suoi primi quella Dignita doppo la iniga di l'ytto.

passi à favor degli sa allora sotto tali Capi d'iniquità alzasse le corna l'Heresia, e quanto deplorabile si rendesse lo stato della Religione Cattolica per tutto l'Imperio d'Oriente. Costante voglioso di tirare à fine l'impegno malamente preso da Heraclio suo Avo, dichiarossi risoluto a favore dell' Ecthesi, e riconoscendo nelle Sedie Patriarcali Soggetti habili à sostener l'impresa, introdusse Heretici anche nelle minori, che vacavano, riempiendo eziandio tutte le Città di Governadori, e Magistrati Monotheliti. I Prelati Catto-Fugaà Romade, lici al fossio impetuosodi questa nuova persecuzione, ò timorosi di rima-Prelati Ctttolici. nerne oppressi, ò desiderosi di salvare la loro Fede, con sollecito viaggio da molte differenti parti si portarono unitamente a Roma, come in porto sicuro dal commune naufragio, lasciando Lupi nelle Greggi, che le de-Lettera del Me. solarono tutte con indegnità di dottrine, e disunioni di Sette. Mà i di Vescovi di Cipro con più ferma costanza attendendo il cimento fermi ne' loro posti, scrissero per commun sollievo una supplichevole Lettera al Pontefice Theodoro, à cui in nome di tutti in questi sentimenti parlò Sergio Metropolitano di quel Regno. [b]

Sanctissimo, & Beatissimo d Deo honorabili Domino meo Patri Patrum Archiepiscopo, & universali Papa Domino Theodoro, Sergius humilis in Domino salutem.

Irmamentum à Deo fixum, & immobile, atque tituli formam lucidissimam fidei, vestram Apostolicam Sedem constituit ( à sacer vertex ) Christus Deus noster. Fermisi quil' occhio del Lettore, anzi rivolga il Lettore l'occhio, e la bocca contro chì asserisce Honorio caduto in Heresia, e con quella piena santa libertà, che à ciascuno somministra la verità rivelata, dicapure con giusto rimprovero, come li Vescovi di Cipro, e per essi il loro Metropolitano tutti contemporaneiad Honorio, chiamano la Chiefa Romana ferma, fissa, immobile, e forma splendida di Fede, quando pure poc' anzi Honorio n'era stato indegno ribelle, e publico Refrattore? Congiungansi li sensi, e ò s'ingannarono tant'illustri Vescovi, che vissero sul fatto, ò s' ingannano gli Anti-Honoriani nel pervertire così fraudolentemente il fatto. Tu enim es (sicut divinum veraciter pronunciat [ a ] Verbum ) Petrus, & super fundamentum tuum Ecclesiæ columnæ a Matth. 16. confirmatæ sunt. Tibi & claves Calorum commisti; atque ligare & solvere potestative, qua in terra & in Calis sunt, promulgavit. Tu profanarum baresum depositor existis, ut princeps, & doctor orthodoxa, & immaculata fidei . Igitur non despicias Patrum tuorum , Pater , fidem astuantem , & ab aliquibus hareticis ventis violentatam, nec non periclitantem. Resolve nebulam insipientium lumine tua divina scientia, ò Sanctissime: abscinde blasphemias, & jactantiam vaniloquorum noviter emergentium Hareticorum doctorum : Nihil mibi etenim minus est Orthodoxa, & Apostolica vestra definitioni, atque traditioni, quatenus augmentum aliquod suscipiat à nobisfides. Nos autem à Deo inspirati, & Sanctorum Apostolorum Confabulatores, & Consacerdotes, qua sapumus, confitemur, & confessi sumus à pristinis temporibus, & ex ipsis cunabulis secundum Sanctum ac Beatissimum Papam Leonem, prædicantes omnibus, & confitentes, quod operatur utraque natura cum alterius communione: cum quo beatissimo viro, Tomnes à Deo inspirati, T Sancti Patres fatentur. Et hæc quidem à nobis humillimis servis vestris, atque discipulis prosequuta sunt: multiloquium autem, & contradictionem adversariorum non admittimus: quia parati sumus pro Orthodoxa fide, auxiliantibus vobis Sanctissimis, & orantibus, martyrium suscipere. Et si quidem voluerint ea, que nunc ad consumotionem animarum dogmata, hoc est, ad interitum doctrina, & confessionis Sanctorum Patrum, & gloriosi, atque pracipui Papa Leonis propositasunt, in regia Urbe deponere (quorum contraria sapientes nos existimus) sufficit hoc, atque amica Deo pax Sanctis Ecclesiis intercedit, & omnis divisio Ecclesiarum de medio absistit, nec non schismata disolvuntur ad unitatem denuò restaurandam. Si autem noluerint boc facere, Apostolicos vos Patres sequentes, in scripto, & sine scripto eos anathematizamus. Non est enim, non est Deo placitum, neque justum, proposita pestilentia hæresum, & anathematis blasphemiss, verbis contendere. Honorentigitur rationem, & erubescant Deum, & ejusmodi blasphemias subtrahere festinent, & in quocumque voluerint loco, vel tempore, de quibus existimant sapere, movemus dogmata. Compendiose autem, o Santtissime, dicimus. Ea, qua ad eversionem, & dispositionem à Deo inspiratorum Patrum, & Sanctissimi Papa Leonis, necnon vestra à Deo sapien-

RO.

tia conscripta sunt, deponantur: nam & nos (sicut dictum est ) subentibus vobis Dominis nostris, & a Deo inspiratis Patribus, percutimus eos anathematibus: O nune motiones de quastionibus eorum, O certamina faciemus, sperantes in restram Deo placitam, & beatam protectionem, queniam non reperemur. neque formidaturi sumus timore, ubi non est timor, proposito Deo, & Orthodoxarequisitione. Usque ad hanc igitur diem dispensationem aliquam quarentes tacuimus eis, arbitrantes ad meliora eos immutare proprias doctrinas. Sic etenim & fantlissima memoria Thius noster Arcadius fapuit, pestram Orthodoxam sequens doctrinam, cujus restigia & nos omni virtute sequi oramus, consonantes Orthodoxa, & à Deo inspirata doctrina vestra sanctissima Dominationis, atque Paternitatis. Ulterius autem jam non patimur, seminantibus eis zizania, & scandala ( utita dicamus ) in omnem mundum. Hi sunt nostri San-Eti Concilii intellectus: sed & tomum beata memoria, & à Deo inspirati admittit & amplectitur Leonis, & sicut anchoram salutiseram Orthodoxia detinet, & restris divina scientia latatur dogmatibus, nibil omnino minuens; & cum ea Orthodoxa Confessione proficisci ad Dominum, & terribili ejus exoras assistere judicio. Deus igitur Creator omnium conservet longavum Sanctissimum Dominum nostrum ad stabilitatem Sanctarum ejus Ecclesiarum, & Orthodoxa Fidei, vos Pastorem bonum, qui pro spiritualibus ovibus tuam animam pones, atque pastorali baculo Lupos rapaces expelles. Omnes, qui digni sunt assistere sanctissimo, & à Deo honorato Domino meo, ego & qui mecum funt, plurimum in Domino salutamus. Incolumem me & Domino beneplacitum gra, Sanctissime Pater Patrum. Così Sergio di Ciro in nome di tutti li Vescovi di quel Regno. Nè con minor fiducia li Vescovi della Palestina Istanze de Vefcovi al Papa, e pro-visioni, che il Pa- spedirono di nuovo a Roma il Vescovo di Dori, una volta già Legato di S. Sofronio, rappresentando essi al Papa la lagrimevole invasione, che i Monotheliti havevano fatto nella Chiefa di Gierusalemme, introducendovi per Vescovo quel di Joppe Heretico ostinatissimo, e sanguinario. E providde Theodoro alla fua patria, e à quella Chiesa, rimandando colà il medesimo Vescovo di Dori in qualità di Legato [a] à latere, con piena facoltà di poter deporre Vescovi, scommunicare Heretici, e ricevere à penitenza i riavveduti Cattolici, con maraviglia di quei, che considerarono, di quanta esti-

a Baren.anne 643. SH22, 12,

pane prende.

S. Maffimo Abate, e fue qualità.

in Paesi così remoti da' nostri, la Maesta del Pontesice Romano. Ma se in Asia restò manomessa dalla violenza de' Monotheliti la Religione Cattolica, ella trionfò in Africa nella celebre disputa di San Massimo, e conversione famosa di Pyrro. Fù San Massimo un de' Luminari maggiori, che risplendessero nell'Oriente in quel Secolo, e che à beneficio della Fede trasmettendo raggi disantità, e di dottrina per tutto l'Occidente, meritasse di rendersi con insigne laurea benemerito dell'uno, e dell'altro mondo, chiudendo sua vita con la gloria del Martirio per la confessione de' dogma Orthodossi contro i Monotheliti. In Costantinopoli, ove egli nacque, sortì da antico legnaggio nobilissimi natali, accrescendo pregio alla nativa nobilta con il fregio di profondissima dottrina, per cui, esso repugnante, si dall'Imperadore Heraclio chiamato alla Corte, inalzato al posto d'Historico Regio, e Secretario, & ammesso alla partecipazione de più secreti configli dell' Imperio. Mà invasa la Reggia dall'Heresia de' Monotheliti, disdegnando egli illoro consorzio, nscinne, abbandonando con la Reggia eziandio il mondo, nel ritiro del proffimo Monasterio di Chrysopoli, dove

mazione, & autorità fosse, anche in quell'età così corrotta dall' Heresse, &

THEODO-RO.

n breve sù da que' Monaci costituito Presidente, & Abate. Quindi egli scorgendo sempre più invigorita l' Heresia sotto il comando di Cesari perversi, e di Ecclesiastici scommunicati, [a] cum intelligeret, seniorem a Inastis Vatican-Romam tali scelere & piaculo carere, prese risoluzione di colà portarsi per 641. n. 6. non vedere co' proprii occhi la desolazione, e lo scempio della Fede nella fua Patria, e nell'Oriente. E come che gli ardeva nel cuore spirito di zelo, & impeto di fede, con lungo giro egli volse suo cammo per l'Africa, desiderolo di confermare que' Vescovi nelle massime Cattoliche, e preparare quivi un forte antemurale alle scorrerie, che prevedeva, de' Mono-Pyrro, theliti. E quivi appunto gli cadde in forte d'incontrarsi con Pyrro, che fuggito da Costantinopolisi era in Africa ricoverato, conoscente, e conosciuto da lui si per prattica della Corte, come per professione del Monachismo, ch' egli haveva professato nel medesimo Monasterio di Chrysopoli, avanti che fosse assunto al Vescovado di Costantinopoli. La conoscenza infinuò facilmente i discorsi, e i discorsi caddero ben presto sopra punti di Religione, inclinando Pyrro al Monothelismo, e sostenendo Massimo il sentimento sano de' Cattolici. Molte surono le contese, e vigorosi li ragionamen- Loro contese so ti, che scambievolmente tra l'uno e l'altro seguirono; e come che non vi è pra la nuova Hedisunione più strepitosa, che la contrarietà della Religione, facilmente theliti. avvenne, che dalle domestiche mura uscendo nel publico la fama della contradizione di due così riguardevoli Personaggi, gli Ecclesiastici dell'Africa, & il Presidente medesimo Imperiale intimatse loro un Congresso publico nella Metropoli di Carthagine, con la presenza di Giudici, concorso diuditori, & assistenza di Copisti, che gli atti notassero, e sedelmente trà S. Massimo, e proposte, e risposte rescrivessero, argomenti, conclusioni, e materie. E cer-Pyrro. tamente questo spettacolo se non superò, uguagliò l'altro almeno, che haveva nel terzo Secolo rappresentato Origene in Alessandria [b] Cajo b Vediil Pontif. di in Roma, quando dal primo furono vinti tutti li Secoli di Valentino, dal Zefirino to. 1. pag. secondo tutte le Profetesse, e Profezie di Montano. Eperche per beneficio de' Posteri frà tante lagrimevoli perdite di scritture hà conservata il Cielo intatta quella, in cui si contiene la famosa disputa di San Massimo Abate con Pyrro fopra le due volontà di Giesù Christo, quindi noi giudicandone da una parte non solo dilettevole la notizia, mà necessaria l'intelligenza per intendimento delle massime Cattoliche, e dall'altra divertendoci dall'esporta in questa nostra Historia la prolissità non ordinaria, in cui ella si stende, habbiamo preso consiglio di supplicare chi legge, à volerla rinvenire, e leggere, inserita dal Baronio doppo il tomo Ottavo de' suoi Annali. Non però vogliamo noi tralasciare la nobile attestazione, che S. Massimo sece non tanto à Pyrrho, quanto à tutta! Udienza, che concorse alla sua disputa, e con Pyrrho à tutta!' Africa, anzi à tutto il mondo, della sana Fede, della innocenza, e della non mai sospetta sama di Honorio, di cui egli diste, e detto certamente non haverebbe, quando potesse estere stato in quel medesimo Congresso ripigliato ò di mentitore, ò di temerario, [c] Honorium non diffiteri voluntatum dualitatem in episto- c S. Max. in dife. la, quam scripsit ad Sergium, ed quod unam dixerit poluntatem, sed hanc cum Pyriho. potius confiteri, & hanc fortassis constabilire. Forse sono più prossimi di eta ad Honorio, più dotti del Theologo S. Massimo, più illuminati da Dio di quel gran Santo, quei moderni Anti-Honoriani, che senza rispetto della venerabile Antichità, senza venerazione al Pontificato Romano, senza bi-Tomo II.

THEODO-Secolo VII. RO.

a In disput. Max. cum Pyr. apud Ba-ron. post 10mum octavum .

· lancia nè pure di mediocre giudicatura incolpano, chi fù esaltato dalla più sana parte della Chiesa Greca, e Latina? Il fine, che sorti la disputa, siì quel medesimo, che poteasi sperar dalla giustizia della causa, cioè la vittoria Conversione di di Massimo, e la conversione di Pyrro, che convinto dalla forza degli argomenti, con queste parole dichiarossi professore della Fede Cattolica, [a] Si non est alius modus prater bunc, pluris faciens salutem meam, quam catera omnia, præsto sum ad faciendum boc cum omni satisfactione. Hoc solum rogo, ut dignus habear in primis Templorum Apostolorum, ac potius ipsorum Principum Apostolorum adoratione, deinde ut videam faciem Sanctissimi Papa, eique tradamlibellum eorum, qua absurde facta sint. Attesta S. Masfimo, [a] In hac celeberrima Urbe Roma, cum Pyrrhus adesset nobiscum, promissim præstitit, damnavitque dogmata impiæ expositionis, seque per rectam professionem cum Santta Catholica, & Apostolica Ecclesia conjunxit;

b Theoph.inannal, e soggiunge l'Annalista Greco, [b] Pyrrhus cum perveniset in Africam,

Theod.

& persuasum, Romam ad Papam Theodorum direxit. Qui Orthodoxo libello c Anast, bibl, in tradito Papa, ab eo receptus est; e conchiude Anastasio, [c] Ipsis temporibus Theodori Pontificis venit Pyrrhus ex Africa, qui fuerat Patriarcha Constantinopolitanus, in urbem Romam ad limina Apostolorum. Qui ingressus, libellum obtulit cum sua subscriptione Apostolica nostra Sedi in prasentia cuncti Cleri, & populi, condemnans in eodem libello omnia, qua à se, vel à Decessoribus suis scripta, pel acta sunt adversus immaculatam Fidem nostram. His itaque ab eo peractis, fecit eum Pontifex munera erogare in populo, & Cathedram ei poni juxta altare, honorans eum ut Sacerdotem Regia Civitatis. Così Anastasio. Gran trionso in vero si questo per la Religione Cattolica, e gran preda tolse dalle unghie degli Heretici S. Massimo. Onde meritamente il Pontefice accolfe il convertito Patriarca con tutta

mutuis cum sanctissimo Maximo videtur aspectibus, qui hunc redargutum

Che si porta à Roma.

riceve dal Papa.

Accoglienze, che pienezza di affetto, reintegrollo, escluso Paolo, nel suo primiero posto dell'Imperial Vescovado, e trattollo in fine con quelle grandi esibizioni di honore, che veniamo pur'hora di descrivere, riferite da Anastasio, e che palesi eziandio si rendono dalle risposte, che diede San Martino successor di Theodoro à Demostene Ministro Imperiale, allor quando si quel Santo Pontefice condotto prigione in Costantinopoli, e con queste parole rid Ex epif. 16. 5, convenuto di violenza usata per la conversione di Pyrro; [d] Dicit ad Martinum Papam Demosthenes Rescriptor: Dic nobis ea, que de Pyrrho hic & Roma subsequenter gesta sunt: Pro qua causa obiit Romam? jussus an proprio proposito? Respondens Sanctus Papa dixit: Proprio proposito. Ait Demosthenes: Libellum illum quomodo fecit? compellente aliquo? Respondit San-

Etus Vir: Nemine, sed propria propositione. Demosthenes inquit: Veniente Pyrrho Romam, quomodo eum suscepit Sanctus vir Theodorus Pradecessor tuus Pava? uti Episcopum? Respondit aquanimis Papa: Uti Episcopum. Et quomodo non, si priusquam veniret Pyrrhus Romam, manifeste scripsit Beatus Theodorus ad Paulum, utpote ad eum qui supplantationem fecit, & alterius thronum invasit : deinde eodem Pyrrho veniente Romam sponte sua ad vestigia Beati Petri, quomodo non haberet eum suscipere, & honorare, utpote Episcopum? Respondens Demosthenes dixit: Vere veritas sic se habet. Unde autem sumebat ea, qua ad usum sui corporis erant necessaria? Dicit Beatus manifeste: De Patriarchio Romano. Ait concertator: Qualis panis dabatur ei? Respondit bonorabilis vir; Vos Dominimei nescitis Ecclesiam Ro-

manam.

Martini Para.

THEODO-RO.

manam. Dico enim pobis, quia quisquis venit illuc miserabilis homo hospitari, omnia adusum prabentur ei, & nullum immunem suis donis Sanctus Petrus repellit penientium illuc; sed panis mundissimus, & vina diversa dantur non solum ei, sed hominibus ei pertinentibus. Si ergo in miserabilibus hominibus hac fiunt: qui venit honorabilis sicut Episcopus, quales sumptus habet suscipere? Con questa regia splendidezza trattava la Chiesa Romana sin da' primi Secoli gli Hospiti forestieri; onde maraviglia non sia. se ne presenti apra Roma infinitiricetti à tutte le Nazioni del mondo, e dir'ellasi possa con maggior fondamento di verità più tosto foresteria, e patria del Christianesimo, che de' Romani. Dicit ad eum Demosthenes, siegue l'incominciato esame, Nos didicimus, quia Pyrrbus vi fecit libellum Roma, & quia vincula lignea sustinuit, & multa dolenda passus est. Respondit ille Beatus, & dixit: Nihil tale factum est. Nam si qui à formidine aliqua tenentur, non possunt fortè loqui veritatem: hic sunt Constantinopoli, qui tunc erant Roma, & sciunt, qua ibi gesta sunt: ex quibus interim superest Plato Patricius, qui tunc Exarchus erat, qui que direxit homines suos tunc ad Pyrrhum

Romam: percontamini eum de his, si mentior.

Mà se altri imputarono à violenza la conversione di Pyrro, non mancò Calunnie contro S. Mashimo. chì imputasse à S. Massimo familiarità, e communicazione con un'Heretico, qual fii Pyrro: tuttavia bastantemente il Santo si purgò dalla calunnia della sparsa voce, scrivendo ad alcuni Monaci della Sicilia in fincerazione del suo retto operare, anche con uno, che dir si poteva tinto, e macchiato di pece Heretica, & infetta, [a] Pyrrhus cum ad nos prius librum magnum a Apud Bar. anno scripsisset, & valde nos (nescio quomodo) honorasset, in eoque inquirendo, & non pronuntiando de una, & duabus operationibus unius, & ejusdem disseruisset, nostramque sententiam, & opinionem de utroque requireret, & accersceret: nos, ut par erat, eum etiam in proamio epistola vicissim honoravimus, sicut Apostolus [b] nos hortatur, Honore invisem prave- b Rom. 12. nientes, atque eos, qui aliter habent, vel ad nos scribunt, diligere, & benedicere eis jubet divina Scriptura. [c] Simul etiam studium fuit mihi, non exaspe- c Minem 12. rare, sed magis lenire virum laudibus ad assentiendum iis, qua à me pic secundum doctrinam Sanctorum Patrum tradita erant . Unde sic consitebar intellexisse me, qua ab illo mihi scripta erant secundum ea, qua ego illi scripseram, incitans eum (ut dixi) & invitans ad assentiendum pia doctrina, qua salutem maximam illi compararet, si eam amplexus, nobiscum (sicut scripsimus ) consiteretur , idest , duas ejusdem , & unius Christi Dei nostri secundum naturam operationes, sicutiduas etiam naturas sine confupone, & divisione copulatas, divinam & humanam, increatam & creatam, sed non unam, & eandem utramque dictam. Non enim doctrina Patrum, sed potius haretica est doctiina de una eademque operatione, vel voluntate, pel natura in codem, & uno Domino Deo nostro. Illius igitur me ad Pyrrhum laudationis hac fuit ratio, ac modus, cum vellem sensim eum, & a contraria opinione abducere, & ad rectam intentionem Fidei transferre. Così San Massimo. Nè meno grave, ò sensibile al Santo sù l'altra sparsa menzogna, ch'ei in una fualettera diretta à un Prete di Cipro havesse asse trè volonta in rito in Christo trè volontà, cioè due delle due nature, e la terza come Christo. risultante dall'unione Hypostatica della persona, che San Dionisio havea chiamata Deivirile. Dai medesimi Monaci Siciliani su egli satto consapevole di quella vana voce, che fra' Fedeli vagava; ond'ei, che tant'era af-

THEODO-RO.

Secolo VII.

645.n. 22.

b Galat. 2.

sertore de' Dogmi Cattolici, quanto zelante Ministro di predicarli senza ombra di heretica pravità, stimando obligato non tanto sè à sè, quanto sè al publico delle genti, in questo tenore rispose alli Monaci Siciliani suoi 2 Apud Bar, anno corrispondenti, [a] Ad Marinum quidem Presbyterum varie, & de diversis capitibus Scriptura scripsimus: non tamen ullo quovis modo de contrariis dogmatibus dictum est, de una, inquam, & de duabus, idest quas ipsi fingunt in eodem & uno Christo tres operationes, vel voluntates, quasi nos has in eodem similiter, ut ipsi, constituamus, aut confiteamur Marino, aut ulli prorsus. Si enim que destruxi, hec rursus edifico, transgresorem me constituo, ut ait pas electionis. [b] Unde epistolam, quam sic quidam proferunt idest fingunt, tanquam à nobis ad Marinum missam: tanquam alienam omnino, & non nostram nos ipsi abjicimus, & cunctos similiter, atque nos, ut abjiciant, qui piè Dominum confitentur, obsecramus: ut omnem occasionem adversariis intercipiamus, qui excusant excusationes inpeccatis, & sudium contradicendi calumnia contegunt, quos quia non commendat ratio proprio impetu veritatis fracta, aditum fallacem simplicioribus ad se consi-Etis litteris moliuntur. Sed aditum ad eos non sibi reperient, qui veritatem, quam nos defendimus, mendacio anteposuerunt. Così egli. Qual prava dottrina di trè volontà in Giesù Christo par , che in quel medesimo Secolo à afferisse, à inferisse Giuliano Vescovo di Toledo nel Libro dalui composto De tribus substantiis, e che la medesima materia di nuovo cadesse in discorso frà i Cattolici delle Spagne, suppressa nel suo medesimo na-

e Apud Bar. anno scere dalla vigilanza de Pontefici [c] Benedetto Secondo, e [d] Sergio 685. n.5. d lbidem ann, 688. Primo, e quindi poscia prosondamente discussa nelle suture età dal Maeпят. 3. stro [e] delle Sentenze, e dall'Angelico [f] San Tommaso, alle cui scuole e Mag. sent, lib.1. volentieri rimettiamo l'erudito Lettore. f S Th. 1. par. 9.39. ert. 5. 6.

notheliti in Costantinopoli.

Nuove condanne

in fecret. 2. Concil. I ateranen. Sub S. 646. n. 3.

modo tale li Vescovi dell' Africa, spettatori autentici della gran contesa, che non mai forse si viddero ò più uniti à condannar l'Heresia, ò più co-Attentati de' Mo- stanti, e servorosi à detestarla. Ed al loro zelo porse nuovo stimolo la contumace arroganza de'Monotheliti Costantinopolitani, che irritati dall' abjura di Pyrro, havevano affissi sopra le porte delle Chiese principali alcuni Cedoloni in detestazione del di lui fatto, e della dilui persona, come diribelle à Cesare, & à Dio. Alla qual novità opponendosi con egual vigore tutti gli Ecclesiastici del mondo, ciascun Primate dell' Africa uni i de Monothelit. Vescovi à se soggetti, & in molti Sinodi concordemente condannarono i Monotheliti, cioè Stefano con quarantadue Vescovi della Provincia Bizacena, Colombo con i suoi della Numidia, Reparato con altri sei della Mauritania, e selsantotto della Provincia Proconsolare di Carthagine; e g Theoph. in annal. perche [g] per emergenze di stato sù impedita loro la trasmissione di un Leanno 5. Constantii. gato a Costantinopoli, supplirono con una ponderatissima [h] Lettera, ch' eglino scrissero à Cesare, in notificazione de' loro Cattolici sentimenti fopra le due volontà di Giesù Christo, & altra ne direstero al Papa, col i Apud Bar. anno titolo di [i] Domino beatissimo, Apostolico culmini sublimato, Sancto Patri Patrum, Theodoro Papa, & summo omnium Prasulum Pontifici. Ma con più sonoro tuono di calde esortazioni, e con sentimenti più vivi di Apostolica follecitudine eglino tramandarono un' altra lettera à Paolo Vescovo di Costantinopoli, che ostinato nella protezione degli Heretici, conduceva al precipizio con il suo Gregge tutto il rimanente popolo dell'Oriente.

La disputa dunque, e la conversione accennata di Pyrro animò in

Leg-

RO. Confessione di favolonta di Gi:sù

Leggesi ella riferita nel secondo Secretario del Concilio Lateranense sotto S. Martino Papa, nobil monumento dell'Ecclesiastica Historia, & atta de de Padri Afrià render pregio alla nostra, con riferirne almeno la confessione di Fede, cani circa le due ch'eglino v'inserirono nel fine circa le due volontà di Giesù Christo, in Christo. quelto tenore: Hoc autem quod sancta suscepit, recta, & vera Fides, sicut pradicavit, & fatetur universalis immaculata Ecclesia, colimus, & tenemus. Patrem, & Filium, & Spiritum Sanctum inseparabilem eße Trinitatem unum Deum: unum autem sa neta Trinitatis Filium Dei, idest Christum Dominum nostrum carnem verè habere humanam cum Animarationali, & intellectuali nullatenus Deitate amissa, vel diminuta; sed eundem Dominum nostrum Jesum Christum Deum, & hominem confitemur dicentes, & dipinam naturam, voluntatem, & operationem, ut Deum habere perfectam, or quod est hominis eundem ipsum sine quolibet dumtaxat peccati, vel concupiscentia modo, similiter naturam, voluntatem, & operationem habere plenissimam, idest in Deo, & Domino nostro Jesu Christo duas esse naturas. duas operationes, duas quoque voluntates naturales, sicut Catholica docuit, & docet semper Ecclesia. Ut autem etiam exemplis sanctorum Patrum, qua pramissa sunt, multo amplius roborentur, eorum exempla buic nostro epistolari eloquio ex multis pauca inseri curavimus. Ex libro sancti Ambrosii. E qui à lungo eglino stendevansi nella recitazione delle dottrine de'Padri, e del vero senso Cattolico delle due volontà, & operazioni di Giesti Christo.

Mà le provisioni, che prese il Papa contro Paolo, furono e più premurose, e più strepitose, e più atte eziandio ad intimorire, e à far ravve- Papa à PaoloMos dere il reo. Eccitato Theodoro della constanta del dere il reo. Eccitato Theodoro dalla perversità di quel Vescovo, deliberò, per dar maggiore spirito alle sue suture risoluzioni, di spedire in Oriente alcuni Nunzii, fra'quali egli scielse la persona di S. Martino, che poi gli su successore nel Pontificato, consegnando ad essi una lettera di gravis-simi sentimenti, in cui esortavasi il Patriarca a non traviar da sentimenti Cattolici, e à non cagionarescandalo più grave nella Chiesa di Dio; e quindiper colpirlo più sensibilmente, nel fin di ella scommunicò generalmente tutti coloro, che contrariavano alle due operazioni, e volontà di Giesiì Christo in conformità delle dottrine de'Santi Padri: giudicando il Pontefice, che al solo lampo di così spaventosa saetta dovesse, ò potesse atterrirsi Paolo, ò ritrattarsi. Egli fraudolentemente rispose [ a ] con a Hacepist. extan termini di humilissimo rispetto, ma con frasi così ambigue, & irresolute in secr. 4. Coneil. circa il punto dell'Heresia de'Monotheliti, che quindi sol dava apertamen- tino te à divedere la sua protervia nel disenderla. Conciosiacosache preve-paolo. dendo concitato contro di sè lo sdegno del Pontefice, egli scritti, e le maledizioni della Chiefa Africana, e di tutta l'Occidentale, con rimedio peggior del male risolvè, e concluse per un finto fine un pessimo mezzo, cioè per farsi riputare innocente, rendersi doppiamente reo, nella trama dell'editto del Typo, di cui egli sù l'Autore presso Cesare . Persuale Editto Imperiale dunque à Costante, che segnasse, come segui, un'Imperial Bando, in cui imponevasi ad ognipersona di qualunque dignità, e grado, che nell'accennata controversia delle volontà, & operazioni di Giesù Christo, si dovesse onninamente tacere, comandando all'una parte, e all'altra silenzio sopra la materia proposta, come se non giammai ella caduta sosse in discorfo. E per dar esecuzione il primo all'Imperial'editto, volle che dalle

Efortazioni, Le-

· 121 800

THEODO-Secolo VII.

RO. a Aprid Bar. an. 648.n.2.

b Ibidem.

Porte delle Chiefe si togliessero que'Cedoloni, ne'quali si asseriva l'Heresia de'Monotheliti, sa ea id agens callide, come dicesi negli atti di S. Massimo, ut quoquomodo, vel silentio saltem damnari videretur de duabus poluntatibus expressa sententia, soggiungendosi negli allegati atti, [b] Hanc quidem mentem, & artem fuise subdoli hominis, acta Concilii Lateranensis sub Martino Papa declarant, ubi Patres de Paulo ista locuti sunt. His etiam necessitate quadam annuise Imperatorem, quod videret omnes Africanos Episcopos ejus esse sententia co tempore, quo adversus Imperium rebellasset Gregorius, qui eam Provinciam administrabat, ratus nimirum necesse ese ipsos mitigare potius, quam aperta defensione bareses amplius concitare, quorum gratia, & ut haresis scriptis prodita in valvis Ecclesia adtempus sileret, amotis scriptis illis dolosè pracepit. Incitato dunque Costante dalle fraudolenti persuasioni di Paolo, e vago direndersi arbitro Tenore del Typo. degli affari della Chiesa, com'era di quelli dell'Imperio, segnò, e publicò

c Hic extat in fecr 4. Concil. Later sub S. Mart.

il Bando, il quale in voce Greca sù detto Typo, il cui tenore, traslatato dal Greco, rendesi alquanto oscuro all'intelligenza de'Latini; [c] Consuetudinem habentes de omnibus curam agere, & intendere, que respiciunt ad utilitatem Christianissima nostra Reipublica, & pracipue qua feruntur ad immaculatam nostram fidem, per quam nobis omnia prospera fieri credimus, cognopimus in multa perturbatione effe nostrum Orthodoxum populum, utpote dicentibus quibusdam unam voluntatem in dispensatione magni Dei, & Salvatoris nostri Jesu Christi, ut eundem ipsum operari divina, & humana: aliis autem dogmatizantibus duas voluntates, & duas operationes in eadem dispensatione Incarnati Verbi, & illis quidem in satisfactionem propter unam personam esse Dominum nostrum Jesum Christum in duabus naturis inconsuse, & indivise volentem, & operantem divina, & humana: aliis autem propter convenientes naturas indivise in ipsa una persona, o ut salvetur, o maneat carum differentia secundum naturas, eundem ipsum unum Christum naturaliter operari divina, & humana: & ex boc in multam dissensionem, & contentionem, nostram Christianissimam Rempublicam perduci, ut discordantes invicem non convenirent, & ex hoc secundum multos modos eam ladi oportere. Igitur arbitrati sumus, ab omnipotente Deo inspirati, sicut talem accensam discordia slammam extinguere, & non concedere eam ulteriùs humanas animas depasci. Quaproter sancimus, nobis subjectos, qui consistunt in Orthodoxa, & immaculata nostra Christianorum Fide, qui sunt Catholica & Apostolica Ecclesia, non habere licentiam invicem à prasenti de una voluntate, aut una operatione, aut duarum voluntatum, aut duarum operationum qualemcumque proferre altercationem, aut contentionem, aut rixam. Hac autem sancimus, nihil aliud intercipientes penitus de piissimis dogmatibus, qua à sanctis probabilibus Patribus de dispensatione incarnati Dei Verbi dogmatizata sunt, sed ulterius contentionem, qua gratia proposita quastionis orta est, cesare pracipientes, & tantummodo de eis segui, & sufficienter habere divinas Scripturas, & traditiones sanctorum quinque universalium Conciliorum, & simplicibus sine quastione sanctorum probabilium Patrum uti vocibus, quorum dogmata, regula & lege Sancta Dei Catholica, & Apostolica Ecclesia consistunt, nibil eis addentes proprium, neque minuentes, aut per suam intentionem eas interpretantes, sed priorem habitum ubique custodiri, sicuti antequam procederet contentio pradictarum quastionum, quasi nulla de eis exorta contentio. Nulli

de omnibus; qui usque ad prasens unam voluntatem, & unam operationem, aut duas voluntates, & duas operationes dogmatizaverit, sub qualemcumque querelam bujus gratia, aut accusationem facito, nisi tantummodo qui ex san-Etis quinque universalibus Conciliis, & cateris Orthodoxis probabilibus Patribus ejecti sunt haretici cum impiis eorum dogmatibus, atque scriptis, & (ut compendiose dicamus ) quod Santta Catholica, & Apostolica Ecclesianon accepit, sed abjecit. Ad perfectam autem anitatem Sanctarum Dei Ecclesiarum, & communem concordiam, & ut nulla occasio relinquatureis, qui sine fide polunt contendere, & chartas, que posite fuerunt in Narthica sanctissime magna Ecclesia hujus à Deo conservanda Regia nostra Urbis, qua continet pradi-Etas quastiones, justimus levari. Qui autem ea prasumpserint pravaricari, primum quidem subjaceant judicio terribili omnipotentis Dei, deinde autem etiam qualemeumque regalem indignationem revereantur: per quem, siquidem Episcopi, aut Clerici sunt, sui Sacerdotii, sive sui Clerimodis omnibus excidant: sin autem Monachi, segregentur, & alieni sint de suis locis: sin autem dignitatem, aut cingulum, aut militiam habeant, nudentur eis: sin autem sint privati, siquidem nobiles consistunt, suarum substantiarum proscriptionem patiantur: sin autem ignobiles consistunt, non solum in corpore verberentur, sed exilio perpetuo castigentur; ut omnes timore Dei compressi, & comminata eis digna supplicia reverentes, immobilem, & sine turba pacem Sanctarum Dei Ec-

clesiarum custodiant. Così il Typo.

L'attentato di questa nuova Imperial Costituzione apparve così rincrescevole, e detestabile al Christianesimo, che maraviglia non è, che contro lei inforgessero con Theodoro tutti li Pontesici Romani, e con i Pontefici Romani tutti li Padri, e Chiefe d'Oriente. Poiche, benche il Typo contenesse la medesima imposizione di silenzio prescritta da Honorio nelle accennate [a] fue lettere, nulladimeno era molto diversa la con- 2 Vedi il Pontif.di siderazione dell'un tempo dall'altro. Essendo che prudentemente, e pia- Honorio pag. 198. mente potè comandarsi da Honorio il silenzio sopra l'una, ò le due volontà, & operazioni di Giesù Christo in que principii, in cui cominciò à dibattersi la questione, mentre non à tutte le difficoltà, che dalla curiosità degli huomini vengono agitate, e mosse, è di vuopo, che la Chiesa intrometta la sua definizione, rimanendone anche presentemente molte indecife, secondo l'avvertimento dell'Apostolo, [b] Non plus sapere, quam opor- b ad Rom. 12. tet sapere, sed sapere ad sobrietatem, cioè contentarsi di credere quel tanto solamente, che ritroviamo risoluto, e definito dalla Chiesa. [c] Satis nam- c Bar.an.648 n.8. que ad sobrietatem sapere erat, soggiunge il dottissimo Baronio, de duabus in Christo Naturis asserere, qua à Sacrosantto Concilio Chalcedonensi fuerant definita. Mà quando poi il comandato filenzio fù temerariamente violato dagli Heretici, & asserta publicamente l'Heresia con le assissioni de' Cedoloni alle Chiese, e con le definizioni sacrileghe de i Conciliaboli di Alesfandria, e di Costantinopoli, il silenzio si rese non solamente intollerabile, mà peccaminoso, e per non parere ò di soccombere à i Monotheliti, ò di adherire ad effi, era necessario disciogliere, e non legare le lingue per la confessione di quella Fede, che tale non è, se non si professa palesemente; eaprire, e non chiudere le bocche per condannare il falso, e predicare il vero. Oltre à che esecrabile rendevasi il Typo per involucro di pa-role sospette, e per fallacie di sentimenti nascosti, quali disvelò à pieno cil. Later. sub s. S.Martino nella Lettera Sinodale del Concilio Lateranense, dicendo, [d] Mart.

Confiderazioni

RO.

in Theod.

Per impiissimum Typum, qui ex maligna instigatione illorum factus est contra immaculatam nostram Christianorum Fidem à Screnissimo Principe, definientes in eodem Typo, nec unam, nec duas voluntates, aut operationes, hoc est, neque divinam, neque humanam voluntatem, & operationem in ipso Salvatore nostro quempiam omninò confiteri. Hoc autem prædicaperunt, ut non solum in humana ejus natura, sed etiam in utraque omnino cum sine voluntate, & operatione, hoc est absque natura, & essentia esse denuntient, quatenus cum persidis Condanna di Hareticis & Orthodoxos Patres abiiciant . Così S. Martino. Tutte queste Paolo, e del Typo.

a Bar an 648, n 16 cose, che provarono concludentemente reo Paolo, [a] diedero giusto b Anast. Biblioth. motivo al Pontefice di procedere alla condannazione formale del Typo, e dell'Autore. [b] Santtissimus Papa Theodorus, riferisce Anastasio, scripsit Paulo Patriarcha Regia Civitatis, tam rogans, quam regulariter increpans, nec non per Apocrisarios ( ut dictum est ) per hoc maxime destinatos prasentialiter admonens, & contestans, quatenus proprium emendaret commentum, at que ad Orthodoxam Fidem Catholica Ecclesia remearet. Et neque rogantes, neque increpantes potuerunt eum à suo conamine quoquomodo revocare, propter quod juste ab Apostolica Sede ipse depositionis ultione perculsus est. Così Anastasio. Ela deposizione, ela condanna segui in un Sinodo in Roma, in cui

fiì esecrato il Typo, confermata la massima Cattolica, e di nuovo riprova-

to l'errore de'Monotheliti, Ngova ticaduta

Hercha,

Mànella terminazione del Sinodo, inopinato avviso turbò sì altamente di Pyrrho nell' l'animo di Theodoro, che raro sarà quel successo, per cui più sensibilmente si ritrovasse irritata la Maestà de Pontesici Romani con dimostrazioni di castigo horribile, espaventevole. Pyrro, che sì bel saggio haveva disè dato e nell'Africa, e in Roma, e che glorioso andava per le honorevoli accoglienze ricevute da Theodoro, ò ingannato, ò adescato, ò persuaso dall'Esarco Greco di Ravenna, volse di nuovo le spalle alla Chiesa, eripudiato il Libello di Penitenza, che in ritrattazione dell'Herefia avanti il Sepolcro de'Santi Apostoli in Roma egli haveva con tanta pompa presentato al Pontefice, professò in Ravenna la sentenza de'Monotheliti, ritor-Etalta indigna. nando al vomito, divulgandone publica scrittura, nella quale afferiva zione del Ponte- le loro massime, e dichiarava seguirne la Setta: More canis, dice di lui Anance. anast.in Theod. stasio, [c] ad proprium impietatis vomitum Pyrrhus repedavit; e Theosane d Theoph, in annal. [d] Pyrrus cum Roma discessisset, & Ravennam perveniset, ut canis ad vomitum suum reversus est. Per la qual cosa egli sece suo ritorno à Costantinopoli honorato da Cesare, & acclamato dal Popolo. Sopravenne tal dolorosa notizia à Theodoro, appunto quando esso era in istato di chiudere l'accennato Sinodo: onde concitato alla più rigida indignazione, che meritar potesse una così vituperosa ribellione, [e] ad sepulchrum verticis Apostolorum accessit, & divino calice expostulato, ex vivisico sanguine in atramentum fillavit, & ita propria manu depositionem Pyrrhi excommunicati fecit. [f] Anastasio riferisce la condanna; ma pretermette il racconto dell'infusione del Sangue consacrato nel calamajo: il che passa eziandio sotto silenzio il Pontefice S. Martino, quando nel primo Secretario del suo Concilio Lateranense egli sà menzione di tale scommunica. Per lo che se

prestar sede vogliamo al sopracitato Greco Annalista, di gran terrore a i colpevoli insieme, & agl'innocenti sù questa horribile condanna, non giammai nell'età trascorse pratticata dalla Chiesa Latina, nè giammai imitata dalle future: fe pur dir non aggrada con un'altro [g] Greco Historico.

e Theoph. annal.in

f Anaft Biblioth. in Theod.

g Nicetae in vita S.Ignatii

Capitolo IX.

THEODO.

che pratticassela l'ottavo Concilio Ecumenico nella sottoscrizione della condanna di Fozio, che [a] a suo mogo riferiremo. La riprovazione del 20 di Hadriano II. Typo, la detronizzazione di Paolo, e la scommunica di Pyrro suro- in questo Toma. no pabulo al fuoco, di cui ardeva l'animo irritato di Costante, che precipitò subito in terribili risentimenti, e in ispaventose minaccie contro il Papa, e generalmente contro tutti li Cattolici; & ad esempio del Principe traboccando l'insolenza de'Settarii contro i più prossimi, assaltarono in Costantinopoli il Palazzo di Placidia, folita Residenza de' Ministri Pontificii, che appena falvarono la vita doppo lungo, e funesto corfo di barbari avvenimenti. Poiche con isfrenata baldanza confufamente Heretici, e Soldati, e la Turba tutta de'malcontenti [b] Altare santta 6 s. Mart, Papa Sedis in domo Placidia subvertens diripuit, prohibens, ne adorandam, & in Concil. immaculatam hostiam, idest sacram celebrationem Apocrisarii nostri ibidem Deo offerre valeant, & vivifica divina communionis Sacramenta percipiant . Quos videlicet, quia ex praceptione Apostolica auctoritatis commonuerunt eum, ut de tali haretico intentu recederet, persecutionibus diversis cum aliis Orthodoxis viris, & penerabilibus Sacerdotibus insequutus est eos, quosdam corum custodia retrudens, alios in exilio deportans, alios autem perberibus submittens. La morte, che [c] sopragiunse à Theodoro alcuni mesi dop- c An.649. po il seguito successo, tolse à lui la palma del Martirio, riservata dal Cielo al fuo Successore S. Martino.

nen. in principio.



## CAPITOLO X.

Martino di Todi, creato Pontefice il 1. Luglio 649.

Operazioni maravigliose di S. Martino, e suo Concilio Romano contro i Monotheliti: Prigionia. Strazii, Esilio, e Martirio.

Prime rifolazioni del Pontefice contro i Monotheliti.

Ra Martino Ecclesiastico di gran cuore, e perciò contradittore acerrimo de' Monotheliti, de' quali haveva poc'anzi co'proprii occhi mirato le perturbazioni, e li tumulti, quando Ministro di Papa Theodoro risiedè Nunzio in Costantinopoli. Onde subito egli assunse il pensiere di sciogliere il dogma Cattolico delle due vo-

a Theoph.in annal.

nel Laterano .

b Ex Surio tom. 2. Concil. c S. Mart. in eb ad Amandum Suo Corio, e rifo luzione.

d 5. Oacb .549.

€ Inel. 2. 1.

lontà di Giesti Christo dalle catene del silenzio, con le quali non ostante la condanna publicata dal suo antecessore, tuttavia tenevalo ancora avvinto l'editto Cefareo del Typo. Mà per procedere con maturità irreprensibile in un tanto affare, in cui havevasi à fronte la protervia di Costante, e la pertinacia de' Vescovi Orientali, egli determinò di raccogliere un Sinodo nel Laterano, che ritrovossi numeroso di cento cinque Vescovi de'più riguardevoli dell'Italia, fra li quali S. Massimo, che [a] sedètrà gli Abati. Fù eccitato Martino sollecitamente ne'primi mesi della fua elezione alla celebrazione di questo Concilio, dal motivo di troncare con manifesta rottura ogni trattato di maneggio con Cesare, che persuadendosi di ritrovare il movo Pontefice inchinevole, e facile alle sue voglie, nell'atto della confermazione concedutagli nell'amministrazione del Pon-Concilio celebre tificato havevalo pregato di fottoscrivere il Typo, come mercede dovuta à chi col suo Imperiale beneplacito havevalo istituito nell'esercizio del posto di Primo, e Sommo Vescovo di tutto il Christianesimo. Onde sì in riguardo di una cotanto heroica risoluzione, come per la quantità, e qualità de'vocali, eper la gravezza, & importanza della materia, fù questo Concilio chiamato da' Scrittori [b] Eccellentissimo, e [c] Generale. Egli contenne cinque sessioni, che con inustrato vocabolo surono dette Secretarii, forse perche convocaronsi li Padri nel Secretario del Palazzo Lateranense in quella guisa, come accadde nel Sesto General Concilio, in cui si adunarono i vocalinel Secretario del Palazzo Imperiale di Costantinopoli, ch'era una gran Sala coperta di volta in forma semi circolare, che nel nostro linguaggio dicesi Tribuna, e nel Greco Trullo, onde il Concilio si disse Trullano. Hor dunque adunato [d] il consesso, presedendo à tutti personalmente il Pontefice, esposto à venerazione de' Padri, secondo il folito, il libro de'Sacrosanti Evangelii, il Primicerio de'Notari Apostolici come confonora tromba invitando tutti alla facra guerra contro gl'inimici della Fede, così ad alta voce intonò [e] Cante tuba in Sion, ululate in monte sancto meo: quia penit dies Domini. Clamate hoc, suscitate Bellatores

Capitolo IX.

tores arma portantes cuncta fancti Spiritus in defensionem Catholica Ecclesia, & destructionem totius iniquitatis. Quindi ripigliò il Pontefice medesimo una breve, eproporzionata Concione, in cui deplorando lo stato miserabile della Chiesa d'Oriente, e lo sconvolto, e dissipato sacrosanto Misterio della fantissima Incarnazione dalla scelerata presunzione degli Heretici Monotheliti, dichiarò Autori de'seguitisconcerti Ciro di Alessandria, e Sergio, e Pyrro, e Paolo di Costantinopoli, i quali professarono una sola volonta in Christo, adducendo in necessaria illazione una sola natura, benche con le parole si vergognassero quegli Heretici di palesare chiaramente questo loro sentimento. Fermato dunque con concludentissime ragioni il dogma Cattolico delle due volontà, & operazioni per mezzo delle Sacre Scritture, e degli attestati de'Santi Padri, egli si stese più con le lagrime, che con le parole à descrivere le crudeltà pratticate da i Monotheliti contro i Ministri della Sede Apostolica, delle quali esso medesimo era stato spettacolo, espettatore in Costantinopoli; e perciò dichiarossi stimolato non solo dal proprio debito Pastorale, mà dalle querele ancora, che da tante Provincie Cattoliche giornalmente à Roma giungevano, à porgere rimedio à sì gravi malori, & à chiedere da'loro voti, configlio, e provedimento per refistere alla tempesta imminente, eriparare à quella inondazione, che minacciava prossimo il naustragio à tutto il Christianesimo. [a] a S. Mart. in Con-Ideoque nostri prædecessores non destiterunt doctis viris diversis tempori-cil. Later inprinbus consultissimè scribentes, rogantes, increpantes, admonentes, & contestantes, quaterus proprium emendarent novitatis commentum, atque ad Orthodoxam fidem Catholica Ecclesia remearent. Così S. Martino a' Padri del Sinodo. E qui dicasi come in passando; Fù egli Honorio uno de'predecessori di S. Martino? Certamente come tale da tutti irrefragabilmente si attesta. Dunque ò mentì S.Martino in dichiarare i suoi predecessori eterni contradittori de'Monotheliti, ò Honorio sù uno di essi. Hor tornisi all'Historia. Infiammati in tal guisa li Padri ad ogni più ardua risoluzione, si diè principio alle cinque sessioni, che si restrinsero nell'esame, e condanna di diversi Vescovi Monotheliti, frà quali come confalonieri, e capi furono annumerati Ciro, Sergio, Pyrro, e Paolo; e nella lacerazione, e detestazione dell'Echesi di Heraclio, e del Typo di Costante. Nella seconda di esse comparve il menzionato Vescovo di Dori, che si Legato zione della il di S. Sofronio ad Honorio, che riordinando la narrazione della sua spedi-nocenza di Hozione à quel Pontefice, & i principii de'moti insorti nella causa corrente della Fede, terminò il suo discorso con alzare le mani al Cielo in ringraziamento à Dio, che haveva proveduto di forte vigore tutti li predecessori di Martino contro la lorgente Heresia; il che certamente non haverebb'egli atterito in così tremenda adunanza, quando ò appresso il Mondo, ò appressolui, ò appresso Sofronio sosse Honorio apparso mancante nella Fede. [b] Neque despexerit Deus preces cum lacrymis oblatas supplicum suorum, sed excitavit non equidem mediocriter pracessores, Apostolicosque Prasules in commonitione, necnon contestatione pradictorum prorum, licet nullo modo ta, esua Heresia. eos flettere potuerunt. Nella terza si anathematizzò Theodoro Vescovo Faranita, huomo celebre per empietà discritti, da i quali come da sorgente beverono il loro veleno li Monotheliti; essendo che per istabilir'egli una volontà di Giesù Christo, con nuova, impercettibile, e non più udita Heresia, asserillo uscito dall'utero materno senza corpo. Esecrati dunque

Secolo VII.

649 num 19. 6 de lib.S. Dinn. Areop. pagiticis .

de'Monotheliti, dell'Echefi, e del Typo.

gliscritti di Theodoro, di Ciro, e di altri Heretici Monotheliti, dichiarossi il senso della volontà Deivirile asserita da San Dionisio Vescovo di Athene, detto l'Areopagita, i cui Libri furono in quel congresso nominaa Vide Bar. ann. ti, riveduti, [a] & approvatisenza alcuna contradizione nè pure degli Heretici di quell'età, in rimprovero de'Moderni, che più arroganti degli antivide Laur Cozzam chi negano la loro authentica autorità. Terminossi in fine il gran Concilio in Vindiciis Areo- con la formazione di venti Canoni concernenti alla Fede, & al Misterio della Santiffima Incarnazione, e con la finale condanna di chiunque (ciò Condannazione che riusci più grave, e sensibile alla Corte di Costantinopoli ) havesse ardimento con Lettere, Libelli, Scritture, Editti, professare, ò sentire diverfamente, ò prohibire ad altri di credere, e tenere, quanto veniva ingiunto da'Padri di quel Concilio. E i Canoni, ela condanna fu conceputa nel tenore, che fiegue, degna scuola ài Cattolici della loro Evangelica dottrina, Si quis secundum Sanctos Patres non confitetur proprie, & veraciter Pas trem, & Filium, & Spiritum Sanctum, Trinitatem in Unitate, & Unitatem in Trinitate, hocest, unum Deum intribus subsistentiis consubstantialibus. & aqualis gloria, unam eandemque trium Deitatem, naturam, substantiam. virtutem, potentiam, Regnum, Imperium, voluntatem, operationem inconditam, sine initio, incomprehensibilem, immutabilem, creatricem omnium, & protectricem : condemnatus sit . Si quis secundum Sanctos Patres non confitetur proprie, & secundum veritatem ipsum unum sancta, & consubstantialis, & veneranda Trinitatis Deum Verbum è Calo descendise, & incarnatum ex Spiritu Sancto, & Maria semper Virgine, & hominem fa-Etum, crucifixum carne, propter nos sponte passum, sepultumque, & resurrexise tertia die, & ascendisse in Calos, atque sedentem in dextera Patris, & penturum iterum cum gloria Paterna, cum assumpta ab eo, atque animata intellectualiter carne ejus, judicare vivos, & mortuos: condemnatus ht. Si quis secundum Sanctos Patres non confitetur proprie, & secundum peritatem Dei Genitricem Sanctam semper Virginem, & Immaculatam Mariam, utpote ipsum Deum Verbum specialiter, & veraciter, qui à Deo Patre ante omnia sacula natus est, in ultimis saculorum, absque semine concepiße ex Spiritu Sancto, & incorruptibiliter eum genuiße, indissolubili permanente & post partum ejusdem Virginitate : condemnatus sit . Si quis secundum Sanctos Patres non confitetur proprie, & secundum veritatem ipsius, & unius Domini nostri, & Dei Jesu Christi duas Nativitates, tam ante sacula ex Deo Patre incorporaliter, & sempiternaliter, quàmque de Santta Virgine semper Dei Genitrice Maria corporaliter in ultimis saculorum, atque unum, eundemque Dominum nostrum, & Deum Jesum Christum consubstantialem Deo, & Patri secundum Deitatem, & consubstantialem bomini, & Matri secundum humanitatem, atque eundem passibilem carne, & impassibilem Deitate, circumscriptum corpore, incircumscriptum Deitate, & eundem inconditum, & conditum, terrenum, & Calestem, visibilem, & intelligibilem, captibilem, & incapabilem, ut toto homine, eodemque & Deo, totus homoreformaretur, qui sub peccato cecidit: condemnatus sit. Si quis secundum Sanctos Patres non confitctur proprie, & secundum veritatem unam Naturam Dei Verbi incarnatam, per hoc, quod incarnata dicitur nostra substantia perfette in Christo Deo, & indiminute, absque tantummodo peccato, significata: condemnatus sit . Si quis secundum Sanctos Patres non confitetur proprie, & secundum veritatem ex duabus & in duabus Naturis Subsi-

fubstantialiter unitis , inconfuse, & indivise , unum , eundemque effe Dominum & Deum Jesum Christum: condemnatus sit. Si quis secundum San-Etos Patres non confitetur proprie, & secundum veritatem substantialiter differentiam naturarum inconfuse, & indivise in eo salvatam : condemnatus sit . Si quis secundum Sanctos Patres non confitetur proprie, & secundum peritatem naturarum substantialem unitionem indivise, & inconfuse in eo cognitam: condemnatus sit. Si quis secundum Sanctos Patres non confitetur proprie, & secundum veritatem naturales proprietates Deitatis ejus, & humanitatis indiminute in eo, & sine deminoratione salvatas : condemnatus sit. Si quis secundum Sanctos Patres non consitetur proprie, & secundum veritatem duas unius, ejusdemque Christi Dei nostri voluntates coharenter unitas, dipinam & humanam, ex hoc, quod per utramque ejus naturam poluntarius naturaliter idem consistit nostra salutis : condemnatus sit . Si quis secundum Sanctos Patres non confitetur proprie, & secundum veritatem duas unius, ejusdemque Christi Deinostrioperationes coharenter unitas, divinam & humanam, ab eo, quod per utramque ejus naturam operator naturaliter idem existit nostræ salutis: condemnatus sit. Si quis secundum sceleratos Hereticos unam Christi Dei nostri voluntatem confitetur, & unam operationem in peremptionem Sanctorum Patrum confessionis, & abnegationem ejusdem Salvatoris nostri dispensationis: condemnatus sit. Si quis secundum sceleratos Hareticos in Christo Deo in unitate substantialiter salvatis, & à Sanctis Patribus nostris piè pradicatis duabus voluntatibus, & duabus operationibus, divina, & humana, contra doctrinam Patrum, unam voluntatem, atque unam operationem confitetur: condemnatus sit. Si quis secundum sceleratos Hareticos cum una voluntate, & una operatione, qua ab hareticis impiè confitetur, & duas voluntates, pariterque & operationes, hoc est divinam, & humanam, que in ipso Christo Deo in unitate salvantur, & à Sanctis Patribus Orthodoxe in ipso pradicantur, denegat, & respuit : condemnatus sit . Si quis secundum sceleratos Hareticos Deivirilem operationem unam operationem insipienter suscipit, non autem duplicem esse confitetur, secundum Sanctos Patres, hoc est, divinam, & humanam, aut ipsam Deivirilis, qua positacst, novam vocabuli dictionem unius esse designativam, sed non utriusque mirifica & gloriosa unitionis demonstrativam: condemnatus sit. Si quis secundum sceleratos Hæreticos in peremptione salutis in Christo Deo essentialiter in unitione, & à Sanctis Patribus piè pradicatis duabus voluntatibus, & duabus operationibus, hoc est, divina, & humana, disensiones, & divisiones insipienter Mysterio dispensationis ejus innectit, & proptereà Evangelicas, & Apostolicas de eodem Salvatore voces non uni. eidemque persona, & essentialiter tribuit eidem ipsi Domino, & Deo nostro Jesu Christo, secundum B. Cyrillum, ut ostendatur Deus esse, & homo idem naturaliter: condemnatus sit . Si quis secundum Sanctos Patres non confitetur proprie, & secundum veritatem omnia, qua tradita sunt, & pradicata Sancta Catholica, & Apostolica Dei Ecclesia, perindeque à Sanctis Patribus, & venerandis universalibus quinque Conciliis, usque ad unum apicem, verbo, & mente, condemnatus sit. Si quis secundum Sanctos Patres consonanter nobis, pariterque fide non respuit, & anathematizat anima, & ore omnes, quos respuit, & anathematizat nefandissimos Hæreticos cum omnibus impiis eorum conscriptis usque ad unum apicem Sancta Dei Ecclesia Catholica, & Apostolica (boc est, sancta, & universales quinque Synodi, & conso-Tomo II. nanter

nanter omnes probabiles Ecclesia Patres ) idest, Sabellium, Arium, Eunomium, Macedonium, Apollinarem, Polemonem, Eutychem, Dioscorum, Timotheum Alurum, Severum, Theodosium, Colluthum, Themistium, Paulum Samosatenum, Diodorum, Theodorum, Nestorium, Theodulum Persam, Origenem, Didymum, Evagrium, & compendiose omnes reliquos Hareticos, qui à Catholica Ecclesia reprobati, atque abjecti sunt, quorum dogmata diabolica operationis sunt genimina, & eos, qui similia cum his usque ad finem obstinate sapuerunt, aut sapiunt, vel sapere reperiuntur: cum quibus meritò numeramus, utpotè similes eis parique errore praditos, ex quibus dogmatizare noscuntur, proprioque errori vitam suam determinantes, hoc est, Theodorum quondam Episcopum Pharanitanum, Cyrum Alexandrinum Sergium Constantinopolitanum, vel ejus Successores, Pyrrhum, & Paulum? in sua perfidia permanentes, & omnia impia illorum conscripta, & eos, qui similia cum illis usque ad finem obstmate sapuerunt, aut sapiunt, vel sapere sperantur, hoc est, unam voluntatem, & unam operationem Deitatis, & humanitatis Christi, & super hac impiissimam Ecthe n, qua persuasione ejusdem Sergii facta est ab Heraclio quondam Imperatore adversus Orthodoxam fidem, unam Christi Dei voluntatem, & unam ex concinnnatione definientem operationem venerari; sed & omnia, que pro eaimpie ab eis scriptavel acta funt, Gillos, qui eam suscipiunt, vel aliquid de his, que pro ea scripta pelacta sunt; & cum illis denuò scelerosum Typum, qui ex suasione pradi-Eti Pauli nuper factus est à Serenissimo Principe Constante Imperatore contra Catholicam Ecclesiam, utpoté duas naturales voluntates, & operationes, divinam, & humanam, qua à Sanctis Patribus in ipso Christo Deovero, & Salvatore nostro piè pradicantur, cum una voluntate, & operatione, qua ab hæreticis impiè in eo veneratur, pariter denegare, & taciturnitate constringi promulgantem; & propterea cum Sanctis Patribus & scelerosos Hareticos ab omni reprehensione, & condemnatione injuste liberari definientem, in amputationem Catholica Ecclesia definitionum, seu regula. Si quis igitur juxta quod dictumest, consonanter nobis omnia hac impiissima hareseos illorum dogmata, & ea, qua pro illis aut in definitione corum à quolibet impiè conscripta sunt, & denominatos Hareticos, Theodorum dicimus, Cyrum, & Sergium, Pyrrhum, & Paulum non respuit & anathematizat, utpote Catholica Ecclesia rebelles existentes: aut si quis aliquem de his, qui abillis, vel similibus eorum in scripto, vel sine scripto, quocunque modo, velloco, aut tempore temere depositi sunt aut condemnati, utpote similia eis minime credentem, sed Sanctorum Patrum nobiscum conficentem doctrinam, uti condemisatum habet, aut omnino depositum, sed non arbitratur hujusmodi quicumque fuerit, hocest, sive Episcopus, aut Presbyter, vel Diaconus, sive alierius cujuscumque Ecclesiastici Ordinis, aut Monachus, vel Laicus, pium, & Orthodoxum, & Catholica Ecclesia propugnatorem, atque in ipso firmins consolidatum, in quo vocatus est à Domino ordine, illos autem impios, atque detestabilia eorum pro boc judicia, vel sententias vacuas, & invalidas, atque infirmas, magis autem profanas, & execrabiles, vel reprobabiles arbitratur: hujusmodi condemnatus sit. Si quis ea, qua scelerosi Haretici sapiunt, indubitanter profesus, atque intelligens, per inanem proterviam dicit hac pietatis ese dogmata, qua tradiderunt ab initio speculatores, & Ministri Verbi, boc est dicere, sancta & universales quinque Synodi, calumnians utique ipsos Sanctos Patres, & memoratas sanctas quinque Syno. dos

Capitolo X.

dos in deceptione simplicium, vel susceptione sua profana perfidia: bujusmodi condemnatus sit. Si quis secundum scelerosos hareticos quocunque modo, aut verbo, aut tempore, aut loco terminos removens illicite, quos posuerunt sirmius Sancti Catholica Ecclesia Patres, idest, sancta & universales quinque Synodi, novitates temere exquirere, & fidei alterius expositiones, aut Typos, vel leges, aut definitiones, aut libellos, aut epistolas, aut conscripta, aut conscriptiones, aut testimonia falsa, aut Synodos, aut gesta monumentorum, aut ordinationes vacuas, & Ecclesiastica regula incognitas, aut loci servaturas incongruas, aut irrationabiles; & compendiose, si quid aliud impiissimis hareticis consuctum est agere, per diabolicam operationem tortuose & callide agit contrapias Orthodoxorum Catholica Ecclesia, hoc est dicere paternas eius & Synodales pradicationes, ad eversionem sincerissima in Dominum Deum nostrum confessionis, & usque in finem sine panitentia permanet has impiè agens: hujusmodi in sæcula sæculorum condemnatus sit. Et dixit omnis populus: Fiat, fiat. Chiuso il Synodo, Martino ne trasmesse gli atti à tutte le Chiese del Mondo Cattolico con una lettera [a] Sinodica, e circolare degna di un tal Pontefice, e degnissima di essere perpetuamente tramandata ai Posteri in ogni carta d'Historia, se la prolissità non ci costrin-di S. Martino. gesse di tralasciarla in questa nostra con accennarne solamente nel margine l'indicazione, e in questo soglio l'attestazione, ch'egli come Pontesice sà in detta lettera à tutto il mondo, che Antecessores nostri Pontifices non destiterunt admonentes eos (cioè i Monotheliti) & contestantes recedere à sua hujusmodi hæresi, & sanam doctrinam amplecti. Hoc autem consultissime non solum ipsi effecisse noscuntur, sed &c.......... Così San Martino, alle cui parole Noi brevemente foggiungiamo; ò la dottrina di Honorio Antecessore di Martino si ella sana, enon s'incolpi Honorio per Heretico; ò siì Heretica, e come vien'ella laudata per Cattolica, e Santa da Martino, Pontefice ammirato per grande, acclamato per Santo & attestato per Martire sin dagl'istessi Heretici contradittori di Honorio ? Con la medesima dettatura di Cattolici sentimenti altre molte lettere egli sparse, come scintille di suoco, per tutto l'Oriente à diversi Vescovi, e memorabile sopra tutte rendesi quella diretta à Paolo Vescovo di Salonichi non sol'Heretico Monothelita, ma promotore dell'Heresia in quelle parti. Esue lettere à dis Haveva Paolo mandato à Martino una confessione di fede affatto heretica, e prava; quale rigettata dal Papa, i di lui inviati promessero, che il loro Vescovo haverebbe sottoscritta quella, che sua Santità havesse à lui proposta. Mà tanto lungi andò l'effetto dalla promessa, che in vece di professarsi Paolo Cattolico, Paolo perverti i suoi proprii Ministri Cattolici, falsificando la Confessione trasmessagli dal Papa, e dimostrandosi nel medesimo tempo Heretico, ingannatore, e falsario. Onde commosso da alta, e giusta indignazione, in questo fulminante tenore scriffegli Martino. [b] Curavimus Babylonem, & non est sanata: quoniam pervenit usque ad Marl rights vide Calos judicium ejus. Non solum enim ipse incorrectus mansisti, sed memora-per extensum in tos Apocrisarios nostros decepisti, idque erga eos fecisti, quod astutus serpens liepis. Rom. Pone. fecit adversus Adam, desertorem una secum eum constituens, qui à Domino mandatum acceperat. Tu enim simili modo ut serpens eos induxisti ac perfuasisti, ut extenderent manum, ac proco, ut caperent de scripto nostroadte in modum formula misso, non malum quendam ac promiscuum guftum, ut illic, id eft, de ligno transgressionis, sed puram, & sinceram sancto-

Martino .

Martino . 1

rum Patrum confessionem: hanc enim piè ei scripto inseruimus ad anima tua Heroica coffanza del Pontefice S. flante Imperado-

correctionem; tum etiam à te repulisti, proque ea adulterine subjecisti absurditatistua doctrinam, quò manum adiicerent, qua omnino tibi non profuerunt: tametsi visus es eos irretire multis sermonibus, & blanditiis labiorum protraxisti eos; e qui à lungo terribilmente egli si stende, rimproverando l'empio Vescovo di doppia malvaggità, per cui egl'involgeva nella sua colpevole reità anche gl'innocenti. Così S.Martino. Nè minore sù in questo gran Pontefice la costanza de'fatti, che la dottrina delle parole; conciosiacosache chì porre vorrà sua considerazione alli motivi, & alle circostanze, che accompagnarono la celebrazione di questo Concilio, e la spedizione di queste lettere, non potranon confessare la di lui inconcussa fortezza, eSacerdotal vigore in intraprendere, e terminare un'azione, che andava direttamente à ferir colui, che reggeva allora l'Imperio del Mondo, e dal quale unicamente esso potea compromettersi ò vantaggio, ò vendetta; senz'altro stimolo à ciò sare, che il zelo di mantenere illibata la Fede Cattolica nel Christianesimo, e di dichiararsi con aperta dimostrazione inimico de'sentimenti Imperiali, sol perche questi non si confacevano con le massime dell'Evangelio. Dall'altro canto Costante non sù tardo ai risentimento, reso tanto più acerbo, espietato, quanto più parvegli, che la sdegno di Co- condanna seguita del Typo ridondasse tutta à suo scorno, e vituperio, benche il Papa, e'l Sinodo confavia avvedutezza havessero roversciata l'iniquità della composizione dell'editto, e dichiaratone Autore, non tanto Costante, quanto il Patriarca Paolo, Heretico già publico, e disfamato. Mà nulla curando Cesare la collusione de'nomi in un fatto, che pur troppo chiaramente appariva suo, con precipitosa risoluzione ordinò al suo Esara Anast. bibl. in co Olimpio, che uccidesse Martino; [a] Olympius, racconta Anastasio l'esecrabile affassinio, veniens in Civitatem Romanam, & volens adims. Martino mira. plere ea, qua ei jussa sunt, & quod non potuit per manum armatam facere, S. Martino mira - Colofamente li- subreptitio modo per Missarum solemnia nisus est implere. In Ecclesia enim berato dalla mor Dei Genitricis Maria ad Prasepe, dum ei communionem porrigeret Sanctissimus Papa, voluit interimere eum, ut demandaverat suo Spathario. Sed Deus omnipotens, qui solitus est servos suos Orthodoxos circumtegere, & ab omni malo eripere, ipse excacavit Spatharium Olympii Exarchi, & non est permisus videre Pontificem, quando Exarcho communionem porrexit, vel pacem dedit, ne sanguis ejus effunderetur, & Catholica Dei Ecclesia Hæresi subjugaretur. Quod postmodum prædictus Armiger diversis cum jurejurando professus est. Per la qual cosa Paolo V. doppo otto Secoli se dipingere nella famosa Capella della Madre di Dio in S. Maria Maggiore l'imagine di S. Martino fra le altre di S. Gelasio, di S. Gregorio, e di S. Leone Quarto, Pontefici celebri [b] per successi seguiti in quella Chiesa. Mà di tal temerario tre-

b Vide notas ad Vidorelli in Gela- mendo eccesso pagonne ben tosto il sio il traditore Olympio, ucciso nel mesio verbo Libros Manichaorum. Sua fomma manluctuaine. c Mars epift.3.

desimo anno dai Saracini nella Sicilia. Nè perciò punto ò si esacerbò, ò si commosse l'alto cuore di Martino, che nel tramato tradimento ad ogni altra cosa pensando, suor che alla vendetta dell'Autore, tutto sol'intento all'avvantaggio della Fede di Giesù Christo, e nulla curante della sua medesima vita, con paterne ammonizioni una lunga [c] lettera scrisse ali'Imperador Costante, in cui esso mostrossi solamente offeso dalui per le offese, ch'egli faceva à Christo, e alla Chiesa, etutto si struggeva in calde raccommandazioni di protezione, e di

rispet-

Capitolo X.

rispetto verso i Cattolici, e divenerazione verso le antiche dottrine de' Santi Padri, anche col motivo della prosperità, e quiete dell'Imperio, che non mai più potentemente, e più rovinosamente si agita, che con la contrarietà della Religione: Solet enim, diss'egli, und cum Orthodoxa Fide status Reipublica florere. Mà dispreggiando Costante motivi di Fede, stimoli diravvedimento, & ammonizioni di parole, apprendendo indegnità diriputazione il permetter calpestato il suo editto, e perciò imperverfando per ogni parte, efremendo disdegno in ogni atto, riempiva la corte di minaccie, i Cattolici di spavento, e il Mondo di espettazione. Quindi Nuoviordini bane dalle parole premesse come foriere del suo implacabile sdegno, precipitando bari di Cesare in barbare risoluzioni, spedì in Italia nuovo Esarco Theodoro Calliopa, no. con severissimo comando, che conducesse il Papa incatenato, e prigione à Costantinopoli. E perche anche all'empio è di vergogna l'empietà, con pretesto di zelo cohonestò la detestabile cattura, publicando Martino reo di Fede violata contro Dio, e contro Cesare, per haver'egli divulgata una tal nuova sentenza contraria al culto della Madre di Dio, e tenuto corrispondenza co'Saracini per introdurli al devastamento della Sicilia. [a] De a Mart. ep. 14. ad falsis accusationibus, quas Haretici faciunt, così discolpossi poscia il medesimo Santo Pontefice di queste opposte calunnie, scrivendo dal luogo dell' esilio ad uno suo antico corrispondente, abiicientes veritatem Christi Dei, qualem omnino poterunt hominibus veritatem loqui, qui Dei veritatiresistunt? Tibi igitur rationem reddo, dilectissime frater, per eum qui judicaturus est mundum istum per ignem, qui & reddet unicuique secundum opus suum. Ego aliquando ad Saracenos nec litteras misi, nec quem dicunt tomum qualiter credere debeant, aut pecunias unquam transmisi, exceptis dumtaxat quibusdam illic viventibus Servis Dei causa eleemosyna, quibus & modicum quid prabuimus, minime ad Saracenos transmissum. Porro de Domina nostra gloriosa semper Virgine Maria, que Deum, & Dominum nostrum Jesum Christum peperit, quam omnes Sancti, & Catholici Patres Dei Genitricem appellant, utpote qua Deum hominem genuit, falsum contra me, imò contra suas ipsorum animas iniqui viri testificati sunt. Nam quisquis beatam super omnem creaturam humanam, absque eo qui genitus ex ea, venerabilem semper Virginem Matrem videlicet Domini nostri non honorat, atque adorat, anathema sit, & in prasenti saculo, & in suturo. Sed homines occasiones quarentes scandala obiiciunt ad scandalizandum multos, Dominus te incolumem custodiat, amantissime Fili. Così egli.

Nè sù meno pronta l'esecuzione de'Ministri, che il comando di Costante: poiche su egli incontanente condotto in esilio con quegli horribili strapazzi, che portera seco annessi il corso di questa Historia. [b] Arduum b S. Hier.epist. ad est, dice S. Girolamo, ut qua in alia lingua bene dicta sunt, eundem decorem eptimo genere inin translatione conservent: onde, essendo che il medesimo Santo con tene- terpretandi. rezza di parole, & inflessibilità di sentimenti ne descrive à lungo il doloroso fuccesso, Noi da lui lo traremo con quel candor di periodi, che non posso. Carcerazione del no senza lagrime leggersi da occhio Christiano, [c] Nosse voluit beata vestra c Mart. epist. 15. dilectio, egliscrisse dal suo esilio al Vescovo Elitero, qualiter de Sede Sancti Petri Apostoli, sicut unus passer solitarius ab adificio raptus suerim. Et miror, quia super hoc me inquirere voluisti, cum prædixerit Dominus noster de nequam temporibus istis, Discipulis suis: [d] Quia in diebus illis erit tribulatio, qualis d Matth. 14. non fuit ab origine Mundi usque nunc . Hoc in paucis de Antichristo dicitur: nam

. Tomo II. San-

Secolo VII. MARTINO.

2 1.Tim.4.

& Sanctus Paulus secundum datam sibi gratiam spiritus pronuntiavit dies istos Discipulo suo Timotheo dicens: [ a ] Innovissimis diebus discedent homines à fide, & à veritate auditum avertent, se ipsos amantes avari. Et crede mihi, desideratissime Fili, non videndum tempus aliudnisi hoc manifefle, in quo sint initia dolorum, quemadmodum Dominus prædixitadventum Antichrifti: etenim veritatem dicere necessarium visum est, antequam in toto Mundo pravaleat Judicium, & finem cursus accipiat. E certamente

Infelicità di quefti tempi .

b S. Greg. lib. S. epift. 38.

questi surono appunto quegl'infelici tempi predetti dal Pontefice S. Gregorio, in paragonanza de'quali potè dirsi beata quella diluietà, benche schiava gemesse l'Italia sotto la Tirannia de'Gothi, e deplorata giacesse sotto le spade de'Longobardi; [b] Foris à gentibus, disse S. Gregorio, & intus à Judicibus conturbamur : sed nolite de talibus omnino contristari. quia qui post nos vixerint, deteriora tempora videbunt, itaut in comparatione sui temporis selices nos astiment dies babuisse. Conciosiacosache viddesi in questi tempi da un'Imperador Christiano pratticata cosa detestabile eziandio in quegli odiati Cesari, che dieci persecuzioni mossero contro la Chiesa di Christo, e con diversi Martirii venticinque teste recisero di Pontefici Romani; e questi siì Costante, che vago di por termine agli ecceffi della barbarie di tutti li trascorsi Imperadori Gentili, suggillò con esecrabile impronto le fierezze ancora degl'Imperadori Heretici, emulando il furore di Costanzo, la ferocia di Theodorico, e l'inginstizia di Giustiniano, che [c] trè Ponteficitolsero dal mondo, portando egli seco l'empio vanto di haver'arricchita la Chiesa del quarto Pontefice Martire per la Gio. Primo sotto consessione della Fede Cattolica contro gli Heretici. Mà per tornare alla Tocodorico, e di S. trasportazione del Santo da Roma à Costantinopoli, così egli medesimo

c Vedili Pontifica ti di S. Felice II Sotto Coftanzo, dis. d S. Mart.epift.15

Trisportazione stantinopoli,

ne profeguisce nell'accennata sua lettera il lagrimevole racconto, [d] Igitur ut scias, qualiter sublatus, & ductus sum à Romana Urbe, nil falsum del Sinto a Co- audies. Accidentium omnia prascivi per multum temporis, qua meditabantur inimici peritatis. Et separato me ipso cum omni Clero meo, privatus mansi in Ecclesia Salvatoris nostri Jesu Christi, qua cognominatur Constantiniana, & stabilita est à beata memoria Constantino Imperatore, & est juxta

> liopas cum Ravennate exercitu, & Theodoro cubiculario introivit in Civitatem. Misi ergo in obviam ei quosdam ex Clero: quibus susceptis in palatio, astimavit & me cum eis adese. Cum autem quasiset, & non invenifset, dixit primis Cleri: Quia nos eum voluimus adorare, sed cras, quod est Dominica pies, obviierimus, & salutabimus eum, quia hodie non sufficimus. Porro Dominico die dictis Missin prædicta Sancti Dei Ecclesia , suspi-

Episcopium. Illic omnes nos seorsum morabamur à die Sabbathi: quando Cal-

catusille turbam multam colligi propter diem, nuntiavit boc: Quia multum fatigati sumus ex itinere, non possumus occurrere hodie, sed cras omnibus modis occurremus, & adorabimus Sanctitatem vestram. Ego verò ipse graviter infirmus eram ab Octobrio mense usque ad prædictum tempus, id est usque

ad decimum sextum Kalendas Julias. Ergo feria secunda diluculo misit Chartularium suum, & quosdam ex obsequio suo dicens: Quia arma praparasti, & armatos habes intus, & multitudinem lapidum collegisti, & hoc

necessarium non est, nec aliquid tale fieri permittas. Cumque prasens audissem hac, necessarium magis non habui, qualiter hos certos redderem, quam mittere illos gyraturos per totum Episcopium: & si arma vel lapidem vidis-

sent, ipsitestimonium perhiberent. Cum autem issent, & nibil invenißent, Subin-

subintuli eis per verba, quod nunquam aliter aliquando, sed semper per circumplexionem, & fallacem accusationem incederent adversum nos, cum & in adventu infamis Olympii vanicujusdam hominis cum armis me hinc potius repellere faterentur. Ego itaque ante altare Ecclesia lectulum meum habebam, in quo jacebam, & nondum transacta media hora, exercitus cum eis peniens in Ecclesiam, loricatiomnes, tenentes lanceas, & spathas suas, quin & arcus suos paratos una cum scutis suis, & facta sunt illic, que nec dicenda sunt. Quemadmodum namque in hyemali tempore, vento valido flante, folia ex arboribus concussa cadunt; ita percutiebantur armis candelæ Sancta Ecclesia, & revulsa excutiebantur in pavimentum, & audiebatur sonitus, qui in eadem siebat Ecclesia veluti tonitruus quidam horribilistam ex collisione armorum, quam ex multitudine candelabrorum ab eis confra-Etorum. Quibus cum fastu introeuntibus, jussio à Calliopa porrecta est Presbyteris, & Diaconis, in qua humilitatis mea abjectio continebatur, quòd irregulariter, & sme lege Episcopatum subripuissem, & non essem in Apostolica Sede dignus inflitui, sed omnimodis in hanc regiam Urbem transmitti, subrogato in loco meo Episcopo: quod necdum aliquando factum est, & spero quòd nec aliquando fiet: quia in absentia Pontificis Archidiaconus, Archipresbyter, & Primicerius locum prasentant Pontificis. Dum ergo moventur, qua de side gesta sunt, jam manifestavi vobis. Quòd autem praparati non suerimus ad repugnandum, melius judicavi decies mori, quam unius alicujus sangumem in terram fundi: quod quidem, & sine periculo, hoc gestum est in paucis, quinon placuerunt Domino, malis affectis. Eadem itaque hora dedi me ipsum ad exhibendum Imperatori, & non resistendum. Porro acclamantibus mibi ( ut veritatem dicam ) quibusdam è Clero, ne facerem boc: ulli eorum accommodavi aures, ne subitò fierent bomicida, sed dixi illis: Smite mecum venire ex Clero, qui necessariimihi sunt, Episcopos videlicet, & Presbyteros, & Diaconos, & absolute qui mihi videntur. Respondit Calliopas: Quotquot voluerint venire, cum bono venient: nos cuiquam necessitatem non facimus. Respondi ego: Clerus in potestate mea est. Exclamantes autem quidam ex Sacerdotibus, dicebant: Cum ipso vivimus, & cum ipso morimur. Post hac capit dicereper se Calliopas, & qui cum ipso erant: Veni nobiscum ad Palatium. Nec boc sacere recusavi, sed exivicum eis in palatium. Eadem secunda feria, & tertia feria venit ad me omnis Clerus, & multi erant qui se paraverant ad navigandum mecum, qui etiam res suas immiserant in eas, que vocabantur, naviculas, in quibus onera ex littore in naves majores, vel ex eis ad litus transportantur. Alii quoque nonnulli praparabantur Clerici, ac Laici, qui festinabant venire ad nos. Eadem ergo nocte, qua illucescit in feria quarta, qua erat decima tertia, Kalendas Julias, circa boram quasi sextam noctis, tulerunt me de palatio, retrusis omnibus, qui mecum erant in Palatio usque ad res diversas, qua mibi & bic erant necessaria, & non nisi cum sex puerulis, & uno cancellulo duxerunt nos ex Urbe. Et cum immissent nos in unum eorum, qua dicebantur levamenta, circa horam [ a ] plus minus quar- a 20. Innii610. tam diei ad portum pervenimus. (E si parti S. Martino in quel giorno appunto da Roma, in cuife partenza dal Mondo il suo glorioso antecessore S. Silverio, esiliati ambedue, e morti dagli Heretici in confessione della Fede ) In ea sane hora, qua ceressi sumus ab Urbe Roma, statim, ut erant obferata porta, tterum eas obseraverunt, & sic remanserunt in Civitate ali-

qui ne venirent ad nos in portum, donec illine navigaßemus. Unde necef-

sitas nobis effecta est, ut omnium eorum res, que in levamento misse suerant, indicto portu dimitteremus: & mox eadem die moveremur, & pervenimus Kalendis Julii Messanam, in quo erat navis, idest, carcer. Non autem Misenitantum, sed in Terra Laboris, & nontantum in Terra Laboris, qua subdita est magna Urbi Romanorum, sed & in pluribus Insularum, in quibus nos vel transmissemus, peccata impedierunt, nullam compassionem adeptus sum: excepto dumtaxat in Insula Naxia ( quoniam ibi annum fecimus ) merui lavari duobus, vel tribus balneis, & apud Urbem mansi in hospitio quodam. E quanti duri strazii, e quante diverse pene di morte più tosto, cne di martirio sopportasse quivi S. Martino, un de'suoi Compagni così A pud eund. scrivendo descrisse al Clero Romano, [a] Afflictiones, mærores, & lacry-Epif. 16. S. Mart. mas, communemque line cessatione, ac mæstissimam vocem, quæ in dolore ex intimo prolata est cordis, puto autem, quia & profertur Domino ab his, qui funt Roma, adhuc autem & in omni loco dominationis ejus degentibus fan-Etis famulis Dei, & fidelibus populis, ex quo facta est persecutio adversus Sanktissimum Patrem nostrum Deo beatissimum, & fidelem Sacerdotum Principem, & Apostolicum universalem Papam, ac per hoc adversus Catholicam Ecclesiam, puto autem, hactenus hunc eundem mærorem retineri in vobis, & multam solicitudinem habere vos, scire quomodo exulatus est, & persecutione pulsus à Roma navigio usque Byzantium. Hæc in mente habens ego humilis & peccator famulus rester, quadam quidem exterius solicitudine multa addiscens, plurimorum autem propriè contemplator factus, indignus Ministerii beatissimi, & pretiosi Sacerdotis nostri judicavi litteris reminisci, & nota facere, claraque constituere vobis benedictis, ac per vos

> omnibus fidelibus, & zelum habentibus cultura divina: quatenus cognoscentes, cum cordis mastitudine mecum sermonem propheticum [b] proferatis:

> Quis dabit capiti meo aquam, & oculismeis fontem lacrymarum? Et plorabo die, & noctu contritionem Catholica Ecclesia, & omnium Christianorum, imo perditionem, propter ea qua acta sunt inbeatum à Deo plenum Ducem peritatis, & pradicatorem. Verumtamen Deo gloria, qui dedit virtutem, & sufficientiam stabilem in tentationibus, que supervenerunt ei à contrariis virtutibus, & viris, in expugnando, & viriliter dimicando pro cultu Dei irrefragabiliter, & spe firma usque admortem ponens animam suam, utpote imitatus eum, qui eum constituit athletam, Dominum ejus ad informationem pro veritate dimicare. Ea quidem, qua Roma gesta sunt in beatum Martinum spiritualem Patrem , Sacerdotumque Principem , & vos scitis, qualibus periculis luctatus est. Videns ergo gladios vibratos, & acutos consertos, ad invicem tentos, à pluribus Militibus paratum habentibus inficere enses, & privare vita beatum Episcopum, & in circuitu altaris adstantibus, & intoto Templo Catholica Ecclesia Roma, qua cognominatur Constantiniana, in qua Sacerdotio fungens recubabat in foribus, & grabato ipfo beatus ager, & quomodo contritus armis, & artubus constrictus, impulsus, & expulsus, raptus, & extractus ex Apostolico throno, in quo Dominus eum constituit inspectorem loco sui Apostolum, & Pradicatorem Orthodoxum veritatis. Sed vere iste non fecit animam suam pretiosiorem se, sed posuit eam

> usque ad mortem, imitatus (sicut dictum est) Dominum suum dicentem, [c] Bonus Pastor animam suam ponit pro ovibus suis, qua salvaret ubique errantem, & perditam plebem ab insurgentibus nostris temporibus hareticis. Tra-

ditur

b terem, g.

c Ioan, 10.

Capitolo X.

ditur ergo Roma de Catholica Ecclesia Sancti Joannis à potentibus hujus saculi iis, qui hoc erant ministerio digni, Ministris, atque Custodibus, depositus est ad portum, & conjectus est in lembum: & navigantibus (sicut scitis) euntibusque cum aviditate in insulam, que vocatur Naxon, non concesserunt beato illi Apostolico viro Eustodes, penitus contingere terram, dolentibus prorsus pedibus eius, cum ipsi per loca conferrent, & illi quiescerent. Hi autem, qui per loca erant Sacerdotes, & cateri Fideles regionis ipsius, dirigebant munera Beato illi causa utilitatisejus, non parvæ multoties quantitatis: quas quidem directas species, & quantitates Custodes bestiales continuò coram eo diripiebant, improperiosa, & amara plurima congerentes in eum. Eos autem, qui munuscula detulissent, injuriis, & verberibus afficientes dimittebant, dicentes ad eos: Quoniam quicunque diligitis istum, inimici estis Reipublica; nonquid non ei boc solum valebat inferre dolorem incomparabilem super infirmitate, que eum valde deprimebat ? Mà coraggioso il Santo, raffi- Esua maraviglionando sù la cote de' strapazzi la sua invincibile costanza, insuperabile non sa intrepidezza. solamente sempre si rese nel sosserirli, mà con franco ripudio ad ogni lufinga de Ministri Cefarei, loro predicava la verità della Fede Cattolica convolto cosi sereno, e sencimenti così alti, come se in mezzo alla pace della Chiesa nella sua Sede sedesse del Laterano. [ a] Interim dilatione in- as. And. in vita s. tercedente, così di lui lasciò scritto il gran Vescovo di Roano Sant' Audoe- Elizicap. 34. pud. no, che visse, e scrisse in questi medesimi tempi, mimicus humani generis Decembris. acriùs incitatus pulsabat fortiter murum Ecclesia per bomines perditos, ac turrim validissimam omni oppugnationis genere infestabat Martinum perpetuis afflictionibus, illum Episcopum ad se inflectere cupiens. Sed quamvis impurus spiritus omni nisu pugnaret armatus, attamen resistebat Martinus Christi gratia, & virtute repletus: ac veluti si saxo immobili undarum fluctus illidantur, ita virili animo dicta respuebat Hæreticorum garrientium. Così S. Audoeno. Terminati gl'incommodi della navigazione sopraggiunsero Nuove affizioni, gl'insulti della Corte: poiche giunta colà la nuova del prossimo arrivo del estrapazzi. Santo Pontefice, usci come suori di sè tutta la Città di Costantinopoli, non perriverenza, ò per gaudio di un tanto nuovo Hospite, mà per oltraggiarlo come ribelle di Dio, e di Cesare, [b] proferens adversus eum pluri- b Hac epis. est ma mala, Hæretieum, & rebellem Domino, Deique adversarium proelamantes, & subvertentem universam terram Romanorum. E più espressivo inter epist. diditionale del subversam est esist. 16. il rapporto di un tal barbaro accoglimento, che ne fa uno de i di lui medesimi Compagni, che ogni nostra qualunque mendicata lagrimevole tessitura di parole: [c] Cum tandem Beatus ille Martinus pervenisset Byzantium c Ibidem. decimaseptima die Novembris in portu juxta Euphemiam, juxta Arcadiam nos reliquerunt à mane ministris usque ad horam decimam recubantes in grabato navis. Eratque (sicut dictum est ) spectaculum omnibus Angelis, & hominibus. Accedebant enim varii homines, quos propter ferales mores lupaces dixerim, & subrogati (ut conjicio) talia contra sanctum Papam agebant, qualia Christianis dici non oportet. Morantibus nobis in littore eram incedens dolore planes, & amaritudine : eò quòd viderem talem sanctum virum ita dejestum, non solum autem, sed & talia eloquia à quibusdam Ethnicis prolata contra eum nibil aliud quarebant, nist ut auferretur anima ejus. Debinc circa solis occasum venit quidam scriba, nomine Sagoleva, cum multis excubitoribus, auferentes de lembo, posuerunt in gestatorio, duxeruntque in custodiam Excubitorii, que cognominatur Prandiarea, & fecit eum includisub multa

MARTINO.

Secolo VII.

ad Eliterum S. Mart. epift. 15.

multa custodia, pracipiens Excubitorii custodibus, ut nullus penitus sciret cipitatis, quia est in eodem excubitu. Soggiunge qui il Santo il doloroso threno de'suoi gloriosi eruciati, historico e testimonio, spettatore e speta Insupracio epist. tacolo, soggetto e oggetto del racconto, [a] Et ecce quadraginta septem dies fant hodie, ex quo non merui calida, nec frigida aqua rigare me, & effluxi, & refrigui totus, quoniam ventris fluor, & in navi, & in terra usque ad prasentem horam mihi requiem non dedit, & in ipsa quoque necessitate mea, hora qua congustaturus sum, totus conquassatus corpore, ea qua necessaria sunt percipere ad confortandum naturam non habeo: tadet me sumere, cum id habeam penitus in fastidium. Sed credo in virtute Dei, qui omnia conspicit, quia cum de prasenti vita subductus suero, exquirentur de his omnibus, qui me persequuntur, ut sublatus sim, ut saltem sic ad pænitentiam

Efame del Ponte. face .

b In epift. Superius epsft. 16.

ducti ab iniquitate sua convertantur. Incolumem te custodiat Christus Dominus fili dulcissime. Così egli. E se sù tormentoso l'arrivo, ebarbaro il foggiorno, molto più vergognoso, e crudele apparve il ludibrio, à cui sù sottoposto il primo Pontefice del Christianesimo nell'ingiusto esame de' Giudici laici della Corte, con eterna macchia di coloro, che temerariamente intrapresero, etacitamente viddero, esosfrirono un tanto eccesso. eitat. S. Martini [b] Mansit ergo idem Apostolicus Clarus, siegue il sopracitato di lui compagno à descriver gli Atti del martirio di S. Martino, & sine participatione penitus sermonis alicujus nonaginta tres dies. In ipsa verò nonagesimatertiadie, que est Parasceve, mane tulerunt eum de custodia constituendum in cella Sacellarii, jubentes pridie convenire omnem Senatum: quod & factum eft . Jufferunt autem eum introducendum, & introduxerunt in portatoria sella. Erat enim penitus ager, pracipue autem in illis diebus pra navigatione, & asslictione custodia per tot dies effecta. Intendens autem in cum primus, qui prasidebat, Sacellarius cum reliquis principibus à longe, justit eum surgere à ferculo, & adstare. Dicentibus quibusdam Ministrorum, non valere eum stare : turbatus pra ira Sacellarius, exclamavit. Tunc autom & quidam de custodia surgere eum , & adstare censura subnixum binc inde jußerunt: quod & factum eft . Sacellarius inquit ad cum : Dic mifer, quid tibi mali intulit Imperator? Tulit tibi aliquid? Oppressit te vi? Ille autem tacebat. Tum ait ad eum Sacellarius imperativa voce : Ecce nunc ingredientur accusatores tui. Et continuò cum sermone introducti multi accusatores contra eum: omnes autem erant mendacii filii, & discipuli eorum qui D. N. Jesum Christum negaverunt. Contradicebant verò sancto Viro, quemadmodum pramoniti fuerant, erant enim voces eorum prameditata. In quibus quidam corum paulò antè interrogati, ut testimonium perhiberent, tentabant dicere veritatem, sicut mos est: & continuò turbati, qui pratendebant certamen, incipiebant validis minis increpare eos, donec suaderent eos proferre, que erant convenientia in mortem beati, & justi Viri. Contemplatus ergo S. Papa Martinus introcuntes testificari, subridens dixit: Isti sunt tefles, sicut habet ordo? Erant enim primi ingredientes nomine quidem milites, lupaces autem, & bestiales sententia, & quidam eorum qui erant Olympii, cum quibus erat & Andreas, qui fuerat Notarius; erant enim intra accusatores infelices Imerites, & Erinus, & reliqui numero quasi viginti, priores milites, & reliqui accusatores. Jurabant autem ad sancta Evangelia, & testificabantur. Primicerius sanc omnium accusantium erat Dorotheus Patricius Sicilia, qui adjurans dixit, quoniam 50. capita si haberet Martinus,

25 I

nus, non oportet cum vivere, ed quod solus subvertit, & perdidit universum Occidentem, & delevit; & revera unius consilii fuit cum Olympio, & inimicus, homicida Imperatoris, & Romana urbanitatis. Videns ergo justus Vir introcuntes eos, & jurantes sine parcitate testificatores, compassus perditioni animarum eorum, ait ad cos, qui prasidebant Principes, Obsecro vos per Dominum, nolite praparare illos jurare, sed absque juramento dicant quecunque volunt, vosque facite quecunque vultis. Et quid opus est etiam jurando perdere illorum animas ? Ingresso equidem uno, & testimonium dicente, quoniam conjurationes fecit cum Olympio, & Milites praparavit, ut jurarent; interrogatus Deo pretiosus Vir, si hæc ita se haberent, ille, Si pultis audire veritatem, dico vobis sequentia, & capit dicere: Quando factus est Typus, & directus Romam ab Imperatore. Et hoc tantum dicente besto illo, aliud non concessum est loqui, sed continuò ante omnes incipiens cum clamore Troilus, inquit: Non inseras nobis hic de fide: de duello nunc scrutaris, quoniam & Romani, & nos Christiani sumus & Orthodoxi. Et respondit iisdem vir justus: Utinam: veruntamen inveniretis me inilla die tremendi judicii examinis testem etiam in hoc. Deinde inter accusantes testes ait ad eune Troilus Prafectus: Qualis es tu homo, quoniam cernens, & audiens talia contra Imperatorem nitentem effodiendum Olympium, non prohibuisti eum, sed contra consensitie et? Ad quem dixit ipse Apostolicus Papa, Dic Domine Troile, quando (sicut scitis etiam vos, & nos audivimus) Georgius à Magistratibus, qui erant ex Monachis, ingressus est tunc in Urbem à Castris, & talia verba locutus est, fecitque res tales, ubieras, aut qui erant tecum, qui nonrestitistis, sed contra concionatus est vobis, & quos voluit palatio exulavit, & prohibuit? Iterumque cum Valentinus cum pracepto Imperatoris indutus est purpura, & consedit ei, quò ieratis vos ? Non eratis illic? Cur ergo non prohibuistis eum dicentes, Ne attingas res non opportunas tibi? Nonne omnes contrà convenistis ei? Quomodo habebam ego tali viro adversus stare, habenti pracipue brachium universa militia Italia? An potius ego illum feci Exarchum? Veruntamen denuo obsecro vos per Dominum, quodcunque vultis & definitis fieri in me, citius explete. Novit enim Dominus: maxima mihi dona tribuitis, quacunque me clade jugulaveritis. Percontatus eum quidam de ministrantibus Sagoleva videlicet Sacellarius; Sunt foris etiam aliqui, qui debeant testificari? Respondit scriba: Sunt, Domine, plurimi alii. Deficientes autem bi qui prasidebant sancto, & venerabili astante viro in conspectu eorum, & potissimum cum Spiritu Sancto eum consirmante, dixerunt sufficere testes. Erat quippe interpres eorum, que à Sancto dicebantur, verborum Innocentius Consularis filius Thoma, qui erat ab Africa, & cum interpretareturea, que à beato viro dicebantur, non ferebant. Videns Judex ignita jacula Sancti Spiritus à Deo honorabili viro contra eos prolata, ait ad Innocentium cum furore: Cum nobis interpretaris qua dicit, noli dicere qua dicit. Surgens ergo continuò Sacellarius cum plurimis, qui consederant ei, ingressus est nuntiare Imperatori, quaque ipse voluit. Eduxerunt autem S. Apostolicum virum de loco judicii, magis antem ex aula Caipha, ingestatorio sedili sedentem, & statuerunt eum in medio atrii, quod erat ante cellam Sacellarii, & Imperialis stabuli, quo confueverat omnis populus convenire, & exspectare Sacellarii ingressum. Cirsumdederunt eum excubitores, atque fit omnibus spectaculum formidabile turbis. Post paululum ergo jusserunt cum inferri in solarium dispositionis, ut ellent

sui, jussurus fieri, qua erant facturi. Erat itaque multitudo populorum usque ad Hippodromum convenientium illic. Statuerunt ergo Reverendissimum virum in medio Solarii dispositionis in prasentia totius Senatus subnixum binc, & inde. Facta est ergo constipatio subitò non minima: & exiens

252 essent ibi hactenus, quousque prospiceret Imperator per Cancellos triclinii

ab Imperatore Sacellarius, apertis januis triclinii, ut videret universum populum, peniensque ad Sanetissimum venerabilem virum Martinum Apostolicum, dixit ad eum; Vide quomodo Dominus te adduxit, & tradidit in manus nostras. Tu nitebaris contra Imperatorem? Quid tibi spei erat? Tu dereliquisti Dominum, dereliquit te Dominus: & continuò exclamans Sacellarius, quendam adstantium excubitorum consortem præcepit sine mora auferre psachmon summi, & Apostolici, atque pracipui Pastoris omnium Christianorum, qui Orthodoxam Sanctorum Patrum, & Synodorum Confefsionem, hoc est, Fidem confirmapit, & novi erroris exortos auctores, novos pidelicet hareticos cum impiis dogmatibus eorum Canonice, & Synodice anathematizavit. Cum ergo incidisset psachmon [a] beati viri excubitor, & anno 651. num. 11. corrigiam compaginorum ejus, flatim tradidit eum Sacellarius Prafecto Urbis, dicii faisse Peram, dicens: Tolle cum, domine Præsecte, & continuò membratim incide illum. Supplicationes, vul- Cum his autem omnibus justit adstantibus, anathematizare eum: quod & fecerunt. Non responderunt autem bujusmodi voci viginti virorum anima: sed omnes qui eum videbant, & sciebant, quia est Dominus in calo inspector eorum, que fiebant, demisso vultu cum multa mastitudine recedebant turbati. Suscipientes ergo eum carnifices, exuerunt eum pallio Sacerdotalis stola, & scindentes alas tunica, qua erat interius, à summo usque deorsum, circumposuerunt ferrea vincula in sanctam ejus cervicem, & per omne corpus trabentes eum vi, non conceserunt ei alicubi residere, & animam refocillare, sed à Palatio duxerunt eum, publicantes, & dehonestantes per medium Civitatis ad pratorium, & gladius corameo. Erat autem ei do-

aPfachmon, Baron. go memoriali.

b Mait. 27.

lor magnus: oppidò enim fessus erat, & infirmus præ tantis incommodis, futurus relinquere animam à pressura passionum, & tenuitate corporis. Attamen gaudens spe confortabatur in Domino, & quò magis afflictione, & vi trabebatur, eò sereno obtutu, ductus cum multa constantia anima justus, cum uno solummodo indumento à summo discisso in duas partes, & sine cin-Etorio sequebatur vir tantus fide, & gratia Domini cinetus. Heu, proh dolor! cerneres virum Deo plenum, tanto opprobrio subjectum, ut interiora ejus quodammodo nuda panderentur. Multifarie quidem continuò populorum conspectus, videntes que fiebant, gemebant (ut veritatem dicam) & lacrymabantur: pauci autem ministrorum Satana gaudebant, & subsannabant, & capita transeuntes (sieut scriptum [b] est) movebant, dicentes: Ubi est Dominus ejus, & ubi fides ejus, & ubi doctrina ipsius ? Qui cum penisset in Pratorium dehonestatus, & à carnificibus inculcatus, conjecerunt eum in ima carcerum cum homicidis. Et quasi post unam horam tulerunt eum inde, & transposuerunt in ea, que dicitur, Diomedis custodia, in Pratorio Prafecti. Tanta autem instantia, & vi trahebant eum vinculis nexum, ut dilaniarentur crura, & poplites ejus, & sanguis efflueret per ascensum scalæ ejusdem custodiæ: sunt enim scopulosi, & asperi valde, ac penitus in altum porrecti gradus. Erat autem ipfe Beatus prasentis vita fini proximus, jam in carcere suppliciis anima deficiente ante glaaium, cum non valeret conscendere cum se trahentibus. Introducentes ergo eum

Capitolo X.

eum quomodocumque in custodiam, decidentem sapiùs, ac surgentem posuerunt eum in scamno indutum ferro, & catenis. Tunc enim quando traditus est à Caipha Pilato, ut crucifigeretur, boc est, Prafecto: continuò exuerunt eum carnifices, graviter enim angoribus vexabatur; erat enim intolerabilis hyems: imposueruntque'ei gravissima ferri pondera, & nullus aderat ei hominum ejus proprius, excepto uno solummodo Clerico adolescente, qui cum mansisset in custodia, & superstans lamentabatur magistrum, sicuti Petrus Dominum. Erat autem conjunctus magister custodia eidem Beato: quoniam sic erat mos, ut suturus pati per gladium, conjungeretur magistro custodia illa nocte. Erant ergo dua mulieres, genitrix & nata, pranominata custodia claves tenentes: quaque aspicientes importabilem dolorem sancti illius, qui intertot pænarum genera algore quatiebatur dirissimo, mota compassionibus, quarebant aliquam exhibere misericordiam ei, & contegere eum; sed non audebant propter conjunctum, & custodientem carnificem, putabant enim actutum venturam censuram, ut trucidaretur. Post quasdam verò horas quidam ex ordine militari vocabant ab imo magistrum vigilia carceralis. Discedente eo, una mulierum ergastulorum illorum pietatis viscere ducta accedens, amplettensque bellatorem Christi, & Apostolicum Papam, portansque reclinavit eum in proprio thoro suo, contegens utiliter, o involvens: mansit autem usque ad vesperam sine voce. Vespore autem facto, misit ad eum Gregorius Prasectus eunuchus ex cubiculariis Majoris domus sua cum paucis cibariis, qui refecit eum, dicens: In tribulationibus confidimus in Dominum, non morieris. In quo magis aggravatus ille Beatus ingemuit. Abstulerunt autem ferrea vincula continuò ab eo. [a] a Wid. in cir. epist. Dicesi, che il medesimo empio Patriarca di Costantinopoli Paolo pianges- post epist. 16. fe al ragguaglio diquesto successo, & à Costante, che come gloriandosene, raccontogliene il corso tutto, tutto mesto rispondesse, Hei mihi, & hoc ad abundantiam judiciorum meorum actum est! e richiesto da Cesare della cansa di si grave doglianza, Num quidnam Domine, egli replicasse, non est miserabile, talia pati Pontificem? e scongiurasselo à desistere dal più tormentare un così venerabile Pontifice. Qual cosa risaputa da San Martino, penitus mæstus effectus est, vedendosi inopinatamente ritardata la palma del Martirio: [b] Festinabat enim explere bonum certamen, & abi- b Widem. re ad Leum, quem desiderabat. Mà le preghiere di Paolo surono tarde, perche [c] indi à otto giorni fu esso chiamato al Tribunal di Dio per ren- c Anno 651. der conto alla divina Giustizia, di haver fatto chiamar' il Papa al Tribunale di Cefare. Pyrro, che gli su Successore nel Posto, reintegrato da Co- Morte di Paolo stante nella pristina dignita, gli successe eziandio in meno di un' anno [d] fiantinopoli. nella medesima qualità, e sorte di morte, ambedue ossinati nel male, d Anno 651. Heretici, & impenitenti . Et multa commotione facta, sieguono gli Atti citati del Martirio di San Martino, dirigitur ab Imperatore ad Diomedis custodiam admagnanimum Papam Demosthenes rescriptor, & collaborator Sacellarii, & Libellitius cum eo. Intrantes verò dixerunt ad eum, Dominator noster eximius Imperator misit nos ad te, dicens: Ecce in quanta gloria primus consistens, in qualem ordinem te ipsum duxisti. Nemo tibi fecit hoc, sed tu ipse tibimetipsi. Ipse autem nihil respondit, nisi solum boc: Gloria, & gratiarum actio per omnia soli immortali Regi. Dicit ad cum Demosthenes rescriptor : Dic nobis ea qua de Pyrrho hic, & Roma subsequenter gesta sunt? pro qua causa abiit Romam, jussus, an proprio proposito? Respondens Sanctus Papa dixit, Proprio proposito. Ait Demosthenes: Libellum illum quomodo fecit?

compellente aliquo? Respondet Sanctus vir: Nemine, sed propria propositione. Demosthenes inquit: Veniente Pyrrho Romam, quomodo eum suscepit sanctus vir Theodorus Pradecessor tuus Papa? uti Episcopum? Respondit aquanimis Papa: Uti Episcopum, & quomodo non, si priusquam veniret Pyrrhus Romam, manifeste scripsit Beatus Theodorus ad Paulum, utpote ad eum, qui supplantationem fecit, & alterius thronum invasit? Deinde eodem Pyrrho veniente Romam sponte sua ad vestigia Beati Petri, quomodo non habereteum suscipere, & honorare utpote Episcopum? Respondens Demosshenes, dixit: Verè veritas sic habet. Unde autem sumebatea, que ad usum sui corporis erant necessaria? Dicit Beatus manifeste: De Patriarchio Romano. Ait concertator: Qualis panis dabaturei? Respondit honorabilis pir: Vos. Domini mei, nescitis Ecclesiam Romanam; dico enim vobis, quia quisquis venit illuc miserabilis homo hospitari, omnia ad usum prabenturei, & nullum immunem suis donis Sanctus Petrus repellit venientium illuc; sed panis mundissimus, & vina diversa dantur non solum ei, sed hominibus ei pertinentibus. Si ergo in miserabilibus hominibus hæc fiunt: qui venit honorabilis sicut Episcopus, quales sumptus habet suscipere? Dicit ad eum Demosthenes: Nos didicimus, quia Pyrrhus vi fecit libellum Roma, & quia vincula lignea sustinuit, & multa dolenda passus est. Respondit ille Beatus, & dixit: Nibil tale sactum est . Nam nisi quia formidine aliqui tenentur, non possunt forte loqui veritatem: hie sunt Constantinopoli plurimi, qui tune erant Roma, & sciunt, que ibi gesta sunt: ex quibus interim superest Platto Patricius, qui tunc Exarchus erat, quique direxit homines suos tunc ad Pyrrhum Romam. Percontamini eum de his, si mentior. Veruntamen quid volumus plura quarere? Ecce in manibus vestris retinetis me, & quodcumque vultis consummare, Domino indulgente, in vestra est potestate. Utique si membratim incidatis carnem meam, sicuti Prafecto jussifistis, cum me traderetis, non communico Ecclesia Constantinopolitana. Ecce bic sum, examinate me, & tentate, & invenietis experimentum gratiæ Dei fidelium servorum ejus: interim Tyrrhus in medio veniat, toties anathematizatus, & denudatus honore divino. Stupefactus Demosthenes rescriptor, & admirans super hanc vocem aquanimis Papa audaciam, atque constantiam, pro Christo velle voluntariè mori, quia ad hoc positus erat calix passionis, similiter & ii qui consequenter erant cum eis studentes, accepto libellario, seriatim cuncta, qua dicta crant à sancto viro conscribentes, recesserunt. Fecit ergo Reverendissimus Papa in eodem Diomedis ergastulo octoginta quinque dies post primos nonaginta tres, hoc est, omnes centum septuaginta octo. Venit igitur Sagoleva scriba, dicens: Quia jusus sum, auferre te hinc, & transferre in domum meam, & post duos dies dirigere te, quò jusserit mihi Sacellarius. Interrogante eum Papa, quò ducendus esset, vel in quem locum? noluit ei dicere. Rogabat ergo Sanctus ille, ut laxarctur in eadem custodia, quousque exularet, & ad eam horam auferretur de custodia: & nec hoc concessum est ei. Sed circa occasum solis dicit venerabilis Papa iis, qui erant in ergastulo: Accedite, Fratres, vel faciamus : quia ecce nunc aderit, qui auferet me hinc : & hac dicente eo, biberunt singuli charitatis gratia calicem. Et surgens sereno vultu cum multa constantia, & gratiarum actione, dicit ad unum concurrentium sibi dilectum, qui erat ibi, Veni Domine Frater, da mihi pacem. Erant porrò pracordia Fratris illius (sicut ipse mihi referebat) in illa hora, qualia (ut conjecto) Discipuli illius contemplantis Dominum in Cruce. Cumque ofcuCapitolo X.

ofculum praberet Sanctissimo Papa, pra nimia charitatis abundantia, copio assime inter se lacrymas fuderunt. Omnes verò qui aderant, lamentum terribile faciebant. Anxiatus in hoc vir beatus, flagitabat omnes, ne hoc facerent, sereno vultu dicens, & impositis venerabilibus manibus super verticem eius subridens ait: Bona sunt hec, Domine Frater, hec sunt opportuna: Enon oportet te flere, sed magis gaudere super me. Ad quem illicò cum contritione cordis respondit, Dominus novit, famule Christi, lator in gloria: quia dignatus est Christus Dominus noster propter nomen suum hac te omnia pati. led declamor omnium perditionem. Salutantes ergo omnes eum, recesserunt. Veniens ergo continuò scriba, & auferens cum, intulit in domum suam. Di-Etum est ergo, quia in Chersonam exulaturus esset, & post dies aliquot cognovimus, quia illuc clanculo navigio transpectus est Sanctissimus Apostolicus vir.

Così gli Atti.

Trasportato dunque [a] carico di catene, di patimenti, e di me- a Anno 652. rito il gran Pontefice S. Martino nell' esilio del Chersoneso, da quell' no. erme folitudini scrisse ad un suo secreto Corrispondente, notificandoglil'estremamiseria, in cui esso giaceva, e'l deplorabile abbandonamento di ogni humano soccorso, [b] Indicamus germanæ charitati tuæ, Domine b Marte epistar. Frater, quia postquam egressi sumus ex eo, quod Jeron dicitur, Constantinopoli navigantes sancta quinta feria Cana Domini pertransivimus Farum, & per diversa loca transmeantes Idibus Maji Chersonam pervenimus. Ergo gerulus harum, qui prasentatus nobis tradidit epistolam, post triginta dies post nos à partibus Byzantii venit Chersonam, & gavisi sumus super adventu ipsius, astimantes, quod expensa ab Italia esent nobis missa in terram banc, que deberent nos eo veniente consolari. Et cum interrogassemus, cognovimus ab eo, quòd nihil huc detulerit de Italia: & miratus sum, & glorificavi Dominum', etiam in hoc, quoniam sicut scit, tribulationes nostras dispensat, maxime cum fames in hac terra, & necessitas talis eset, ut panis in eatantum nominetur, non tamen potius videatur, quoniam nisi mittantur nobis ex partibus illis sumptus, vel à partibus Ponti, hic vivere omnino nequimus: [c] Spiritus enim promptus est, caro autem infirma, ut etiam ipse no- c Matt. 27. sti; neque enim dispensatio quavis potest in hac terra ullatenus inveniri in solatium saltem modici sumptus. Si ergo (ut dictum est) transmisum fucrit illine frumentum, & vinum, & oleum, & alia quedam, quomodo tu potueris, festina mittere nobis. Neque enim hujuscemodi mala (ut rcor) non oftendi sanctis, qui ibidem sunt, & iis qui sunt Ecclesiæ illius, ut usque adeò mandatum Domini parvipenderent : præsertim cum Apostolus [d] Phi-d Phi-d. 4. lippensibus scripserit gratias agens eis, quod & Thessalonicam semel, & bis in usum sibi miscrint, ubi & subdit : Habeo autem omnia, & abundo. Si enim Peregrinos illic, idest Roma, ita reficit Sanctus Petrus, quid dicemus de nobis, qui proprii servieius sumus, & saltem ad momentum ministravimus ei, & intaliexilio, & afflictione consistimus? Cognitionem autem seci ad dilectionem vestram quarundam specierum, que comparari debent illic, & horum (quaso te) more solito curam habeto, ut nosti, ad emendum, & mittendum nobis propter multas necessitates, & frequentes infirmitates. Mà furono vane le preghiere del Pontefice, perche vaniriuscivano i tentativi del Clero Romano di porger sollievo al suo angustiato Pontefice; essendo che Costante per togliersi dal volto l'obbrobriosa macchia di Tiranno, intercluse le strade ad ogni preveduto provedimento, acciò il Santo mancasse

MARTINO.

256

Secolo VII.

del Pontefice. b Mart. epift. 18.

difame, più tosto morto, che ucciso. Mà con più compassionevolerapporto de'fuoi intollerabili patimenti ne profeguifce il medefimo Pontefice il racconto in un' altra lettera diretta, [a] come credesi, à qualche Nuove miserie Personaggio del Clero Romano, non apparendo il rincontro del nome, per tema forse, che intercetta non fosse da' Ministri Imperiali, [b] Omne desiderium habemus, dic' egli, semper litteris nostris charitatem vestram. consolandi, & relevandi vos à solicitudine, que vobis de nobis est, vobiscum. verò & omnes Sanctos & fratres nostros, qui curam nostram propter Deum gerunt. Ecce enim & in prasentiarum scribo vobis qua coarctant nos: veritatem dico in nomine Domini nostri. Remoti enim ex omni mundana turbatione & sepositi à peccatis nostris, ecce ipsavita caremus. Siquidem hi, qui in hac regione habitant, omnes Gentiles existunt, & Gentiles mores acceperunt hi quibic habitare noscuntur, nullam charitatem prorsus habentes, quam jugiter hominum natura & inter ipsos quoque barbaros crebra compassione demonstrat. Novit itaque Dominus, quod nisi ex naviculis, que veniunt ex partibus: Romania (ut hi, qui hic sunt, nuncupantur) nec semel de regione ista usque ad unum trimistium frumenti potui comparare, sed nec alterius cujusque generis speciem, nisi (ut prædictum est) ex naviculis, quæ huc rarò veniunt, ut sale onusta recedant, sic potuimus emere unum modium tritici quatuor numismatibus usque ad præsentem mensem Septembrem. Miratus sum autem, & adhuc miror indiscretionem, & incompassionem omnium, qui quondam mihi pertinebant, & amicorum, ac propinquorum, quia sie funditus infelicitatis mea oblitifunt, & nescire volunt (ut invenio ) sive sim super terram, sive non sim: miratus sum quoque multo magis eos, qui sunt Sanctissimi Apostoli Petri Ecclesia: quoniam tanta deberent operari de corpore, ac membro suo, idest super dilectionem nostram ad reddendos nos sine solicitudine, saltem super corporalis usus quotidiano sumptu. Nam & si aurum Ecclesia San-Eti Petrinon habent, frumento, & vino, & aliis necessariis expensa non carent per gratiam Dei, ut modica saltem exhibitionis curam gessissent. Qualem putas conscientiam habemus exhibendi ante Tribunal Christi, accusantibus omnibus, & rationem petentibus, reddentibus hominibus, qui ex eodem luto, & massa consistunt ? Que formido est, que cecidit super homines ad mandata Dei minime facienda, aut timor, ubi non est timor? an subtractione usque nostri spiritus? num ita inimicus omni plenitudini Ecclesia apparuit, & adpersarius illis? Veruntamen Deus, [c] qui vult omnes salvos fieri, & ad agnitionem veritatis venire, per intercessionem Sancti Petri stabiliat corda eorum in orthodoxaside, & consirmet contra omnem Hæreticum, & adversariam Ecclesia nostra personam, & immobiles custodiat, pracipuè Pastorem, qui eis nunc præffe monstratur, quod in nullo prorsus decidentes, vel declinantes, aut dimittentes eorum, que in conspectu Domini, & Sanctorum Angelorum ejus in scriptis professi sunt usque ad pusillum quippiam, und cum humilitate mea coronam percipiant justitia Orthodoxa Fidei de manu Domini, & Salvatoris nostri Jesu Christi. De humili namque hoc corpore meo. & ipsi Domino cura crit, ut sibi placet, gubernare, sive in desinationibus, sive in modico refrigerio. [d] Dominus enim propeest, & quid solicitus sum? spero quippe in miserationes ejus, quod me tradet in cum, quem jusserit cursum. Omnes propter Dominum salutate, & omnes, qui propter amorem ejus meis compassi sunt vinculis. Dominus excelsus potenti manusua protegat vos ab omni tentatione, & salvet in regnum suum. Così egli, authenticando il fuo

C 1. Tim. 2.

J Phil. 4.

Capitolo X.

257

il suo dire un degli allegati Compagni, che con le seguenti preghiere implora soccorso di pane al relegato Pontefice, [a] Veniens ergo Cher-citata apud epist. sonam, post dies aliquot scripsit epistolam in Byzantium ad quendam, quem S. Mari. 16. ipfum propter Dominum, & rectam Fidem amabat; cum eßet in magnatribulatione, & exilio idem sepe dictus Pater noster sanctissimus constitutus. postulans aliquarum specierum subsidia propter multas, & frequentes graves agrimonias corporales, angustiasque omnimodas regionis illius, ed quod nibil ibi inveniretur, pracipue triticum, quod quidem illic tantum nominabatur : unde jurejurando scripsit, quia navicularis illuc veniente, & parum tritici habente ad commutationem salis, vix potuerit emere ex eo unum modium tritici quatuor solidis, & cum multis hoc precibus. Diversas autem angustias, scripsit santta ejus anima pati se ibi non solum corporalibus augustiis, sed etiam habitantium, & dominantium ibi malis oppressus: ita ut penitus contritus malis, pene jam moreretur, suasione videlicet dominantium à Byzantio. Quamobrem, quaso vos, humilis peccator, & famulus vester à Deo honorabiles Patres, ut quemadmodum ego visa mihi, & audita diligentissime declaravivobis, hoc est, imminentes tentationes beatissimo Pane propter rectam confessionem in Christo Domino, & propter anathematismum in novos factum haroticos, quamquam pauca ex multis per viam, qua potui dirigere, scripsi; ita & vos zelum habentibus culturæ Dei explicate eadem, & conamini eum imitari, & traditiones Sanctorum Patrum retinere secundum imitationem ejus, & non communicare omninò contrariè sentientibus, obsecrantes etiam pro me indigno famulo, qui scripsi, quod cum eo, & vobiscum sit misericordia Christi Domini nostri : Amen. Nè andò guari à lungo il suo penare ; conciosiacosache Emorte, elaudi. estenuato da' patimenti, nel terz' anno di Esilio volò al Cielo con quella bella palma di Martirio, che reselo glorioso per il merito à Dio, & ammirabile per la costanza al Mondo. [b] Simulent nunc b S. Audoen, in Hæretici, esclama qui il gran Vescovo Sant' Audoeno, quantum po-vita S. Eligii c. 34. lunt; confundantur, & erubescant à se Martyrem factum, quampis in Decemb. pace eum exhalasse animam clamitent : quampis non à se interemptum, sed propria fingunt morte defunctum, quasi non eum pæna consumpserit, in quo pana consumpta est. Qui si in prasenti nunc adessent, hac à me pro Martyre verba audirent; & si imminente carnificis gladio mortuus non fuit, in confessione tamen Catholica Fidei in exilium relegatus, post continuam, & indefessam professionem gloriosum mortis exitum meruit, sicque ad Deum suum redeuntem calestis aula Martyrem suscepit. Neque enim virtus ejus, aut honor minor est, quò minus Beatis Martyribus aggregetur : quia (quantum in ipso) aquanimiter toleravit quicquid ei adversitatis oblatum est. Nam sicut quidam testatur, non est inferior gloria, sed potius excellentior, sustmere Martyrium pro eo, ne scindatur Ecclesia fallaciis hareticorum, quam est illa, ne immoletur Idolis impulsu Paganorum. In Paganorum namque persecutione unusquisque tantum pro anima sua, in Hæreticorum verò pro universali patitur Ecclesia. Idcircò potiorem eum dixerim, qui proculdubio excellentior, magisque eximius comprobatur. Hac pauca de tanti viri memoria Eligii vita sibi inserta habeat, loquaturque ca, ubicumque Eligii vita legetur per sacula, quantum Martinus Fidei dogmate claruerit. Qua quidem nos dilectionis gratia hactenus narrasse susficiat, ut sic tam eximi viri memoria, qui utique Collegis meis in Urbe Romana multa impendit bona, quamvis in Temo II.

MARTINO. Secolo VII.

Mart.

S. Audoeno. Soggiunge Anastasio, [a] Directus est in exilium supradictus vir sanctissimus in locum, qui dicitur Chersona, & ibidem (ut placuit Deo) b 12. Novembris. vitam finivit [b] in pace Christi Confessor, qui & multa mirabilia operatur

usque ad hodiernum diem; e con degno elogio conchiude S. Gregorio Secon-

Oriente frequentetur, non usquequaque in Occidente oblivioni tradatur. Così

Leon. Ifaur.

c Greg. II. ep. ad do, scrivendo à Leone Isaurico Imperador' Heretico d'Oriente, [c] Beatum Martinum esse Sanctum, testatur Civitas Chersonensis, & Bosphori, in quam relegatus est, & totus Septemtrio, atque incola Septemtrionis, qui ad sepulchrum eius confluunt, & morborum curationes experiuntur, atque utinam faxit Deus, ut nos Martini viam ingrediamur, eandemque sortem subea-

d Magd. e.g. e.20. mus. Manon così di un tanto gran Pontefice [d] li Magdeburgenfi, che e S. Mart. in ep. apertamente lo ripigliano macchiato di Novazianismo, perch' egli [e] inad Amandum. Calumnie degli segnasse, Non ese dandam veniam Presbyteris, vel Diaconis post ordinatio-Haretici Magde, nem suam peccantibus. Mà son'eglino quegli, che detestano la Confessioburgenst contro ne Sacramentale, e non S. Martino, il quale nella citata epistola non parla il Santo Pontesi, del perdono de percati, mi della restituzione al Sacro Ministerio: volendel perdono de' peccati, mà della restituzione al Sacro Ministerio: volendo ilpio, e dotto Pontefice, che i Preti, e Diaconi per grave peccato sieno deposti dalloro grado, e se contriti domandano il perdono, sia loro conceduto, manon mai possano essere restituiti all'esercizio de' loro gra-

di, in conformità della dottrina commune della Chiesa.

Relegato dunque S. Martino non tanto come vivo fra' morti, quanto come morto fra vivi, comando Costante al Clero Romano, che nuovo Succefforc egli eleggesse nel Pontificato. Fù acerbo, e duro il comando, mà pronta, e forte la resistenza; essendo che non volle il Clero giammai ammetter' altri nella Sede Pontificia, vivente quegli, che giustamente la possedeva, benche inginstamente ne sosse stato scacciato. Mà per non soccombere alla violenza di un'Imperadore precipitato nel male, erifoluto nell'eseguirlo, dubbioso eziandio, che con scandaloso scisma di qualche mal ponderata elezione non aggiungesse Cesare nuova piaga al dilacerato Christianesimo, con savia avvedutezza egli acconsenti di promuovere [f] al Posto di Vicario Pontificio Eugenio, Ecclesiastico accreditato nella pie-

f Baron.anno 652. Mall. in fine .

tà, che poco tempo visse, mà pur sopravisse à S. Martino, e perciò doppo di lui sii adorato dal mondo per legitimo Successore nel Pontificato. Mà in questo breve tempo del Vicariato di Eugenio, fatto in Roma successe di fingolarissimo documento ai Posteri della fede, e zelo del popolo, e g Anast. bibl. in Clero Romano. [g] Hujus Eugenii temporibus, dice Anastasio, Petrus Patriarcha Constantinopolitanus direxit Synodicam ad Sedem Apostolicam, juxta consuetudinem, omninò obscurissimam, & ultra regulam, non autem declarans operationes aut voluntates in Domino nostro Jesu Christo. Et accensus est populus & Clerus, eò quòd talem Synodicam direxisset, que minimè est suscepta, sed cum majore strepitu est à Sancta Dei Ecclesia projecta: ut eti am nec eundem Papam dimitteret populus vel Clerus Missas celebrare in Basilica Saneta Dei Genitricis semperque Virginis Maria, qua appellatur ad Prasepe, nisipromiliset iis ipse Pontifex minimė eam aliquando suscipere. Così Anastalio, al h Baronianni 653. quale degnamente soggiunge [b] il Baronio, Exquibus plane innotuit Im-

Eugenio.

mum, I.

peratori, impossibile esse haresim in Ecclesia Romana plantare, cum perspicue intueretur, quod non Pontifex tantum, sed Clerus omnis, & Senatus populusque Romanus adeò libere ingenuèque detestari solerent & execrari, quicquid su-

C.A-

spicionem haberet haretica pravitatis.

## CAPITOLO XI.

Eugenio Romano, creato Pontefice l'Anno 654.

Vitaliano di Segni, creato Pontefice li 3. Agosto 655.

Successi, Esilio, Dispute, e Martirio di S. Massimo Aba-te. Castighi, disgrazie, e morte di Costante, e successione all'Imperio di Costantino Pogonate.



Ostante in tanto riconoscendo il Typo come figlio della sua empietà, risoluto di sostenerlo à costo di ogni Successi, e Martifierezza, e di ogni più barbara giammai non prattica- Abate. ta crudeltà, haveva ancora risoluto di togliere affatto dal mondo, chiunque ostava all' Imperial Decreto, e ardimento prendeva di contrariarlo. Due erano li Con-

tradittori, che gli resero obbrobriosa la fama, e detestabile la memoria; uno di essi San Martino, honore, e gloria della Chiesa Latina; l'altro San Massimo, che viveva in Roma samoso per la disputa, e vittoria riportata da Pyrro, splendore, e fregio della Greca, ambedue impugnatori eterni de' Monotheliti, e conseguentemente eternamente sottoposti allo sdegno inesorabile di Costante. Era stato San Massimo col Monaco Anastasio suo Compagno per ordine di Cesare condotto anche esso prigione à Costantinopoli, prima eziandio, che vi giungesse San Martino; & un' Autore di [a] a Apud Bar.anno quei tempi riferendo r successi di questo nobile Prigioniere, Appe-650. m.26. na, dice, ei approdò à quella Regia Metropoli, che gli si secero avanti alcuni armati satelliti ex solo vultu animi acerbitatem ostendentes, i quali baldanzosamente, e sfacciatamente lo spogliarono nudo, e per le publiche vie lo strascinarono dentro un'oscuro ergastolo, seguitato dal suo Discepolo Anastasio, che piangente, e muto accompagnollo sin' alla porta del Carcere, dal quale su egli poi escluso, acció la divisione de' Compagni rendesse più sensibile l'acerbità delle miserie. Doppo alcuni giorni sù il Santo Vecchio introdotto nel Palazzo, Senatu universo sedente, ac truculentum aliquid, & furens in eum intuente. Quale quivi fosse l'arroganza de'Giudici, quanta la confusione del Santo, quale la malizia delle interrogazioni, quanta la magnanimità delle risposte, quale il terrore delle minaccie, quanta la costanza nel dispregiarle, e quale, e quanta in tutti la secreta compassione di vedere quell'emerito Archimandrita in età prossima R 2

NO ..

657. n.30.

h spud Bar, anno 650. W.31.

c Idim n. 32,

alla ottogenaria, Greco di Nazione, Secretario una volta dell'Imperadore Heraclio, e che per fama, e publiche gesta haveva illustrate rutte le trè a Vide scripta in: Parti del Mondo, & illuminate le Scuole dell'una e l'altra [a] Chiesacon apad Baron, anne libri di profondiffima dottrina, rimproverato allora, qual viliffimo fantaccino, di tradimenti, di ribellioni, e di ogni più enorme delitto, investito con pronta attestazione di mendicati, e faisi testimonii, e per maggior' onta di avvilita innocenza, dir'egli sua causa sol tanto non nudo, quanto ricoperto, e cinto di catene, meglio esprimer non puossi, che con le sue medefime parole, che con un gran sospiro egli lanciò suori dal cuore in risposta, appellazione, e prova della sua cansa [b] dicendo, Gratias ago Deo meo, quod in manus vestras sim traditus, talibusque criminibus petar, ut his involuntariis, qua voluntate à me commisa sunt, deleantur, atque ut vita mea maculas aspergam. Così egli saviamente deluse l'iniquo Giudizio, sì per non irritare i Giudici con la contradizione, sì per non fomentarne l'audacia con l'approvazione degli opposti delitti, come per non inferocirli maggiormente col dispreggio del filenzio. Mà incalzate le accuse, su egli ripigliato di haver detto, [c] Nefas esse, nec rationi consentaneum, Regem Sacerdotem appellari. E qual delitto, rispose, è egli questo, l'haver' aserito ciò, che il non confessare sarebbe peccato? Forse a' Rè appartiene, definire de dogmatibus, & ungere, & manus imponere, & panem Calestem offerre, & altariassistere, & quacumque alia agere, qua diviniora sunt, sacramentaque sublimiora? E con invitta prontezza ratificando il suo detto, nulla atterrito dalli horribili minacciamenti de' preparati tormenti, Hac elocutus sum, egli soggiunse, & nunc loquor. Ob hac me quivis vel absolvat, vel damnet; neque enim injuria homo ab homine affici potest, quamvis omnium gravissima patiatur. Mà questi surono preparamenti più tosto del Giudizio, che il Giudizio ordito, e disposto contro il Santo: onde con animi doppiamente irritati discesero finalmente i Giudicià ciò, che più ad essi premeva, cioè à Pyrro, al Typo, alle due volontà, & alla Fede; e perche fremendo eglino dissero, Tucagione fosti, che Pyrro à forza di cruciati rinunziaße al dogma Cattolico dell'una polontà di Giesù Christo, e nella Chiesa Romana l'Heresia professasse delle due volontà? Così si opprime la verità? Così si violenta la credenza? Così si prattica frà Christiani? negando il Santo l'afferta calunnia, fiì egli allora gittato à terra co'calci, calpeftato co' piedi, investito co'schiasti, percosso co'bastoni, lordato co'sputi, e con acclamazione d'improperii tolto dal Tribunale, e strascinatopiù tosto, che ricondotto nel Carcere, d'onde doppo breve dimora di nuovo estratto, e di nuovo accusato per Origenista di massime, per subornatore di Pyrro, per contradittore del Typo, ed egli sempre con sereno volto, e confortiragioni rigettando il falso, e sostenendo imperturbabilmente il vero, viddeti allora un spettacolo forse giamma i non veduto in Costantinopoli, trionfar nuda, e bella la verità, e confusa in se medesima con tanta dimostrazione di evidenza la malvaggità, la falsità, el'Heresia, che muti, e cheti si partirono quindi li Giudici, il Senato, e gli Accusatori, e d Idea num. 34. portatisi dirittamente da Cesare, loro mai grado confessarono, [d] Maximus in sermonibus est invictus, nec ei quisquam persuadere potest, ut nobis assentiatur, tametsi conetur quis supplicio eum afficere. Ma istigati da Cefare ritornarono ben tosto gli empii Ministri nelle surie diprima, e strettolo ai punto, Tu, [e] dissero, cujus es Ecclesia? Si Catholica es Ecclesia, conjun-

co f. ...

e 1.16. 2.35.

ye

26T

ge te nobiscum, ne, qua non expectas, patiaris; ed allora siì, che in cos? bella occasione proferisse S. Massimo quella nobile Confessione della superiorità della Chiesa Romana, fondata da San Pietro, e Madre, e Capo ditutte le Chiese, la cui sede deve tenersi da tutti li Fedeli, come notorio distintivo, e regola del Christianesimo, Dominus, egli disse, cum Catholicam Ecclesiam, rectam, & salutarem Fidei Confessionem ese dixit, idcirsò Petrum, qui benè confessus erat, beatum dixit, super quem talem se adificaturum Ecclesiam, universorum Dominus pronuntiavit. Eglino allora rinforzarono l'argomento, e dissero: Insegnandosi nella Cattolica Chiesa, che due siano le operazioni di Giesù Christo propter differentiam, mà una propter unitionem, perche dunque Tu non concordi con Noi? Spieghisi più chiaramente il vostro detto, soggiunse subito San Massimo, e nulla penarò di essere tutto con Voi; Duas propter unitionem unam dicitis factas esse, ac prater eas aliam? Non, risposero gli Heretici, sed duas unam propter unitionem. Allora come vittorioso il venerabile, e dotto Vecchio, Liberati sumus omni negotio, qui nobis ipsis fidem insubsistentem, ac Deum sine existentia finxerimus. Nam si in unam confundimus duas propter adunationem, ac rursum in duas dividimus unam propter differentiam, nec unitas erit, nec dualitas operationum, que invicem se tollunt, ac faciunt operationis expers id, cui inharent, & omnino non existens, nullum habens ex natura motum, qui auferri non possit, quique nullo conversionis modo alteretur, ac mutetur. Omni igitur essentia privatum erit, secundum Patres, non habens operationem essentialiter, qua ipsius character sit. Hoc igitur dicere non possum, nec hoc edoctus sum à Sanctis Patribus conficeri. Quod igitur vobis videtur, qui potestatem habetis, facite. Fecero gli Heretici, se non ciò che volevano, ch'era il dargli la morte, ciò che giudicarono peggio della morte, cioè il prolongargli la vita nelle miserie dell' esilio, conducendolo à Bizia, & i suoi Compagni à Perba, luoghi barbari, non meno di nome, che di Gente.

Relegato dunque San Massimo in Bizia di Tracia, viss'egli colà degno Campione della Fede sei anni, frà continui patimenti, negletto, e dimenticato anche da' fuoi medefimi inimici, che col martirio dell' estremo abbandonamento stimarono di renderlo eziandio rincrescevole à sè medesimo. Mà nulla giovando per ifmuovere quel faldo cuore nè l'acerbità de' cruciati, nè il disprezzo della Corte, nè la desolazione del penosissimo esilio, con ingegnofa crudeltà rifolvè Costante di abbatterlo co'il colpo di una lancia, che bene spesso atterra i petti, che hanno dell'Heroico, e del Grande. Destinogli una sontuosa Ambasciaria di due Cavalieri patricii, Theodosio e Paolo, aggiungendo allo íplendore della nobiltà de' Messi la forza dell'eloquenza nella persona di Theodosio Vescovo di Cesarea, huomo potentissimo nell'arte del dire, e prattichissimo di quella più fina dell' ingannare. Le commissioni surono offerte, dignità, titoli, ricevimenti, ricchezze, & honori, se Massimo cedesse: & al contrario minaccie, strapazzi, ingiurie, tormenti, e l'istesso martirio, s'egli saldo persistesse nel proposito. [a] Mittitur ad Sanctum in exilium degentem, dicono gli Atti a Apud Bar. anno authentici di questo successo, Theodosius ille Casarea Bithynia Episcopus, 656 n.3. & Paulus, & Theodosius alter, uterque Patricius, & Proconsulari diquitate, veniunt que ad eum, ut ab Imperatore, & Patriarcha Constantinopoleos

missi. Hi multos variosque sermones beato viro prætenderunt, mode de

Secolo VII

NO.

lantes, modò comminantes, modò etiam aliquid sciscitantes, atque interrogantes. E perche le interrogazioni surono di sì alte materie, e di sì prosonda Theologia le risposte, cipersuadiamo, che col registro di esse, possa al Lettore tanta utilità recarne l'intelligenza, quanta attestiamo haverne ricevuta noi in leggerne, e ponderarne li sentimenti. Sieguono dunque gli atti accennati, cum igitur ad [a] eum venissent, consederunt, eique, ut sederet, permiserunt, cum videlicet unà cum ils Byzia esse Episcopus.

a Idem ibid. n.4.

Theodosius itaque ei dicit, ut te habes Domne Abbas Maxime?

Ad quem ille, ut ante omnia sacula prafinivit Deus vita mea actum ex ejus providentia pendentem, sic habeo.

At Theodosius, quid igitur, inquit, ante omnia sæcula res uniuscujusque

nostrum Deus præsinivit?

Maximus, præcognitio, inquit, cogitationum est, & sermonum, & operum, quæ in nostra sunt potestate: præsinitio verò determinatio est eorum, quæ eveniunt, in nobis non sita.

Tum Theodosius, quanam potestatis nostra sunt, quave non sunt?

Cui Maximus, omnia cognoscens dominus meus, explorandi causa cum

servo suo loquitur.

At Theodosius, per Dei veritatem, ignorans ignoravi, ac discere volo, quid discriminis sit inter ea, qua in nostra potestate sunt, & quomodo alia

in prascientiam Dei cadunt, alia in prasinitionem.

Et Maximus, in nobis sita sunt voluntaria omnia, ut virtutes, atque vitia: nostra verò non sunt potestatis, pænarum, que nobis accidunt, irrogationes, aut contrariorum. Neque enim potestatem habemus punientis morbi, aut jucunde sanitatis, sed causarum, que hec efficiunt; ut morbi causa est intemperantia, temperantia bone valetudinis, & Regni Calorum causa est mandatorum custodia, quemadmodum horum prevaricatio ignis eterni.

Theodosius, quid, inquit, affligeris hoc exilio? quòd quadam hac cala-

mitate digna perpetraris?

At Maximus, Deum oro, ut hoc incommodo definiat eorum panas, qua

in eum deliqui transgressione justissimorum mandatorum.

Tum Theodosius, an non probationis causa multis calamitas infligitur?

Maximus, probatio Sanctorum est, ut perferendis incommodis vita hominum ostendatur eorum erga ea, qua natura honesta sunt, simul declarans ipsorum omnibus ignoratas virtutes, ut in Job, & Joseph: nam ille ad demonstrandum occultam fortitudimem tentabatur: hic probabatur, ut sanctificans ostenderetur temperantia. Et quivis Sanctorum involuntarie in hoc saculo assistitus, ob quandam talem dispensationem assistent, ut per insirmitatem, qua ipsis permittebatur inservi, superbum, & Apostatam conculcarent Draconem, idest Diabolum. Patientia enim prolationis opus est in unoquoque Sanctorum.

Theodosius verò, per veritatem Dei, inquit, benè dixisti, & consiteor utilitatem, ac vellem in talibus semper vobiscum loqui; e poco doppo il medesimo Theodosio soggiunse, Quid mali consitemur, ut à nostra com-

munione te segreges?

At Maximus, quòd unam operationem dicentes Divinitatis Salvatoris nostri Jesu Christi, consunditis & Theologia & dispensationis verbum. Nam si credi oportet Sanctis Patribus dicentibus, quorum una est operatio, eorum

eorum eße effentiam unam, Quaternitatem facitis Sanctam Trinitatem, quasi ejus incarnatio fuerit Verbo connaturalis, ac discesserit à cognata fecundum naturam identitate, quam nobiscum, & cum Sancta Dei Genitrice habet. Rursum dum tollitis operationes, & sancitis unam voluntatem Divinitatis ipsius, atque humanitatis, detrahitis ei bonorum distributionem . Si enim operationem nullam babet, secundum eos, qui id affirmarunt, videlicet, quamvis velit misereri, non potest, derogata ei bonorum operatione: siquidem absque operatione, & efficacia naturali, nullares operari, aut agere nata est. Caterum & carnem facitis voluntate quidem opificem omnium saculorum, omniumque rerum una cum Patre, & Filio, & Spiritu Sancto, natura verò creatam, aut verius dicendo voluntate experte principii ( siquidem divina voluntas sine principio est, ut Deitate principium non habente, ) naturam verò recentem : quod omnem non solum amentiam exuperat, sed etiam impietatem. Non enim dicitis solum simpliciter unam voluntatem, sed hanc divinam. Divina autem voluntatis nemo potest principium cogitare temporarium, aut finem, quandoquidem nec natura divina, cujus est essentialis voluntas. Item aliam inducentes novitatem, detrabitis omnino Christo omnes notas, & characteres, quibus noscitamus divinitatem ejus, & humanitatem, qui legibus, ac typis sancitis, ne una, neve dua in ea voluntates, aut operationes dicantur : quod est rei minime existentis. Entium enim nullum, sive intelligibile sit, caret volendi facultate & operatione, sive sensibile, operatione sensus, sive prorsus inanimum, Gomnis expers vita operatione, qua secundum habitum dicitur, Gaptitudine : idque oftendunt hac omnia, qua sensibilia comprehendunt sensibus fuis; eorum enim, que sentiuntur, actus eft, quod subjiciuntur, visui quidem per propriam superficiem, auditui per sonum, olfattui per odorem quemdam innatum, gustatui quibusdam saporibus, tactui per renisum. Quemadmodum enim operationem dicimus visionis, videri aliquid, & catera omnia codem modo se habere perspicimus. Si igitur nullum ens omni prorsus operatione vacuum est, Dominus autem, ac Deus noster nultam habet naturalem voluntatem, aut operationem in alterutro eorum, ex quibus, & in quibus, & qua ipse est; quomodo possumusese, aut vocare Dei cultores, affirmantes nullo modo facultatem volendi, aut operandi habere Deum, qui à nobis adoratur? Plane enim à Sanctis Patribus docemur, docentibus, quod enim nullam facultatem habet, id neque est, nec ulla ejus omninò positio; e più sotto, falsos Apostolos, & falsos Prophetas, & falsos Doctores, solos cogito Hareticos, quorum sermones, & ratiocinationes perversa sunt. E perche S. Massimo citò il Sinodo di Roma contro i Monotheliti, e

Theodosio rispose, Non est valida Synodus habita Roma, qua Impera-

toris facta sit injussu.

Soggiunse Massimo in tal degno tenore, si Synodos sactas Regum Imperia sirmant, non pia sides: recipe Synodos, qua contra Homousion sunt habita Imperatorum jusiu, nempe primam, qua Tyri, alteram, qua Antiochia, tertiam, qua Seleucia, quartam, qua Constantinopoli sub Eudoxio Ariano, quintam, qua Nicaa Thracia, sextam, qua Sirmii, ac multis post temporibus, septimam, qua Ephesi, cujus Princeps Dioscorus suit; nam has omnes jusa Imperatorum congregarunt: attamen damnata sunt omnes, proptered quod sancita in illis dogmata sine Deo sacta, Deo adversabantur. Cur autem cam non repudiatis, qua Paulum Samosatensem deposuit, habita sub Sanctis

VITALIA- 264 Secolo VII.

& Beatis Dionysio Papa Roma, Dionysio Alexandria, & Gregorio Thaumaturgo, qui ejus Synodi Princeps suit? quia jussu Imperatoris sasta non est? Illas novit probas, & sanstas Synodos pius Ecclesia Canon, quas retitudo dogmatum probavit. Et sanè (ut novit dominus meus, & alios docet) bis in anno Synodos in unaquaque Provincia sieri Canon jubet, jussionis regia nulla mentione sasta: idque ad munimentum Salvatoris nostra Fidei, & emendationem eorum, qua pertinent ad id, quod divinum Ecclesia caput est. E poco doppo.

Ibi verò Theodosius: Unam, inquit, operationem Christi hypostaticam

debemus addere.

At Maximus : Videamus quid mali ex eo nascatur, & fugiamus peregrinam hanc vocem; hac enim est solum hareticorum, qui plures Deos inducunt. Nam si hypostaticam Christi dicimus unam operationem, Verbum autem non convenit secundum hypostasim Patri, & Spiritui, ac videlicet ne secundum hypostaticam quidem operationem; cogimur autem ut Filio, ita & Patri, & Spiritui hypostaticas operationes tribuere : secundum pos quatuor operationes habebit beata Deitas; tres, qua determinant personas, in quibus eft; & unam communem, que significet communionem secundum naturam trium bypostaseon : ac secundum Patres (siquidem eorum doctrinam accipimus ) morbum contrahemus opinionis quatuor deorum : naturalem enim, non bypostaticam omnem operationem esse dicunt. Quod si hoc verum est, ut sanè est, demonstrabitur nos dicere quatuor naturas, & quatuor deos inter se hypokali, & natura differentes. Et tamen quis unquam dixit, aut contemplatus est propriam operationem cujusvis carum rerum, qua sub aliquam speciem reducuntur, & que natura sub communem definitionem speciei ponuntur? Nunquam enim quod natura commune est, alicujus unius, & solius proprium eft: nam hypostatica signacula, que personam designant, ut aduncus nasus, aut simus, aut glaucus color, determinandi vim habent numero inter se differentia, & maxime propria, & distinguuntur ab iis, que communia sunt, & communiter dicuntur, ut animal rationale, mortale, quod est ejus rationis, qua generalis est: omnes enim ejusdem vita participes sumus, & rationabilitatis fluxus, defluxus sedendi, standi, loquendi, tacendi, & videndi, & audiendi, qua ejus rationis sunt, qua communiter in nobis consideratur. Qua-mobrem ea vox innovanda non est, qua vim nullam habet, quaque nec à Scriptura est, nec à Patribus, sed peregrinam existimare debemus, ac perversitate inventam : eam sane oftende mihi positam apud quemvis Patrem, ac rursus quæramus sententiam ejus, qui eam dixerit.

Quid igitur ? ait Theodosius, nullo modo in Christo unam operationem

dici oportet?

Et Maximus: A sacra Scriptura, & Sanctis Patribus nihil hujusmodi dicendum accepimus: sed quemadmodum duas Christi naturas, ex quibus est, ita & naturales ejus voluntates, & operationes convenientes ei, qui natura Deus & homo est, credere, & consiteri, nobis permissum est.

At Theodosius: Sic & nos confitemur, & naturas, & differentes operationes, id est divinam, & humanam, ac ejus divinitatem volendi vim habentem, itidemque humanitatem; quandoquidem sine voluntate anima ejus non erat:

duas verò nescimus, ne eum secum pugnantem inducamus.

Tum Maximus: Cur igitur numerus naturis assignatus non dividit; cum verò in voluntatibus, & operationibus dicitur, vim dividendi habet?

Theo-

Theodosius: In his omnino habet divisionem: nec Patres numerum in voluntatibus, & operationibus dixerunt, divisionem sugientes: sed aliam & aliam divinam, & humanam duplicem, ut ipsi dixerunt, & dico, & testissicor.

Cui Maximus : Per Deum, si quis tibi dicat aliam , & aliam : & quot

intelligis?

Theodosius verò: Scio, inquit, quomodo intelligam: duas verò non dico. Tunc conversus Abbas Maximus ad Principes, dixit: Per Dominum, si audietis unam, & unam, aut bis duo, aut bis quinque: quid intelligentes respondetis ita dicentibus? Et dixerunt; Quoniam adiurasti nos, unam, & unam, duas intelligimus: duas quoque, aliam, & aliam: bis duo, quatuor: bis quinque, decem. Et quasi verecundus Theodosius illorum responso, dixit: Quod à Patribus distum nonest, non dico. E qui egli quasi convinto, mà non persuaso, e come se per sorza, ò per convenienza ottener volesse il consenso dall'avversario sopra un punto non solo dubioso, mà apertamente contrario alla Fede, soggiunse, Nullomodo dicis unam vo-

luntatem, & unam operationem in Christo?

Massimo allera rispose: Non capit me hoc unquam dicere; & dico causam; Quia peregrina hac est Santis Patribus vox, duarum disferentium naturarum unam voluntatem, & operationem. Deinde verò, & omnimodo qui hoc dicit, invenit ex adverso absurditatem sibi occurrentem. Primum enim, si dicam naturalem, timeo confusionem. Secundò, si hypostaticam, divido à Patre, & Spiritu Filium, ac tres voluntates videbor inducere non convenientes inter se, quemadmodum & hypostases. Tertiò, si dicam, ut unius unam voluntatem, & operationem, cogor & unius Patris, & unius Spiritus dicere, tametsi nolim, unam voluntatem, & operationem; ac sermo incidere invenietur in multos deos. Quartò, si dicam, per cognationem, ac necessitudinem, & amicitiam relativam, Nestorii personalem divisionem induco. Quintò, si dicam, prater naturam, corrumpo existentiam volentis: natura enim corruptela est, quod est contra naturam, sicut Patres dixerunt.

Ibi Theodosius, Unam propter unionem, inquit, Salvatoris nostri voluntatem omnimodo debemus dicere, quemadmodum Pyrrhus, & Sergius pul-

chrè (ut arbitror) intelligentes scripserunt.

Et Maximus: Si propter unionem una Dei, & Salvatoris nostri (ut Pyrrhus, & Sergius, & Paulus scripserunt) facta est voluntas: primò alterius voluntatis, secundum eos, Filius erit, quam Pater, qui propter naturam voluntatem habet, non propter unionem, qua in Filio: quandoquidem non idem est unio, & natura. Item secundò, si propter unionem una, secundum eos, Salvatoris nostri facta est voluntas: causam ejus habebit omnino unionem, neutram verò earum, ex quibus est naturarum: & amicitia, & familiaritatis relationis, secundum eos, apertè erit voluntas, non natura: naturam enim, non relationem, veritatis novit sermo. Tertiò, si propter adunationem (ut dicitis) una Salvatoris facta est voluntas; qua voluntate ajunt ipsam factam ese unitionem? Non enim (si veritas iis est cura, & volunt essignere, quod præter rationem est) dixerint ea, qua per ipsum est facta. Quartò, si propter unitionem una Salvatoris facta voluntas est: ante unitionem videlicet aut multas voluntates habebat, aut penitùs nullam. At siquidem multas habebat, diminutionem multarum subiit, in unam contra-

Etus voluntatem, & conversionis apertè recepit passionem, imminutionem nempe multarum voluntatum, quæ ei naturaliter inerant. Sin erat absque voluntate, potiorem quàm naturam ostendit unionem esse, ex qua voluntatem adeptus est, cujus natura erat indigens, ac rursum convertibilis apparuit, relatione id consequutus, quod per naturam non inerat. Quintò, si propter unionem, Salvatoris nostri voluntas facta est una, secundum utrumque eorum, ex quibus est: suit Deus voluntate recens, idem propter unionem natura manens aternus, ac homo voluntate expers principii, manens secundum naturam recens: quod impossibile est, ne dicam impium. Sextò, si ob unionem sacta est naturarum voluntas una: cur eandem ob causam, naturarum sacta non est una natura? Interpellans autem longiorem horum progressum Theodosius Episcopus, dixit: Quid igitur propter unitionem sactum est, si ob eam nibil horum suit?

Maximus verò: Ostendit eum, inquit, qui sine carne erat, veraciter suise incarne; eum, qui natura Deus erat, & omnium opisex, prabuit aperte natura hominem factum, non conversione natura, aut diminutione ullius eorum, qua natura erant, sed vera assumptione carnis intelligenter animata, sive indesicientis humanitatis, omni perpurgans contracto secundum naturam crimine primorum parentum: & ratione mutua connexionis, admirabilem verè rem, ac stupendam secit, totum inter homines Deum, eundem integrum manentem in propriis, eundem totum in divinis hominem, totum manentem in propriis, nec iis excidentem: commeatus enim, & commercium naturarum inter ipsas, & naturalium, qua iis insunt, ex Deiloqua Patrum nostrorum doctrina, non transitio ob unionem, nec mutatio sacta est; quod proprium est eorum, qui veritatem interpolantes, unitionem faciunt consusionem, ac ideireò multimodis versantur in novitatibus, ac propter inopiam stabilitatis rationis sua pios persequuntur.

Hæc cum audisset Theodosius Episcopus, visus est cum cæteris, qui cum co aderant, ea probare; rursumque ad Sanctum dixit: Fac charitatem. Quid illud est, quod nobis dixisti, neminem secundum hypostasim operari, unumquemque secundum naturam? mihi enim illud, propterea quòd non in-

tellexerim, officit.

Et Maximus: Non operatur quisquam secundum hypostasim, sed secundum naturam : ut Petrus, & Paulus aliquid faciunt, sed non Petrice, & Paulice, verum humanitus : ambo enim naturaliter homines juxta communem ex definitione comprehensam rationem natura, at non hypostaticè juxta id, quod propriè quale est. Eodemque modo Michael, & Gabriel sunt in opere, sed non Michaelice, aut Gabrielice, sed Angelice: ambo enim Angeli. Sieque in omni natura, qua multo numero pradicatur, communem intuemur, non singularem operationem. Quamobrem, qui hypostaticam, & personalem operationem dicit, inducit ipsam naturam, que una est, factam esse operationibus infinitam, & à se ipsam differentem secundum multitudinem individuorum, qua sub ipsam reducuntur. Quod si pulchrè se habere accipiemus, in omni natura rationem, quomodo ea est, corrumpimus. Così S. Massimo. Mà la disputa degli argomenti doppo molti raggiri andò à terminare nella solita conclusione degli Heretici, cioè nella forza de tormenti. Gran fatto invero, e degno di rappresentarsi nel maggior Theatro del Mondo, il veder' un debole Monaco, Vecchio ottogenario, abbattuto da' patimenti di un lunghissimo esilio, contrastar' intrepido

VITALIA-

NO.

pido con Imperadori, Vescovi, Ministri, Giudici, e carnefici, con tal costanza di animo, e sublimità di sentimenti, che rari altri successi saranno certamente avvenuti nel corso di diecisette Secoli, ò più gloriosi per la Chiesa, ò più avvantaggiosi per la Fede, ò più rimarcabili Heroica costanza per gli accidenti misti di sacra dottrina, e di Apostolica intrepidezza. di S. Massimo Fù rilasciato egli adunque dopo l'accennata disputa, qual corpo inutile dell'Imperio, nel suo nobile esilio della Thracia; mà non così tosto gl' Inviati si partirono, che egli à Costantinopoli [ a ] sù richiama- a dano 657. to da Costante, e da' suoi Giudici di nuovo riposto sotto il torchio di rigorosissimo [b] esame, imputato di nuove calunnie, e rimpro- b Hac vide in verato di non mai sognati delitti. Inflessibile di animo, e di voce, e Baron. an. 657. v. ne' medesimi sentimenti di prima, attese egli sempre e le testimonian- 3.6 seq. ze de falfarii, e le accuse de malevoli, e gl'improperii degli Heretici, e l'incolpamento de tradimenti, e le finzioni de fogni, e le battiture del suo Discepolo Anastasio, e quanto solamente spesso ripetè queste belle parole, [c] Gratias ago Deo purganti voluntaria mea hoc involuntario 657. num 5. supplicio. Quindi ripigliato di haver persuaso al Pontefice, che non sottoscrivesse il Typo di Cesare, egli sorridendo rispose, [d] Non patiun- d toid. num. 7. tur Romani tolli und cum impurorum Hareticorum vocibus lucem gerentes Sanctorum Patrum voces, aut cum mendacio extingui veritatem, aut lucem consociare cum tenebris; e perciò terribilmente ripreso, come parziale de' Romani, e come inimico de' Greci, egli costantemente soggiunse, [e] e Ibid.n.23. Diligo Romanos ut ejusdem fidei, Gracos ut ejusdem lingua; & à lungo si f vide Bar. an.cit. [f] stese à riferir la santa condotta de' Pontesici Romani nella causa sin' anum. 13. usq. ad allora agitata de' Monotheliti, contanta energia di parole, profondità di ragioni, e copia di argomenti, che confusi, e smortitutti gli astanti ne rimasero, ecomedicono gli atti, [g] Nullus Patriarcharum quicquam lo- 8 Ibid.num.24. cutus est. Mà se mancò la voce à chi tacitamente dichiarossi convinto alla forza degli argomenti, non mancò la fierezza à chì sdegnando di effer vinto, volle parer di vincere con l'oppressione della verità, e con la forza dei tormenti: [h] His dictis, sieguono gli atti, cum sanctum Senem h ibid. paulum submovissent, Judices consilium capiunt, vitam quidem ad speciem clementia non adimentes, ut homines inhumani per humanitatem facere viderentur, morte verò acerbiora his supplicia infligentes: e li supplicii suronotali, chene stupiscono gli attistessi, che cos ne riferiscono il prodigioso, e celebre Martirio. [i] Condussero li manigoldi il Venerabile i Ibid.m.cit. eseg. S. Massimo nel Pretorio, e un diessi non senectutem miseratus, non membra squallida, & rugis contracta, non corpus illud jejunio, & laboribus con- Mallino, sumptum, denudollo sin della camicia, e così spietatamente frustollo con sodo nervo di Bue, chene corse à rivi in terra il sangue, e non rimase alcuna parte del corpo, che nonne fosse tutta lacera, e pesta. Quindi poi estrattolo, posero lui, e'l suo Compagno Monaco Anastasio sopra due vilissimi giumenti, e in giro per la Città rinovarono ad ambedue e le battiture, e gl'improperii, con un trombetta che precedevali, & a capo di ogni strada vociferava queste parole, Qui Regiis Sanctionibus non parent, & in contumacia persistunt, digni sunt, qui hac patiantur. Nel seguente mattino furono eglino dalla prigione condotti nella publica Piazza più come morti usciti dall'avello, che come rei vivi riservati al supplicio, dove li manigoldi nec sibi temperarunt, quin alia pejora eis facerent, na-

Martirio di S.

turam

delle Lingue nel pag. 579.

Nuovo, e Rupendo Miracolo delle Lingue,

turam penitus aspernantes. Mà accorse subito ai strazii de' suoi Martiri l'Autor della natura, e quel Dio, la cui potenza non si restringe dentro i cancelli deboli dell'humana fiacchezza, miracolo operò così prodigioso, publico, e sorprendente in disesa di essi, che nonpossiamo qui Noi non contenere i stupori, e con i stupori gli encomii della Fede Romaa Vediil Miracolo na, allor [a] quando udimmo parlar senza lingua tutti gli habitanti di nostro primo tomo, Typase, e vedemmo trionsar la Fede di Giesù Christo in Africa contro gli Arriani, come presentemente la vedremo trionfar' in Costantinopoli contro i Monotheliti. Hor dunque, fieguono gli Atti parlando di questo gran successo, Linguam illam Theologam sancti Maximi, quaque sermonibus fluviorum instar scaturierat, à faucibus usque, & à contigua epiglottide Hæretici scelestissime præcident, ut vocis adempto instrumento, do-Etrinaque ei quoque, & sermones eriperentur, posteaque conticesceret, & mutus esset. Idem & Discipulo Anastasio secerunt, ejusque linguam introrsus præciderum. Mà, ò sollecita premura del nostro Dio ne grandi affari della sua Chiesa, e nella pronta disesa de suoi servi! O non mai abbastanza esaltata fiducia di essi, quand'eglino valorosamente disesa prendono della Chiesa di Dio! Recise le due gran lingue, non mai meglio parlarono quelle bocche, che allora; e di S. Massimo soggiungono gli atti, Prater opinionem loquebatur, sermonesque emittebat magis, quam antea articulatos; e di S. Anastasio, Deus eadem ipsum corroboravit gratia, sermonem dans absque loquentis instrumento, eumque uberem, inopinarum, & copiosum. Vadan'hora gli Heretici à disputar con mille lingue della loro Religione, che à Noi basta il non haverne alcuna per render provata, e publica la veracità della nostra. Alla recisione delle lingue si aggiunse ad ambedue quella della destra mano, quasi prendendo wendetta di que' due membri, con cui li Cattolici fanno cotanta guerra agli Heretici, e con la predicazione, e con gli scritti. Così laceri, e mutilati, hos lingua, & manus expertes ejuciunt è pratorio, trabunt & circumducunt per forum, excisa membra ostentantes, clamoribusutentes incertis, eosque ludibriis, & difteriis appetentes. Tum post inhonestam illam circumductionem, exilio longinguo tradunt una cum Apocrisario Anastasio, ab omni cura, & ope desertos, & nudos sine calceis, sine cibo, omni vita facultate privatos, procul à mari propter misericordem hominum visitationem, & (quod omnium gravissimum) inter se disjunctos. Mà S.Masfimo, contro cui maggiormente incrudelì l'odio degli Heretici, inhabile à sostenersi sù i piedi, sù condotto al suo esilio, come sopra Carro di gloria, sopra una bara contesta di sarmenti, strapazzato più tosto, che trasportato in Schimari piccolo, e remoto Castello dell' Alania, dove trè anni non tanto visse, quanto in continui dolori di morte [b] trasse al fine i suoi giorni, accorrendo al passaggio di un si samoso Martire il Cielo medesimo, che volle applaudirne il trionfo con lo splendore di trè miracolose torcie, che per una intiera notte arsero con suochi di gioje sopra il miracoloso Sepolero.

b 13. Augusti 660.

Castighi, difgra-Coltante.

Mà Cesare pagò il sio del suo sacrilego impegno, per cui giustamenzie, e morte di te esclamò contro lui il sangue sparso di un Pontefice avvilito, e di un Sacerdote oppresso, in vendetta, e giudizio della lor causa. Poiche surfero esecutori della Divina Ginstizia li Saracini, e devastato l'Imperio lo costrinsero aduna vituperosissima suga nella battaglia, ch'egli ò ricevè, ò

VITALIA-

a Theoph.in annal.

diede à que' Barbari nel Mar della Licia; [a] Cumque futurum esset, ut Imperator, dice Theofane, cum ipso navigio praliaretur, contemplatur nocte illa visum, videlicet, apud Thessalonicenses esse. Porrò cuidam conjectori somniorum expergefactus narrat visionem. Qui ait : O Imperator, utinam nec dormisses, nec somnium aspexisses: nam, Thesallo nicin, interpretatur, Alteri cede victoriam, idest, ad inimicum tuum victoria pertitur. Sed Imperator nibil metuens ad pralium Navalis pugna, Romanorum classes perduxit ad bellum. Quibus in alterutrum irruentibus, superantur Romani, & commixtum efficitur mare sanguine Romanorum. Induit autem Imperator alium veste sua, & insiliens prædictus buccinatoris filius in Regiam scapham, Imperatorem arripuit, & in aliam navim transductum inopinate salvavit. Porrò ipse fortissimus viriliter insistens Imperatoria navi, multos occidit, mortique se ipsum pro Imperatore contradidit. Hunc praterea hostes circumdantes, & in medio retinentes, putabant ipsum esse Imperatorem. Postquam autem multos occiderunt, interfecerunt hostes und cum eis & ipsum, qui portabat Imperatoriam vestem. Ast Imperator taliter in fugam versus salvatur, & derelietis omnibus navigavit Constantinopolim. Così l'Annalista. Mà siì più siero lo spavento della coscienza, che quello della suga, incontrando egli nella Città di Costantinopoli ostacolo più duro, che nel Mare della Licia; essendo cosa che fatto uccidere il Fratello, e quindi egli vedendolo [ b ] ogni notte in sogno comparir' horribile, come porgendogli un b Cedren, in Como Calice pien di fangue, e dicendogli, Bibe frater; inhorriditosi alla pen. visione, e datosi in preda ad una tenacissima malinconia, sempre mai tremante, spaventato da' sogni, e sospettoso di se medesimo, avido di trovar' alleviamento alla disperazione, in cui poter finalmente tutto si diede, risolvè, qual nuovo Caino, cambiar Paese, e portandosi con lungo giro in Italia, nel partirsi da Costantinopoli rivoltossi indietro verso la Città, e dispettosamente verso lei lanciò uno sputo in obbrobrio, e detestazione del suo miserabile Imperio. [c] De Re- c Anast. bibl. in gia per littoralia Athenas, exinde Tarentum, inde Beneventum, & Vitaliano. Neapolim, & postmodum venit Romam; ma appena egli [d] vi giun- d Anno 663. se, che funestò quella Regia con inaudite marche di rapine, e di sacrilegii, involando dalle Sacre Bafiliche gli argenti destinati al culto di Dio, e sin dalla Cuppola della Rotonda le tegole di Bronzo, delle quali era ricoperto quel Tempio, imbarcandole per Siracusa, [e] e Idem Anast. ibi-ch' egli haveva destinata per nuova residenza del suo Imperio, [f] f cedr. in com-Ubi vitam ageret, & ubi statuit Imperium Romanum transferre, cum pend. invisus esset ob Monothelitarum Hæresim, aliasque pravas de Religione sententias. Quali tegole, nobile avanzo della Romana magnificenza, rimasero [g] poscia miserabile preda de Saracini, che indi s Anast. bibl. in à sei anni saccheggiarono Siracusa, e la Sicilia. Postmodum venientes Adeodato, Saraceni in Siciliam, dice Anastasio, obtinuerunt Syracusas, & pradam nimiam fecerunt, & as, quod illuc de Romana Civitate delatum fuerat, secum tollentes, Alexandriam reversi sunt. Ma in Siracusa trovò Costante non tanto il fine desiderato de' suoi mali, quanto il principio dell'eterne pene, proditoriamente uccifo da huomo vile, mentre spensierato egli lavavasi nel bagno. Respirò il Chri- costantino Pogo-Mianesimo con la morte di un tanto inimico, e con l'esaltazione al-nate all'Imperio,

l'Im-

VITALIA-

270

Secolo VII.

NO . a Cedr. in Comp.

l'Imperio del di lui figliuolo Costantino, [a] Catholica Religionis professor: idemque ob barbam distus Pogonatus, quòd scilicet Byzantio solvens tenera adhuc lanugine fuerat, & è Sicilia promissam barbam retulisset. E questi si quegli, che riordinato lo stato politico dell'Imperio, riordinò ancora quello della Religione nel gran Concilio, che riseriremo sotto Papa Agathone, nel quale condannati li Monotheliti, viddesi doppo siera tempesta ridotta selicemente in Porto la Nave insuperabile della Fede.



## CAPITOLO XII.

Deodato Romano, creato Pontefice li 9. Aprile 669.

Sinodo Augustodunense in Francia, e Canone, gioni, che il Simbolo Athanasiano sia composizione di S. Athanasio.



I sette anni del Pontificato di Deodato corsero felicissimi nel Christianesimo sotto l'Imperio del buon Pogonate, mà altrettanto oscuri nelle Historie ò per la scarsezza de Scrittori, ò per lo smarrimento de scritti. E benche eglino si rendessero di gloriosa ricordanza per le insigni gesta del Rè VVamba in Spagna, Principe benemeri- Canone Augustà-

to della Religione Cattolica, e della Ecclesiastica disciplina; nulladi- dunense sopra il simbolo Athanameno Noi non ritroviamo in essi monumento di erudizione più confa- siano. cevole, e forse ancora necessaria alla nostra opera, che il Decreto formato dai Padri Augustodunensi in Francia sotto la presidenza del famofo Martire S. Leodegario, [a] che era Vescovo di quella Città, nel & Vide Martyrium quale doppo savie, e sante ordinazioni si stabilisce un Canone, che surium die 2.0st, nella collezione de' Canoni della Biblioteca di S. Benigno Divionenfe dicesi il Canone primo Augustodunense in questo tenore, [b] Si quis b Apud Labbe to. Presbyter, Diaconus, Subdiaconus, vel Clericus, Symbolum quod inspirante Sancto Spiritu, Apostoli tradiderunt, & fidem S. Athanasii Prasulis irreprehensibiliter non recensuerit, ab Episcopo condemnetur. Questo risentimento de' Padri rende palese, che sin da quell'antichissimo tempo regnava in Francia anche frà gli Ecclefiastici del Regno quella massima che poi à lango ha preteso di comprovare [c] il Vossio, e in qualche e Vessius detribus parte doppo il Vossio il [d] Du Pin, che li due Simboli Apostolico de di Composizione, e dettatura verbale di essi. bibliotheca. Dell' Apostolico si sece altrove proporzionata menzione sotto [e] il e Vediilprimo no Pontificato di S. Clemente; mà dell'Athanasiano Noi ne habbiamo ap- stro tomo p.36. postatamente riposte in questo luogo quelle rissessioni, che ci pajono convenienti all'afferzione maggiormente commune, & accreditata, la quale comprova, che siccome errano i men'accortimoderni, così parimente errarono ipiù temerarii antichi, chevollero motivare nella Chiefa dubbietà cotanto scandalose, che da' Padri Cattolici riceverono anche nel loro nascere il pronto cattigo della deposizione, della condanna, e della scommunica. Egli è verissimo, ed à Noi note sono le ragioni contrarie, allegate à lungo dal [f] Cabassuzio, Non ritrovarsi il Simbolo Athanasia- f cabass. disser. 18. no negli antichi Codici delle opere di S. Athanasio, non farsi commemora- de Symbolo Athan. zione di esso da Autori ò contemporanei del Santo, ò compositori della di lui vita, non rinvenirsi in esso la voce consustanziale, ch' era la ban-quelsimbolonon diera, e l'insegna del Santo contro gli Arriani, non sapersi il tempo, in cui di Sathanasio.

& Tom.primo pag. 246.

dell'Autore.

5.18.

in Dominicis .

apud Bibl. Regia .

egli l'habbia composto, e l'argomento chiamato dal citato Cabassuzio Palmare, cioè che nè S. Celestino, nè S. Cirillo contro Nestorio, nè S. Leone contro Eutyche siansi giammai serviti di alcuna sentenza di esso in confutazione di quell' Heresie, che costrinsero li Cattolici di quelle età à ricercare minutamente tutte le autorità de' Padri circa ò la singolarità delle persone, ò la pluralità delle nature di Giesù Christo, quando se fosse stato allora cognito il Simbolo Athanasiano, da esso come da fornitissima armeria produr si potevano armi validissime contro l'empietà di quegli Heretici. Egli è vero, che le ragioni sono grandi, ma fondate tutte, non nell' evidenza del vero. mà nella congettura del verifimile. In altro [ a ] luogo si disse, che questo Simbolo rimase per molto tempo ò smarrito, ò occulto, e quasi opinione, e ra affatto perduto nelle rivoluzioni, che cotanto spesso ha patite la Città gioni contrarie di Roma, nel cui Archivio sù egli riposto sin dal tempo di Papa Giulio: onde qual detrimento di verità quindi proviene, se in tempo de' due Concilii Efesino, e Chalcedonense ancora ignoto giaceva frà le teb De Symb. nebre della oscurità? E poi [b] la tradizione non hà ella forza superioAthan. vide Ma: re ad ogu' imaginabile congettura di contraria esposizione? E la tradide process. Spirit. zione, che questo Simbolo sia composizione di S. Athanasio, non è ella S. a Filio, & Cord antichissima sin dal citato Concilio Augustodunense celebrato in Franpsalmodia cap. 17. cia nel Settimo Secolo della Chiesa, e sin d'allora riputato incontrovertibilmente composizione di S. Athanasio, mentre que' Padri con l'asserzione dell'Autore condannano chianque ne afferisse l'opposto? E tal tradizione non perseverò ella sempre durevole, & inconcussaper undici e Vide D. Thom. 2. Secoli, [c] sin'all' età nostra? Cerramente la Chiesa Romana con tale 2. g.t. art. 10. in deconi, [1] ini ali cea nonta : Cereamente la cineta Romana con cate vesp. ad secundum, denominazione lo distingue ne Breviarii dagli altri Simboli Conciliari, & Breviar. Rom. e non haverebbe ella ciò fatto senza l'appoggio di quella tradizione, che rende authentica ogni testimonianza, e venerabile ogni rito. E poi s'egli non è di S. Athanasio, perch'egli non si trova nelle sue opere; potrà ancora dirsi, non effere di alcuno, perch'egli non si ritrova neld Vedi il nostro le opere di alcuno. Di un [ d ] somigliante argomento servissi S. Giro-\*em. 1. pag. 142. in lamo contro quei, che negavano l'Epistola ad Hebraos di S. Paolo, perch' ella non portava seco nel titolo il nome di S. Paolo, se si propterca e S. Hier. in prol. Pauli non erit, dice il Santo, quia ejus non habet nomen; ergo nec alicujus erit, quia nullius nomine intitulatur. Poco rilevano le circostanze del fatto, quando sufficientemente si prova la sussistenza diesso; e le particolarità servono di ornamento, non di argomento del successo. Onde il non ritrovarsi il Simbolo Arhanasiano fra le opere di S.Athanasio, non rinvenirsi il luogo, dove egli siì composto, il pretermettersi quivila parola di confustanziale, tanto prova, che quel Simbolo non sia compofizione di quel Santo, quanto proverebbe, che l'Eneide non fosse composizione di Virgilio, perche non si sà, dove la componesse Virgilio, cioè se in Roma, ò in Napoli, non trovasi in quale Historia contemporanea à quel Poeta ella venga citata, e non mai in essa si nomina il da lui venerato nome di Mecenate.

## CAPITOLO XIII.

Dono Romano, creato Pontefice il 1. Novembre 676.

Agathone Siciliano, creato Pontefice l'anno 678.

Buone disposizioni di Cesare per la convocazione di un Concilio Generale : Che si aduna in Costantinopoli, ed e il Costantinopolitano Terzo, ed Ecumenico Sesto. Suo corso, e decissioni. Calunnie, e nuova difesa di Papa Honorio .



Enche dunque fotto l'Imperio di Costantino venisse su Buone disposizione nestato il Mondo per ogni parte con dolorosi avvenimenti di atrocissimi successi, saccomettendo i Saracini con dolla Religione. ti di atrocissimi successi, saccomettendo i Saracini con horribile barbarie la Sicilia, & i Longobardi la Gallia Cisalpina; nulladimeno prevalendo nel pio Cesare la venerazione alla Fede Cattolica manomessa dal Padre,

e dall'Avo, andava follecitamente sempre divisando le forme più proprie per dar regolamento alla credenza commune in rifarcimento delle passate sciagure, e mostravasi risolutissimo di voler ne' suoi Stati l'unico esercizio della Religione Romana. Mà à questi santi sentimenti si opponeva con frodi quegli medesimo, che era in obligo di ec- Contrariate dagli citarli, e promoverli, cioè Theodoro Vescovo di Costantinopoli. Morto Pyrro nella ostinazione della sua Heresia, e nella continuazione della sua scommunica, era succeduto Pietro nella Sede Augusta di quella Città, huomo promosso dagli Heretici Monotheliti, mà inclinato in modo tale à dimostrarsi Cattolico, che non volendo nè esacerbare gli uni, nè inimicarsi gli altri, havea trasmessa à Papa Eugenio una confessione di Fede talmente ambigua, e sospetta, che non poteva nè laudarsi dagli Heretici, nè ap-Romano. provarsi da' Cattolici; ond' era ella stata, come [a] si disse, rigettata dal Papa, a Vediil Pontif. di e con ammirabile costanza impugnata, e maledetta dal Clero di Roma. A S. Martino in fine. Pietro subentrarono nel Patriarcato successivamente [b] Tommaso, [c] Giovanno, e [d] Costantino, iprimi due [e] riputati di ottimi costumi, ma di dano 664. e Bar.an.638.n.2. de an.656. n.38. Soprabondantemente tuttavia compensò le virtù di questi trè Vescovi la malizia di uno, e Theodoro, che [f] successe à Costantino, sù l'Archi- f Anno 666. tetto iniquo di esecrande malvagità, onde si chiamato [g] Hareticus g Bar.an.556,n. 1. omnium impudentissimus, subdolus, versipellis, malorum omnium concinnator egregius, Monothelitarum Secta propugnator audacissimus. Correva il terzo anno della sua Sede, quando il nuovo Cesare Costantino su assunto Patriarca Theo-Tomo II.

Zelo del Clero

AGATHO-NE.

Secolo VII

Imperadore.

all' Imperio; sicche nella buona disposizione di dare avviamento alla premeditata riunione, non trovò egli maggior' oftacolo, che il Patriarca, il quale baldanzoso ne veniva dalla fresca protezione del defunto Costante, con cui era andato tanto unito, e nelle massime, e nella empietà. Si era dunque strettamente collegato Theodoro con Sueistanze all' l'altro Patriarca Monothelita Macario di Antiochia, & ambedue preffavano Cesare, acciò, ad esclusione di Papa Honorio, che vantavano per loro seguace, si cancellasse ogni altro nome de' Pontefici Romani da' Sacri Ruoli della Chiefa, e specialmente quello di Vitaliano, come macchiati tutti di Heresia, perch' eglino asserirono due volontà, e due operazioni in Giesù Christo. Resistè Costantino alla facrilega domanda, e quanto folo, per non esacerbare maggiormente la parte avversa nel proseguimento delle suture risoluzioni, che à beneficio del Christianetimo esso haveva concepite, con decreto provisionale rimesse al suturo Concilio la loro richiesta, ordinando, che presentemente allora si sostenesse il nome di S. Vitaliano, defunto poc'anzi con fama incorrotta di bontà, anche apprello gli Heretici. Il che nè pure fù eseguito dagli ostinati Patriarchi, non senza discapito dell' Imperial nome, e accrescimento in loro di protervia. Onde finalmente ne sù Theodoro da Cesare giustamente punito, e deposto dalla Sede, che haveva fin' allora profanata, alla quale Costantino assunse un soggetto simile a se, e ne' sentimenti della Religio-Patria de Co. ne, e nel zelo del ben commune, cioè Giorgio, che vedremo nel prossimo General Concilio sostener' invitto la Fede Cattolica contro l'urto, e pertinacia dell' Heresia. Con queste prime publiche dimostrazioni di animo divoto, e fincero anticipando l' Imperadore appresso il Mondo la fama conceputa delle sue rette intenzioni, diè principio à que' maneggi, che condur poteano al desiderato fine gli affari controversi Lettera di Cesare del Christianesimo nella disposizione di un Concilio Generale, che era l'unico oggetto delle sue brame, e l'unico riputato rimedio de' a Apud Bar. anno seguiti malori. Egli scrisse perciò un' ossequiosissima [a] Lettera al Pontefice Dono, ch' ei ancora giudicava vivo, ma che passato di fresco ad altra miglior vita diè luogo ad Agathone suo successore di riceverla, in cui alli consueti titoli dovuti al Papa aggiungendo quello di Papa Universale, à lungo poi si stende in riverenti suppliche, acciocche

al Papa per il Concilio .

678. num. 4.

Che ignominio famente lo depo

flantinopoli.

ne .

Provisione, e Ze. lo del Pontefice.

Giesti Christo. Questa lettera dunque, e li fanti sentimenti, che l' Imperador Costantino Pogonate in essa esponeva, commosse altamente à gaudio l'animo del Pontefice Agathone, che non frapose dimora alcuna à secondare la mente del buon Principe. Mà ad effetto, che i Legati da spedirsi in Oriente seco recassero le materie ben ventilate, e discusse, scrisse egli à tutti li Vescovi della Chiesa Occidentale, ricercandoli del loro consiglio circa la materia corrente de' Monotheliti: e conseguentemente ogni Metropolitano chiamò appresso di se il Sinodo della sua Provincia, e per quanto potessero essere varii li genii, e le inclinazioni di tante nazioni, su tuttavia unisorme la massima della Fede, e la detestazione de' Monotheliti. In quello però,

dalla Santa Sede di Roma fi spedissero Legati à Costantinopoli con istruzioni confacevoli per terminare in concorfo commune di tutti gli Ecclesiastici del Mondo la sin' allora tanto contrastata materia delle due volonta di però, che convocò Theodoro Arcivescovo Dorovornense Primate d'Inghilterra, concorse particolarità degna di rapporto. Conciosiacosache doppo un' Orthodossa Consessione delle due volonta di Giesu Christo, esten- un Vescovo Nadendosi nelle laudi della Santissima Trinità, benche Greco di Nazione, zionale Greco de Nazione, fopra la Procesconfessala Processione dello Spirito Santo dal Padre, e dal Figliuolo; il sione dello Spirito che non haverebbe certamente eglifatto, se anche in que' tempi la Chiesa to Santo. Greca non havesse professato quest'articolo, da lei impugnato poscia ne' sussequenti, [a] Glorificantes, egli dice, Deum Patrem sine initio, & Filium ejus unigenitum ex Patre generatum ante sacula, & Spiritum Sanctum lib. 4. cap. 17. procedentem ex Patre, & Filio inenarrabiliter, sicut prædicaverunt Sancti

Apostoli, & Prpoheta, & Doctores.

In Roma intanto ordinavansi le cose per la spedizione de' Legati in Concilio corvo-Oriente, e per le loro istruzioni: al qual' effetto nell'[b] aprirsi la stagione cato dal Papa in della Primavera celebrò il Pontefice un Concilio di cento venticinque Ve- b An. 680. scovi, congresso celebre e per la gravità dell'affare, e per la santità de' Congregati. Presiedè à tutti il medesimo S. Agathone, e dalle parti Oltramarine dell' Europa [c] v'intervenne in nome di tutta l'Inghilterra S. Vilfri- c Beda lib.5.c.20. do Vescovo di Yorch, e dalle Oltramontane rappresentanti le Chiese della Francia Felice di Arles, Adeodato di Leuci, e Taurmo Diacono di Leone. Mà dall' Italia moltipiù ne concorsero, il nome de' quali presentemen- Grazioso succeste annoverasi fra Santi, S. Mansueto di Milano, S. Barbato di Benevento, fo di un Cavallo da ammanzito da S. Decoroso di Capua, S. Felice di Spoleti, S. Anastasso di Pavia, e un Santo Vesco-S. Giovanni di Bergamo, del quale Paolo Diacono racconta nella sua Hi- do Paul. Diac. lib. storia questo grazioso successo: [d] Per idem quoque tempus Joannes Epi- 6.cap. 8. scopus Bergomatis Ecclesia Vir mira sanctitatis extitit: qui cum Regem Cunibertum in convivio, dum sermocinaretur, offendiset, Rex ei ad hospitium revertenti equum ferocem, & indomitum, qui immenso fremitu super se sedentes terra illidere solebat, praparari fecit: cui cum Episcopus supersedisset, ita mansuctus extitit, ut cum blando incessu usque ad domum propriam deportaret. Quod Rex audiens, & Episcopum ex eo die honore debito coluit, & ei suum equum, quem sua sessione dedicaverat, dono largitus est. Non rimane di questo gran Concilio Romano altra memoria à i Posteri, che Deputazione de una formidabile condannazione della Herelia Monothelita, e la deputazio- Legati in Orienne de Legatiin Oriente, che furono Giovanni Vescovo di Porto, il quale te. successe ancora nel Pontificato col nome di Giovanni Quinto, [e] Vir valde strenuus, & scientia præditus, Abondanzio di Paterno, & un' altro Gio- Ioan. V. vanni di Reggio. Oltre à questi trè si deputarono, è come Legati, è come consultori, Theodoro, e Georgio Pretidella Chiesa Romana, Giovanni Diacono, e Costantino Suddiacono. Si divisero li Legati in due Classi, & una di esse rappresentò la Legazione della Sede Apostolica in nome di Agathone, el'altra quella del Concilio Romano: e perciò surono à loro consegnate due Lettere, una del solo Pontesice, l'altra di lui unitamente, e del Concilio, ed a tutti fii imposta con precisa istruzione la vigilanza nelle materie attenenti alla Fede, ma à tutti equalmente interdetta ogni qualunque autorità nella decisione, ò approvazione delle cose incerte, e dubiose. [f] La lettera di Agathone conteneva poi sentimenti così alti f Agath. in episto. di spirito divino, & argomenti così vivi di dottrina Apostolica, che ben at constant. dir si poteva dettatura di quello, [g] Qui linguas infantium fecit disertas: chendo cosa che deplorabili surono que' tempi per la scarsezza di huomini

g Sapient. c. 10.

AGATHO-

276

Secolo VII.

680, num. 6.

b Prov. 8.

Elettera del Pon. dotti, e rari erano quegli Ecclesiastici, che posatamente attender potesse tefice all' Impe, ro à coltivar lescienze, oppressi tutti dalle spade, incursioni, e saccheo. giamenti de' Longobardi, quali à lungo deplora il medesimo Pontefice a Apud Bar, anno nella lettera, che soggiungiamo; [a] Consideranti mihi, dic' egli scrivendo all'Imperador Costantino, humana vita diversos angores, & ante Deum qui unus, & verus est, cum vehementia fletuum ingementi, ut consolationem anima fluctuanti divina miserationis impertiret instinctus, & de profundo mæroris, & angustia, potentia sua dextera sublevaret, magnam atque mirabilem, cum indesinenti gratiarum actione, Serenissimi Domini Filii, confiteor, consolationis opportunitatem exhibere dignatus est piissimum tranquilla mansuetudinis pestra propositum, quod ad stabilitatem divinitus commissa. Reipublica Christiana ejus concessit dignatio, ut Imperialis virtus atque clementiade Deo, per quem Reges [b] regnant, & qui Rex regum, & Dominus dominantium est, & curet, & quarat immaculata fidei veritatem, ut ab Apostolis atque Apostolicis est Patribus tradita, inquirere vigilanter, atque, ut vera traditio continet, instantissime desideret in omnibus Ecclesiis obtinere. Et ne quemquam tam pia lateret intentio audientium, humanape suspicio perterreret, astimantium potestate nos esse compulsos, & non plena serenitate ad satisfaciendum super Evangelica, & Apostolica nostra fidei pradicatione communitos, divales apices ad Apostolica Memoria Donum Pontificem nostra pusillitatis pradecesorem, cunctis populis ac gentibus per nostrum ministerium patesecerunt, ac satisfaciunt, quos gratia Sancti Spiritus Imperialis lingua calamo de puro cordis thesauro dictavit, commonentis, non opprimentis; satisfacientis, non perterrentis; non affligentis, sed exhortantis, & ad ea, que Dei sunt, secundum Deum invitantis. Quia & ipse conditor omnium ac Redemptor cum posset in sua divinitatis majestate in saculum veniendo mortales perterrere, humanitate magis inastimabilis clementiæ humiliter ad nostra descendens, quos creavit, dignatus est & redimere. Qui & spontaneam de nobis vera de se fidei confessionem expectat : quod & Beatus Petrus Apostolorum Princeps commonet, [c] Pascite, qui in vobis est, gregem Christi non coacte, sed sponte, secundum Deum exhortantes. His itaque mansuetissimi rerum Domini divalibus apicibus animatus, & ad spem consolationis de profundis angoribus elevatus, sum meliori refectus confidentia paulatim, & bis , que per mansuetissime fortitudinis vestre Sacram dudum pracepta sunt, efficaciter promptam obsequentiam exhibere: ut personas, (e qui notar si deve la deplorabile miseria di quegl'infelici tempi, ne' qualil' Îtalia non men' oppressa giaceva sotto le spade de' Longobardi, che fotto le tenebre di una profondissima ignoranza, per cui appena ritrovavasi un' Ecclesiastico mediocremente tinto di scienza; onde avvenne, come foggiunge il Pontefice Agathone, che anche a i Ministri delle Chiese fosse necessario per guadagnarsi il vitto l'esercizio quotidiano del lavoro, effetto folito non men della guerra, che dell'ignoranza) quales secundum temporis hujus desectum ac servilis provincia qualitatem poterant inveniri, pro obedientia satisfactione inquirerem, & cum consilio confamulorum meorum Episcoporum tam de propinqua bujus Apostolica sedis Synodo, quamque de familiari elero amatores Christiani Imperii, & sequenter de Religiosis Servis Dei , ut piissime tranquillitatis vestra vestigia properarent , hortarer. Et nisi longus provinciarum ambitus, in quibus humilitatis nostra Cons dium constitutum est, tanti temporis protelationem ingereret; olim boc, quod

c Pitr. 5.

anod vix tandem nunc fieri potuit, studiosa obedientia noster samulatus implesset. Sed dum de diversis provinciis familiare nobiscum Concilium congregatur, & dum personas quasdam quidem de hac servili vestri Serenissimi Principatus Romana Urbe, vel proxima dirigere procuramus, quasdam de longe positis provinciis, in quibus Verbum Christiana sidei ab Apostolicis exiguitatis mea Pradecessoribus miffi pradicabant, remeare prastolamur, non parpus temporum cursus elapsus est: ut corporales agritudines mei famulatus silentio transeam, quibus nec vivere licet, nec libet assiduis agrimoniis laborantem . Ideoque Christianissimi Domini Filii secundum piissimam jussionem à Deo protegenda mansuetudinis vestra, pro obedientia, quam debuimus, non pro confidentia eorum scientia, quos dirigimus, prasentes famulos nostros Abundantium, & Joannem Reverendistimos Fratres Nostros Episcopos, Theodorum, & Georgium Dilettissimos Filios Nostros Presbyteros cum Dilectissimo Filio Nostro Joanne Decano, & Constantino Subdiacono sancte hujus Spiritualis Matris Apostolice Sedis, nec non & Theodorum Presbyterum Legatum Sanctæ Ravennatis Ecclesia, & Religiosos Servos Dei Monachos cum scripturarum cordis devotione curavimus demandare: nam apud homines in medio gentium positos, & de labore corporis quotidianum victum cum summa hasitatione, vel exercitatione conquirentes, quomodo ad plenum poterit inveniri scripturarum scientia, nisi qua regulariter à San-Etis, atque Apostolicis Pradecessoribus, & venerabilibus quinque Conciliis definita sunt, cum simplicitate cordis, & sine ambiguitate à Patribus tradita fidei conservamus, unum, ac pracipuum bonum habere semper optantes atque studentes, ut nihil de eis, qua regulariter definita sunt, minuatur, nibil mutetur, vel augeatur, sed etiam, & verbis, & sensibus illibata à nobis custodiantur? Quindi egli doppo d'haver raccommandato à Cefare con calde suppliche l'indennità della Fede, e le persone de'Legati, questa nobile contessione soggiunge di Fede Cattolica: Hic igitur status est Evangelica, & Apostolica Fidei, regularisque traditio, ut confitentes sanctam, & inseparabilem Trinitatem, id est, Patrem, & Filium, & Sanctum Spiritum, unius esse Deitatis, unius natura, & substantia sive essentia, unius eam pradicemus, & naturalis voluntatis, virtutis, operationis, dominationis, majestatis, potestatis, & gloria. Et quicquid de eadem Sancta Trinitate esentialiter dicitur singulari numero, tanquam de una natura trium consubstantialium personarum, comprehendamus, regulari ratione instituti. Cum verò de uno earundem trium personarum ipsius San-Eta Trinitatis, Filio Dei, Deo Verbo, & de mysterio admiranda ejus secundum carnem dispensationis confitemur, omnia duplicia unius ejusdemque Domini Salvatoris nostri Jesu Christi secundum Evangelicam traditionem asserimus, id est, duas ejus naturas prædicamus, divinam scilicet, & humanam, ex quibus & in quibus etiam post admirabilem atque inseparabilem unitionem subsistit: & unamquamque ejus naturam proprietatem naturalem habere confitemur, & habere divinam omnia, qua divina sunt, & humanam omnia, qua humana sunt, absque ullo peccato, & utrasque unius ejusdem Dei Verbi incarnati, id est, humanati, inconfuse, inseparabiliter, immutabiliter eße cognoscimus, sola intelligentia, qua unita sunt, discernentes, aqualiter commixtionis detestamur blasphemiam. Cum duas autem naturas, duasque naturales voluntates, & duas naturales operationes conficemur in uno Domino nostro Jesu Christo, non contrarias eas, nec Tomo II. adver278

adversas ad alterutrum dicimus (sicut à via veritatis errantes Apostolicam traditionem accusant: absit hec impietas à sidelium cordibus) nec tanquam separatas in duabus personis vel subsistentiis, sed duas dicimus, unum eundemque Dominum nostrum Jesum Christum, sicut naturas, ita & naturales in se voluntates & operationes habere, divinam scilicet, & humanam: divinam quidem voluntatem, & operationem habere ex aternocum coessentiali Patre communem; humanam, temporaliter ex his cum nostra natura susceptam. Hac est Apostolica atque Evangelica traditio, quam tenet spiritualis vestri felicissimi Imperii Mater Apostolica Christi Ecclesia: hac est mera confessio pietatis: hac est Christiana Religionis vera, atque immaculata professio, quam non humana adinvenit versutia, sed Spiritus Sanctus per Apostolorum Principes docuit: hac est forma, & irreprehensibilis San-Etorum Apostolorum doctrina, cujus sincera pietatis integritas quoad usque libenter pradicatur in Republica Christiana, vestra tranquillitatis Imperium tuebitur stabilitum, & exultans, & felix (ut profecto confidimus) demonstrabit. Credite bumillimo mibi, Christianissimi Domini Filii, quia pro Rabilitate & exultatione ejus has cum fletibus preces effundo. Et hac (licet indignus, & exiguus) sinceriter diligendo, prasumo consulere, quia vestra à Deo concedenda victoria, nostra salus est: vestra tranquillitatis felicitas, nostra latitia est: vestra mansuetudinis sospitas, nostra parvitatis securitas est. Et ideò cum corde contrito, & profluentibus lacrymis, mente prostratus exoro, porrigere dignemini clementissimam dexteram. Apostolica dostrina, quam cooperator piorum laborum vestrorum Beatus Tetrus Apostolus tradidit, non ut sub modio condatur, sed ut tuha clarius in toto orbe pradicetur: quia ejus vera confessio à Patre de Cælis est revelata, pro qua à Dom:no omnium [a] Beatus pronunciatus est Petrus, qui & spiritales oves Eccleliæ ab iplo Redemptore omnium terna commendatione pascendas suscepit. Cujus adnitente præsidio, hæc Apostolica ejus Ecclesia nunquam à via veritatis in qualibet erroris parte deflexa est: cujus auctoritatem, utpote Apostolorum omnium Principis, semper omnis Catholica Christi Ecclesia, & universales Synodi fideliter amplectentes, in cunctis sequita sunt, omnesque Venerabiles Patres Apostolicam ejus doctrinam amplexi, per quam & probatissima Ecclesiæ Christi luminaria claruerunt, & sancti quidem Doctores Orthodoxi venerati atque sequuti sunt, hæretici autem falsis criminationibus ac derogationum odiis insequuti. Hac est Apostolorum Christi vivatraditio, quamubique ejus tenet Ecclesia, que precipue diligenda atque forenda, & siducialiter prædicanda est: quæ per veridicam confessionem Deo conciliat, quæ & Christo Domino commendabilem facit: qua clementia vestra Christianum conservat Imperium: qua à Cali Domino largas victorias vestra pissima fortitudmis confirmat : que comitatur in preliis, & expugnat adversos : que vestrum à Deo propagatum Imperium ubique, ut murus inexpugnabilis, protegat, qua terrorem in contrarias nationes immittat, & ira divina percellat : qua & in bellis triumphales palmas de hostium dejectione atque subjectione calitus tribuat, & in pace securum, & hilarem vestrum fidelissimum Principatum semper custodiat. Hac est enim vera fidei regula, quam & in prosperis, Om adversis vivaciter tenuit, ac defendit hac spiritualis Mater vestri tranquillissimi Imperii Apostolica Christi Ecclesia, qua per Dei omnipotentis gratiam à tramite Apostolica traditionis nunquam errasse probabitur, nec hareticis novitatibus depravata succubuit; sed ut ab exordio fidei Christiana

per-

2 Matth. 16.

279 NE.

percepit ab auctoribus suis Apostolorum Christi principibus, illibata fine tenus permanet secundum ipsus Domini Salvatoris divinam pollicitationem, quam suorum Discipulorum Principi in Sacris Evangeliis fatus est, [a] Petre; a Luc. 22. Petre, inquiens, ecce Satan expetivit, ut cribraret vos, sicut cribrat triticum; ego autem pro terogavi, ut non deficiat fides tua: & tu aliquando conpersus confirma Fratres tuos. Consideret itaque vestra tranquilla clementia, quoniam Dominus, & Salvator omnium, cujus fides est, qui fidem Petri non defecturam promisit, confirmare eum fratres suos admonuit: quod Apo-Rolicos Pontifices mea exiguitatis pradecessores confidenter fecisse semper, cunctis est cognitum: quorum & pusillitas mea, licet impar & minima, pro suscepto tamen divina dignatione ministerio pedisequa cupit existere. Va enim mihierit, si veritatem Domini mei, quam illi sinceriter prædicarunt, prædicare neglexero. E qui egli si stende in sentimenti nobili, & alti di sede, di humiltà, e di zelo.

La lettera poi del Concilio si men' prolissa, ma egualmente grave, e ze- Elettera del Conlante, partecipando à Cesare la deputazione de' Legati con i medesimi la- ulto. grimevoli sentimenti espressi in quella del Papa per la deplorazione di que' miserabilitempi, in cui ogni dottrina di scienze conculcata giaceva sotto la tirannia de' Longobardi, [b] Igitur, in essa dicevasi, quia tranquillissi- b Apud Bar.anno ma fortitudinis vestra Clementia personas de Episcopali numero dirigi jussit vita, atque scientia omnium scripturarum praditas: de vita quidem puritates quamvis quisquam munditer vixerit, confidere tamen non prasumit: perfecta verò scientia, si ad vera pietatis scientiam redigatur, solius est veritatis cognitio: si ad eloquentiam sæcularem, non æstimamus quemquam temporibus nostris reperiri posse, qui de summitate scientia glorietur: quandoquidem in nostris regionibus diversarum gentium quotidie astuat furor, nunc confligendo, nunc discurrendo, ac rapiendo. Unde tota vita nostra solicitudinibus plena est, quos gentium manus circumdat, & de labore corporis victus est, eò quòd pristina Ecclesiarum substentatio paulatim per diversas calamitates deficiendo succubuit; & sola est nostra substantia fides nostra, cum qua nobis vivere summa est gloria; pro qua etiam mori, lucrum aternum est. Hac est perfecta nostra scientia, ut terminos Catholica, atque Apostolica fidei, quosque hactenus Apostolica Sedes nobiscum & tenet, & tradit, tota mentis custodia conservemus, credentes in Deum. Così i Padri del Concilio Romano.

E considerabilissima si rende la restrizzione, ch' eglino secero ai Legati, di non discutere, nè porre ad esame i sentimenti Cattolici contro le cavillose tergiversazioni degli Heretici, masemplicemente proporli, insi-Iterci, & ubidirli, [c] Personas autem de nostra humilitatis ordine pravi- c ibidem. dimus dirigere ad vestra à Deo protegenda fortitudinis vestigia, qua omnium nostrum, id est, universorum per Septentrionales, vel Occiduas regiones Episcoporum suggestionem, in qua & Apostolica nostra Fidei Confessionem pralibavimus, offerre debeant, non tamen tanquam de incertis contendere, sed ut certa, atque immutabilia compendiosa definitione proferre; suppliciter obsecrantes, ut à Deo coronato vestro Imperio savente hac eadem omnibus prædicari, atque apud omnes obtinere jubeatis: suggillando l' esposto con tale indelebile, e ferma risoluzione, [d] Quicumque promde Sacerdotum d Ibidem. qua in hac nostra humilitatis confessione continentur, nobiscum sinceriter pradicare desiderant: ut nostra Apostolica Fidei concordes, ut Consacerdotes, &

AGATHO-

Secolo VII.

NE.

Ministros ejusdem fidei, & (ut simpliciter dicamus) ut spiritales fratres, & Coepiscopos nostros suscipimus. Qui verò hac confiteri noluerint, ut infestos Catholica, atque Apostolica confessioni, perpetua condemnationis reos esse censemus; nec aliquando tales in nostræ bumilitatis collegio, nisi correctos suscipere patimur. Così eglino.

Arrivo, e fentuoe. stathon.

: 79:2em .

del Concilio,

680, num. 38.

Stabilito dunque il bisognevole pe'l tragitto de' Legati, pervennero do ricevimento questi in Costantinopoli nell'entrar [a] dell'Autunno. Furono eglino sua Anast. Eibl, in bito ammessi all'udienza dell' Imperadore, che li accolse humanissimamente dentro l' Oratorio dell'Imperial Palazzo, ordinandone l'alloggio in quello di Placidia, folito albergo de' Ministri Pontificii, ove a spese di Cesare surono splendidissimamente trattati. Anzi [b] in certa solennità di Processione, che celebrossi nella Chiesa della Madre di Dio di Blanchermis, surono proveduti di Destrieri bellissimi dell'Imperial Palazzo, superbamente bardati, per trasportarvisi fra una gran moltitudine di Popolo, convocazione che li acclamò con lietissime voci. Quindi Cesare spedì l'editto per la convocazione del Concilio Generale, mediante una lettera diretta à Gior-G. Apud Bar, anno gio Patriarca di Costantinopoli nel tenore, che siegne, [c] Quamquam solicitudinibus tam militaribus, quamque civilibus indesinenter nostra serenitas coarctetur: attamen omnes Christo amabilis nostra Reipublica causas in sequendo Christianam nostram Fidem ponentes, quam & in bellis propugnatricem tam nostri, quamque Christo dilectorum nostrorum exercituum habemus, necessarium judicavimus prasenti nostra pia Sacra ad ve-Gram Paternam Beatitudinem uti, per quam adhortantes eam, sancimus congregare vestram Paternam Beatitudinem omnes, qui ad ejus Sanctissimam Sedem pertinent, Sanctissimos Metropolitas, & Episcopos in hanc à Deo conservandam nostram regiam Urbem: quatenus cooperante omnipotente, & mifericorde Deo nostro, diligentissima inquisitio dogmatis fiat, quod olim ante multum tempus exortum est de voluntate & operatione in dispensatione incarnationis unius de Sancta Trinitate Domini nostri Jesu Christi peri Dei nostri, quod & dissidium non minimum per quasdam personas Sanctæ Dei Ecclesiæ intulit. Innotescere quoque super hoc, & Macario venerabili Archiepiscopo Antiochena magna Civitatis, quatenus & ipse de propria Synodo Deo amabiles Metropolitanos, & Episcopos praparatos faciat pro hoc ipso huc congregari. Jam enim super hoc adhortati sumus per pios nostros apices adhuc inter vivos existentem & Domnum Sanctissimum Apostolica Sedis antiqua Roma Prasulem : & illo de hoc saculo migrante Agatho Sanctus nuper ordinatus Papa in Apostolica Sede prædictæ antiqua Roma bujusmodi nostros pios suscipiens apices, destinavit in prasenti propriam ejus indutos personam Theodorum, & Georgium Deo amabiles Presbyteros, & Joannem Deo amabilem Diaconum, ex persona verò totius ejus Concilii Joannem, & Abundantium, & Joannem venerabiles Episcopos cum cateris Clericis, & Monachis, qui debeant invenire in pradicto Capitulo quastionem: qui & nunc ad nostra convenerunt vestigia, porrigentes nobis etiam duas suggestiones, unam quidem ejusdem Sanctissimi Agathonis Papa, aliam verò Concilii ejus . Sciens igitur vestra Paterna Beatitudo, quia primum nobis, O pracipum (ut pradiximus) hoc Orthodoxa existit Capitulum, festinet pradictos Venerables Metropolitanos Episcopos celeriter advenire in hanc à Deo conservandam nostram Regiam Urbem, quatenus prædictum tractetur Capitulum, & majorum donorum datore, atque coronatore nostro Deo

NE.

28 r

Deo cooperante, caufa, atque Orthodoxa definitio hujufmodi dogmati imponatur, Divinitas te servet per multos annos, Sanctissime, ac Beatissime Pater. Così egli al Patriarca. Seguita l'intimazione, si scelse il luogo per la ce-Luogo della celebrazione, equestissi la gran Sala dell'Imperial Palazzo, detta il Secre- Concilio, detto il tario, che all'uso di que tempi era una gran Camera coperta à volta in Trullo. forma semicircolare, ò vogliamo dire di mezza Cupola, che da' Greci chiamasi Trullo; onde si disse questo Concilio, che sù il sesto Generale, Trullano, cioè celebrato nel Trullo. Qual forte di Copertura semicircolare vedesi presentemente in Roma dentro molte antiche Chiese, e particolarmente in quella dei Santi Cosmo e Damiano, della quale scrisse Anastasio, [a] Trullum Ecelesia Sanctorum Cosmi & Damiani Sergius su- a Anast. bibl in s chartis plumbeis cooperuit. Cominciarono per tanto à comparire da tut- Numero de Veto l'Oriente li Vescovi, evario si il parere de Collettori de Sacri Concilii be Eatragl. Concil. circa il loro numero, asserendone [b] altri ducent'ottanta, altri centocin- Costant. 3.0 ag. 2.

E disposizione quanta, & altri cento settanta. Fù disposto l'ordine del Consesso col Trono de Luoghi. in mezzo, fopra il quale, conforme l'uso antico, si ripose il Libro de Sacri Evangelii, e quivi appresso le sedie per l'Imperadore, Senato, e Giudici Conoscitori. Quinci, e quindisi vedevano collocate quelle de'Vocali, sedendo nella finistra [e] parte, come in luogo più degno, frà li Orientali, li c Vedi il Fontif.di Legati della Sede Apoltolica, enella destra i Patriarchi Giorgio di Costantinopoli, Macario di Antiochia, & i Legati dell'Alessandrino, e del Giero- L'one pag. 529 incl folimitano, impediti di venire in persona per le incursioni de Saracini, che Enumero di Ses. tenevano oppressa col terrore, e con l'armi tutta la Palestina. Indieciotto sioni. Seffioni fi eftefe ii Concilio, ciascuna delle quali rendesi considerabilissima ò per avvenimenti seguiti, ò per punti decisi.

Laprima [d] si aprì con le parole de Legati Apostolici, che rivolti d 7, Novemb, anno all'Imperadore così dufero, [e] Religiosissimo Signore, secondo quello che 680. havete significato al Santissimo Papa, siamo stati mandati a' vostri piedi 680. n-43. per esibirvi le lettere, che ci sono state consegnate. Sono di già scorsi quaran. Sessione prima. tasei anni, da che commeistono gl' Innovatori à disseminar sentimenti contrarii ai sensi Cattolici, e questi furono Sergio, Paelo, Pyrro, Pietro, e Theodoro Vescovi di questa vostra Imperial Città, e Erro di Alesandria, introducendo net Christianesimo l'opinione, che sia una sola volontà, & una sola operatione in Giesù Christo. Preghiamo perciò la vostra Coronata Serenità ad ingiungere, che ci sia narrata la cagione, & addotti li motivi di cotal novità. Allora l'Imperadore impole ai due Patriarchi di Costantinopoli, e di Antiochia, che in risposta esprimessero ai Legati li loro sentimenti. Fû più follecito à rispondere, perche più colto sul vivo, Macario l'Antiocheno, Coriteo, ed Antesignano de'Monotheliti, che alzatosi in piede con alcuni suoi Sufraganei, e con Stefano Prete, suo Discepolo nella dottrina, enella offinazione, disse, Non convenirsi titolo di nuova à quella sentenza insegnata ab antiquo da huomini santissimi, da' Concilii universali, e massimamente da Prelati Costantinopolitani Sergio, Paolo, Pyrro, Pietro, e Theodoro, e sin da Honorio Papa dell'antica Roma, e da Ciro di Alessandria. Volle allora l'Imperadore, che in mezzo al Consesso si portassero i volumi de'Concilii Generali, e particolarmente dell' Esessino, ad effetto che Macario elibisse le autorità pretese. Nè guari andò, che nella lettura di quest'ultimo riferendosi le parole di S. Cirillo, Est enim ejus omnipotens voluntas, esclamò subito Macario, che ciò importava lo stesso,

Secolo VII.

NE.

che una, & unica voluntas,. Ma firono pronti à ribatter l'asserzione i Legati Apostolici, dimostrando, che il principio del ragionamento di San Cirillo potea render palese, di chi egli parlasse, e rinvenutosi che parlava della Divinità del Verbo Incarnato; e non di Giesù Christo Humanato, ben suffisteva, che glisi attribuisse una sola volontà, com'essi medesimi volentieri consentivano, e come appunto approvarono li Giudici conoscitori. Confuso in questo primo passo l'Antiocheno, pur'animosamante insistè pronto nel secondo, pretendendo di allegare altre prove; mal'hora inclinata al tardi diè fine alla prima, e rimesse l'affare alla Sessione seconda.

2 Seff.2.

b Vedi la spiegasone di questo derto di San Dionisso nel Pontisicato di Honorio pag. 191.

c Sefs. 3.

din actis fext. Syn. arud Baron. anno 680.n.47.

e Apud Bar, anno 680.n.47.

£ Sels. a.

Nè in questa [a] mostrò Macario minor arroganza, che nella prima, e convinto dalla recitazione del Concilio di Chalcedonia, e dalla lettura delle lettere di S.Leone, con fraudolente tergiversazione ricorse all'antico rifugio de'Monotheliti, asserendo [b] con S. Dionisio Areopagita una Despirile volontà in Christo, & una Theandrica operazione. Mà interrogato da Cefare, diqual'efficacia fosse quella parola, protestò l'Astuto di non darne altra spiegazione, che quella assegnatale da Ciro nel Concilio tenuto in Alessandria sin dal tempo di Papa Honorio. In tal dibattimento difensi equivochi, [c] surse di nuovo orgoglioso l'Antiocheno, e con argomento in apparenza formidabile citò una Lettera, ch'ei asseverò, essere scritta à Papa Vigilio da Menna Vescovo di Costantinopoli, in cui asserivasi chiaro il Dogma dell'unica volontà nel Signore, e produstela l'iniquo dagli atti medesimi del quinto Sinodo, che sù il Costantinopolitano secondo sotto l'Imperio di Giustiniano. A prima faccia atterri veramente i Cattolici cotal non aspettata autorità; mà i Legati Pontificii esclamarono subito corrotti gli atti, e falsa la lettera, allegandone per incontrastabile prova la morte di Menna succeduta quattr'anni avanti la celebrazione di quel Concilio, e l'oculare inspezione di quegli atti, che surono incontanente quivi recati di ordine di Cesare per confrontarne il vero, [d] Et inspicientes tam pissimus Imperator, quam gloriosissimi Judices una cum quibusdam ex Sancta Synodo Deo amabilibus Episcopis, & aperientes ac discernentes, invenerunt tres quaterniores in principio libri additos, non habentes subnotationem numers, qui secundum consuctudinem affigitur in quaternionibus, sed in quarto quaternione habente primum numerum, & in sequenti quaternione secundum, & tertium, atque quartum subsequenter: alias verò & dissimiles esse litteras eorundem in exordiis submissorum quaternionum, in quibus continebatur sermo, qui dicitur Menna ad Vigilium, ex litteris, qua prius scripta erant in eodem codice. L'istessa impostura di falsità fù rivelata da' Legati Pontificii nella corruzione fatta da'Monotheliti del costituto di Vigilio, aggiungendo gli Heretici all'anathematismo contro il Mopsuestenio, perche questi non consessava [e] in Christo una sola Persona, le seguenti due parole, Et unam operationem. Onde caduti li Macariani dal concetto, dalla causa, e dalla promessa esibizione di rinvenire il loro dogma ne'Concilii Generali della Chiesa, gli fù conceduto il tempo, el'agio di rinvenirlo ne'Santi Padri, per renderli maggiormente rei convinti, e palesi con la confrontazione autentica de'Testi. Mà [f] prima ad istanza del Patriarca Costantinopolitano surono pu-

blicamente lette nel Concilio le due lettere di Papa Agathone, e del Concilio Romano, di già trasportate dalla lingua Latina nella Greca, quali ben ponderate renderono indubitabile l'asserzione delle due volonta, &

operazioni di Giesù Christo.

Con-

NE -

Confermato dunque il dogma Cattolico col sentimento del Pontefice Regnante, e con l'esposizione de Padri del Concilio Romano, [a] con a sesse 6. nuova temerarietà produsse Macario, e presentò al Sinodo due Volumi, & una Scrittura in forma di Codicillo, ò aggiunta, in cui à lungo allegavansi holti detti de'Santi Padri confirmatorii della sentenza Monothelitica, ma tutti ò mutilati, ò alterati, ò corrotti. Inhorridironsi li Legati alla sfacciataggine dell'Antiocheno, che presumeva rendere rei di Heresia i più riguardevoli Dottori della Chiesa Cattolica, e riverentemente rivolti à Cefare, [b] Non congruit Orthodoxis, eglino differo, ita circumtruncatas San- b Bid. feff.6. Horum Patrum voces deflorare: Hereticorum potius boc est . Ipsa testimonia, qua protulerunt coram vestra pietate, ac Sancta Synodo, detruncaverunt: O que ad Trinitatis quidem pertinent rationem de una voluntate, pro incarnationis dispensatione Domini nostri Jesu Christi protulerunt: qua verò conveniunt, & que proprie pro ejusmodi incarnationis dispensatione Domini nostri Jesu Christi posita sunt, tam sensum, quam verba detruncaverunt. Unde petimus vestram piissimam fortitudinem, authenticos Codices prolatorum ab eis paternorum testimoniorum proferri ex Venerahili Patriarchio hujus alma Civitatis, & conferri cum codicibus ab eis oblatis: & demonstrabimus, qua ab eis in his facta est celatio. [ c ] Parve ragionevole all'Imperadore la c seg.7. richiesta, e nella settima Sessione rincontrati, e confrontati originalmente gli Scritti allegati de'Santi Padri, non senza immensa confusione degli Heretici, furono tutti ritrovati ò oscuri, ò mutilati, ò alterati, ò corrotti; ond'eglino firigettarono con risa insieme, & impazienza. Soggiunge Anastasio, che presentasse allora Cesare al Patriarca Giorgio di Costantinopolili volumi, el'Heresia quivi afferita dall'Antiocheno, richiedendolo di qual fertimento egli fosse, e qual Fede egli abbracciasse, ò la Cattolica di Agathone, ò la Monothelitica di Macario, [d] Qui respondens petiit, d Anast. bibl. in ut accepta licentiain scriptis, que opportuna esent, responderet: & in his Agaib. recedentes die decima septima mensis Februarii, die Dominico, intra Oratorium Sancti Petri intra Palatium convenere; & adstante [e] Syncello simulcum e Syncellus, ita di-Patriarcha Legatus Apostolica Sedis suscepit relegens suggestionem pro eo- Patriarcha rum condemnatione à Sanctissimo Papa Agathone directam . Qui Georgius stant ejus suturus Sanctissimus Patriarcha professus est eo die in scriptis duas naturas, duas Diac.1,21, voluntates, & operationes credere, & pradicare, sicut Sedes Apostolica, anathematizans eos, qui unamnaturam, voluntatem, & operationem in Domino Jesu Christo dicunt. [f] Et in esecuzione della sua sottoscritta Fede su f sell. 8. dal Patriarca Costantinopolitano presentata ai Padri la conforme testimonianza ditutti li Dottori Cattolici nell'afferzione delle due volonta, & operazioni di Giesù Christo, appunto com'erano state recitate, e prodotte dai Legati della Sede Apostolica, ai quali con grande applauso volsero i loro giusti encomii tutti li Vescovi, e quel di Prusiade Domizio per bocca di tutti così ad alta voce parlò, Directas suggestiones à Patre nostro Agathone Sanctissimo Archiepiscopo Apostolica, & principalis Sedis antique Roma ad à Deo coronatum, & mansuetissimum nostrum Dominum, & magnum Victorem Imperatorem, tanquam ex Spiritu Sancto dictatas per os Santti ac Beatissimi Principis Apostolorum Petri, & digito ter Beatissimi Papa Agathonis scriptas, suscipio, & amplector, & ita credo. Quindi rigettate le vane proteste di Theodoro Vescovo di Melitene, che sotto pretesto di non capir'i termini Theologici, propose il partito, di solamente

AGATHO-Secolo VII. 284

NE.

prosessare ciò, che di già era stato definito dagli altri Concilii Generali, senzamenzione di una, ò di due volonta di Giesti Christo, richiese il Costantinopolitano, che il nome del Pontesice Vitaliano raso da'Sacri ruoli vi si riponesse, come bandiera di riunione della Chiesa Orientale con la Occidentale. Il che immantinente sù eseguito. E per dar qualche avviamento alla ventilata Questione, siì da Cesare intimato à Macario, che pu-

blicasse di qual Fede egli fosse, e se acconsentisse alla lettera recitata di

l'Heretico la corruzione fatta de'luoghi allegati de'Santi Padri, prendendo per iscusa il suo medesimo impegno, che disperaramente poi strascinollo in una diabolica ostinazione, esclamando con suon di voce altiero, dialnafficapud Ba-

Papa Agathone circa le due volontà di Giesù Christo. Confessò allora

in fine .

b In actis apud Ba-

ron. anno 681, n.6. spettoso, etorbido, anche ad onta della verità conosciuta, [a] Non dico duas naturales poluntates, aut duas operationes naturales in Incarnationis dispensatione Domini nostri Jesu Christi, nec si membratim incidar, & mit-

ton anno 681. n.7. tar in mare. A tali parole, [b] Sancta Synodus exclamavit, Hareticum se ipsum manifeste demonstravit, novo Dioscoro Anathema: Hujusmodi deponatur: Novum Dioscorum foras mitte: Novo Apollinario malos annos: Meritò Episcopatu alienetur: Nudetur circumposito ei pallio. Et denudato eo, atque in medio adstante una cum Stephano eius Discipulo, Theofanes vene-

rabilis Presbyter, & Abbas Monasterii Bajas interrogavit eosdem, Macarium, & Stephanum scilicet: Habuit voluntatem humanam Dominus noster &c. e qui proseguir volendo Theofane à a convincerli, à a riprovarli, inc Anast. bibl. in terruppe Cesare il corso alle parole, rimettendo i fatti alla sutura nona

Azath. d Orarium, valgo Siola.

Sessione: [c] Eabora, soggiunge Anastasio, Santta Synodus und cum Principe ejus [d] Oraria auferri justit. Et exiliens Basilius Cretensis Episcopus, ejus Orarium abstulit. Anathematizantes eum, dicebant: Foras Synodum proce-

dant, simulque & thronum eins; Stephanum autem Discipulum eius cervicibus à Sancta Synodo Clerici Romani elicientes, expulerunt. Ea bora tanta tela aranearum nigerrima in medio populi ceciderunt, ut omnes mirarentur, ed qu'od sordes hareseos expuisa essent, & Deo auxiliante, unita sunt Sancta

Dei Ecclesia. Scacciato dal Concilio l'Heretico, li più riguardevoli Prelati con esplicita, e lunga Consessione ad uno aduno riceverono, accettarono, & approvarono lelettere di Agathone, & il contenuto di esse, e poi tutti conciliarmente: [e] Surgentes cateri omnes exclamaverunt dicen-

tes, Et nos notionem accipientes suggestionis directa ad mansuetissimam vestram fortitudinem (così estirivolti a Cesare) ab Agathone Santissimo, ac Beatissimo Papa antiqua Roma, & sequentes sensum, qui in eacontinetur, fic Sapimus, & proficemur, & credimus, & omnes qui docuerunt, & dicunt unam voluntatem Domini nostri Jesu Christi, anathematizamus, cioè anathematizziamo tutti li Condannati nella lettera di Agathone, sequentes

sensum, qui in eacontmetur: E questa si è la prima condanna, che, presente Cesare, sù sulminata da'Padri contro Sergio, Ciro, Pyrro, e Paolo nominatamente esecrati nell'accennata lettera di Agathone, il cui senso professarono li Vescovi, come Oracolo, e norma di decisione. Quindi se-

guirono applausi al Papa con replicate acclamazioni, [f] Agathoni Orthodoxo Papa Romano multos annos.

Si prolegui poscianella seguente [g] Sessione alla deposizione di Macario, & all'anathematizzazione del dilui Discepolo Stefano, & alla precifa condannazione dell' Herefia Monothelita, seguendone acclamazioni all'Im-

e Labbe to.6. pag. 736.

£ Ibid. p43 740.

g Seff 2.

all'Imperadore, & esecrazioni al deposto Antiocheno, lanciando i Padri contro Stefano questi horribili improperii, [a] Hæreticum foras mitte, novo a Ibidem. Eutychetimalos annos, novo Apollinari malos annos, Hareticum foras mitte:

& impulsus est Stephanus Discipulus Macarii, & foras missus est.

Conseguentemente [b] ricevuto per Cattolico il Vescovo di Nicome- b Soft. 10. dia già adherente à Macario, erilette [ e ] le lettere hereticali dell'Antiocheno, l'Imperador Costantino per gravi affari, che richiedevano altrove la sua presenza, licenziossi dal Concilio, fostituendo in suo luogo li Patrizii Costantino, & Anastasio, e li Pro-Consoli Poletto, e Pietro, che intervennero [d] in qualità di Affiftenti Imperali alla duodecima Queftio- d Seff. 12. & Marne, in cui agitatasi à lungo la causa del Pontesice Honorio, sù finalmente che in clipp, dust, acceptante and a lungo la causa del Pontesice Honorio, su finalmente nella seguente stesa, e formata la sentenza contro i Monotheliti in questo tenore: [e] Sanctum Concilium dixit, Secundum promissionem, que anobis e Soft.13. ad vestram gloriam facta est, retractantes dogmaticas epistolas, que à Sergio quondam Patriarcha hujus à Deo conservanda regia Urbis scripta sunt tam ad Cyrum, qui tunc fuerat Episcopus Phasidis, quam ad Honorium quondam Papam antique Rome: similiter autem & epistolam ab illo, idest, Honorio rescriptam ad eundem Sergium : basque invenientes omninò alienas existere ab Apostolicis dogmatibus, Fà definitionibus Sanctorum Conciliorum, & cun-Etorum probabilium Patrum, sequi verò falsas doctrmas hareticorum: eas omnino abiicimus, & tanguam anima noxias execramur. Quorum autem (idest, eorundem) impia execramur dogmata, horum & nomina à Sancta Dei Ecclesia proinci junicapionus, idest, Sergii quondam Prasulis bujus à Deo conservanda regia urbis, qui aggressus est de buiusmodi impio dogmate conscribere, Cyri Alexandrie, Pyrrii, Petri, & Pauli, & qui ipsi prasutatu suncti sunt in sede hujus à Deo conservande civitates, & similia eis feuserunt: ad buc & Theodori quond im Episcopi Pharan., quariem omnium suprascripearum personarum mentionem fecit Agatho Sanctissimus, ac ter Beatissimus Papa antique Rome in suggestione, quam fecit ad pissimum, & d Des confirmatum Dominum nostium, & Magnum Imperatorem, essque abileit, utpote contraria recta fider fentientes, quos Anathemaci submitti definimus. Cum bis verò si nul proiici à Sancta Dei Catholica Ecclesia, simulque anathematizari pravidimus & Honorium, qui fuerat Papa antiqua Roma : cò quòd invenimus per scripta, que ab eo facta sunt ad Sergium, quia in omnibus ejus mentem sequutus est, & impia dogmata confirmavit. Così il Concilio neila sua decimaterza Sessione, alla quale ritornaremo con quelle necessarie riflessioni sopra un'punto cotanto considerabile, qual su la condanna di Honorio, doppo che haveremo descritte le rimanenti Seffioni, accioche il ragionamento del discorso Apologetico non divertisca il Lettore dall'Historico.

proposiiscritti, si apri [g] nella decimaquinta la scena di uno spettaco- g SALIS. lo stranistimo di un'Monaco Monothelita, chiamato Polycronio, il quale della refurezzioò illuso dal Demonio, ò acciecato da presunzione, si estibi di far cono-ne promesta di scere ai Padri del Concilio la verità della sentenza Monothelitica con la prova massima di risuscitare un morto. [b] Cum advenisent Patres, dicono h Bid, gli atti, nunciatum est pro foribus adstare Polychronium expectantem auduri. Justus ingredi, & quid de fide sentiret, rogatus à Judicibus cognitoribus, ita respondit: Ego expositionem sidei men do in opere mortui, rogans pro eo

Filium

NE.

Filium Dei, ut suscitet eum. Sin autem non resurrexerit, ecce Concilium, & Imperator, qua eis placuerint, in me faciant. Sanctum Concilium dixit : Qualem expositionem fidei vis supra mortuum ponere, ut resurgat, agnoscere volumus. Polychronius Religiosus Preshyter, & Monachus dixit: Ego pono expositionem meam supramortuum, & tunc eam relegetis. Sanctum Concilium dixit: Ecce mortuus praparatus est. Expositionem ergo sidei tua profer, qua debeat superponimortuo, ut suscites eum, sicut dixisti. Et protulit idem Religiosus Polychronius chartulam bullatam, bulla exprimente monogrammum Polychronii Confessoris, qua habebat hanc superscriptionem: Constantino d Deo Coronato, & Sapientissimo Magno Principi Polychronius. Et dixit: In hoc est fides mea, & itamihi ostendit Deus, ut ponam eam super mortuum: & si non surrexerit, ut pradixi, ecce, qui Imperator est, & Concilium, & quomodo jusserint, judicent. Sanctum Concilium dixit: Chartula, que prolataest à Polychronio Religioso Monaco, disbulletur, ac relegatur; & disbullata est hujusmodi chartula, quam accipiens Antiochus Religiosus Lector, & Notarius Sanctissimi Patriarcha Constantinopoleos, relegit pradictam chartulam habentem his verbis ita: Constantino à Deo Coronato, ac Mansuetissimo Magno Principi. Ego Polychronius tanquam prasens saluto, & adoro. Et quia vidi multitudinem virorum, & candidatorum, & in medio pirum, cujus virtutem narrare non valeo, dicentem mihi: Quia nopam fidem componis, festina, & dic Imperators Constantino: Non facias novam fidem, neque acquiescas. Et veniente me ab Heraclea Chrysopolim, & stante me in solario ( hora erat quasi septima diei ) vidi virum terribilem, candidatum valde, & stetit coram me, dicens: Quia qui non consitetur unam voluntatem, & Dei virilem operationem, non est Christianus. Ego autem dixi: Hoc & Constantinus Sapientissimus Imperator prafinivit unam voluntatem, & Deivirilem operationem. Ille autem dixit: Multum benè, O Deo placet. Edicat Polychronius religiosus Monachus, si littera, qua in præsenti continentur chartula, propriæ ejus manus existunt, & si ipsa est chartula qua debeat super mortuum poni, & resuscitare eum. Polychronius religiosus Monachus dixit: Itaest, Domini: propria mea manus existunt, & ista est chartula, qua debeat à me superponimortuo, eumque resuscitare. Gloriosissimi Judices, & Sanctum Concilium dixerunt: Pravidimus, ut chartula, quarelectaest, super mortuum poni debeat ab eodem Polychronio juxta propositionem, que ab eo facta est, extra hoc Sacrum Palatium, in loco publico, in prasentianostra, & plebis, quaque inventa suerit, ad satisfactionem Christo amabilis populi, qualiter Deus veritatem demonstret. Et egredientibus tam gloriofissimis Judicibus, & Sancto Concilio, & plurimo populo congregato in atrio publici lavacri, quod dicitur Zenxippus, appositus est ei in argenteo exequiali feretro mortuus; similiter coram gloriosissimis Judicibus, & iis, qui erant ex Sancto Concilio, plurimo Christo amabili populo ibidem invento, super assistens idem Polychronius, posuit supra ipsum mortuum ejusmodi fidei suc chartulam: perque plures horas perseverans, & insusurrans ei, nihil horum, qua abeo stolide ac blaspheme promisa fuerant, valens peragere, idem Polychronius dixit: Nullatenus se posse mortuum suscitare. Populus itaque, qui ibidem aderat, exclamavit, dicens: Novo Simoni Anathema: Polychronio seductori populi anathema. Et iterum ingredientes, & Gloriosissimi Judices, & Sanctum ac Universale Concilium in Secretario Sacri Palatii, quod appellatur Trulius, prasente eodem religioso Presbytero, Or Mor

287

NE.

Monacho, dixerunt: Edicatiterum Polychronius Monachus, si confitetur duas naturales voluntates, & duas naturales operationes in Incarnationis dispensatione Domininostri Jesu Christi veri Dei nostri, qui unus est de San-Eta Trinitate? Polychronius religiosus Monachus dixit: Sicut continet chartula, quam obtuli, & posui supra mortuum, ita credo unam voluntatem, & Deivirilem operationem, & alterum quid non dico. Gloriofissimi Judices, & Sanctum Concilium dixerunt: Chartam, quam obtulifti, quis scripsit? Polychronius dixit: Propria mea manus existit. Sanctum Concilium dixit: Postquam Polychronius Monachus in proprio errore usque in senium perseveravit; nunc autem etiam à nobis commonitus, quomodo sentiat de humanitate Domini nostri Jesu Christi veri Dei nostri, conatus est tentare Spiritum San-Etum, & blaspemam componens chartulam, obstinanter affatus est ponere eam super mortuum, & ad firmitatem blasphemia, qua in ea suerat scripta (ut non dicamus fidei ) bujusmodi mortuum resurrecturum: nos, juxta quod dictum est à S. Paulo Apostolo [a] Anathemati jam hunc secundum animam submisimus: sed ad satisfactionem Christo amabilium populorum, quorum plurimos præteritis temporibus tam ipse, quam ejus consentanei deceperant, permisimus talem ejus prasumptionem, damoniacamque ac temerariam propositionem publice fieri, & mortuum, quem quasierat, in medium deduci in præsentia nostra, & gloriosissimorum Judicum, & multitudinis Christo amabilis populi. Ille proposuit, tale ejus impium scriptum super ponens, & plurimam boram, quantum ipse voluit, super assistens eidem mortuo, & Super susurrans intra semetipsum, quaque putavit, donec dixit: Non se posse facere. Quomodo namque effet possibile, blasphemantem in Deum virtutes operari? Unde pravidimus, hunc tanquam scauctorem populi, & deceptorem, & manifestum hareticum, omni Sacerdotali ordine, & officio denudari. Et deposito eo, Sanctum Concilium exclamavit, Polychronio haretico, & consentaneis ejus anathema: Macario, & Stephano similibus Polychronio anathema: Trinitas istos tres deposuit. Sin qui gli atti, il successo, e la condanna di Polycronio.

Nella [b] decimasesta, Costantino Prete della Chiesa di Apamea Mo- b Sess. 16. naco Monothelita propose un partito come conciliatorio tanto degli Heretici, quanto de'Cattolici, cioè che cattolicamente dir si potevano in Christo due operazioni, mà una volontà, essendo che Giesù Christo nel morire sù là Croce haveva totalmente eziandio lasciata la volontà humana. Sentenza heretica, conosciuta da' Padri come proveniente dalla Scuola de'Manichei, e perciò rigettata insieme con l'Autore, e condan-

nata con Anathematismi, e scommunica.

Nella [c] decimasettima Sessione finalmente, nella quale, siccome e sessione. nella decimaterza, nonintervenne [d] personalmente Cesare, main suo d Labbi 10.6.Connome, & [e] expersona ejus presentibus, atque auscultantibus Consulibus, si cilpag. 1010. lesse di nuovo ad alta voce dal Notaro del Concilio la professione della Fede, e l'anathematizzazione de'Monotheliti nel medesimo tenore disenso. come si notato nella decimaterza Sessione, ripetendosi nominatamente le condanne di Cyro, Sergio, Pyrrho, Paolo, & Honorio nella lezione, che quivi si fece della confessione Cattolica, che incomincia Unigenitus Dei Patris Filius &c. Qual definizione del Concilio, ò vogliamo dire, confessione di Fede insieme con le sottoscrizioni de' Vescovi rinviensi ancora appresso gli esemplari Latini nella decimaottava Sessione, estendo che

NE.

1012.

la decimaottava appresso i Latini venendo annumerata da'Greci per decimasettima, li Latini ò hanno unite queste due Sessioni in una, ò le hanno divise con la ripetizione sotto ciascuna della medesima confessione. Il a 1dem ibid. pag. che viene accuratamente notato nel margine [a] dal Labbè, che al confronto del Testo Latino ripone il Greco con ristessione molto confacevole alla dilucidazione della Historia. Onde maraviglia non è, se alcuni Scrittori Latini nella Versione Latina di questi atti habbiano replicatamente riposta la condanna di Honorio nella decima ottava Sessione, quando ella riporre si dovea propriamente nella decimasertima, che tale appresso li Greci si è quella, che appresso li Latini viene annotata per decimaottava. E diligentemente noi ne avvertiamo il Lettore, acciò egli resti ben persuaso, che Honorio sù solamente condannato da'Padri nella decimaterza, e decimab Vedi in questo settima Sessione, alle quali, come si è detto, mai non intervenne l'Imperadore, e conseguentemente, come [b] si dirà, la di lui condanna mai non cato verso il fine, dore, e conteguentemente quando trattasi su approvata da Agatone.

ma: defimo Pontifi della Confermazione che Agathoc Seff.13.

681.11. 46. Elogii di Papa

Agathone .

Monotheliti efiliati, e puniti Agath finepift.Conftantifine .

Leone II. h In act. I. Contil Nicani II. Lettera del Con cilco al Papa. Apud Ber conno 681.7.49.

Dunque ciò fatto [c] destossi un'alto applauso da tutte le lingue de' ne fece di questo Padri al Religiosissimo Costantino, che ritrovossi presente à quest ultima Sessione, è terminazione del Concilio, inherendosi sempre alla riverita d Apad Bar, anno Lettera di Agathone, che siì norma, e termine delle loro risoluzioni: [d] Summus autem, dicono essi di Agathone, nobiscum concertabat Apostolorum Princeps; illius enim imitatorem, & Sedis successorem habuimus fautorem, & divini Sacramenti mysterium illustrantem per litteras; confessionem tibi à Deo inscriptam illa Romana antiqua Civitas obtulit, & dogmatum diem à respertinis partibus extulit; charta, & atramentum videbatur, sed per Agathonem Petrus loquebatur, & cum omnipotenti Conregnatore pius Imperator simul decernebastu, qui à Deo decoratus es. Et Simon quidem resupinus volutatus corruebat, & flat ruma ejus flatua : fides verò resurgit, plebisque concordia in proprium restituitur decus. Così li Padri. Macario ine Anast. bill. in tanto, l'Abate Stefano, Polycronio, & altri parteggiani dell'empia Setta appellando dalla Sentenza del Concilio al Pontefice Romano, [e] furono ni ad Syn. Romin da Cesare ben custo diti trasmessi a Roma, [f] e de Sacerdotali dignitate repuls, probationi Sanctissimi Papæ traditi sunt; ò come in altra Lettera il medesimo Cesare significò à San Leone secondo Successore di Agathone, Ipsi autem scriptis precibus serenitatem nostram communiter omnes deprecati funt, ut se ad vestram Beatitudinem mitteremus: sic igitur fecimus, eosque ad g Anast. bibl. in vos misimus, vestro paterno judicio omnem ipsorum causam permittentes. Se bene senza frutto di emenda, poiche [g] come ostinati surono tutti dal Successore di Agathone rinchiusi dentro diversi Monasterii, [h] ricusando eziandio Macario l'antica dignità del Patriarcato, che paternamente offerigli Benedetto secondo, ogni qualunque volta egli havesse rinunziato alla professata Heresia de' Monotheliti: [i] Pater noster Benedictus, dice l'allegato Testo, deliberandi spatium per triginta dies Macario concessit; & quodam tempore Bonifacium Consiliarium ad eum misit, quo verbis admonitione plenis ex sacra Scriptura illum instrueret: verum ad meliorem mentem haudquaquam perduci potuit. Id autem Pater Beatus ob idegit, quo illum rursus in pristinum statum reciperet. Quindi li Padri sollecitamente zrasmessero, ò con la spedizione di alcuno de'Pontificii Legati, ò per altro destinato Messo à quest'esfetto, gli Atti Conciliari al Pontesice Agathone, accompagnati con lunga, & offequiofa Lettera, in cuirichiedevan la conferma-

280

Capitolo XIII.

fermazione di effi: ond'è pregio dell'opera riferire se non in tutto, almeno in parte li sentimenti quivi espressi e in dignità della Romana Sede, e in dilucidazione dell'Historico racconto. [a] Maximi morbi majoribus indi- a Apud Bar. anno gent auxiliis, ut scitis, beatissimi; atque idcircò Christus verus Deus noster, virtus verè rerum omnium conditrix, & gubernatrix, sapientem dedit medicum, pestram à Deo honoratam sanctitatem, contagia haretica luis fortiter propulsantem remediis Orthodoxia, ac valetudinis robur membris Ecclesia largientem. Itaque tibi ut prima Sedis Antistiti universalis Ecclesia, quid gerendum sit, pramittimus stanti supra firmam fidei petram, acquiescentes pera confessionis litteris à vestra Paterna beatitudine ad pissimum Imperatorem missis, quas ut à summo Apostolorum vertice divinitus scriptas agnoscimus; per quas exortam nuper multiplicis erroris bæreticam sectam depulimus, Constantino nobis ad decertandum hortatore, qui divine imperat, sceptraque clementissimè regit, quo adjutore, impietatis errorem evertimus, hæreticorum nefariam doctrinam quasi obsidione adorti. Inde fundamenta execranda eorum hareseos prorsus convellentes, eosque armis spiritualibus paternisque aggredientes, & linguas eorum, ne inter se accomodate loquerentur, confundentes, extructam ab iis impiissima haresis turrim subruimus ac ipsos, ut lapsos circa Fidem ac peccatores extra castra atriorum Dei ( ut Davidice loquamur) anathematibus interfecimus ex sententia per sacras restras litteras de eis lata, videlicet Theodorum Episcopum Pharan. Sergium, Honorium, Cyrum, Paulum, Pyrrhum, Petrum. Non sic in his, drenerabile, & sacrum Caput, edocti sumus, qui universitatis Dominum Christum humanum, ac summe bonum, & benignum habemus, qui & hortatur nos, ut, sicut bonos decet, Sacerdotalium ipsius legum simus imitatores formamque obtineamus pastoralis ejus & conciliatricis gubernationis. Sed & ad panitentia conversionem tum Serenissimus Imperator, tum nos eos varie adbortati sumus, omniaque gessimus religione, & diligentia singulari, non commotigratia, non odio: quemadmodum ex iis cognoscere potestis, que in unoquoque negotio sunt pertractata, & relata in commentarios, & in prasentia ad vestram Beatitudinem mittuntur: ac intelligetis à Vicariis Sanctitatis vestra Theodoro, ac Georgio dilectis Deo Presbyteris, & Joanne reliziosissimo Diacono, & Constantino venerabili Hypodiacono, vestris spiritualibus filiis, nostrisque dilectis fratribus; tum ab iis, qui à sancta vestra Synodomissi sunt, sanctis Episcopis, qui recte ac probe ex vestra disciplina in primo Fidei capitulo una nobiscum decertarunt. Sic nos sancto Spiritu illustrati, vestraque instituti doctrina, infesta dogmata impietatis depulimus, rectissimam Orthodoxia semitam complanantes, piissimo ac serenissimo nostro Imperatore Constantino sapienter, & divinitus confovente nos, ac tuente; deinde uno ex nobis regnantis hujus Constantinopoleos Sanctissimo Prasule assentiente in primis misso à vobis ad piissimum Imperatorem Orthodoxia scripto, ut in omnibus convenienti probabilibus à Deo institutis Patribus, ac fanctis, & universalibus quinque Conciliis. Et quidem nos omnes, Christo Deo continente & adjuvante, quod studebamus, facile confecimus. Deus enim movebat, Deus coronabat consessum. Istinc igitur in nos Sancti Spiritus gratia illuxit, potestatem largiens per assiduas vestras preces cuncta zizania, & omnem arborem non facientem fructum bonum excidendi, & in igne consumendi. Et corde nos, & lingua, & manu convenientes, omnis ervoris expertem, certamque nec fallentem definitionem, vivifici Spiritus ope, Tomo II.

edidimus, non transferentes (sicut scriptum est) terminos antiquos, absit; sed in Sanctorum probabilium Patrum testimoniis, & auctoritatibus permanentes, ac definientes, ut sicut ex duabus, & in duabus naturis dipinitate atque humanitate, ex quibus compositus est, & ex quibus existit, Christus verus Deus noster prædicatur à nobis & glorificatur inseparabiliter, inconpertibiliter, inconfuse, & indivise; ita duas naturales operationes indivisè, inconpertibiliter, inconfusè, impartibiliter pradicemus: quemadmodum in iis, que à nobis Synodaliter definita sunt, declaratum est : quibus & Deum imitantis Imperatoris nostri potestas annuens, propria manu subsignavit: abiicientesque ( ut dictum est ) impiissimam, & imaginariam de una poluntate, unaque operatione in dispensatione incarnationis Christi peri Dei nostri, & condemnantes haresim, ex eo confundentium ac dividentium turbas compressimus, inflammatamque procellam caterarum hareseon extinximus, Orthodoxa autem Fidei splendidam lucem vobiscum clare pradicavimus: quam etiam ut per honorabilia vestra rescripta confirmetis, vestram oramus paternam Sanctitatem: per quam bona spe in Christum freti, confidimus, misericordem ejus benignitatem largituram Romana Reipublica clementissimo Imperatori nostro commisse perennem stabilitatem, exornaturamque diuturnis jugibusque victoriis serenam ejus mansuetudinem : vestram autem Dei imitatricem Sanctitatem, que rebus nostris affuerit, ac defenderit tremendam ejus voluntatem, sincerèque ac verè Fidem confesa sit, tueatur incolumem, & conservantem creditos ipsi à Deo Orthodoxos reges, universam, qua cum vestra est beatitudine in Christo fraternitatem, nos, & qui nobiscum sunt, plurimum salutamus. Cosi li Padri del Concilio al Pontefice Agathone. Soggiunge [a] Anastasio, che per dimostrazione publi-Santo gandio de ca di segnita concordia, fossero sestosamente rase dalle Chiese le imagini, e dalli Ruoli li nomi di Ciro, Sergio, Pyrro, e Pietro, e, com'egli riferisce, ad latitiam Populi, Giovanni Vescovo di Porto cantasse solennemente la Mesfa Latina dentro la Chiefa di S.Sofia coram Principe, & Patriarcha, & omnes unanimes in laudes, & victorias piissimorum Imperatorum idem Latinis vocibus exclamarent; e che per pienezza di gioja alle Lettere Conciliari de'Padri agginngesse Cesare unasua Divale al Pontesice, in cui egli ordinava con Imperial condiscendenza l'abolizione del pecuniario tributo, che gli empii Rè Gothi Arriani havevano prima imposto à i Pontefici nella loro creazione per ottenerne la confermazione, e di cuipoi, essi estinti, havevano con-

Abolizione del tributo à Cefare per la conferma zione de' Ponte. fici.

Riflessioni dell' Autore sopra la condanna di Ho norio seguita in

b Vedi il noftro I. 80m. pag. 274.

E tale fù il corfo del festo General Concilio, da alcuni voluto corrotto negli attiper esimere Honorio dalla seguita condanna, da altri assequetto Concilio, rito fincero per maggior confermazione della reità di Honorio, mà da noi riputato più probabilmente incorrotto, senza però che quindi provenga lefione alcuna ò al Pontificato Romano, ò alla fama, e nome di quel Pontefice. Proposizione quanto più vera, tanto più bisognosa di vere pruove, alle quali noi con grand'animo ci accingiamo, speranzosi che siccome siamo felicemente usciti dalle Sirti horribili della [b] caduta di Liberio, così per la Dio grazia saremo fortunatamente per superare ancora queste meno formidabili della condanna di Honorio, due scogli, dove potentemente urta, mà non però si frange la nave insuperabile della Chiesa. Per degnamente trattar dunque un cotanto arduo punto, ci convien premettere, come cosa certa per le attestazioni, che soggiungeremo, che nissun Con-

tinuata l'esazione gl'Imperadori Greci d'Oriente.

a. Anast.in Agath.

Cattolici per la terminazione del Concilio .

cilio

cilio forse professò con termini più chiari l'infallibilità Pontificia, che il sesto di cui parliamo; nè forse mai li Padri Greci si dimostrarono più concordinella venerazione alle Decisioni Romane, che li congregati in Costantinopoli in questo sesto Sinodo, che da'malevoli vien ripigliato per contradittore alla infallibilità de' Papi nella non ben' intesa, ò malamente estorta seguita condanna di Honorio. E primieramente producasi in mezzo il loro medesimo satto, e la loro medesima confessione, ch'è l'argomento più potente, di cui valer si possa ogni qualunque Tribunale in decisione delle liti. Scrisse Agathone all'Imperadore ( e ne habbiamo di sopra riferita la lettera ) e come fondamento, e base di quant'egliscriveva, queste massime in essa espose e à Cesare, e al Concilio, e al Mondo, cioè Hac Apostolica Ecclesia, cioè la Romana, di cui Agathone parlava, nunquam. à via veritatis in qualibet erroris parte deflexa est; di più, Hac Apostolica. Christi Ecclesia per Dei omnipotentis gratiam à tramite Apostolica traditionis nunquam erraße probabitur, nec Hæreticis novitatibus depravata succubuit; e di nuovo, e più specificatamente di prima, Consideret vestra tranquilla Clementia, quoniam Dominus, qui Fidem Petri non desecturam promisit, confirmare eum Fratres suos admonuit, quod Apostolicos Pontifices mea exiguitatis Pradecessores confidenter fecise semper, cunctis est cognitum: quorum & pusillitas mea, licet impar, & minima, pedissequa cupit existere; e de'medesimisuoi Predecessorisoggiunge, Nec post moliti erroris dina turnitatem à commonitione siluerunt, sed semper hortati sunt, ac contestati, exhortantes eos, cioè li Monotheliti, in Orthodoxa Fidei unanimitate remeantes amplecti; e, Indesimenter ab Apostolicis mex humilitatis Pradecesforibus exhortati, atque commoniti usque hactenus distulerunt; & in fine. della Chiefa Romana egli replica, e conchiude, Ecclefia Romana, gratia, atquæ præsidio Beati Petri, ab omni errore illibata permanet. Li periodi accennati di questa lettera di Agathone letti nel publico Consesso de Padri, furono eglino incontanente così pienamente ricevuti, così concordemente approvati, così incontrovertibilmente confessati, anzi così profondamente venerati, che tutto il Concilio come con una voce proferita da molte lingue esclamo, Per Agathonem [a] Petrus loquebatur, ed esser eglino stati 2 Seff. 183. dettati ad Agathone dallo Spirito Santo per bocca di San Pietro, Tanquam ex Spiritu Sancto dictatos per os Sancti, ac Beatissimi Principis Apostolorum Petri, & digito ter Beatissimi Papa Agathonis scriptos. Sono questi sentimenti di chi controverte l'infallibilità de Papi, ò di chi quafi con tronba Evangelica la denunzia al mondo, la conferma al Christianessimo, e la venera come verità dettata dallo Spirito Santo? In oltre, terminato il Concilio, cioè doppo la condanna di Honorio, li medefimi Padri con lettera sinodica rispondono ad Agathone, e formano la risposta così chiara in confermazione della loro credenza sopra la infallibilità Pontificia, che meglio non haverebbono saputo parlare gl'istessi Papi in testificazione del loro divino privilegio. Poiche nella loro risposta rappresentano il Pontificato Romano come un grande, & universale Medico di tutto il Christianesimo, contagia baretica luis fortiter propulsantem, ac valetudinis robur membris Ecclesia largientem, l'esaltano col pregio di Prima Sedis, Antistitis unipersalis Ecclesia, lo venerano con l'afferzione di primo e publico Dottore della Christianità, dalla cui Catedra tutti li popoli instituti dostrinam apprender debbano, quid gerendum sit; rattificano le lettere scritte dal

Secolo VII.

292

Pontefici Romani, fopraparticolarmente la corrente materia del Monothelismo, ut à summo Apostolorum vertice divinitus scriptas, in virtù delle quali exortam nuper multiplicis erroris hareticam sectam depulimus, con il cui insegnamento, & ajuto impietatis errorem evertimus, hareticorum nefariam doctrinam quasi obsidione adorti: confessano li Papi in Santità quasi eguali à Dio, Dei imitatricem Sanctitatem; ond'essi in fine lo pregano, ut per honorabiliarescripta confermi gli Atti di quel loro augusto Consesso. Si è questa rattifica della loro prima confessione, ò pure attestato eterno della loro vera, & in alcun tempo non mai dubiosa, & inalterabile credenza della infallibilità Pontificia ? Puossi con più incontrovertibili terminirappresentare la stima, e la venerazione loro del Pontificato Romano? Horcio, non tanto supposto, quanto provato, si proseguisca in secondo luogo il discorso, esi ponga in mostra, come in opposta facciata, la condanna, ch'effi fecero di Honorio. Certamente ciascuno rimarra sorpreso da una contradizione cotanto concludente, che giustamente pare, che dir si potrebbe, che li Padri delsesto Sinodo credessero nel medesimo tempo, e non credetlero, professassero, & esecrassero, concedessero, e negassero l'infallibilità de'Pontefici; il che non dovendos, nè potendos supporre, rimane il Lettore sempre più tenacemente avvinto da nodo indissolubile di ammirazione: onde alcuni per discioglierlo con taglio egualmente risoluto, e penetrante, hanno afferiti corrotti gli Atti di quel Concilio, e con ingegnosa, esanta industria hanno provato fraudolentemente inserito da' malevoli di Roma il nome di Honorio frà i condannati Monotheliti; ed altri con mala elezione, e con più che pessima intenzione, gittandosi all' estremo della maledicenza contro il Pontificato Romano, hanno esultato alla condanna di un Pontefice, senza punto curarsi di condannar la Fede di cento sessantia in un Concilio, che cattolicamente hà condannata una delle più poderose Heresie, che siano giammai insorte nella Chiesa di Dio.

Per uscir da un così intricato labirinto, noi diciamo due cose, brevemente, e queste: ò asserir si deve, che i Padri del Concilio fossero Alogi, cioè privi di mente in concedere nel medesimo tempo due contradittorii; ò dar si deve alli due pretesi opposti un senso congruo e alla indennità della Fede da essi professata, e alla infallibilità de' Pontesici da essi asserita, onde da huom prudente venga à spiegarsi il senso oscuro con la interpretazione del chiaro, e non ad involgere il chiaro frà le tenebre palpabili dell'oscuro. Dunque non rinvenendosi possibile in tanta varietà disentenze scieglierne una in maniera, che rimangano del tutto disciolte le difficoltà dell'altra, noi alcune ne riferiremo, e lascieremo libertà al Lettore di appigliarsi à quella, che più gli aggrada, pur che in essaresti del tutto illesa, e l'innocenza di Honorio sin'hora da noi con evidenza provata, e la infallibilità Pontificia ne' Decreti, e decisioni di Fede, e di costumi, che dal Vicario di Christo si pronunziano ex Cathedra. Quindifostenendosi gli Atti del Concilio incorrotti ( il che si reputa da noi più probabile) parendoci cosa moralmente impossibile, che que Padri cotanto tenaci affertori della infallibilità Pontificia, habbiano nel contesto della medesima azione confessati infallibili li Papi, e fallibile Honorio, necessariamente deve dirsi, ch'eglino lo condannassero, ò perche non bene intendessero le di lui Lettere, e, come dice [a] il Turrecre-

a Ioania Turrecm. La.de Eccl.c.93.

mata,

AGATHO-

mara, ex falfa informatione, ò perche [a] non le giudicalleroscritte con a Bailto.t. Concil. pienezza di Apostolica autorità, mà con dettatura di Dottor privato, e pag. 327. particolare, o che nol condannassero [b] com'Heretico, e assertore d'He-bBail.ib.pag. 326. resia, sedut qui mitius agens, eam veluti palparet, ac sic fautor illius vide- c Difesa retur, aucor che insola apparenza, ò che la [c] condanna di esso non sos-Bolla Ad Santiam fe assoluta dogmatica, mà criminale, come dottamente spiegasi il Bellar- di Alessandro VIII. mino nella difesa della Bolla Ad Santtam, che Alessandro Settimo fece con- cinto Bandoni pag. rro li Giansenisti.

Che i Padri dunque non ben penetrassero il sano, e giusto senso delle lettere Honoriane, chiaro si rende, sì per ciò che noi à lungo habbiamo detto sotto il Pontificato di Honorio, quando ad verbum spiegassimo tut- d Bellar. de Rem. to il contenuto di esse, come per quello, che soggiunge il Bellarmino, [d] Pont l.4.c.11. Eas epistolas melius esse intellectas à Joanne Quarto, à Martino, ab Agathone, à Nicolao Summis Pontificibus, & àtoto Concilio Romano sub Martino congregato, quam à Gracis in Concilio sexto. E l'origine di questa loro ò inavvedutezza, ò trascorso potè certamente in essi provenire dall'infelice antico prurito di competenza, e di aftio in veder condannati tanti loro Patriarchi, senza che frà essi inserito vi sosse alcun Pontesice Romano: onde forse avvenne, che offuscato il lume della ragione dal sumo della passione, ò ciecamente non seppero, ò maliziosamente non vollero aprir gli occhi alla verità conosciuta, e precipitarono in risoluzione ò scandalosissima, quale [e] fù il condannare un Papa anche come Dottore privato, ò e Vide Bellarm, de inescutabilissima, quale suil non bene intendere le di lui lettere. Mà spesso Rom. Pont. 1.3.c. 6. accade, che [f] per iram, come dice San Gregorio, sapientia perditur, ut f S. Greg, l. 5, mor. quid, quove ordine faciendum sit, nesciatur.

Ch'eglinopoi ex falsa informatione non giudicassero le lettere scritte dal Pontefice Honorio ex Cathedra, come publico Dottore del Christianesimo, mà da Honorio come Dottor privato, e personale, par che inferir si possa dalla formola medesima della loro sentenza, in cui eglino non condannano Papam Honorium, mà individualmente, e semplicemente Honorium, qui fuerat Papa antique Rome: oltre à che come mai eglino condannar poterono Honorio come Papa, quando pur'allora ne venivano dalla protestazione così incontrovertibile di Agathone, che Ecclesia Romana nunquam à via veritatis in qualibet erroris parte deflexa est, e che la medesima atramite Apostolica traditionis nunquam errasse probabitur? Onde ben concludesi con il Torrense, il quale concorrendo nella medesima opinione, che veniamo pur'hora noi di afferire, soggiunge, [g] Privatas litte- B Franc. Torrenso ras ad Sergium miserat Honorius; e ben conclude, Neque verò si quid Ponti- nod. apud Coquan fex private tradit, id continuo impingendum est, & assignandum Petra, de qua in spoloz. pro illud, Portæ Inferinon prævalebunt adversus eam.

Che parimente li Padri Costantinopolitani non condannassero Hono- Pos. 23. Mornei. rio com'Heretico, mà solamente come fautore di essi, noi prendendo le armi dalle mani degl'istessi Avversarii citiamo le lettere di Leone Secondo, [b] le quali, anche ammesse per legitime, & incorrotte (nel che noi [i] non concorriamo) pur tuttavia sol provano, che Honorio [k] Apostolicam Ecclesiam profana traditione immaculatam maculari permisit, e ch'egli [l] Flammam Hæretici dogmatis non, ut decuit Apostolicam auctoriatem, extinxit, sed gonatem negligendo conforit.

E finalmente che la condanna di Honorio fosse criminale, e non Tomo II.

Summis Pontific. Antidoto cont op-

h Vedi il Pontif. di Leone II. tom. 2. i Vedi come sopra. k Leone II. p. f. ad Con ? antinum Po. Ejufd. epift.2.ad Epife. Hispania .

Secolo VII AGATHO-

NE. a Bellar. de Rom. Pontif. 1 4. c.11.

di Clem. XI.

e Difesa della Bolla on IS and am di Aleffandro ! li

dogmatica, ò almeno che per tale fosse creduta dal Bellarmino, quand'egli si avvanzò à dire, che [a] Concilium errare potest in quastionibus de facto, dottamente viene infinuato nel poc'anzi citato Libro del Bandoni, in oc-

byedi li Pontif, di casione che ivi si risponde ai medesimi Giansenisti, i quali [b] sotto l'auto-Aleffandro VII. e rità di quell'Eminentiffimo Scrittore cercano riporre come in ficuro l'ostinata loro pretenzione contro la infallibità Pontificia nel definire le proposizioni nel senso, in cui le hanno proferite gli Autori di esse: [c] Il Bellarmino hà supposto, così dice il Libro sotto il finto nome del Banat Aleganarovii doni, che la condanna di Honorio fosse già dal Concilio dettata in un Giudicinto Bandoni pag. Zio non dogmatico, mà criminale ...... Per intender come ciò vada, devesiarvercire, che, giusta i communi principii presupposti in quel luogo dal Cardinale, è da distinguersi nella Chiesa l'auttorità infallibile di definire com' Heretici li dogmi, dalla potestà fallibile di condannare per Heretici gli huomini. L'una, e l'altra rimira e gli huomini, e i dogmi; mà fotto diversissimo aspetto. Impercioche la prima riguarda gli huomini per ordine ai dogmi, la seconda considera i dogmi per riferirli agli huomini. La prima dagli huomini piglia il significato, in sui censura i dogmi; la seconda da'dogmi prende il delitto, per cui condanna gli huomini. Dal che si scorge, che i medesimi dogmi ponno essere trattati e dalla infallibile, e dalla fal-

libile Podestà del Concilio, e del Papa: Si trattano da quella senza ris hio d'inganno, mentre se ne vogliono far Canoni da proporre al Publico della Chiesa: Si maneggiano da questa con pericolo di fallire, quando si adoperamo à dar sentenze, che s'indirizzano à private persone: Ivi il dogma è sotto

l'occhio del sorrano Arbitro della Fede, che dichiarando non può errare: Quiviil dogma è in mano al supremo Giudice delle criminali controversie,

che dicendo può ingannarsi.

Il sesto Sinodo nell'Azione tredicesima se processo ad Honorio sù la lettera da lui scritta à Sergio, e per lei lo prescrisse da Monothelita. Questa per se stessa comparisce una semplice causa Criminale, in cui non si è preteso, ch'io sappia, che sia nella Chiesa speciale assistenza dello Spirito Santo nel giudicarne. Di quae, che sopra falsirapporti, ò non bene intese allegazioni, escritture, può ella condannar come reo un'innocente, ed infamar da miscredente un'ortodosso. E così fù di Honorio, dice il Bellarmino, nella cui condanna non intese il Concilio far'una massima d'universale credenza per i Fedeli, mà sì un singolare esempio di terrore a'Pontesici: ed inciò non è gran fatto, che ajutaße à precipitare il Giudizio in alcumi l'invidia, in altri l'inconsiderazione, tacendo intanto per minor male gli Apostolici Legati ...... Il Bellarmino certamente hà favellato del Giudizio criminale ( questo egli intende per Questione di fatto, siccome se ne dichiara in sin da principio del Capitolo secondo del medesimo [d] Libro quarto ) in cui sentenziasi à dirittura sul reato degli huomini; non del dogmatico, quale si è provato il Giudizio, in cui decretasi contra la sentenza degli Scrittori; errando per avventura nel crederc la causa di Honorio decisa nel primo, non nel secondo genere di Giudizio, mà non già nel fermare alcun principio, che possavaler di scudo alle intese degli Avversarii.

d De Rom. Pont

Così egli, che à lungo si stende su questo fatto. Nè maraviglia recar deve il silenzio misterioso de'Legati Pontificii, iquali ben consapevoli del secreto astio de'Greci contro i Latini, e Chiesa Romana, compassionandone l'eccesso, amarono meglio il dissimulare col silenzio, che l'irritare con la contradizione, e ò non risposero, ò non si

oppo-

opposero, e (come a cosa apertamente erronea sar conviensi) ne delusero l'arroganza con provida taciturnità, rimettendone ad altro più confacevole tempo la dilucidazione. Tanto più, quanto che dal savio Pontefice essendo stata ad essi interdetta ogni qualunque autorità delle materie dubiose, ò non appartenenti alla Fede, eglino [4] verebantur, replica il citato Bellar- a Bellar- hacette mino, si reclamarent, ne impediretur definitio recta fidei, o non poset tolli de Rom. Pont. schisma, quod annis sexaginta jam duraverat. Nam damnabantur in eo Concilio Patriarcha multi Constantinopolitani, Alexandrini, & Antiocheni, quorum Successores non facile acquievissent, nisi etiam Honorius damnaretur; e conchinde, Id factum effe ad evitandum majus malum.

Dal qual motivo persuaso medesimamente Agathone operò con una maravigliosa soprafina prudenza, e nulla curante dell'attestato de'Greci contro la persona di Honorio, maggiormente attese alla indennità della Fede, & al ravvedimento de'Figli, che all'estrinseco decoro medesimo della sua Sede. Poiche seguitando la sua condotta con la prattica antica della Chiesa Romana, dinon [ b ] far caso de'suoi privati discapiti, ogni b Vedi in questo 2. qualunque volta il suo discapito ridondi in gloria della Fede, riprovò co' to pag. 167. quanfatti, quanto li Greci havevano stabilito con le parole; e tanto lungi sù di sò il Titolo di unimostrare alcun risentimento della propria offesa, che nella medesima con-versale. formità, come approvò S. [c] Damaso il Concilio primo Costantinopolitano, eS. [d] Leone il Chalcedonense nelle sole materie appartenenti alla Fede, approvando esso questo terzo Costantinopolitano, dichiarollo Ecume-320. nico, e confermonne gliatti con tale specificazione di parole, che quindi delle l'enero, L.pag. 535 ben ciascuno potè comprendere, quanto lungi sosse la sua intenzione dall' approvarne l'enunciata condanna [e] Ita suscepit, dice di lui un'antico e Moccitat March. Breviario della Chiesa Romana, sextam Synodum, ut eosdem anathematiza- in Clypeo sortium ret, quos eadem Synodus prasente Constantino anathematizaverat: e, dissert.2.c.12. come [f] habbiamo detto, nell'undecima Seffione licenziossi Costantino f Vidi in questo dal Concilio, enella decimaterza, [g] e decimafettima, esso assente, g Labbe to. 6. pag. fegui la condanna di Honorio. Conferma la medesima asserzione un'altro 940,6 pag. 1010. e antichissimo Breviario della Chiesa Gallicana [b] Agatho sextam Synodum h Hocestat in Biita suscepit, & eosdem anathematizavit, quos Sancta Synodus præsente Constan-blioth. Vallicella-tino damnaverat. Concorda con esti il [i] samoso Humberto Cardinale di March, loc. cit. Selva candida, che in una sua celebre disputa contrastando à i Greci un i Vedi il nostro il certo Canone da essi preteso ò formato, ò confermato da Agathone, rispo- Pontis. di Leone se, [k] De Papa Agathone omnino scimus, quianec sexta Synodo per se ipsum IX. kCanisto. G. antico. præsedit, nec aliquibus Capitulis ejus subscripsit, nisi quæ promulgata sue- Let. runt adversus Monothelitarum haresim; & Anastasio stesso, Autore forse posteriore al Cardinale Humberto, attesta non haver potuto Agathone confermare gli Atti di questo Concilio Costantinopolitano in altra maniera, che in quella, con cui San Leone, e San Gregorio confermarono quelli del Chalcedonense [1] Ne videamur, dic'egli, tam sanctam, tamque venerandam Synodum accusare, vel temerè reprehendere, livere nobis opinamur ! Anast.in Col.lett. de illa sentire, qua Sanctos Patres nostros de Chalcedonensi magna Synodo sensisse non ignoramus, quorum unus Sanctus videlicet Pater Gregorius usque ad prolationem tantummodò Canonum hanc suscipiendam fore signacit. Nè quindifiegue, che non havendo approvati Agathone quegli Atti, a' quali non era Cesare intervenuto, siccome non approvo la conamia di Honorio, così parimente non approvasse quella di Ciro, Sergio i vitto,

Secolo VII. AGATHO-NE.

Pontif. la ortava

a Paolo condannati dal Concilio nelle medesime Sessioni decimaterza, e decimalettima unitamente con Honorio. Conciosiacosa ch'eglino surono antecedentemente anathematizzati, e nella lettera di Agathone, e a Vedi in questo nell'ottava Sessione da'Padri, che professarono [ a ] per condannati tuttili condannati da Agathone, frà quali certamente non sù giammai Honorio. Onde nella conferma di Agathone li rei furono involti frà le esectazioni de' Padri, e l' innocente ò trasandato, ò assoluto. Mà quando anche niuna memoria à noi restasse nelle carte degli antichi Scrittori, che Agathone havesse dissapprovata la seguita condanna di Honorio; la fola confiderazione, che il nome di Honorio non mai in alcun tempo da alcun Pontefice suscancellato dal Ruolo de'Papi, e dal Registro delle Chiese, ciò soprabbondantemente dimostra, quanto costantemente fempre e Agathone, e tutti li Successori di Agathone habbiano rigettata questa decisione Conciliare, e quanto da essi sia stata giudicata sana la dottrina, el'innocenza di quel Pontefice, quando per altro sisà, che la Chiesa Romana per qualche tempo rase da'suoi Dyptici il nome di Liberio, solo perche Liberio per qualche tempo, interpretative, [b] come dice il Bellarmino, si giudicato caduto nell'Arrianesimo. Onde essendo vero, com' « Socrat. 1.2.c.13. egli è veriffimo, l'affioma di Socrate, [c] Prohibere Ecclesiasticum Canonem, ne decreta absque sententia Romani Pontificis in Ecclesiis sancirentur, e che non mai sia valido quel Concilio, che non riceve il suo valore [ d ] dalla Pontificia conferma, ben si conclude, che havendo il sesto Sinodo condannata la persona di Honorio, come Dottore privato, e non essendo nell' approvazione di essa giammai concorsa la sentenza del Romano Pontesice, la condanna restissempre insussissente, e più tosto ridondi in macchia de' Giudici, che in colpa, ò in riprovazione del presunto Reo. E quanto

d Vide Bellarm, de

b Bellar. de Rom.

Pontif. h.G.c. 9.

Concil. Anttor.1.2. 6.11.

£ Pfal.t.

E S. Aug. in lib.de Civit. Dei .

ottenere la bramata confermazione, si distrussero hora consettere ossequiofiffime, hora con raggiri perversiffimi, hora con violenze indegnissie Vediil seguente me, ed hora sino con innalzar' [e] al Pontificato Romano per lo spazio di pocopiù di mezzo Secolo nove Ecclesiastici Greci di nazione, acciò alcuno di essi ò per debito d'inclinazione, ò per rispetto di Vassallaggio condifcendesse una volta alla loro spasimata richiesta. Ma chi una volta ascende alla Sede Romana, non può mai quindi discendere per sedere co' maligni [f] nel Concilio degli empii, nella strada de'Peccatori, e nella Catedra della pestilenza. Onde sempre èrimasta gloriosa, & illibata la Sede, e Fede Pontificia, e sempre al contrario odiosa, e discreditata la mala condotta de'Greci, che aggiungendo à i vecchi errori Heresie nuove, e muovi Scismi, perseverano ancora ad onta, & in dispregio de'castighi di Dio nella protervia della loro pertinacia, onde di essi, & ad essi ripetere si debbal'aureo detto di S. Agostino, [g] Perdidistis utilitatem calamitatis: miseri facti estis, & pessimi permansistis.

fecero i Greci per togliersi dal volto questa macchia di appassionata giudicatura! Conciosiacosache, non col purgarsene con guista, e prudente ritrattazione, come più saggiamente sar potevano; mà con mantenersi sempre nella ostinazione dell'impegno, ne rinovarono continuamente ne' sufseguenti Conciliila condanna, e con la sola speranza di poterne una volta

A chi però non gradisce questa nostra più probabile sentenza circa la sincerità degli atti di questo Concilio, potrà attenersi alla opinione di quei che ne attestano corrotte le Sessioni dalla malignità de' Monothe-

norheliti, che vollero frà esse intrecciare la condanna di Honorio, per render colpevole anche à dispetto della innocenza la sana dottrina di quel Pontefice. Poiche l'una, el'altra di esse può riceversi, fondandosi la prima nella evidenza de gli atti, che habbiamo; la seconda nella dimostrazione delle congetture, le quali sono cotanto convincenti, che per persuadere il Lettore, elleno forse non sono di minor forza dell'evidenza medesima. Eperdare qualche saggio di questa supposta corruzzione degli atti. ella fortemente, & unicamente si deduce da due gran ragioni, cioè dalla innocenza provata di Honorio, e dalla fraudolenza oramai divenuta familiare de' Greci. Poiche, come da un' intiero Sinodo di Padri, in presenza di tanti Legati Pontificii, non comprovate le accuse, non dibattuta la materia, non contestato il Giudizio, potè giammai condannarsi un Pontefice da' Prelati zelantissimi della Fede, sostenuta pur'allora da essi con la forza di horribili anathemi fulminati contro gli Heretici, non reclamanti que' medesimi, che come inviati Pontificii potevano, e dovevano ribattere così ingiuriosa menzogna, e con sì precipitosa risoluzione, che maggiore accuratezza sarebbesi certamente adoperata, se si havesse havuto à condannare non un Papa, non un Vescovo, non un semplice Ecclesiastico, mà un fantaccino vilissimo della Plebe Christiana? Quando mai da Concilii si riposero frà il numero di Heretici quei, che non ostinarono nell' Heresia? Honorio, bench' egli sosse caduto, perseverò sorse sin' alla morte nella contumacia del suo errore? Eperche dunque sottoporre alle più tremende censure della Chiesa il primo Ecclesiastico del Mondo, quando egli provasi, anche ammessa la sua intermedia caduta, per vissuto, e morto nella Communione de' Fedeli? Una tanta disconvenienza di termini, una tanta enorme ingiustizia, una tanta non maiper l'addietro pratticata giudicatura non puossi ammettere nè pure frà le Sinagoghe de' Scilmatici. non che fra un Concilio venerato di tanti degni Prelati nel medefimo tempo, ch' essi inalzarono la gran Bandiera della Fede contro l'Heresia de'Monotheliti. Onde il ritrovarsi inserito il nome di Honorio sra i principali Heresiarchi Monotheliti, nonpotè essere dettatura dipenna Cattolica, mà tiro di mano Greca Heretica, che confacrilega presunzione volle non meno infamare la Fede Pontificia, che la Cattolica. Emancavano forse Greciin quella età, che facessero pompa di professare l'arte abominevole di falsificare le più accreditate Scritture de' Santi Padri della Chiesa? S. Leone, [a] esso vivente, lagnossi, che da essi sosse stata corrotta la sua ammirabile Lettera dell'Incarnazione del Verbo; S. Gregorio [b] palesemente 2 S. Leo epist. 83. attesta li Greci Corruttori del Concilio Chalcedonense, & Efesino; Nic- b S. Greg. lib.5. colò Magno [c] rimette l'Imperador Michele alla Lettera di Papa Hadria- pif. 14. no, e soggiunge, Sitamen non falsata, more Gracorum, est; Vigilio sii [d] gnus in epist. ad falsato da' medesimi nel suo Constituto; così medesimamente Mennane' Michaelem Imper. suoi Scritti; eper non dilungarci dal presente Concilio, quanti testi de' 14. hugus sexta Sy-Santi Padri furono in esso ritrovati adulterati, quante sentenze ò estorte, "odi. ò suppresse, quantiscritti ò mutilati, ò aggiunti? Theodoro quel sacrilego Vescovo di Costantinopoli, che sii da Cesare deposto, e che terminato il Concilio, e morto Giorgio, su dal medesimo Cesare, che volle dar fede alla di lui finta penitenza, di nuovo assunto al Vescovado, quegli stesso non potè sorse cancellare dagli atti Conciliari il nome suo, che ritrovar dovevasi fra' condamati, eriporrefrà essi quello di Honorio, con doppia

AGATHO-NE.

298

Secolo VII.

2 Bonaven. S. Elia

doppio suo vantaggio, e di honore per se, e di discapito per il contradittore? E quando pure vogliasi per impossibile, che la sola penna di un Vescovo habbia potuto alterare, e corrompere gli atti trascritti da tuttili quattro Amanuensi Patriarcali, perche replicare non puossi, esser'eglino stati corrotti nel corso istesso del Concilio da i medesimi Notari Patriarchali, con indegno accordo d'inferire sempre il nome di Honorio, ogni qualunque volta menzione si facesse de'loro condannati Patriarchi? Legga chì vuole e le immense fallacie de' Greci, e le convincenti prove della falsazione di questi atti nell'accurato volume di Francesco Marchese sotto il titolo di Clypeus Fortium, e nell'aureo Opusculo del Maestro Bonaventura a Bonaven 3. Ella sintitolato [a] Synopsis Conciliorum, in cui troveram interna una Letrium verb. Concil.
sin Synopsi Concilio.
tera dell'erudito Ecclesiastico Giovanni Pastrizio, emerito Lettore di Theoconstant. terrium. tera dell'erudito Ecclesiastico Giovanni Pastrizio, emerito Lettore di Roma, scritta S. Elia, intitolato [a] Synopsis Conciliorum, in cui troverassi inserita una Letda esso sin dall' anno 1686, al menzionato Maestro Bonaventura S. Elia, b Hic in lutern Religiofo [b] benemerito della facra erudizione, e venerato da Noi come edidit toma de taMaestro nella dottrina, dal quale questa nostra Historia riconosce l'abbelbulas duas de conlimento di molte degne notizie, in modo tale che s'ella alcun pregio in se contiene, egli può dirsene l'Autore più tosto, che 'l Revisore. In essa rinverrà il Lettore una distinta, e compendiosa notizia di tutti gli accidenti, corruzioni, e frodi, per cui gli atti del Sesto Sinodo possano dirsi adulterati; ond'ella merita di essere tramandata alla memoria de' Posteri sopra ogni carta di Historia, con rendere utilità, e splendore presentemente ancora alla nostra nel riserirne il tenore nella conformità, che siegue, di nuovo riveduta, corretta, & accresciuta di altre nobili erudizioni dall' Autore medesimo, chel'hà composta.

Egregio, & Docto Viro A. R. P. M. F. Bonawentura S. Elia Panormitano S. Theologia Lectori,

Joannes Pastritius Spalatensis, Sac. Theologiæ Lector, Sal.

N Ihil magis arduum, atque asperioribus salebris implicitum ex me qua-rere poteras, Vir ornatissime, quam quod nuper mihi etiam reluctanti solvendum summo studio propositisti. De Honorio Pont. Max. in sexta Synodo inter Monothelitas numerato tot saculis vigens controversia, nodus est neque spso gladio abrumpendus, ut ille Gordius. Quiequid in hoc argumento dicatur, pluribus subest aufractibus, ita ut sieri nequeat, ut proferatur in medium aliquid, quod omnem penitus lapidem dimoveat, adeo qualibet in hoc genere sunt plena obscuritatis, & periculi. Incorrupta aliqui tuentur acta sexta synodi. Sed ea ab aliis in suspicionem vocantur, secus enim vel Pontisex de haresi culpandus ipsis videtur, vel Concilium de errore, & iniquitate, imò & inconstantia. Hi corrupta esse propugnant. Sed ab illis de fictione, & irreverentia erga veterum sacrofancta monumenta accusantur: inde enim putant, antiquorum Scriptorum fidem totam vacillare: mordicusque tenent defendendam sinceritatem actorum, quousque evidenti ratione, vel antiquorum codicum testimonio destructur. Reponent verò adversa partis auctores, quòd ad fidem Scripto,

299 scripto, vel auctori denegandam, sufficiat in aliquibus partibus mendacium fuise deprehensum: qui enim solet delinquere, censetur etiam in eo, de quo quastio est, deliquisse. Quapropter agnoscentes facilitatem Gracorum ad corrumpendum textus, ipso quoque tempore Sexti Concilii in usu positam, negant Monothelitas abstinuiße manum à depravatione. Joannes Garnerius sibi visus est omnem litem componere editione Codicis, quem anno 1680. Parisis evulgapit inscripsitque, Librum Diurnum Romanorum Pontificum, quem censet collectum anno 715. In eo enim Codice professionem Romani Pontificis secundam legit, in qua postquam expressit doctrinam sexta Synodi, habet ea verba: Auctores verò novi hæretici dogmatis Sergium, Pyrrhum, Paulum, & Petrum Constantinopolitanos una cum Honorio, qui pravis eorum assertionibus fomentum impendit. Unde colligit, non damnatum fuise Honorium tanquam hareticum, sed tanquam haresis fautorem; & ita in prafatione num. 9. gloriatur se omnia conciliare, ita ut neque sinceritas actorum, neque Synodus sexta accusetur, neque Honorius, quamvis omnino suerit purus Monothelismi, culpa carnisse putandus sit . Sed Hadriani II. testimonium, quod in notis ad eam professionem adducit, Monothelismum in Honorio videtur supponere, & lapsum in haresim, de qua erat accusatus ab Orientalibus. Deinde quo pasto vult Garnerius, cateros admittere pro sincero librum Diurnum Romanorum Pontificum ab ipso editum, cum num. 19. præfationis suæ ipsemet fateatur interpolatorem quemdam forte inseruise recentiora & vilia? Alius ergo jure suspicabitur illum interpolatorem, vel alium professionem, ubi ea verba sunt, inseruise, vel vitiasse. Invenerant Ivo Carnotensis, Gratianus, Antonius Augustinus, & Barouius, doctissimi sane viri, professionem, quam primam ex suo Diurno vocat Garnerius, & tamen absque ulla dubitatione bic loquitur: Eam omnes illi professionem acceptam tradunt ex libro Diurno, sed nemo tamen eam refert puram, ut hic est, sed ad usum noni sæculi auctam, atque interpolatam. Cur idem non licebit iis omnibus, & cateris rependere Garnerio, quoad secundam pracioue, dum ipse fatetur, suum Codicem in aliquibus esse interpolatum?

2. Cum itaque res in ancipiti videatur, & clara veritatis facies non appareat, sed probabilitatis majoris, vel minoris semita terantur : ipsique Apostolica Sedis defensores non conveniant, sed hinc, & inde militent, dum quisque in sua quidem sententia conciliari putat omnia, in opposita verò fieri prajudicium Romani Pontificis prarogativa, qua à Catholicis adversus hareticos propugnatur: Tibi hanc, & illam viam comparanti placuit de corruptione actorum sententia, quam & alii graves, doctique viri proposuerunt . Agathonis enim Sanctissimi Papa firmissima dicta de incorrupta do-Etrina & pigilantia omnium plane suorum prædecessorum à Patribus Synodi sexta magna cum veneratione recepta, non facile stare videtur, si nomen Honorii à Synodo fuisse Monothelitis connumeratum concedatur. Neque porrò mirum aut novum est antiqua scripta in aliquo interpolata affirmare, vel saltem in suspicionem vocare, ob absurda que sequi videantur, etiamsi Codicum testimonio destituantur. Et ita non defuerunt, qui in Flavio Josepho Judæo, ubi de Jesu Nazareno loquitur; in Sybillinis oraculis, ubi de nostræ Religionis mysteriis clarissima verba sonant; inque pluribus aliis, imò in ipsis vetustissimis Divini Verbi Hebraicis textibus assumentum existimarunt. Illi ipsi, qui detrectant admittere corruptionem in Sinodo sexta, illi ipsi multis Ecclesiastica antiquitatis monumentis admissis ab Ecclesa, & magna cum reverentia decantatis, non verentur fidem adimere ex integro, vel exparte,

inter quà D. Athanasii Symbolum Fidei, & hymnus Te Deum tributus communiter D. D. Ambrosio, & Augustino, qua aliis austoribus posterioribus adjudicantur. Quamobrem qua ab aliquibus in Ecclesia, ut certa affirmantur, aliis suspecta sunt. Ideoque si exastis Conciliorum arguere quis velit, validissimum argumentum desumere dicendus non est, nisi exiis locis, qua non sint jure merito controversa: secùs verò si de integritate textus dubitetur, dubium quoque, vel probabile, non inelustabile conficiet argumentum.

3. Qui actorum sinceritatem admittunt, haretici quidem contendunt, lapsum suisse in perversum dogma Honorium Pontisicem etiam ex Cathedraloquentem. Catholicorum verò nonnulli eum docuisse haresim concedunt, non tamen ut Magistrum universa Ecclesia, sed ut privatum Doctorem; in quo nullum sequi prajudicium sedi Romana arbitrantur. Alii ab errore in side eum vindicantes, in aconomia sive ob indictum silentium, quod dogmati Catholico erat noxium, sive ob communionem cum hareticis errasse dicunt, & idcirco inter hareticos juxta antiquam Ecclesia consuetudmem recensitum. Alii nullum in Honorio errorem agnoscentes, Patres errasse defendunt, quòd ex lectione Honoriana Epistola, & Sergiana eandem eodem modo sententiam utrique inesse per errorem in sacto collegerint, cum post examen diligentius Honorio alia mens, quàm sergio, suisse constiterit.

4. Qui verò corrupta acta tenent, non candem incunt viam. Et hi quidem depravationem subsecutam affirmant, successu scilicet temporis à Monothelitis factam, ut in Patrum scriptis sapé contigit. Alii verò in ipso Concilio à tumultuantibus Patribus, & absentibus Legatis factum. Sed cum tibi corruptionem tum conjecturis, tum argumentis probabilibus adstruenti non placeant que bucusque prostant apud vulgatos Auctores, & queras commodiorem viam ad solvendas dissintates, quòd depravatio non modò sexta, sed aliarum quoque Synodorum affirmanda esset, & aliàs auditam ex me rationem quamdam evadendi, visus es libens ampletti, eamque postulas tibi explicative proprieti.

plicatius pronuntiari.

5. Obsequarea sanè qua decet erga alios reverentia; non enim meo fidens ingenio ausus sum essari quidquam, nisi communicato cum doctis viris consilio, ecrumque votis auditis. Hic ergo non ipsam corruptionem textus Synodici mihi comprobandam suscipio. Hoc ipse tuis doctrinis ingeniosè prastitisti. Sed hypothesi sacta de corruptione assirmanda, modum exponam, quo, ni sallor, mul-

ta conciliantur faciliùs.

6. Hic vero est: Si fixum sit, Honorium neque errase in dogmate, neque debuise damnari ob indictum silentium; si constiterit probari non pose à cordato viro, quòd eum damnarint tot gravissimi Patres in sexta Synodo presentibus Apostolica Sedis, Romanique Concilii Legatis, à Sanctissimo Agathone plenè instructis quoad ejusdem Sedis tuendam pro viribus dignitatem; adeoque in hoc puncto integritatem actuum ese violatam: hac enim omnia tuis conjecturis & argumentis hucusque statuisti: quid aliud reliquum est, quàm ante vel post hujusmodi actuum evulgationem contigisse depravationem? Quòd si ea depravatio à Patribus est removenda, inter quos nullus suit Anatolius, sed omnes obsequentes Romano Pontifici Agathoni, ita ut Macarius Antiochenus Patriarcha etiamsi Throno Constantinopolitano addictissemus, quia tamen obsecutus Agathoni non suerit, anathemate perculsus sit, sicut & quilibet ejus temeritatem imitantes: quid sequitur, quàm à Clericis Constantinopolitanis, socioque Synodi Notariis esse factam? Sed quonam tempore?

NE.

tempore? Post actionum absolutionem, lectionem atque relectionem, Imperatoris consensum, Patrum subscriptionem, & post epistolam Synodicam ad Romanum Pontisicem, dum exscribebantur exemplaria pro quinque Patriarchalibus Thronis juxta morem tradenda. En ea via, quam tibi indicaveram, & quam debeo per partes explicare. Sed ne putes, me tibi eam vel antiquis codicibus, vel irrefragabili auctoritatis pondere consirmaturum. In tenebris omnes versamur. Nemo lucem, aut veram certitudinem exhibuit. Conjecturis utimur: & hi quidem hane viam, alii aliamut probabilem, magisque vero similem pro dispositione animorum varia sequuntur. Quamobrem licet cuique calculum suum adjicere, semota victoria jactantia. Quisque putat se stare, & suis ex partibus meliorem veritatis conditionem reperiri. Via hac, quam tibi explicandam suscipio, mihi, tibique, & quibusdam aliis arridet, fortè etiam pluribus adhuc arridebit. Et quamvis ex aliarum sententiarum exclusione, opus non sit mihi aliis argumentis ad eam vel percipiendam, vel comprobandam; tamen adminicula quadam adjeci, ut suaviùs in delecta sententia

tua mens conquiescat.

7. Hac actorum corruptio non potuit esse in exemplaribus tantiem apographis, & vulgatis: sed in ipsis fontibus est agnoscenda. Legimus enim te-stimonia complura Patrum, qui post sextam Synodum intersuerunt aliis proximis Synodis, in alium scopum collimantes recitasse quasdam ex ea particulas, prout in Archiviis Patriarchalibus habebantur: in iis verò clara erat cum cateris Monothelitis Honorii Romani damnatio . Id videre est in Trullana Synodo Quinisexta, in Theodori Hierosolymitani professione sidei edita in Synodo Hierofolymitana, in Constantinopolitana Synodo, qua est septima, ubi Tarasii Patriarcha Constantinopolitani Act. 3. legitur professio, inque aliis, ut nosti. Fuise autem ausos quospiam acta illa autographa in Patriarchalibus quinque Archivits latitantia corrumpere, quis sibi in animum inducat, cum apographa tantum exemplaria dissitis in locis existentia corrupta esse ut quid incredibile objecerit Bessario Gracis, qui depravationem in textibus Patrum à Latinis productorum de processione Spiritus Sancti in Concilio Florentmo conclamabant? Antequam ergo in Bibliothecas, seu Cartophylacia codices afferrentur, seu ante ipsam traditionem vitiata fuiße acta statuendum est.

8. Porrò ante Synodi ejusdem sexta absolutionem ad Agathonem perlata dicuntur acta, & ab eo in Gallias, & Hispanias missa; quicquid ambigant alii auctores, ut colligitur ex vita ejusdem Pontificis in Pontificali, quod vulgò tribuitur Anastasio Bibliothecario, cum tamen totum opus sit successive per plures auctores confectum, ut optime probat Schelstratius Tom. 1. Antiq. illustr. differt. 3. Vita verò Agathonis, & Leonis juremerito habetur in pretio tum ob antiquitatem, tum ob sinceritatem, licet immune à librariorum mendis & incuria non sit hos opus, sicut nec catera antiquitatis monumenta. In vita Leonis II. initio auctor seribit: Hic suscept sanctam sextam Synodum, quæ per Dei providentiam nuper in Regia Urbe celebrata est Græco eloquio. Illud nuper modicum temporis lapsum indicat, adeoque Scriptorem hujus vitæ temporibus illis Romæ vixise. Et quoniam alio modo gesta Synodi VI. refert in vita Agathonis, alio in vita Leonis, cum sit fidelis, & idem auctor utriusque vita, ut mox patebit, alia gesta, & acta Concilii venerunt ad Agathonem, alia ad Leonem. In prioribus non fit mentio Graci eloquii, nec Honorii inter damnatos Hareticos, sieut in posterioribus. Ut Secolo VII.

NE.

modò legimus in Conciliorum Tomis tractatio VI. Synodi actionibus 18. continetur, quarum ultima 16. Septembris est celebrata. Atin vita Agathonis sex actionibus gesta referuntur. Earum prima 22. Novembris Indictionis 9. (incipientis in Gracia à Septembri, adeoque Anno Christi 681. respondebat; sed Roma, & Italis adbuc 8. fluente, & anno 680.) Secunda Actio 12. Decembris. Tertia 13. Februarii (Occidentalibus incepta Romanis in Januario 9. Indict. & anno 681. ) Quarta 14. Februarii . Quinta 17. Februarii. Sexta 25. Februarii . Igitur ultrà non procedebant, adeoque ante absolutionem Concilii missa sunt actiones, quia non omnes. Ibidem refertur in ea sexta, qua contigit die 25. Februarii, Macarium Antiochenum pervicacem in haresi fuise depositum per orarii sublationem, & ejectum à societate Ec-Clesia, inque locum ejus ordinatum Patriarcham Ecclesia Antiochena Stephanum (alia lectio in margine Theophanium habet & melius): tum verò subdit: Macarius verò cum suis amatoribus, idest Stephano, Anastasio ex Presbyteris, & Leontio ex Diaconis, Polychronio, Epiphanio ex Presbyteris, & inclusis in exilio, in Romanam directifunt Civitatem. In margine pro inclusis in exilio, habetur trusi in exilium. Sed perinde est; nempe quod ii mul-Etati exilio ab Crientalibus Regionibus directi sunt Romam ad Pontificem, ut includerentur, vel traderentur in Monasteriis, quod erat veluti carceri mancipari. Si Macarius cum suis amatoribus directus est Romam tempore Agathonis, utique cum Legatis Papa saltem aliquibus. Idque præterea liquet ex eo quod seguitur in eadem vita Agathonis: Hic suscepit divalem justionem secundum suam postulationem, per quam relevata est quantitas, quæ solita erat dari pro Ordinatione Pontificis facienda. Per quosuam suscepit, nisi per eos Legatos, per quos miserat postulationem? Eaigitur occasione, qua suscepit divalem, suscepit & acta Synodi VI. eo modo, quo superius dictum est. Forum exemplaria misit in Gallias Agatho, & Hispanias, quin & ad alias Occidentis Ecclesias. Sed perierunt Epistola Agathonis illa; tantummodo in Bibliotheca Floriacensi extat epistola eius ad Edictum Archiepiscopum Viennensem edita inter Viennenses antiquitates à Joanne Leureo à Bosco, in qua Geloquitur Pontifex: Tuus Donatus in Synodo, ubi centum penè Episcopi assidebant, Roma de tua sanctitate nos latificavit, cui rem gestam apud Constantinopolim, sicut Legatinostri detulerunt, Sanctitatituæ deferen dam dedimus. Ubi reperies Antiochenum Episcopum pro errore suo da. mnatum.Hæc tu Frater chariffime cum percurreris, omnibus Galliarum Epi scopis legenda, & cavenda, ac testanda transmitte. Scias autem loco ejus Theophanium Episcopum ordinatum. Quam bene concordat hac epistola cum vita Agathonis! Et constat ex ea, Pontificem post Legatorum adventum & actorum susceptionem congregasse magnum Concilium, cui eadem communicavit. Ad Hispanos scripta epistola non extat, sed ex Leonis II. Successoris ad eosdem missa, qua legitur in Tomis Conciliorum, colligi potest. Nam ille se ibi excusat, quòd conversio actorum Concilii Sexti è Greco in Latinum sermonem tempore indigens non potuerit citò expediri. Innuunt hac, Hispanos imperfecta acta Synodi habuise, sed impatienter expetiise completa à Successione Agathonis. Interim in vita Leonis II. habetur initio, non fuisse tempore illius Romam directos Macarium & socios, sed jam antea, scilicet tempore Agathonis. En perba: Veruntamen suprà descripti desensores malorum hæreseos, dum nollent a suo recedere proposito, per diversa Monasteria sunt retrusi. In bac vita Leonis suprà scripti non erant, sed invita

in vita Agathonis. Idem igitur auctor utriusque vita; & quos in antecedenti retulerat hareseos defensores jam directos in Romanam Civitatem exules ex Oriente, non repetit in hac vita esse directos, sed solum ait esse retrusos per Monasteria. Confirmat igitur quod antea, directos illos fuisse Romam ad Agathonem, & pervenisse, adeòque Legatos etiam cum ipsis, & acta Concilu post mensem Februarium. Sincera illa sanc, & depravationis expertia. Secus enim portentum effet existimare, quod ille Beatissimus Papa, qui aded suorum Pradecessorum fidem, & indemnitatem extulerat, evidens ejusdem fidei dedecus Gallis, Hispanis, caterisque populis suo Patriarchatui subje-Etis in damnatione Honorii evulgarit: vel quod inter cateros Episcopos Monothelitas legens Honorium damnatum, eum in miss exemplaribus suppresserit, de infidelitate & partium studio culpandus, quod nomine Synodi enuntiasset, quod synodus aliter judicasset. Potius si ea qua scripta legebat, nequaquam arridebant, ad ipsam Synodum remittere par erat, ut corrigerent Patres, qua ipse corrigenda Pontificia auctoritate ducebat. Imò indignatione plenas litteras adeosdem scripsisset, utpote suarum litterarum contemptores, nec abstinuißet à Legatorum punitione, quibus ea gravissima negotia commendarat. Damnationem itaque Honorii missa ad Agathonem acta non habebant. Duplicis generis acta agnoscenda sunt, ut diximus: alia missa ad Agathonem; alia tradita Patriarchis, vel eorum Vicariis ante ipsorum discessum, ubi corruptio concedenda, si eam contigisse fixum sit. Priora acta sive missa à Legatis Romam, sive ab aliquo eorum perlata, Latino sermone expresa esse debuerunt. Secus enim neque Roma, neque in Galliis, & Hispaniis fuissent intellecta. Posteriora Grace sonantia interprete indigebant. Illa à Legatis Latinis cum veracitate, ista à Gracis Notariis Constantinopolitanis Clericis cum fraude concinnata. Illa ob innumeras Barbarorum incursiones in Hispaniam, & Italiam perierunt: ista in Oriente, & ex Oriente adbuc permanent.

9. Clericis Constantinopolitanis culpam hanc depravationis tribuo. Nam cum actorum vitiatio sit admittenda facta in Concilio, si Patres à crimine sunt immunes, in Clericos ejicienda est culpa. Recta enim ratio dictat, ut adductis in sceleris cujuspiam suspicionem nobilibus & plebejis, seu dominis & ministris, potius in posteriores, quam in priores cadat pondus accusationis. Itaque quamvis id aperte oftendere non valeam, tamen multa perpendens ad id affirmandum inducor. Primum enim occurrit vetus amulatio Gracorum cum Latinis; deinde Graca, & Orientalis Ecclesia, cum Occidentali; tum Constantinopolitana (postquam nova Roma capit appellari) cum antiqua Roma, ita ut non modò in adificiis, & Imperii fascibus, sed in Ecclesiastica dignitate pruriret. Novimus, quam citò, nempe vix 50. annis elapsis, Metropolitica prarogativa non contentus Byzantinus Episcopus, antea Metropolitano Heracleensi subjectus, secundum locum, nempe primum post Romanum, sibi usurpare non sit veritus in Secunda Generali Synodo, eorumque Patrum calculo confirmare; irritatum verò d Romanis votum it rum in Chalcedonensi Synodo Generali Quarta restaurare, præripiendo dignitatem ipsi Alexandrino Patriarcha, & inde perpetud urgere. In Nestorio, Anatholio, Anthimo, fastum novimus, inque cateris despicientibus Romanam Sedem, ac sententiam, & modo fere supra Petri Solium sese efferentibus, cum pracipue tam ipsi, quam Imperatores haresim tuebantur ; modo saltem dignitatem coaquantibus addita sibi nomenclatura Oecumenici. Cum igitur in duaSecolo VII.

304

in duarum Ecclesiarum contentione, vel amulatione ferventiùs astuet in Cle ro, quam in Antistite suo amplitudmis ambitio: quonam pasto sustineret Clerus Constantinopolitanus sua Sedis Patriarchas quatuor Sergium, Pyrrhum, Paulum, & Petrum nominatim in sexta Synodo legi damnatos in astis manu Clericorum ejusdem Urbis Constantinopolitana descriptis; Sedis verò amula Romana neminem, cum tamen Honorius Romanus & amicitia junctus, & dogmate, Sergio Constantinopolitano, & videretur, & vulgaretur?

10. Quid plura? Hanc Synodum sextam Imperator Constantinus Pogonatus à se convocatam profitetur in sua sacra Divali ad tollendum dissidium inter utramque Ecclesiam Roma veteris & nova. En prima verba Divalis directa ad Papam Donum, sed data Agathoni: Per omnia novit vestra paterna Beatitudo, & plures vestræ Sanctæ Ecclesiæ antiquæ Romæ, ex quo justit Deus principaliter nos imperare, dum voluissent multoties quidem motionem facere de verbis, de quibus est contentio, pro dogmate pietatis inter partes tam Sanctæ vestræ Ecclesiæ, quamque hujus Sanctæ Magnæ Dei Ecclesia, ut ambigerent: & hoc prohibuimus sieri tempore non admittente, cognoscentes, quòdex particulari (Grace me antis) interpartes contentione non solum unitas heri non postet, sed magis malum accresceret. Et post pauca: Ad generalem collectionem faciendam utrarumque Sedium. Et: Nam non acquievere, ut memorentur Patriarchæ, qui postmodum fuerunt in prædicta Sancta Romana Ecclesia, donec conquisitio, & satisfactio proveniat verborum, de quibus contenditur inter utrasque Sedes. Auget amulationem Imperator ornans eisdem titulis Sanctissimi, Beatissimi, & Oecumenici utrumque Antistitem tam Romanum, quam Constantinopolicanum. Aqua lance se servare suam mentem in hoc dissidio teflatur: Per Deum Omnipotentem non est apud nos partis cujuslibet savor, sed æqualitatem utrisque partibus conservabimus. In hac animorum contentione Clerus Constantinopolitanus suos Pastores Monothelitas secutus altè imbiberat venenum haretici dogmatis, & qua à Monothelitis sive falsa sive vera vulgabantur, inter qua Honorii consensus & auctoritas, indubiè affirmabat, augebatque in dies odium in Romanam Ecclesiam. Cum verò pax Ecclesiarum conciliata fuit in Synodo, ita ut Georgius Constantinopolitanus Romana parti una cum Patribus adhareret, & cedere victoriam cogevetur Ecclesia Constantinopolitana Sedi Romana: quis sibi non suadeat, hos Clericos non quafisse modum ad deturpandam faciem amula Ecclesia, dum manu eorum acta, & rerum gestarum narratio erant describenda?

11. Jam ad corruptionem proni quidam ex ipsis ad favendum Monothelitarum dogmati corruperant acta pracedentis quinta Synodi Generalis, quod in hac eadem Synodo Actione 14. fassi sunt Georgius Monachus, Constantinus, & Sergius Diaconi, se id egisse partim jusu Theodori, dum esset Constantinopolitanus Patriarcha, partim prasentis Macarii Antiochemi, partim Pauli Constantinopolitani mandato. Jam cjusdem Antiochemi Presbyter, dum legeret coram toto venerabili Consessu Patrum testimonia, adulterare non est veritus in ipsa pronuntiatione addendo verbum, eum accusantibus de corruptione Legatis Romanis: testimonia verò in scriptis allata, reperta sunt mutila esse, & textus corrupti. Quàm vaser, quàm versipellis, quàm pervicax hareticus, quàm facilis depravator Macarius! Sed quàm Cleriets Constantinopolitanis officiosus, quàm junctus illis! In suprà memorata

Capitolo XIII.

Divali Imperator scribit ad Pontificem de Theodoro Constantinopolitano : Interrogavimus eundem sanctissimum, & beatissimum Patriarcham, & Macarium san &issimum, & beatissimum Patriarcham Civitatis Theopolitanæ, quænam esset difficultas, quæ pervenerat inter vestram paternam Beatitudinem, seu vestram Apostolicam Sedem, & ipsos. Conjuncta igitur erat causa Constantinopolitanorum, & Macarii Antiocheni contra Romanam. Actione quoque I. hujus sexta Synodi Episcopus Nicomedia, & Episcopus Clanei dicuntur verba facientes tam pro Sede hujus fanctæ magnæ Ecclesiæ (Constantinopolitanæ) quamque pro Sede Antiochiæ. Macarius hic Patriarcha Antiochenus per Theodorum Episcopum Melitina rudem sanè & rusticanum Act. 8. frustrà petierat, ne damnarentur, qui dogma nondum ab ulla Generali Synodo proscriptum docuerant. Interrogatus, quisnam ei chartam illam petitionis tradidiset ? respondit, præter Episcopos, aliquos quoque fuisse ex Secretario SS. Patriarcha Constantinopolitani, idest Georgium Diaconum, Stephanum Diaconum & Cancellarium, Anastasium Presbyterum & Monachum, nec non Stephanum Antiochenum Presbyterum. Quos equidem non retuliset, nisi magna familiaritas intercessifset Antiochena Sedi, & Constantinopolitano Clero in favorem Monothelismi. Unde ii Diaconi in suspicionem adducti specialiter profiteri coacti sunt. Patriarcha Constantinopolitanus Act. 16. post expulsum Constantinum Presbyterum Apameensem hareticum frustra Patres de reticendis nominibus sua Sedis Antistitum in Anathematismis rogaverat. Georgius Archiepiscopus hujus à Deo conservandæ Regiæ Urbis dixit : Ego & quidam pauci, qui sub Sede mea sunt Venerabiles Episcopi, propter dispensationem rogamus, ut si possibile est, nominatim non anathematizentur personæ in exclamationibus, idest Sergius, Pyrrhus, Paulus, & Petrus. Hoc certe votum erat & quidem ardentius Cleri Constantinopolitani, imò eo urgente propositam hujusmodi petitionem fuiße credibile est. Sancta Synodus dixit: Eos qui semel condemnabiles demonstrati sunt, & secundum sententiam nostram jamdudum (Græce non, jam) ejecti de sacris diptychis, opportunum existit etiam in exclamationibus hosnominatim anathematizari. Cessit Synodi sententia Patriarcha Georgius, qui facile etiam post collatam cum exemplaribus Epistolam Agathonis, in eandem consenserat. Georgius SS. Archiepiscopus hujus Regiæ Civitatis dixit: Quoniam multitudinis five multorum ubique consilium obtinet, necessarium est nominatum memoratas personas anathematizari. Iniquo tamen animo Clerici Constantinopolitani rem tulere, ut verisimile est. Itaque ne sua spe penitus exciderent, & ne Roma nova dedecus exprobrare posset antiqua, in plena descriptione Actorum post absolutas actiones, & confirmationem, & subscriptiones tum Patrum, tum Imperatoris, collato inter se consilio Notarii Constantinopolitana Sedis, & socii, inter Monothelitas Honorium quoque ubique damnatum recensere sunt ausi, reticendo ea, que ad defensionem ejus gesta dictaque fuerant ad amula antiqua Roma jam victricis infamiam, nova verò jam victa minus dedecus: sperantes, dolum non ita facile tunc detegendum, futuro verò tempore fidem suis artibus conciliandam.

12. Habes sceleris auctores, habes eorum scopum, habes tempus; & si vis occasionem, accipe. Antiochenus Patriarcha Macarius Monothelitici erroris pracipuus asertor in hac Synodo, antequam damnaretur, auditus sepe fuit, & quecumque prose, & pro suo dogmate scripserat, & attulerat

Tomo II.

306

NE.

diligenter custodita & discusa sunt, collataque cum codicibus authenticis ex Chartophylacio Constantinopolitano, ut constat ex AEt. 8. & segg. Inter illa producebatur Epistola Honorii ad Sergium. Necesse itaque fuit eam publicè legi. Lecta est Att. 12. Aderant in Concilio Romani Legati non pauci. Nam licet Imperator in sua Divali missa ad Constantinopolitanum Georgium numeret tres nomine Papa, Theodorum, Georgium, & Joannem, duos nempe Presbyteros, tertium Diaconum; tres nomine Synodi Romana, Joannem, Abundantium, & alterum Joannem, omnes Episcopos; primum quidem, ut ex subscriptionibus patet, Episcopum Sancta Portuensis Ecclesia, undecimo loco subscriptum Legatum totius Concilii Sancta Sedis Apostolica Urbis Roma; secundum Episcopum Santta Ecclesia Civitatis Tempsana, decimo quarto loco subscriptum Legatum totius Concilii Sanctæ Sedis Apo-Itolica Urbis Roma; tertium Episcopum Santa Ecclesia Rhegitana, decimo quarto loco subscriptum Legatum totius Concilii Sanctæ Sedis Apostolicæ Urbis Romæ: tamen in issdem subscriptionibus legimus praterea decimo tertio loco subscriptum Basilium Episcopum, & Metropolitam Civitatis Gortyna Infula Creta, & Legatum totius Concilii Apostolica principalis Sedis antiquæ Romæ; quadragesimo quinto loco subscriptum Joannem Episcopum Athenarum, & Legatum Sancti Concilii Apostolicæ Sedispriscæ Romæ: imò & octavo loco subscriptum Joannem Episcopum Thessalonicensis Civitatis, & Apostolica Sedis Roma Vicarium, & Legatum: similiter duodecimo loco subscriptum Stephanum Episcopum Corinthi, & Legatum Apostolica Sedis antiqua Roma. Certe dum exammaretur latina epistola Honorii, eam contulisse refertur Act. 13. Joannes Portuensis unus ex Legatis. Itaque licet ad Agathonem profestum dicamus aliquem ex iftis, reliqui erant non unus, nec duo.

13. Dum legeretur Epistola Honorii jam toties vulgata ab Hæreticis, toties desensa à Catholicis; non eandem in animis Patrum sententiam suisse conjiciendum est, sic enim in re ardua contingit. Prima enim facie Sergianæ Epistolæ re & verbis videtur congruere, discorsque proinde intercessit locutio. Ambiguitas pluribus visa, aliquibus certa hæresis pronuntiatio. Nunquid locutum neminem pro Honorio putemus? Absit. Saltem tot Legati causam Romanæ dignitatis agere debebant. Quòd si jam palam convictos damnatosque Patriarchas Constantinopolitanos Georgius eorum in Sede successor pro ejusdem Sedis decore unà cum aliquibus Coepiscopis petiit, ut modò vidimus, ne saltem in Anathematismis eorum nomina pronuntiarentur: quis credat, Legatos Romanos ne verbum quidem protulisse pro sua Sedis dignitate tuenda? Proculdubio aliquos Patres liberè votum suum enuntiasse crediderim, videri sibi consentaneas Epistolas Sergii, & Honorii; sed proculdubio quoque crediderim, à Legatis Apostolicis cæterisque Episcopis cnodatas dissicultates, ita ut si non abso-

lutus, saltem non damnatus Honorius appareret.

14. In Lateranensi Concilio S. Martini contra Monothelitas lecta fuit Epistola Pauli Constantinopolitani, in qua Honorius dicebatur consentire Sergio, neque legitur quisquam sese quoad hoc opposuisse; & nihilominus in damnatione hareticorum nullatenus consociatus Sergio suit Honorius. Multo magis in sexta Synodo Generali lecta Honorii Epistola, etiamsi aliqui Patrum assirmarint congruere sibi mutuo utrumque, Sergium & Honorium, contradicentibus Legatis vel absolutus Honorius, vel nihil de illo desinitum. Id colligo ex verbis ejusdem Concilii Act. 13. de Agathone: Imò magis.

eriam

307

etiam declaraviteos, qui similia senserunt cum Sergio, qui exorsus est novitatem vocis cacodoxam, & blasphemam introducere in Catholicani Ecclesiam doctrinam. Unde etiam hos cum propriis eorum scriptis præsatus SS. Papa projecit. Cui Patrum sententiæ sic responsum est: Gloriosissimi Judices dixerunt: quanquam in omnibus orthodoxa sit suggestio SS. Agathonis Papæ, & veritati conveniens &c. Quoniam verò Agatho numerat Sergio consentientes Pyrrhum, & cateros, non Honorium: patet, Patres

quoque inter consentientes Sergio non retulisse Honorium.

15. Nibilominus disputatio quadam, & votorum ambiguitas, qua etiam ex tandiù vulgata fama apud Monothelitas augebatur, visa est Clericis Constantinopolitanis sufficere, ut si ipsi in conscribendis actis in alteram partem inclinassent lancem, facile consensissent tum it Episcopi, qui pro concordia Sergii, & Honorii locuti fuerant, tum & alii fortassis, dum legerent junctum Sergio & reliquis Honorium Romanum Pontificem. Sed Imperatoris, & Episcoporum diligentia in conquirendis omnibus, imò in relegendis gestis antecedentium Actionum Synodi non sinebat quidquam vitiare. Expe-Etarunt ergo omnium absolutionem, Fider definitionem Act. 17. & 18. Imperatoris assensum, Epistolam ad Pontificem. Quibus jam exactis, ad conficienda pro quinque Patriarchalibus Sedibus, ut in ultima Actione dictum fuerat, exemplaria, accinxerunt se fraudis artifices, & tam Legatorum Romanæ Sedis sermones in lectione Honorianæ Epistolæ, Episcoporum varia vota, & rationes omiserunt referre (siquidem plura solent omitti, ut & in hoc Concilio Generali Patrurcha Antiocheni electio in locum Macarii) quam AEt. 13. additionem spuriam sic inserverunt: Cum his verò simul projici a Sancta Dei Catholica Ecclesia, simulque anathematizari providimus Honorium, qui fuerat Papa antiquæ Romæ, eò quòd per scripta, quæ ab eo facta funt ad Sergium, quia in omnibus ejus mentem sequutus est, & impia dogmata confirmavit. Similia in Epistola Imperatoris inserta sunt, nec non ubicunque hareticorum fit mentio.

16. Existimarunt ii Notarii, ea Asta non esse conferenda, & examinanda vel à Judicibus, vel ab Episcopis, imò neque relegenda, eò quòd jam nota fuerunt omnibus que dista gestaque fuerant, imò sepuis perletta audiverant. Occidentalibus verò communicata Asta ab Agathone Latinis litteris exarata jam noverant, ideòque non curaturos Latinos novam Astorum Gracorum explicationem, novum laborem interpretis, & quidem longè majorem exigentium. Nota erat consuetudo, que semper viguit, Astanon eodem pasto ab omnibus in Concilio describi: quòdsi etiam unica eligeretur editio, primum non omnia communicari, sed sieri novas & novas accessiones. Sic Ephesini Asta Concilii jejuna viderunt nostri Majores, que nos plena legimus. Sic Tridentini (ut cetera taceam) sessiones apud me habeo paucis paginis absolutas, prout in dies prodibant, quibus alia & alia accesser, do-

nec plenissima conspecta sit editio.

17. Res benè successit ex animo. Alta sic depravata in ipsis originalibus traditis cuilibet Patriarchali Throno in archivus singulorum recondita sunt, nequaquam tunc lelta à Patribus, sed suuro usui reservata. Hinc mirum non est, quòd si quis ex authenticis Altis excipiebat Monothelitarum Catalogum, videret cum cateris Honorium, & sideliter referens eadem verba exscriberet, ut contigit Orientalibus Synodis, & autoribus. Sed absurditatem rei animadvertentes aliqui assumentum existi-

V 2 marunt

marunt; ut auttor de septem Synodis Photius, qui nullam inter Monothelitas Honorii mentionem facit in decreto Synodi VI. Alii etsi dubitarunt, tamen prout legerant, sideliter retulerunt verba, mentem suam aliis in locis exponentes, vel disserntes tractationem, quoniam tempus non suppetebat examinis. Hadrianus Papa II. pervulgatam in Oriente, & Occidente inveniens lectionem ex Archiviis acceptam, visus est supposaisse Honorium damnatum ob hæresim à Concilio; ideoque asseruit Pontiscem damnari nen pose nisi in casu hæresis, fortè sequens eam sententiam, quòd, si suit in errorem lapsus ille Papa, ut doctor peculiaris erraverit; quod accidit absque

Sedis Romana prajudicio. 18. Clamant adversus hac dicta quidam, ac si totius Orbis Christiani Fides corruiset : quia per plures annos totus Orbis Christianus, & Pontifices. & Patres etiam in Conciliis crediderunt ita contigiße : imò in Ecclesiasticis tabulis, scilicet Breviarii Romani lectionibus in festo S. Leonis II. idem habebatur. Conqueruntur de novitate, adeoque de falsitate sententia. Sed quid isti dicent, cum de epistolis veterum Pontificum, de Dionysii Areopagita scriptis, de Constitutionibus, & Canonibus Apostolorum, deque sexcentis aliis interrogentur ? Et Pontifices, & Concilia per plures annos produxerunt illos Canones & Constitutionum 8. libros sub nomine Apostolorum: post aliquot sæcula in dubium revocarunt eos hæretici nasutuli; Catholici verò initio non tam firmi, deinde verò exactiori facto examine eos libros, licet aliàs rituum antiquorum descriptione commendabiles, ob multa tamen absurda iis comprehensa, imò ob ipsam confictionem absonam, indignos non tantum Apostolis, & Clemente Romano, sed quolibet egregio viro judicarunt; ideoque eas Constitutiones vel falsò tributas Apostolis, & Clementi appellant, cum referunt earum testimonia; vel aliis verbis idem innuunt. Alii, ut jacent, verba & titulos fideliter exscribunt. Quis inde aut de falsitate arguat hanc sententiam quia non antiquam, vel quia primò à malæ fidei hominibus propositam? Epistolarum Pontificum usque ad Siricium ab Isidoro quodam, vel Isidori nomine collectarum confictionem primus vulgavit David Blondellus, recens auctor, quamvis & Hincmari atate lis quadam esset mota, non tamen pertractata. Nostris temporibus eruditi nobis in hac controversia adversantes censuerunt, eodem calamo eas fuisse exaratas: & quamvis ea, qua inde desumpserunt media atatis, vel antiquiores, vel recentiores Pontifices, au-Etoritatem habere fateantur que spectant ad jus; tamen que spectant ad historiam, nempe quod ea verba scripta fuerint ab iis Pontificibus, quorum nomine circumferuntur, rejiciunt ut spuria.

19. Idcircò dignus est commendatione, etsi primus, etsi pluribus annis posterior, quisquis in Actis Synodi sexta nobis vitium indicavit. Sed multis saculis à nobis remotus Nicolaus Pontisex Magnus, Agathonis sententiam renovans in affirmando, quòd nullus suorum pradecessorum in haresim lapsus sit, ostendit sanè, se non credidisse Acta Synodi sexta sincera. Praterea si admissisent absque ulla dubitatione Romani Pontisices post Agathonem definitionem Synodi sexta de Honorio hareticis connumerato: quonam pacto epitaphia Honorii, ubi titulo sanctitatis of doctrina sana decoratus publicè legebatur, amota non suissent, imò deleta? Et tamen recentior in vitas Pontiscum à Ciaconio collectas commentator exscribit in Honorio duo epitaphia valdè praclara, in quibus habet cur arminibus quidem

ca rudi atate dignis:

Quem

309

AGATHO-

Quem doctrina potens, quem facræ regula vitæ Pontificem pariter fanxit habere decus. Sanctiloqui femper in te commenta Magistri Emicuere tui tamquam fecunda nimis.

Namque Gregorii tanti vestigia justi

Dum sequeris cupiens, & meritumque geris,

Æternæ lucis Christo dignante perennem

Cum Patribus Sanctis posside jamque diem. His ego epitaphiis meritò tibi carmina solvi, Quòd Patris eximii sim bonus ipse memor.

Et quod plus est, in portis argenteis Basilica S. Petri illud etiam legebatur, pra cateris teste Caniso Tom. 6. antiq. lest. in appendice.

Sed bonus Antistes Dux plebis Honorius armis Reddidit Ecclesiis membra revulsa piis. Doctrinis monitisque suis de faucibus hostis Abstulit exactis jam peritura modis.

Quòd si quis refert id ad annos, qui præcesserant ejus epistolam ad Sergium, Epitaphii verba superioris de salstate eum redarguunt, sicut & alia alterius Epitaphii ad tumulum ejusdem Honorii.

Tecum Virginitas ab incunabulis vixit:

Tecumque Veritas ad vitæ metam permansit.

20. Sincere admiserunt Romani Pontifices decreta Synodi Sexta cum Honorii damnatione tanquam Monothelitæ juntti Sergio, anathematizati à plena Synodo, & tamen non craserunt ea encomia dostrina, & veritatis, sed in portis Beati Petri, cui inconcussa fides promisa fuit, permanere concesserunt in Romana Sedis dedecus ? Credant hoc alii, ego sanè non credam . Itaque cum citarunt aliqui verba Concilii; ut jacebant, non ut credebant, retulerunt. Urgent. In Romani Breviarii lectionibus id legebatur, adeoque publice ab Ecclesia Romana credebatur. Sed animadvertant isti velim, a paucis saculis lectiones S. Leonis II. appositas : deinde licet Romani Breviarii lectionibus à fidelibus magna sit habenda veneratio, quamdiù sunt Pontificis calculo aut conniventia confirmatæ; tamen in illis Sedem Apostolicam non obligare suam fidem, & propterea non concidere Orbis Christiani Fidem, si quid falsi aliquando deprendatur fuisse insertum. Olim Ecclesia, qua legebat, & vera esse credebat, contigisse existimabat quod non contigerat, factum quod infectum. Quodnam binc fidei præjudicium? Quis ignorat, ibi fidelibus proponi, que vulgata sunt, & que identidem correctione, utpotè peculiaribus viris commendata, qui aliquando etiam falsa commiscere non dubitarunt, successu temporis deleta? Inter illa numeratur etiam Honorii mentio inter Hæreticos. Quòd si acta ipsa Synodi sextæ correcta non sint, id inde contingit, quod adhuc veritas ad plenam lucem non est perdu-Eta, sicut etiam in Breviario non corriguntur, que adbuc à viris doctis saltem aliquot defenduntur. Satis ergo fuit in hac causa Honorii, ut Romana Ecclesia in suis libris Ecclesiasticis corrigeret Honorii mentionem tanquam hæretici, non tamen satis, ut acta ipsa apud Græcos, & Orientales magno in pretio habita corrigeret, & sic in Ecclesiis majores turbas excitaret.

21. Sed Leonis II. Gracis, & Latinis litteris eruditi Epistola consir-Tomo II. V 3 mans Secolo VII.

mans acta sexta Synodi ad ipsum transmissa, mortuo scilicet Agathone, eam Honorii mentionem exprimens, ac eorumdem actorum Latina interpretatio ab ipso edita, satis convincere videtur, sincera omnia fuisse, qua ad tempus Hadriani II. & Anastasii Bibliothecarii Roma permanserant in archiviis : neque ullam corruptionem suspicatum fuisse; potius agnovise damnationis aquitatem : aliter vel acta projecisset sine confirmatione, vel in Latinum sermonem convertere exhorruisset. Arduam sand difficultatem esse non diffiteor, & forte palmam adverse parti concederem, si iisdem verbis Latinam Leonis Epistolam, quam ipse scripsit, non quam ex Gracia habuimus, & in Gracia corruperunt Clerici in eadem Urbe, in qua acta vitiaverant, licet alio tempore, proferre posset unà cum illis commentariis. Dicuntur Pontifices confirmaße secundam Synodum, & quartam, non tamen Canones se confirmaße professi sunt. Cur ergo Leo II. qua quoad fidem dogmatis, & quoad personas juxta Agathonis Epistolam sancita fuerant, confirmasse dicendus non est, cateris hoc patto ab ea disentientibus denegans sirmitatem? Aliter delevißet epitaphia suprà laudata Honorii. Epistolam, quam legimus Leonis II. non admitto tanguam sinceram. Novi querelas Leonis I. scribentis ad Episcopos Palastina, quod se adhuc vivo in Oriente falsata fuiset Epistola scripta ad Flapianum. Item Nicolai I. quòd ad ipsum remittebantur prædecessorum, imò sui ipsius Epistola vitiata. Novi Photii astus in adulterandis Epistolis à Joanne VIII. ad ipsum, & ad cateros Episcopos conscriptis. Novi aliquas Latinas Pontificum litteras haberi apud nos, sed ex Gracia allatas, & ex Graca interpretatione conversas. In hac ipsa Synodo sexta Garnerius, qui acta tuetur incorrupta, in suo Diurno Rom. Pont. pag. 48. in notis ad professionem tertiam Pontificis fatetur, Agathonis Epistolam secundam ad Imperatorem Constantinum, quam habemus, fuise à Gracis adulteratam in versione, delendo processionem Patris etiam ex Filio. Novi tempore Anastasii Bibliothecarii hujusmodi Epistolam Leonis non suisse; aliter non ausus fuisset vir litteratus docere, quod de Synodo sexta, & de Honorio docuit. Novi post Leonem II. factas versiones Synodi sexta. Labbaus de Script. Eccles. in Anastasio affirmat Anastasium Bibliothecarium pertisse in Latinum sermonem Synodum VI. Quorsum, si totam Synodum Leo vertisset? Puto eum vertisse, sed qua vitiata fuerant non vertisse, alios posteriores id egiße. Puto, eum confirmaße illa acta, non ea ratione qua legimus in Epistola, sed tali pasto ut veritatem docentibus non officeret, & tumultus non excitaret. Id de Martino V. nostris sæculis contigisse nimis aperte vidimus. Ita enim Constantiensem Synodum confirmavit, ut quadam reserpatio satis appareat. Idem dicendum de Leone II. confirmante acta Concilii sexti Generalis per Epistolam, in qua debuit esse aliqua reservatio, & quam postmodum Graci adulterarunt : & ideò mirum non est, quòd ea Roma non extarit, dum viveret Anastasius, potius alia in Archiviis, qua successu temporum, incursione Barbarorum, vel alia ratione flammis absumpta sit. Si vidiset Anastasius Leonis II. Successoris Agathonis epistolam, ubi dicit: Honorium Apostolicam Ecclesiam (Romanam) non Apostolica traditionis doctrina lustratie, sed profana proditione immaculatam sidem subvertere conatum effe; vel aliam epistolam, qua videtur opposita, ubi scribit, quòd Honorius flammam hæretici dogmatis, non ut decuit Apostolicam auctoritatem, incipientem extinxit, sed negligendo consovit : si inquam suo tempore notas legisset hujusmodi epistolas, nequaquam suscepisset defendendam

dam Honorii causam in collectaneis suis directis ad Joannem Diaconum Cardinalem editis à Jacobo Sirmondo, sed sententiam Synodi VI. & ejus interpretis ac approbatoris Leonis doctissimi ac sanctissimi Pontificis suo calculo confirmasset. Quod si cum Joanne IV. & S. Maximo Abbate, & Martyre maluiset Honorii tueri innocentiam; tune sicut Synodum VI. nolens accusare utpote fanctam, tamen in hoc asseruit non esse sequendam: ita fortè & de Leonis epistolis cum reverentia debita dixisset, eas non accusandas esse, sed non sequendas. Id tamen firmiter non affirmo, quia aliter de Pontificibus, aliter de Concilies loquebatur Anastasius. Certe accusatum ab Orientalibus fuisce Honorium de hæresi non potuisset scribere tempore oftava Synodi, sed etiam ab Occidentalium Patre, & Magistro Ecclesia totius. Praterea vir acuto ingenio vidisset pugnantia in illis epistolis : nam in una persidum hareticum, & proditorem describi animadvertisset Honorium; in altera solum negligentem, & fautorem bæresis. Suspicatus fuisset ab æmulatore aliquo & nimis astuante profecta illa verba, ideoque facile à Clericis Constantinopolitanis concinnata. Sed cum ne verbum quidem de illis epistolis faciat, puto illas ejus tempore non extitisse, seu iterum è Gracia non fuisse delatas. Acta Synodi VI. qua vertit, forte in Archivio Romano, quod in ejus custodia erat, invenit, absque Leonis II. versione, vel cum imperse-Eta interpretatione, sine aliis Epistolis quantumvis vitiatis Leonis Papa, ut ex modò dictis liquet. Vel eo tempore perierant etiam acta missa ad Agathonem, sed suscepta à Leone; unde è Gracia tantum acta habuit, que utpotè Bibliothecarius exosculatus tanquam veneranda monumenta antiquitatis, noluit in suspicionem corruptionis vocare, alia via ratus posse defendi Honorium. Quod cateris non fuit satis, nec nobis, qui perpensis hinc & inde momentis, ad tribuendam corruptoribus corruptionem propendimus. Nec accusamus de crimine innocuos, sed noxios, imò corrumpere aliàs & eo tempore consuetos.

22. Hac mea mens est, hac illa via, quam à me tibi exponi postulabas, & in qua professus sum non oftensione uti, sed conjecturis, & earatione me adduci, quod in heresim lapsum Honorium suisse nullatenus credam, cum id evincant promissio Christi, & Romani Pontificis privilegium loquentis ex Cathedra, & Agathonis Epistola admissa à Concilio tanquam veritati in omnibus consentanea: quòd ob silentium fuisse damnatum, sit apud me monstrum, cum id ex Concilio probari nequeat, & concedere damnatum Pontisicem, sed non ob haresim, sit Papam subjicere Concilio, à quo aures Romanæ abhorrent : quòd si acta sincera dicerentur, alterum ex rejectis est affirmandum; nam dicere quid medium, nempe in facto errasse Patres, est eos de ignorantia, & imprudentia accufare, Legatos verò Romanos mutos in sua causa, qui loquaces suerant in aliena. Corruptio itaque admittenda est, & quidem in fontibus, id enim suadent, quæ attuli. Si in fontibus, alia via depravationis intelligenda mihi non est adeò probabilis, quàm quæ proposita modò est; hac enim omnia conciliat. Id jam unice quarimus, non quemodo probetur, sed quomodo scopulos effugiamus liberius. Sic magnam ed ficii molem non evertimus ex Concilio Generali solum sex actiones pro legitimis admittendo, sed lapidem identidem interjectum, & non aded cobarentem. Sic ex nobilissimo corpore ad ejus integritatem restituendam non membra pracidimus, sed membrorum quasdam minimas particulas, totius corporis spiri-

tu, ut videtur, non animatas.

Secolo VII. AGATHO-

NE.

23. Sed praterea multa produxi, que aliquam faciant fidem; amulationem Roma veteris, & nova in hac causa; nova Clericos exarsisse in exaltationem Monothelitica hareseos, & conjunctos Antiocheno Patriarcha damnato, & prasenti, petiisse ad sua Sedis Constantinopolitana decus reticeri nomina quatuor suorum Patriarcharum. Unde intuli non mirum, quod Clerici ad minuendam victricis Roma gloriam aust fuerint patrare nefas, quod ipsis illis temporibus audebant etiam ubi publica fides requirebatur. Ex epitaphiis quoque Honorit Papæ illustribus, & sanam ejus doctrinam usque ad vitæ metam testantibus intuli, Romanam Sedem nunquam admisise sinceram fuifse Honorii damnati mentionem tanquam verè factam à Synodo. Id enim suisfet fidem maculare, quam apud fe intemeratam semper custodiri fass sunt Romani Pontifices .

24. At nimis prolixus tibi videbor : brevis tamen mihi videor fuisse pro tanta rei dignitate. Neque potui tibi cupienti scire quid sentiam, non quomodo fulciam meam sententiam, jejune pronuntiare, quod ab alio jejune propositum non admisisem. Hac doctis viris debetur reverentia, quod nudus, & plane incomptus sermo coram ipsis non producatur, sed aliqua saltem probabili ratione vestitus. Fortassis alii pretiosioribus vestibus banc sensentiam tenuiter à me expositam exornabunt, & ad ejuidem fundamenta firmiùs jacienda exiquis ingenioli mei lapidibus suos pragrandes adjungent:

quodque à me subobscure dictum est, eorum luce coruscabit.

Ex Colleg. Urbano de Prop. Fide vi. Kal. Decemb. CI3 13. C LXXXVI. Così egli. Hor dunque, chì sostiene l'accennata corruzzione degli atti,

fogginnge, esser'eglino stati inviati sinceri ad Agathone dal Concilio senza ta menzionata condanna, unitamente con la lettera Sinodica, che habbiamo riferito, e quel Pontefice haverli approvati, ed eziandio trasmessi alle Chiese lontane della Francia, e della Spagna: ed esserne seguita poi l'alterazione nella dimora, che i Legati fecero in Costantinopoli, prima ch' eglino fossero da Cesare rimandati a Roma sotto il Pontificato, che sog-

giungiamo, di Leone.



## CAPITOLO XIV.

Leone Secondo Siciliano, creato Pontefice 15. Agosto 683.

Nuova trasmissione degli Atti Conciliari à questo Pontesice, e sua Lettera apocrifa.

Er tornare dunque alla Historia, d'onde cipartimmo, approvati da Agathone gli Atti del sesto Sinodo nella conformità, restrizione, emodo, che habbiamo detto, surono eglino di nuovo trasmessi al Pontesice Leone Secondo in Lingua Gre-ca, e consegnati à i Legati con l'occasione del loro ritorno à ciliari à Roma. Roma doppo il tedio di lunga dimora, che ad istanza di Ceta-

re effi fecero in Costantinopoli: e pervennero gli Atti in Roma con la enunciativa della condanna di Honorio, e con nuove istanze per la loro confermazione, forse perche i Greci non paghi di quella condizionata, e ristretta di Agathone, ne tentarono dal Successore di lui una più ampla, e decisoria. Regnava allora nel Pontificato Romano Leone Secondo pure di Nazione Siciliano [ a ] Vir eloquentissimus, in divinis Scripturis sufficienter instructus, a Anast. Eill. in Graca Latinaque lingua eruditus, cantilena psalmodia pracipuus, & in earum Leone II. e sue sensibus subtilissima exercitatione limatus, lingua quoque scholasticus, eloquen- buone qualica. di majori lectione polita; exhortator omnium bonorum operum, plebique florentissimam ingerens scientiam, paupertatis amator, & erga inopum provisionem non solum mentis pietate, sed & studii sui labore solicitus. Così di questo Pontefice il Bibliothecario Analtasio. A lui dunque presentarono li Legati gli Atti, ch'egli incontanente trasse in Lingualatina, ed approvò eziandio, mà nella conformità pratticata da Agathone suo Antecessore. Qual nostra asserzione deducesi non tanto dalla prova del vero, quanto dalla riprova del fallo. Essendo che l'antichità non porgendone quella notizia, che di ragione richiederebbe un tanto affare, versamur, come dice il Baronio, [b] in profunda b Baron. an. 683. verum obscuritate; onde ad huom'accorto convien caminare più sicuramente con le mani, che con li piedi. Mà non perciò che manca la testimonianza de Scrittori, & il lume del vero, manca giammai all'Historico l'autentica delle congerture, e la fiaccola del verifimile. Egli è veriffimo, che non rinvienfi, che Leone, come Agathone, confermaffe gli Atti Sinodali con la do- Confermazione, vita restrizione, che habbiamo altrove accennata; anzi al contrario si proatti Concelliari, e ducono lettere, nelle quali espressamente egli conferma gli Atti, e la condan-ponderazione na di Honorio con termini cotanto chiari, che, se veramente sossero suoi, pra di essa di es haverebbono il titolo d'incontrovertibili; [ɛ] Pariter anathematizamus novi c Leone II. epift. erroris mventores, idest Theodorum Phalaritanum Episcopum, Cyrum Alexan-rem. drinum, Sergium, Pyrrhum, Paulum, Petrum Constantinopolitana Esclesia Successores magis, quam Prasules, necnon & Honorium, qui hane Apostolicam Ecclesiam non Apostolica traditionis doctrina lustravit, sed profana traditione immaculatam fidem subvertere conatus est. Et omnes, qui in suo errore defuncti sunt, similiter anathematizamus. Così egli. Dunque tutti li Succestori

LEONE II.

Secolo VII.

cessori di Honorio sin' a' giorni nostri sono stati sostenitori della di lui sama. veneratori della di lui dottrina, ammiratori della di lui fantità, e il folo Leone II. vituperonne il nome, esecronne la Fede, e conculconne la memoria? Ma dicasi, qual necessità haveva mai Leone di discreditare un suo antecessore, quando anche questo sosse stato colpevole, conparole cotanto aspre, e con termini cotanto pungenti? Qual ragione, qual timore non tanto divertillo dalla strada poc'anzi calcata dal suo antecessore, quanto precipitollo in un profondo d'improperii, con cui egualmente ripiglia e la memoria del Pontefice, e la Santità del Pontificato? In oltre, come Leone potè annoverar' Honorio frà gli Heretici, qui in errore suo defuntti sunt, essendo ch'egli dice, Similiter anathematizamus omnes qui in errore suo defuncti sunt? Forse Honorio, benche cadette, mori anch'egli nella ostinazione dell'Herefia? Aggiungafi, con qual fondamento di verità suffistere a Ita epificia Leo-possa questa supposta Lettera, in cui [a] si sà asserire à Leone, haver'esso uis II. ad Constan-ricevuto li Legati, e la Divale Imperiale nel mese di Luglio, quando [b] Baronium nel mese di Luglio dell' anno 683, non ancora egli era stato creato Pontesian.683, n. 13. b. Leone II. fu ce, e nel mese di Luglio dell'anno 684. egli di già era morto? Dunque non greato Papa li 15. fusfistendo il fondamento degli Avversarii nè in riguardo alla convenienza ri li 27. Giugno del tratto, nè in riguardo alla tessitura della Lettera, nè in riguardo alla Chronologia del tempo, rovina certamente la loro pretesa afferzione, che Leone Secondo in virtù di essa approvasse il Concilio anche nella condanna di Honorio. Onde così ci aggrada discorrere; ò vi è altra congettura dell'acconsentimento di Leone circa il particolare di Honorio, ed ella si citi, perche sin'horanon apparisce; ò, rigettato l'argomento preso dalla Lettera, non ne rimane alcun'altro; e perche dir vogliamo, che un Pontefice [c] venerato sù gli Altari per Santo adheriffe più tosto alla sospetta passione de' Vescovi Orientali, che alle venerate testimonianze di tanti suoi d Apud Bar, anno tiveriti antecessori? Perche trasmetter' [d] egli una tanta macchia alla sua Sede Romana sin'agli ultimi termini dell'Europa, quando à Toledo tramandonne gli atti a un Concilio intiero dique' Padri? Perche que' Padri ne ringraziarono il Pontefice, e di una circonstanza cotanto rilevante, quanto era l'approvazione della condanna di Honorio, non fecero alcuna parola ò di condoglienza, ò di memoria, tanto nelle loro lettere, quanto ne'loro discorsi, e nel registro delle loro Sessioni? Perche in fine li malevoli detrattori della fama di Honorio non vogliono confessare, che S.Leone Secondo divulgatie gli atti del festo Sinodo con la medesima approvazione di S. Agathone, quando così ampiamente concorrerebbe nella loro confessione, e la verisimilitudine, e la convenienza, e la taciturnità de' Padri Toletani, e la publica, e notoria falsità, ò corruzione delle Lettere di [e] questo degnissimo Pontefice, & al contrario eglino non hanno alcun Bar. an. 683. n. 19. certo fondamento del loro supposto? Replica il Bellarmino, che anche ammessa ò per sincera, ò per vera la menzionata Lettera, [f] Epistola illa pars quadam Concilii censetur, & cum ipso Consilio circumfertur; e per ultimo in soprabbondanza di sodisfazione a i Vantatori della condanna Honoriana, il medesimo Eminente Dottore, benche tutto conceda a loro voglia, pure tuttavia nulla quindi afferisce deducibile in pregiudizio della fa-

ma di Honorio, e conchiude, [g] Certè Leo sequutus est judicium Legatorum Agathonis, ne disturbaret negocium jam confectum; il che a puro ti-

CA-

tolo di semplice relazione da noi vien rapportato.

c Die 27. Iunii in Martyrel.

683. n.25.

e Vide epist. Leon-nis falsatas apud & Seg. I Bellarm.de Rom. Pentif. l. 4. c.1 1.

g Idem ibid.

### CAPITOLO XV.

Benedetto Secondo Romano, creato Pontefice li 20. Agosto 684.

Abolizione della confermazione Imperiale per la Confecrazione de' Pontefici. Successione di Giustiniano Secon-do all' Imperio, e sue qualità. Errori, & Heresie degli Armeni.

A la Providenza di Dio, che assiste sempre vigilante alla difesa del Pontificato Romano, permesse allora, che mentre gli Ecclesiastici Greci con la condanna di Honorio ne consenso Impeoffuscarono in un certo modo lo splendore, gl'Imperado-riale per la Conri Greci medesimi ne stabilissero l'independenza, e'l cul-sacrazione del to. Si disse, [a] che Foca aggiudicò il Titolo di Univer- a Vediil Pontif. di

fale al folo Papa di Roma, con l'esclusione totale dell'emolo Patriarca Benis, III, pag. 178. Costantinopolitano, e che [b] Costantino Pogonate con generosa, e b Vedi il Pontif. di giusta magnificenza condonò al Pontefice Agathone, e a'suoi Successori nel Pontificato l'antico tributo, folito fin dal tempo de'Rè Gothi da effi pagarsi alla Imperial Camera per la conferma della Elezione. Hora non contento Costantino, anzi non pago il Cielo, di rendere giustizia alla prima Cathedra del Christianesimo con l'asserta remissione di tributo, con Imperiale Costituzione ordinò ancora, che gli eletti al Papato esercitassero liberamente il loro usticio sensa il consenso de' Cesari, che sin' allora haveano continuato in questa usurpata giurisdizione, [c] Hic, disto il. dice Anastasio di Benedetto Secondo, suscepit Divales Justiones clementissimi Constantini Magni Principis ad venerabilem Clerum, & populum, atque felicissimum Exercitum Romana Civitatis, per quas concessit, ut persona, qua electa fuerit in Sedem Apostolicam, è restigio absque tarditate Pontifex ordinaretur. Da questo fatto Lutero raccoglie, [d] che il d. Lutero. in lib. Primato independente della Chiefa provenisse ne' Papi da questa Imperial costituzione di Costantino Quarto detto il Pogonate; mà grofsolanamente egl'ingannossi: poiche il Decreto di Costantino non sù circa la podestà del Papa, mà circa l'elezione, ed egli non intese di confermare a' Papi il Primato, mà di rimettere, e di abolire quella nsurpata giurisdizione de' Cesari per la confermazione di essi, altamente pianta da San Gregorio [e] sin da quasi due Secoli addietro. e S. Greg. in quarmente pianta da San Gregorio [e] sin da quasi due Secoli addietro. Onde il buon Pogonate meritò gli applausi della posterità; e selice nitent.

Successione, e
il Pontificato Romano, se ne havesse il Figlio hereditata la pietà, qualità di Giussi. e i sentimenti: poiche, esso [f] morto, successegli all'Imperio Giu-niano secondo stiniano Secondo, Principe leggiero nella gioventui, crudele nella vi- Imperadore. rilità, & in tutto il resto della sua vita inimico invidioso de' diritti de' Papi, & eziandio fautore occulto dell' Herefia. Sù i principii del g Luccs Sienlus governo egli diè un grande attestato di Religione, e [g] sè abbruciar apud Baron. anno 685. n.2.

BENEDET-TO IL

Secolo VII.

vivi, quanti Manichei ritrovaronfi nell' Armenia, effendo appena campato dall'incendio universale un Capo diessi, chiamato Paolo, da cui li Manichei surono poi denominati Paoliciani, in venerazione di questi, che fù insigne propagatore della loro Setta. Mà ciò in Giustiniano si più tosto lampo, che suoco di Fede; essendo che ad onta de' buoni esempii del Padre, non tanto svanì in lui la pietà, quanto l'empietà l'accese contro il Pontificato Romano, ch'egli di nuovo oppresse con durissima legge. Essendo cosa che havendolo Costantino ridotto in libertà di elezione, anche à rifpetto del consenso Imperiale, egli per altra strada ridusselo alla primiera, e forse più tirannica soggezzione, ordinando [a] Ut non crearetur Pontisex absque Exarchi consensu. Il che sù cagione d'infiniti sconcerti, e di moltiplicati scismi, rinvenendo ciascuno la strada aperta all'ambizione sotto il comando degli Efarchi, hora venali di animo, hora parziali di genio, e sempre armati a sollevare al Trono Pontificio chi più gradir poteva alle voglie Imperiali.

a Baron, an. 686. 23.4773. 3.

685.n. 3.

Nè le Chiese dell' Armenia patirono solamente allora la lue Manichea, mà fotto il giogo barbaro de Saracini infalvatichirono, per così b Vedi Baron en dire, in mille errori, frà quali annoveranfi, che [b] confacravano nel Calice il solo vino, non ammettevano al Sacerdozio alcun' Hebreo, il quale non discendesse da Prosapia Sacerdotale, nel tempo di Quadragesima mangiavano cascio, & uova ne' giorni di Sabato, e di Domenica, & all'usanza Hebraica arrostivano le carni sù gli Altari, e quindi al Popolo le distribuivano in cibo: onde contro essi surono molti Canoni stabilitinel Sinodo e Vedi il Pontif. Quinnisesto, quali benche non [c] approvati dalla Chiesa Romana, tuttaseguente di Ser via dimostrano l'horrore, che si haveva contro le novità scandalose di questa nascente Heresia. Mà dell'Heresie degli Armeni ci converrà in altro luogo fare più lungo, e proporzionato il discorso.



#### CAPITOLO XVI.

Giovanni Quinto Siro, creato Pontefice li 22. Luglio 685.

Conone Thrace, creato Pontefice li 20. Ottobre 686.

Breve Pontificato di Giovanni Quinto. Successione di Conone, e principii di perversione dell' Imperador Giustiniano Secondo contro il Pontificato Romano.



Iovanni Quinto in grado di Diacono sù uno de' Legati di Papa Agathone [a] al sesto Sinodo, Vir valde strenuus, ac a Anast.in Ioan. 5. scientia praditus, & in omnibus rebus moderatus; ma doppo un'anno di Pontificato cedè con la morte il luogo à Conone, Soggetto raro e in virtii, e in sapienza, [b] In b Anast in Conone quo vere aspectus Angelicus, veneranda canicies, sermo ve-

di Conone.

rus, provecta atas, simplex animus, quieti mores, religiosa vita, qui nunquam se in causis, actibusque sacularibus immiscuerat. Ma allunto al grave incarco del governo Pontificio sù egli necessitato ad ingerirsi forzosamente nelle cause, e negozii co'Secolari, & in quelli particolarmente dell'Imperador Giustiniano, Principe non sol proclive, mà di già traboccato nelle laidezze del fecolo, e nell'abortimento della Religione. Perversione dell' Poiche egli dall'avversione contro il Pontificato Romano degenerando, stiniano H. come è solito, nell'avversione alla Fede Cattolica, già sin d'allora cominciò à tacitamente riprovare la fanta Fede del fuo defonto gran Genitore, e come dice [c] Cedreno, Formam à Constantino patre conscri- c Cedr. anno 687. ptam, per Justinianum reprobatam. Spedigli subito Conone alcuni Legati, ò per trattenerlo dal corso della empietà, ò per divertirlo: mà egli doppiamente reo del proprio fallo, e dell'altrui inganno, sedusse li Legati, sivil avvertiche prevaricarono nelle Commissioni, e nella Fede; onde prese motivo fice, Niccolò Magno di rimproverare gl'Imperadori Greci di una tanta perversità, quando scrivendo all'Imperador Michele, egli s'invehisce contro cotali Seduttori, dicendo, [d] Tanta salutis oblata Ministros dupli- d Nicol. Magnus ci modo interemistis, & participes illos sui erroris affectos spiritualiter oc-lem Imperat. ciderunt, sicut tempore reverenda memoria Cononis contigit. Ma non mai meglio, ò più veramente, non mai peggio dimostrossi Giustiniano avverso alla Chiesa Romana, che nel Sinodo Quinnisesto, che pur'hora nel seguente Pontificato accennaremo.

### CAPITOLO XVII.

Sergio della Siria, creato Pontefice li 26. Decembre 687.

Sinodo Quinnisesto, sua validità, e Canoni. Risentimento di Cesare contro il Papa.

a Baron. an. 686. num. 4.5.

Perfide qualità

del PatriarcaCallinico.

b Baron. an. 691. n 4. in fine . c Idem anno 692. num. 8.

d Anno 692.

Sinodo, Quinnilefto, e fuo corfo.

e Baron. an. 692. Cabas. & alii. f Nat. Alex. Sec. VII. difs. 3.n.5. Fc tav. rat. 11700.p.1 4.8. c.3. & alii.

Unque il pervertito Imperadore porgendo [a] orecchia à i sentimenti de' Monotheliti, si era finalmente reso altrettanto sospetto à i Cattolici, quanto benemerito à coloro, che malamente soffrivano quell'ampiezza di Podesta del Pontefice Romano sopra tutte le Chiese del Christianesimo, e sopra quella in particolare di Costantinopoli,

i cui Patriarchi agitati sempre dal prurito antico di competenza, andavano giornalmente, come diffotterrando machine, & inventando ofsese per abbatterla. E Callinico uno di essi reggeva appunto allora quel gran Vescovado, [b] Homo novandarum rerum studiosissimus, e [c] Insolentis conspirationis antesignanus, & confusionis erecta turris architectus. Conciosiacosache con l'insussistente motivo, che i due ultimi Concilii Generali celebrati in Costantinopoli sossero terminati senza Decreti, ò Canoni attinenti alla riformazione de' costumi, & al ristoramento della disciplina Ecclesiastica, come che que' Padri tutta la loro applicazione haveano posta in definire gli Articoli della Fede, la differenza de' quali li haveva colà adunati, parve sussegnentemente à lui cosa espediente il far' un'aggiunta, come supplemento à i detti Concilii Generali quinto, e sesto, per il cui effetto [d] egli convocò in Costantinopoli un numero riguardevolissimo di ducento ventisette Vescovi Orientali, con intenzione di formar, come segui, cento due Canoni, chiamati Trullani dal luogo, ove que' Padri adunaronsi, che su il Trullo, nel quale su celebrato l'ultimo Concilio Generale, intitolandosi la Congrega, che li divulgò, Sinodo Quinnisesto, cioè Sinodo in supplimento del quinto, e del sesto. Non mai alcun'altra adunanza di Ecclesiastici su più controversa da Scrittori e circa il tempo del Congresso, e circala persona del Presidente. Molti [e] l'attestano congregata sotto il Pontificato di Sergio l'anno 692. altri [f] fotto quello di Giov. VII. l'anno 703. e conseguentemente altri sotto la Presidenza di Callinico, altrisotto la direzione di Paolo ambedue Patriarchi di Costantinopoli; altri con l'intervento di Basilio Arcivescovo Gortynense Legato Pontificio, che ritrovasi sottoscritto al Sinodo con queste parole, Basilius Gortynensis Locumtenens totius Synodi Santta Ecclesia Romana; altri rigettandone l'asserzione ò come fassata, ò interpretata almeno in senso, che sosse Basilio Vicario Pontificio in Oriente, ma non Legato dettinato a quel Concilio. Mà comunque sussista la verità di queste discordanti opinioni, configlisi il Lettore con i compilatori de' Concilii, che noi per render ragione della nostra opera, ben dir possiamo, che tale, e

Capitolo XVII.

così copioso numero di Ecclesiastici, benche rappresentassero un Congresso molto riguardevole, nulladimeno come membra abbandonate dal Capo, e come Concilio, in cui non intervenne, nè personalmente, nè per mezzo de' Legati, il Pontefice Romano, non operò nè con giustizia, nè con proporzione, nè con validità; onde meritevolmente l'adunamento sù chiamato da' Scrittori Sinodo Erratica. Per la qual cofa que' Canoni non furono giammai ricevuti dalla Chiefa, nè passarono per autorevoli nel Christianesimo, in virti però di questo Sinodo; poiche per altro negar' non puossi, che molti di essi non siano degni di lode, e non vengano spesse volte citati da' Romani Pontefici, i quali sono statisempre soliti di abbracciar quelle regole, e que' Decreti, ch'eglino hanno giudicato conformi alla verità, & alla disciplina Ecclesiastica, in conformità del detto di S.Ambrogio, [a] Veritas à quocumque dicatur, à Spiritu Sancto est. Nulladime- a S. Ambr. in ep. 1. no nella maggior parte di essi discuopresi il livore antico de' Greci contro la Sede Romana, ch'eglino, appassionatamente senza nè pur freno di riverenza, nominatamente calunniano, ripigliano, & accusano. E primieramente nel primo Canone come Trofeo di vittoria ripongono con pervertita intenzione la decantata condanna di Papa Honorio, nel secondo la confermazione di ottantacinque Canoni degli Apostoli, in odio [b] della Cen-b Vedi il Pontif. di fura di Papa Gelasio, che li ripose fra gli Apocrifi, e framischiando poi 35. e quello di Gelastici ne' Vescovi, e dissolutezza [d] ne' Prelati, adulazione [e] à i la sio pag. 592 to 1. Principi, e riverenza agli Ecclesiastici, rinovazione [f] di riti antichi nell' d Can. 13. imporre la continuazione dell'astinenza de'susfocati, & abolizione de'pre- can. 69. fenti [g] nel prohibir il digiuno del Sabato, e l'Imagine [h] di Christo in g Can. 55. figura di Agnello, [i] ab antiquo usata dalla Chiesa, & in somma paglia i Baron, anno 692. con grano, oro con piombo, e ciò che à lungo rinvenire si può ne' [k] no-num. 42. ti Compilatori de' Concilii, e nel [l] Baronio, il quale per la validità, ò ciliabolo Trultano. invalidità de' detti Canoni costituisce per regola infallibile l'uso, e la prat- 1 Baron. anno 692. tica della Chiesa Romana, dicendo, [m] Tam de his Canonibus Quinnisexta m Idem anno cit. Synodi nominatis, quam de illis, qui nomine feruntur Apostolorum, Santtam "um.47. Romanam Ecclesiam eam consuevise servare regulam, ut quos sciret ese secundùm decreta Romanæ Ecclesiæ, atque SS. Conciliorum sancita, non respueret, sed ut veritati consentientes amplesteretur, non quòd ex Quinnisexta Synodo haberent aliquid auctoritatis, sed quòd veritas, ubicumque reperiatur, & a quocunque dicta sit, sui firmitate subsistit, & robore suo permanet : reliquos però Canones his decretis adversos, ut execrabiles, detestata semper fuit S. Romana Ecclesia, contrarioque usu se procul abese jugiter est professa, ut sancitis hujuscemodi ab illis regulis quoquo modo consenserit : toleravit tamen in eis ea, que antique Ecclesiastice discipline essent adversa, ut connubia Clericorum, dummodò per viam Orthodoxa dostrina, Catholicaque fidei graderentur.

Constituiti dunque da que Padri il numero degli accennati Canoni, richiesero al nuovo Cesare, che dal Pontesice Sergio egli ne riportasse la Rigettati dal Ponconfermazione, senzala quale eglino sarebbono stati negletti, insussistenti, tefice Romano. e di nissun valore. Mà il Santo Paparinvenendo in essi molto del temerario, e moltissimo di contrario alla consuetudine antica della Chiesa Cattolica, risolutamente rigettolli con censura così severa, che non potè non irritare l'animo di quel Monarca di già proclive alla crudeltà, e fisso nell' impegno di sostenere i sentimenti de'suoi Greci. Per lo che con precipi-

E validità .

ad Corinth. c.22.

E Canoni.

SERGIO.

Secolo VII.

dore.

tosa risoluzione sece prima carcerare alcuni più qualificati Ecclesiastici, e poi traboccando in eccesso d'empietà procurò la carcerazione medea Paul Diac Hist. sima [a] dell'istesso Pontesice, con determinazione di accoppiarlo nel-Milizie Italiane la causa e nel merito à S. Martino, siccome esso ritrovavasi dispostissimo in difesa del Papa contro l'Impera ad imitare nel surore e nella bestialità il suo bisavo Costante. Mà accorfero le milizie Italiane alla difesa del Pontesice, scacciando vituperosamente il Protospadario Imperiale, ch'era venuto ad eseguire il barbaro comando, con ignominia de' Greci, e gloria degl' Italiani, de' bciae.ins. Sergio, quali lasciò scritto un moderno Historico: [b] Hac prima vis Italica gentis pro Pontificibus Romanis adversus impotentem Casarum dominationem fuit. Nè sù tarda l'ira di Dio sopra l'iniquo Cesare, che dal dispreggio del commun Padre [c] precipitando in non più udite fierezze contro i rum apud Bar, an suoi proprii Vassalli, merito in fine di vedersi ribellato l'Imperio invaso da Leonzio, che recisogli il naso, relegollo nel Chersoneso. Mà ri-

> dusselo di nuovo il Cielo sul Trono, non tanto per renderlo selice nella ricuperata grandezza, quanto per costituirlo suo braccio di vendetta contro il Patriarca Callinico, che posto dal suribondo Cesare frà il nu-

> mero de'Ribelli, sù fatto acciecare, e condurre incatenato à Roma,

come in luogo di esilio à lui acerbissimo, mentre quivi, benche cieco, havrebbe da vicino veduta la Maesta del Pontesice Romano, cotanto da

lui oltraggiata nell'accennato Conciliabolo Trullano.

c In annal. Gracono 693. n.7.6 8.6

ann, 694, n.3.4.

Accieeamento di Callinico.

Fine del Secolo Settimo.



# OTTAVO SECOLO

CONTIENE

# LI PONTIFICATI

DI

Giovanni VI., Giovanni VII., Sisinio, Costantino, Gregorio II., Gregorio III., Zaccharia, Stefano III., Stefano III., Paolo, Stefano IV., & Hadriano, sino all' anno 795.

E

## L' HERESIE

Degl' Iconoclasti, di Aldeberto e Clemente, di Elipando e Felice,



Neque enim nata sunt Hareses, & quadam dogmata perversitatis, illaqueantia animas, &
in profundum pracipitantia, nisi dum
scriptura bona intelliguntur non
benè, & quod in eis non benè
intelligitur, etiam temerè, & audacter
asseritur.
S. August. tract. 18. in Joannem.



# SECOLO OTTAVO. CAPITOLOI

Giovanni Sesto della Magna Grecia, creato Pontefice li 29. Decembre 701.

Giovanni Settimo della Magna Grecia, creato Pontefice il 1. Marzo 705.

Sisinio Antiocheno, creato Pontesice li 18. Gennaro 708.

Costanza de' sopradetti Pontesici Romani nel rigettare i Canoni Trullani.



Stinati dunque li Grecinell'impegno della tentata impresa di ottenere da' Pontesici Romani la consermazio- dagl'imperadori ne de' Canoni Trullani, non è credibile, con quanti laconsermazione raggiri eglino la promovessero e di minaccie aperte, e del Sinodo Quinnifesto. di secrete trame. La violenza usata da Giustiniano contro Papa Sergio sù preludio dell'altra intentata contro Giovanni Sesto da Tiberio, ch'era succeduto nell' Imperio à Leonzio; e la pronta disesa, che le milizie

Italiane (omministrarono al primo, [a] continuò eziandio à sostenere il a Anast. Bibl. in fecondo, contanto maggior vituperio della Greca potenza, quanto maggiormente viddesi allora protetta la ragione dalla forza, & afficurata l'indennità della Sede Apostolica dalle arme fedeli degl' Italiani, & in un certo modo li Greci medefimi divenuti Latini, sossenitori del Celibato de' Preti, e de' Diritti della Chiesa Romana. Conciosiacosache non vi fù eta, in cui più lungamente regnassero nel Pontificato li Greci in Roma, promossivi dagl'Imperadori di Oriente con intenzione di haverli ò parzialine' dogmi della Fede, ò facili à condiscendere alle loro richieste, come dipendenti li rimiravano e per qualità di vassallagio, e per inclinazione di nazionalità. Quindi avvenne, che doppo Benedetto Secondo sedesse nel Trono Pontificio hora Giovanni Quinto Siro, hora Conone Thrace, hora Sergio Siro, hora Giovanni Sesto, e Settimo della Magna Grecia, hora Sisinio Antiocheno, hora Costantino, e Gregorio Terzo medesimamente Siri, & hora Zaccaria Greco, in modo tale, che nel lungo corso di ottantasette anni, di dieci Pontefici appena un Papa sosse non Greco, che siì Gregorio Secondo Romano. Mà quel Dio, che [b] transit per medium Nationum, e che già disse, [c] Nationes b Deut. 29. mihi erunt subditæ, timebunt me audientes Reges horrendi: in multitudine c Sopien. 8.

Secolo VIII.

videbor bonus, & in bello fortis, dileguò talmente le mal concepite speranze de' Greci Monarchi, che non mai forse maggiormente con laude di più Apostolica costanza si opposero i Papi à i tentativi de' Greci, che quando eglino Greci di Nazione presero controloro la protezione delle giustiffime ragioni della Chiesa Romana. Onde da orgogliosi, e minaccevoli divennero loro mal grado così humili, erimessi gl'Imperadori, che non altrimente che tocchi da istinto sopranaturale, eglino si viddero supplichevoli richiedere oracoli dalla Prima Sede, e non già più à forza d'armi, ò di machinati tradimenti, mà à dimostrazione di riverentissima, e publica foggezzione, prostrarsi con l'animo, e col corpo a'loro piedi, come renderà palese il corso dell'Historia, che soggiungiamo. [a] Justinianus Imperator, dice [b] Anastasio, pro Tomis, quos ante sub Domno Sergio Apoberio, reassumedi stolica memoria Pontifice Romam direxerat, in quibus diversa Capitula Romanuovo l'Imperio.
b Anasse, Bibl. in næ Ecclesiæ contraria inerant ( e questi Capitoli erano gli accennati Canoni Trullani) duos Metropolitanos Episcopos demandavit, cioè à Giovanni Settimo, dirigens per eos & Sacram, per quam denominatum Pontificem conjuranit, & adhortatus est, ut Apostolica Ecclesia Concilium congregaret, & quacumque ei visa effent, stabiliret, & qua adversa, renuendo excluderet. Ma rigettolli il Papa, e con savia avvedutezza, per non esacerbare l'animo di Cesare con una positiva condanna, rimandoglieli per li medefimi messissenz' alcun segno di approvazione; essendo che [c] ess non rece-

a Giustiniano II., dopo Leonzio, e Ti-Ican. 7.

SISINIO.

c Baron, anno 705, pisse, videri poterat condemnase. mum, 5.



### CAPITOLO II.

Costantino Siro, creato Pontesice li 7. Marzo 708.

Viaggio del Papa da Roma à Costantinopoli, e sua costanza in rigettare i Canoni Trullani. Filippico Imperadore, e sue ree qualità, heresia, e morte. Successione all' Imperio di Anastasio.



Esito poco favorevole dell'accennata Legazione in vece d'irritare Cesare à un publico risentimento, eccitò in lui secreti stimoli à proseguire per altra parte il suo disegno; e persuadendosi nella variazione del Pontificato variati li sentimenti de' Papi, scrisse un' honorevolissima Lettera à Costantino, ch'era succeduto à Sisinio, invitandolo con cal-

de preghiere à portarsi à Costantinopoli, affine di stringerlo maggiormente con la efficacia della prefenza all'adempimento de' suoi desiderii per la confermazione desiderata de' Canoni Trullani. Non pose in discor- viaggio del Para fo Costantino di compiacere alle voglie di Giustiniano, anzi giudicando à Costantinopoli. in un certo modo necessaria la sua persona per la terminazione di un tanto affare, fatti preparare nel Tevere i Navilii, nel quinto [ a ] giorno a Anno 709. di Ottobre salpò dal porto di Roma, passando quindi in Sicilia, ove dicesi, [b] che col solo tocco egli rendesse salute à un nobile infermo. Ac-b Anast. Bibl. in compagnarono il Papa due Cardinali Vescovi, cioè Giorgio di Selva Candida, e Niceta di Porto, trè Preti Michaelio, Paolo, e Giorgio, e un Diacono Gregorio, che col nome di Gregorio Secondo gli successe poi nel Pontificato, e molti Principali Ministri dalla Corte Pontificia, il Sotto [c] Decano del Clero, il Decano degli Avvocati [d] Concica Secundicerius. Roriali, il [e] Tesoriere, il [f] Secretario de' Memoriali, & il Da-for. tario, [g] con altri del Clero non [h] pauci, che davano egualmene e Sacellarius. te, e ricevevano venerazione, e grandezza dalla Maestà presente del gromenciator, pontesice. Quindi egli radendo i lidi di Reggio, e di Cotrone pase vide Hierolex, Ma. sò a' Gallipoli, dove per morbo contratto rimase morto il Cardinal h' Anast. ibid. Niceta, & avvanzandosi la stagione nel freddo siì esso costretto di passare in Otranto l' Inverno. Illic, soggiunge Anastasio, Pontifex suscepit sigillum Imperiale per Theophanium Regionarium, continens ita, ut ubi denominatum contingeret adesse Pontificem, omnes Judices ita eum honorisied susciperent, quasi ipsum personaliter Imperatorem viderent. Da Otranto satt' alto per Levante, costeggiando la Morea, pervennero all' Isola di Coo, dov' egli ricevè gli ossequii di due Cavalieri della Corte, destinati da Cesare à complimentarlo. Mà su più sontuosa la pompa della Cavalcata, che da Costantinopoli uscigl' incontro, quando riseppesi prossimo il suo arrivo. Tiberio il Figlio Tomo II.

COSTAN-Secolo VIII. TINO. dell' Imperatore con tutto il Senato, Ciro il Patriarca della Città con tutto 2 Idemibid. il Clero, e confusamente Huomini, e Donne, Nobilità, e Plebe, [a] omnes latantes, & diem festum agentes, sette miglia suori delle mura, disposti in vaga ordinanza attendevano il Pontefice, e precedendo i Destrieri di Palazzo [ a ] cum Sellaribus Imperialibus, sellis & franis inauratis, simul & mappulis, siì accolto Costantino con immense acclamazioni, e in mezzo b camauro, de que, al Figlio di Cesare, & al Patriarca di Costantinopoli, cum [b] Camelaugo, vide Macru verb. ut est solitus Roma procedere, entrando nella Città ando à posare nel suo Pa-Camelaucium, & Mortier cod, verbo lazzo di Placidia. [b] Dominus autem Justinianus Imperator, siegue Anaftasio, audiens ejus adventum, magno repletus gaudio, à Nicaa Bithynia misit sacram gratiarum actione plenam, & ut debuiset Pontifex occurrere Nicomediam, & ipse veniret à Nicaa: quod & factum est. In die autem, qua se invicem viserunt, Augustus Christianissimus cum Regno in capite sele prostravit, pedes osculans Pontificis: deinde in amplexum mutuum corrue-E conferenze qui- runt. Et facta est latitia magna in populo, omnibus aspicientibus tantam vi feguite con humilitatem boni Principis. Die verò Dominico Missas Imperatori fecit, & Celare . communicans Princeps ab ejus manibus, proque suis delictis ut deprecaretur, Pontificem postulans, omnia privilegia Ecclesia renovavit, atque Santtissimum Papam ad propria reverti absolvit. Quali conferenze, e quale scambievole discorso passatse Cesare col Papa doppo un fatto così celebre, un viaggio così lungo, & un ricevimento così nobile, benche per scarsezza de' Scrittori non ne rimanga a' Posteri chiara la notizia, nulladimeno daciò, che in [c] altro luogo soggiunge il sopracitato Anastasio, c Idem in Greg. II. rendesi palese, rinvenendosi l'urgentissima richiesta di Giustiniano per la confermazione accennata de'Canoni Trullani, e l'infuperabile costanza d Vediil Pontif, di di Costantino nella ripulsa di essi con que' forti motivi, che habbiamo [d] sergio, esuseguen altrove accennato, e che al primo loro suono diedero per disperata à Cesare l'impresa. Sicchè si parti il Pontesice con laude degna di tutta la Posterità, che considerollo non infiacchito dagli honori, nè preso al laccio degli applausi, quali negli animi nobili fanno più forte breccia, che le minace Anast. Bibl.in Cie. [e] Egressus igitur à Nicomedia, conchinde l'allegato Scrittore, cre-Constant. bris valetudinibus Pontifex attritus, tandem sospitatem Domino tribuente, incolumis ad portum Cajetal perpenit, ubi Sacerdotes, & maximam Populi Romanireperit multitudinem: ac vigesimaquarta die mensis Octobris [f] Romam f Anno 71 1. ingressus est, & omnis populus exultavit, atque latatus est. Terminato il viaggio, udissi lo scoppio della nuova tempesta, che fuscitò nel mare della Chiesa il nuovo Heretico Imperador Filippico. g Anast. Bibl. in Constant. Post menses tres, dice Anastasio, lugubre nuntium personuit, quod Justimianus Christianissimus, & Orthodoxus Imperator trucidatus est, & Philippicus Hære-Pilippico Imperadore Monothe- ticus in Imperiali promotus est arce. Fu Filippico Huomo di varia fortuna, Soldato di professione, [h] cognomento Bardanes, in colloquio facundus, h Cedr.in Compenatque prudens habitus, sed in actionibus suis absque gravitate, & industriaulla versans, turpiterque vivens, extremam sibi infamiam parans. Conciosiacosa-Theoph. in annal. che [1] prenunciatogli da un Monaco Astrologo Monothelita l'Imperio, ei per rendersegli grato giurò di abolir dal Mondo la memoria istessa del sesto Sinodo, e di ristabilire in Oriente l'Heresia de' Monotheliti. Et avve-E suoi escerandi rata dal caso la promessa nel primo punto, avverolla ei poscia troppo pienamente ancora nel secondo; poiche acclamato Impetadore se scancelfatti. lare, e radere dalle pareti tutte le Pitture rappresentanti non solamente il

Capitolo II.

COSTAN-TINO.

festo Sinodo, ma tutti gli altri cinque Concilii Generali, & al Papa mandò una confessione di Fede affatto heretica, esacrilega, come foriera delle sue mal concepite intenzioni. Tal principio di empierà, che oltrepassava il fine di ognisceleratezza, commosse talmente l'animo del Pontesice, che Commozione del per disfar ciò, che Filippico havea fatto in Oriente, fè dipingere in molte lo Romano. Chiese d' Occidente, e particolarmente in quella di San Pietro l'Historia de' sei Concilii Generali, ribattendo il sacrilegio del nuovo Cesare con armi opposte di venerazione agli accennati Sinodi, e di abborrimento al succeduto attentato. Alla [a] savia risoluzione del Pontesice concorse volonta- Constant. riamente ancora il popolo Romano, che bandì dallo Stato le monete con l'impronta di lui, e le di lui medesime imagini, esecrandone eziandio l'ombra, ela vista. Per la qual cosa seguirono in Roma fra Cesarei, e Romaniuccisioni, etumulti. Mà non curante Cesare di queste sterili dimo-Arazioni disidegno negli Occidentali, tutto il suo pensiere pose à proseguir l'impresa dello stabilimento de' Monotheliti in Oriente, aggiungendo sproni à chi già da sè correva, il Mago seduttor Monothelita, con prenunciargli lungo, e felice l'Imperio, s'egli abolisse dalla Chiesa il sesto Sinodo. Per lo ch'egli, che voglioso ritrovavasi di goder lungamente l'aura di quella somma grandezza, accalorendosi vigorosamente all'opera, diedele ben tosto principio con esecrabilissimi mezzi. E cominciando dal Capo per abbatter Persecuzione de' Monotheliti conpiù facilmente tutto il corpo, depose dal Trono di Costantinopoli il Cat-tro i Cattolici. tolico Patriarca Ciro, rilegandolo in esilio, sotto pretesto perch'egli sosse stato promosso à quella dignità dal crudelissimo Giustiniano; & intronizzovvi Giovanni Huomo della sua fazione, esfacciato, e persido Monothelita: quindi poscia in ogni Città ò depose Prelati Cattolici, ò inalzovvi Heretici; onde intimoriti gli Ecclesiastici dal suror della nuova persecuzione, per non abbandonare il posto, abbandonarono vilmente la Fede, estrana faccia mutarono tutte le Chiese d'Oriente. Pervertiti in tal guisa li Vescovi, egli allora convocò in Costantinopoli un Concilio per contraporlo al sesto Generale, e per istabilir l'Heresia con applauso, e pompa. Vi convennero con gran concorfo gli Ecclesiastici, à i quali presiedendo il Costantinopolitano, fu in esso concordemente condannata la sentenza delle due volontà in Giesiì Christo, senza che alcun' ossasse di sciorre la voce in difesa della causa Cattolica. Mà in tanta mutolezza di lingue appassionate, etimide fessi sentir Dio con quell'horribil suono, che habbiamo tante volte udito nel lungo corso di questa Historia, sbalzando dal Trono Imperiale morte di Filippichi così sacrilegamente haveva profanato l'Ecclesiastico, con tanto mag- co. gior horrore, quanto che, non ancor passati sei mesi dal mentovato Conciliabolo, fu acciecato Filippico da' Ribelli, e relegato in luogo, di cui ne pur giunse à noi memoria, e fama del nome. [b] Biennio Imperii Phi- b Theophein annal. lippici transacto, dice l' Annalista Greco, Circoque natalitio cum Prasmi vicisfent, visum est Imperatori, Sabbato Pentecostes equitem cum susceptione, ac organis ingredi, & lavari in publico balneo Zeuxippi, & cum civibus prosapia antiqua prandere. Cum autem meridie requiesceret, repente ad auream portam introivit Rufus primus stratorum obsequii, cognomento Buramphi, & Theodorus Patricius Myancii cum taxatis, quos habebat in Thracia thematis sui; & festinans in Palatium invenit Philippicum meridie quiescentem, & comprehensum eum duxit sursum in Oratorium Prasinorum, & illic ejus oculos eruit, nullo sciente. In crastinum autem, idest Pentecoste, coacerdato

COSTAN-

328

Secolo VIII.

in magna Ecclesia populo coronatus est Artemius à secretis, dictus mutato nomine Anastasius.

E successione all' Imperio di Anastasio.

a Anast. Bibl. in Constant.

Tolto dunque di mezzo l'Imperador'Heretico, il Cattolico, che gli successe, diè subito lampi di sincerissima Fede, dichiarandola incontanente con Editti publici, e con una sana confessione, ch'egl' inviò al Pontesice per il suo istesso Esarco d' Italia. [a] Non post multos dies, racconta questi successi Anastasio Bibliothecario, scripta venere à Siciliensi insula, qua nuntiaverunt, quod Philippicus Hareticus à principali vertice depulsus esset, & Anastasius Orthodoxus Augustus sceptra regalia gubernanda suscepiset . Tunc Orthodoxis exultatio magna, tenebrarum autem dies cunctis Hareticis superfusa est. Post aliquod verò tempus Scholasticus Cubicularius Patricius, & Exarchus Italia veniens Romam detulit secum Sacram Anastasii Principis, per quam verè se Orthodoxa Fidei pradicatorem, & Santti Sexti Concilii confessorem ese omnibus declaravit; quam & Pontifici obtulit, & ita perrexit Ravennam. Così Anastasio. Il Papa al lieto annunzio della morte dell'empio, e della esaltazione del giusto, spedì subito à Costantinopoli in qualità di Nunzio il Cardinal Michaelio, per patfare ufficii di gaudio col nuovo Cesare, e per aprire Tribunale di remissione à i Vescovi caduti, i quali riabbracciarono la Fede con la medesima facilità, con cui l'havevano abbandonata, rallegrandosi communemente tutti, che estinto il Tiranno, risorgesse vigoroso in quelle parti il Cattolichismo.



### CAPITOLO III.

Gregorio Secondo, creato Pontefice li 22. Maggio 714.

Culto delle Sacre Imagini antichissimo, e provato. Primi autori della Heresia degl' Iconoclasti. Leone Isaurico Imperadore, sue disposizioni contro i Manichei, e contro le Sacre Imagini . S. Germano Vescovo di Costantinopoli, e sue Virtu. Decreto Imperiale in abolizione delle Imagini. Opposizione del Popolo di Costantinopoli. Persecuzione contro i Cattolici. Libraria famosissima di Costantinopoli. Miracolosi avvenimenti in confermazione del Culto delle Sacre Imagini . Operazioni , Scritti , e Lettere di S. Germano. Gregorio Secondo, sua Santità, e Dottrina. Alienazioni de' Romani, e degl'Italiani contro Leone. Minaccie di Leone contro il Papa. Due celebri Lettere di S.Gregorio Secondo sopra il Culto delle Imagini. Nuovo Editto Imperiale contro le Imagini. Rivoluzione degl'Italiani, e Congiure machinate da Leone contro il Papa". Roma liberata dall'Assedio de' Longobardi per opera di S. Gregorio Secondo. Nuove crudeltà di Leone, & incendio di tutte le Imagini. Historia del taglio della mano di S. Gio. Damasceno. Deposizione violenta di S. Germano dal Vescovado di Costantinopoli. Generosità delle Donne Costantinopolitane. Scommunica contro l'Imperadore, e Vescovo intruso di Costantinopoli, e prohibizione Pontificia agl'Italiani di pagare i Tributi à Cesare.



'Herefia, che ne'sette Secoli trascorsi incrudelì hora contro xea.

[a] il Padre, hora contro [b] il Figlio, hora contro [c] lo Spical Macedonio, rito Santo, e con eguale bestemmia contro [d] Giesù Chrisda Nessonio, de Reservatione.

fto, idilui [e] Sacramenti, e[f] Grazia, [g] e contro la Virginità, e Madre di Dio; disperata finalmente di poter'abbattere così alti misterii, si rivolse quasi stanca con più basso, ma non meno empio disegno ad oltraggiarne le Imagini, eccitando quindi nella ha Theodorus Stuchiesa una delle più durevoli, e formidabili persecuzioni, che havesse sinali diralis. 2, ep. 204. ad Theod. Angulora scatenato l'Inferno contro il popolo de'Fedeli. [b] Hine concussa est sinali diralis. 2. ep. 204.

Secolo VIII GREGORIO

П. Hereffa degl'Ico. noclasti.

Mundus, dice un fanto, e grave Autore, negatus est Christus per venerandam Imaginem suam, & Deipara, & Santti omnes: per Imaginis enim receptionem recipitur is, cujus est Imago, sicut è contra, per rejectionem rejicitur. Hinc ebullit persecutio, & Patriarcha relegatus est, Sacerdotes, atque Episcopi, Monachi, & Saculares sanctissimi, alii exilio & carceribus addicti, alii verberibus fameque cruciati: nonnulli etiam enecti. Hinc extorres in montibus, in speluncis, & cavernis terra, qui Deo mortale nihil pratulerunt. Hinc diruta templa, & Sacra profanata, & divina donaria igni tradita, clamoreque, ( ut paucis dicam ) & direptione plena omnia. Dovendo Noi dunque tal racconto ordinare, necessaria cosa reputiamo di premettere la notificazione del dogma controverso, onde maggiormente chiara apparisca l'empietà degli Heretici, e la giustizia de Cattolici, e resti il Lettore non meno ammaestrato dagl'insegnamenti, che informato dai successi, che soggiun-

Imagini venerate anche nellaChie-

a Ex. 25. b Num. 21.

Trinit.cap. 10.

e Orig. hom. 8. in Ex. Theodoretus guaft. 38. in Ex. & alis quos vide apud Richel. lib.3.c.15.

f 1.ad Corinth. 8. Ibidem 10. B Ibidem 10. h S. Aug.in lib.de vera Innoc. c. 213. 1 S. Hier.in cap. 2. Habacuc, & in ca. 13. Zachar.

Fù tanto antica l' adorazione delle Imagini nella Chiesa di Dio, sa degli Hebrei. quanto sù antica la Chiesa di Christo nella Imagine, che di essa rapprefentò Dio al Mondo nella Chiefa degli Hebrei. Onde leggiamo il comando del supremo Legislatore, che [a] si ponessero sopra l'Arca le Imagini de'Cherubini, che [b] s'inalzasse il serpente di bronzo, e si venerassero con divota rimembranza eziandio molti corpi, e segni materiali, & inanimati, cioèl'Arca, il Propiziatorio, il Tempio, i librifacri, la Terra del Rovo di Mosè, il primo, e secondo giorno del primo mese, come cose indirize S. Aug. lib.3. de zate tutte al suo culto, delle quali elegantemente disse S. Agostino, [c] Honorem tanquam Religiosa posunt haberc, stuporem tanquam mira non posdExod.20.6 alibi. sunt. E se alcuna volta pare che [d] vietasse Dio agli Hebrei qualunque culto alle Imagini manufatte, [e] ciò fù, ò perch'egli prohibì à tal'Imagini l'adorazione di Latria, ch'è solo dovuta al Sommo Dio, ò perche precifamente parlò degl' Idoli, alla cui venerazione erano inclinatissimi gli Hebrei. Essendo che altra cosa si è Idolo, altra Imagine: L'Idolo rapprefenta una imaginazione falsa di oggetto non vero, e non degno di adorazione, quale si Giove, e gli Dei della Gentilità, i quali ò non mai surono, ò se pure surono nel Mondo, vissero fra mortalisenza cognizione del vero Dio, senza honestà di costumi, e senza imaginabile fondamento, onde rendere loro si debba ò venerazione divina, ò culto sopranaturale; e perciò disse S.Paolo, [f] Idolum nibil est in mundo, & altrove [g] Quid ergo? Dico, quòd Idolum sit aliquid ? eS. Agostino [b] Sic sunt, qui colunt Idola, quomodo qui in somniis vident vana; e più a lungo [i] S. Girolamo assomiglia l'Idolo alla Herefia, dicendo, che ficcome l'Herefia è una falsa imaginazione, così l'Idolo è una vana rappresentazione. E tale sorte di rappresentazione appunto prohibi Dio negli allegati precetti, e non le Imagini dioggettisussistenti, veri, e di persone degne di honore per l'eccellenza sopranaturale della grazia consumata, e della gloria, che più persettamente le congiunge à Dio, e le riferisce à Dio, quali seno le Imagini di Giesù Christo, della sua Santissima Madre, e de Santi, à cui con ogni forte di segni esteriori di rispetto si rende honore, non assolutamente in loro stelle, poiche estendo elleno inanimate, non sono capaci di meritare tale ossequio; ma unicamente per relazione agli originali, che rappresentano, coronati di gloria da Dio, al quale in fine si riferisce la loro venerazione, e culto. E però ben disse S. Agostino [k] Populus Christianus memorias Marty-

k S. Ang. contra Fauftum lib. 20, e.

GREGORIO

II.

Martyrum Religiosa solemnitate concelebrat, & ad excitandam imitationem, & ut meritis eorum consocietur, atque orationibus adjuvetur; ita tamen, ut nulli Martyrum, sed ipsi Deo Martyrum sacrificemus, quamvis in memorias Martyrum constituamus altaria. Quis enim Antistitum in locis Sanctorum corporum affiftens altari aliquando dixit : Offerimus tibi, Petre, aut Paule, aut Cypriane? Sed quod offertur, offertur Deo, qui Martyres coronavit, apud memorias eorum, quos coronavit, ut ex ipforum locorum admonitione major effectus exurgat. Così egli, il quale in altri [a] luoghi a Idam Serm.101.

à lungo descrive, quanto differente sia il costume de Cattolici nelle ado- 8. c. 27. & lib. 12. razioni delle Imagini, da quello de' Gentili nell'adorazione de'loro Dei. cap. 2. Ese avviene, che dipingali sotto imagine corporea la Divinità incorporea ò del Padre, ò del Figlinolo, ò dello Spirito Santo, l'uno informa di Vecchio, l'altro di Giovane, e il terzo di Colomba, di Fuoco, ò di Vento, ò vero in figura [b] di belliffimi Donzelli alati que Beati Spiriti, b 3/Regume. che Angeli chiamiamo; ciò proviene, non perch'eglino habbiano corpo, mà perche sotto tali rappresentazioni ci vengono molte volte descritti dalla Sacra Scrittura, e sotto tali forme sono molte volte apparse agli huomini le persone della Santissima Trinità, e gli Angeli per nostro ammaestramento; Quod [c] Scriptura facit verbis, dice il Valdense, cur Artisex non sa volumi 3 de Sacraciet signis? An magis peccatum circa hanc rem invenit pennicillus, quam mentalibus iti. 29, penna? Imago, quam Littera? Onde siegue, che [d] benche non sia un'es-p. disp. 103. ca. 3. 60 presso dogma di Fede, nè da alcun Concilio comandato, che si dipinga la Richtlen lib. 3.ca. Santissima Trinità sotto tali figure, tuttavia non si deve porre in dubio, essere diretta dallo Spirito Santo la Chiesa nel rappresentarla sotto la forma, ch'ella ha presa, sonza che perciò si pretenda di esprimere la Natura Divina, la quale non si può dipingere, come si dipingono le cose corporali, in conformità di quanto insegnarono i Padri [e] del Concilio Tridentino, che e Concil, Trid, ibid. imposero à i Vescovi l'istruire i loro Popoli, Che le Historie della Sacra Scrittura non si propongono à fine, che giudicare si debba la Divinità corporea, e materialmente soggetta alla potenza visiva, come malamente imputa a'Cattolici Calvino, [f] à lungo riprovato, e convinto dal dottissimo Infl.c. 11. Bellarmino. [g] Nel qual proposito può giustamente cadere in dubio, g Bellar de Imag. da qual tempo usasse la Chiesa di dipingere il Padre Eterno in forma di Santi. lib. 2.c.8. Vecchio, e lo Spirito Santo in figura di Colomba, con esporne le Imagini alla publica venerazione de'Fedeli? Dubio forse ò non giammai promosso, onon benesciolto da chi'l propose. Il Baronio, [b] nelle annotazioni hVide Bar.an.727. del margine alla seconda Lettera di S. Gregorio Secondo à Leone Isaurico, afferma, che in tempo di quel Pontefice non erano in uso tali pitture. Postea usu venit, dice egli, ut pingatur in Ecclesia Deus Pater, & Spiritus Sanctus in forma senioris, & sub imagine Columba: e forse ciò egli diffe col fondamento delle parole dell'allegato S. Gregorio Secondo, che scrivendo all'Iconoclasta Imperadore Leone Isaurico soggiunge, Cur Patrem Domini Jesu Christi non oculis subjicimus, ac pingimus? Quoniam quisest, non novimus : Deique natura spectanda proponi non potest, ac pingi. Ma Noi al contrario in questa nostra Historia habbiamo altrove narrato, che sino dal[i] Quinto, [k] e Sesto Secolo, cioè cento, e quasi ducento anni avanti i Vedi il Pontificail Pontificato di S. Gregorio Secondo, il perfido Xenaja asserisse, Esse puetom. 1,565.

rilis animi factum, fingere in Columba Idolo ter adorabilem Spiritum Sancato di Simmaco in Etum; e che l'empio Severo Columbas aureas, & argenteas in formam Spi- questo com. pog. 16.

GREGORIO II.

Secolo VIII.

a Vide Ciampinum in Iconibus anti-Roma Subterranea di Heterolitica Spi ринево 6.

ritus Sancti super divina lavacra, & altaria appensas sibi appropriavit; & in 11cune Chiefe di Roma fondate avanti l'età di S. Gregorio Secondo vedesi formara in Mosaico qualche Imagine [a] rappresentante il Divin Padre, ò alquis, & Bosium meno una Mano indicante la Potenza del Padre Eterno: il che dimostra l'esis Roma subtervanea lib.3.c. 4. & sustantia subteriore alla età asserta dal Baronio, & all'asserta de bacce Raynau-zione medesima di Gregorio Secondo. Onde Noi vogliamo credere, che riualia seil, 2, il costume di rappresentare Dio Padre in forma di Vecchio, e lo Spirito Santo in forma di Colomba fia antichiffimo nella Chiefa, e fin da'primi Secoli pratticato da'Fedeli, se bene raramente, ò per la serocia delle persecuzioni, ò per la scarsezza delle publiche Chiese, ò per qualche arcano nella figurazione di un Misterio, che dagl'Idioti potea simboleggiarsi in pervertimento della semplicità della essenza Divina, e della multiplicità delle

b S. Toan. Damafede fide Orthod. lib. E dalla Chiefa di GieshChristo fin' ab antiquo.

c Hos vide apud Bar.an. 31.n.61.

d Matth. 9. e Euseb. lib. 7. Hift, cap. 14.

persone; per lo che pote asserire quel Pontefice, e commentare il Baronio, non esser'elleno allora in uso, com'è solito dirsi, non essere in uso una tal cosa, che ò communemente da tuttinon si esercita, ò parcamente da pochi si prattica. Quel tanto dunque, che habbiamo notato nella Chiesa antica degli Hebrei, con non interrotta durazione continuò inquella de' Christiani, e per cosa memorabile leggesi nelle Historie, che Giesù Christo medesimo mandasse la sua propria Ettigie all'Abagaro di Edessa, [b] Historia quoque proditum est, dice S. Gio. Damasceno, cum Abagarus Edessa Rex eo nomine pictorem misisset, ut Domini imaginem exprimeret, neque id pictor ob plendorem exipsius vulto manantem consequi potuiset, Dominum ipsum divina sua, ac pivifica faciei pallium admovisse, imaginemque suam ei impressisse, sicque illud ad Abagarum, utipsius cupiditati satisfaceret, misisfe. Così S. Gio. Damasceno, e così altri [c] molti autorevoli Historici, che narrano questo fatto, ele insigni Vittorie riportate dal divoto popolo di Edessa contro Cosdroa Rè di Persia in virtù di una tanta Imagine. Nè meno illustre si rese per prodigiosi successi la Statua di Rame, che à Giesù Christo erger sece nella Città di Paneada, detta Cesarea di Philippo, quella Donna, che dal [d] medesimo Giesù Christo sù miracolosamente sanata dal slusso di sangue, [e] Mulierem illam sanguinis profluvio afflictatam, quam Sanctorum Evangeliorum testimonio à Salvatore nostro morbi remedium invenisse cognovimus, ex ea Civitate oriundam, illiusque domum ibi ostendi, & admirabilia quadam Salvatoris in eam beneficii monumenta, & quasi tropha a ad hoc tempus durare memorant. Pro foribus enim domus illius aneam mulieris effigiem flexis genibus, & manibus instar supplicantis in anteriorem partem extensis, super editum lapidem collocatam: huic è regione, viri erectam imaginem ex eadem materia constatam, vestitu ad talos demisso decenter ornatam, & manum mulieri porrigentem, ad cujus pedes in ipsa basi peregrinam quandam, & inusitatam berba speciem enasci, quam quidem, ubi ad anci vestitus simbriam excreverit, morbi cujusque generis medicandi vim & facultatem babere. Hanc statuam, effigiem Jesu exprimere dicunt, quam ad nostram usque atatem manentem, ipsi ad cam Civitatem profesti oculis cernebamus. Nec plane mirum, eos, qui ex Gentilibus prognati, à Saivatore, dum inter homines vivebat, beneficiis affecti fuissent, ita fecise; cum & nos Petri, & Pauli Apostolorum, & Chriftietiam ipsius imagines in picturis colorum varietate expressas, conservatasque aspexerimus. Così Enichio; qual nobile monumento di facra Antichità su abbattuto poscia dal persido Giuliano Apostata, che sece [f] riporre in luogo di esta la sua esfigie, la quale sù incontanente colpita da un subitaneo sulmine, che tutta rinversolla, tronca di predi

f Scana lib , 5. c. 21.

GREGORIO

piedi, e di testa. Nè i primi Christiani surono men pronti, e divoti à a Tertull, individe rappresentare l'Effigie del Salvatore [a] sopra i Calici in figura di Pastore, pudicion, de 10. cheportafopra le spalle la Pecorella fmarrita, ò quella della santissima sua Madre, ò di altri Santi Apostoli, come in testimonianza del culto Religiofo, che sin d'allora si portava alle Sacre Imagini. Anzi non solamente nelle prime età rappresentavasi, & adoravasi Giesù Christo in forma di Pastore, mà eziandio in forma [b] di Agnello; e perche con la lunghezza del bEar.an.692 n.441 tempo l'uso passando in abuso dipingevasi un' Agnello in croce in luogo di Giesti Christo Crocifisso, e spesse volte un'Agnello dirimpetto à S. Gio. Battista, che col dito dimostrandolo, come se quello sosse il vero Verbo Incarnato, diceva, Ecce [c] Agnus Dei; quindi [d] sù che i Padri del sesto c Ioan 1. Sinodo prohibirono, non che non si dipingesse più l'Agnello per rappre83. Hade, in episte
sentare Giesù Christo, mà ch'egli non si dipingesse più dimostrato col dito ad Carolam, Ivo
da S. Gio. Battista, ò vero pendente nella Croce in luogo del Crocissisor più de Conserv. d. 3.c. eviè [e] chi prova con fondate ragioni, la consecrazione, ò benedizione sextam.

delle Cere con l'impronto dell'Agnello rappresentante Giesù Christo esse nardus de antique. re antichissima Tradizione Apostolica, e perciò sin da quella prima età Minus Dei.

venerata, e pratticata da'Fedeli, tutto ciò che [f] dica l'empio Calvinista Philippo Morneo, che chiama molt'Ecclesiastiche cerimonie, e trà le alferiniquitatis spetre questa della Cera benedetta, Sacramenta Antichristi, e riferisce la benedizione dell'Agnus ad Alessandro Quinto, allora quando questo Pontesice [g] nard. Coquers in Myanus dell'Agnus ad Alessandro Quinto, allora quando questo Pontesice [g] nard. Coquers in Myanus dell'Agnus ad Alessandro Quinto, allora quando questo Pontesice [g] nard. Coquers in Myanus dell'Agnus ad Alessandro Quinto, allora quando questo Pontesice [g] nard. Coquers in Myanus dell'Agnus ad Alessandro Quinto, allora quando questo Pontesice [g] nard. Coquers in Myanus dell'Agnus ad Alessandro Quinto, allora quando questo Pontesice [g] nard. Coquers in Myanus dell'Agnus ad Alessandro Quinto, allora quando questo Pontesice [g] nard. Coquers in Myanus dell'Agnus ad Alessandro Quinto, allora quando questo Pontesice [g] nard. Coquers in Myanus dell'Agnus ad Alessandro Quinto, allora quando questo Pontesice [g] nard. Coquers in Myanus dell'Agnus ad Alessandro Quinto, allora quando questo Pontesice [g] nard. Coquers in Myanus dell'Agnus ad Alessandro Quinto, allora quando questo Pontesice [g] nard. Coquers in Myanus dell'Agnus ad Alessandro Quinto (na company dell'Agnus ad Alessandro (na company dell'Agnus ad Alessandro (na company dell'Agnus ad Alessandro (na company dell'Agnus ad Aless mandonne trè in dono à Giovanni Paleologo Imperadore di Costantinopodi. Mà con più sottile malignità li moderni Iconoclasti per l'abolizione delg Molanus de
le Imagini rapportano un [b] Canone dell'antico Concilio di Elvira, in cui Agnus Dei, c. 13,
que zelantissimi padri prohibirono le Pitture de Santi m parietibus de Eliber.an. 36. Concil. Tempii: nulladimeno, qualunque sussistenza di verità habbia l'allegato [1] Canone, eglino le prohibirono non nelle Tele, ò nelle Tavole, che facil- i Hie Canon non mente sottrarre si potevano agl'insulti degl'Idolatri, mà dipinte nelle mura Erran. Diaconi, de'Tempii, ed inseparabilmente esposte al surore de'Gentili, che le ol- Dionysi Exigni, traggiavano, come nel Codice [k] prohibì Theodosio, che non siscolpisse & crescentii, sed solor a la Santa Croce, per renderla immune dal calpestamento de pie-collectionibus redi. Oltre à che travagliando allora la Chiesa nella depressione della Idola-centioribus. Unde tria, che ancora durava nella sua sorza, ella volle togliere ai più semplici in la convertiti Idolatri quella pronta occasione di scandalo nella rappresentasconvertiti Idolatri quella pronta occasione di scandalo nella rappresentasconvertiti Idolatri quella pronta occasione di scandalo nella rappresentasconvertiti in Idolatria, partisconvertiti della sconvertiti di Idolatria, partisconvertiti rappresentatione pote a pervertirsi in Idolatria per la propresentatione pote a pervertir rappresentatione per la propresentatione per la propr colarmente dipingendosi ò il Padre, ò il Figlio, ò lo Spirito Santo, Ne, [l] k Ex Cod Inflin. 1. come dice il Mendoza, vesano Ethnicorum errore putarent vel ipsa Gentes, 1.iit. 8. & Concil. vel Catholici simpliciores, Deum nostrum, verum, aternum, invisibilem, ut in Trullo Can. 73. quid corporeum, idolorum stulta mitatione pingi debere, aut pose, ideo ima- Mendozalib.3.c.5. gines invisibilis Dei in Ecclesiis pingi, Hispani Episcopi interdixerunt. Dal Ethic vide Emin. che può parimente dedursi, che li Vescovi Spagnuoli non prohibissero ge15. de culsu Sac,
neralmente tutte le Imagini, mà quelle solamente, che esprimevano le Per17. de culsu Sac,
17. de culsu Sac,
18. de culsu Sac,
18. de culsu Sac,
18. de culsu Sac,
19. de cu sone divine, più facilmente habili ad effere apprese per Dei dagl'Idolatri, eper corporee da'più semplici Christiani. Ma ciò che rende più chiara la esplicazione, e senso dell'allegato Canone, si è l'istesso fatto de' Fedeli, quando, havendo la Chiesa pienamente trionsato del Gentilesmo sotto il Gran Costantino, ericuperata tutta la sua libertà nella professione publica della Fede di Christo, si viddero allora per tutto sabricati Tempii, inalzati Altari, esposte Imagini, collocate statue sacre alla venerazione commune

GREGORIO Secolo VIII. II.

mune con tal consentimento di tutti li Pontefici, di tutti gl'Imperadori ditutti li Concilii, di tutti li Santi Padri, e di tutto il Cielo medefimo. che per mezzo loro ha operato in ogni età infiniti miracoli, che sarebbe un estrema ignoranza, ò una horribile malizia l'accusare d'Idolatria questo divoto culto, essendo cosa notissima, non riconoscersi in queste Imagini alcuna Divinità, mà solo il merito de'loro Prototipi, che li rende nostri interceffori appreffo Dio, al quale relativamente, e terminativamente riducesi ogni à loro prestato osseguio, e venerazione, con quella distinzione di culto, che ammettesi da'Cattolici, cioè di Latria al iolo Dio in dimostrazione di supremo dominio, di Dulia generalmente a'Santi in religioso culto delle loro persone, e d'Hyperdulia à que' più eccellenti Santi, quale fula Vergine Santissima Madre di Dio, in segno di maggiore osseguio verso l'eccellenza del suo merito. In questo stato dunque di cose havendo continuare li Cattolici con somma divozione per il lungo corso di quasi otto Secoli, di repente surse l'Heresia degl'Iconoclasti, che abbattute le sacre Imagini, e rinversate le statue, abolirono eziandio la invocazione de Santi, con quegli horrendi avvenimenti, che pur'hora Noi, come in suo proprio luo-

go, ci accingiamo di descrivere.

a Sanderus lib. I. c.ult. de Imaginibas. b Vedill Pontific. di Eurychian. P. 198.tom. L. C. Vedi il Pontific. 569. tom. 1. d Alph. de Castro varb. Imago. e EarfinsapudS. -tuzu/8.116 20.6.3. contra Fauft. Piversità di pareri circa i primi Iconoclasti.

f S. Greg. lib. 7. ep

Sentimento di S Coming pred and the init

Foriere di cotanta novità nella Chiesa di Dio su da [a] alcuni riputato l'empio [b] Manete, dalla cui scuola uscisse poi ad infettare il Mondo [b] l'ostinatissimo Fausto, el'empio Xenaja, [c] e quindi nelsesto Secolo d Sereno Vescovo di Marsiglia. Ma Manete non parve, che impugnasse di Felico III. pag. immediatamente le Imagini, ma intanto le riprovasse, perche allerendo egli, che Christo non havesse vero corpo, inferi conseguentemente, non poterfi dipingere; e Fausto non mai parlò delle Imagini de'Santi, ma, come riferisce [e] S. Agostino, di quelle solamente di Dio. Similmente Xenaja ò à nissuno, ò a pochissimi persuadè il suo errore, ond'egli rigorosamente dir si possa capo, e condottiere degl'Iconomachi; e Sereno di Marfiglia fii più tosto appreso, che convinto per Iconoclasta. Poiche egli abbattè qualche Imagine, ma per eccesso dizelo, assin d'impedire, che alcuni Neofiti novamente convertiti dalla Idolatria non le adoratsero come Idoli, e salse Divinità; e conseguentemente S. Gregorio Magno lodandone il zelo, ne biasimò lo fregolamento, e gl'ingiunse di ristabilirne, ed insegnarne al suo popolo l'uso santo, e permesso dalla Chiesa. [f] Indico, dudum ad nos pervenisse, scriffegli il Santo, quòd fraternitas vestra quosdam imaginum adoratures aspiciens, easdem Ecclesiæ imagmes confregit, atque projecit. Et quidem zelum vos, ne quid manufactum adorari pofsci, habuisse laudavimus: sed frangere casdem imagines non debuiße, judicamus. Ideirco enim pictura in Ecclesiis adhibetur, ut bi, qui litteras nesciant, saltem in parietibus videndo legant, qua legere in codicibus non valent. Tua ergo fraternitas, & illa servare, & abearum adoratu populum probibere debuit : quatenus & litterarum nescii haberent, unde scientiam historie colligerent, & populus in pictura adoratione minime pecca-1et. Cosi S. Gregorio à Sereno, in conformità di quanto insegna la Chiefa Catrolica, cioè che non fi debba adorar la Imagine, se non a correlazione del Protocipo, ch'essa rappresenta. Qual massima haveva già il medelimo S. Pontefice inculcata all'Abate Secondo, che gli haveva richie-"im ld. 7.4.54. fla l'esfigre del Saivadore del Mondo, rescrivendogli in questo tenore, [g] Imagines, quas tibi dirigendas per Dulcidium Diaconum rogasti, misimus, Unde

Capitolo III.

Unde valde nobis tua postulatio placuit: quia illum toto corde, tota intentione quaris, cujus imaginem pra oculis habere desideras, ut te visio corporalis quotidiana reddat exercitatum: ut dum pitturam illius vides, ad illum animo inardescas, cujus imaginem videre desideras. Ab renon facimus, si per visibilia invisibilia demonstramus. Sic homo, qui alium ardenter videre desiderat, aut sponsam amans videre conatur, si contigerit eam ad balneum. aut ad Ecclesiam ire, statim per viam incedendi se praparat, ut de visione ejus hilaris recedat. Scio quidem, quòd imaginem Salvatoris nostri non ideo petis, ut quasi Deum colas, sed ut recordatione Filii Dei in ejus amore recalescas, cujus te imaginem videre consideras. Et nos quidem non quasi ante divinitatem ante illam prosternimur, sed illum adoramus, quem per imaginem, aut natum, aut pasum, aut in throno sedentem recordamur: & dum nobis ipsa pictura, quasi scriptura, in memoriam Filium Deireducit, animum nostrum, aut de resurrectione latificat, aut de passione demulcet : Ideoque direximus tibi Sartarias duas, Imaginem Dei Salvatoris, & Santta Dei Genitricis Maria, Beatorumque Apostolorum Petri & Pauli continentes, per supradictum Filium nostrum Diaconum, & unam crucem, clavem etiam pro benedictione à Sanctissimo Corpore Petri Apostolorum Principis, ut per ipsum à maligno defensus permaneas, cujus signo munitum te esse credis: Aloem verò, thymiama, styracem, & balfamum Sanctorum Martyrum Hebrei primiles. corporibus offerenda, latore prasentium deferente, transmisimus. Così egli. noclasti. Perloche Noi giudichiamo, che li primi Iconomachi siano stati li Giudei, li qualinelloro Thalmud, che uscì alla luce nell'anno 676. apertamente asseriscono, [a] che le Chiese de'Christiani sono tante case d'Idolatria . a Thal. Hebr. ord. Onde la prima volta [b] leggonfi contro di essi acerbe doglianze di S.Simo-2.trast. 1. dist. 2. ne Stylita Juniore, spettatore di funesti abominevoli eccessi de'Samaritani, 710. che invasa una Chiesa di Cattolici, ne oltraggiarono, e calpestarono le Imagini, come nuovi Idoli del Mondo, scrivendone il Santo con questi dolorosi accenti all'Imperador Giustino [c] Quis dabit oculis meis fontem c Extat hacepist. lacrymarum, ut omnibus diebus misera vita mea satisex corde fleam ? Tan- in att. 1. Concil. 2. ta enim, vestra serenitate & pietate regnante, tanta scelera, & impietates ab impiis, & execrandis Samaritanis in sanctum templum, quod devota tua Majestas extruxi jussit, designata sunt, qualia nunquam sunt audita. Dico autem eos, qui castra habent prope Civitatem Porphyrionis: hac autem que sunt facta, breviter, & tenuiter cognoscat vestra Serenitas in his, que nostra humilitas per Sanctissimum Episcopum Orientalem Patriarcham, qui non leviter ex hoc fungitur, ad vestram Majestatem scripsit. Nec lapides sufficientes sunt ferre, si omnem illam impietatem exclamet, quam oculis suis dictus Sanctissimus Archiepiscopus vidit: citius enim mortem, & interitum nostra tenuitas expeteret, quam iterum talia mihi narrari audire. Omnem enim blasphemiam excellit improbum hoc factum, quod in Deum Verbum pro nobis incarnatum, ejusque Gloriosam Matrem, & Venerandam, Sanctamque Crucem designarunt. Hanc rem cum cogitamus, ad divinas vestras aures nos referimus: nam cum videamus pias leges vestras, eos, qui imaginem, aut statuam Imperatoris ignominia afficiunt, extremo & justo mortis supplicio plectere; qua tandem pana puniendi sunt, qui in Imaginem Domini nostri, cjusque Matrem nefando facinore graßati sunt? Profecto non video, quid mibi dicendum sit. T'antum enim scelus est commissum, ut nec ulla humanitatis mica amplius superesse credatur. Quamobrem obsecramus vi-Etorio-

GREGORIO Secolo VIII. II.

inter Novell. Infti. b An.circiter 640. c Alcoran.c. 15.6 17.

Etoriosam vestram potentiam, nec ulla post hac eis misericordia ostendatur, neque amplius parcere illis quispiam velit, neque ullam apologiam, aut excusationem illorum nomine accipere, ne post hac pejora aggrediantur. Coa Novelles, Instini sì lo Stylita. Eripresse [a] Giustino con severissimi castighi l'insolenze di que'Sacrileghi, fottomettendoli alle pene di rigorofissimo Bando. A ciò si aggiunse la Setta pur'allora [b] di fresco surta de'Mahomettani, che ne'loro Tempiis c non permettevano alcuna Imagine, & apertamente, come i Giudei, chiamavano li Christiani Idolatri. Ma gli attentati di Manete, di Fausto, di Xenaja, lo fregolamento preteso del Vescovo di Marsiglia, e i manifesti oltraggi de'Samarirani, e Mahomettani surono piccole zufe, se fi paragonano con le maggiori, con cui l'Imperador Leone Isaurico disfidò, come à guerra aperta, tutto il Cielo.

d Elmacinus in Hift. Sarac. lib. 1. GiezidaSaraceno abbatte le Imagi ni .

Regnava [d] nella Siria il Califo de'Saracini Giezida primo di questo nome, quando due Hebrei della Fenicia ò Maghi, ò Astrologi, ò Impostori, facendo professione di predire le cose suture, arrichiarono di dirgli, ch'egli regnarebbe felicissimamente quarant'anni, pur che abolisse in tutte le sue Città le imagini di Giesù Christo, della sua Madre, e de'Santi, adorate da Christiani. Impercioche gli Hebrei interpretando male il primo precetto del Decalogo, che prohibisce solamente gl'Idoli, aborriscono ognisorte d'imagini, ed altronde li Rè Saracini lasciavano libero ai Christiani l'elercizio della loro Religione, come costumano presentemente li Turchi nel loro Imperio. Abbagliato Giezida dagli splendori di una promessa cotanto avvantaggiosa, non esito punto a prometter loro, quanto volevano, e non mancò poi di stendere un surioso editto, col quale comandava, che si rompessero tutte le Imagini, e si cancellassero tutte le pitture, che si trovavano nelle Chiese de'Christiani. Mà Dio sermò il corso à questo Rè del suo surore, che rumoreggiò à guisa di tuono, mà senza scoccare il fulmine, che tanto terribilmente minacciava. Essendo cosa che prima che sosse l'editto publicato, Giezida, che intraprendeva la guerra à Dio per regnar quarant'anni, spirò [e] infelicemente il primo anno, che non era ancora il terzo del suo Regno. Moavia recentemente succeduto al Padre voleva vendicarne la morte col supplicio degl'Impostori, ma questi [f] salvando à tempo con la suga la vita, prima passarono per la Cilicia, e quindiper l'Isauria Provincia dell'Asia Minore in faccia all'Isola di Cipro. Quivi [g] per somma disgrazia della Christianità eglino s'incontrarono in un Giovanetto, che conduceva un'Asino carico di alquante Merci, e che stanco dal viaggio, assisso presso il Giumento, resocillava le forze con poco pane. Miraronlo fisso li due Hebrei, e riconosciutolo sotto quella ruvidezza de'panni per huomo non solo di bell'aspetto, ma di aria nel volto maestosa, e nulla conforme all'impiego vile ch'egli esercitava, fattiglisi arditamente avanti, e richiestolo prima del nome, Patria, e condizione, e sempre più sorpresi in se medesimi da un nonsò che di nobile, che si affacciava nel volto di lui, non ostante l'arte negletta ch'esercitava, contralegno visibile della oscurità dello suo stato dispregievole, non poterono in Natali vilifimi fine contenersi di significargli la loro meraviglia, e francamente [h] pranuntiaverunt ei, fore ut Romano Imperio potiretur. Conone chia-

mavasi questo Giovane, nativo di quella medesima Provincia d' Isauria, povero dinascita, ma industrioso di natura, premunendosi contro la miseria con quel piccolo traffico, col quale sperava di poter divenir un giorno

Mer-

Efuamorte.

e Anno 686.

f Cedr. in annal. 1ib.3.

R Incontro di due Maghi Hebreicon Leone Isaurico.

h Idemibid. di Leone.

GREGORIO II.

Mercante. Onde all'annunzio di una tanta grandezza, sentendosi eglinel fondo dell'anima un secreto desiderio di adempire così bel destino, domandò loro molto risolutamente, che cosafar esso dovesse per rendere verace la predizione; Mutate prontamente nome, & impiego, risposero gli Hebrei, e seguitate la fortuna tutta pronta à condurvi sul Trono; nè noi del nostro. Maghi l'imperio. presagio altro vi chiediamo, se non che ci promettiate con giuramento, che quando pedrete compiuta la nostra profezia, allora per ricompensa del beneficio facciate una fola cofa, che ci riferbiamo domandarvi, quando voi farete in istato di concedercela. [a] Ritrovavasi quivi presso una Chiesa dedicata al Martire S. Theodoro, dove Conone prontamente entrato, in presenza loro giurò l'adempimento della promessa; e quindi separatosi dai due Hebrei lasciò tosto i suoi parenti, il suo trassico, edil suo nome, che volle mutare in quello di Leone con infausto presagio della sua futura fierezza, con cui, divenuto Imperadore, egli dilacerò terribilmente il feno alla Chiefa . [b] Post b tidem. hac factum, soggiunge Cedreno, ut Leo à Sisinio Patricio in militiam adscisceretur, à Justiniano autem Spatharius crearetur, ab Anastasio verò Prafe-Etura Orientis insigniretur; e portato sempre sopra le atidella fortuna à posti di maggiori grandezze, fosse finalmente sollevato à quello supremo [c] d'Im- c Anno 716. peradore, doppo che Theodosio Quarto hebbe rinunziato l'Imperio, ritiratofi à vita [d] Ecclefiastica in Eselo, dov'egli morì, havendo quivi pas- a Theoph.in annal. sato il restante di sua vita in esercizii di pietà con sama eziandio di miracoli dosso IV. Imperanel suo Sepolcro, sopra il quale per ammaestramento de'grandi, e per con-dore, & Affiniziofolazione degl'infelici, egli comandò, che s'incidesse questa compendiata Leone Isagrico. iscrizione Sanitas, per esprimere, che solo à i Definti avviene, ottener la perfetta sanità, e pace dalle passioni moleste dell'animo, e del corpo, che

A chi vien pre-

a Idem ibidem.

nel corso della vita in vano si cerca da'viventi. Non havendo più dunque Leone Isaurico alcun'ostacolo, che si opponesfe alla sua fortuna, entrò in Costantinopoli nel vigesimo quinto giorno di Marzo, e prese il possesso dell'Imperio, al quale su inalzato per un'impene- I due Maghi Heitano trabile secreto de'Giudizii di Dio, che per messe avverata la predizione de i Leone per l'abodue Hebrei fatta per danno, e ruina della sua Chiesa; onde hebbe ad escla-lizione delle Imare un grave Autore, [e] Diabolus interdum vera dicit, ut mendacium suum magini. rara peritate commendet. Ed in farti non mancarono gli Hebrei di portarsi impers. in Matth. incontanente à Costantinopoli per richiedere da Leone il compimento chrysostom. tom 2. della promessa, giacche quello, ch'essi haveano predetto, era tutto pie- sconstant, Manas. namente compiuto. [f] Hebrai Leonis renuntiatione cognita, dice Costantino Manasse Historico Greco, mox ad Imperatorem advolant, & ut promiso satisfaciat, orant: non tamen illi vel aurum, vel argentum, vel gemmas petebant, sed sanctarum imaginum, picturarum, statuarum veneratione dignarum abolitionem, hoc est, ipsam religiosi cultus eversionem, cujus turres, atque munitiones hoc facto de fundamento subrui oportebat. Leone, che credeva haver luogo di temere, che quegli Hebrei fossero tan- Ene ottengono la la Tropo di collegio della collegione la promessa. to potenti à sbalzarlo dal Trono, quanto erano stati abili à sollevarvelo, e sentendosi domandare una cosa, da sui tenuta per niente, e che costare non gli doveva, che un semplice comando, facilissimamente prometse di compiacerli, assicurando loro sotto la sua Imperial parola, che non solamente esso per obligo di corrispondenza haverebbe abolite le Imagini in tutto il suo Imperio, mà per dovere eziandio di giustizia, à fine di liberare la Chiefa dalla Idolarria, che con l'adorazione delle Imagini si era così vitupero-Tomo II.

GREGORIO Secolo VIII H.

samente, e tanto ampiamente introdotta frà Christiani. Tuttavia egli soggiunse, che il voler sollecitar la risoluzione, sarebbe certamente un rovinare l'effetto; che prolungata sin'tanto, che esso si fosse ben consolidato nell'Imperio, riuscirebbe più strepitosa, e consequentemente più facile e prosperosa: però doversi dissimular qualche altro anno per addormentar gl'incauti, onde eglino foßero colpiti da un fulmine tanto più irreparabile, quanto meno previ-Ro. Sodisfatti gli Hebrei di questa Imperial promissione, tutto si dispose Leone à celar la sua empietà sotto una profondissima dissimulazione, con-

trafacendo il Cattolico zelantissimo, acciò che non si potesse pigliar alcu-

horribilmente i Paoliciani, seguaci di Paolo-principal Settatore de'Manichei, che finalmente scacciolli affatto dall'Armenia, e dalla Frigia, imprefa di già tentata, e non mai felicemente sortita, da altri Imperadori, benche

Giustiniano Secondo [b] ne facesse arder vivi una grandissima quantità, e

la stima del Patriarca S. Germano, assunto due anni avanti dal Vescovado

di Cizica à quello di Costantinopoli, acciò in quella Reggia egli ristabi-

lisse la vera Fede manomessa poc'anzi dalla memorata Heresia de'Mono-

theliti. E certamente era questi un Prelato di profondissima Santità, e

Suo finto zelo, con cui persegui ta i Manichei.

aTheoph.in annal, na precauzione contro di lui. A tal'effetto egli si pose [a] à perseguitar così

b Vide Bar. anno 722.n.1. & feq. e vedi in questo es.2. ne dispergesse al vento le ceneri. Mà la principal sua cura sù di guadagnarsi

Qualità di S.Germano Patriarca di Costantinopoli.

c Zonar in Coftan .

Jun. apud S. Ioan. 7.5.

to di Paolo in que-Ao to. 2.

perciò di altissimariputazione. [c] Ilsuo Padre, che chiamossi Giustiniano, incolpato per complice nella congiura, & uccisione di Costante, sù fatto uccidere da Costantino Pogonate, ed esso, ancor tenero in eta, con la castrazione inhabilitato alla propagazione della Casa, ch'era allora in odio al dominante. Quindi datosi al servizio della Chiesa, egli passò per tuttili gradi con fama sempre uguale di santissima vita, onde ascese prima al Soglio di Cizica, equindi, come si disse, à quello di Costantinopoli, che nobilitò subito nel giorno medesimo, che ne prese possesso, con il seguend In actis Suph. te atto stupendo di Profetia, [d] Cum eximius Vir Germanus in Patriarchi-Damasc. qua re- cum thronum ascensurus esset, plebs ingenti frequentia ad maximum Sancta Sofert Bar. an. 714 phiæ templum, ipsius videndi cupiditate concurrebat: erat enim ille virtutis nomine clarus, & illustris, atque in omnium linguis non fine voluptate ver-Sabatur. Und autem cum omnibus præclarum illud parentum Stephani par occurrens, scamnum quoddam occuparat, quo cum, quem cupiebat, è superiori loco intucri posset. Cum igitur ille per Ecclesiam transiret, statim mue Vedi il Pontifica- lier, qua Stephanum [e] gestabat in utero (ipsam enim ejus quem gestabat in utero, cura concitabat ) Benedic, Domine, id, quod in utero meo est, clamare capit. Ille autem perspicaci anima oculo eum, qui utero gestabatur, intuens: Benedicat hunc Dominus per primi Martyris intercessiones, respondit. Apud omnes porrò mulier affirmabat, se ea hora, qua hoc audisset, igneam flammam ex divino illo ore prosilientem vidisse. Ut igitur in lucem editus est, flatim eum, ut magnus Germanus prædixerat, Stephanum appellarunt. Così gli atti citati.

Considerando dunque Leone, che questo Santo Patriarca era infinitamente amato dal popolo, fece ogni possibile ssorzo per impegnarlo nel suo partito. Nell'atto della incoronazione, ch'egli volle che da lui si eseguiffe, giurò solennemente, che haverebbe conservata la Fede nella sua purità, e chenon sarebbe stato giammai per soffrire, che s'innovasse cosa alcuna nella dottrina della Chiesa, e nelle tradizioni ricevute da'Santi Padri. E come che l'unica Heresia, di cui si temeva in quel tempo, era quella

Arti di Leone per accattivarfi Germano .

Capitolo III.

GREGORIO II.

de'Monotheliti, che ancor durava potente per qualità, e numero de' Parteggiani, e perciò tutta la cura degli Ecclesiastici era intenta à premunir contro di lei l'animo del nuovo Cesare; così Leone, che tutt'altro haveva in cuore, che di ristabilir'i trascorsi errori, hebbe à caro di dimostrarsi in questo buonissimo Cattolico, onde publicamente dichiarossi inimicissimo de'Monotheliti, & inflessibile à prender partito in quella Setta. Il Patriarca contentissimo ditali dimostrazioni di pietà, ch'ei credeva sincera, non mancò di darne avviso al Papa, col quale egli teneva strettissima corrispondenzza; il Papa [a] rallegrossene in modo, che non solamente ap- a Omnia hac ha-bentur exep. Greg. provò la confessione di Fede, che l'Imperadore havevagli trasmessa, mà III. ad Leonem. scrivendo da per tutto à favor di lui, operò che in Italia, e particolarmente in Roma gli si rendessero straordinarii honori, e secondo il costume si ricevessero le di lui Imagini in dimostrazione, e gradimento di un così Cat-

tolico Monarca.

Con quest'arte andava Leone dissimulando, perche lo stato delle cose non comportava ancora di venire ad alcuna innovazione di Religione. [b] Execrabilis Imperator, dice l'Historico, parturiebat illa quidem absurda, novaque consilia contra Christum, sed fætum improbitatis nullo modo victorie di Leone parere poterat: quippe timidus animus eum ab instituto revocabat; essendo contro i Saracini. che scoppiò allora contro di lui una horribile guerra, che gli mossero i Saracini, portandogli l'attacco fin fotto Costantinopoli con quel lungo, e famofo assedio tanto celebrato dagli Autori [c] Greci, e [d] Latini. La fortuna c Theoph.in annal. di Leone sii la selice riuscita, che sortirono le barche incendiarie spinte de alii omnes. contro la Flotta nemica di cento dieciotto Vascelli, ripiene di suochi arti- in sine, de Paul. ficiali, che ardono anche nelle acque, chiamate Grechi, perche li Greci Diac.lib.6.c.47. sono statili primi à servirsene circa quarant'anni avanti, quando [e] l'Ingegnere Callinico d'Eliopoli nella Siria ne trovò la spaventevole invenzione. Solimano Califo de'Saracini, che comandava l'Armata Maritima, non havendo preveduta quella sorte di attacco, non si era precauzionato contro quell'artificio, di cui egl'ignorava la forza, onde ne provò ben tosto un terribilissimo essetto. Imperoche [f] insinuatosi subito il suoco ne'Va- si Idemibid. scelli del primo ordine, questi s'intricarono con gli altri del secondo, e divenuti tutti machine ardenti, e navi di fuoco, communicando alle rimanenti per una strana contagione il mal, ch'essi ricevevano, miserabilmente rappresentavano un nuovo incendio nel mare, mentre li Greciscorrendo à bell'agio attorno à loro, lanciavano da tutte le parti que'fuochi volanti, a'quali l'arte haveva dato come un secondo elemento nelle acque. [g] g Elmacinus lib.1. Così la maggior parte di quella grand'Armata perì nelle fiamme, falvatafi l'altra tutta in disordine nelle Isole vicine dell'Arcipelago, dove Solimano disperato per un cotanto sinistro successo, [b] morì pochi giorni doppo la h Anno 718. sconsitta. Mà in questa gran Vittoria volle havere il principal trionfo la go contro un be-Madre di Dio. Conciosiacosache rinovatosi l'assedio sotto Malsamas al- stemmiatore deltro comandante Saracino, fii forpresa [1] la nuova Flotta da una prodigio- iBeda de sex. asat. sa tempesta mischiata di grandine infocata, che lanciò Dio contro di lei loc. cit. in castigo delle horribili bestemmie, che il persido Saracino haveva vomitate contro la Imagine della Vergine Santissima, elevata [k] sopra le porte k Greg. II. epist. 4. di Costantinopoli. [1] Cum Saraceni transissent Ageum Pelagus, dice l'Historico, repente pervenit in eos terribilis indignatio Dei; grando namque ignea descendens super eos, aquam maris ebullire fecit, & pice liquefacta

b Conftant.M4.

GREGORIO H.

Secolo VIII.

a Idem ibid.

Bafilii Imper.

naves simul cum hominibus industa sunt in profundum. Sicche accordandosi l'acqua, il Cielo, e'l fuoco per vendicar l'oltraggio fatto alla Madre di Dio perì il Saracino con tutti li Vascelli, eccettuati dieci, cinque de' quali sal annuntiaturi potentiam Dei portarono al Califo Omaro successor di Solimano la nuova del seguito ò naufragio, ò incendio, e gli altri cinque surono b In Menol. Grac. presidai Greci, che risolverono, come [b] segui, di rendere grazie solenni alla Vergine santissima tutti gli anni alli quindici di Agosto, giorno della sua trionsante Assunzione, che su quello e dell'arrivo de'Saracini sotto la Città, e della loro infelice partenza.

was Theoph. Cedr. Zonar. & alios. ne.

Imagini .

f Sic vocant eum Bar.an. 727.n.5 6 & Concil. Nicanum Confultori

Att. 5.

Questo miracoloso effetto della potenza della Madre di Dio, la cui Imagine haveva servito di potentissima difesa à quella Reggia, poteva, e dovevatoccare il cuor di Leone per fargli mutar l'empio difegno di abbattere non folamente quella di Maria, mà tutte le rimanenti Imagini sacre del suo Imperio, se la selicità del successo non l'havesse talmente acciecato, che non fù più buono à riguardar'altro, che la sua prosperità, come sicuro pegno della promessa, che gli havevano fatta i due Hebrei, e Vide Hift. Gra pur ch'ello mantenesse loro la parola. Quindi da un'evento [c] favorevole scaturendo, come da fonte, un cumulo non ordinario di felici avvenimenti, Nafeira di co- fi trovò à guisa di assicurato della sua fortuna, trà li cui felici effetti non flantino Coproni- fuil minore quello divedersi nato un figliuolo, che su chiamato Costantino, esti battezzato da S. Germano, ma con sunesto presagio della sua immondezza di corpo, e brutalità di animo, sporcando l'acque battesimali con un subitaneo profluvio escrementoso di ventre, ond'egli riportò il vil d Theoph.in annal, cognome di Copronimo. [d] Anno tertio sui Imperii, dice l'Historico, natus est Leoni filius Constantinus, qui magis illo impius fuit, dictus Antichristi pracursor; esiegue, Cum Germanus Summus Sacerdos Constantinum nequitia Genitorum, & Imperii Successorem baptizaret, dirum quiddam, & fædum parvulus Constantinus exhibuit argumentum, stercus emittens in Sacrum Lavacrum; ita ut Germanus Sanctissimus prophetice diceret: Constat Christianis, & Ecclesia maximi mali per eum efficiendi, boc signum esse futurum. La serie continuata dunque delle accennate contentezze rendendolo sempre maggiormente anzioso di adempire alle promesse fatte ai due Editto di Leone Maghi Hebrei, lo fece finalmente risolvere à [e] promulgar l'horrendo editto in abolizione delle facre Imagini per tutto l'Imperio. Nel facrilego attentato di quest'opera egli si servi principalmente di due scelerati Ministri, che lo confermarono nella empietà, elo portarono poi ad estreme violenze. L'uno [f] sù Theosilo Vescovo di Nacolia Città della Frigia, Theoph, in annal. Huomo rovinato nelle delizie, e conseguentemente ignorantissimo, senza 2, act. 4. sed alrivo- honore, senza coscienza, e senza Religione: essendo che l'anno avanti cant Conflantini havendo Giezida secondo Califo de'Saracini, ad esempio di Giezida pridi mo, promulgato un Bando rigorosissimo in abolizione di tutte le Imagini g Concil, Nica, 2, facre esistenti nel suo Regno à persuasione di un'altro Hebreo Principe della Sinagoga di Tiberiade, [g] chiamato Sarantapechys, l'infame Vescovo ne intraprese la esecuzione nella sua Chiesa di Nacolia con tanto eccesso di furore, come s'ei fosse stato un Saracino. Mà rivocato il comando dal fuccessor di Giezida, e reso libero il culto delle Imagini in tutti que'contorni, i Popolani di Nacolia gli si sollevarono contro; ond'egli non potendo recar'ivi altro no cumento alla Religione Cattolica, andò à spargere il suo veleno nella Corte di Leone, con un'altro empio suo confidente, forse

più

Capitolo III.

34I

GREGORIO

le Imagini .

cNiceph, lib. 8, c, 25

più scelerato ancora di lui. Chiamavasi [a] costui Bezero, Christiano rinegato, e perciò perfidissimo Saracino, il quale oltre all'ingegno, possedendo una forza straordinaria di corpo, che lo distingueva dal commune degli huomini, entrò con tali mezzi in grazia di Cesare, particolarmente allora ch'ebbe Cesare scoperto inlui li medesimi sentimenti contro le Imagini, quali, come Saracino, non poteva non abborrire alpari degli Hebrei. A questi due huomini, ò per meglio dire, à questi due Satelliti d'Inferno scuopri Leone il suo disegno, ricercando loro ciò, che far'esso dovesse per avviarlo felicemente, & ottenerne prospera la riuscita. Conciosiacosache essendo egli politico, e medesimamente [b] di sua natura assai timido, comDifficoltà che inprendeva molto bene il pericolo di voler pervertir lo stato della Religione contra Leone per sopra un punto non di semplice speculazione, come glialtri, ch'erano sta-le lungini ti decisine'sei precedenti Concilii Generali, mà di prattica universale, e di uso generalmente ricevuto in tutta la Chiesa da tanti Secoli, e che costituiva una gran parte della divozione de'Fedeli. Sapeva, essere principalmente questa divozione radicata, e coltivata in Costantinopoli Città posta [c] dal gran Costantino sotto la protezione della Beatissima Vergine, le cui Imagini si vedevano in mille luoghi eminentemente collocate sopra le porte della Città, e che quel Monarca distruggitore degl'Idoli trà gli altri magnifichi monumenti della sua pieta haveva [d] satto ergere nel mezzo delle d Euseb. in vita Piazze molte statue del Salvador del Mondo sotto la forma del buon Pastore, e quella del Proseta Daniello tra li Leoni. Di modo che quantum del 49. re, e quella del Profeta Daniello trà li Leoni. Di modo che quantunque risoluto sosse Leone, tuttavia sul punto della esecuzione egliteme un sollevamento generale, se venisse particolarmente à dare alpopolo un pretesto tanto plausibile, quanto era la conservazione dell'antica Fede, el'honore del gran Costantino. Mà come chepiù riscalda un carbone di suoco vicino, che tutto il Sole lontano, Theofilo, e Bezero, che sempre gli stavano d'appresso, havendolo lungamente adulato sù la grandezza della sua potenza, gli persuaderono di cominciar bruscamente l'impresa con gran risoluzione, & ardimento, perche così egli sorprenderebbe il Mondo, il quale non haverebbe havuto tempo di riconoscersi, e di pigliar li mezzi per opporsi à un fatto, che sarebbe prima eseguito, che saputo. Cotal risoluzione dunque prese Leone: esenza più dubitarne, sece convocar'il Senato, EsuoDecretoper dove doppo haver detto con poche, egraviparole, che in ricognizione di distruggerle, tanti beneficii ricevuti dalla mano di Dio, esso abolir voleva l'Idolatria, che s'era insensibilmente introdotta nella Chiesa, dichiarò poi la sua volontà assoluta, Che si abbattessero, e cancellassero tutte le Imagini di Giesù Christo, della sua Madre, e de'Santi, essendo che quelle erano tant'Idoli. Quindi usa dall'Assemblea, ch'ei lasciò in un profondo sbigottimento, & andò à dar gli ordini necessarii per la esecuzione di una così strana, e barbara intrapresa. Cum ad decimum Imperii annum, dicono gli atti allegati, Leo Isauricus [e] per- e In Ad. S. Stept. venisset, nec jam eam hæresim diutiùs animo premere, ac continere poset, sceleratum fatum edidit: accitaque, & coacta Senatorum classe, absurdum illud, & impium evomuit, Imaginum picturas formam quandam idolorum retinere, inquiens, neque iis cultum adhibendum ese, ne alioqui Dei loco imprudentes idola veneremur. In modo tale che allor sù, che cominciò l'horribil'Heresia degl'Iconoclasti, di cui si sece Capo Leone Isaurico, il quale divenne in un tratto con estremo surore non solamente Heretico, mà il primo Imperadore Heresiarcha del Christianesimo. Tomo II. DiGREGORIO Secolo VIII

П. a In actis cit. Ebarbara efecu Imagini del Salvadore.

Constantinopolis . c Luc. 8.

· Iun.

e Ibidem .

Sollevazione del Popolo, e gene rofità delle Don ne di Costantino. poli.

f Ibidem .

di Leone contro molti Cattolici.

& Theoph, in annal.

Dichiarata in tal modo la sua volontà nel Senato, [a] egli mandò alcuni Ufficiali con guardie per rinversar di mezzo giorno alla vista di tutti zione sopra le la Imagine del Salvadore, che risiedeva eminente sopra la gran porta del Palazzo Imperiale, e dicevasi il Salvador di Rame, essendo egli tutto ricoperto di foglie di rame indorate, eretto già da Costantino il Grande, e b Codinus de orig. sommamente venerato dai Costantinopolitani per miracoli seguiti, fra quali [b] riferiscesi quello di una Donna Emoroissa, che havendolo toccato con viva fede, ricevè la medesima grazia di [c] colei, che toccò il lembo della d Inastis S. Steph, veste di Giesti Christo. Non così tosto dunque divulgossi per la Città la fama di così horribile novità, che [d.] Ingens tumultus à Plebe excitatus eft, ac mæstitia nubes Orthodoxorum Ecclesiam obtegebat. Pervenne alle orecchia di Leone il suono dell'eccitato tumulto, e come ch'egli era di natura altrettanto furiofo, che timido, non volendo da una parte pregindicare alla sua Imperial determinazione, e dubitando dall'altra d'irritar'il Popolo à qualche strana rivoluzione, senza rivocar l'ordine, giudicò di poter placare la Plebe con farle intendere, non essere sua intenzione di rinversar con obbrobrio le Imagini, mà voler solamente collocarle in luogo più alto, [e] ne eas ore quisquam contingat, atque ita quodam modo rebus honorem dignis contumeliam inferat. [e] Quorsum hoc tandem, esclama qui l'Autore degli atti allegati, & quid moliens? nimirum ut eas à nobis longe collocando, ac procul ab oculis nostris removendo, nec eas facile aut cernire, aut contingere queamus, paulatim (ut sape nobis in his, qua amamus, usu venit) in oblivionem incidamus, easque charas habere dediscamus, atque ita sensim, & citra tumultum hoc à nobis obtineatur, ut eas non adoremus, nec honore afficiamus. Ma non perciò punto fi ritrasse il popolo, che irritato accorse in arme da tutte le bande, per opporsi all'esecrabile attentato della demolizine della Imagine, egittoffi inopinatamente fopra i Soldati con tanta furia, cheli cottrinse ad abbandonar l'impresa, doppo di haverne lasciati parecchi morti sù la Piazza. Nè sù minore il zelo delle Donne, che quello degli Huomini: [f] conciosiacosache mentre gli Huomini combattevano contro le Guardie, le Donne assaltarono Giovino Ufficiale Imperiale, che più ardito, e temerario di tutti gli altri era montato sopra una scala per abbattere la Imagine del Salvadore, alla quale già egli haveva dati trè colpidiscure: e l'atfalto, e la vendetta su cosi tutto una cosa, che dato elleno di piglio alla scala, enel bollor del zelo eccessivo, che le trasportava, sbalzatala rovinosamente in terra, gittaronsi quindi sopra quel miserabile già tutto rotto dalla caduta, e gli diedero tanti colpi, che finirono di torgli la vita. Leone offeso dall'ardimento degli huomini, e dalla nobile ferocia delle femmine, inferocito anch'egli dalla resistenza d'entrambi, Barbara fierezza fece prontamente occupar da'Soldati tutti li posti principali della Città, e quindi chiamati à se i Soggetti più qualificati in nobiltà, e in dottrina, e ritrovatili costanti nel mantener l'antica tradizione de'loro Maggiori circa il culto delle Imagini, ordinò, che agli uni si recidessero le mani, agli altri si cavassero gli occhi; rappresentando di tutti una delle più horribili carnincine, che si leggano nelle Historie degli antichi Tiranni: [g] Adeo ut, soggiungel'Historico, multi eorum pro veritate punirentur membrorum detruncationibus, & flagris, & exiliis, & rerum jacturis, maximèque illi, qui nobilitate, ac verbo clari ese videbantur : di alcun de' quali fa degna h Dieg. Augusti. commemorazione il Menologio Greco con tal'Elogio, [h] Natalis Beatorum

GREGORIO II.

rum decem Martyrum, qui propter Sanctam Imaginem Salvatoris nostri lefu Christi in area Porta constitutam martyrium passi sunt. Quorum nomina bac sunt: Julianus, Marcianus, Joannes, Jacobus, Alexius, Demetrius, Photius, Petrus, Leontius, & Maria Patricia. Omnes hi sub Leone Imperatore impio pro defensione Sanctarum Imaginum multas arumnas perpessi, & variis tormentis superatis, postremò gladio percussi, Martyrio coronati sunt. Doppo di haver così ciecamente sfogato il suo surore contro que'valenti Campioni fostenitori del culto antico della Chiesa, giunse Leone al colmo della crudeltà con un'atto più brutale, e più barbaro di cui si sia giammai parlato nelle persecuzioni della Gentilità, e che deve rendere la di lui memoria eternamente esecranda à tutto il Mondo. Descrive l'empio fatto Costantino Manasse, da cui noi ne trarremo sedelmente il racconto. Vi era in Costantinopoli non lungi dalla Chiesa dedicata alla legio de'Dottori Sapienza di Dio, che dicevasi Santa Sosia, un Collegio con magnifico di Costatinopoli. Palazzo fabricato dal Gran Costantino, ove si mantenevano Huomini dotti per ammaestramento della Gioventù in ogni sorte di Scienza. Il Rettore di esso, che scieglievasi frà i più consumati in dottrina datutte le parti del Mondo, nominavasi il Maestro Ecumenico, per significare, ch'ei haveva la cognizione universale di quanto deve, e può sapere un'Huomo habile, e letterato. Egli haveva sotto dise dodici altri Dottori insigni in ogni forte di professione di studio, destinati ad insegnarle, come facevano, con maraviglioso concorso, & utile di tutte le Provincie dell'Imperio. Quindi que'Maestri erano in sì alta estimazione, che gl'Imperadori stessi non Libraria samossi intraprendevano asfare di considerazione senza illoro consiglio; e perciò sima di Costanti. fin da'tempi antichi gli havevano contribuito preziofi contrafegni della nopoli. stima, chene facevano; il che appariva da i superbi ornamenti, e vasi d'oro, di cui vedevasi arricchito quel Collegio, esopratutto d'una incomparabile Libraria, che garreggiando nella multiplicità, e sceltezza de'volumi con quella antichissima di [a] Ptolomeo Filadelfo, dir'allora si poteva il più a Vedi il Pontif di raro tesoro dell'Oriente. Poiche dicesi, che sotto l'Imperio di Basilisco, Zescrino tom. 1. avanti ch'ella patisse quel sunesto incendio, di cui si parla [b] nelle Histo- bagana, in Basil. rie, fosse composta di seicento mila Libri, e presentemente allora sotto quello di Leone pur si ritrovava ripiena [c] di trecento trè mila volumi, c confant, Manaf. fra'quali vedevafi quel gran miracolo dell'arte, controverso da molti eruditi, mà asseverato da [d] molti Historici, cioè l'Iliade, e l'Odissea di d Zonar in Bassil. Homeroscritte ambedue distinstissimamente in lettere d'oro sopra un solo Cedre, in comp. budello di un Drago di cento e venti piedi di lunghezza. Credendo dun- alii. que Leone, che se potesse ridurre nel suo sentimento Huomini cotanto celebri, quali erano riputati li professori di questo Collegio, facilissimamente esso giungerebbe al fine desiderato del suo disegno, li sece un giorno chiamare, e con loro impiegò quante ragioni, lufinghe, minaccie, e promefse potè suggerirgli l'immenso desiderio, che haveva di obligarli al suo partito. Ma eglino molto alieni di piegare alle ingiuste voglie di un Principe acciecato, doppo di havergli francamente difluaso con evidentissime ragioni la detestabile impresa, portorono liberamente la generosità del loro parlare a quell'ultimo fegno, dove giunger poteva, minacciandolo de'giudizii di Dio, e protestando, che morirebbono più tosto mille volte prima di acconsentire ad una sì esecranda empietà, alla quale eziandio essi si opporrebbono con tutte le forze sin'all'ultimo respiro della lor vita.

Secolo VIII. GREGORIO

Incendiata horri-

Non è credibile, quanto furiofamente Leone si dimostrasse sdegnato di una bilmente da Leo. così generosa resistenza, e per dar'esempio di terrore, che facesse tremare tutto il Mondo, incontanente fece racchiudere que'professori dentro il loro Collegio, e circondare il Collegio di legna, e paglia, e con horrendo spettacolo brucciar tutti quivi dentro vivi con il loro Palazzo, e libraria. Fenici gloriose ridotte in cenere per la Fede, e quindi risorte più rinomate che mai nella pia memoria de'Fedeli. Mà la perdita de'libri fù irreparabile, e deplorabile in ogni Secolo, in cui rimarrà sempre detestata la memoria della bestialità inaudita di questo esecrando Imperadore, che con questo fatto comprovò, che li più deboli à fare il bene, sono bene spesso li più potenti à fare il male.

2 Anno 727. b Theoph, in annal.

Mentre infuriava così spietatamente Leone con tanti eccessi d'inhumana crudeltà, accorfe Dio à confolare i suoi servi con due prodigiosi avvenimenti. Riparate [a] le passate perdite, e perciò inferociti di animo, e forti di milizie si gittarono [b] i Saracini sopra Nicea Città Metropoli dell'Asia minore; e come che di tal mossa non s'hebbero nella Città altre novelle, che quelle ch'ella medefima ne portò, presentandoseli avanti all'improviso li Saracini sin'al numero di cento mila non tanto à vista, quanto ad onta, e terrore, ne si da quel Popolo disperata subito la difesa, se non havesse suscitata Dio questa occasione per fare risplendere la sua Potenza, liberando quella famosa Città in riguardo della di lei divozione alle Imagini de'Santi, alle quali Leone faceva la guerra con tanto furore. Inalzavasi presso alle mura di Nicea un gran Tempio confecrato alla venerazione di quegl'illustri Santi Spiridione, Pafinizio, Potamone, Niccolò di Mira, Giacomo di Nisibe, e degli altri Saracini per il Padri, che difesero la Divinità di Giesti Christo nel primo Concilio Ecume-culto delle Ima: nico in quella medesima Città contro Arrio, e i Saracini contro la contro delle Ima: attaccate le mura da quella parte, ch'era congiunta alla detta Chiesa; e benche vi havessero fatte grandissime breccie, dati sierissimi assalti, e fosse debolissimo il Presidio, su tuttavia quella spaventosa moltitudine d'Infedelisempre respinta senz'avanzar pur'un passo, mercè che nell'atto degli assalti, e nel calore de'combattimenti, i Santi Protettori della Città si secero loro vedere in atto minaccioso, e risoluto; onde spavetati li Barbari dalla strana apparitione di quegli huomini sconosciuti, che gli gittavano nell'animo un sensibile terrore, abbandonarono quell'impresa, alla quale era accorso Dio con la Imagine de'suoi Santi, che quattrocento anni avanti havevano così valorosamente combattuto per lui contro gli Arriani. Quindi con altra nuova meraviglia fù confermata la credenza de Cattolici verso le Sacre Imagini. [c] Constantinus quidam, soggiunge Theofane, videns Imaginem Dei Genitricis stantem, apavvenimento per prehensum lapidem adversus eam projecit, & contrivit, & cum cecidiset, calcavit. Et vidit in somnis sibi ftantem Dominam nostram, & dicentem, Nosti, quam fortem causam in me operatus sueris? Verum contra caput tuum hoc fecisti. Posteavero dum Saraceni adversus murum congressionem facerent, & ageretur bellum, currens ad murum, ut fortis miles, infelix ille eiicitur è lapide transmisso ex mangone, & contritum est caput ejus, & facies, dignam impietatis sua retributionem percipiens. Così Theofane. Udivapur Leone cotante maraviglie, che operava Dio per mezzo delle Imagini di sua Madre, e Santi, e pure ostinato persisteva nella determinazione di abbatterle. Onde stupor non è, che rendendosi sordo à voci così chiare, nè pur dasse orecchia à quelle, che giornalmente gl'intonava il Patriarca S. Germano. Senti-

Nicealiberata da? gmi.

c Idemibidem . Altro miracolofo Imagini .

Sentivasi questo Sant' Huomo penetrata l' anima da altissimo dolore nel veder l'estrema desolazione della sua Chiesa, e faceva tutti gli sforzi possibili per ritirar l'Imperadore da quello spaventoso abisso di empietà, nel quale egli si ritrovava disperatamente precipitato. [a] De hac impie- a In actis cit. S. tate, dicono gli Atti altre volte allegati, que & multum abstrusa, & mul. Stephan. tum item aperta absurditatis habebat, cum certior factus fuisset Germanus, Germano per divir libera atque intrepida pietate præditus, per quendam ex præcipuis Ec- flogliere Leone clesia ministris hac ei mandat: Haudquaquam oportebat, Imperator, te, qui tà tum vitam, tum Imperium à Deo accepises, adversus Conditorem tuum insolenter extolli, atque (ut vulgo dicitur) non movenda movere, Patrumque terminos, quos illi antiquitus posuerunt, transferre studere. Etenim humana forma à Deo Verbo ex sancta & pura Virgine suscepta, cum om-nis demonum cultus extinctus est, tum omnis idolorum adoratio abscessit: at verò Theandrica (idest Deivirilis) similitudinis Imago Christi adoranda, & colenda perspicue tradita est, itemque illius, que eum modo omni sermone prastantiori peperit, & Sanctorum, quorum vita ipsi grata, atque accepta fuit. Ex quo enim ille in forma nostra ad nos accessit (ab bine autem septingentri triginta sex anni jam effluxerunt ) Patres in terra, ac Doctores, quorum summa virtus fuit, venerandarum ımagınum cultum nobis perspicuè tradiderunt. Ne longe abeam, post Christi in calum ascensionem, mulier illa, qua fanguinis profluvio laborabat, ab eo fantati restituta, ipsius imaginem, veluti acceptum beneficium referens, exculpsit. Ac prius etiam ab ipsomet Christo ipsissima Patris imagine, divino linteo facies ejus impresa est, ac Tetrarchæ Abagaro id postulanti Edessam missa. Demum ab Evangelista Luca picta est, que ab Hierosolymis quoque Virginis Dei Genitricis imago misla est: ob eamque causam divina & Sacrosanta Concilia variis temporibus, ac locis coasta, non ut ele calcarentur, sed ut adorarentur, dixerunt. Così S. Germano, non però dimostrando, che alcun Concilio Generale havesse decretata con Canone positivo la venerazione delle Imagini, mà folamente inferendo, che non havevano giammai li Concilii condannata Imagini non mat quest'antichissima prattica della Chiesa circa il culto delle Sacre Imagini, Concilio con alla quale certamente non si può negare, che non sosse allora generalmente densi approvato ricevuta da tutti li Cattolici: onde i Concilii col non haverla condannata, co'fanti. l'havevano indirettamente approvata con il tacito confenso, e direttamente eziandio con il proprio loro fatto, mentre in quelle Sale, ò Chiese, ov'eglino fi erano adunati, vedevanfi collocate imagini, e pitture facre rappresentanti Giesù Christo, la sua Santissima Madre, e i Santi, le quali tal voita ancora furono esplicitamente lodate con pregiatissimi encomii da [b] moltissimi Padri concorsi in Costantinopoli medesima in forma di Concilio. Mà nulla persuadendo queste sorti ragioni l'animo risoluto di Leone, il Santo Patriarca in più forte suono gli soggiunse quest' Apostolica protesta, [c] Velim hoc scias, Imperator, quòd si iniquim hoc dog- c Inadisibid. ma confirmare, atque constabilire in animum induxeris, me primò nullo modo assentiontem habiturus es, sed promptum, ac paratum, qui pro Christi imagine animam meam profundam, pro qua ille, ut collapsam atque prostratam imaginem meam instauraret, cruorem suum effudit : perspicuum est enim, scritti, e lettere ignominiam eam, & contumeliam, que Christi imagini infertur, in exem-dis.Germano per plar ipsum redundare. Quocirca nobis faciendum est, ut gratorum servorum il culto delle officio fungentes, pro Domini honore periculum adeamus. Udillo Cesare con

Il culto delle

Secolo VIII. GREGORIO H.

cibile egli diffuse co' scritti per tutto l' Oriente, non tanto i sentimenti suoi, quanto della Religione Cattolica, tramandando lettere, ove più scorgeva il bisogno ò di confermare i popoli à sè soggetti, ò d'istruia Consist. Nican. 2. re i lontani. [a] Germanus in litteris facris eruditas fuit, dissero di lni i Padri del Concilio Niceno secondo, & velut Samuel à puero Deo dedicatus divinis Patribus semper adhasit; quare dialogis illius, qui per totum terrarum (rbem vulgati sunt, par est acquiescere: altitudo enim Dei in ore illius, & enses ancipites in manibus illius, scindentes eos,

noja, e licenziollo con dispetto; mà il zelo invitto di questo Santo Patriarca non si contenne nelle sole parole, mà con ardor di animo invin-

Vescovo di Naco-

h Apud Bar.anno -27. num. 8.

c Idemibid.

Conversione del qui Ecclesiastica traditioni adversantur. Et a forza di potentissime ragioni riuscì al Santo Patriarca di guadagnare al partito Cattolico quell'infame Vescovo di Nacolia, che siì il direttore di Leone nell'empia risoluzione. trasmettendo esso medesimo la narrazione del successo à Giovanni Vescovo di Sinnado con una distinta dottrina concernente all'adorazione, e culto delle Imagini, che gran pregio della nostra Historia sara il riferirla per ammaestramento di chi la legge, [b] Epistolam Sanstitatis tua Taracius gloriosus Patricius nobis tradidit, in qua de Theophilo Episcopo. Nacolia scriptum suit. Significamus autem boc, prinsquam à Sanstitate tua accepisemus litteras, nos ipsum Theophilum convenisse, perscrutatosque, quanam illius mens, quave sententia incausa illa, de qua audieramus, esset. Hanc autem nobis apologiam objecit (oportet autem, ut tua Sanctitati omnia pro mediocritate mei ingenii scribam : ) Dicebat se instructum Sacra Scriptura dicente, Nullam facies similitudinem ad adorandam illam, neque calo desuper, neque super terram. Deinde dixit: Non oportet manufacta adorare, hoc est, qua manu hominum elaborata sunt. Esclama qui con degna ammirazione il Cardinal Baronio, [c] Vix aliqua alia Harefis est inveniri, qua majorem sibi vendicet ex Divina Scriptura auctoritatem, cum sexcenta ferè sit numerare loca, in quibus de non adorandis manufactis expressum sit divinum mandatum. Quindi loggiunge la sua dotta Lettera S. Germano, Cum verò Sanctos Christi Martyres, veras Christi margaritas, omni honore dignos arbitremur, & intercessiones eorum postulemus: non potui illi non respondere. Christianorum itaque fidem, cultum, & adorationem in unum, & solum Deum consistere dixi ( quemadmodum scriptum est ) tum ab iis, qui in Calo sunt, Sanctis, & intelligentibus incorporeispotestatibus, tum abiis, qui interrasunt, quotquot veritatis viam noverunt . Quemadmodum in omnibus Ecclesiis sancta laudatur, & glorificatur Trinitas in unica dominatione, & deitate. Quemadmodum & nos unum Deum consitemur (neque aliquis est prater eum, qui ex potestate illius dominatur per sacula, qui ex non ex stentibus cuncta produxit, tam qua visibilia sunt, quam qua invisibilia ) boc est Patrem, Filium, & Sanctum Spiritum, sanctam consubstantialem vivificantem Trinitatem, in qua credentes, confitentes baptizati sumus. Quemadmodum tradidit Deus Verbum existens incarnatum, unus ex sancta & incomprehensibili Trinitate Dominus noster Jesus Christus, in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti. Hic sand creaturas non adoramus, absit; neque cultum dipina Dominationi debitum in conservos deducimus, absit; neque Principes, aut Regem super terram adorantes, aqualem illis cum Deo adorationem prastare videmur. Nam & Propheta [d] Nathan apparet, in terra cum esset, David adorasse, quan-

d 2, Regale

GREGORIO H.

quam hominem, & Regem; neque tamen ob id reprehensus est, quod hominem juxta Deum adoravit. Neque imaginum ex cera, & colore efficiationem in errorem perfectionis divini cultus suscipimus. Non enim invisibilis Dei imaginem, aut similitudinem, ant figuram, aut formam expressam, quin etiam ipsorum Sanctorum Angelorum prastantes ordines neque intelligere, neque investivare omninò posumus: sed quando unigenitus Filius, qui in sinu Patris existens, suam Creaturam ex mortis addictione revocando, Patris, & Sancti Spiritus beneplacito homo fieri dignatus est, non aliter ac nos carnem, & sanguinem assumens, & ut inquit Magnus Apostolus, [a] Per omnia nobis 1 Hebr. 4. similis factus, excepto peccato. Igitur humanitatis illius characterem, & juxta carnem indiscreta hominis forma imaginem figurantes, ipsius incomprehensibilem deitatem, atque invisibilem ( unde ea qua nostra fidei pracipua sunt, nascuntur) ostendere nequivimus. Non enim juxta phantasiam, & umbratice nostram naturam sibi univit, ut quidam ex veteribus Hareticis errantes tradiderunt: verum re ipla, verèque homo perfectus per omnia, excepto (quod nobis ab hoste insitum est) peccato, factus est. Ob hanc causam in fide certi sancta illius carnis characterem imaginibus delineantes salutamus, Tcultu, Thonore omni, quo decet, dignamur, nec ob aliud nisi in recordationem divinitatis ejus vivifica, & expresa humanitatis. Eadem ratione, & intemerata ejus juxta carnem Matris Sancta Deipara Virginis similitudinem referimus, hoc modo oftendentes, quòd mulier juxta naturam existens, & à nostra massa haudquaquam aliena, Deum invisibilem, & omnia manu sua continentem ultra omnium, & hominum, & Angelorum existimationem in ventre suo conceperit, & ex se incarnatum genuerit. Etenim ob id eam, & vere, & proprie veri Dei Matrem veneramur, & magnificamus, & quavis visibili, & invisibili creatura superiorem reputamus. Ad hac Sanctos Martyres Christi, Apostolos, Prophetas, conservos nostros, & veros Dei ministros, bonis operibus, & divina pradicatione veritatis, item perpessione pro ipso Deo afflictionum gloriosos, amicos Deiveros, quibus etiam ipse magnam loquendi confidentiam dedit, admiramur, & beatos prædicamus, nec non adrecordationem fortitudinis eorum, & rectam pro Christo servitutem, similitudines eorum depingimus: non quòd de divina natura participent, per boc demonstrare volentes, neque debitum tantummodò divina potestati, & gloria bonorem illis tribuentes; verum desiderium nostrum, & amorem, quo erga eos affecti sumus, ita declarantes. Nam que per auditionem tanquam pera credimus, hac etiam per pingibilem imitationem ad stabiliorem nostram infructionem collocamus. Quando & ipsi Sancti Dei in unum & solum Deum cultum adorationis, & glorificationem, ac procreationem conservantes, pro Christo sanguinem suum effuderunt, & vera confessionis coronam acceperunt. Hec imaginum apparatus ratio est, non quod nos adorationem in spiritu, & veritate incomprehensibili, & investigabili Deitati decentem in manufactas imagines, aut in opera hominum arte facta, aut in ea, qua subsunt Deo, sive visibilia sint, sive invisibilia, transferre studeamus, verum ut dile-Etionem nostram, quam juste in sanctos Dei servos habemus, per istum modum exhibeamus. Et per honorationem illorum, in eum qui per illos glorificatus est, quique illos glorificavit in confessionem potentia sua, ad Christum glorificationem, & cultum referimus, ita ut nos imitatores fortitudinis eorum, & dilectionis erga Deum per bonorum operum contra passiones resistentiam fiamus. Hunc autem esse imaginum in Ecclesia Dei usum unusquisque

Gregorio 348

Secolo VIII.

per hanc instructionem cognoscat, neque aliunde nos spem salutis sive in boc mundo, sive in futuro saculo expectare, nisiab unigenito Filio Dei, qui simul cum Patre, & Spiritu Sancto divina dona largitur : non enim aliud nomen, per quod salvari queamus, ab hominibus dictum est. At si Domini, & Salvatoris nostri, item intemerata matris ejus vera Deipara, nec non Sanctorum imagines salutamus; confestim etiam fidem, & dispositionem mentis ergaillos habemus: sed unum Deum sine principio, sine fine, qui omnia in manu sua habet, factorem nostrum, & omnis Creatura, & verè Salvatorem habentem potestatem in calo, & in terra, pro genere humano hominem fa-Etum agnoscimus. Ancillam autem, & matrem illius existentem, verè pro genere nostro intercedentem prasentissime, ita ut Dominus quidem noster salutem dispenset, illa verò materno affectu pro nobis poscat, agnoscimus. Sanctos denique omnes tanquam conservos nostros, & ejusdem nobiscum natura participes, gratissimos Dei ministros (ut dictum est,) & hac gratia à Deo donatos, ut beneficia à Deo data nobis ministrent, curationes inquam morborum, & periculorum liberationes, quando per memoriam eorum invocatio Dei fit, quatenus nobis in hymnodiis, & glorificationibus possibile est (memoria enim eorum cum encomio celebratur, ut ait Scriptura, [a]) agnoscimus. Hac igitur omnia Theophilo Nacolia Episcopo proposumus: qua sane & suscepit, & ut divina confessus est se servaturum, neque quidquam amplius dicturum, aut facturum, quod aliis possit ese offendiculo, aut tumultum excitare. Hac igitur cognoscens vestra Sancta Congregatio, tillum amplius, nisi in eundem errorem labatur, vexare non pergat, sed tam ipsum cum litteris nostris transmissum, & satisfactionem illius condescendentia accipiens, contenta est: Prapotentissimis nostris Dominis, & Imperatoribus, ut quam diutissime vivant, & victores declarentur, precetur: oret etiam, ut Christianorum populo pax Dei contingat, que omnem mentem exuperat. Sin qui S. Germano della conversione esimera del Vescovo di Nacolia, il qual Prelato tanto più rincrescevole si rese alla Chiesa, quanto più sù odioso à Dio per il ricadimento nel peccato. Questi nobili effetti del zelo di S. Germano, e la pronta difesa ch' egli prese della Fede Cattolica, se bene irritarono l'animo inesorabile di Leone, tuttavia non meritarono allora al Santo la felice forte di quegl'illustri Martiri, la cui generosità così perfettamente egl'imitava; e ò fosse in Cesare speranza di poter una volta vincerne la costanza, ò timore di non esacerbare il popolo con glistrapazzi di un si venerato Patriarca, ò dissimulazione per giunger più facilmente alla elecuzione del suo disegno, non solamente non lo maltrattò, ma mostrò in un certo modo eziandio digradire, quanto ei gli disse. Non però S. Germano non notò in Leone un' animo risolutissimo di proseguire l'imprefa, ond' esso riconnobbesi obligato di render conto al Papa di quanto sino al-

& Anaß. Bibl. in Gregori. II. Gregorio Sccondo , sua dottrina , qualità, e virtù.

lora era succeduto.

Regnava nel Trono Pontificale Gregorio Secondo, [b] Vir castus, divina Scriptura eruditus, sacundus loquela, & constans animo, Ecclesiasticarum rerum descensor, & contrariorum fortissimus impugnator. E certamente con ispecialissima providenza parve egli dato da Dio al Christianesimo in questi travagliosissimi tempi, quando richiedevasi nel Capo della Chiesa uno spirito invitto, una pazienza Apostolica, una fortezza insuperabile, congiunta con altrettanta cognizione della sua suprema autorità, quali cose tutte seppe maravigliosamente bene sar'egli risplendere tanto negli

# Prov. 10.

Capitolo III.

GREGORIO II.

hegli avvenimenti della Religione, quanto in quegli dello stato. A lui dunque il Patriarca San Germano con lunga lettera distese il lagrimevole ragguaglio dell'Editto publicato, della Imagine lacerata del Salvatore, della crudeltà usata contro i Dottori di quella Imperial Università, le massime di Leone, e la sua ostinazione in eseguirle, richiedendolo di provedi- Sue operazioni, e mento supremo, come supremo era il male, che sovrastava al Christianesidelle Imagini. mo. Rimale sensibilmente turbato San Gregorio alla nuova inaspettata di così esecrabili successi, e vivamente sentissi commosso contro Leone e per la malvaggità di lui propria, e per lo scandalo immenso, che ne ridondava alli Fedeli. Rilpole [a] al Patriarca in termini risolutissimi di non potersi a s. Grez. epis. 4. tollerare senza macchia della Fede cotanti eccessi, e perciò egli animollo dal canto suo ad ogni più pronta, e vigorosa resistenza. Quindi non parendogli di poter differire à un tanto sconcerto il consueto rimedio, che prescrive la Chiesa per togliere la estimazione, e'l seguito alle sentenze hereticali con la publica condannazione, l'istesso [b] anno convocati in Roma b Anno 726. [c] in forma di Sinodo molti Vescovi Occidentali, reintegrò, & approvò il Culto delle Sacre Imagini, dichiarandolo conforme agli antichiffimi riti c Baron. anuo 726. della Chiefa Cattolica, e condannò come Heretico, chiunque operasse di- num. 22. versamente, nominando espressamente nel Decreto Leone Conone Isaurico Imperadore. [d] Gregorius, qui tum Roma veteris Ecclesiam gubernabat, di-d Zonar in annal. ce Zonara, repudiata societate Prasidis nova Roma, Leonis scilicet Imperatoris, nec non eorum qui illum sequerentur, illos und cum Imperatore Synodico anathemate obstrinxit. Ed in fatti subito che si riseppe in Occidente la dichiarazione, che haveva fatto l'Imperadore in Costantinopoli nel Senato, el'enorme facrilegio da lui commesso contro la Santa Imagine del Popoli d'Occidente controle con Salvadore, Roma, e le altre Città d'Italia riconoscenti il di lui Imperio, tan-ne. to s'inhorridirono di un'atto così detestato, che tutte si sollevarono controlui, rinversandone le Imagini, che gli erano state inalzate, quando egli fu proclamato Imperadore, e conculcandole in vendetta della ingiuria, ch' egli haveva fatta a quella del Salvadore del Mondo; come fece trà gli altri Luitprando Rè de' Longobardi, il quale portò il risentimento eziandio affai più avanti. Poich' egli servendosi del presente pretesto per ingrandire il suo Stato, presentossi repentinamente sotto Ravenna, quale già tumultuava contro l'Esarco, che voleva eseguire gli ordini esecrandi di c Anast. in Greg. Leone, ed assediatala [e] per terra, e per mare, se ne rese Padrone in pochis- f. Paul. Diac. 1.6. fimi giorni, doppo di havere [f] sconfitta l' Armata Navale, che si era moscie di Leone concie di Leone consa per soccorrerla. Manisesto allora Gregorio la grandezza del suo animo, tro il Papa. ebench' egli fosse stato indegnissimamente trattato in alcune lettere, [g] in g Omnia hac hacui Leone l'haveva minacciato di deporlo dalla Sede, e di trasmetterlo in Greg. II. ad Lesquel medesimo esilio del Chersoneso, dove l'Imperador Costante haveva nem mox recitanrelegato Papa Martino, Che haverebbe mandato à levare dalla Chiesa di h Ita Traditio do-San Pietro la statua di bronzo, ch' era stata eretta al Santo Apostolo, quale cet apud Franc. presentemente [h] vedesi situata sotto l'arco della cupola presso la Conbro divertimenti
sessione di detto Santo, e Che in fine apparteneva à lui, come Imperadore, all'Anno Santo
l'essere anche Pontesice, & arbitro degli assari della Religione; tuttavia il Pietro. savio Pontefice sperando sempre, che Leone si sarebbe finalmente ravve- Moderazione di Gregoduto, fece ogni possibile sforzo per impedire una generale rivoluzione con-rio II. tro lui di tutta l'Italia; ed à tal' effetto egli passò [h] potentissimi ussicii h Greg. epist. a.t. con li Veneziani, affin di ristabilire l' Esarco in Ravenna, come quegli nevarum.

Sentimenti de'

pronta-

Secolo VIII. GREGORIO II.

prontamente secero, doppo havere ripresa la Città à forza d'armi con gloria immortale di quell' augusta Republica. Quindi credendo il Papa, che Leone sarebbe stato riconoscente di una mediazione cotanto considerabile, si pose à sollecitarlo più fortemente che mai, assine che abbandonasse la sua ingiusta impresa, e rientrasse nel suo dovere, contenendosi ne' limiti, che Dio gli havea prescritti, quando graziosamente gli diede l'Imperio. Mà inferocito più tosto, che ammollito il duro cuore di Leone dalle paterne rimostranze del paziente Pontesice, allora su, che Gregorio gliscrisse quelle due gran Lettere, che il Padre Frontone del Duca, celebre Theoco lopra il culto logo della Compagnia di Giesti, hà date alla publica luce, estratte dalla Libraria del Cardinal di Lorena Arcivescovo di Reims, che le havevaricevute tradotte da' Grecinella loro lingua, e che quell'erudito Religioso hà reso di nuovo Latine con dottissime osservazioni, la cui scrittura alquanto

prolissa sarà da noi riferita nel rapporto, che ne sacciamo.

Due celebri Lettere di S. Gregorio II.à Leone Ifauridelle Imagini .

> Itteras vestra à Deo custodita majestatis, ac fraternitatis per Augustalem Spatharo candidatu misas accepimus, imperante te, Indictione quartadecima, ipsius etiam 14. & 15. & 1. & 2. & 3. & 4. & 5. & 6. & 7. & 8. & 9. Indictionum acceptas epistolas tuas, in sancta Ecclesia repositas in limine Confessionis sancti & gloriosi ac Principis Apostolorum Petri diligenter servamus, ubi & Christi amantium prædecesorum tuorum, qui pie, utque Imperatorem Christianorum decet, observaturum te ac custoditurum in perpetuum omnes Sanctorum Patrum nostrorum & Doctorum admonitiones promisifi. In primis autem ac pracipue quod litteratua, & non aliena, sigillis Imperatoriis obsignata diligenter essent, & accurate intus subscriptiones per cinnabaria propria manu tua, ut mos est Imperatoribus subscribere, re-Etèque admodum ac religiose confessionem inculpata, & orthodoxa Fideinostræ edidisti, sed & scripsisti, eum, qui solvit, ac dissolvit terminos Patrum, execrandum effe. Cumque isthac accepissemus, gratiarum actionis hymnos Deo obtulimus, quod à Deo tibi plane donatum esset imperium. Et cum recte curreres, quis auribus tuis insonuit, & cor pervertit velut arcum pravum, & in ea [a] qua à tergo sunt respexisti? Decem annos Dei benignitate rectè ambulasti, neque sacrarum Imaginum mentionem fecisti: nunc autem eas dicis idolorum locum implere, atque illos, qui eas venerantur, idololatras ese; teque ad eas evertendas, penitusque destruendas convertisti: neque judicium Dei reformidasti, cum scandala in hominum corda nonfidelium modò, sed & infidelium ingruerent. Atqui denuntiat tibi Christus, [b] ut ne unum de pufillis scandalizes, & ob exiguum scandalum in ignem aternum immisum iri: at tu mundum totum scandalizasti, ut qui mortem nolis subire, atque infelicem rationem reddere? Scripsisti autem non esse manufacta veneranda, nec ullam effigiem ad similitudinem effictam, sicut dixit Deus, [c] neque in calo, neque in terra; & demonstra mihi quis tradiderit veneranda & adoranda esse manufacta, tum ego, Dei esse mandatum, fatebor. Quare però tanquam Imperator & caput Christianorum sapientes non percontatus es, qui experientia pollent, & ab ipsis edoceri potuisses, propter qua manufacta Deus bæc dixerit, priusquam confunderes & commisceres humiles populos, atque conturbares. Veruntamen Sanctos Patres nostres, ac doctores rejecisti, ac repudiasti, & foras amandasti, quibus manu propria scriptisque tuis te pariturum, eosque sequuturum promisisti. Scriptura nostra lux & salus nostra

sansti

a Ifal. 77.57.

B Lac. 17. 1.

C Exc. 20.

GREGORIO H.

fancti ac Deo pleni Patres, & Doctores nostri sunt; & hoc sex in Christo Synodi nobis tradiderunt, & tu corum testimonia non accipis. Necesse habemus crassa tibi & indocta scribere, ut indoctus es & crassus, sed revera tamen virtutem, ac veritatem Dei in se continent. Per Deum te obtestamur, ut arrogantiam deponas & superbiam, qua circumfluis, multaque cum humilitate sincerè nobis aures accomodes. Flectat animum tuum Deus ad veritatem sermonum suorum efficacitate. Propter idololatras enim, qui terram promissionis occupabant, verba faciebant; qui aurea, & argentea, ligneaque, & omnem creaturam adorabant, O volantes aves omnes, ac dicebant: Isti sunt diinostri, & alius Deus non est. Propter hac manufacta diaboli noxia & execranda dicebat Deus, ne ea adoraremus. Nam quia sunt manufacta quedam ad ministerium, & gloriam Dei, cum peculiarem populum suum Hebraorum sanctificatum introducere vellet, prout ante Deus Abraham, Isaac, & Jacob promiserat, se terram illis promissionis daturum, & possessores ac haredes possessionum idololatrarum illos redditurum, ac gentes illas concisurum, penitusque deleturum, quia terram & aerem iniquitate sua, quam perpetraverant, contaminarant, prædicebat Deus, ac præmuniebat populum suum, ne in eorum adorationes prolaberentur. In populo Ifraelitico viros duos felegit Deus, ac benedixit eos, & sanctificavit, ut opera manufacta fabricarentur, verum ad gloriam & ministerium Dei in monumentum generationum ipsorum; [a] Beseleel, inquam, & Ooliab ex prima Tribu Dan. Dixit Moysi [b] b Exo. 34. Deus: Pracide tabulas duas lapideas, & affer mihi: cumque pracidiset, advexit, & digito suo decem & vivifica, & immortalia verba scripsit Deus. Deinde fac [c] Cherubim & Seraphim, inquit Deus, & [d] fac mensam, c Exo.25. ac deaurato intus & foris, & arcam fac de lignis imputribilibus, & impone testimonia tua in arca in memoriale generationum vestrarum, hoc est tabulas, urnam, virgam, mannam. Sunt ne bæc figuræ, ac simulacra manufacta, an non? Veruntamen ad gloriam & ministerium Dei. Moyses ille magnus timore correptus cum figuram vellet & simulacrum intueri, ne forte erraret, orabat Deum dicens: Oftende mibi teipsum manifesto, ut videam te. Et respondit [ e ] Deus: Si videris me, morieris; sed ascende per foramen petra, & pi- . Exo. 31. debis posteriora mea. Ostendit ei Deus in visione mysterium à saculis absconditum, & agenerationibus. Verum nostrarum generationum atate in novissimis temporibus manifestum seipsum, & posteriora simul, & anteriora perfeete nobis ostendit. Cum verò genus hominum in perpetuum perire vidisset Deus figmenti sui misertus, Filium suum ante sacula genitum misit, & de calis descendens in ventrem Virginis Maria ingressus est, cum in ejus utero verum lumen eluxiset, & seminis loco lumen factum est caro, & in Jordane fluvio baptizatus est, & nos quoque baptizavit. Indiciorum nobis pignora dare capit, ne fallamur; & Hierosolymam ingressus, in canaculo sancta & gloriosa Sion in mystica cana sacrum nobis Corpus suum obtulit, & pretioso nos Sanguine suo potavit. Illic & pedes nostros lavit, & cum ipso bibimus & comedimus, & ipsum manus nostra contrectaverunt, & familiaris noster est factus, & manifestata nobis est veritas; & error, & caligo, qua circumfusi cramus, aufugit, & è medio sublata est, atque in omnem terram exivit sonus ejus, & in fines orbis terra verba ejus. Caperunt ab universo terrarum orbe homines velut aquilæ advolantes Hierosolymam venire, prout in Epangeliis dixit Dominus: [f] Ubi fuerit corpus, illic congregabuntur & f Matt. 240 aquila. Christus autem cadaper, aquila in sublime volantes religiosi sunt ho-

mines

Secolo VIII.

# Poftegufu venit, ut pingatur in Ec ti untur fub for majenioris, & lub

mines & Christi amantes: qui Dominum cum vidissent, prout viderant; spectandum ipsum proponentes depinxerunt: cum Stephanum Protomartyrem vidissent, prout viderant, spectandum ipsum proponentes depinxerunt: & ut uno perbo dicam, cum facies Martyrum, qui sanguinem pro Christo suderant, viaissent, depinxerunt: & his conspectis deinceps in toto terrarum Orbe homines, Diaboli adorationibus derelictis, has ehxibuerunt non latria, sed habitudine. Num tibi justum videtur Imperator, has imagines venerari, an erroris diabolici? Cum Hierofolymis ageret Christus, Abagarus, qui tum temporis dominabatur, & Rexerat Urbis Edessenorum, cum Christi miracula inaudiiset, epistolam scripsit ad Christum; qui manu sua responsum, & sacram gloriosamque faciem suam ad eum misit. Itaque ad illam non manufactam imaginem mitte, ac vide: congregantur illic Orientis turba populorum, & orant: & alie multe sunt tales manufacte, quas Christi amantes peregrinantium catus conservant, qui ad spectacula ejusmodi confluent, qua quotidie veneraris & circumspicis. Cur tandem Patrem Domini Jesu Chriclesse Deus Parer sti non oculis subjicimus ac pingimus? quoniam quis sit nonnovimus, Deique sorraussanctus natura spectanda proponinon potest, ac pingi. Quòd si eum intuiti essemus, ac protram alant, led nopissemus, prout Filium ejus, illum quoque spectandum proponere potuiscuti apparuisse im mus, ac pingere, ut & illius imaginem idolum appellares. Obtestamur te, tamquam fratres in Christo, ingredere rursum ad veritatem, unde exivisti; majenioris, O lun excute spiritus elatos, & pertinaciam tolle, atque ad omnes scribe quoquoquod enm deferi persum, eosque, quibus offendiculo suisti, erige, quosque excacasti: tametsi bitur, idem pin perjum, cojque, quious offendicuto juiju, erige, quojque excacajti: tametji gitur, cura fit ea. pra nimia tua stuviditate iliud pro nihilo habes. Novit Charitas Christi, dem ratio utrius quando Templum Sancti Principis Apostolorum Petri ingredimur, & Sancti o penneille : les pictam Imagmem contemplamur, compunctione percellimur, & instar imbris Baronius in rodio pluente cœlo lacryma nostra funduntur. Christus visum cacis restituit: Tu eos, qui rette videbant, excacasti, & obstaculo illis suisti, tametsi pro nibilo issud habes, & imperitos reddiaisti, restumque in hominum cursum interrupisti, ac precibus ipsos privasti, & vigiliarum loco, atque assiduitatis, & studierga Deum, in somnum, & dormitationem, & incuriam humiles populos devolvisti, ac pracipites egisti. Et dicis, nos lapides, & parietes, ac tabellas adorare. Nonitaest, ut dicis, Imperator; sed ut memoria nostra excitetur, & ut stolida, Gimperita, crasaque mens nostra erigatur, G in altum provehatur per vos, quorum hac nomina, & quorum appellationes, & quorum ha sunt imagines, & nontanguam Deos, ut tu inquis; absit: non enim spem in illis habemus; ac si quidem imago sit Domini, dicimus: Domine Jesu Christe Fili Dei succurre & salva nos. Sin autem Sancta Matris ejus, dicimus: Sancta Dei Genitrix Domini Mater intercede apud Filium tuum verum Deum nostrum, ut salvas facias animas nostias. Sin verò Martyris: Santte Stephane, qui pro Christo sangumem tuum sudisti, qui ut Protomartyr loquendi considentiam habes, intercede pro nobis. Et de quovis Martyre, qui passus est martyrium, itadicimus, tales per illos preces offerimus: nec ita est, uti dicis, Imperator, quasi Deos Martyres appellemus. Averte cogitationes tuas malas, te obtestor; & libera animam tuam à scandalis & execrationibus, quibus ab universo mundo incessoris, quandoquidem vel à puerulis parvis illuderis. Obito scholas corum, qui elementis imbuuntur, & dic: Ego sum eversor & persequutor imaginum. Et confestim tabellas suas in caput tuum projicient; quodque à sapientibus minime doceri potuisti, ab insipientibus edocebere. Sie ad nos scripsisti: [ a ] Ozias Rex Judagrum post annos octingentos serpentem aneum

Capitolo III.

ejeci. Verè & Ozias \* frater erat tuus, & eadem erat, qua tu, pertinacia præExistimo locum ditus, illiusque temporis Sacerdotibus vim afferebat, ut tu facis. Illum siqui-bunc depravatum dem serpentem sanctissicatus David una cum arca sancta in templum inve-co: nam mendax xit. Quid enim illud erat nisi consecratum à Deo aramentum, propter eos reperitur, signidem qui tum agri erant, & à serpentibus lass? ut populis demonstraretur is, qui chias suit, qui serprimo figmento à Deo formato Adamo & Here peccatum suggesserat, ipsum pentem aneum frein medelam peccatorum constituit. At tu, prout gloriaris, post annos demum dici a Gregorio octingentos benedictionem ex Ecclesiis ejecisti, ac Martyrum sanctificationem, Ezechiam que hic & sicuti recte initio confessus es, data opera, non ex aliqua necessitate; po- oria: sed biefice Gremò autem manu propria subscribens in caput tuum ipsorum execrationem divine Scripture detorsisti. Doluimus & nos, utpote qui facultatem & potestatem atque aucto- vio in promptu esritatem à Sancto Petro Principe Apostolorum habeamus, tibi pænam irrogare; set, nimirum fresed quoniam in te ipsum execrationem ingessisti, tibi habeto illam cum consilia-pentem aneum, riistuis, quos complecteris. Qualem quaso adificationem & cursum eorum, quod illi uti Deo quirecte currebant, irrupisti? Novit charitas Christi: Nos ipsi cum Ecclesiam sum. Ita Baron. ingredimur, & miraculorum Domini Jesu Christi picturas contemplamur, Epifol, & Sancta Matris ejus Dominum, Deumque nostrum lactantem in ulnis habentis, Angelosque circumstantes, ac ter sanctum hymnum canentes: non sine compunctione regredimur. Ecquis enim non compungitur, & luget similiter intuens & vasa lavacri, & Sacerdotes in orbem circumstantes, & mysticam canam, & cacorum illuminationem, & Lazari exsuscitationem, & leprosi, ac paralytici curationem, recubitus in herba, cophinos, sportas, & reliquias, Montis Thabor transfigurationem, crucifixionem Christi, sepulturam ejus, & Resurrectionem, sanctam Ascensionem, & Spiritus Sancti descensum? Quis picturam Abraha cernens, & gladium pueri cervicibus imminentem, non compungitur, & collacrymatur? & in universum omnes Domini passiones ? Expediret tibi, Imperator, duobus propositis, ut hareticus potiùs, quam persequutor, & eversor bistoriarum, & picturarum, imaginum & passionum Domini appellareris. Atqui malum est, minimèque commotum te hæreticum appellari: verum tibi ego referam, quam ob causam. \* Hæreticus qued nondum in notus dicitur, quando paucis est notus, & non multis: & difficilia sunt offendi- classem Hareticacula, sententiaque intricata, neque dijudicari facile possunt : itemque qui do- rum esfent consecti Etrmam spargunt, & qui humilitate præditinon sunt, ob imperitiam, atque idem ibidem. cacitatem ipsorum statim labuntur; neque tanti criminis illi sunt, quanti tu, damnandi. Tu ea qua cognita sunt, & spectata ut lumen, aperte insectatus es, & Ecclesias Dei denudasti : quas sancti Patres convestierant, & ornarant, tu spoliasti, atque denudasti; tametsi talem habebas Pontisicem, Dominum inquam Germanum fratrem nostrum & comministrum, cujus debebas tanquam patris at doctoris, & tanquam senioris, multaque resum cum Ecclesiasticarum, tum civilium experientia pollentis, consiliis obtemperare. Innum etenim agit hodie vir ille nonagesimum quintum, singulis Patriarchis, & Im- Hot eft ad Romaperatoribus inserviens : perpetuòque fuit occupatus, quòd utrisque rebus ge- num Pontificem rendis mirifice utilis, & aprus esset. Illum igitur omittens lateri tuo adjun- "na Gregorium, gerc, improbum illum Ephesium Apsimari filium, ejusque similes audisti. Cum enim Dominus Germanus, quique tum temporis Patriarcha erat dominus \* Gregorius, suggessissent, persuasissent que Constantino, Constantis silvo, Justiniani patri, ut Rom un adnos scriberet, sic interposito jure urando scripsit ad nos, Enobis um egit, ut ad universilem Synodum congregandam vivos utiles Tomo II. mitte-

tune existentem , ... longe post fex. om Synadum vixit, qui loquendi "olus alias sape · lu parus invini-

mitteremus: neque cum illis, inquit, tanquam Imperator sedebo, aut imperiose loquar; sed tanquam unus ex illis, & prout statuerint Pontifices, ego exequar; & eos, qui recte loquuntur, admittemus; eosque, qui male loquuntur, expellemus, & exiliis relegabimus. Si pater meus quidpiam ex intemerata, puraque Fide perverterit, ego primus illum anathematizabo. Tum nos Deo benevolente misimus : & cum pace sexta Synodus celebrata est. Scis, Imperator, sancta Ecclesia dogmatanon Imperatorum esse, sed Pontisicum, qui tutò asolent dogmata tradere. Idcircò Ecclesiis prapositi sunt Pontifices à reipublica negotiis abstinentes : & Imperatores ergo similiter ab Ecclesiasticis abstineant, & que sibi commissa sunt, capesant. Consilium autem commune Christi amantium Imperatorum, & piorum Pontisicum, consensusque virtus est una, quando cum pace, atque charitate res administrantur. Scripsisti, ut Concilium universale cogeretur: & nobis inutilis ea res visa est. Tu perseguutor es imaginum, & hostis contumeliosus, & eversor : cesa, & nobis hoc largire, ut taceas: tum Mundus pace perfruetur, & scandala cessabunt. Finge, nostibi paruisse, & ex universo terrarum Orbe Pontifices congregatos eße, Senatumque, ac Concilium consedisse: ubi est Christi amator, ac pius Imperator, qui de more in Senatu considere debet, & eos, qui recte loquuntur, munerari, eosque, qui aliena à veritate blaterant, amandare, cum tu Imperator vacilles, ac barbaros imiteris? Non animadvertis, bunc tuum conatum, quo adversus imagines insurrexisti, facinus ese turbulentum, & insolens, & superbum? Cum Ecclesia Dei alta pace fruerentur, tu pugnas, & odia, & scandala suscitasti. Cesa, & quiesce, tum synodo minime opus erit. Scribe ad omnes, & in quascunque regiones Orbis terrarum, quibus offendiculo fuisti, Germanum Patriarcham Constantinopolitanum, & Gregorium Papam Romanum circa imagines peccase, & nos ab hac cura quietum te prastabimus, ne peccatum aut lapsus ullus sit tuus, utpote qui à Deo potestatem, & cælestia, & terrena solvendi acceperimus? Testis est Deus, quascunque misisti ad nos epistolas, auribus, cordibusque Regum Occidentis obtulimus, pacem illorum tibi, ac benevolentiam conciliantes, teque laudantes, ac mirificè efferentes, prout te anteà conversantes intuebamur. Ideireò etiam Laurata tua \* Laurata dice- \* receperunt, ut Reges à Regibus honore affici convenit, idque, cum nonin dum inceptum boc, conatumque tuum, quo adversus imagines insurrexisti, audivissent: cum verò didicerunt, certioresque sunt facti te Jovinum Spatharo candidatum ad Calcopratia misise ad evertendum, & confringendum Salvatorem, qui appellatur Antiphoneta, ubi & miracula multa fiunt, inventæ sunt illic mulieres zelo succensa, & illarum amula, qua unguenta ferebant, que Spatharo candidatum orarunt: Ne, obsecramus, ne hoc facias, ajebant. Ille verò preces earum non admittens erecta scala conscendit : cumque ter securi faciem imaginis Salvatoris percussiset, hoc videntes mulieres, & iniquum illud facinus non ferentes, attracta scala fustibus concisum illic necarunt. Tum tu mali amulator missis satellitibus mulieres nescio quot illic occidisti, astantibus utilibus viris Romanis, & ex Francia, ex Vandalis, ex Mauritania, ex Gothia, & ut generatim dicam, ex toto interiori Occidente. Cum autem advenissent, & in suis Regionibus singuli juvenilia tua, puerilia-

que facta narrassent : tunc projecta Laurata tua conculcarunt, & faciem tuam conciderunt; ac delectu habito Longobardi, & Sarmata, caterique qui ad Septentrionem babitant, miseram Decapolim incursionibus infestarunt, ipsamque Metropolim Ravennam occuparunt, & ejectis Magistratibus tuis,

pro-

bantur imagines Imperatorum Provincias mitti folite.

Capitolo III.

proprios constituere Magistratus; & vicinas nobis sedes regias, ipsamque Romam sic tractare statuerunt, cum tu nos defendere minime possis. Et bac ob imprudentiam, ac stultitiam sustinuisti : at enim nos perterrefacis, aifque, Romam mittam, & imaginem Sansti Petri confringam, sed & Gregorium illing Pontificem vinctum adduci curabo, sicut Martinum Constans adduci just. Scire autem debes, ac pro certo habere, Pontifices, qui pro tempore Roma extiterint concilianda pacis causa, sedere tanquam parietem integerrimum, septumque medianum Orientis, & Occidentis, ac pacis arbitros, & moderatores esse: quique in hoc componenda pacis certamine desudarunt. Quod si nobis insolenter insultes, & minas intentes, non est nobis necesse tecum in certamen descendere. Ad quatuor & viginti stadia secedet in regionem Campania Romanus Pontifex: tum tu vade, ventos persequere. Pradecessor noster Martinus Pontifex ad pacem cohortans sedebat; idcirco malignus ille Constans de side Sancta Trinitatis malcsentiens, & Hareticis, Pontificibus proscriptis, adstipulans, Sergio, & Paulo, & Pyrrho, missis satellitibus rapuit illum, & Byzantium tyrannica violentia abduxit, multisque malis obsessum in exilium amandavit. Quin etiam Maximo Monacho, & hujus discipulo Anastasio mala multa exhibuit, & Lazicam in exilium misit . At Constans, qui eos relegarat, interfectus, & in peccato suo mortuus est. Nezeuxius enim, qui tum Comes obsequii ejus erat, ab Episcopis Sicilia certior factus hareticum eum ese, ipsum intus in Templo trucidavit, & in peccato suo interiit : beatum verò esse Martinum testatur Civitas Chersonis, in quam relegatus est, & Eosphori, totusque Septentrio, & Incola Septentrionis, qui ad monumentum ejus accurrunt, & curationes accipiunt. Atque utinam Dei munere nobis contingat, ut per Martini viam incedamus, tametsi ob plebis utilitatem vivere volumus, & supervivere, quandoquidem Occidens universus ad humilitatem nostram convertitoculos : ac licettales non simus nos, illi tamen magnoperè nobis confidunt, & in eum, cujus denuntias te imaginem eversurum, \* atque deleturum, Sancti scilicet Petri, quem omnia Occi- Questa si suppo-dentis Regna velut Deum terrestrem habent. Quòd si hoc velis experiri, plane Bronzo di S. Pieparati sunt Occidentales ulcisci etiam Orientales, quos injuriis affecisti. Ve- tro, di cui si è parrumtamen per Dominum te obsecramus, à juvenilibus, ac puerilibus sactis avertere. Scis, Romam ulcisci Imperium tuum non posse, nisi forte solam urbem propter adjacens illi mare, ac navigia. Ut enim ante diximus, si ad quatuor, & viginti stadia Roma fuerit egresus Papa, nihil tuas minas extimescit. Unum est, quod nos male habet, quod agrestes, & barbari mansueti fiant, & tu mansuetus contra agrestis, & ferus. Totus Occidens Sancto Principi Apostolorum Fidei fructus offert. Quòd si quospiam ad evertendam imaginem miseris Sancti Petri, vide, protestamur tibi, innocentes sumus à sanguine, quem fusuri sunt; verum in cervices tuas, & in caput tuum ista recident. Nuper siquidem ab interiori Occidente preces illius, quem Septetum appellant, accepimus, qui vultum expetit nostrum Dei gratia, & ut ad impartiendum ei sanctum baptisma illuc proficiscamur : ac ne socordia, negligentiaque nostræ ratio nobis reddenda sit, ad iter nos accingimus. Deus autem timorem fuum in cor tuum immittat, & te ad veritatem convertat ab iis, que in mundum perperam invexisti, tuasque litteras quam primum accipiam, qua nobis tuam annuntient conversionem. At is, qui de calis descendit Deus, & in uterum Sacra Virgmis Dei Genitricis propter nostram salutem intravit, inhabitet in corde tuo, citòque abigat cos, qui te inhabitant, & scandala inve-

Secolo VIII.

CREGORIO II.

hunt, pacemque cunctorum Christianorum Ecclesiis largiaiur in sacula saculorum, Amen.

a Seconda lettera di S. Gregorio II. all'ImperadorLeone Manrico.

A Ccepimus vestri à Deo [a] conservati Imperii, atque in Christo fraternita. A tis litteras per Rufinum Legatum vestrum delatas : meque prorsus vita mea taduit, quod sententiam non mutaris, sed in eisdem malis perseveres, necea, que Christi sunt, sapias, ut sanctos, ac celebres miraculorum effectores Patres nostros, ac Doctores secteris, & imiteris. Neque però simpliciter doctores peregrinos profero, sed eos tantum qui ex urbe, ac regione tua prodierunt. Num sapientiores sunt Gregorio miraculorum effectore, Gregorio Nysseno, Gregorio Theologo, Basilio Cappadocia, & Joanne Chrysostomo ? Ne infinita millia Sanctorum illis similium, ac Deo plenorum Patrum, Doctorumque nostrorum commemorem. Sed obsecutus es pervicaci animo tuo, ac domesticis perturbationibus, & scripsisti: Imperator sum, & Sacerdos. Enimverò qui ante te fuerunt Imperatores, hoc opere, ac sermone demonstrarunt, qui condiderunt, & curam gesserunt Ecclesiarum und cum Pontificibus cupiditate, zeloque incensi, rectaque fidei veritatem pervestigantes, Constantinus Magnus, Theodosius Magnus, Valentinianus Magnus, & Constantinus Justiniani pater, qui sexta Synodo interfuit. Imperatores isti religiose imperarunt, & cum Pontificibus uno consilio, ac sententia Synodos congregantes, atque veritatem dogmatum perquirentes, sanctas Ecclesias constituerunt, & Mie Sacerdotes ornarunt. Hi sunt \* Sacerdotes, & Imperatores, qui id opere demonstrain peratores hos ornatum. It junt saccravites, o imperatores, qui ta opere aemonfra-nomirat, quod zelo runt: tu verò ex quo Imperium occupasti, desinitiones Patrum perpetud non Sacerdotali insur- custodisti, sed cum sanctas Ecclesias simbriatis aureis vestibus convestitas, & trareticos. Cate- variegatas invenisses, eas ornatu privasti, atque vastasti. Quid enim nostra cum idem auttor sunt Ecclesia ? nonne res manufacta, lapides, ligna, palea, lutum, & calx? monfrat, absur- perum picturis, historiisque miraculorum à Sanctis editorum, & Christi Pasdum esse, ut impe- sionum, ac sanctæ gloriosæ Matris ipsius, Sanctorum que Apostolorum exor-ratores immissee sionum; ac sanctæ gloriosæ Matris ipsius, Sanctorum que Apostolorum exor-ant se Fidei dog- natæ sunt: & in historias, ac picturas homines facultates suas insumunt, & matibus deciden- pueros parvulos nuper baptizatos in ulnis suis tenentes, itemque florentes ata-Sacredotem te juvenes, & ex gentibus diversis profectos viri, ac mulieres, indicatis digito historiis, eos adificant, eorumque mentes, & corda sursum ad Deum erigunt. At tu ab his abstinere jussos humiles populos in otiosis sermonibus, nugis, citharis, crepitaculis, tibiis, & tricis occupasti, & pro gratiarum actione, ac celebratione ad fabulas illos traduxisti : hareditatem cum illis habeto, & cum iis qui mutilia fabulantur, & inscitias blaterant. Audi bumilitatem nostram, Imperator; cessa, & sanctam Ecclesiam sequere, prout invenisti . atque accepisti. Non sunt Imperatorum dogmata, sed Pontificum : [b] quoniam Christi sensum nos habemus; alia est Ecclesiasticarum constitutionum institutio, & alius sensus sacularium in administrationibus saculi. Militarem, ac ineptum quem habes sensum & crassum, in spiritualibus dogmatum administrationibus habere non potes. Et ecce tibi palatii, & Ecclesiarum scribo discrimen, Imperatorum & Pontificum : agnosce illud, & salvare, nec contentiosus esto. Si quis à te regia indumenta, purpuram, diadema capitis, trabeam abstulerit, & obsequii ordines : futurum est, ut ab hominibus turpis, deformis, & abjectus habearis : quem in statum Ecclesias redegisti? quod enim ipse non habes, sanctas Ecclesias ornatu privasti, deformesque reddidisti. Nam quemadmodum Pontifex introspiciendi in Palatium potestatem non habet, ac dignitates regias deferendi, sic neque Imperator in Ecclesias intro-

sanium fredit.

b E. Cor. 7.

bola sanctorum mysteriorum administrandi, sed neque participandi, absque opera Sacerdotis. (Quali parole un moderno [a] Autore si è compiacinto

timento habbia stabilito, Se essere inferiore all' Imperadore, ed esso non haver facoltà alcuna sopra li Regni. Ma meritevolmente vien' egliripigliato

GREGORIO

a Maimbourgh. Hift. Iconoct. lib.1. di estorcere in senso non proprio, cioè che Gregorio II. con il riferito sen-

da un Historico [b] più moderno, epiù Cattolico di lui, allor quando ri- b Bartagl. in Conbattendo con le medesime di lui armi l'opposta calunnia, soggiunge, Non cil. 2. Nican, post

si ricordal'Autore sudetto, che altrove egliscrive nella istessa Historia [c] anteced. n. 5. degl'Iconoclasti, che il Pontefice Romano senza dirlo si diportò da vero pag. 148. 149. Superiore, e Giudice contro l'Imperador Greco, quando egli rapporta converità, che riconosciuto per Heretico Leone Isaurico, lo scommunicò, ed ordinò a' Popoli, à Roma, ed al resto della Italia di non riconoscerlo, & ubidirlo più come Principe, e dinon pagargli più tributi? Il che non poteva mai farsi da chi non è Superiore, e non hà podestà giurisdizionale. Così il Battaglini contro il Maimbourg.) [d] Sed unu squi sque nostrum, in qua vocatione vocatus est à Deo, in ea maneat. Vides, Imperator, Pontisi-Greg. II. cum, & Imperatorum discrimen? Si quispiam te offenderit, domum ejus publicas, & spolias, solam illivitam relinquens, tandemque illum etiam vel su-. spendio necas, vel capite truncas, vel relegas, eumque longe à liberis, & ab omnibus cognatis, & amicis suis amandas. Pontifices non ita; sed ubi peccarit quis, & confessus fuerit, suspendii, vel amputationis capitis loco Euangelium, & crucem ejus cervicibus circumponunt, eumque tanquam in carcereni in secretaria, sacrorumque vasorum araria consiciunt, in Ecclesia Diaconia, & in Catechumena ablegant, ac visceribus eorum jejunium, oculisque vigilias, & laudationem ejus ori indicunt. Cumque probè castigarint, probèque same afflixerint, tum pretiosum illi Domini Corpus impartiunt, & santo illum Sanquine potant : & cum illum vas electionis restituerint, ac immunem peccati, sic ad Dominum, purum, insontemque transmittunt. Vides, Imperator, Ecclesiarum, Imperiorumque discrimen? Imperatores, qui piè, & in Christo pixerunt, Ecclesiarum Pontificibus obedire minime recusarunt, nec eos pexarunt: tu verò, Imperator, cum transgressus fueris, ac perversus evaseris, & manu propria subscripseris, te ipsum subjiciens, & confessus sueris, eum, qui terminos Patrum tollit, execrabilem esse; in hoc proprio judicio condemnatus es, ac Spiritum Sanctum à te alienasti. Persequeris nos, ac tyrannice vexas, militari, carnalique manu. Nos inermes, ac nudi, qui terrenos, ac carnales exercitus non habemus, inpocamus Principem exercitus omnis creaturæ sedentem in Calis, Christum, qui est super omnes exercitus supernarum virtutum, ut immittat tibi damonem, sicut ait Apostolus, [e] tradere ejusmodi e 1. Cor. 5. satana in interitum carnis, ut spiritus salvus sit. Vides, Imperator, quo impudentia, atque inhumanitatis te ipsum provexeris? Animam tuam inbarathra, & prærupta loca præcipitem egisti, quòd humiliari nolueris, duramque cervicem tuam submittere. Nam ubi praclara commonitione adhibita, & doctrina, Pontifices Deo exibuerint Imperatores irreprehensibiles, & mundos à peccatis, ac delictis: magnam apud Deum laudem, & gloriam obvinent m sanctam Resurrectionem magnam, quo tempore res nostras occultas, opera nostra in lucem prolaturus est in confessionem nostram coram Angelis suis. Verò futurum est, ut nos humiles erubescamus, quòd te propter mobedienziam tuam lucrati non fuerimus, cum illi, qui ante nos fuerunt Pontifices, eos Tomo II.

Secolo VIII.

qui suis temporibus imperarunt, Deo obtulerint; quod nobis humilibus pudorem incutiet, qui temporum nostrorum Imperatorem non offeramus gloriosum, & celebrem, sed ignominiosum, & adulterinum. Eccenunc quoque te hortamur, panitentiam age, & convertere, atque ad veritatem ingredere : sicut invenifti, & accepifti, custodi, honore affice, & glorifica Sanctos, & gloriosos Patres nostros, ac Doctores, qui cacitatem à cordibus, oculisque nostris secundum Deum dispulerunt, eisque visum restituerunt. At enim scripsisti : Qui fit, ut in sex Conciliis de imaginibus nibil sit dictum ? Enimperò, Imperator, ne de pane quidem, & aqua dictum est quidquam, sit ne comedendum, an non comedendum; bibendum, an non bibendum; quandoquidem hac antiquitus, & à principio ad vita humana conservationem habes tradita : sic etiam imagines traditæ fuerant, ipsique Pontifices imagines ad Concilia deferebant, nec ullus ex Christi amantibus, ac religiosis hominibus iter peragens, absque imaginibus peregrinationes obibat, utpotè qui pirtute præditi, atque apud Deum probiesent. Hortamurte, ut sis Pontifex, & Imperator, prout ante scripsisti. Quod si te pudeat, hoc tibi ipsi tanquam Imperatori tribuere: ad regiones omnes, quibus scandalo fuisti, scribe, Gregorium Papam Romanum circa imagines errare, itemque Germanum Constantinopolitanum Patriarcham; 🎸 nos culpam peccatirecipimus, utpotè qui potestatem à Domino acceperimus, & auctoritatem terrena, calestiaque solvendi, ac ligandi; teque ab hac cura quietum prastabimus. Neque voluisti, neque vis: nos, ut rationem Christo Domino reddituri, monita, atque documenta tibi adhibuimus, prout à Domino edocti sumus: at tu refugisti, atque obedire nobis humilibus recusasti, simulque Germano Præsuli, & sanctis, atque gloriosis miraculorum effectoribus, & doctoribus Patribus nostris, & secutus perversos, pravosque dogmatum magistros, qui à veritate aberrant. Habeto partem cum illis: nos, prout antè scripsimus tibi, viam ingredimur Dei benignitate in extremas Occidentis regiones versus illos, qui sanctum baptisma esslagitant. Cum enimilluc Episcopos misissem, & sancta Ecclesia nostra Clericos, nondum adducti sunt, ut capita sua inclinarent, & baptizarentur eorum Principes, quod exoptent, ut eorum sim susceptor. Hac de causa nos ad viam Dei benignitate accingimus, ne forte damnationis, & incuriæ nostræ rationem reddamus. Det tibi Deus prudentiam, ac pænitentiam, ut ad veritatem convertaris, à qua descivisti; rursusque restituat humilibus populis in unum pastorem Christum, & in unum ovile Orthodoxarum Ecclesiarum, ac Prasulum, & pacem Dominus Deus noster prabeat universo terrarum orbi nunc, & semper, & in sacula saculorum, Amen. Così con formidabile dettatura scrivevano allora i Papi di quel tempo à i primi Imperadori del Mondo.

a Eccl. 22. Prigionia de' Lenum. 32.

Ma cum dormiente [a] loquitur, qui enarrat stulto sapientiam: conciosiacosache li Legati, che queste lettere portarono, surono [b] vitupero-B Rayon. anno 726. samente villaneggiati, & astretti à terminar la loro vita in oscurissimo carcere, senza convenienza di rispetto, esenza rispetto al diritto commune dell'humano commercio: anzi aggiungendo ai maltrattamenti de'Legati una estrema ingratitudine verso il suo benefattore, risolvè di trovar modo di liberarsi ancora dal Pontefice, la cui inconcussa costanza gli era divenue Anast. Bibl. in ta insopportabile. A tal fine egli ordinò [c] molte congiure in Roma trà alcuni suoi Ufficiali, & alcuni Ministri medesimi di Gregorio, astin ch' eglichinate contro il no ò l'uccidessero, ò lo facessero prigione, per haver quindi esso la con-

Papa.

giuntura, e'Imodo di sollevare al Pontificato altro Soggetto più conface-

Capitolo III.

GREGORIO H.

vole alle sue scelerate intenzioni. Mà Dio, che proteggeva il suo Servo, animò li Romani alla di lui difesa, e le mosse prattiche ò svanirono nel trattato, ò surono represse dalla forza con il supplicio de' complici, e con horrore, e vituperio della fama di Cesare, che si accrebbe l'indignazione degl'stalianicon il seguente satto, che avvenne. Havendo ei ben conosciuto il sinistro effetto, che haveano sortito gli ordinati tradimenti, lasciossi talmente trasportare dall' impegno, che senza considerare, che l'autorità disarmata di forzepoco, ò nulla giova à sostener la maestà, e riverenza de' Regii Bandimenti, comandò al suo Esarco di sar publicare in Roma, ed in tutte le Città dell' Imperio in Italia l'Editto, in cui egl' contro le Imagini publicato in imponeva, che si togliessero dalle Chiese le Imagini, perch' esse rap- Italia. presentavano una specie d' Idolatria, promettendo ogni favore al Papa, se obbedisse, & al contrario dichiarandolo reo, e decaduto dal Pontificato, ogni qualunque volta contradicesse; [a] Jussionibus missis, a Idem ibid. dice Anastasio, decreverat Imperator, ut in nulla Ecclesia Imago cujuslibet Santti, aut Martyris, aut Angeli haberetur (maledicta enim omnia asserebat ) ac si acquiesceret Pontisex , gratiam Imperatoris haberet , & si hoc Resistenza degl' fieri præpediret, à suo gradu decederet. Non si vidde mai più pronta, nè voluzione. più generale, nè meglio concertata rivoluzione di quella, che universalmente si fece, e principalmente in Roma, subito che su publicato tal' Editto. Poiche vedendo Gregorio, che Leone non offervava alcuna mifura nel male, nè mostravasi solamente offeso di lui, mà eziandio della medesima Religione Cattolica, ch'ei apertamente attaccava, impiegò allora tutta l'autorità Pontificia, e le armi spirituali del suo Ministerio per fermare il corso di cotanta empietà, & impedire che un sì detestabile Editto non fosse ricevuto nell' Italia. Egli adunque scommunico [b] allora b Anast. Biblioth. folamente l'Efarco, e tutti li complici, e poi mandò lettere Apoltoliche alli Veneziani, al Rè de' Longobardi, e loro Duchi, e alle Città dell' Imperio, nelle quali esortava [c] tutti à restare immobili nella Fede Cattoli- c 1bidem. ca, & ad opporfi con le loro forze alla esecuzione dell'Editto. Queste lettere fecero tanta impressione neglianimi, che tuttili Popoli d'Italia benche dipartiti differenti, Veneziani, Romani, e Longobardi, composero un solo Corpo animato da un medesimo spirito, per disendere la Fede Cattolica, e la vita del Papa, protestando tutt'insieme di volerla conservare con la perdita della loro propria per causa cotanto nobile, e gloriosa. Mà come ch'è difficilissimo nel calore di un primo moto il conservare le giuste misure anche nel bene, così facilmente avvenne, che que' Popoli non si contenessero ne' limiti di una legitima difesa. Imperoche non solamente i Romani, e quelli della Pentapoli, che hoggi dicesi Marca di Ancona, presero le armi, e si unirono alli Veneziani; ma portando il loro zelo più avanti di quello, che pretendeva il Papa, scossero apertamente il giogo, e calpestandone le imagini, ed esecrandone il nome, si scelsero di propria autorità auovi Magistrati per governarsi nell'interregno, ch'essi pretendevano succedito, determinando eziandio di creare con l'arme alla mano un'altro Imperadore, e di condurlo à Costantinopoli per metterlo in luogo di quello, che di Protettore della Chiefa n'era divenuto Perfecutore, Tiranno, & Heresiarca. Mail Papa, che sperava sempre la conversione di questo miserabile Principe, non potendo approvare affatto cotal'intrapre-sa, vi sè così sorte [d] opposizione, ch' ella non hebbe alcun'essetto, benche suit. Longo

Secolo VIII GREGORIO 360

a Anaft. Biblioth. in Greg. II.

restassero sempre risolutissimi li Popoli di rinunciare alla dominazione di Leone, se Leone non rinunciava alla Heresia degl'Iconoclasti; [a] Niss Populos Italia prohibuiset Pontifex, dice Anastasio diligentissimo annotatore de Papi, Imperatorem super se constituere fuissent aggressi. Cognita ergo Imperatoris nequitia, omnis Italia consilium iniit, ut sibi eligerent Imperatorem, & ducerent Constantinopolim. Sed compescuit tale consilium Pontifex, sperans conversionem Principis. Ma quel tanto, che agl' Italiani difsuase allora Gregorio, segui poscia in altro più confacevole tempo; e la loro ribellione fosse volontaria rivoluzione de' Popoli, ò più alta mosfa di Dio, che volle smembrare da' Greci sì nobil parte d'Imperio, e punire que' Cefari delle loro perpetue Herefie con trasportare ad altre Nazioni la Monarchia, certo si è, che poco tempo trascorse, che successero accidenti tali, che terminarono finalmente di rovinare le cose dell'Imperadore in Occidente. [b] Ipsis interea diebus, soggiunge l'allegato Historico, Exhilaratus Neapolis Dux, deceptus diabolica instigatione ni in Italia, e cum suo filio Andriano Campania partes tenuit, seducens populum, ut obe-nuove congiure cum suo filio Andriano Campania partes tenuit, seducens populum, ut obe-contro il Papa diret Imperatori, & occideret Pontiscem. Tunc Romani omnes eum insequuti comprehenderunt, & cum suo filio occiderunt, post hac & Petrum Ducem, dicentes turbati, quod contra Pontificem quoque scripsisset. Igitur difsensione facta in partibus Ravenna, alii consentientes pravitati Imperatoris, alii cum Pontifice, & ejus Fidelibus tenentes, inter eos contentione mota, Paulum Patricium Exarchum occiderunt. Longobardis verò Amiliæ Castra, Moncella, Venafrum cum suis oppidis, Buxo, Pentapolis quoque cum Auximana Cipitate se tradiderunt. Gran documento per li Principi, che pretendono di alterare ne' loro Stati lo stato antico della vera Re-

b Idem ibid. Nuove rivoluzio-

c Idem ibida

A Idem ibida

ligione; essendo che ciò eseguire non puossi, senza dare scosse violentissime à i loro Regni, de' quali ella è il fondamento. [c] Post aliquod verò tempus, replica Anastasio nuovi horribili tradimenti contro la persona di Gregorio, Eutychium Patricium Eunuchum, qui dudum Exarchus fuerat, Neapolim Imperator misit, ut illud quod Exarchus Paulus, Spatharii quoque, & cateri malorum consiliatores facere nequiverunt, ille perficeret ; sed nec sic , jubente Deo , latuit miserabilis dolus ; sed claruit cunctis pessimum consilium, quo Christi violare conabatur Ecclesias, & perdere cun-Hos, & diripere omnia loca. Cumque mitteret hominem proprium Romam cum scriptis suis, in quibus continebatur, ut Pontifex occideretur cum Optimatibus Romanis; agnita crudelissima insania, protinus ipsum Patricium missum occidere voluerunt, nisi defensio Pontificis nimia prapediset. Verum eundem anathematizarunt Eutychium Exarchum, seseque magni cum parvis constringentes sacramento, nunquam Pontificem Christiana fidei zelotem, & Ecclesiarum defensorem permittere necari, aut amoveri, sed mori essent pro salute illius omnes parati. Dai tradimenti, e congiure passo Leone alle fraudi, ricorrendo all'arte indegna di subornare gli Amiciper rendere imbelle il Pontefice alla propria difesa: [d] Munera tunc hinc inde Ducibus Longobardorum sunt missa, & Regi, pollicens plurima, ut à juvamine desisterent Pontificis, per suos Legatos Patricius ille suadebat. Qui ex scriptis detestandam viri dolositatem despicientes, una se, quasi fratres, catena fidei constrinxerunt Romani, atque Longobardi, desiderantes cuncti mortem pro defensione Pontificis sustinere gloriosam, nunquam illum passuri perferre molestiam, pro side vera, & Christianorum certantes salure. Mà troppo

Capitolo III.

deprecabatur; speque ista manebat semper fultus plus, quam ab hominibus. Gratias tamen voluntati populi referens pro mentis proposito, blando omnes

361

troppo fortemente armossi il Santo Padre contro gl'insulti intollerabili di questo perfido Imperadore, [a] His ita se habentibus, sogginnge Anastasio, a Idem ibidem. elegit majus prasidium Pater ille, pauperibus distribuere largissima manu, Santici di qua reperiebat, incumbens orationibus, jejuniis, litaniis, Deum quotidie

GREGORIO

H.

sermone, ut bonis in Deum proficerent actibus, & fide persisterent, rogabat: In ne desisterent ab amore, I fide Romani Imperii admonebat. Sic cunctorum corda molliebat, & dolores continuos mitigabat. Caduto dunque Leone dall'aspettazione de'suoi sacrileghi attentati, ne intraprese uno nuovo, che giudicò il più potente di tutti, mà che per providenza del Cielo ridondò tutto ingloria egregia del Pontefice, e in somma venerazione delle Sacre Imagini, e della Chiesa di Dio. Impiegò egli dunque tutta la sua destrezza, epolitica per istaccar Luitprando Rè de Longobardi dall'interesse del Pontefice, e de'Romani, per impegnarlo ne'suoi. Era [b] senza dubio b Paul. Diac. de Luitprando uno de' Principi più compiti del suo tempo, in tutte le sorti di gestis Lon-ob. lib. perfezioni desiderabili in un Rè oper la Pace, oper la Guerra, e commendabilissimo tanto per i suoi proprii costumi, quanto per i vantaggi della Luitprando Lon-Religione, al cui fine egli haveva fondati molti Monasterii, & inalzati pa- govardo assedia che vien recchi Tempii, frà quali si annovera quello superbissimo di Pavia, ove ha- miracolosamente veva fatto riporre il Corpo di S. Agostino, riscattato da lui a prezzo di oro liberata dal Papa. dalle mani de Saracini, che havevano invafa, e foggiogata la Sardegna. Mà non ottanti tutte queste belle qualità, ch'egli possedeva, negar non si può, che quando gii si presentava l'occasione d'ingrandirsi, la politica non gli sacesse molte volte preserir il suo utile à tutte le considerazioni della giustizia, della buona fede, della honestà civile, & eziandio della Religione. Leone ch'era altrettanto politico, e che conosceva il debole de'Principi, attaccò Luitprando da questa parte, e vi secetanta breccia, che finalmente lo vinfe, piegandolo a suoi voleri. [c] Gli sè rappresentare dal Patrizio Eutychio, c Anast. Bibl.in che Cesare offeriva à lui tutte le sue sorze, acciò unite con quelle de' Lon- Greg. 11. gobardi elieno si portassero a'danni delli Duchi di Benevento, e di Spoleti, che si erano à lui ribellati; mà che quindi poi unitamente ancora le medesi-

me armi si volgessero contro i Romani, si per soggiogarli alla ubbidienza di Cesare, come per prendere rigorosa vendetta della persona medesima del Papa. Acconsenti subito l'incauto Rèalle lusinghe Imperiali, e con subitanea incursione occupati facilmente gli stati del Duca Spoletino, e Beneventano, porto quindi velocemente il suo Esercito all'assedio di Roma, accam-

Chiefa di S. Pierro in faccia al noto Castello di S. Angelo. La risoluzione, che prele S. Gregorio in quel grand' emergente, siì la medesima, che have-

humano cimore, armato solo dise medesimo, e dell'augusto carattere del luo Supremo Pontificato, presentoglisi avanti il Pontesice, eique prasentatus, studuit (ut potuit) Regis mollire animum commonitione pia. Anastalio, che questo gran fatto racconta, lascia la considerazione al Lettore, di quanta efficacia fossero le di lui parole; e solamente vuole, che si comprenda dagli

pandolo [d] nelle Praterie di Nerone, quali si stendono trà il Tevere, ela d Idem ibidem.

va gia prima ispirata Dio a S. Leone [e] contro Attila, e Genserico, con e Vedi il Fontissii medeimi effetti di miracolosa assistenza del potentissimo suo braccio. cato di Leone to. 1. Concionacosache senza consulto di prudenza humana, e senza ritegno di pag. 545. 547-

effetti, che elleno fecero, i quali furono miracolofi, e stupendi. Essendo ch'

Secolo VIII. GREGORIO 362

a Idem ibidem .

egli soggiunge, che rimanesse talmente tocco Luitprando dalla Maestà del Pontefice, e dalla forza delle dilui ammonizioni, [a] ut Rex se prosterneret ejus pedibus, & promitteret, nulli inferre lasionem. Atque sic ad tantam compunctionem ipse piis monitis flexus est, ut, queis fuerat indutus, arma exueret, & ante Corpus Apostoli poneret, mantum, armillam, baltheum, spatham, atque ensem deauratum, nec non coronam auream, & crucem argenteam. Post orationem factam obsecravit Pontificem, ut memoratum Exarchum ad pacis concordiam suscipere dignaretur, quod & factum eft, & sic recessit, Rege declinante à malis, quibus inierat confilium cum Exarcho. Così Anastasio. E perche Gregorio sperava sempre, che Leone haverebbe un giorno riconosciuti li suoi errori, per questo capo acconsenti volentieri alla riconciliazione con l'Esarco, e paternamente sece ognissorzo per rivocare i popoli dalla ribellione, e conservare le miserabili reliquie dell'Imperio Romano in Italia. Al quale effetto [b] egli mostrò eziandio la grandezza del suo animo, unendo le sue genti d'arme con quelle dell'Esarco contro un'impostore, che sacevasi chiamar Tiberio, e che dicevasi della stirpe degl' Imperadori, con haver selicemente sedotti alcunipopoli della Toscana, che lo proclamarono Augusto. Ma sii questo falso Tiberio per opera del Papa, e dell'Esarco assediato, e preso in un Castello, d'onde su mandata la di lui testa à Leone.

c Idem ibidem . Nuove crudeltà di Leone, & in-Imagini .

b Idem ibidem .

d Idem ibidem .

Queste autentiche testimonianze di Apostolica sosferenza dovevano ammollire l'indurato cuore di Leone, e distorlo dall'impegno malamente preso del suo peccato. [c] Ma post hac, soggiunge Anastasio, claruit Imperatoris malitia, qua prosequebatur Pontificem; e perch' egli non potè cendio di tutte le mai offendere lui, ch'era il capo della Chiesa, precipitò contutto il suo sdegno contro il corpo Cattolico di Costantinopoli, ponendo il colmo alli suoi precedenti delitti con un' horrendo sacrilegio, che riempi tutta la Città di sangue, e di spavento. Percioche [d] sece cancellare quante Imagini sacre si vedevano nelle Chiese, evolle, che se ne rimbiancassero le mura, per abolirne affatto ogni vestigio. Quindi egli publicò un bandimento, in cui inginngeva à tutti gli habitanti di Costantinopoli, principalmente à quei, che havevano cura delle Chiese, di riporre nelle mani de' suoi Ufficiali tutte le Imagini di Giesù Christo, della Beatissima Vergine, e de'Santi, accioch'esso potesse in un momento purgare la Città dalla Idolatria, con farle tutte abbruciare nel mezzo delle Piazze. Quest' ordine, che cagionò fra Cattolici un'horribile costernazione, su eseguito con estremorigore. Li Ministri, e soldati Imperiali correvano come altrettante furie per le Chiese, e per le case; onde i più timidi per il timore della morte presente erano sorzati à consegnare le Imagini, ad altri erano elleno rapite à viva sorza, e quei che hebbero cuore diresistere, surono trucidati con horrendo spettacolo d'incissone di membra, e laceramento di corpo, assine di sar perdere anche à i risoluti il pensiere di opporsi vanamente à quello, che non potevano impedire. [e] Et quia plerique, dice l'Historico, in ejusdem Civitatis populo tale scelus fieri præpediebant, aliquanti capite truncati, alii parte corporis abscissi pænam pertulerunt. Di maniera che que' furiosi Ministri, havendo superata per quelle terribili vie tutta la refistenza di quel povero popolo, fecero nel mezzo della gran Piazza di Costantinopoli una gran pira delle Imagini del Salvadore del Mondo, della Vergine sua Madre, e de' Santi, e vi accesero il suoco, riducendole in cene-

re, e

e Idem ibidem .

re, e vomitando contro di esse mille esecrande bestemmie, mentre il popolo struggevasi in lagrime, & alzava al Cielo lamentevoli strida, per domandar'à Dio vendetta di cotanto abominevole sacrilegio. Ed allora forse avvenne, come con buone congetture provasi da un erudito [a] Scrittore, a Bened. Milling che secretamente da' Cattolici di Costantinopoli sosse trassugata a Romala dell' Orator. di S. Lorenzo nel Latecelebre Imagine [b] Achiropæta Camulianese, così nominata da Camulia-rano c. 2. n. 68. no Terra della Cappadocia, rappresentante il Salvadore del Mondo, che bello verbum siadoravasi [c] con particolar culto di divozione in quella Città, e che si poi manu satta. riposta in Roma dentro l'Oratorio di S. Lorenzo presso il Laterano, presen-cum notis Sirleti temente detto il Santta Santtorum. Vi è però [d] chì dice, e ricava il det-dieg. & 11. Auto da due [e] manoscritti Greci, ripieni di molte inverisimilitudini, che gusti di Auster Rome S.Germano doppo una lunga refistenza fatta à Leone, costretto finalmente Ethnico-Sacra, & à cedere al tempo, e à partirsene dalla sua Chiesa, portasse seco due Ima-Martinelli nella gini, l'una della Madre di Dio, el'altra del Salvadore, e che giunto al Por- ta giornata 5, to di Amanzio, che presentemente dicesi Sidarà, facesse un forame pres- bliothec. Vaticana so la mano destra del Salvadore, & un'altro sopra il Capo della Santissima n.375. 6 1147. Vergine, eriponendo in esse due lettere di ragguaglio al Papa della eccitata persecuzione gittasse quelle Imagini divotamente in mare, dicendo, Magister salva Te, & Nos; e ch'elleno dirizzandosi inpiedi, caminassero velocemente sopra le onde verso Roma, dove il Pontefice avvisato in fogno del loro prossimo arrivo con queste parole, Và à ricevere il Rè, Va ad moontrar la Regina, egli dal letto sorgesse, & imbarcato sul Tevere, dalla riva del mare le vedesse venire, come volando, à gittarsi nelle sue braccia; e ch'egli attonito alla maraviglia, processionalmente quindi le portasse nella Chiesa di S. Pietro, e dalla data delle lettere conoscesse, elleno nel solo spazio di ventiquattr' hore haver fatto quel lungo tratto di mare da Amanzio à Roma. A chi aggrada il rinvenir la insussistenza di cotal racconto, leggail citato [f] Millini, che alungo riprova un tal successo. Dop- f Idem Millinus po dunque quest'esecrande barbarie contro Dio, contro li Santi, e contro i Cattolici, Leone si mosse contro due, che parevano à lui li più forti contradittori della sua Heresia, e lipiù invitti Campioni in Oriente della Religione Cattolica. L'uno sù S. Giovanni Damasceno, l'altro il suo Pa- Historia del ta-triarca S. Germano, d'ambedue de' quali ragion vuole, che si faccia di- di s. Gio. Damastinto ragguaglio, e per la costanza esercitata ne' tormenti, e per la virtù sceno. esaltata co'miracoli.

Era [g] S. Giovanni nativo di Damasco, Città altre volte capitale gomniahac, qua della Siria, che giaceva allora sotto il Dominio de' Califi Saracini, situata iur in viras. Iganin una grandissima pianura presso il Monte Libano, e bagnata dal gratissi- nis Damascenia mo siumicello Chrysorae, cioè Correnza d'ora mo fiumicello Chrysoras, cioè Corrente d'oro, cognome [h] che quei Hierosolymitano. di Damasco diedero poi à S. Giovanni lor Cittadino, comparandolo per l'aurea sua dottrina, & eloquenza al loro fiume. Sanctus Pater noster Joannes cognominatus est Chrysoras propter auream & fulgidam Spiritus Sancti gratiam, que in ipso tam verbo, quam in vite actu effloruit: così di lui dice il citato Annalısta de' Greci Theofane. Nacqu'egli di Parenti Christiani, della prima, e più ricca nobiltà della Città, ma molto più considerabili per la loro eccellente pietà, rispettata talmente dalli Principi eziandio Saracineschi, che confidarono ad essiliprincipali impieghi della Corte. Il Padre, che non haveva altri figlinoli, che Giovanni, educollo sotto la disciplina di un tal Cosmo Italiano, huomo di tutta virtù, e che doppo di

h Theoph, in annal.

Secolo VIII.

haver ben presto istrutto il Giovane in ogni sorte discienza divina, & humana, si ritirò alla vita Monastica in un di que' Monasterii, de' quali molti, e grandi n'erano in quella Provincia della Siria. Doppo la morte del Padre, volle il Califo, che non solamente Giovanni succedesse alla Carica del defunto, mà che fosse il primo del suo Consiglio, e che prendesse la cura di Prefetto, e Governadore di Damasco; quando appunto cominciò Leone à muovere con maggior furia la guerra contro le Sante Imagini, per istabilir à viva forza questa nuova Heresia nell'Imperio. E come che S. Giovanni Damasceno era versatissimo nelle antichità della Chiesa, e nelle Theologiche Questioni, e che non haveva meno di ardore, che di lume per difendere la vera dottrina ricevuta da' Cattolici fin dal tempo degli Apostoli, quantunque egli fosse nel Mondo, e negli affari di Corte impegnato, pur intraprese di opporsi à questa horribil' empietà, per ritenere i fedeli nella Fede de'loro Padri. A questo fine egli scriffe per tutte le parti alli suoi amici eruditissime lettere, in cui spiegò chiaramente, e solidamente l'intenzione della Chiefa circa il culto delle fante Imagini, che loro è dovuto per relazione agli originali, à i quali termina l'adorazione : e ciò fece con si fortunato successo, che se bene non pote à tuttiscrivere, nondimeno passando le sue lettere di mano in mano, communicaronsi per tutte le Provincie, e le Città, quasi à tutti li Sudditi dell'Imperio. Di maniera che li Cattolici n' erano maravigliofamente confermati, e gl'Iconoclasti 2 Ioan. Hierofol. confus, & irritati. Onde di lui diffe, [a] chi ne scrisse la vita; Joannes Pauli instar omnem correctionem adhibebat, ut si non pedibus, at certe per Epistolas terram universalem veritatis pradicatione in orbem completteretur. Leone, che non poteva sofferire, che un' Huomo di sì alto grido in tutta l'Asia, si opponesse apertamente al suo disegno, non havendo podestà di rovinarlo sotto il flagello de' castighi, per non esser egli Vassallo soggetto al fuo Imperio, con indegna rifoluzione ricorfe ad un vergognoso artificio, e commesse la più vile, e infame azione, di cui possa essere capace ognirio, & abominevole fantaccino; essendo che havendo esso ritrovato alcune Lettere dilui, ne fece così bene imitare il carattere da uno Scrittore habilissimo nell'arte di contrafarlo, che sembrava impossibile distinguere la vera dalla falsa. Sopra tal fraudolente ripiego egli poi mandò al Califo la seguente Lettera, come se S. Giovanni medesimo glie l'havesse secretamente mandata: [b] Salve Imperator. Majestati tua hoc nomine gratulor, audd eandem nobiscum fidem teneas, tuaque Imperatoria pracellentia cultum, ac venerationem quam debeo, tribuo. Eaque de causa illud tibi significo, urbem hanc nostram negligenter omninò custodiri, atque Agarenorum præsidium, quod hic est, exiguum, & infirmum ese. Quare per Deum te obtestor, ut bujus Civitatis commiseratione afficiaris, atque ingenti, & strenua manu prater omnem expectationem missa, qua aliò sese proficisci simulet, urbem sine ullo labore obtinebis. Ad id enim ipse quoque non mediocrem opem tibi afferam; quandoquidem & urbs, & regio universa in mea pene potestate est. In tal conformità havendo contrasatto in quella lettera il carattere, egli inviolla per un suo confidente al Califo di Damasco con una lettera ch'ei medesimo gliscrisse in questo tenore : [c] Nihil pace beatius, atque amicitia fortunatius esse censeo: ac praterea pacis fædera servare, lauda-

bile, ac Deo gratum est. Proinde nibil antiquius duco, quam amicitia fædus, quod tecum sanxi, firmum atque inviolatum conservare : quamquam ad illud

b Wadema

laz. cit.

C Ibidam.

GREGORIO II.

clam infringendum, ac versute violandum, à Christiano quodam, qui sub tua ditione, atque Imperio est, crebris ipsius litteris incitor; quibus illud certò confirmat, se mihi ad urbem tuam in meam potestatem redigendam, ingentem opem allaturum eße, si ingentem exercitum eò misero. Unde etiam unam ex ipsis ad me missis epistolis ad te misi, ut iis que ad te scribo, sidem conciliem, arque intelligas, quam in tuendis amicitiis vera ac sincera fidei sim : simul etiam ejus, qui ad me hac scribere ausus est, improbitatem ac fraudem perspectam habeas. Così Leone Isaurico al Califo. Persaper, qual forte impressione facesse nell'animo del Califo questa malignissima invenzione, necessaria cosa reputiamo di sottoporre all'occhio del Lettore la natura, i vizii, e le inclinazioni di questo avaro, e sospettoso Saracino, di cui per altro non si parla nè nell'Historia di Giovanni Gierosolimitano, nè in altre più vulgate de' nostri tempi. Questo [a] Califo dunque chiamavasi Isiam, a Elmac Hist. Safratello di Giezida Secondo, che sti ingannato, come il Primo, da un'He-rac. lib. 1. c. 17. & breo chiamato Sarantapechys, di anni allora sopra i quaranta, de'quali egli ne havevaregnato otto sul Trono. La sua naturalezza era composta da un misto di contrarietà: gelosissimo dello stato, mà scialacquatissimo ne'piaceri: avarissimo per toglier l'altrui, mà prodigalissimo per ispendere il proprio in ispese inutili, & eccessive, onde andava sin' alla pazzia nelle profulioni prodigiose, che faceva, tanto in riguardo del suo capriccio, quanto in rispetto della sua persona. Peroche [b] dicesi, ch' ei sosse ricco di settecento guardarobberipiene delle più doviziose vesti di tuttal'Asia, e che loc, cit. quando marciava, con inusitata pompa facesse seguitar'il suo bagaglio da feicento Cameli carichi de'suoi habiti, e della sua biancheria, nella quale annoveravansi dodici mila camicie finissime. Ma il miserabile, quando morì nell'età di cinquantatre anni tutto corrofo dalle delizie, e fracido di animo, e di corpo, non pote fra tante superbe tele ottener' il pietoso usticio di un solo straccio per esferne ricoperto, havendo Valida suo successore, & herede sugillate le guardarobbe, affin che non rimanessero preda de' domestici, onde vilmente ne su seppellito ignudo il cadavere. Estendo egli dunque di tal natura, voluttuoso, avaro, sospettoso, e prodigo, su facile, come avvenne, ch' egli inciampasse nel laccio tesogli da Leone, e parte avido di applicare al suo fisco le ricchezze di S. Giovanni, parte inclinato à giudicar, che S. Giovanni come Governador della Città, e Chri-Itiano di Fede havefle facilmente potuto commettere somigliante tradimento, eparte ancora incitato da' suoi Ministri Saracini, che non potevanonon odiar S. Giovanni, come di Religione à loro contraria, e loro competitore ne' più riguardevoli posti del comando, conchiuse subito, che l'acculato fossereo, e stimolato dalla calunnia, dalla gelosia dello stato, dalla invidia, e dall'avarizia, precipitofamente ordinò, chegli fosse tagliata la man destra, come complice primaria del missatto, & esposta nella Piazza fopra un Palco alla vista di tutta la Città, eseguendosene da Ministri barbaramente l'ordine, benche replicatamente protestasses. Giovanni la fina innocenza, e si offerisse tutto pronto à scuoprir la vile trama di Leone, e l'ingiusta accusa de'nemicissioi, e delle Sante Imagini. Ma chi non finudito dal Califo, fintroppo soprabbondantemente esandito dalla Madre di Dio, con una maraviglia, ch' hebbe tanti testimonii d'occhio, quanti v'erano allora Christiani, e Saracini in Damasco, e che sittosto divulgata eziandio per tutto il Mondo. Percioche doppo un sì vergognoso supplicio

b Idem Einiace

Secolo VIII. GREGORIO

H.

366 ritiratofi il Santo nella sua casa, e giudicando ammorzato nel Califosuo Padrone l'impeto terribile della collera, in cui egli era montato, esso lo fece humilmente supplicare, che havesse almeno la bontà di fargli restituire la sua mano, alla quale era stata imputata una così esecrabile calunnia. Il Califo, ò che già, come accade, doppo lo sfogo condannatie la sua passione, ò che intenerito fosse da cotal domanda di un'huomo di sì alto merito, senza difficultà glie la concesse. Allora il Santo, prostrato innanzi ad una Imagine della Vergine nel suo domestico Oratorio, applicando la mano recifa al polso nel luogo, dov'ella doveva naturalmente star a Ioan. Hier, loc. collocata, con impeto interno di cuore, [a] Dei Genitricem ad misericordiam propensissimam bunc in modum obsecrare capit : Domina, & castissima Mater, qua Deum meum peperisti, divinarum Imaginum causa dextera mihi manus amputata est: neque enim te fugit, quid Leonem in furorem conjecerit. Quare quam celerrime accurre, & manui mea medicinam adhibe. Dextera Excelsi, qua ex te incarnata est, per tuam intercessionem pirtutes multas efficit. Tuo itaque rogatu meam quoque dexteram, obsecro, sanet, ut tuas, quemadmodum concesseris, Filique ex te incarnati laudes modulo concentu, ò Dei Genitrix, litteris confignet, atque orthodoxo cultui adjumento sit. Potes enim, quicquid lubet, ut Dei Mater. Perseverando costantemente S. Giovanni in questa preghiera, sù insensibilmente sorpreso da un dolce sonno, in cui parvegli, che la Sacra Vergine approssimandosi à lui nella medesima figura rappresentata in quella Imagine, e riguardandolo con grato sorriso gli dicesse, [b] Ecce sanitati est restituta ma-

b Idem ibidem . nus tua. Iam ergo sine ulla cunctatione, quemadmodum nunc pollicitus es, ca scribe, & pelociter scribentis calamum effice. Svegliatosi il Santo trovò la sua mano persettamente ristabilita, come prima quando ne haveva l'uso libero, e sano, se non quanto che appariva nella commissira del polío un piccolo circolo, che dinotava il luogo, dov'ella haveva ricevuto il colpo del taglio. Avvertita la Città da quegli, che l'havevano sentito cantare tutta la notte le lodi à Dio nella sua casa, accorse la mattina à questo stupendo spettacolo. Il Califo volle vederlo, e chiarirsene da se stesso; e non potendo resistere alla verità, che si manisestava con troppo splendore, à suo mal grado egli confessò la sua precipitata ingiustizia; e detestando l'infame tradimento dell'Imperadore, rese l'honore, che doveva alla innocenza di S.Giovanni, e fece ogni possibile sforzo per obligarlo à ripigliare il suo suogo nell'honor del comando, e nell'esercizio delle cariche. Mà il Santo vinse li di lui ssorzi con humilis-

Imagini, che presentemente habbiamo nelle di lui Opere, e dalle quali il e Bar. anno 73c. Baronio [c] ha estratte, come in compendio, le più notabili sentenze in confermazione del culto a loro dovuto, e in detestazione dell'empio Hered Theoph in annal; fiarca Leone. Joannem, fogginnge di lui Theofane, [d] Constantinus Copronymus impius Imperator annuè propter eminentem Orthodoxiam ejus, anathemati subjectebat, pro Mansur ejus avitum nomen sensu Judaico Mamzer pocitabat. Per la cui intelligenza devesi sapere, che Mansur in lingua Arabica significa Vittorioso, e Mamzer nella Hebraica Bastardo; onde nel Deuteronomio leggesi, [e] Non ingredietur Mamzer, hoc est ex scorto natus,

fime preghiere, ottenendo licenza di confacrarsi al servizio di Dio nel famofo Monasterio di S. Saba nella Palestina; dove ricevuto il Sacerdozio egli compose contro gl'Iconoclasti quelle trè eccellenti Orazioni delle

. Demter. 23.

Caduto à vuoto il tentativo più lontano di Leone contro S. Giovanni Damasceno, confortunato successo intraprese quello più prossimo contro il Patriarca S. Germano. Lo fece egli dunque venire nel suo Palazzo, & al primo incontro apertamente gli diffe, Non poter' eso soffrir più lungo tempo, che il Patriarca della Città Imperiale seducesse il suo popolo, e si

367 GREGORIO

rendesse protettore della Idolatria, sostenendo l'adorazione delle Imagini, l'intercessione de Santi, e la venerazione delle loro Reliquie: Trè cose che Leone [a] negava, come negano presentemente li Protestanti della Ger- a Theoph.in annal. mania. E benche Leone fosse ignorantissimo, e non sapesse comprende- Deposizione viore la differenza infinita, che vi è trà l'honore assoluto, che si deve rende-mano dal Parriarre solamente à Dio, & ai Santi, e quello, che si rende alle Imagini per cato di Costantirelazione à ciò, che per esse si rappresenta; impiegava però arditamente le parole, e le sentenze della Sacra Scrittura, e diceva, che tutti li Santi Padri, tutti li Pontefici, e tutti gl'Imperadori Christiani suoi predecessori erano stati Idolatri. Rispose il Santo con i sentimenti altrevolte enarrati, e deplorata la cecità degl' Iconoclasti, e provata di nuovo la stabilità del dogma Cattolico, soggiunse flebilmente, Esservi questa lagrimevole predizione, che nella Chiefa di Costantinopoli si vederebbono un giorno con horribile sacrilegio abbattute le Sacre Imagini, mà non potersi verificare sotto il di lui Imperio. Precipitosamente Leone richieselo del nome di quell'Imperadore, sotto il quale dovesse avverarsi la Profezia? Al che il Santo havendo risposto, che si chiamarebbe Conone, ripigliò allora tutto sestante Leone, [b] Revera ex baptismo mihi Conon nomen est; A Dio non piaccia, b Idem ibidem. ripigliò allora tutto sorpreso S. Germano, ut per Imperium tuum istud malum perficiatur; essendo cosa che Antichristi Pracursor est, qui hoc adimpleturus est, & divina Incarnationis eversor. A queste parole acceso suriosamente in collera Leone, scaricogli [c] bruttamente uno schiasto, e c S. Joan. Damasc. caricandolo di mille ingiurie, e minaccie scacciollo dalla sua presenza, e orat.2, de Imag. Palazzo. Quindi risoluto di spossessarlo della dignità Patriarcale, suborno un Prete confidente di S. Germano, chiamato Anastasio, acciò depo-

nesse contro lui mille falsità; e per obligar questo scelerato ad un tradimento si vile, egli promessegli di collocarlo nel luogo di lui sopra il Trono Patriarcale. Si avvidde S. Germano della machinata congiura, e come che da Dio era favorito di lumi straordinarii, in enigmatici termini sece à bastanza conoscere al traditore Anastasio il castigo, che aspettar doveva del

al Palazzo, havendogli Anastasio posto casualmente il piede sopra il lem-

publica più frequentata, e nobile della Città. Mà non penetrato allora il detto del Patriarca, nè dal traditore Anastasio, nè da chi seguivalo, siì

to con i flagelli per l'Hippodromo, e quindi nudo, & infanguinato sopra

Leone apertamente della forza, e adunati li principali di Costantinopoli

fuo tradimento. [d] Conciofiacofache un giorno, che si portava il Santo d'Theoph, in annat.

bo della veste, voltogliss freddamente il Santo, e dissegli: [e] Non ef- e Idem ibidem. fugiet tempus à te ingrediendi Duppin. [f] Era questo un luogo, ò Piazza num. 2.8.

reso chiaro nel progresso di quindici anni, quando Anastasio, che prese il givedi il Pontissica. partito di Artabasda contro [g] Costantino Copronimo, siì preso, e lacera- to di Zaccharia.

un'Afino [b] con la faccia rivolta verso la coda vergognosamente condotto h Theoph.in annal.

per quella medesima Piazza accennata da S.Germano, obbrobrio, e risa del popolo. Mà svanì ben tosto l'artificio della trama secreta, perche servissi

Secolo VIII. GREGORIO

a Idem ibidem. b Greif.lib.13.0b Sir.in Cod. c. 17.

nella gran Sala del magnifico Palazzo, chiamata da [a] Theofane Tribunal decem & novem cubitorum, cioè [b] delle diecinove Tavole à letti, percioche nel giorno del Santiffimo Natale dentro quella Sala trattava l'Imperadore tutti li Grandi dell'Imperio in dieciotto tavole, oltre alla fua, dov'eglino mangiavano, non aflificome negli altri giorni, mà prostrati sopraletti all'usanza degli antichi Romani, in essa Cesare volle, che si trovasse ancora S. Germano con alcuni altri Vescovi, che havevano vilmente tradita la Fede. Quivi comparve Leone con sontuoso fasto, e subitamente rivolto à S.Germano, richieselo bruscamente, s'egli era ancora risoluto di sottoscrivere il suo editto contro le Imagini? Il Santo tra modee Theefth. loc. eit. sto, e costante, senza punto sbigottirsi rispose con sermezza, [c] Absque

universali Synodo innovare fidem, impossibile est mihi secundum Apostolicam Doctrinam, & paternam traditionem, ò Imperator; e mostrossi risolutissimo di morir mille volte più tosto, che deviare dagl' insegnamenti antichi d Orat & de Imag. della Chiesa: Tune B. Germanus, dice S. Giovanni Damasceno, [d] alapis percussus, in exilium missus est, & complures alii Patres, quorum nomina ignoramus. Quindi Cefare dichiarò Patriarca il traditor' Anastasio, che gli

naf.

haveva promesso di esterminar le Sacre Imagini dalla sua Chiesa. Heu Pac constant. Ma- storem Lupus, esclama qui [e] un'Historico Greco, beu furens Cerberus mitem Gregis Ducem Ecclesia pellit, & exturbat! Nè si commosse punto la costanzamsuperabile del Patriarca S. Germano, che frà gli accennati strapazzi udita l'inginsta sentenza, quanto sol'inchinossi à Cesare, e disse, f | Si ego sum Jonas, mitte me in mare: Et abiens, soggiunge Theofane, ad

f Theoph.in annal.

locum qui dicitur Platanum, in parentali domo sua quieti operam dedit. Mà anche quindi scacciollo Leone, e secelo ignominiosamente condurre in esig Martyr. T. m. lio da i suoi Soldati, i quali finalmente dentro un remoto Monastero [g] lo strangolarono in età di quasi cent' anni. Prelato veramente di cuore invit-

I2. Maji.

to, e di vigor degno del tempo degli Apostoli.

Generolo fatto delle Donne Coftantinopolitan contro il Patriarca Iconoclaita.

Steph. Imnioris .

Doppo un' atto d'ingiustizia così violenta, e publica, l'empio Anastasio volle pigliar possesso con solenni cerimonie dell'usurpato Vescovado. Ma questa nuova dignità hebbegli à costar la vita nel medesimo primo giorno del suo ingresso nella Chiesa; conciosiacosache quelle valorose Donne, le quali senza temer gli Ufficiali, e Soldati dell'Imperadore havevano ammazzato quello, che abbatteva la Imagine del Salvadore fopra la porta dirame, intesa la deposizione di S. Germano, e l'intronizzazione dell'Iconoclasta Anastasio, rapite [h] tutte dall'ardore di un eccessivo h In Allis S. zelo, senza che nè la temenza, nè la vergogna, nè la debolezza del sesso le trattenesse, corsero à tutta lena verso la Chiesa, mentre sacevasi la cerimonia della confecrazione, ed entratevi in calca, e in tumulto, armate di fassi, ne scaricarono una terribile grandine sopra il fasso Patriarca, chiamandolo Mercenario, e Lupo travellito da Pastore; di modo tale che gli Ufficiali stessi caricat, anch'essi da tutte le bande da percosse, e da ingiurie, molto penarono à trarlo dal pericolo, & adaprirgli l'adito allo scampo, per fuggirsene, come sece, semivivo dalla paura, e livido dalle battiture, verso l'Imperadore, à cui Anastasio inspiro tanto surore, concitandolo alla vendetta, che Leone vi mando sub tamente le guardie, dishonorando le armi, e la milizia conun horribile macello, ch'elleno fecero, di quelle Donne, impresa affatto indegna d'Huom ini da guerra.

Il Papa feommunica Anallatio, e Lcone .

Il Papa intanto à questi ultimi effetti della empietà di Leone, giudicò , che

che doppo haver fatto tante volte si grandi sforzi in darno per convertirlo, vanamente attender poteva da lui ravvedimento, ò emenda, venne finalmente anch' esso alle ultime estremità di rigore, per impedire, che non si sacesse nell'Imperio d'Occidente ciò, che vedeva fatto con sommo suo dolore in quello d'Oriente. Perciò havendo adunato li Vescovi circonvicini in un Sinodo, condannata di nuovo l'Herefia degl' Iconoclasti, e confermato il culto delle sacre Imagini, egli dichiarò Anastasio scommunicato com' Heretico, & usurpatore della Sede Patriarcale; e quindi minutamente esposti gli enormi l'acrilegii di Leone, la sua persecuzione contro la Chiela, li suoi attentati contro la persona del Papa, finalmente scommunicollo [a] com' Herefiarca conosciuto, dichiarato, & incorrigibile. In- Ann. Theophilac, di oprando con la medesima pienezza di podestà del supremo Pontificato, in Leon. III. Plaapprovando ciò, che haveva sempre sin'allora dissapprovato, prohibì alli Bar, ac. 730. n. 4. Romani, ed à tutto il resto degl'Italiani di pagargli tributo, ritirandoli Bellarm. lib 5. de dalla ubidienza di lui, com' Heretico ribelle alla Chiesa di Christo. [b] Perronius in orat. Gregorius, dice Zonara, velligalia, que ad id usque tempus Imperio inde ad Tertiun Reni pendebantur, inbibuit; e Theofane [c] parlando di Gregorio soggiunge, Ro- & alii. E prohibisce agl' mam cum tota Italia ab illius Imperio recedere fecit. [d] Dignum exemplum, Eprohibifee agl conchinde il Baronio, ne in Ecclesia Christi regnare sinerentur Haretici tributo à Cesare. Principes, si sapè moniti in errore persistere obstinato animo invenirentur. De Zonar.in annal. E alla dichiarazione aggiunse eziandio Gregorio la forza, e la precauzione d Baron. anno 730. per rendersi assicurato dalle armi di così siero, & empio contradittore. """.5. Conciosiacosach' egli conchinse Lega con Carlo Martello, che governava co' Francesi. allora la Francia, Capitano celebre per mille gloriose spedizioni, & Heroe invitto nella difesa della Fede. [e] Eo tempore, dice l'Historico, bis à Ro- e in appendice ad mana Sede S. Petri Apostoli Beatus Papa Gregorius claves venerandi sepul- cap. 119. chri cum vinculis S. Petri, & muneribus magnis, & infinitis, legationem ( quod anteanullis auditis, aut visis temporibus fuit) memorato Principi, cioè à Carlo Martello, destinavit, eo pacto patrato, ut ad partes Imperatoris recederet, & Romanum Consultum prafato Principi Carolo sanciret. Ipse itaque Princeps mirifico, & magnifico honore ipsam Legationem recepit, munera pretiosa contulit, atque cum magnis pramiis cum suis sodalibus missis Grimonem Abbatem Corbojensis Monasterii, & Sigebertum Reclusum Basilica S. Dionisii Martyris Romam ad limina Sancti Petri & Sancti Pauli destinavit. Così l'Autore allegato. Quindi Gregorio afficurata la Chiefa con Morte di Gregosi potente Confederato, andossene à ricevere nel Cielo il premio delle sue emmenti virtù, che gli hanno meritato in terra gli honori, che solo si rendono à i Santi.

Li [f] Magdeburgensi, e Natale [g] Alessandro si oppongono al mensi Magdeburge.

Cent. 8. c. 10. tovato racconto; e i primi concedono il fatto, e negano la ragione; il se- g Nat. Alex. diftovato racconto; e i primi concedono il ratto, e negano la ragione, interesse condo nega unitamente e la ragione, e'l fatto. Ond'è d'uopo, che per fert. I. quaft. unicain Sacul. 8.

Chiararra della Historia noi agli uni, e all'altro rispondiamo. E primiera
Della podestà mente li Magdeburgensi acremente riprendono questo laudato Pontefice, Pontificia, che perchè senza podestà tale attentato egli esequisse, con haver prohibito à Ce-d' Oriente li trifare li tributi; ed à piena bocca lo chiamano traditore di Roma, e dell' Italia, quasi sosse traditore della Patria per haverla liberata dal giogo della il Pontesse, e Tirannia, e dalla schiavitù della Heresia. Non vi è Scrittore antico, che sua difesa. tal fatto rapporti, e che nel medesimo tempo non esaltil' invitta costanza, e'I forte petto di Gregorio Secondo contro un' Imperadore inferocito nel Tomo II.

a Zonar.tom 3. in Leon. III. Pla-

Secolo VIII GREGORIO II.

materia vedi il none IX. b Luca 22.

c Vide Bellar. lib.

d 2. Paralip. 26.

e Ibidem 23.

f Theodoretus lib. 5. cap. 17.

male, e Leone non men di nome, che di fatti contro la Chiefa di Dio, e contro l'Italia. E meritamente l'esaltano, poich'egli servissi allora di ama Sopra questa bedue [a] quelle spade spirituale, etemporale, di cui forni Christo li suoi fro 3. romo sotto il Vicarii, e delle quali secero come pompa li Santi Apostoli avanti l'istesso Fontificate di Leo Christo, quando dissero, Domine, ecce [b] duo gladii hic; servendosi il faggio Pontefice dell'uno con la scommunica Ecclesiastica, dell'altro con la pena temporale della fottrazione de'tributi. Non vogliamo Noi entrare nella discussione delle alte, e graviragioni, che compravano una cotanta autorità nel supremo Pontefice; e non mancano Eminenti [c] Autori, 5. de posesse Ponsis con quelle risposte eziandio agli argomenti postumi ad esse, che si comcon quelle risposte eziandio agli argomenti postumi ad esse, che si compiace di allegare l'accennato Natale Alessandro. I nostri Argomenti sono l'Historia, che semplicemente narrata, convincentemente definisce ogni controverso litigio. [d] Il Rè Ozia su scacciato dal Pontesice Azaria non solo dal Tempio come facrilego, mà dalla Città come lebroso, e conseguentemente dichiarato decaduto dal Trono Regio, nel quale successe, esso vivente, Joatham suo figliuolo. Il se Rè Athalia su privato del comando, e della vita dal Pontefice Jojada, come ulurpatore del Regno, e prevaricatore della Fede. L'Imperador Theodosio [f] non solo sù scommunicato da S. Ambrogio per la nota uccisione de' Thessalonicensi, ma da esso costretto a formare, come segui, una Legge temporale, che le sentenze ò di vita, ò di morte non fossero valide, se non trenta giorni doppo la publicazione di esse, acciò il precipitoso sdegno, in cui era traboccato Theodosio. havesse in lui, e ne' suoi successori il freno del tempo per il giudizio del retto. Hor sei Pontefici degli Hebrei, ch' erano figura di que' de' Cattolici, per giuste cause deponevano Rè, e disponevano gli affari secolari de' Regni, se li Vescovi di Chiese minori obligavano i Massimi Imperadori à formare nuove Leggi temporali in beneficio del Mondo, perche questo jus controverter si deve al Pontesice Romano, che è l'Originale della figura Hebraica, ed è il Vescovo de' Vescovi di tutto il Mondo Christiano? In oltre, se Gregorio Secondo sù il Primo de' Papi, che tale autorità esercitasse nel Christianesimo, non però sù l'unico, e'Isolo: seguirono il di lui esempio Zaccharia, che dal Regno di Francia depose Childerico, ed inalzovvi Pipino, Leone Terzo, che trasferì l'Imperio de i Greci ne'Francesi, Gregorio Quinto, che stabilì li sette Elettori per la Elezione degl' Imperadori, Gregorio Settimo, che privò dell' Imperio Henrico Quarto, e conferillo a Ridolfo, Giovanni XXI., che depose il Bavaro, Innocenzo Terzo, che similmente dichiarò decaduto dall'Imperio Ottone Quarto, Innocenzo Quarto, che somigliante'sentenza publicò contro Federico II., & altri molti, che costituiscono così generalmente applaudita, e provata l'autorità Pontificia anche nello stato Imperiale de' Principi Christiani, quando lo richiegga ò il vantaggio della Fede, ò la correzzione de' costumi, che rendesi oramai imbelle la opposizione degli Heretici, i quali nelle loro doglianze possono essere più tosto compatiti, che seguitati.

In queste semplici, e prattiche ragioni, che habbiamo nontanto descritte, quanto accennate, potrà rinvenir pronta risposta Natale Alessandro a' suoi argomenti, co' quali egli si sforza [g] di provare, che il jus tanto diretto, quanto indiretto de' Ponteficisopra la stato del Christianesimo fia non folamente contrario alla verità dell'Historia, ma eziandio alla Sans

& Nat. Alexo in differt. citata .

tità

tità dell' Evangelio, & alla tradizione de' Padri: nè Noi possiamo indurci à credere, che di que' passi della Scrittura, e di que' detti de' Sacri Dottori, ch' egli lungamente cita, ne siano state ad esso più note l'esposizioni, el senfo, che à S. Gregorio II. da lui medesimo in [a] altro luogo laudato col de- a Idem Sacul. 8. in gno clogio di Santtitate, dottrina, facundia, constantia, studio pro fidei, Greg. II. & Ecclesia rebus spettatissimus, prattichissimo degli affari dell'Occidente, e dell' Oriente spettanti all' uno, e all'altro foro Civile, e Canonico, per li ministerii, che il medesimo Natale confessa, haver quel Pontesice esercitati di Bibliothecario, e Teforiere della Chiefa Romana fotto Papa Sergio, e di Configliere, e Primo Ministro di Papa Costantino nel viaggio di Costantinopoli, dove egli solo (sono parole dell'accennato Natale) Justiniano Imperatori de pluribus disciplina Capitulis, occasione Trullanorum Canonum, quastionem moventi, pro suaeruditione fecerat satis. Quindi il Natale dall' Jus impugnato discendendo al fatto, questa conclusione stabilisce contro il riferito avvenimento: [b] Gregorius Secundus Pontifex Maximus b Idem in disfert, Leonem Isauricum tributorum exactione non privavit, nec Romam, Italiam, cit. totumque Occidentem ab ejus obedientia abstraxit, aut ab eo defecit ipse: e per prova della sua asserzione rapporta molte congetture dedotte dalle due lettere del medesimo Gregorio, in cni egli scrivendo all' Imperadore si dimostra humilissimo nelle preghiere, alienissimo da i negozii temporali, prontissimo à partirsi da Roma per issuggir litigii d'Imperio, poverissimo di sostanze, e inerme, e nudo di potenza, e in somma lontanissimo dal poter intraprendere una così grand' impresa, quale statasarebbe, il sottrarre tributi, e popoli dalla divozione di un Cesare. Quindi rapporta un detto [c] di Paolo Diacono, in cui quell' Autore dimostra, che meditando i po- c Paul. Diac, lib, poli sollevazioni di Dominio, le supprimesse, e non le somentasse Gregorio; 6. degest. Longob. & il testo di Anastasio [d] Bibliothecario, che il medesimo asserisce in simile de Anastasio [d] Anastasio regione de Anastasio regione fatto; esoggiungendo poi quelle medesime ragioni, che appartengono al 11. Jus, quale habbiamo Noi disopra accennate, chiama apertamente favola questa nostra attestazione. Ma non così Zonara, Theofane, Cedreno, Sigeberto, e Platina seguitati da' più insigni moderni Baronio, [e] e Bellarmi- e Bar.an.730. n.5. no, [f] che precisamente attestano, quanto Noi veniamo pur'hora di dire. f Billarm. lib. 5 de Rom. Pont. c. 8. Zo nara [g] in più luoghi afferisce, Gregorius Prasidem Roma una cum Imperatore Synodico anathemate obstrinxit (e qui notisi, che il sudetto Natale annal. non solamente impugna la rilassazione de tributi, ma eziandio che Leone [ b ] fosse scommunicato da Gregorio; anzitalmente esalta la bontà, e l'hu- h In disser, citata miltà del Pontefice verso Cesare, che non sappiamo, come quell' Autore quamvis in cap. 6. si sia contenuto dal dire, che Leone Isaurico sosse ancora dichiarato da art. 3. Sacul. 8. af-Gregorio sno Vicario Apostolico in Oriente) & vestigalia, qua ad id inc. 2. art. 1. § 1. usque tempus pendebantur, inhibuit, icto cum Francis sædere; e soggiunge, Gregorius defecit ab illo Imperatore impio, eique tributum pendere recusavit: [i] Theofane Autore dell' Ottavo Secolo, Gregorius Romam, atque Ita-liam, totumque Occidentem à Leonis obedientia tam Civili, quam Ecclesia-Leonis ssauriei. stica ab ejus Imperio subtraxit: Cedreno, [k] Gregorius à Leone ob ejus impie-k Cedr. tom. 1. tatem defecit, & pacto cum Francis icto, tributa Leoni denegavit: Sigeberto, [l] i Sigeb. in Chron. Gregorius Imperatorem Leonem erroris redarguit, & populum Romanum, ann. 731. & vectigalia ab eo avertit: [m] Platina, Gregorius Leonem Imperatorem Imperio, & communione fidelium privavit. Questi passi sono spiegazioni m Plat.in Gregon. ingegnose, ò vere testimonianze? Perversioni, ò asserzioni della Historia?

ejusdem saculi.

Secolo VIII.

Gregorio II.

Se il Natale vuol' esser creduto per verace, portitesti chiari, come li nostri, enon congetture ideali, come le sue. Egli è verissimo ciò, che dicono Paolo Diacono, & Anastasio; mà essi allora descrissero le primesollevazioni degl' Italiani, che veramente Gregorio conpaterno temperamento, e Sacerdotal pazienza procurò di supprimere, per obligarsi con tal' atto l'animo implacabile di Leone; nè ciò ripugna, che divenuta poi immedicabile la cancrena, egli non applicasse il potente rimedio del taglio con la sottrazzione de' tributi, e del Vassallaggio: anzi l'essersi dimostrato lungo tempo il Pontesice pietoso, compassionevole, humile, & alieno dal dovuto risentimento, sù cagione poscia, ch'egli tanto più altamente si risentisse, quanto più palesemente vidde e oltraggiato Dio ne' suoi Santi, e non curata la Pontificia Clemenza nel suo Vicario; onde, com'è solito, aggravata la pena dalla dilazione del castigo, scoppiò questo tanto più formidabile, quanto più differito, e tanto più risoluto nella punizione del reo, quanto più al reo necessaria la punizione per il ravvedimento del fallo.



## CAPITOLO IV.

Gregorio Terzo Siro, creato Pontefice li 16. Febraro 731.

Martiri sotto Leone Isaurico. Gregorio Terzo, sue qualità, en attenzioni per la estirpazione degl' Iconoclasti. Naufragio dell' Armata Navale di Leone. Irene Imperadrice Cattolica, moglie di Costantino Copronimo. Castighi di Dio sopra l'Imperio. Morte di Leone, successione del Copronimo, e sue brutali qualità, horrendi Editti, & esecrabili bestemmie,

A rivoluzione dell' Italia, e la Lega accennata del Papa Rifentimento di co' Francesi, resero nel risentimento tanto più esacer- Leone, e strage bato Leone, quanto più parve à Leone vilipesa l' Im- de' Cattolici. periale autorità, e non temuta la potenza. Onde per vendicarsi del Papa, e de' Romani, mentre da un canto egli preparava la Guerra coll'allestimento di

derosa Armata Navale, dall' altro fece scempio così crudele del popolo Cattolico del suo Imperio, che sembrò in lui risorta la serocità degli antichi Persecutori del Christianesimo. S. Emiliano [a] a In Menol. Grac. Successor di San Germano nel Vescovado di Cizica, due Niceti, 8. Augusti. l'uno [b] Patrizio, l'altro Vescovo [c] di Apollonia, Gregorio [d] b 13.0866. Cittadino di Decapoli, [d] Simeone, Michele [e] Metropolitano di 7. Martii. di Sinnada, Theosilato [f] di Nicomedia, Theodoro [g] di Grae 20. Martii. psi, Paolo, e Theostericto, surono chì condotto in esilio, chì cru- g 17. Martii. ciato con acerbissimi tormenti, tutti Martiri gloriosi della Fede Cattolica, fra' quali infigne si rese per invincibile intrepidezza il Santo Monaco Theofilo, di cui il Menologio Greco con tal degno encomio celebra il nome, e la virtù: [h] Natalis Sancti Patris nostri Theophini 2.0901, qui fuit Monachus religiosus, & timens Deum sub Leone Isaurico, cujus impietatem, & execrabile odium in venerabiles Sanctorum Imagines evertendas, ejus haresim in faciem exprobrans, redarguit, ipsum impium, nefarium, & Antichristi pracursorem, & Christi proditorem appellans, aliaque similia objiciens. Quibus ille ad iram incitatus, primo verberari eum jussit, & in carcerem conjici : unde postmodum eductus Sanctas Imagines abnegare cogitur; quod omninò renuens facere, in exilium misus est, & illic prasentem vitam reliquit. Mà nella costanza de' Martiri incrudelendosi sempre più maggiormente il suror di Leone, egli ascese à segno, che giustamente, per paragonarlo à Diocleziano, altro forse non manca, che Tomo II.

GREGORIO III.

Secolo VIII.

a 20. Septemb.

b 24. Aug.

l'età, e'l nome. Il Menologio Greco di molti fà commemorazione, per render' egualmente vituperosa la fama di lui, e gloriosa la memoria de' suoi connazionali Cattolici, [a] Commemoratio Sanstorum Patrum, & Martyrum Hypatii Episcopi, & Andrea Presbyteri, dice di essi l'accennato Menologio, qui cum Sanctarum Imaginum cultum valide propugnarent, audiens ista Leo, ad se Epheso venire jubens, detrusit in carcerem, & excarnificari pracepit; insuper & capitis cutem extrahi, desuperque pictas tabellas congestas accendi, barbamque pice liquente conspergi, The incendi. Sieque per Constantinopolitanam urbem distracti, ad partes Xerophili perducti jugulati sunt, expositaque ipsorum cadavera canibus: E sotto altro giorno [b] il medesimo Menologio soggiunge, Commemoratio Sancti Patris nostri Gregorii Limiota, qui a puero in monte Olympico Monasticam vitam exercuit, & sub Leone Imperatore sacras Imagines frangente, & venerandas Sanctorum reliquias comburente, cum libere admodum veritatem pradicaret, atque Tyrannum redarqueret impietatis, in summa senectute ( annum enim agebat nonagesimum quintum ) multiplices cruciatus perpessus, postremò abscissis manibus, & combusto capite, gratias agens Deo, ipsi spiritum commendavit. Procopio, [c] Basilio, Sergio, [d] Macario, [e] Eudemone [f] di Lampsaco, Gregorio [g] di Melizia, Basilio [b] di Pario, & altri infiniti, che mostrarono la medesima intrepidezza nella confessione delle Sacre Imagini, riceverono la medesima palma ò di Martirio consumato, ò di atrocissimi tormenti, resi à loro tanto più acerbi, quanto ch' eglino durarono à sopportarne le ferite sin'alla vecchiaja, che terminarono poi con placidissimo fine, Martiri in Vita, e Confessori in Morte. Non hebbe però Leone l'ardimento di palsarla così bruttamente con Giovanni Vescovo di Poliboto, che dalla Frigia se n'era venuto sin dentro il suo Palazzo à rimproverargli l'Heresia, Apud Menol. e la crudeltà; poiche in questa occasione al surore prevalse il timore. [i] Come che questo ammirabile Ecclesiastico haveva un dono di miracoli così splendido, e conosciuto da tutto l'Oriente, che glie ne sù dato il glorioso cognome di Thaumaturgo, Leone temè d'intricarsi con uno, che disponeva de' flagelli di Dio à sua balia, ed à cui poco costavano li prodigii, per paura di addossarsene qualcheduno, che gliriuscisse sunesto, ed

7. Aprilis.

C 27. Februar.

d 13 Maji.

e I April. f 14 Martis.

Gracum die 5. De cemb.

Qualità, e virt ù di Gregorio III.

la venerazione delle Imagini. Queste dolorose novità, che si spargevano per tutto il Mondo, e principalmente per Roma, amareggiarono estremamente il nuovo Pontefice, il quale sin dall'ingresso del suo Pontificato haveva risoluto di tentare ancora tutte le sue imaginabili forze per sare rientrar Leone insè, e nella Chiefa Cattolica, e poi nel possesso eziandio di tutto quello, ch'egli haveva perduto nell' Italia. Era questi Gregorio Terzo Siriaco di Nazione, [ k] Vir mitissimus, & valde sapiens, in divinis scripturis sufficienter instru-Etus, Graca Latinaque lingua eruditus, Psalmos omnes per ordinem memoriter retinens, & in eorum sensibus subtilissima exercitatione limatus, lingua quoque in lectione politus, exhortator omnium bonorum operum, plebi florentissime salutaria pradicans, Fidei Catholica, & Apostolica immuti-

il quale nel suo castigo rendesse eziandio il Santo più celebre. Però facendo un grande sforzo per supprimere lo sdegno, che già cominciava à trasportarlo, rimandollo saviamente alla sua Chiesa di Poliboto, dove il Santo sin' alla morte conservò sempre il popolo nella integrità della Fede, e nel-

k Anafla in Grog.

GREGORIO III

mutilate conservator, perenniter suo monitu corda corroborans, Orthodoxa Fidei amulator, ac defensor fortissimus, paupertatis amator, & erga inopes propisor, non solum mentis pietate, sed studii sui labore solicitus, captiporum etiam redemptor, orphanorum quoque, & viduarum largitor, necessaria tribuens, amator religiositatis in Christiana norma, & religiose polentibus pivere, & Dei timorem habentibus in suis pracordiis director existens. Quem Viri Romani, seu omnis populus à magno ad parrum divina inspiratione permoti, subitò cum ejus decessor de hoc saculo migrasset, dum in obsequio sui antecessoris eset intentus, vi abstollentes, in Pontificatus ordinem elegerunt. Così Anastasio. Soggiungendo del medesimo Santo Pontefice un' altro Autore, [a] De Gregorio Tertio veluti inauditum quid- a Vualfridus c.25, dam, & novum refertur, quod omnes Psalmos tenuerit. Ubi intelligi datur, paucos priorum ita Psalterium didicise. Non così tosto dunque siì egli assunto al Pontificato, che [b] mandò à Costantinopoli un Sacer- b Idemibidem. dore della Chiesa Romana chiamato Gregorio, con ordine di presenta- Esus operazioni re all'Imperadore alcune lettere, nelle quali egli ammonivalo da Padre, Leone. e da Pontefice, à rinonziar l'Herefia, che farebbe stata causa delle sue disgrazie temporali, & eterne, se non l'havesse prontamente abjurata. Ma il buon Prete fù troppo timido, ed impaurito prima dalla fama, e poscia dalla presenza istessa di Leone, ritornò à Roma, non eseguiti gli ordini del Pontefice; per il che appena potè essere placato il Papa à non procedere contro lui con rigorofissimo castigo, contentandosi solamente, che colà di nuovo egli si riportasse, come fece, con li medesimi monitorii: sc ben da Cesare, che ne riseppe l'arrivo, sù spogliato de'ricapiti, e doppo un' anno di prigionia nella Sicilia, mandato vergognofamente in esilio in lontanissime parti. Quale inurbanità di tratto usò eziandio Leone con altri Legati, che due altre volte con pazientissima tolleranza spedigli Gregorio unitamente, & il Popolo Romano, [c] violando, e calpettando la publica ragione delle genti con il maltrattamento degl' In- ibidem. viati. Per le quali tiranniche procedure disperando onninamente il Papa ogni altro ravvedimento nel Reo, imitando il zelo del suo antecessore, congrego [d] prontamente in Roma un Concilio di novantatre Vescovi d Idemibido. dentro la Basilica di S. Pietro, in cui questo Decreto egli formò: Ut si quis Nuovo Concilio deinceps antiqua consuetudinis, & Apostolica Ecclesia sidelem usum conte-Romano. mnens, adversus eandem venerationem sacrarum Imaginum, videlicet Dei, & Domini nostri Jesu Christi, & Genitricis ejus semper Virginis Immaculata, atque Gloriosa Maria, Beatorum Apostolorum, & Sanctorum omnium depositor atque destructor, & profanator, vel blasphemus extiterit, sit extorris à Corpore, & Sanguine Domini nostri Jesu Christi, vel totius Ecclesia unitate, atque compage. Corroborando il Santo Pontefice con tal decreto i decreti de' suoi antecessori, e ponendo come in salvo da tutte le bande l'indennità della Religione Cattolica circa il culto delle Imagini; onde di lui disse Papa Hadriano scrivendo all' Imperador Costantino Nipote di Leone; [c] Inmagnam tribulationem [f] uterque Gregorius Romani Pontifices per ea tempora Sanctissimi conjecti sunt. Sapiùs etiam proapum vestra se- epist. ad Conft. lmrenitatis admonuerunt, ne sineret venerandas imagines de statu suo dejici: ve-perat. rum illorum salutifera preces nequicquam fusa sunt, animumque illius nequa- . 111. quam commoverunt.

Quindi per riparar in qualche modo nell' antica Roma li sacrılegii

GREGORIO

376

Secolo VIII.

a Anast. in Greg.

b Idemibid.

commessi da Leone nella nuova, egli a aggiunse alle sei Colonne di Marmo Pario, che circondavano il Sepolcro de' Santi Apostoli, sei altre di Ornamento fatto Porfido, sopra il cui Architrave, ch' era coperto di lastre di fino argento, da Gregorio III. Portido, topta de Imagini di Giesti Christo, e degli Apostoli da una parte, al sepolero di S. fece intagliare le Imagini di Giesti Christo, e degli Apostoli da una parte, e dall'altra quelle della Madre di Dio, e di molte Vergini, con sopra gigli grandi di argento, dinotanti ò la purità di quelle Vergini, ò la lega fatta dal suo antecessore co' Francesi. Egli poi tutto si diè ad edificar Tempii, collocar' Imagini, adornar Chiese, e come à sar pompa di quel culto, che così spietatamente oltraggiava Leone nella effigie de' Santi; & Anastasio ne [b] tesse lungo Catalogo con istupore di quei, che considerano, in quanta scarsezza di rendite, e in qual turbolenza de' tempi erogasse Gregorio tesori così copiosi in lode, egloria di Dio, e de' suoi Santi. E samoso allora si rese l'Oratorio, ch'egli fece edificare presso la Chiesa di S. Pietro, dove ripole con facra pompa di processioni molte Sacre Reliquie, costituendo distintamente il numero delle Messe, che in honore di que' Santi cotidianamente celebrar si dovevano da alcuni Monaci, aggiungendo doppo le parole del Canone, Et omnium Sanctorum tuorum, quelta nuova clausula. quorum solemnitas hodie in conspectu tua Majestatis celebratur, Domine Deus noster, intoto Orbe terrarum. Mà questa orazione si istituita per quel solo Oratorio, come ben nota [c] VValafrido, & il dottissimo Cardinal Bona, [d] il quale attesta doppo haver scorsi, e riletti una copiosa moltitude Card, Bona lib. 3. dine di Messali manoscritti, in un di essi solamente haver ritrovata tal' aggiunta, e questi essere un Messale, che presentemente si conserva nella famosa Bibliotheca Barberina.

& Fralfr. c. 22.

Armata Navale di

. Theoph. in ann.

E luo Naufragio.

Mà Cesare acciecato dalla presunzione delle sue forze, e dal desiderio divendicarsi degl' Italiani, vedendo la sua Armata Navale potentissima, Leone contro & in istato di sodisfarlo, come si credeva, la spinse risolutamente contro Roma, e l'Italia. l'Italia, non scorgendo ancora per i Romani alcun' ajuto capace per disenderli dalle sue armi, perche ò non volle, ò non potè pensare à quello, che preparava loro il Cielo con la miracolofa vittoria, che foggiungiamo. Sciolse [ e ] l' armata da Costantinopoli sotto il comando di Manes Capitano di esperimentato valore, e costeggiata la Grecia, el'Epiro entrò ellanel Mare Adriatico per far lo sbarco in qualche Porto, che ritenevano ancora i Greci nel Paese degli Antichi Calabresi, che presentemente dicesi Terra d'Otranto. Quivi Dio confuse l'orgoglio degli Heretici in maniera tale, che non sù di bisogno agl' Italiani dipigliar l'armiper opporsi à si potente Nemico; poiche in un subito si sollevarono li Venti, e'l Mare con sì terribile tempesta, che in poche hore molte Navi si ritrovarono subissate nelle onde, altre conquatiate nelle Coste de' Promontori, li quali si viddero tutti ricoperti da una parte, e dall'altra trà l'Epiro, e l'Italia da' rottami di uno spaventosissimo naustragio. Irritata la cruda Bestia di Leone dallo scorgere roversciato sopra dise il castigo preparato contro i Romani, f Theoph. ibidem. con vil vendetta [f] applicò al suo Fisco ciò, che chiamavasi nella Sicilia, g Trè talenti, e il Patrimonio de' Principi degli Apostoli, consistente in trè [g] talenti, e mezsommano pecopia zo d'argento, che si mandavano ogni anno à Roma in sovvenimento de' bidi due mila scudi. sogni temporali del Papa: e quindi dilatando la sua avarizia sopra i rimarendire Pontifi nentisuoi Sudditi Italiani, oppresse con nuovi tributi li popoli particolarcie nella Sicilia. mente della Calabria, ch' egli trattò come Schiavi, facendone pigliar'efattamente il numero di tutti limaschi ancor lattanti, sopra il quale impose

spar-

Capitolo IV.

GREGORIO

sparritamente una intollerabile tassa: cosa, che eziandio [a] Ii Saracini, da'quali ei haveva tratta la sua Heresia, non havevano giammai osato a Theophibid.

d'intraprendere.

Mà ciò, che si rese à Leone insopportabile, si il veder co'proprii oc-Matrimonio tra chi la verità Cattolica, & il culto delle Imagini trionsar gloriosamente Copronimo Electro il suo medesimo Palazzo, senza speranza di poter havere almeno Lene. lo sfogo della vendetta. Haveva [b] egli fatta Lega col Rè degli Avari, b Idemibid. popoli parte Idolatri, e parte Saracini, detti dagl'Hiltorici hora Cazari, edhora Scithi; e per renderla più durevole, e stretta, haveva voluto, che Costantino suo Figliuolo prendesse in matrimonio la Figliuola di quel Principe con condizione, ch'ella si facesse battezzare dal Patriarca Iconoclasta di Costantinopoli. Seguirono le Nozze, & il Battesimo, ricevendo la mova Imperadrice il nome d'Irene. Mà ciò che dalla prudenza humana era stato incominciato per considerazioni meramente naturali, rattificollo tosto Dio conterminarlo per una maravigliosa straordinaria condotta della sua Grazia. Conciosiacosache Irene, Donna di ani- Dott maravigliomo grande, e generoso, e di spirito solidissimo, & acutissimo, prima di- se e vinà Chrispreggiando di essere Christiana per ragione di stato, volle poi havere una piena istruzione de'nostri Misterii, per la quale abbracciò con tutto il suo cuore il Christianesimo in ispirito, e verità secondo la sana dottrina dell'Evangelio, ch'ella trovò esfere nelle sue Massime, e Leggi, ragionevolissimo. Di modo ch'ella molto aliena dall'adherire agli errori del Suocero, e del Marito circa il culto delle Sacre Imagini, arditamente con tutta la sua forza ripigliava que'due Principi della loro empietà, che à lei sù sempre in esecrazione. Leone, che si era adoperato inutilmente, quanto haveva potuto, affin di pervertirla, ne concepì un' estremo dispiacere. Mà perche temeva d'irritare il di lei Regio Padre, siì sorzato à divorare internamente il suo sdegno, e su d'vopo, ch'egli, e'Isuo Figliuolo, benche sceleratissimi, ed impurissimi, pazientemente soffrissero, che la pietà d'Irene, la quale perseverò sempre costantemente nella Fede delle Sacre Imagini, rilucesse pomposamente nella Corte à dispetto loro, e della loro detestanda Heresia. Questo però su un principio de' sopra l'Imperio disgusti di Leone, che sù finalmente percosso da Dio con li più terribili di Peste, Fame, flagelii della sua giustizia. La fame desolò primieramente tutto il suo e Guerra. Imperio, e quindi la Peste, e poscia la Guerra, che mossegli il Rè Isiàm de'Saracini, finitono di devastare tutte le soggette Provincie dell'Asia; e perche questi trè horribili castighi non secero alcuna impressione nel di lui ostinato cuore, scaricogliene Dio un'altro sopra, che scosse finalmente anche le pietre; e questo sù uno spaventoso Terremoto, che Ediun'horribile riempitutto di rovine, particolarmente nella Thracia, e nella Bithinia. Terremoto. Cominciò egli in Coltantinopoli [c] un Mercordì vigesimosesto giorno e Anno 740. di Ottobre alle otto hore della mattina, Et [d] corruerunt Ecclesia, & d Theoph,in annal, Monasteria, dice Theofane, Populusque multus extinctus est. Cecidit autem & simulachrum, quod stabat super Attali portam Magni Costantini und cum ipso Attalo, & titulus Arcadii, qui supra Xerophili columna stabat, simulachrum majoris Theodosii, quod super auream portam videbatur, necnon & terreni urbis muri, & Civitates, & Villa in Thracia, & Nicomedia, in Bithynia, & Pranetus, & Nicaa, in qua salva tantum remansit Ecclesia. Fugit autem mare, & terminos suos in quibuldam

GREGORIO Secolo VIII.

III. Morte di Leone Imperadore .

b Theoph.ibid.

E Succeffione all' tino Copronimo.

2.tomo .

n. fandiffimi vl. zii.

di Copronimo contro le Imagi

e Suidas in vita Copronym.

busdam locis, & perduravit Terramotus mensibus duodecim. Mà indurito più de'sassi nel suo mal preso impegno, Leone tirò sopra di sè l'ultimo colpo dell'ira di Dio; imperoche ancor tremante il Mondo per l'accennato Tera 18. Gingno 741, remoto, egli [a] morì di due contrarie malattie, cioè d'Hidropissa, e di Dissenteria; e, come attesta [b] l'Historico, Mortuus est Leo tum animæ, tum corporis morte.

Ragionevolmente però rimane in dubio, se peggiori calamità recasse Imperio di Costa- Leone al Mondo vivendo, ò morendo, mentr'egli lasciò un Successore all' Imperio, che superollo infinitamente nelle ree qualità per le più detestabilisceleratezze, alle quali possa giungere la malizia di un'Huomo. Questi Greg. Il sin queste su Costantino detto Copronimo per l'infame [c] presagio, ch'egli diè al Mondo disua vita nell'atto del Battesimo, e che nella desormità del corpo mostrava visibilmente gli horribili fregolamenti di un'anima totalmente brutale. Conciofiacofache oltre alla Herefia del Padre, fostenne anco-Suoi horribili, e ratutte le più empie bestemmie di Fotino, e di Nestorio contro Giesù Christo, ela sua Santissima Madre, imbrattandosi sin dalla più tenera età nel fango di una impudicizia abominevole, con abbandonarsi eziandio in preda a tutto ciò, che di più esecrabile si trova nella Magia, invocando i Demonii, ai quali sacrificava Vittime, del cui sangue ungevasi il corpo; e come s'egli havesse voluto rinunziare alla natura humana, e spogliarsi della qualità di Huomoper vestirsi di quella di una Bestia, ne venne fin'à quell'eccesso horrendo di bestialita senza esempio, con pigliarsi diletto, e gioja di cuoprirsi tutto il corpo di sterco di Cavallo, obligando à fare il medesimo tutti quegli, che volevano haver parte nel favore della sua grazia: Fetidissima, & abominevole Creatura, che oltre al cognome di Copronimo si meritò quello di Caballino, quad Theoph, in annal, le gli resta per sua infamia nella memoria delle Historie: [ d ] Hic enim, dice di lui Theofane, perniciosissimus, & serus, tyrannice, nec legitimè abusus Imperio, primò quidem à Deo, & intemerata Matre ipsius, & ab omnibus Sanctis abscedit, magicis maleficiis, & luxuriis, cruentisque sacrificiis, & caballinis stercoribus atque lotio delectatus, mollitiebus, ac damonum inpocationibus gaudens, atque omnibus animas corrumpentibus adinventionibus à tenera atate convivens. Così Theofane; mà più chiaramente Theostericto Scrittor di questi tempi nel suo Niceta, Tantopere sordium, & impurissima cujusque rei odore malo dele-Etabaiur, ut animalium brutorum stercoribus se illineret, & eos, qui cum illo erant, id facere juberet, quos amabat, ob idque benignè accipiebat, quod rebus male olentibus superdelectaretur. Il primo atto Horrendo Editto dunque di comando, che questa Bestia esercitò, quando si vidde regnare frà gli Huomini, nì un Editto, nel quale non solamente egli ni, ele Reliquie. condannava le Imagini de'Santi, mà di più prohibiva d' invocarli, e di dar loro quel glorioso Titolo di Santi, del quale la Chiesa li honota. Quindi facendosi trasportare da quell' arrabbiato sdegno, che sa incrudelir l'Huomo contro le ceneri, e le ossa morte dell' Huomo, [ e ] ordinò, che alle Sante Reliquie si facessero tutti gli oltraggi posfibili, gittandole per terra, sminuzzandole in pezzi, e caricandole di sputi. Eccesso non mai tentato dal medesimo Leone Isaurico, che diroccò le Imagini de'Santi, mà non volle infuriar contro le Reliquie di effi. La

La venerazione alle Reliquie sù non meno antica nella Chiesa di Antichità delle Dio, che l'adorazione delle Imagini, e di essa san da longhissima età se ne Reliquie de Sanrapporta la testimonianza del culto. [a] Mosè nel suo partir col popolo ti, estoto provato dull'Egitto, riverentemente portò seco il Corpo del Patriarca Gioseppe a Exod, 13. nella Terra di Promissione. L'istesso Dio, come dice San Girolamo, honoro il Corpo di [b] Mosè, dandogli sepoltura con le sue proprie mani. b Deuter 34 & s. Le ossa [c] di Eliseo col solo tocco restituirono la vita ad un Desunto. Il Hieron. contr. Vigi-Rè [d] Jossa infranse, abbrucciò, e disperse tutti gl'Idoli, e le ossa de' c 4. Reg. 13. Veneratori di essi, mà quelle di alcuni Proseti di Dio sece honorevolmente conservare intatte in luogo separato, e decente. Predisse [ e ] Isaja, che sarebbe stato glorioso il sepolero medesimo del Messia, [f] solper- e Isas III. che haverebbe toccato il Corpo del Salvadore del Mondo; onde horri- epifi. ad Marcelbilmente bestemmia Lutero, dicendo, [g] Deo non majorem curam esse lam. g Luter, in lib.de de Sepulcro Domini, quam de Bobus. Dalla Chiesa antica passò alla mo- abolenda Mussa. derna la venerazione delle Reliquie, & infiniti sono li Testi de'Santi [b] Padri, che in ogni Secolo hanno comprovato sempre costante il culto di h Hos vide apud esse. Onde mentiscono gli Heretici moderni, che pretendono introdotta guis Sanstorum l. nel Christianesimo la venerazione alle Reliquie de Santi, sol dal Quinto 2.6.3. Secolo della Chiesa; e molto più mentiscono li Magdeburgensi, [i] e Calvino, che si betsano de'Cattolici, perche per essi [k] Caperunt exan-i Maga Cent. 4.6.
guia, & semicorrosa ossa coli, invocari, & divino honore affici, e, [l] k Magdeb. in 6. nec solum Sanctos Christiloco adorari, sed etiam eorum osa, vestes, calceos, cantinin libro de & simulacra: essendo cosa che non mai da'Cattolici nè si adorano le Re-necessistate resorliquie con culto divino, è elleno s'invocano con implorazione di preghie-manda Ecclesia. ra: ma solamente si honorano, e si baciano, come sacri pegni de' nostri Protettori, e nè le adoriamo come Dio, nè le invochiamo come i Santi, [m] Sed minore cultu veneramur, come dice il Bellarmino, quam Sancto- m Bellar.de reliq. rum Spiritus, nedum quam Deum ipsum, come molto prima del Bellarinino n. S. Hieron, contra rispose San Girolamo [n] à Vigilanzio, e molto prima di San Girolamo Vigil. li Discepoli di San Policarpo, [o] à chì mal sentiva delle Reliquie de' Hist.c. 15.

Il primo, che nella Chiesa di Christo le riprovasse, [ p ] al parer di San p S. Hieron, lib, Girolamo, sù [q] Eunomio, e [r] Vigilanzio, dalle cui Scuole apque veditora 1, bag.
prese il Copronimo la detestabile heresia, con questa differenza, che que288. gli pervertirono pochi con gl'insegnamenti, ma questo oppresse tutti con reditori. 1. pag. la potenza. E noi ne'suoi proprii luoghi descriveremo atroci successi, primi Autori deledinaudite barbarie contro le venerate Reliquie de'più infigni Santi, e la riprovazione Martiri della Chiesa Orientale, dandone egli, appena salito sul Trono, quie. per primo assaggio della sua fierezza ordini rigorosissimi, come veniamo pur'hora di dire. [ f ] Quindi dalla conculcazione delle Imagini, e delle s'Thiosterians in Reliquie passando al Nestorianesimo, un giorno alla presenza di tutta la Niceta apud Su-Reliquie pallando al Nettorialiellillo, un giorno ana pretenza di Martini, quem reda loro fosse stimata quella borsa? Moltissimo, facilmente da tutti si rifosse a llora ei vuotandola, e di nuovo rimostrandola, E ben, egli
Nettorianismo
del Copronimo. disse, è ella così vuota tuttavia ancora apprezzabile? Accenando ogn' uno con gesto dispreggiante il poco conto, che in quello stato far di lei se ne doveva, Sappiate dunque, replicò allora l'empio Bestemmiatore, che Maria fù degna di qualche honore tutto quel tempo, che portò Giesù Christo nel suo Ventre; mà doppo che l'hebbe partorito, fu ridotta alla condizione delle

o Apud Euseb.l.4.

GREGORIO 380 Secolo VIII.

Achab, e più sacrilego di Jezabele.

III. 2 Theoph.in annal.

Donne ordinarie, sopra le quali ella non hà più alcun vantaggio. Un'altra volta dicesi, che egli replicasse, Ne [a] existimes, Filium Dei ese, quem genuit Maria, quique dicitur Christus, sed purum Hominem. Maria autem eum peperit, sicut me peperit Maria mater mea. Quindi qual forsennato baccante movendo guerra aperta contro la Madre di Dio, ne prohibì espressamente le feste, la invocazione, e la implorazione del suo ajuto: [b] Si quisquam, dice Theosane, corruens, vel dolens, solitam Christianorum vocem emitteret, dicens, Dei Genitrix juva, aut vigilias agens deprehenderetur, aut Ecclesiis asuetus, aut cum religione vivens, aut non passim juramentis abutens, ut inimicus Imperatoris damnabatur, & immemorabilis memorabatur. Onde con ragione chiamalo un grave Autore [c] Habitu Christianus, mente Judaus, con la ragione, che apporta, [d] Quam enim Christus sibi in domicilium elegit, gloriosissimam, inquam, suam Matrem omnibus aliis rebus creatis superiorem, omnium hominum salutem. mundi patrocinium, que propter virginitatis sue prestantiam prope Deum versatur: hujus, inquam, venerandum nomen multis modis ab Ecclesia expellere studuit, ejus verò intercessiones, per quas Mundus constituit, illas ne nominare quidem voluit, cum diceret, nemini eam posse opitulari. E perciò

meritevolmente da' [e] Scrittori su egli riconvenuto col nome di Pazzo

c Theoft. loc.cit.

b Idemilid.

e Theoph, in annal.



## CAPITOLO V.

Zaccharia della Magna Grecia, creato Pontefice li s. Ottobre 741.

Vittorie, e crudeltà del Copronimo. Ufficii del Pontefice per farlo ravvedere. Castighi di Dio sopral'Imperio, e horribile e strana pestilenza. Heresie nella Germania di Aldeberto e Clemente, e loro condanna. Decisione Pontificia sopra una formola corrotta di Battesimo. Quando sia Heresia asserire gli Antipodi, ò un' altro Mondo.



A non mai forse maggiormente dimostraronsi imperscrutabili gli alti secreti giudizii di Dio, che nella fortuna, che accompagnò sempre questi due scelerati Imperadori, elevando ella Leone da vilissima condizione al Soglio Imperiale, e seguitando Costantino quasi in ogni sua intrapresa tanto nelle Vittorie (Vittorie stantino Coprocontro i ribelli, quanto nelle Guerre contro i nemici. I dilui nimo.

abominevoli vizii, che facevano horrore a tutto il Mondo, lo refero così odiofo à i suoi Sudditi, che finalmente molti di loro congiurarono per torlo dall'Imperio, che con una vita tanto infame egli dishonorava; & acclamarono [ a ] contro lui Artabasda suo Cognato, Principe valoro- a Theoph, in annal. so, e pio, mà sfortunato, perche non così tosto egli si mosse, che da Costantino sù vinto, e per ssarzo di vittoria privato degli occhi insieme con due figliuoli, compagni nella disfatta, e nella pena del Padre. Il falso Patriarca Anastasio, che à compiacimento di Leone per occupare il luogo di San Germano si era dichiarato Iconoclasta, vedendo mutate le cose, e la fortuna dell'Imperio, ch'ei assecondava sopra ogn'interesse di Religione, adherì anch' esso ad Artabasda, onde anch' Anastasso. esso soggiacque allo sdegno di Cesare, che secelo vergognosamente [ b ] condurre per tutte le Piazze sopra un'Asino con la faccia rivol- b Idemibid. ta verso la coda, doppo di essere stato crudelmente bastonato alla vista del Popolo, in conformità della predizione [c] fatta da S. Germano. Quin- « Vedi il Pontif. di divampando il fuo furore indifereramente contro turi li ribali. [Greg. II. in questo di divampando il suo surore indiscretamente contro tutti li ribelli, [d] 2, tomo. Multos, & alios ex primoribus peremit; innumerabiles oculis, & alios ma- d Theophilid. nibus, seu pedibus ablatos debilitavit. Pracepit autem externis militibus, qui secum ingressi sunt, introire domos, rapere familiares Civium res. Multa quoque, & alia, quin & imnumera mala urbi monstravit. Ma ciò, che se Empio fatto del conoscere l'empio Copronimo come privo di ogni sentimento di humani. conoscere l'empio Copronimo come privo di ogni sentimento di humanità, sù un'atto del tutto barbaro, e che ossese eziandio le leggi più sante della

ZACCHA-

Secolo VIII

RIA. 3 Theoph. loc.eit.

natura. Peroche havendo egli risaputo, [a] che il corpo del Patrizio Bagrane fatto da lui uccidere frà il numero de'Ribelli, fosse stato sotterrato dentro un Monasterio, sece cola strascinare la di lui Moglie, e senza alcun rispetto alla qualità, età, e sesso seminile, nè al sacro vincolo del Matrimonio, la costrinse à dissotterrarlo, & à portarne essa medesima le ossa spolpate dentro la sua veste, & à gettarle in fine nel luogo obbrobrioso destinato alla sepoltura de malfattori. Questo sanguinoso, e fiero trionfo, che riportò il Copronimo da Artabasda, sù foriere dell' [b] altro, ch' egli ottenne contro i Saracini, à i quali prese à forza Melitina, e Theodoria, e quinci tutta l' Armenia, trasportandone gli habitatori in Costantinopoli, i quali come Saracini non potendo non odiare le Imagini, refero formidabile la fazione he-

b Theoph in annal.

Qualità di Papa Zaccharia, e sue operazioni per la conversione del Copronimo. Anast. in Zacch.

retica degl'Iconoclasti. Mentre queste cose succedevano, e che la fortuna portava prosperamente sù le ali della felicità Costantino, haveva il nuovo Papa spediti à Costantinopoli alcuni suoi Legati, per insister di nuovo nella conversione di questo Principe. Era allora di fresco assunto nella Catedra Pontificale Zaccharia, [c] Vir mitissimus, atque suavis, omnique bonitate ornatus, amator Cleri, & totius Populi Romani, tardus ad irascendum, velox ad miserendum, nulli malum pro malo reddens, neque vindicta sibi meritum tribuens, sed pius, & misericors: à tempore ordinationis sua omnia omnibus factus, etiam iis, qui antea sui fuerant persecutores, bona pro malis reddidit, eosque honoribus promovens, & provehens, simul & facultate dita-vit. Hor dunque, come che questo santo Pontesice haveva conceputo dalla sua parte qualche speranza di guadagnar Costantino, e di ritirarlo dalla fua Herefia per mezzo degli ufficii, ch'ei defignava di patlare con lui, subito che si inalzato al Pontesicato andò in Persona à Pavia per divertire l'armi, che Luitprando Rè de' Longobardi havea mosse contro l'Esarco Imperiale di Ravenna, e tanto operò con la fantità del discorso, e con la efficacia delle preghiere, che obligò quel Giovane Principe à ritirare le sue genti da quell'impresa. Quindi egli stimandosi degnamente meritevole di essere almeno udito dal Copronimo, spedì à lui alcuni Legati per disporlo amichevolmente à rientrare nelle communione della Chiefa. Mà i Legatinelloro arrivo à Costantinopoli havendo trovata tutta sossopra la Corte per la nuova acclamazione seguita di Artabasda, surono costretti aspettar l'esito diquella guerra, doppo la quale il vittorioso Copronimo ricevelli honorevolmente, e rimandolli con isperanze grandi, ma che per suo danno riuscirono ben presto ancora vanissime. Il che sù causa, che il d In epist. Hadr.ad Papa [d] gliscrivesse poi parecchie lettere, e che restasse anch' ei misera-Confiant. & Iren. bilmente eziandio ingannato. Chi però scoprinne il cuore, non restò altrimente ingannato, mà con la sferza di spaventosi disastri castigonne la fraudolenza con pena di que'medesimi, che del peccato di Copronimo erano e Theoph.in annal. affatto innocenti. [e] Aquarta [f] Augusti, dice Theofane, usque ad O-Etobris Kalendas tenebra facta sunt caliginosa: Anno sexto Imperii Constantini, factus est terramotus magnus in Palastina, & circa Jordanem, & totam Syriam, mense Januario, hora quarta, & multa millia, quin & innumerabilia hominum mortua sunt: Ecclesiaque, & Monasteria corruerunt, & maxime penes eremum Sancta Civitatis. Quindi [ g ] surse un'horribile ò tempesta, ò contagione, ò infezione di spiriti maligni, che cominciando

Concil. Nic. 2.

1 Anno 746. Cathighi di Dio controll Copro-

E Theoph.in annal. & Theod. Studin eras de S.Platone.

ZACCHA-RIA.

dall'estremità della Calabria, e dalla Sicilia, si sparse per l'Epiro, per la Grecia, e per tutte le Isole dell'Egeo, e venne in fine à terminare nella Città Imperiale, dove ella fece per [a] trè anni spaventose rovine. Impercioche 2,747.748.749. primieramente vedevansi sopra gli habiti di quelli, che ne dovevano essere va, a horribile. percossi, alcune Croci olivastre, ò cerulee, e quindi doppo la loro comparla leguivane un carboncello, che miserabilmente ben tosto li consumaya. Se ne ritrovarono eziandio molti, che tocchi da così strana malattia, che passava dal corpo allo spirito, si elevavano subito come in una sorte di estasi, dal quale trasportati, rimanevano molto tempo immobili senz'alcun sentimento, e in questo stato vedevano certi spaventevoli fantasmi, che si avvicinavano à loro visibilmente, e discorrevano familiarmente con loro di molte cose, delle quali eglino poi si ricordavano benissimo con riferirle agli altri, quando riforgevano da quel ratto. Dicevano spesso di haver veduto entrare que'fantasmi in alcune case, di cui nominavano i Padroni, & entrate ferirvi, ò ammazzarvi gli habitanti; e ciò, che v'è d'incomprensibile, e di strano, si avverava minutamente, quanto da essi veniva predetto. Infiammossi cotal peste in tal maniera nella estate del terz'anno, che non rimanendo quasi più viventi per sotterrare i descinti, appariva quella gran Città un vasto campo di cadaveri con manifestissimo segno della vendetta, che prendeva Dio di quel Popolo per le profanazioni delle Imagini, e i facrilegii dell'Herefia: [b] Anno etiam [c] eodem, foggiunge b Theoph.in anna. Theofane, terramotus factus est in Syria, & ingens, ac terribilis casus, unde Civitatum alia quidem penitus exterminata sunt, alia però mediocriter, alia autem à montanis ad subjecta campestria cummuris, & babitatoribus suis integra migraverunt, & salva, quasi ad milliaria sex, vel etiam modicum quid ultrà. Denique asseverarunt hi, qui propriis visibus terram Mesopotamie contemplati sunt, in longitudine disruptam fuisse ad milliaria duo, & ex profundo ejus ascendisse aliam terram nimis albam, & arenosam, de cujus medio ascendit animal mulinum incontaminatum, loquens humana poce, & pranuncians gentis incursionem ab eremo adversus Arabas : quod & factum est.

Scotevasi dunque il Mondo, e piangeva il Cielo, e la Terra con la-Heresie di Aldegrime di sangue, e di suoco, quando l'accennata Heresia cominciò ezian-bisto, e Clemére. dio à dilatarsi in Occidente, per mezzo di quei due primi Forieri degl'Iconoclasti nella Germania Aldeberto, e Clemente. Reggeva que' Popoli nella condotta della Fede Cattolica l'Apostolo della Germania San Bonifacio in tempo, che colà seminarono i loro errori li due nominati Heretici con seguito di Plebe, aura di nome, e concetto di santità. Eglino surono la prima [d] volta condannati in Soisson, nella qual Città [e] si unirono li Vesco- d Anno 745. vi di quelle circonvicine Provincie, che ne anathematizzarono i detti, Eloro condanna, e le persone: Et ut Hæresis amplius in populo non resurgat, sono loro parole nel secondo Canone da essi formato, sicut invenimus in Aldeberto haresim, quem publice ter una voce condemnaverunt viginti tres Episcopi, & alii multi Sacerdotes, cum consensu Principis, & populi, ita condemnarunt ipsum Aldebertum, ut amplius populus per falsos Sacerdotes deceptus non pereat; e nel settimo decretarono, che sossero consegnate al suoco tutte le piccole Croci, ch'eglino, come si dirà, per inganno del popolo havevano maliziosamente erette per li campi, [f] Similiter constituimus, ut illas Cruciculas, f Ibidem. quas Aldebertus per Parochiam plantaverat, omnes igne consumantur. Mà

ZACCHA-

Secolo VIII.

RIA.

perche uno di essi, cioè Aldeberto, in perversione de'semplici, mà con diabolica jattanza haveva composto, e divulgato un Libro, che conteneva l'Historia della sua vita, e promoveva audacemente li primi tentativi della predicata herefia, giudicò necessaria San Bonifacio l'adunanza di più famosa Assemblea, acciò più altamente ne sosse scoperta la malignità, & abominato il maligno. Nel Sinodo Romano, che descriveremo, ancora si rinviene un fragmento dinotante il principio della vita di Aldeberto in questo abominevole tenore, Incipit vita Santti, & Beati Dei famuli, & præclari, atque per totum speciosi, & electione Deinati, Sancti Aldeberti Episcopi. De simplicibus parentibus suit procreatus, & de gratia Dei est coronatus: quia dum mutero Matris sue erat, ibidem gratia Dei cepit, & antequam pervenisset beatissima nativitas ejus, sic vidit genitrix ejus quasi per visionem, egredientem vitulum de dextero latere suo, qui vitulus illi designabat gratiam illam, quam ab Angelo acceperat, antequam exiret de vulva. Così il sacrilego Libro. San Bonifacio dunque spedì al Pontefice a In vita S. Bonif. Zaccharia Beneardo [a] Prete della sua Chiesa con lettere rappresentanti 1.1.c.37.apud Sur. tom. die 5. Iunii. la novità, e la empieta degli Heresiarchi, lo scandalo, e la sovversione di quelle Provincie, e la necessità di recidere tal peste con la decisione authorevole della Sede Apostolica. Mà prima di venire a questo formal giudi-Lettera del Ponzio rescrisse il Pontefice a San Bonifacio confermando la seguita condanna tefice denotante l'herelie d' Alde col tenore di questa lettera, dalla cui lezione può cominciarsi à comprendere, quali fossero le massime hereticali di questi due satelliti d'Inferno, bepif. S. Eonif ad che dall'Oriente portarono i primi l'Iconomacma in Occidente. La Zach, Pont, quam cuat Nat. est van. stis nobis, dice il Pontefice, quòd duos Pseudoprophetas in eadem Francorum cuat Nat. est van. stis nobis, dice il Pontefice, quòd duos Pseudoprophetas in eadem Francorum cuat Nat. est van. Provincia invenisses. Ex quibus unum quidem novum Simonem, juxta tescuel. S est art. 2. Provincia invenisses. Ex quibus unum quidem novum simonem, juxta tescuel. S est art. 2. Provincia invenisses con control or succession of the control of the contro norem tuarum syllabarum reperimus, qui & Sacerdotium sibi vindicabat, O à luxuria minime se continebat, seducens populum, & inania pradicans, non folum suam animam juri diaboli tradens, sed & populorum corda in intenitum demergens, & ab Ecclesia Dei eos seductionibus suis abstrahens, & cruces in campis statuens, & Oratoriola ad seducendum populum instituens, publicasque, & antiquas Ecclesias relinquens, & Sanctitatis nomine se vocari faciens, & in suo nomine Ecclesias consecrans, nomina etiam Angelorum, imò magis demoniorum se scire affirmans. Alium verò ita luxuria deditum, ut concubinam haberet, & duos ex ea filios procrearet, & tamen Sacerdotium sibi vindicabat: affirmans, hoc justum esse juxta traditionem veteris testamenti, ut defuncti fratris superstes frater ducat uxorem, & quia Christus resurgens ab inferis nullum ibi reliquiset, sed omnes inde abstraxisset. Que omnia hec detestabilia, & scelesta judicamus. Bene autem tua Sancta Fraternitas juxta Ecclesiasticam Regulam eos damnavit, & in custodiam mist, & optime vocavit Antichristi Ministros, & Pracursores. Ravvilando cunque il Pontefice la materia degna di ogni più maestoso apparato di giudizio, raccolfe [c] follecitamente un Sinodo di sette Vescovi, diecisette Preti, e molti Diaconi dentro la Basilica di Theodoro esistente Concilio Roma- nell'ambito del Palazzo Lateranense, dove furono in trè Sessioni riferiti,

cerimonie, e con quella sodezza disentenze, che non meno per vaghezza

medesime parole, esentimenti, che [d] ritroviamo esposti nella relazio-

c Anno 745.

berto.

dinvita S. Benif. di racconto, che per ammaestramento de'Lettori qui soggiungiamo con le lib.2.c.4.

ne di questo Concilio.

berto, e Clemete. esaminati, e condannati gli errori de i due Heretici con quella nobiltà di

Propo-

RIA.

Propositis in medio sacrofanctis Evangeliis, astantibus quoque Diaconibus, cunctoque Clero, Gregorius Regionarius, & Nomenclator dixit : Deneardus religiosus presbyter Legatus Sanctissimi Archiepiscopi Provincia Germania directus ad vestrum sanctum Apostolatum, pro velo est, & petit ingredi. Quid pracipitis? Dietum est : Ingrediatur. Cumque ingressus fuisset . Zacharias Sanctus Papa dixit: Ante hos dies litteras Reverendissimi Fratris nostri Bonifacii Archiepiscopi nobis detulisti, per quas nobis ea, que opportuna visa fuerant, indicavit. Quid ergo denuò nostris Secretariis te ingredi postulasti? Deneardus religiosus Presbyter dixit: Domine mi, dum Juxta restri Apostolatus praceptum Dominus meus Bonifacius Episcopus samulus pietatis vestra in Provincia Francorum Synodum aggregaret, & reperiset illic falsos Sacerdotes, hareticos, & schismaticos, idest, Aldebertum, & Clementem, Sacerdotio privans una cum principibus Francorum, retrudi fecit in custodiam. Illi autem non in pænitentia degunt, ut judicatum est, sed è contrario, adhuc populum seducunt. Pro quo & hanc epistolam prafati Domini mei, quam manibus gero, vestro sancto Apostolatui misus effero, ut eam coram sancto Concilio legi faciatis. Dictum est: Suscipiatur epistola. & coram nostra prasentia relegatur. Et accipiens Theophanius Notarius Regionarius, & Sacellarius relegit in his sermonibus: Excellentissimo Patri, atque Apostolico Pontifici Zacharia Papa Bonifacius exiguus Servus Servorum Dei, optabilem in Christo charitatis salutem. Postquam me ante annos propetriginta sub familiaritate, & servitio Apostolica Sedis, annuente, & jubente veneranda memoria Antistite Apostolico Gregorio, anteriore voto confrinxi, quicquid mibilatitia, veltristitia accideret, Apostolico Pontifici solebam indicare, ut in latis simul laudaremus Dominum, & in tristibus ejus consilio roborarer. Ita & nunc mihi liceat indicare, precor, sicut scriptum est: [a] Interroga Patrem tuum, & annuntiabit tibi; majores tuos, & dicent a Deut. 32. tibi. Notum enim sit Paternitati vestræ, quia postquam indigno mibi mandastis in Provincia Francorum, sicut & ipsi rogarunt, Sacerdotali Concilio, & Synodali conventui præeße, multas injurias, & persecutiones passus sum d falsis Sacerdotibus, & adulteris Presbyteris, seu Diacombus, & fornicariis Clericis: maximus tamen mihi labor est contra duos hereticos pessimos, & blasphemos contra Deum, & Catholicam fidem. Unus, quidicitur Aldebertus, natione Gallus est; alter qui dicitur Clemens, genere Scotus est, specie quidem erroris diversi, sed pondere peccatorum compares. Contra ipsos obsecro auctoritatem vestram, ut me defendere, & adjuvare, & populum Francorum, & Gallorum per scripta vestra corrigere studeatis, ne hareticorum fabulas, & vana prodigia, ac signa præcursoris Antichristi sectentur; sed ad Canonica jura, & ad piam vera doctrina convertantur, & ut per perbum vestrum isti duo haretici mittantur in carcerem, nullusque cum eis communionem habeat, ne forte fermento doctrinæ illorum fermentatus aliquis pereat, sed segregati vivant, & juxta dictum Apostoli, [b] Traditi Satana in b 1. Cor. 5. interitum carnis, ut spiritus salvus sit in die Domini: [c] & si Ecclesiam c Matth. 18. non audierint, sint vobis juxta Evangelicum praceptum, sicut Ethnici, & Publicani. Propter istos enim persecutiones, & inimicitias, & maledictiones multorum patior, & Ecclesia Christi impedimentum doctrina recta sustinet . Dicunt enim de Aldeberto, quod eis Sanctissimum Apostolum abstulerim, patronum, & oratorem, virtutumque factorem, & signorum oftenforem abstraxerim. Sed pietas vestra audiens vitam ejus, judicet ex fructu, utrum Tomo II.

386 Secolo VIII.

ZACCHA-

RIA.

a Tim. 3.

vestimentis ovium indutus, intus lupus rapax fuerit, an non? In primava igitur atate hypocrita fuit, dicens quod fibi Angelus Domini in specie hominis, de extremis finibus mundi, mira, sed tamen incerta sanctitatis reliquias attulerit: & exinde potuerit, omnia quacunque poposcerit, à Deo impetrare. Hac ergo simulatione ( sicut beatus Apostolus pradixit ) [a] penetravit multorum domos, & captivas duxit post se mulierculas oneratas peccatis, qua ducebantur variis desideriis, & multitudinem rusticorum dicentium, quòd ipse esset vir Apostolica Sanctitatis: praterea seduxit Episcopos indoctos, qui se contra pracepta Canonum absolute ordinaverunt: unde in tantam superbiam elatus est, ut se aquipararet Apostolo Christi; & dedignatus in alicujus Apostolorum, vel Martyrum honore Ecclesiam consecrare, in proprio honore dedicaret oratoria, vel ( ut verius dicam ) sordidaret. Ad hac etiam improperans, cur voluissent homines visitare Limina Sanctorum Apostolorum? feciteis cruciculas, & oratoriola in campis, & ad fontes, vel ubicumque fibi videbatur, & justi ibi publicas orationes celebrari, intantum ut multitudines populorum spretis cateris Episcopis, & dimissis antiquis Ecclesiis, in talibus locis conventus agerent, dicentes: Merita Santti Aldeberti adjuvabunt nos. Ungulas quoque suas, atque pilos dedit ad bonorificandum, & portandum cum reliquiis Sancti Petri Apostolorum Principis . Tantis itaque flagitiis involutus prasumpsit quoddam, quod maximum scelus, & blasphemia contra Dominum esse videtur. Venienti enim populo, & prostrato ante pedes ejus, & cupienti confiteri peccata sua, dixit: Scio omnia peccata restra, quia mibi cognita sunt occulta restra, ideoque non est opus confiteri ea: securi ergo, & absoluti de peccatis vestris prateritis, repertimini ad domus pestras cum pace: bac igitur, & his similia, aua Sanctum Epangelium hypocritas facturos esse testatur, idem Aldebertus suo habitu, & incesu, moribusque solet operari. Alter autem hæreticus qui dicitur Clemens, contra Catholicam contendit Ecclesiam, abnegans scilicet, & refutans Canones sacros, tractatus, & expositiones Sanctorum Patrum, Hieronymi, Augustini, & Gregorii; Synodalia etiam jura spernens affirmat se post duos filios in adulterio natos, esse posse legis Christiana Episcopum. Praterea Judaismum introducens, justum esse dicebat Christiano, ut si voluerit, viduam fratris defuncti accipiat uxorem. Ipse etiam contra fidem Sanctorum Patrum contendit dicens, quod Christus Filius descendens ad inferos, omnes quos inferni carcer detinuit, inde liberasset, credulos videlicet, & incredulos, nec non cultores idolorum. Multa quoque alia horribilia, & contraria fidei Catholica de pradestinatione Dei affirmat. Quapropter precor, ut litteras pestras de hoc haretico mandare curetis Duci Carolomanno, ut mittatur in custodiam, ne semina Satana latius seminans, una ovis morbida totum gregem polluat. Valere sanctitatem vestram, & prosperis profectibus gaudere in longitudine dierum optamus. Cumque lecta eset epistola, Zacharias Papa dixit: Audistis, charissimi Fratres, quid in Epistola lectum sit ex sacrilegis illis, qui se ad suam condemnationem Apostolos nominare præsumpserunt? Sancti Episcopi, & venerabiles Presbyteriresponderunt: Audivimus certe per omnia non Apostolos, sed Ministros Satana, & Pracursores Antichisti. Quis enim aliquando Apostolorum, vel quilibet Sanctorum ex capillis suis, aut ungulis pro Sanctitate populistribuit, ut ipsos perniciosus agere conatus est Aldebertus? Sed hoc scelus à sancto vestro Apostolatu resecandum est, tam de illo, quam etiam de transgressore Clemente, qui Sacros Canones sprevit, atque expo/i-

RIA.

expositiones Sanctorum Patrum, Ambrosii, Augustini, caterorumque refpuit : ambo itaque justam, dignamque transgressionibus suis suscipiant sententiam. Zacharias Sanctus Papa dixit: Quia jam tardior hora est, venturo secretario de conscripta vita, & oratione, quam sibiexponit Aldebertus, vel cateris ejus gestis, cum nobis letta fuerint, communi consensu, mediante Deo, quid fieri debeat, pertractabimus. Cumque in codem die Sanctus Zacharias Papa, caterique Episcopi, nec non Presbyteri supradicti, alique clerici conpenisent in pranominatam Basilicam, Gregorius Notarius Regionarius, & Nomenclator dixit: Juxta sancti vestri Apostolatus praceptum, quod in praterito secretario justilis, Deneardus religiosissimus presbyter adest pro velo. Quid pracipitis? Dictum est: Ingrediatur. Cumque ingressus esset, Zacharias Sanctus Papadixit: Actus illi nefandissimi Aldeberti, sive catera ejus scripta, que praterito secretario in mambus gerebas, coram prasenti Concilio porrige legenda. Et accipiers Theophanius Notarius Regionarius, & Sacellarius legit vitam illius, cujus initium est: In nomine Domini nostri Jesu Christi. Incipit vita Sancti, & Beati Aldeberti Episcopi ex electione Det nati. De simplicibus parentibus fuit procreatus, & de gratia Deicoronatus. Quia dum in utero Matris suæ eßet, ibidem gratia Dei capit in eoretineri. Et antequam pervenisset beatissima nativitas ejus, vidit genitrix ejus per visionem quasi egredientem vitulum de dextero latere suo. Qui nimirum vitulus designabat illam gratiam, quam accepit ab Angelo, antequam exiret de vulva. Cumque hic libellus ufque ad finem lectus fuiset, Zacharias San-Etus Papa dixit: Quid ad hanc blasphemiam respondetis, Sanctissimi fratres? Epiphanius Episcopus Ecclesia Sancta Silva candida dixit: Domine Apostolica, & divina profecto inspiratione motum est cor vestri Sancti Apostolatus, ut prædictum Bonifacium Sanctissimum Episcopum, & Francorum Principes commoneretis, in partibus illis post longa tempora Concilium congregare Sacerd tum, ne hac schismata, & blasphemia sancto vestro Apostolatui celarentur. Zacharias Sanctus Papa dixit: Si quid adhuc habet Deneardus religiosus Presbyter nobis porrigere adlegendum, porrigat. Deneardus Presbyter respondit: Ecce, Domine, epistola, qua utebatur Aldebertus, & quam divulgabat esse Jesu, sibique de Calo venisse. Et accipiens Theophanius Notarius legit, cujus mitium erat: In nomme Domini. Incipit epistola Domini nostri Jesu Christi Filii Dei, que in Hierosolymam cecidit, & per Michaelem Archangelum inventa est in porta Ephraim, & per manus Sacerdotis nomine Icora ipla epistola fuit exemplata: & transmist ipse eandem epistolam ad Germaniæ Civitatem alio Sacerdoti Thalassio, & ipse Thalassius transmist illam ad Arabia Civitatem alio Sacerdoti Leoban, & ipse Leoban transmisitepistolam istam ad Vetphamiam Civitatem, & recepit eam Macrius Sacerdos Dei, & transmist in Montem Sanctum Archangeli Michaelis, & per manus Angeli Dei pervenit ad Romanam Civitatem ad Sepulchrum Sancti Petri, ubi claves Regni Calorum constituta sunt. Et duodecim Papati, qui sunt in Romana Civitate, triduarias fecerunt vigilias in jejuniis, & orationibus, & catera usque ad finem perlecta. Zacharias Sanctus Papa dixit: Pro certo, charissimi Fratres, & pradictus Aldebertus in insaniam conversus est, & omnes qui hac utuntur commentataepistola, parvulorum more absque sensu sunt, & muliebri errore infaniunt. Sed ne leviores amplius decipiat, indiscussam, & absque sententia causam banc relinquere non possumus. Sancti Episcopi, & venerabiles Presbyteri responderunt : Ex Bb 2 divina

divina illustratione cognoscimus, cor sancti vestri Apostolatus illuminatum & qua à vobis dicta sunt, ex administratione Spiritus Sancti emanarunt Et idcircò ut à vobis pravisum fuerit, in utrosque sententia promulgetur. Zacharias Papa dixit: Non ut à nobis solis pravisum fuerit, sed pariter cum Sanctitate vestra, ut Domino placuerit, in futuro Secretario est pertra-Etandum. Cum autem tertia vice in eodem die Sanctus Zacharias Papa, cæterique Episcopi, nec non Presbyteri supradicti, sed & alii Clerici convenisent in pranominatam Basilicam, Gregorius Notarius Regionarius, & Nomenclator dixit: Secundum quod à vestro sancto Apostolatu praceptum est in præterito Secretario, ut Deneardus religiosus Presbyter hic se vestris præsentaret obtutibus, prastò est pra soribus. Quid pracipitis? Dictum est: Ingrediatur. Cumque ingressus fuißet, Zacharias Papa dixit: Habes adhuc ex sacrilegorum illorum conscripto aliquid, quod coram Concilio proferre debeas ad legendum? Deneardus religiosus Presbyter respondit: Etiam Domine mi, orationem, quam sibi Aldebertus componere nisus est: & ecce in manibus eam gero, jubete eam suscipi. Moxque suscepta est, & lecta oratio, cujus initium tale erat: Domine Deus Omnipotens, Pater Domini nostri Jesu Christi, & a, & a, qui sedes super septimum thronum, & super Cherubim, & Seraphim, pietas magna, & dulcedinis satis est apud te, Pater San-Etorum Angelorum, qui fecisti Calum, & Terram, Mare, & omnia, qua in eis sunt : te invoco, & clamo, & invito super me miserrimo, quiatu dignus fuisti dicere: [a] Quodcunque petieritis à Patre in nomine meo, dabit vobis. Ate peto, ad te clamo, & Domino Christo confido animam meam. Cumque per ordinem legeretur, pervenit ad locum, ubi ait: Precor vos, & conjuro vos, & sipplico me ad vos, Angelus Uriel, Angelus Raguel, Angelus Tubuel, Angelus Michael, Angelus Adimis, Angelus Tubuas, Angelus Sabaoth, Angelus Simihel. Dum verò hac oratio sacrilega usque ad finem perlecta fuißet, Zacharias Sanctus Papa dixit: Quid ad hac Sancti Fratres respondetis? Sancti Episcopi, & venerabiles Presbyteri responderunt: Quid aliud agendum est, nisi ut omnia, que coram nohis lecta sunt, igne concrementur; auctores verò corum anathematis vinculo percellantur? Ceto enim nomina Angelorum, qua in sua Oratione Aldebertus invocavit, non Angelorum, præter Michaelis, sed magis dæmonum nomina sunt, quos ad præstandum sibi auxilium invocavit. Nos autem, ut à vestro sancto Apostolatu edocemur, & divina tradit auctoritas, non plus quam trium Angelorum nomina agnoscimus, id est, Michael, Gabriel, Raphael. Zacharias Sanctus Papa dixit, Optime provisum est à vestra Sanctitate, ut conscripta illius omnia igne concrementur. Sed opportunum est, ut ad reprobationem in scrinio nostro conserventur ad perpetuam confusionem. Nunc verò, quia emnia peracta funt, de utrorumque sententia, quorum superius mentio facta est, pertractandum est. Universum Concilium dixit: Aldebertus, cujus nobis actus, O nefaria commentalecta sunt, & qui se Apostolum censuit nominari, & capillos, & ungulas suas populis pro sanctitate tribuit, quique sub obtentu Angelorum demones in suum auxilium invocat, sit ab omni officio Sacerdotalialienus, agens panitentiam pro commissis, & amplius jam populum minime seducat. Sin autem in his erroribus perseveraverit, & populum ampliùs seduxerit: sit anathema, & aterno Dei judicio condemnetur, omnisque pariter, qui ei consenserit, & ejus doctrinam sequutus suerit, aut adjunctus fuerit. Similiter & Clemens, qui per suam stultitiam SS. Patrum statuta, ommit-

2 Ioan,12.

omniaque Synodalia actarespuit, inferens etiam Christianis Judaismum, dum pradicat fratrem fratris defuncti accipere posse uxorem; insuper & Dominum Jesum Christum descendentem ad inferos omnes pios, & impios exinde pradicat abstraxise: ab omni Sacerdotali officio nudatus sit, & anathematis vinculo obligatus, pariterque Dei judicio condemnatus, & omnis, qui ejus sacrilegis consenserit pradicationibus. Sin qui gli Atti di quel Concilio, in confor-dimento, Pseudographa, & dubia narrationes, vel qua omnino contra Catholicam Fidem sunt, ut epistola pessima, & falsissima, quam transacto anno dicebant aliqui errantes, & in errorem mittentes, quòd de Calo cecidiset: nec credantur, nec legantur, sed comburantur, ne in errorem pro tali scripto populus mittatur: sed soli Canonici libri, & Catholici traftatus, & Sanctorum auctoritates, & dicta legantur, & tradantur.

a In Capit. Carol.

Mà se sù commendabile il zelo di San Bonifacio nell'accusa seguita de i due Heretici Aldeberto, e Clemente, non suegli però dal Papa commendato nella commissione, che il medesimo Bonifacio diede à Virgilio, e to nelle parole Sidonio suoi Comministri nella predicazione dell'Evangelio, che ribat- per ignoranza, & tezzassero quei, che da un Prete ignorante erano stati battezzati con questa approvato per Papa. formola corrotta, Baptizo te in nomine Patria, & Filia, & Spiritua Sansta. Essendo che per tal commissione insursero contro lui li due accennati Operarii, portandone lamenti al Papa, che con la seguente Lettera riconvenne, eriprese San Bonifacio, [b] Reverendissimo, ac Sanctissimo Fratri b Zach. epist. 4.60 Bonifacio Coepiscopo Zacharias Servus Servorum Dei. Virgilius, & Sido-2,c.3. nius viri religiosi apud Boariorum Provinciam degentes, suis apud nos litteris nist sunt, per quas intimaverunt, quòd tua reverenda fraternitas eis injungeret, Christianos denuò baptizare. Quod audientes, nimis fuimus conturbati. Et in admirationem quandam incidimus, si habetur, ut dictum cft . Retulerunt quippe, quod fuerat in eadem Provincia Sacerdos, qui Latinam linguam penitus ignorabat, & dum baptizaret, nesciens Latini eloquii, infringens linguam diceret: Baptizo te in nomine Patria, & Filia, & Spiritua Sancta. Et per hoc tua reverenda fraternitas consideravit rebaptizare. Sed, Santissime Frater, si ille, qui baptizavit, non errorem introducens ad hæresim, sed pro sola ignorantia Romanæ locutionis infringendo linquam, ut suprà fati sumus, baptizans dixisset, non possumus consentire, ut denuò baptizentur: quia ( quod benè tua compertum habet sanctafraternitas ) quicunque baptizatus fuerit ab hareticis innomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti, nullo modo rebaptizari debeat, sed per solam manus impositionem purgari debeat. Nam, sanctissime frater, si ita est, ut nobis relatum est, non amplius à te illis prædicentur hujusmodi, sed ut Patres Sancti docent, & pradicant, tua Sanctitas studeat conservare. Così il Pontesice Zaccharia, feguitato poscia in questa medesima età dal suo Successore Stefano Terzo, che [c] decretò valido il Battesimo rusticamente da un Sacerdo- c Steph. III. in 14. te Idiota conferito con queste parole: In nomine Patris mergo, & Filii mergo, chos & Spiritus Sancti mergo: equello [d] medesimamente da altri conferito in Bricanniaci apud Nat. Alexand. Sanomine Sancta Trinitatis, cioè come pochi anni avanti haveva spiegato in cul. 8. in Steph. UI. un somigliante proposito Gregorio Secondo in una sua Epistola, che per [e] d bid.in 13. reservore citalisotto nome di Gregorio Terzo, Quisquis in nomine Patris, & e su epistolario Filii, & Spiritus Sancti baptizatus est, rebaptizari eum minime licet. & hic vide Bar. and Non enim in nomine baptizantis, sed in nomine Trinitatis hujus gratia do- 726.n.45. 6 47.

Secolo VIII ZACCHA-300

RIA. a S.Thom. 3.p. 94. 66.art. 6. & 8.

c. humana aures 22. 9. 5.

c Tom 1. pag. 178.

177.

f S. August.contra

tus fuit inter San-Clos a Grig. IX Vi de Bar anno 748. 2. 2. in fine . Quando lia Here. fial'afferir gliAn.

n. 11.in margine .

per totum.

en Zacch. In Le Cointe in an. nal. an. 748.n 52.

Historia della graslazione del Regno di Francia fatta dal Pontefice nel Re Pipino.

num percepit. Ne'medesimisentimenti scrisse a lungo il Dottore sa l'Angelico, provando, che in quei Sacramenti, che richieggono parole certe. e prescritte, non deve desumersi la loro determinazione dalla qualità del suono, e delle sillabe, mà dalla loro significazione, secondo l'oracolo di b Caleftinus Papa Papa Celeftino, che diffe, [b] Non debet aliquis verba considerare, sed intentionem, ac voluntatem: quia non debet intentio verbis deservire, sed verba intentioni: essendo che, come soggiunge l'allegato S. Tommaso, tal mutazione non apprendesi sustanziale, perche appresso ogni huomo prudente ritiene il medelimo senso, che hà la formola prescritta da Giesti Christo nell'Evangelio, senza la quale, come dice S. Agostino allegato [c] da noi in altro luogo à questo proposito, Certa sunt verba Evangelica, sine quibus non potest Baptismus consecrari: onde avviene, che se alcuna volta rinvienti qualche Decreto Pontificio, ò qualche detto di Santo Padre, confermatod vedilito, pag rio, ò declaratorio della validità del Battefimo [d] conferito dagli Apostoli innomine Christi, ciò deve intendersi ò de jure extraordinario, e per partie S. Th. 3 p. qu. 66. colare dispensazione di Dio, ut Christi [e] nomen divulgaretur, ò che il art. 6. adprimum. Battesimo in nomine Christi dir si voglia il Battesimo in side Christi, ò sinalmente, che il dirsi in nomine Christi non sia esclusivo delle altre Persone, mà espressivo della Incarnazione del Verbo: In nomine Patris, & Filii Jesu Chrif S. August. contra sti, & Spiritus Sancti: poiche de jure ordinario, [f] Certa sunt verba Evangelica, sine quibus non potest Baptismus consecrari, e in esse deve più tosto attendersi il suono del senso conforme alla istituzione di Christo, che delle

Così dunque Zaccharia à San Bonifacio. Mà questi ò troppo zelante nel bene, ò troppo credulo nel male, portò nuove accuse avanti il Ponte-& S.V. rgilius rela- fice contro [g] San Virgilio, le quali non furono ritrovate sussissimenti nelle pruove; e tra esse riguardevolissima era quella di haver Virgilio asserito [h] Alius Mundus, & alii Homines sub terra sunt, aliusque Sol, & Luna. hVit Bonif. l. 2 c. 5. Qual proposizione, se spiegasi con la significazione, ò indicazione degli Antipodi, cioè che in questo visibil Mondo siano viventi diametralmente tipodi, ò più Mo controposti, e sottoposti à noi nella rotondità della terra, non è Heresia; mà fe intendefi di stabilir più Mondi, ciò repugna evidentemente alla Sacra i Baron anno 748. Scrittura, & è manifesta Heresia: [i] Dubitaße de Antipodis, non est Heresis; sed plures statuise mundos, divina repugnat Scriptura, ac proinde k Baron anno cit. Hæresis esse convincitur. Cosi l'allegato Scrittore. Il Baronio [k] attesta false queste accuse apportate da S.Bonifacio a Papa Zaccharia contro Virgilio, e dice, efferestato Virgilio per merito di Santità inalzato al Velcovado Salisburgenfe, e doppo morte honorato col culto di Santo. Natale 1 Nat. Alex. Sac. 8. Alessandro [1] riferisce il Padre Le Cointe [m] ne'suoi Annali Ecclesiastici di Francia, che in contrario dice, essere diverso S. Virgilio Vescovo Salifburgense da quello accusato da S. Bonitacio. Ma à noi la diversità recasol mutazione di nome, enon di racconto.

Non però reca mutazione di nome, e non di racconto l'opposizione, che fassi à un fatto di Zaccharia, provato vero dall'antichità con la testimonianza di tante attestazioni, quantisono stati gl'Historici, che sopratal materia hanno scritto. Rapportiamo brevemente il successo, e ciascun sia giudice del vero. Morto Carlo Martello, due suoi figlinoli successero all'heredità paterna, Carlo Manno nell'amministrazione del Principato, e Pipino nella Presettura del Regno di Francia. Regnava allora in quel Trono Childerico

detto

RIA.

detto lo stupido, della famiglia Clodovea, e tanto esso, quanto i suoi più prossimi Antenatirimessa tutta la cura del governo al reggimento de'Prefetti, à tutt'altro attendevano, che al provedimento de'publici negozii, contenti di mostrarsi una sol volta l'anno al Popolo, Rè di titolo, e Sardanapali di fatti, e di costumi, con quel grave discapito nella Monarchia Francese, tanto negli affari civili, quanto ne' Religiosi, che cagionar suole in un corpo la stupidezza del capo. Reclamarono i Francesi, e porfero le loro suppliche al Papa per esser essi liberati dal giuramento, affin di trasferir la podestà del Regno da Childerico à Pipino, che di già per l'autorità di Prefetto potevasi dir Rè, e per la prudente, e selice condotta dell'amministrazione meritava un tanto honore. Condiscese Zaccharia, e assolvè dal giuramento i popoli, e sollevò alla dignità di Regnante Pipino, che in Soissons si unto Rè, e coronato da S. Bonifazio Vescovo di Magonza, e poi Santissimo Martire, con applauso de Francesi, e con tal avvantaggio della Francia, che un Autor Francese hebbe à dire [a] Minime nega- a Carrirre in Zari potest, felicem tunc fuisse non solum Gallia, sed & Orbi Christiano banc translationem Regni à Zaccharia. Questo è il poco del tutto, e lo scorcio di una Historia, così generalmente comprovata per vera dagli Historici di tutte l'età, che il Bellarmino non dubitò di asserire, esser ella assermata da tutti quot quot [b] hanc Historiam scribunt tam Græci, quam Latini, & b Hos eziandio dagli Heretici [c] Magdeburgensi medesimi, che ne attestano apud Bellar 1,2 de anch'effila verità, mà ne negano la giustizia, incolpando di temerario c Magdeb. Com. 8. Zaccharia nella seguita traslazione, siccome havevano incolpato d'ingita impugnato dagli sto Gregorio Secondo per la liberazione [d] accennata de tributi. Hor Heretici. dunque contro una scuola così famosa, e grande d'Historici tanto Cattoli d'Vedi il Ponsif, di ci, quanto Heretici, insorge Natale Alessandro, e questa conclusione stabilisce, Nec Zacharia, nec Stephani Tertii Romanorum Pontificum auctoritate Regnum Francorum à Childerico Tertio ad Pipinum translatum est. Apporta [e] per prova della sua asserzione alcuni divarii di Chronologia e Nat. Alexan. nel tempo, di Topografia ne'luoghi, di Amfibologia ne' fenfi, e dice, Havertutti gl'Historici preso il racconto da Eginardo, il quale errò, e su causa adessi di errore. Mà se al suo parere Eginardo errò, che sù Autor contemporaneo à Carlo Magno, figlio di Pipino, e non sù giammai ripigliato di errore da più di dodici Scrittori, [f] che narrarono, com'egli, questo fat- f Hos vide apud to; molto più à nostro credere potra errare il Natale, che scrive, e vive Bellar loc, cir. nove Secoli doppo un tal successo. A noi basta con questi pochi periodi haver dato saggio della verità dell'Historia, e renduta ragione all'autorità del Pontificato Romano maggiormente impugnato in sì fatte cofe da alcuni Cattolici moderni, che, per così dire, da tutti gli Heretici antichi.



## CAPITOLO VI.

Stefano Secondo Romano, creato Pontefice li 27. Marzo 752.

Stefano Terzo Romano, creato Pontefice il 1. Aprile 752.

Morte di Stefano Secondo, e del Patriarca Anastasio. Persecuzione del Copronimo contro li Religiosi. Celebre, & esecrabile Conciliabolo di Costantinopoli contro le Sacre Imagini.

a Anaft.in Steph.

b Anno 750.

Morte del falfo Patriarca Anastafio .

d Anno 753.

c Theophibid.

stamino.



glio, che dal nome dell'Avo sece chiamar Leone, come per le continuate vittorie, ch'egli riportò quindi poscia contro li Saracini, ò irritato da' e Theoph.in annal. successi avversi, ò fastolo per i prosperi, sece [c] tener alcune particolariassemblee da molti Vescovi Iconoclasti, per dolcemente disporre in tal guisa gli spiriti à ricever ciò, ch'ei voleva poi sar decidere in un'Assemblea generale contro le Imagini. Per giungere felicemente alla essecuzione di cotal' empio disegno, egli determinò di eleggere il Successore ad Anastasio, che poc'anzi [d] era morto di quella horribile malattia, che i Greci chiamano Cordapsos, per la qual tramandò dalla bocca gli escrementi più fetidi degl'intestini. [e] Dignam exolvit vindictam pro audacia scilicet , quam contra Deum & contra suum Magistrum S. Germanum exhibuit, & scelerate Throno Constantinopolitano prafuit . Salì egli dunque un giorno sopra la ringhiera del sinistro lato dell'Altare nella Chiefa in Blachernis, & alla presenza de'suoi Vescovi preso per la mano un certo Monaco nominato Costantino, ad alta voce gridò, [f] Constanf Theoph, ibid. un certo Monaco nominato Costantino, ad alta voce grido, [f] Compun-Elezione al Patino universali Patriarcha multos annos. Era Costantino un' infame Mo-triarcato dell' tino universali Patriarcha multos annos. Gracciato già della Città di Sileo Iconoclassa Co- naco di scandalosa, e dissoluta vita, scacciato già dalla Città di Sileo nella Panfilia, di cui era stato Vescovo; il quale come capace di ogni più indegna sceleratezza, si era facilissimamente accommodato al genio del Copronimo, e perciò da lui giudicato per degno Successore ad Anastasio. E senz' altra cerimonia, ò forma Ecclesiastica lo sollevò al Patriarcato, acciò che almeno dir si potesse, che un Patriarca sosse intervenuto nel futuro General Concilio, ch'egli haveva in animo di

Capitolo VI.

STEFANO HII.

convocare. Stabilito il capo della fazione, tutto allora il Copronimo si diè à torsi d'avanti que' contradittori, che potevano à lui ostare, ò con la intrepidezza della Fede, ò con la sodezza della dottrina, fra'quali li Persecuzione di Religiosi di Costantinopoli erano riputati li primi, e perciò contro di loro pronino contro arse primieramente il di lui sdegno, e la suria della persecuzione. Contentossi egli allora di metterli in dispregio, & in deriso al vil popolaccio, chi amandoli [a] Immemorandi, vestiti d'ignoranza, e di tenebre, Idolatri, a Inadiis S. Stepin e perversori delle genti, & obligando tutti anche con publico giuramento fopra il Santo Legno della Croce, e con il tatto de'Sacri Evangelii, [b] b 2bidem. Neminem nec communionem quidem à Monachis accepturum, nec salutantibus quicquam humanitatis vicissim exhibiturum. Quindi egli scorgendo facile l'incauto popolo ad affecondare à questi suoi perversi sentimenti, fece un' altro passo, non già ristretto in ingiurie, e parole, mà che sù il principio di quella spietata persecuzione, che contro i Monaci mosse, e che Nois c ] à suo luogo soggiungeremo. Impose rigorosissimamente à tutti, c Vedi li Pontestache incontrandosi ò casualmente, ò appostatamente con alcuno di essi, non i di Papa Pado , o solamente seguitar lo dovessero con improperii, e fischiate, chiamandolo [d] di Stesano IV. En Tenebricosum, immemorandum, & Idolorum cultorem, mà eziandio (ò hor-de In assis ibidem. rendum furorem, dingentem tuam, Christe, patientiam, aclenitatem!) lapidibus ipsum appetituros.

Afficuratosi dunque il Trono di Costantinopoli sotto un Patriarca He- Concistatolo di retico Iconoclasta, e con la diffamazione dello stato Monacale resossi in un Costantinopoli forto Copronicerto modo come libero dalla opposizione di que'zelantissimi Religiosi, e mo. perciò suoi potentissimi nemici, egli convocò un copioso Concilio di Vescovi in Costantinopoli per porre l'ultima mano all'abolizione delle Imagi. ni con ogni più esecranda maniera, e risoluzione. [e] Ve ne concorsero trecento trent' otto, tutti Orientali, e tutt' Iconoclassi, ben' accommodati, e disposti per una vile, e rea compiacenza alla volonta del Principe, [e] Quo- e Theoph, ibidem, rum primi erant Ephesinus, & Pergensis, nullo prasente ex Catholicis sedibus, Romana scilicet, vel Antiochena, Alexandrina, aut Hierosolymitana. Volle, che si congregasse l'adunanza nell'Imperial Palazzo d'Hieria, e che Costantino suo salso Patriarca presiedesse al conciliabolo, che durò dalli dieci [f] di Febraro sin'alli otto di Agosto. Non vi si certamente f Anno 754. forse nella Chiesa di Dio congrega di Ecclesiastici, ò più deplorabile di questaper la fiacchezza de' Vescovi, ò più scelerata per la sfacciataggine delle bestemmie, ò più horrendaper la enormità de' successi, che resero eziandio spavento à quei, che da lungi ne udirono il racconto. Disposti il Copronimo i Decreti, ei Canoni dentro l'accennato Palazzo d'Hieria, per rendere più pomposo il suo sacrilegio, trasportò l'Assemblea nella gran Historia, e succes. Chiesa della Madre di Dio in Blachernis, che sece antecedentemente or- si horrendi nare con apparato degno di tal festa; conciosiacosache [g] Insigne illud quel Conciliabo-Despara templum eximia quadam, ac penè incomparabili pulchritudine, g inastis S. Scepto. & lapillis aureis in utroque pariete arte summa exornatum abrasit, & immutavit, delectis videlicet omnibus imaginum formis. Etenim eximio & pererudito artificio carnalis Christi nativitas, & divina ipsius miracula, & venerandorum mysteriorum traditio, ac denique per ipsius Crucem in infernum descensus, & resurrectio picta illic erant. Quibus omnibus horrendum in modum abrasis, atque deletis, ille perditionis filius Constantinus Imperator arborum species, atque omnis generis avium formas eorum loco supplen-

STEFANO a Pfal. 78.

Secolo VIII.

das curavit. At tum sane quispiam non incommode illud Davidis dixiset. [a] Venerunt gentes in hereditatem tuam, polluerunt Templum sanctum tuum, posuerunt Hierusalem in pomorum custodiam: posuerunt morticina servorum tuorum escas volatilibus cali, carnes Sanctorum tuorum beltiis terra; boc est venerandas, ac sacras Martyrum reliquias, quas partim igni, partim mari, partim denique (ò facinus orbi universo damnum ferens!) pracipitiis tradiderunt. E questo sù il primo degli empii decreti, che quivi si stabilirono, cioè che tutte le Imagini de' Santi fossero chiamate Idoli, e i loro adoratori Idelatri. Quindi si procedè al secondo, cioè alla scommunica loro, riponendo nel decreto in primo luogo S. Germano, che anathematizzarono col vituperio di Idololatram & lignorum cultorem, e poi unitamen te con lui S. Giovanni Damasceno, e Giorgio Vescovo di Cipro con queste b to adis S. Ste- parole: [b] Germano bilingui, ac animo duplici, adoratori lignorum, Anathema: Georgio consentienti illi, & falfario paternorum dogmatum, Anac Cosi fu chiamito thema : [c] Manseren ignominioso, & Saracenico, Anathema : Doctori S. Giovanni Da- impietatis, ac perverso interpreti divina Scriptura Manseri, Anathema: Trinitas hos tres abstulit. Gli atti citati di S. Stefano riferiscono, che si questo secondo to- Trintas nos tres abstuit. On acti citati di 3. Stelato incincio, dicendosi moil Pontificato di stabilisse quivi ancora un Canone contro la Madre di Dio, dicendosi di esta, ch'ella non haveva alcuna autorità d'intercedere per Noi, benche invocata, nè in alcun modo poteva ella giovarci ne' bisogni: per lo che l'Autore de menzionati atti non potè contenersi dinon esclamare, Quonam pacto, Christe, lenitatem illam tuam, qua nullis verbis explicari potest, non admirer? Quonam pacto benignitatis tua, qua vim sermonis omnem superat, abyssum exponere queam? Adhuc porrò audacissima ille lingua eò proruperunt, ut ingens quoque istud, & improbum eloqui non dubitarint, nimirum illam ipsam Dei Genitricem Virginem, inutilem quandam post mortem, & commodiomnis expertem rem ese, nec cuiquem omnino adjumento, ac prasidio ese pose. Mà questa sù più tosto bestemmia di que' Vescovi in compiacimento del Copronimo, che Canone in afficuramento della loro dottrina; e il Natale [d] Alessandro bene averte, ch'eglino riprovarono d Nat. Alex. in bensìne' loro discorsi particolari, ne' quali ogni uno à suo piacere bestemmiava in adulazione del Principe, l'invocazione di Maria, e de'Santi, ma non già ne stabilirono Canone: anzi egli ne rapporta il seguente sormato da essi con queste parole in confermazione della dilei invocazione, Si quis non confitetur sanctam semper Virginem Mariam, propriè ac verè Dei Genitricem, sublimiorem esse omni visibili, ac invisibili creatura, & cum sincera fide ipsius non expetit intercessiones, tanquam siduciam babentes ad Deum nostrum, qui ex illa genitus est, Anathema. Si quis non consitetur omnes Sanctos, qui à Saculo usque nunc sunt, cuique ante Legem, in Lege, Om Gratia Deo placuerunt, honorabiles effe coram ipso, anima, & corpore; vel borum non postulat orationes, tanquam siduciam habentium pro mundo intercedere, secundum Ecclesiasticam traditionem, Anathema. Così eglino, benche in tutto il resto empii, e temerarii. Poiche prohibirono ancora che si dasse il nome di Santi agli Apostoli, alli Martiri, & à tutto il rimanente sacro numero di Confessori, e di Vergini; e nobilitarono il sacrilegio di queste loro decisioni col venerando [c] titolo di Definitio Sancta, Magna, & Universalis Synodi. Quale iscrizione meritamente su esecrata

dal Settimo Concilio de' Padri Cattolici con queste parole, [f] Quomodo

magna, & universalis, quam neque receperunt, neque concordaverunt

reli-

picani .

masceno: vedi in Gregorio II. pag. 366. in fine .

Sacul. 8. cap. 2. de Har. offavi facults art. 3. §. 2.

e In actiscit.

& Concil. Nican. 3. al. 6.

reliquarum præsules Ecclesiarum, sed anathemati hanc transmiserunt? Non habuit enim adjutorem illius temporis Romanorum Papam, vel eos, qui circa ipsum sunt Sacerdotes, nec etiam per Vicarios ejus, neque per Encyclicam Epistolam, quemadmodum lex edicit Conciliorum; sed nec consentientes sibi Patriarchas Orientis, Alexandria seilicet, Antiochia, ac Santa Civitatis. vel comministros, & summos Sacerdotes, qui cum ipsis existunt. Porrò septima quomodo, que non concordavit cum pracedentibus fex sanctis, ac venerabilibus Synodis? Di ordine poi di Cesare fi abbrucciarono tutte le Sacre Imagini, come trofeo, e vittime della esecranda conventicula; e conchiudono gli atti, Denique quod postremum illorum, & gravissimum malumest, scelerati certe, & vinca Christi exitiosi Saderdotes, de quibus Propheta pradixit: [ a ] Egressa est iniquitas à Sacerdotibus Babylonis; ac rur- a Dan. t. sum: [b] Pastores multi demolitisunt vineam meam, conculcaverunt partem o Hierz. meam; hi, inquam, inter sanctum, & profamm minime distinguentes, postquam à pestilenti illo consessu exurrexerunt, populum ipsum, qui post eum à recta doctrina aberrarat, manus in altum tollere jubentes, latum strepitum excitarunt, atque horrendum illud, atque magnum furorem excedens protulerunt: Hodie salus Mundo, quandoquidem opera tua, ò Imperator, Idolis liberati sumus. O profanas linguas, qua nefariam illam vocem emi-ferunt! Seguita cotal' acclamazione, il Copronimo [c] Multitudinem c Inathis S. Steph. populi in concionem advocat, ac veneranda Crucis ligna una cum Divinis Dominici Corporis, & Sanguinis Mysteriis, atque omni labe puris Evangeliis palam proponit, atque per universos jurejurando astringit, nunquam se Divinas Imagines adoraturos, quin ea potius Idola vocaturos. Cosa, che re-nimo, e di quei ca ammirazione insieme, e compassione della cecità miserabile di que' pri-Vescovi. mi Iconoclasti, iquali in questa occasione resero tant'honore alla Santa Croce, che vollero giurar sopra quel Sacro Legno unitamente con l'Eucharistia, e con gli Evangelii, non avvedendosi, che da sè medesimi essi si distruggevano; poiche la ragione, che l'obbligava ad honorare una Croce d'oro, ò d'argento per relazione à Giesiì Christo, quella medesima provava, e più concludentemente, l'honore, che deve rendersi alle di lui Imagini, che immediatamente lo rappresentano: ciò che per certo non tala Croce. Mà la sola verità si conservasempre uniforme ne' suoi dogmi e l'empierà, e la menzogna, che trionfò in questo esecrandos conciliabolo, divenne subito così palese, e detestabile per tutto il giro del Mondo, che non mai forse alcun' altro nell'età passate sù tanto concordemente aborrito, detestato, e condannato da tutte le rimanenti Chiese del Christianesimo; [ d] Antistites Roma, & Antiochia, ac Hierosolymorum, & Alexandria, dico-d Ibidem. no gli atti più volte citatì, non modò dogma istud, ac dogmatis auctorem gra- lo vien condanvissimo odio prosequuntur, sed etiam per investivas epistolas de ipso triumpha-nato da tutte le runt, Apostatam Copronymum, ac Dei hostem vocantes, utpote adversus Christi Chiese del Christianessimo. Imaginem male ac pestisere concitatum. Ma delle Lettere accennate di Papa Stefano, ò suppresse da' maligni, ò corrose dall' antichità, non è giunta à Noi che la fama, venendo sol'encomiato dagl'Historici il compositore con il degno elogio di [e] Traditionum Ecclesiasticarum sirma stabilita- e Anast.in Steph. te conservator, & verbi Dei magna constantia prædicator, & fortissimus III. ovilis sui cum Dei virtute desensor. Poich' egli hebbe à combattere con no. due potentissimi nemici della Chiesa, cioè con Copronimo Imperador de' Greci in Oriente, e con Aistulso Rè de'Longobardi in Occidente, che

STEFANO III.

a Anast. Bibl. in

b Vedi il Pontificato di Gregorio II.tom.2. pag. 363. c Franc. Maychefi nell' avvertim. dell' Anno Santo. 396 Secolo VIII.

quinci, e quindinel medesimo tempo dilaceravano il Christianesimo, e lo stato della Chiesa Romana con la empietà dell'Heresie, e con la serocia delle armi: onde di lui [a] leggesi, che per placar l'ira Divina, e per commovere il popolo di Roma a vera penitenza de' peccati, a piedinudi portasse processionalmente dalla Basilica di S. Giovanni à quella di S. Maria Maggiore sopra le sue proprie spalle la [b] Venerabile Imagine del Salvadore, aspergendo, in passando, il capo delle genti di cenere, intestimonianza di pentimento, e per intercessione di grazie. Nella [c] qual devota sinzione seguirono gran miracoli, tra quali non consumaronsi le candele di cera, che stavano accese nella Chiesa di S. Maria Maggiore, dove solevassi lasciare la Imagine del Salvadore presso à quella della B. Vergine per tutta la notte.



# CAPITOLO VII.

Paolo Romano, creato Pontefice li 28. Maggio 757.

Progressi degl' Iconoclasti in Oriente, e nuova persecuzione contro i Religiosi. Pietoso sovvenimento del Pontesice verso di essi. Martirio di S. Andrea Calybita, di S. Stefano Juniore, e di altri Cattolici. Barbarie del Copronimo contro le Reliquie di S. Eufemia. Morte obbrobriosa del Patriarca Costantino Iconoclasta. Abbattimento di tutti li Monasterii di Costantinopoli.



Sficurata in tal maniera l'Herefia dall'efecrabili Deci- Progressi degl' sioni dell' accennato Conciliabolo, ella baldanzosa ne loriotta andò per tutte le Provincie dell' Imperio d' Oriente, e impunemente eziandio alzò le corna contro il Cielo medesimo nelle riverite Imagini de' suoi Santi. Onde avvenne, che non rimanendo più alcun vestigio di pie-

tà in que' popoli, degl' Iconoclasti lasciasse scritto S. Giovanni Damasceno, [ a ] Quod Sacras Imagines cum ignominiosissime tractavissent, eas- s.loan. Damasc. dem in minutissimas partes comminuerent, in ignemque projecerent, & de Hares.infine. que in parietibus erant depicta, partim aqua calida, partim calce, pel atramento obliterarent; e perciò quegli Heretici furono chiamati Timoleonti, [b] Nam Timolcontes dicti sunt, soggiunge il detto Santo, quòd b Idemibidem data potestate, cum sectam furore armaverant, eos, qui sacras Imagines excepisent, atque salutassent, plagis, & suppliciis sine modo afficiebant. Delle quali empietà fà lungo Catalogo un' Autor presente à que' successi, che sii il medesimo, che tramandò poscia à Noi il racconto degli Atti, e del Martirio di S. Stefano Juniore, dicendo, [c] Cernere erat audacissima c In affis S. Ste. illa facinora, atque impietatem omnem excedentia, qua sine ullo metu per-phanilun. petrabantur. Nam & sacrosancta vasa ob venerandarum imaginum picturas pedibus obterebantur, & templorum decor, & pulchritudo, quam sacrarum imaginum pictura pariebant, partim abradebatur, partim calce illinebatur: etenim ubi Christi, aut Matris illius, aut Sanctorum imago erat, vel in ignem conjiciebatur, vel etiam albario opere inducebatur. At ubi arborum, aut avium, aut bestiarum effigies, aut etiam circus, ac venationes picta erant, his nimirum parcebatur, ac summa cura prospiciebatur. Quando & Acclesia toto eo ornatu, quem ipsa sacra Imagines afferebant, spoliabatur, & tanquam sponsa conjuge orbata, mæsta & squalida atque incompta cernebatur. Quis autem temporis illius calamitatem satis digne deplorare queat?

Que lingua, que perpetrata sunt, ulla ratione completti possit? Que auris placide, & sedate hujusmodi narrationem excipiet? Tempestivum scilicet

PAOLO.

Secolo VIII.

a Mich. 7. b Pfal.73.

398 Secolo V I I I. tunc erat Propheta verba cum lacrymis usurpare: [a] Periit sanctus de terra, & qui bonum agat inter hommes non est . [b] In securi enim & ascia Ecclesia Christi portas confregerunt, atque igne sanctuarium infins incenderunt. Quanam alio mystico sensu porta bic esse queat, quam divinarum imaginum pictura? Nam ea menti aditum ad exemplar aperit, ac per ea, que in sensum cadunt, ad ea, que intellectu percipiuntur, introducit. Nam alioqui materiam non adoramus, quemadmodum impiis facere videmur. Sed spiritalem adorationem ad eam rem. quæ figura exprimitur, per pieturam referimus. Siquidem imaginis bonor ( ut cum Basilio loquar ) ad exemplar ascendit, atque hac oratione Crucem, ex quacumque tandem materia constructa sit, adorare ita didicimus, ut non ipsi materia, sed ei affixo cultum tribuamus. Hujus porrò veneranda Crucis imago est omnis ad exemplaris formam depista materia. Neque enim illud dumtaxat lignum, cui Christus affixus est, adorare didicimus, verum alia quoque omnia, que ad Crucis formam expressa sunt. Quamobrem aut divini ligni formæ cultus negetur, aut etiam Christi, & Sanctorum imaginibus honor habeatur. Atque hac à me veluti per digressionem dicta sint, ut istos ab Orthodoxa doctrina procul aberc Apud Sur. die rare demonstremus. Soggiungono [ c ] gli atti di S. Andrea Calybita, Constantinus doctus à maligno spiritu jussit per omnem terram, que sub zione contro i Calo, ipsi tamen subjecta Imperio, procedere, & ad extremos fines pertransire alienum hoc edictum, omne genus supplicii omni generi, & atati asperè minitans, si quis suo decreto non pareret, promptoque, & alacri animo illud non exciperet, imò si divinam aliquam siguram perbo tenus videretur honorare. Propter has ergo asperas, & savas minas, licebat tunc videre Civitates effectas in solitudinibus; esse autem plane descretas Civitates propter multitudinem eorum, qui ad eas veniebant solitudines. Nimis arcta reddebantur custodia, replebantur carceres non latronibus (proh dolor) non expilatoribus, aut aliis hujusmodi maleficis Et in particolare hominibus, sed viris piis ac religiosis, & Dominum timentibus. Se con tanta crudeltà si diportò il Copronimo generalmenre contro tutti li Cattolici, non si può dire, con quanta sierezza egli si scagliase particolarmente contro li Religiofi, da lui di già avanti l' accennato Conciliabolo con publico editto dichiarati [d] infami, e rasi eziandio dal-Papa Stefano III. la memoria del Mondo col titolo di Immemorandi; essendo cosa ch' egli trattolli alla disperata con tutta quella sorte di oltraggi, che poterono effere inventati dal suo surore. Un [e] giorno nell' Hippodromo, dove rappresentavansi li spettacoli al popolo, sece portare, & esporre alcuni habiti Religiosi alle risate degli spettatori, sacendoli profanare con ingiuriosissime maniere da'suoi comedianti, che ne calpestarono le cocolle, e ne lacerarono i cordoni, chiamandoli satanei laquei funes, degni di effere avvolti al collo di que', che li portavano. Quinci estratti [f] parecchi Monaci da i nascondigli de' loro Monasterii, li sece girar per la Piazza con una ssacciata Donna per le mani, ludibrio, e scherno della insolenza del popolo, il quale per assecondar l'humore barbaro di Cesare, sputava loro nel viso, caricandoli di mille eseerabili maledizioni. Doppo tali, e tante indecenti barbarie egl' interdisse in pena 'di vita, che niuno ardimento

præ-

contro li Religio-

17. Octobr. E nuova persecu

Cattolici.

d Vedi il Pontif. di 80m. 2. pag. 393.

e In actis S. Steph.

f Theoph.in annal.

g Saron.anno 726, prendesse di farsi Religioso, affinche [g] ad Monachismum omnis via

399

Capitolo VII.

præclusa penitus esset; ond'hebbe à dire Theodoro Studita nella sua Orazione de Santto Platone: Constantinus ille impiis cogitationibus fervens, malitia domicilium, multorum capitum draco, ejus haresis propugnator, qua Sanctis Imaginibus bellum indixit, Monastici ordinis acerbissimus persecutor tunc regnabat. At quisnam nostrorum Nazaraorum, idest Monachorum non fuit exterminatus? Aut quis latens non in medium prolatus? Quisve eorum, qui ei resistebant, non ad impietatis barathrum detractus ? Ita ut sicubi aliquis eorum, qui insignes erant, relictus fuisset, tanquam scintilla quadam in occulto, & obscuro loco jacens, italatuerit, ut pro mortuo haberetur apud eos, qui adbuc supererant. Quindi successe, che abbandonati li Monasterii, per non perder la Fede si elponessero que' beati servi di Dio ad immensi patimenti ò nelle tane de' Deserti, ò nella suga delle Campagne, ò nella del Papa a Reli-lunghissima pellegrinazione di Paesi incogniti, e lontani; ed un grandissi-perseguitati. mo numero di loro, più tosto nascondendosi, che ritirandosi, si portassero à Roma, implorando dal Pontefice provvedimento, soccorso, & habitazione. Et allor sù, che in sovvenimento di que raminghi sostenitori della Cattolica Fede, si spropriasse Papa Paolo della sua medesima paterna habitazione, convertendola in un' ampio Monasterio sotto la invocazione di S. Stefano Papa, e Martire, ch' egli affegnò loro con molte rendite, affin che quivi eglino continuassero à cantare i divini ufficii nel medesimo Linguaggio Greco, com'erano soliti in Oriente: [a] Monachorum Congrega- a Anast. Bibl. in tionem construens, dice Anastasio, & Graca modulationis psalmodiam Ca- Paulo. nobium esse decrevit, atque Domino nostro omnipotenti sedule, ac indesinenter laudes statuit persolvendas. In questo Monasterio egli collocò molte infigni reliquie, che dai cimiterii antichi trasportò, come in trionfo, dentro Roma, nel medefimo tempo che il Copronimo ne oltraggiava la memoria, ele offa in Costantinopoli, l'uno venerando le Reliquie, l'altro esecrandole, el' uno ricoverando i Religiosi, el'altro perseguitandoli. Mà di quei, che restarono esposti alla crudel barbarie del Tiranno, due surono principalmente i più celebri, sopra i quali par, che Copronimo diletto si prendelle di scaricare tutta la sua rabbia.

Il primo si è S. Andrea, che denominasi Calybita, perche haveva passata tutta la sua vita in una Capanna nell'Isola di Candia dentro il fondo di un' horribile Deserto. [b] Questi all'udir la terribile persecuzione de' binadis S. Andr. Cattolici, abbandonato l'agio della sua disagiata habitazione, tanquam 17.0st. fortis, & generosus Athleta, nec metum Magistratuum, nec aliquid aliud Atti, c Martirio di S. Andrea Calygrave reputans, portossi animosamente sin dentro la istessa Imperial Città bita. di Costantinopoli, e con franca costanza, Imperatoris, & eorum, qui erant ex ejus parte, palam sectam libere arguebat, & honorem, qui divinis debebatur figuris, docebat, & statuebat, sic dicens, Debet coli Deus, sic venerari Imagines. Quindi un giorno, mentre Costantino faceva tormentare alcuni Martiri alla sua presenza innanzi alla Basilica di S. Mammas, inoltrandosi egli coraggiosamente frà la folla, e aprendosi con le braccia la via, e, come dicono gli atti, animo sauciatus, & pro Domino spirans virtutem, ripetendo frase con bassa voce queste insuocate parole, Domine serva, Domine dirige, giunseper mezzo delle guardie sin sotto al piè del Trono Imperiale, e rivolto à Cesare con occhi pieni di zelo, [c] Cur, inquit, ò c In affircit, Imperator, si es Christianus, hac mala machinaris adversus Christi Imaginem, & ejus servorum? Dicesi, [c]che Copronimo sorpreso dal genero-

so ar-

Secolo VIII.

400

a In adis cit.

fo ardire di quell' Heroe ricoperto di habito Monacale, la cui sola vista era à lui insopportabile, senz'altro dir, l'abbandonasse alla discrezione delle Milizie, le quali [a] cadem spirantibus manibus in eum irruentes, & alii quidem ejus caput, alii autem manus apprehendentes, alii però superhumerale, & alii tunicam per summam contumeliam, Gutei, qui jusserat, magis gratificarentur, eum humi dejiciunt, qui erat animo excelfo; neque prius cefsarunt eum trabere, donec ipse Imperator, postquam satis ultus esset dicendi libertatem athleta, volens utique videri clemens, justit eum relaxari. Quindi à se chiamatolo, Quale audacia, disse, quale ignoranza, ò qual pazza albagia di farsi conoscere su questa? Insultare in tal guisa à un Cesare nel suo soglio? Muta sentenza, miserabile, ò muori. [a] Ad hac Andreasille admirabilis, Non, inquit, audacia, nec inscitia motus, ò Imperator, nec ut tibi notus, & tua evaderem potentia, buc veni. Quid enim mibi rei est cum tuis? Similiter autem possum omnino etiam dicere cum iis, que sunt hujusmodi, à quo quidem jam olim despecta sunt tanquam somnium: sola autem, fola grata est quies, & seorsum versari cum Deo . Sed postquam accepi, te sentire aliena à Fide Orthodoxa, & privare Christianos honore, qui debetur divinis imaginibus, & sic quidem perturbare eos, qui tuo parent Imperio, conturbare autem etiam Ecclesiam, non potui banc ferre injustitiam: sed patria relieta, & meis, tantum maris spatium emensus, venio magno cordis zelo incensus, vel vos ab hoc errore liberaturus, vel pro meo Christo meam animam positurus, qui suam, etsi esset Dominus, prome posuit, & sua imagine; e in quelto dire alzati, e fissi gli occhi al Cielo, con servore interno, che infiammogli il volto, e la voce, [a] Nonte negabo, disse, Christe Salvator: nonte pulchra frustrabor confessione: nontuam contemptus habebo imaginem: e di nuovo rivolgendo gli occhi, e'l parlare verso il Copronimo, [a] Cadatur, soggiunse, meum corpus, ò Imperator, lingua secetur, pedes excindantur; paratus sum, omnia pati potius, quam meum Christum vel umbratenus vilipendere, quem habeo pra omnibus, & quem olim solum sequi constitui. O ignorante, è Idolatra, esclamò allora il Copronimo, adorare un Dio di legno, è contro il primo Precetto del Decalogo render soggetta la Dipinità suprema à una vile materia! [a] O esecrandum caput! riviglio subito con intrepida costanza contro l'Imperadore S. Andrea, Nontibividetur pati pro Christo, qui pro illius forma patitur: neque ad primum exemplum credis transire ignominiam, qua imago afficitur? Et quomodo vos eos lape, qui Imperatorias contumelia affecerunt statuas, perinde ac eos, qui Imperatorem ipsum sunt insectati, ultimis afficistis suppliciis? quos quidem ego nori in statuis aneos, vel etiam aureos extrinsecus, pice intus effe repletos, & stuppis, & lignis, & alia vili, & abjecta materia. Quod si vos, qui nunc estis pulvis, & cras non estis futuri, sic adoramini, statuis, ac imaginibus, & propemodum tanquam dir vultis adorari, & eos, qui in Imperatorias peccarerunt statuas, acerbissime punitis: adversus Christi sacram aliquid adire imaginem, non reputatis esse archetypo ipsius exemplaris ignominiam? Nec eos, qui sunt parati pro eo pati omnia, astimatis periculum adire pro veritate? Edoppo tali parole mentre cominciava à ribattere l'empia allegata spiegazione del primo Precetto, interruppe Cesare le parole co'fatti, ordinando alli Manigoldi, che gli dilacerassero il corpo con flagello di Bue, e ne' versassero spietatamente il sangue à torrenti. Meglio faresti, dissegli allora il Calybita con una imperturbabile franchezza, pensare alla guerra

401

de Saracini, che muoverla contro Christo, e suoi servi, Fa pur ciò, che più ti aggrada, che io altro nonti sò dire, se non che contal violenza ti si rompe vanno ben presto in mano le redini dell' Imperio. I Manigoldi in tanto lo scarnificavano co'colpi [a] adeo crudeliter, ut fluerent rivi sanguinis ex a In atiis cit. pretioso illo corpore, & subjectum solum fieret purpureum : partim autem gladios accipientes, irruebant ad interficiendum athletam: multi etiam lapides in ipsum jaciebant, & omnibus modis injuria afficiebant. Mà scorgendolo Cefare, qual forte rocca, invincibile agli urti del suo surore, secelo di nuovo schiaffeggiare con guanti di ferro, quindi serrare in horribile carcere carico di ferite, e di catene, e finalmente poi reiteratamente frustare, e con funi alli di lui piedi avvinte spietatamente strascinare per tutto l'Hippodromo; nella cui gloriofa carriera [a] paffando egli preffo un banco di un vil venditor di pesci, sugli da questi ò per dispregio, ò per rabbia reciso un piede con gran coltello di acciajo, & sie sistit Martyri cursum, eique finem imponit certaminis: conciosiacosache rese allora l'illustre Martire l'anima à Dio, rimanendone presso i Posteri immortale la sama, e venerato il nome, con il distinto titolo di S. Andrea in Chrysi, dal luogo [b] co- b Bar. anno 761. sì chiamato della fua sepoltura.

Mà cio che Costantino sece contro un'altro celebre Solitario, porta Atti, e Martirio seco senza dubio un carattere molto superiore di malizia, e di crudeltà, di S. Stefano Iuche supera eziandio anche la imaginazione. Questo [c] maraviglioso Servo c Theoph in annal. di Dio sù il samoso S. Stefano Juniore, che da lungo tempo nella Bithinia

viveva vita celeste, e miracolosa sopra la sommità del Monte S. Aussenzio, à piè del quale egli haveva à sue spese fabricati due gran Monasterii per

le persone dell'uno, e dell'altro sesso, che si consecravano à Dio nella professione della vita Monastica. [d] Copronimo, che desiderava arden-dinastica. [d] Copronimo, temente di tirar' al suo partito un' huomo di si alta riputazione per tutta l'Asia, richiese al suo Patriarca Costantino per mezzo di Theodosio Ve-

gnato con Combocone Notaro di Palazzo, e Marfaras Saracino di Religione, e perciò confidente di Cesare, affinche il Patriarca medesimo unitamente con essi, tutti da Stefano si portassero per pervertirlo ò con le ragioni, ò con gli allettamenti, ò con le minaccie ad assecondar ai sentimenti degl'Iconoclasti nella depressione, & abolizione delle Imagini. Udì il Patriarca la proposta, el'avviso; mà come sorpreso da spirito superiore,

scovo di Efeso, di Costantino di Nicomedia, di Niccolò di Nicolia, di Lifinio, e Bafilio, l'uno cognominato Pastilla, l'altro Tricabo, e di Callisto Patricio, huomo eloquente nel male, e accorto nel proporlo, accompa-

prosetò rispondendo, [e] Andate pur Voi à quest' impresa, ò fratelli, e e in actis civ. figliuoli, perche io troppo lungimi riconosco da poterla felicemente terminare; esendo che benche ravvisi in me maggior' eloquenza di Stefano, Stefano tuttavia è ripieno di quello Spirito di Dio, di cui io affatto sono privo. E gli

eventi verificarono ben tosto l'annunzio. Andarono gl'infelici inviati nel Proconneso, dove antecedentemente Cesare haveva relegato questo S. Huomo, eritrovatolo in una piccola Cella, parlò il primo il più arrogante, che su Theodosio di Eseso, il quale ironicamente rimproverando à Stefano

la Santità, e la fama del di lui nome, [f] Quonam modo, disse, d Homo Dei, f Ibidem, animum induxisti, nos omnes in Hareticorum numero reponere, teque supra Imperatores, supra Patriarchas, supra Episcopos, ac cateros Christianos

sapere judicasti? Placidamente rispose Stefano con quelle celebri parole Tomo II.

Secolo VIII. PAOLO.

a S. Basil. lib. de di S. Basilio, [ a ] Quidquid antiquitate prastat, veneratione dignum est. Recentia hac, & adscititia, vehementer absurda, atque imbecilla sunt, & perspicue adultermi Ecclesia Catholica fætus sunt : e qui con breve, mà efficace dimostrazione egli si stese, rappresentando l'uso antico della Chiesa

nell'adorazione delle Imagini, e l'esecrando attentato delle novità presenti. Convinto Theodosio, e perciò irritato dalla inopinata resistenza,

b In actis cit.

surse impetuosamente dalla sura sedia, [b] atque nibil à calcitronibus asmis diversum faciens, adversus sanctum virum impetum fecit, eique humi sedenti calces in faciem incussit. All'esempio di un Vescovo di Sede così primaria, preso animo la turba della famiglia, su sopra al divoto Anacoreta, e chì co' calci gittollo resupino in terra, chì insultollo co' pugni nelle partipiù delicate, e vergognose del corpo, e chì in fine calpestogli il ventre co'piedi, rimanendo eziandio inpiù luoghi ferito il petto del Santo, che da così spietato incontro nulla sbigottito, cantava lodi à Dio, che lo rendeva degno di patir que' strapazzi per l'adorazione delle Sante Imagini. Non piacque al Senator Callisto cotal baldanza di Theodosio, e repressala col cenno, e con la voce, sirivolse à Stefano, e disse, O eleggi in questo

d In affis cit.

c Ad Philipp. I. punto l'abjura delle Imagini, ò la morte. [c] Mihi vivere Christus est, rispose subito Stefano, ac pro veneranda ejus Imagine mori, lucrum. [d] Quocirca femel jam dixi, & rurfum dicam, quicquid mibi sanguinis est, id pro Christo fundatur. Quindi in atto di contradir più tosto, che di udire, richiese, che gli si leggesse il Decreto del Conciliabolo tenuto poc' anzi dal Copronimo in Costantinopoli contro le Imagini. Il Vescovo di Nacolia, che portava fotto il manto preparato l'empio volume, non così tosto intese la richiesta, che prodottolo suori, nell'incominciarne la lezione con queste parole, Decreta Sancti, & Oecumenici septimi Concilii, sii interrotto impensatamente da S. Stefano, che soffrir non potendo il primo suono di cotali facrileghi accenti, O [e] fingulare mendacium! esclamò, Quonam enim modo sanctum existimari queat, quod sancta profanare minime dubitavit? Quid enim ? An non sancta à vobis protrita sunt ? An non adjectivum boc, Sanctus, ab omnibus justis, ab omnibus Apostolis, à Prophetis, à Martyri-

> bus, piisque viris abjecistis? Sancitum enim à vobis est, à generosi viri, ut cum quisquam ad horum aliquem adiret, ex eoque quareretur, quò abiret? responderet, ad Apostolos, ad Quadraginta Martyres; sive unde veniret? itidem responderet, ex templo Martyris Theodori, ex templo Martyris Georgii. Quonam ergo pacto qui sancta proscripsistis, sanctum Concilium coegistis ? O singularem absurditatem! Quindi infervoratosi maggiormente nel discorso, e senza humano riguardo, havendo sol'avanti gli occhi la luce della Fede, [e] Quomodo Oecumenicum illud Concilium, egli soggiunse, vocariqueat, quod nec Romanus Antistes (citra cujus auctoritatem nullo modo fieri potest, ut res Ecclesiastica ad normam redigantur) gratum habuit, nec Alexandrinus comprobavit, nec Antiochenus, nec denique Jerosolymitanus? Ubinam eorum libelli sunt? Aut quinam per diversa loca missi sunt, quibue falsum vestrum Concilium confirmaretur, ut hae ratione Oecumenicum censeri possit? Tunc autem, quomodo septimum dicatur, quod sex priora Concilia minime fequitur? Quicquid enim septimum eft, sextum, & quintum, & ea, qua antecedunt, sequatur, necesse eft, ut septimum esse queat. Cum igitur vos sex Conciliorum sanctiones abrogaveritis, quid est, quamobrem Concilium vestrum septimum appelletis ? E qual Decreto de' sei passati Concilii,

e Ibidem .

Capitolo VII.

replicò Tricabo, è stato giammarda Noi annullato? Tutti, rispose francamente subito S. Stefano, soggiungendone per pruova la seguente ragione, [ a ] Annon sex omnia Concilia in Sacrosanctis Templis coacta sunt ? Primum a In adiscit. nimirum in Nicaa Metropoli, atque amplissimo urbis illius templo, secundum Constantinopoli in Santo Pacis templo, tertium in pulcherrimo illo Theologi Templo, quod in Ephesina Metropoli situm est, quartum in sanctissima Metropolitana Chalcedonis ade, quintum autem, ac sextum in Palatii ade, quam Ovatum vulgò appellant. Quid igitur ? An non in omnibus hisce Templis Imagines pieta erant? Quodnam autem ex pradictis Conciliis, quemadmodum vestrum, dejiciendas eas, ac delendas esse censuit? Responde ad hoc, Episcope. Ciò detto, elevati gli occhi, ele mani al Cielo, con alta voce interrotta da un' interno sospiro queste gran parole proferi, [a] Si quis Dominum Jesum Christum in imagine, quantum ad humanitatem attinet, circumscriptum non adorat, anathema sit, cum iisque partem habeat, qui dixerunt : Tolle, tolle, crucifige eum. Confusi equalmente, & esacerbati li mesti, satelliti d'Inferno, comandarono, che si rinserratte il Santo in oscurissimo carcere, e con infelice riuscita ritornando eglino à Costantinopoli, per bocca di tutti parlò Callisto all'Imperadore in questi termini, [a] Vitti sumus, ò Imperator, victi sumus. Magnus enim in doctrina vir ille est, magnus in disputando, incomparabilis ipsius virtus est, animus intrepidus, & non modo minis superior est, sed ipsam quoque mortem contemnit. Mà Callisto [b] per sodisfare à Cesare, à cui haveva promesso à di svolgere b Ibidem. il Santo, ò di avvilirlo almeno nella riputazione del concetto commune del Popolo, subornò fassi testimonii, che sfacciatamente deposero, essere stata da lui corrotta una Dama di qualità, chiamata Anna, la quale infiammata dell'amor di Dio fi era refa Monaca in un di que'Monasterii, che haveva Stefano fondati, incolpando l'una, e l'altro di facrilego commercio dentro le medesime sacre mura del Chiostro; mà l'invincibile costanza di quella casta, e generosa Dama, pronta à sostener l'innocenza del Santo, e la sua, anche per mezzo di crudeliffimi cruciati, per la violenza de'quali ella final-

mente spirò, si una testimonianza molto più forte della Santità dell'uno, e dell'altra, che Dio fece maggiormente ancora risplendere per la terribile vendetta, che prese di una Donna, falsa attestatrice del supposto Sacrilegio.

to, che le fù dato per ricompensa del tradimento, que'figliuoli agitati subito da un'estremo furore, e quasi invasati dallo spirito maligno, si avventarono alle di lei mammelle, con tanta rabbia, che non fiì giammai possibile di staccarneli, sin che havendola farta morire, stracciaronla, e dilaceraronla conilpaventofa maniera, perendo miferabilmente eglino stessi con lei, come se non havessero ricevuta la vita, che per privarne la Madre. Quinci havendo Copronimo saputo, che tutti li Monaci della Montagna di S. Aussenzio havevano feguitato S. Stefano nel fuo gloriofo efilio del Proconneso, e ch'egli ad elempio de' famoli Stiliti sopra una Colonna operava infinite maraviglie medianti le Imagini del Salvador del Mondo, e della di lui Santiffima Madre, chiamollo finalmente à Costantinopoli, dove il Santo alla presenza di lui, e di tutta la sua Corte tramandò ai Posteriuna memoranda azione per convincere sensibilmente gl'Iconoclasti della loro ostinata empietà. Comparve egli avanti Cesare, il quale havendo antecedentemente

[c] Conciosiacosache questa infame havendo havuto due Gemelli del Mari c In affircit.

appreso il suo contradittore per huomo grande, e alla fama della Santità, Cc

a In actis cit.

e al dono de' miracoli, ed hor veggendolo humile, e mendico, in habito vile, e dispreggievole, non si potè contenere di rimproverare à se medesimo la sua ingrandita imaginazione, e, cum eum vidit, [a] exclamare capit, O vim mihi illatam! ò calamitatem! ò arrogantiam! videte à quonam Imperium meum contumelia afficitur! à quonam ludibrio babetur! Cum autem vir sanctus, soggiungono gli atti, nihil omnino respondiset, verum humi defixus hæreret, Tyrannus eum tracunde prospiciens, ignemque spirans, atque ut ipsi in more positum erat, manum in orbem contorquens, altèque exclamans, Non mibi respondes, inquit, scelestum caput? Allora il Santo modestamente, mà argutamente rispose, Se qui mi hai chiamato, ò Cesare, per condannarmi, condannami; se per ascoltarmi, aquo animo interroga, @ audi: eperche lo haveva Cefare rimproverato d'Idolatria nell'adorazione delle Imagini, Non, foggiunse dottamente S. Stefano, cum Imagines adoramus, materia cultum, aut venerationem tribuimus; verum Imaginum honor ad exemplar transit, quemadmodum à Basilio dictum est. Ecquis enim mortalium, qui quidem mentis compos sit, Divinitatis naturam, qua & materia caret, & omnem mentis captum fugit, coloribus ex materia conflatis pingi posse dixerit? Cujus enim forma ne mente quidem delineari potest, quonam tandem modo ipsa coloribus exprimi queat? At nos cum Christum in Imagine pingimus, divinitatis naturam haudquaquam pingimus, perùm Theandricam eam formam, que in nostra specie apparuit, quamque Apostolica manus contrectarunt; quemadmodum alicubi ait Theologus Joannes: [b] Quod vidimus, & manus nostra contrectaverunt. Quòd si mihi dictum illud Moysis [c] in medium protuleris: Non facies tibi similitudinem ullius rei, tam ex iis que in Calo, quamque ex iis que in terra sunt; hunc tibi Moysen ostendo, duorum Cherubim effigiem auro efficientem. Quibus de rebus ad hunc quoque modum divinus Apostolus disseruit: [d] Et Cherubim obumbrantia propitiatorium. Quin ipsum quoque propitiatorium, & Tabernaculum testimonii, & Sancta Sanctorum, an non calestium figuram exprimebant? quemadmodum idem Apostolus rursus ait: Umbra calestium deservivimus. Quid igitur sceleris admittimus, cum Christi formam humanitus aspectam in imagine pingimus, & adoramus? Quid autem? An cum Crucem etiam, ex quacunque tandem materia confecta sit, adoramus, rei conditæ cultum adhibere videmur, adorationem materiæ tribuentes? Sed & Templa sancta & sacrosancta vasa à nobis adornata nullam nobis reprehensionis notam inurunt : siquidem ea per Christi invocationem in Sancta mutari, persuasum habemus. Quid? An tu quoque Corporis, & Sanguinis Christi antitypa ab Ecclesia proscribes, ut qua imaginem, & veram figuram teneant? qua & adoramus, & osculamur, & eorum perceptione sanctitatem consequimur. Vos igitur inter sanctum, ac profanum minime distinguentes, Christi imaginem non secus, atque Apellinis statuam, Deiparaque item, non secus ac Diana idolum, appellare minime horruistis, quin ipsum quoque pedibus protrivistis, & exussistis. Così egli. Mà scorgendo, che l'ignorante Cesare non comprendeva la forza delle ragioni più alte, e sondamentali, egli si appigliò ad una dimostrazione più chiara, e materiale, ed eltrahendo fuori della fua faccoccia una moneta di argento effigiata con la Imagine del medefimo Copronimo, [e] Cujustiam, inquit, est hac Imago, & superscriptio? Erispondendo gli altanti, essere l'Imagine di Cesare Regnante, soggiunse subito S. Stefano, E qual pena meritarebbe colui, che

b 1. Ican. 1. C Exod. 20.

d Hebr. 9.

e In actis cit. ut

Capitolo VII.

405 la calpestasse, & oltraggiasse? La massima della Vita, conchiusero unitamente tutti senza esitare, ò frapor tempo alla domanda; ed allora Vir sanctus gravem quemdam ex imo pectore gemitum emittens, ac cum magno animi dolore exclamans, O immanem, inquit, cacitatem! Si pro mortalis Imperatoris forma, & effigie gravissimas panas irrogandas esse dixistis, quas tandem pænas subiturum esse putatis, qui Filii Dei, & Matris ipsius effigiem conculcarit, ignique tradere maxime dubitarit? Eciò detto, trasportato dazelo, che in questa congiuntura dovette certamente essere animato dauno spirito particolare, e conseguentemente non imitabile, egli gittò per terra la moneta di argento, e calpestolla, per mostrare agl' Iconoclasti, che, se secondo i loro principii non era oltraggiare Giesu Christo il maltrattare la di lui Imagine, potevasi altrettanto fare di quella dell'Imperadore, senza che l'Imperadore potesse havere il diritto di ragionevolmente dolersene. Mà non permettendo l'humana politica di approvare co'fatti una si giusta comparazione, i Cavalieri astanti, gli ufficiali, e le guardie gittaronsi in tumulto tutti sopra S. Stefano per precipitarlo in quell' istante medesimo nel mare: qual cosa seguita sarebbe, se Copronimo, che voleva fargli soffrire un più lungo, e crudele martirio, non l'havesse fatto condurre carico di catene nelle publiche prigioni, nelle [a] quali di già teneva trecento quarantadue Monaci, che per i cruciati sof- a Theoph.in anya! ferti vantavano gloriofi contrafegni della loro generofa confessione nelle ferite, ch' eglino havevano ricevute per la confessione, e difesa delle sante Imagini. Finalmente non potendo Cesare comportare, che questo illustre Solitario trionfasse eziandio nella prigione, divenuta per lui un Chiostro di Angeli, che giorno, enotte risonava di Cantici in lode di Dio, abbandonollo al furore de' suoi Soldati Iconoclasti, quali lo strascinarono barbaramente con funicelle legate alle dita de' piedi per tutte le strade di Costantinopoli, e quindi lo trinciarono in pezzi, gittandone gli avanzi del dilacerato corpo nell'infame sepolcro del Pelagio. Era il Pelagio un luogo, ove si seppellivano i cadaveri degl' infedeli, e de'rei, sopra le rovine del Tempio del Martire S. Pelagio, che Copronimo haveva fatto demolire per destinarlo inun'uso cotanto vergognoso, & infame. [b] E non contento di b Theoph, ibidera, essersi così serocemente incrudelito contro la persona di S. Stefano, egli volle eziandio perseguitarne la fama, e'l nome con horribile carnificina E di altri diecidi diecinove Cavalieri Cattolici, folo perche questi havevano lodata nove Cavalieri l'alta costanza di quel Martire. Poich' egli li fece dishonoratamente condurre in giro per Costantinopoli ripieni di catene, e di oltraggi, esposti fino agli sputi della vile canaglia, che per compiacere all'indegno genio del Principe non si villania, che in quell'occasione contro di loro non proferisse, nè insulto, che non pratticasse. E perche nell'atto, in cui suloro troncata la testa, alcuni buoni per pietà accompagnarono con alquante lagrime la loro morte, si scagliò il Copronimo contro il Presetto della giustizia, come s'ei fosse colpevole dell'altrui compassione, dishonorando quella mano, che reggeva lo Scetro del Mondo, con avvilirla in ischiaffeggiare il suo innocente Ministro. [c] Fece poscia tagliare ad altri il capo, c Idem ibidem. cavare ad altrigli occhi, e così ciechi condurre in aspri, & horridi luoghi, e così ciechi condurre in aspri, & horridi luoghi, che destinava loro per esilio, e dove spesso, cioè quando gli si risvegliava a Cattolici. la memoria della loro Cattolica Fede, spediva appostatamente da Costanginopoliseparaticarnefici, con ordine dislogarglise offa con cento colpi Tomo II.

406

C Pfal. 33.

a Vide alla S. Ste. di nervo di Bue per ciascuno. Sono [a] piene le carte degl' Historici degli phan. Innioris, & horribili effetti della crudettà di questo spietato Imperadore, che Noivo-& seq & Theoph. lentieri lasciamo di riferre per rapportarne uno, che affatto lo rese privo e in annal. sub Con- di riverenza verso il Cielo, e di humanità verso gli huomini; essendo che presela contro le ossa medesime della illustre Martire S. Eusemia, gloria, e splendore della Chiesa Greca, e monumento egregio di divozione, e di antichità in quelle parti. In eo templo, quod est prope id, quod dicitur Hipb Apud Metaph. podromum, racconta [b] il successo un' Autore incognito di que' tempi, die 11. lunii. Barbarie di Co- erant ejus dem Beatissima reliquia integra, intacta, illasa. E Chalcedone enim pronimo contro cum arca translata fuerant Constantinopolim, propter eam, qua tunc fuerat, le Reliquie di S. Persarum incursionem: in arca autem fuerat divina ara collecata. Persarum incursionem: in arca autem fuerat divina ara collocata, que super sanctissimas habebat reliquias. Super eam autem peragebatur intemerati Corporis, & Sanguinis Domini Jesu Christi Dei nostri incruentum mysterium . In eadem verò arca erat parvum foramen, quod etiam stat nunc usque in hodiernum diem, quod intus ferre potest quasimanus hominis magnitudinem. In qua cum ego quoque indignus aliquando ausus essem manum inferre, & loculum tetigissem, sensi bonum odorem, & gratiam apprehendi. Dicam autem quoque causam foraminis, quod divino consilio, & providentia factum est. Quando enim venerabiles, & miraculorum effectrices reliquia erant Chalcedone, cum impii Persa eum locum occupassent in diebus Heraclii Imperatoris, moti invidia diaboli quem colebant, cum palea, & lignorum magnum acervum circa arcam congessissent, eam statuerunt comburere cum venerabilibus, qua in ipsa erant, reliquiis. Sed nihil valuit eorum barbaricum, & damoniacum incaptum : cum Deus ( prout scriptum est ) [ c ] servet omnia ossa eorum, qui propter ipsum decertarunt. Ossa ergo ejus ignis omninò non tetigit; nisi solum quòd cum ex arca forma globi resiliisset, providit, ut facilior daretur ingressus ad reliquias iis, qui volunt haurire gratiam curationum, nempe per prius dictum foramen. Erat magna fides eorum qui habitabant Constantinopoli (ut superius dizimus) intemplo, & reliquiis omni ex parte benedicta Euphemia : & confluebant omnes instar fluvii haurientes curationem : ex pretiosis enim ejus reliquiis exibat sanguis plenus bono odore, qui quidem tanquam unquentum ? Deo suppeditatum dabatur agrotantibus : & erat quidem fidelibus maraculum terribile, & venerandum: infidelibus autem, & iis qui aliter sentiebant, dedoens, & ignominia. Tunc autem ille execrandus, & perniciosus Imperator temeracia usus audacia, noctu ingressus cum quibusdam, qui erant sua secta, impetum fecit in reliquias omni ex parte benedicta Martyris cum loculo, qui eas continebat. Cum parata autem haberet alia ossa mortui exiccata, ea jecit intra arcam, & cum eam rursus texiset, recessit. Venerandas autem benedicta Euphemia reliquias cum ligneo loculo deposuit in quadam domo oratoria ex iis, qui illic erant in Regia. Quamobrem ejus sorores, & filia, aromatibus, unquentis, & luminibus id adorabant clanculum propter insignem gratiam, & miraculorum magnitudinem. Cum hac rescivisset sceleratus, trajecit in Bucoleontem, & ferreum carcerem projecit in fluctum maris. Et die sequenti capit adversus benedictam Euphemiam movere suam sceleratam, & execrandam linguam, eam insectans, & dicens: Abite, & videte quantum errabant, qui dicebant, esse salvas, & integras benedicta Euphemia reliquias, & eas asserebant effundere unguenta. Illi autem cum abiisent, & vidissent non ese in carne pretiosas Euphemia reliquias, sed arida, qua ab ipso projecta fuerant ossa: ea

407

Capitolo VII.

conspuerunt, & maledictis sunt insectati. Cum fraudem autem, & ludibrium, & meras nugas dixiset ese curationes, arcam everterunt, & cum ea aram sanctam, templumque deserverunt. Eduxerunt verò arcam extra fuggestum, quod erat habitaculum virorum, qui non erant baptizati, & erant ineruditi. Eos autem, qui erant bello capti ex gentibus, & Regia dabantur spolia, illic exonerabant. Alii autem armorum opifices, & sordidarum, ac illiberalium artium artifices, cum fixissent in eo fornaces, fecerunt domum sæcularem, quæ aliquando fuerat templum. In sancto autem suggesto, utpote loco occulto, requisita corporis facientes, excrementa corporis deponebant. O mi Christe, tuam tunc patientiam! Hæc ego quoque postquam vidi, totus plenus lacrymis, & ejulatu egreßus sum, admirans Omnipotentis Dei tolerantiam, atque permissionem. Et hac quidem facta sunt tempore pradicti impii Imperatoris. Sed quoniam Dominus est virtutum, qui invictam habet potentiam, & vires, que subsannari nequeant (Deus enim reverà non irridetur) audiamus, quid Christus Deus noster providit in reliquiis benedi-Eta Euphemia. Nam dum ea jactata sunt in mare, providentia Dei summe misericordis, cymba quorundam duorum fratrum virorum piorum egreditur è portu Sophiarum, que dicuntur, & dum ipsi parum quid è portu navigant, ecce loculus ( quem ligneum fuisse dictum est ) qui cum fluenta descendebat, fuit prope navem. Extractus itaque fuit à viris illis piis, & repositus in navigio, ipsis existimantibus, se mundanum aliquem ferre thesaurum. Sublatis autem velis navigarunt, ut exirent in Oftio Abydi. Cum autem parùm aperuisent loculum, vident reliquias, & fuavi odore repleti, sunt admirati, neque sciebant, quid agerent, nisi quòd solummodo invocabant Dominum, ut eis revelaretur, sanctum num esset, an commune. Illa autem nocte vident gloriam maximam, & lumina, & cereos, & viros candidis vestibus indutos, & Christum laudantes. Rursusque bono odore repleti nautæ agnoverunt, eas esse sanctas reliquias. Magno ergo gaudio affecti, clam profecti funt propter metum Tyrami, ut the faurum ferrent in fuam patriam. Postquam autem venissent in Insulam, qua dicitur Lemnos, accidit eis magna tempestas, & cum incidissent in promontorium Insulæ, in quo fuit asper locus, & plene aptus ad naufragium, de salute desperabant. Cum Deus autem per intercessionem benedictæ Euphemiæ corripuiset navem und cum slu-Alibus, superato periculo, inventi sunt in loco tranquillo, & cum Deo gloriam emisisent, convenientem honorem tribuere reliquiis. Angebantur autem, & dubitabant, cujusuam essent Sancti reliquiæ. Illa autem nocte acceperunt revelationem reliquiarum per ejus nominis enuntiationem. In illa enim Insula Sancta Glyceria jacebant reliquia. Dicta autem nocte visa est egredi ex insula Christi Martyr Glyceria, & hac è navi exiisse, & se invicem esse complexa. Et cum dixisset, qua ex insula erat egressa, ei, qua à navi exterat, Sal-De Martyr Christi Euphemia benedicta, & se invicem salutassent, sursum per se recedebant. Tunc è somno excitati, cum lacrymis, & gemitibus pretiofas acceperunt reliquias: & loculum funt amplexi præclari naueleri Sergius, & Sergonas (hac enimerant eorum nomina, ) cum fuisset autem dies, enavigarunt, volentes ire in suam patriam. Et cum processissent usque ad viginti circiter milliaria, vento spirante contrario, vel inviti reversi sunt in locum, unde solverant. Rursus verò cum paucis post diebus experiri voluissent, uterentur ne fecundanavigatione, iterum reversi sunt. Hoc cum femel, bis, terque probassent, necullo modo possent in suam ire patriam, reversis, & ad

portunt

portum appulsis, illa nocte visa est illis Christi Martyr Euphemia, dicens: Cur contenditis me huc, & illuc circumagere? nolo ulterius progredi, neque binc eò proficisci, quò me vultis ducere. Hæc cum dixiset, rursum dixit eis: Non satis ei fuit, quod Chalcedone translata sim Byzantium, & in mare projecta fuerim, & bic steterim ? Cur autem me vuliis circumagere in partes inferiores? hoc à me quidem sieri non potest. Nolite hoc facere, sed facite, ut hic quiescam. Hec cum audissent, bonum capientes consilium, & quod jubebat Martyr, impigrè exequi statuentes, adisicaverunt domum oratoriam, & cum omne onus navigii consumpsissent, & suas facultates Deo, & Martyri obtulisent, seipsos totonderunt, dicentes: Non dimittemus, à benedicta Martyr. tuas venerandas reliquias, sed hic usque ad vita terminum tuis reliquiis divinifsimis assidebimus. His ita gestis, sanctissimus Lemni Episcopus venerandum templum ædificarat in illis temporibus. Visum est ergo, ut illic portarentur sacra benedicta Euphemia reliquia ad dedicationem templi, quod ab eo constructum fuerat. Et cum supplex sudisset preces, & venisset adreliquias benedicta Euphemia, & illic totam notiem transegisset, ab eo visa est in somnis Martyr Christi, dicens, Ne aggrediaris facere, quod statuisti: non obediam enim hac in re tua sanctitati; sed abi ad sororem meam, & in Martyrio sociam Glyceriam, & ego illam rogabo: ipsa enim se tibi tradet ad hoc, ut impleas, quod desideras. Experrectus autem sanctissimus Episcopus fecit ut ei jusserat benedicta Christi Martyr. Così l'Autore allegato, nella cui ammirazione concorre Theofane, che tal successo racconta col degno encomio di stupendum, & scriptura dignum miraculum, in pronta confermazione di quelle glorie, con le quali è folito Dio di ravvivar la fama de' fuoi fervi, chiamate già da San Pietro, [a] Posteriores glorias.

a 1. Petri cap.1.

Altri Barbari effetti della persecuzione del Co

b Theoph.in annal.

pronimo,

c Idem ibidem .

d Idemibidem .

e Idem ibidem .

Al pari delle Reliquie preziose di S. Eusemia egli disperse tutte quelle, che rinvenir potè de più famosi Santi, che cotanto hanno illustrato l'Oriente con lo splendore delle loro virtà, e che si rendevano venerabili eziandio alle infensate creature con i numerosi prodigii, ch'eglino ogni giorno operavano in follievo de' supplicanti; e quindi da i morti rivolgendosi à i vivi, come da i vivi si eraprima scagliato contro i morti, [b] Alios per plateas project justit, alios vinciens, & lapidibus aggravans, eruens oculos, in pelagus jactari pracipiebat, nares abscindens, flagellis excorians, & omnem tormenti speciem adversus eos, qui piè vivebant, excogitans: ne quali dolorosi spettacoli, qual' altro Nerone [c] cithara delectabatur sonitu, atque conviviis, turpibus sermonibus, & saltationibus, accrescendo acerbità a' tormenti con la opposizione del diletto, che egli si prendeva in veder tormentati gl'innocenti. Si [d | quisquam, soggiunge il medesimo Historico, corruens vel dolens, folitam Christianorum vocem emitteret, dicens, Dei genitrix juva, aut vigilias agens deprehenderetur, aut Ecclesiis assuetus, aut cum Religione pivens, aut non passim juramentis abutens, inimicus Imperatoris damnabatur, & immemorabilis memorabatur: e come se assicurar si volesse di tutto il mondo per rendere, sepotesse, eternala sna Heresia, [e] Jusjarandum etiam generale ab omnibus sub Imperio suo degentibus exegit, ne quisquam adoraret Imagines, cum quibus & Constantinum falsinominis Patriarcham super ambonem ascendere, & exaltare pretiosa ligna, & jurare fecit, quod aon esset ex eis, qui adoraret Imagines. Qual sacrilego giuramento egli richiese spesso, e dal suo Patriarca, e da' suoi sudditi. Mà la terribile giustizia di Dio vendicossi ben presto de'Sacrilegii commessi da quest'esecrabile EcclefialtiCapitolo VII.

PAOLO.

Morte obbro-

fiastico, che provò esecutore de'divini castighi quegli medesimo, che l'haveva sollevato al soglio, e da cui egli haveva ricevuti stimoli, e premii per triosa del falto tarriarca Coltanil mal fare. Conciofiacofache ò che questo indegno Patriarca divenisse tino. sospetto à Cesare dirivelato secreto, ò si volesse Cesare toglier d'avanti colui, al quale oltre [a] molte altre pessime sne intenzioni haveva commu- a Idem ibid. nicata quella [a] di voler esso ristabilir in Oriente il Nestorianismo, doppo di haverlo discreditato nella riputazione, & avvilito appretto il Publico con vituperolissimi comandi, sin con costringerlo [b] à promettergli b theophin annal. (ciò che l'empio fece per compiacergli) di rinuntiar l'habito, e'i digiuno Monacale, il quale li Vescovi estratti, com'egli, da'Monasterii inviolabilmente offervavano, finalmente efficillo dalla Corre, deposelo dal Trono, e contremendo esempio à que' Vescovi, che antepongono la Reggia alla Chiefa, e Cefare à Dio, condannollo à una morte la più obbrobriofa di quante se ne leggano nelle Hitorie, descritta da Theosane in questo tenore, [c] Anno vigesimo septimo Imperii Constantini, Constantinus falsi no. c Iden 11.14, minis Patriarcha ductus est nona Octobris sexta Indictione à Principe insula : quem & cacidit Tyrannus, quod evadere non valeret. Iust autem in foro pararilocum, & euniem sedere in gremio Ecclesia magna, eratque à secretis cum eo conferens chartæ tomum, in quo erant scriptibujus excessus. Omni ergo populo ex pracepto Regis illic congregato, & vidente, legebatur charta totius Populi, & per singula capitula à secretis percutiebat faciem ejus, Niceta Patriarcha sedente in consessione, & intuente. Post hac verò cum imposuisent eum in ambonem, & rectum stare fecisent, accepit Nicetas chartam, & myit Episcopis, & ablato superhumeraliejus, anathematizaverune eum, Foune socium Abiron cognominantes, ab Ecclesia abstraxerunt. Postera verò die cum ludi Circenses agerentur, raserunt faciem ejus, & barbam denudaverunt, capitisque, & superciliorum pilis ablatis, indutum hunc laneo brevi, at sine manicis vestimento, sedere fecerunt super asinum sagma ferentem, & iplius tenere caudam, & deduxerunt per Dippium in Hippoaromum, cuntto populo imprecante ilu mala, & conspuente : trabebat autem asinum Constantinus nepos ejus naso reciso. Cumque venisent ad vulgus, descenderunt, ocons nerunt, o pulperem jecerunt super ilium: o dum abduxissent eum ad co pitorium, dejecerunt eum de asino, & ca caverunt super collum ejus, & collocarus contra vulgus, audiebat ab illis ludicra verba usque ad absolutionem ludorum equestrium. Eodem quoque mense missis impins Imperator Patriciis, significat ei dicens : Quid dicis de fide nostra, & Concilio, quod fecimus? Constantinus Patriarcha sensibus ad vanitatem conversis re-Spondebat, Bene, inquiens, & credis, & Concilium operatus es; putans se ob hec illum sibi placare. Et confestim illi respondentes dixerunt: Nos hoc audire voluimus ab ore tuo polluto: ex hoc ergo vade in tenebras. Et sic accepta sententia, descendit ad claustra ferarum, & decollatus est. Et caput quidem per aures ligantes tribus diebus in Milio suspenderunt ad oftensionem plebis: corpus verò reste pede ligato traxerunt per plateas usque ad loca Pelagii, & sociandum biothanatis statuerunt : similiter & caput ejus post tres dies illuc delatum projecerunt. O irrationabilitatem, & crudelitatem, atque immisericordiam immitissima bestia! non est veritus miser sanctum Lavacrum! Duos enim filios ejus ex tertia conjuge ipsius in ulnas suas susceperat. Si quidem semper feralibus moribus, & immansuetus esse probabatur. Così Theofane dell'empio Iconoclasta Patriarca Costantino. Successore nel

Secolo VIII. PAOLO. 410

nel posto d'ordine del Copronimo ascese l'ignorante Eunuco Heretico Niceta, il quale subito per mostrarsi grato del beneficio con la conformità a Theophin annal. del genio, [a] Iconas ex musivo factas, que in Patriarchio Secreti minoris erant, erasit, & Imagines magni Secreti, que sculptæ erant in ligno, deposuit, & caterarum Imaginum facies delinivit, & in Abrahamio similiter Abbattimento di fecit. Nel medesimo tempo per giungere al colmo della sua insaziabile tutti li Monsite- avversione contro le Sacre Imagini, e contro l'Ordine Monastico, il Copronimo fè spianare quanti Monasterii di Verginelle rimanevano ancora intatti in Costantinopoli, convertendo quei de' Religiosi ò in stalle di Beb Idem ibid. ftie, o in alloggiamenti de' Soldati, [b] frà i quali annoveransi li famosi ai Gio. II, tom, 2. di Dalmazio, e di Callistrato, e [c] l'antichissimo di Dio.

b Idem ibid.

poli.



#### CAPITOLO VIII.

Stefano Quarto Siciliano, creato Pontefice li s. Agosto 768.

Celebre Concilio di Roma contro gl' Iconoclasti, e continuazione della persecuzione del Copronimo contro i Religiosi, e contro i Cattolici.



Rattanto il rumore, che faceva per tutto il Mondo questa horribile persecuzione, elavoce sparsa, che [a] si prepa- a Epis. 8. Papa rasse il Copronimo ad invader l'Italia non men con le armi, apud Panvinum. che conl'Heresia, assin di ricuperar con le une il dominio di quella nobilissima Provincia, e d'infettar con l'altra quelle costantissime Chiese, obligò il nuovo Pontesice Stefano

Quarto à prevenir gl'insulti minacciati con rinovare la condanna de'loro b Anast. Bibl. in errori publicamente, e sinodicamente. A [b] tal' effetto egli convocò steph. IV. un Concilio nel Laterano, in cui intervennero molti Vescovi d'Italia, e Concilio Romadodici Prelati Francesi delle Chiese più celebri di quel Regno, i quali ne noclassi. venivano poc' anzi dall' haver condannata l'Herefia degl' Iconoclassi nel Sinodo di Gentigli, e che sirono espressamente à Roma chiamati dal Papa, come Ecclesiastici dottissimi, e di santissima vita. In esso dunque, doppo molte savie ordinazioni sopra la elezione de' Papi, trattossi molto esattamente dell' articolo corrente delle Imagini. [c] Il Papa, che erat vir bentur apud anasstrenuus, & divinis scripturis eruditus, atque Ecclesiassicis traditionibus im-stas. Biblioth. & in butus, & in eorum observationibus constantissimus perseverator, havendo carolum Magnum. primieramente allegati moltitesti della Sacra Scrittura, e de' Santi Padri, per mostrare la infinita differenza, che vi è trà gl'Idoli, e le Imagini, e che i primi solamente venivano prohibiti nel Decalogo, e non le seconde, confermò solennemente il culto di queste per antica tradizione rimontando sino agli Apostoli, ed à Giesù Christo medesimo, il quale per contentare il pio desiderio di Abagaro di Edessa, haveva à lui mandato il suo Ritratto miracolosamente impresso sopra una tela. E benche il culto delle Imagini non sianè prohibito, nè comandato nell' Evangelio, soggiunse il lean, c. 21, in Papa con buonissimo senso, assicurare [d] il medesimo Evangelio, che fine. Giesù Christo haveva fatte, e dette moltissime cose, non comprese dagli Evangelisti ne' loro scritti; onde sarebbe impresa certamente strana voler contradire à ciò, che altronde si è saputo, appoggiato à testimonianze, che ragionevolmente non si possono rigettare. Quindi si lesse un' Epistola Sinodale, che i trè Patriarchi di Oriente havevano trasmessa alla Santa Sede di Roma, contenente lunghe prove della dottrina della Chiesa circa le Imagini, dedotte dalla Scrittura, da' Santi Padri, e dalla tradizione; e Sergio Arcivescovo di Ravenna molto dottamente spiegò [e] l'Episto- es. Amb. epist. 53. la di Sant' Ambrogio, in cui quel Santo afficura, che quando li Santi Martiri Gervafio, e Protafio gli comparvero la terza volta, egli li vidde ac-

Secolo VIII.

di Marfiglia.

compagnati daun' Huomo venerabile, che parvegli tutto somigliante all' Apostolo San Paolo, come communemente andava rappresentato nelle sue Imagini. Qualtestimonianza su prodotta da San Giovanni Damasceno nella seconda delle sue Orazioni per una prova manifesta dell'Antichità delle Imagini nella Chiefa. Mà i Vescovi della Francia, come quegli che ne venivano allora dal Sinodo di Gentigli, celebrato pur allora in Francia in comprovazione del culto delle facre Imagini, fostennero valorosissimamente quanto ogni altro con fortissime ragioni questo sant'uso; e perche a Vedi il principio pareva che [a] S. Gregorio il Grande in [b] una delle sue epistole l'havesse del Pontif di Greg. ristretto alla sola istruzione de' Misterii rappresentati per la informazione, b S. Gregad Scre- che di essa si concepisce nel vederle, e non approvasse l'honore, che ad esse num Epife, Massie. si deve, Enulso Vescovo di Langres per autorizzare questo culto col testi-spiegazione del San monio del medesimo S. Gregorio, produsse la dilui Lettera a Secondino, Grantos feritte a nella quale inviando S. Gregorio à quel Solitario le Imagini di Giesù Christo, della Verginesua Madre, e degli Apostoli S. Pietro e S. Paolo, gli dice, Non doversi inginocchiare avanti alla Imagine del Salvadore, come innanzi ad una Divinità, ma doversi solamente adorare quello, che la Imagine rappresenta, ò nascendo, ò morendo per noi, ò sedendo sopra il suo Trono. Finalmente il culto delle sante Imagini sù così sortemente stabilito, che concordemente da tutti si anathematizzò il Conciliabolo di Costantinopoli, e gli Heretici, e l'Heresia degl' Iconoclasti. Quinci il Papa, e tutti li Padriaccompagnati dal Popolo, dal Senato, e dal Clero si portarono in Processione à piedi scalzi alla Chiesa di San Pietro, ove, letti ad alta voce dal Segretario Leonzio li Decreti, e Canoni stabiliti, li Vescovi di Porto, d'Albano, e di Tivoli pronunziarono dalla Tribuna la sentenza discommunica, contro chi ardimento prendesse in alcun tempo di contrariare alle determinazioni prese da quel sacro Concilio, nel quale, si può credere, che formasse ancora Stefano quel Decreto che riferisce Anastasio e Anast. Bibl. in [c] Bibliothecario, dialquante Messe da celebrarsi sopra l'altare di San Pietro dalli sette Cardinali Vescovi circonvicini di Roma, & assistenti al d Baron, anno 769. Papa, li [d] quali in questa occasione la prima volta si trovano nominati Primo rincontro ne' Registri della Chiesa Romana.

Steph. IV.

nelle Hiltorie delli fette Vesco-

contro i Rei: giofi.

CTheoph. in annal

Mentre tali cofe operava il Papa in Roma contro gl'Iconoclasti, insuvi circonvicini a riava horribilimente Copronimo contro i Cattolici d'Oriente, scaricando Roma. Rinovazione del- principalmente il suo surore sopra i Religiosi, à i quali haveva conceputo la perfecuzion un'odio implacabile, perche questi si opponevano sempre con invincibile coraggio alla sua empieta. Fece [e] precipitare dalla sua Colonna il venerabile Pietro, il quale rinovava nel suo tempo le maraviglie, che altre volte erano state vedute con istupore in que'famosi Stiliti Daniele, e Simeone, ch' erano stati l'ammirazione ditutto il mondo: e perch' egli riseppe, che quel Santo era ancor non sol vivo, mà non offeso dalla caduta di sì alto precipizio, fecelo inhumanamente strascinare per i piedi per tutte le strade di Costantinopoli, sin che ridotto il dilui Corpo in pezzi, sii gettato nel Pelagio con li Cadaveri de'malfattori. Ne secepoi rinserrare molti dentro sacchi ripieni di sassi, e precipitarli nel Mare; ad altri mozzare il naso, ad altri con le canne cavare gli occhi dalle loro casse, altri lacerare con bastonate; onde [f] Relati reperiuntur in tabulas Ecclesiasticas duodecima Januarii quadraginta duo Monachi Martyres Ephesi sub eodem Copronymo Imperatore, & vigesima octava Novembris post Stephanum juniorem, Basilium

Petrum ,

f Baron anno 76; 21×179.28.

STEFANO IV.

Petrum, & Andream, atque aliorum trecentorum triginta novem monachorum recensita corona martyrii, qui sub eodem Imperatore passi sunt; die verò decimaseptima Martii habent natalem diem Sancti Pauli, qui per ignem sub eodem Imperatore Martyrii coronam pariter adeptus est. Sunt & aliainnumera de victoriis Christi militum tunc erecta trophaa, qua scriptorum inopia, & injuria temporum remanserunt incognita. E perche il crudelissimo Cesare non potea trovarsi da per tutto per sar esercitar da per tutto le medesime crudeltà, che pratticava in Costantinopoli, pose per le Provincie Governadori, della cui inhumana perversità era molto sicuro, nulla dubitando, che la di loro non superasse anche la sua. [a] Mandò trà gli altri nella Pro- a Theoph, in annal. vincia del Tema de' Tracesiani Michele Laconodragone, di cuinon è posfibile raccontar le carneficine, glistrapazzi, elebarbarie, che indifferentemente sece ditutti li Religiosi di quella Nobile Regione; conciosiacosache [b] Omnem Monachum, & Monachum in Themate Thraciensium con-b Liem i'id. gregavit, & eduxit eos in campum, & ait: Qui vult Imperatori, ac nobis obedire, alba induatur veste, Euxorem hac sumat hora; at qui hoc facere parvipenderint, privati luminibus in Cyprum exilio damnabuntur. Tuncque opus pariter cum verbo consummatum est, & multi ostensi sunt Martyres. Multi verò deficientes, & enervati perierunt, quos & familiares sibi Draco faciebat. Venundabat omnia monasteria pirorum ac mulierum, & omnia vasa sacrata, & libros, & pecora, que patrimonium eorum erant, & horum pretia Principi detulit. Quotquot autem monachicos, & paternos libros, in quibus vita erant Sanctorum Patrum, reperit, igne combustit : & sicubi Lipsanum, hoc est, venerandas Reliquias Sancti cujusquam habens apparuisset: ad custodiam, & hoc quoque nihilominus ignitradebat; eum verò qui habebat illud, ut impiè agentem puniebat. Et multos quidem monachorum interfecit verberibus, quosdam etiam gladiis trucidavit. Praterea innumerabiles oculorum visibus privavit, & quorundam quidem barbas cera, & oleo perungens succerdebat igne, & ita tam facies corum, quàm capita cremabat. Porrò post alios cruciatus etiam exiliis destinabat : & postremò intoto Themate, hoc est provincia sibi subjecta non deservit hominem unum Monastico schemate amietum. Quod cum didicisset Imperator, bonum semper exosum habens, scripsit ei gratias, dicens : Inveni hominem secundum cor meum, qui facit omnes voluntates meas. Hunc ergo imitantes cateri similia perpetrabant. Cosi Theofane. Onde meritevolmente conchiude il Baronio, n.23, in fine. [c] In tanto Monastici Ordinis in Oriente naufragio, vix aliquis remansit Monachus, qui ab eodem non fuerit addictus supplicio: alii subterraneas latebras quæritantes, ab hominum oculis penitus se subduxerunt. Fra' quali siì S. Platone Abate de' Monaci del Monte Olimpo, Archimandrita famoso per santità, e per dottrina.



414

### CAPITOLO IX.

Hadriano Romano, creato Pontefice li 9. Febraro 772.

Morte spaventofa del Copronimo. Successione all'Imperio di Leone Quarto. Vita, e costumi di Santa Anthusa. Nuova persecuzione contro i Cattolici. Morte prodigiosa di Leone Quarto. Irene, e Costantino Imperadori. Loro applicazioni per il ristabilimento delle Imagini. Morte, e penitenza stupenda del Patriarca Paolo. Elezione straordinaria di Tarasio al Patriarcato di Costantinopoli, & applicazione del Papa al Concilio. Concilio Niceno secondo Ecumenico, e suo corso, e definizioni. Heresia in Occidente di Elipando, e Felice. Concilio di Francfort, e sincero racconto del suo corso. Libri Carolini, e loro contenuto. Ammirabile prudenza di Hadriano negli affari del Concilio di Francfort, e sua morte.

a Dan. 4. Morte spavento-fa di Costantino Copronimo.



Oppo un cumulo così grande di sceleratezze, [a] Ecce Vigil, & Sanctus clamavit fortiter dicens, Succidite arborem, pracidite ramos ejus, & dispergite fructus ejus; essendo cosa che terminò Costantino con ispaventosa morte la sua empia vita, condannandosi esso medesimo alle pene dell'Inferno, anche prima che spirasse l'anima

c Anno 775.

b Theoph.in annal. dal corpo : [b] Anno trigesim oquinto sui Imperii, dice Theosane, mense Augusto, [c] decima tertia Indictione exivit contra Bulgaros Constantinus, qui divinitus est in cruribus plaga percussus, que Grace Anthrax appellatur. Et hinc febre validissima detentus, Archadiopolim rediit à subjectis humeris in lectum delatus. Et veniens Silimbriam, navem ingressus est: cumque Strongylum pervenisset Castellum, miserabiliter in Chelandio moritur, clamans, & dicens: Vivens adhuc, igni sum inextinguibili traditus; sanctamque Virginem, & Dei Genitricem laudari exposcens, cum sine sadere ejus suerit inimicus. Ma più individualmente, e più horribilmente descrivene la morte Cedreno con le seguenti parole, d cedr. in com- [d] Navigio usque ad Castellum Strongylum vectus, ibi anima, & corporis mortem obiit, vociferans, atque dicens: Se inextinguibili igni traditum propter Mariam, jubens eam exinde honorari, ac celebrari perè Deiparam. Moriens, suamque ultimam poluntatem testatam faciens, hac pronuntiavit : Incolume esto magnum templum divinæ Sophiæ : Incolumis esto ades Sanctissima Deipara in Blachernis: Incolumis esto Ecclesia ejus-

pend.

NO.

dem in Chalcopatriis : Incolumis esto ades Sanctorum Apostolorum : Incolumis esto Urbs, & Senatus: Incolumis esto fili mi Imperator, atque tu etiam, ò Theophanes, cui magnum meum arcanum credidi. Quindi soggiunge il sopracitato Theophane, Ita vitam dissolvit Constantinus sanguinibus multis infectus, & damonum invocationibus, & sacrificiis, persecutionibus quoque Sanctarum Ecclesiarum, rectaque, & immaculata Fidei, necuon & Monachorum peremptionibus, & violationibus Monasteriorum malisque variis supercrescens, non minus, quam Diocletianus, vel aliquis Tyrannorum. Così Theophane. Principe senza contradizione più barbaro, e brutale di quanti l'Historia habbia fatta giustizia alla posterità, processandone le opere, e la memoria, per dichiararli publicamente infami à tutto il Mondo: percioche non vi è sorte di abominazione, di cui egli non si rendesse colpevole, senza che mai in lui comparisse alcun vestigio di virtù. Li Greci stessi non ne hanno mai parlato, se non [a] come di una Bestiaferoce, di un' Antichristo, e di un Demonio visi- a Cedr. in Combile. Onde non sembrera strana cosa, che l'Imperador Michele Terzo, esterminata l'Heresia degl'Iconoclassi, ne sacesse estrarre [b] il corpo dal b Baron.anno 775. Sepolcro, dove giaceva, nel Tempio de'Santi Apostoli, e publicamente lo consegnasse alle fiamme nella Piazza maggiore di Costantinopoli ad esempio, e terrore de'Principi, accioche apprendino, che anche in questo Mondo sà ritrovar Dio Ministri di Giustizia per vendicarsi di quell'empietà, delle quali eglino fi adulano di star come à coperto per la prerogati-

va delle loro dignità.

Morto quest'horribil mostro di fierezza, sù proclamato il di lui figlio [c] Leone all'Imperio, giovane allora di anni ventisei, il quale nel suo governo prese subito una condotta affatto contraria à quella del Padre; ed all'Imperio. ò che la spaventosa rimembranza della di lui funesta morte gli facesse paventare i giudizii di Dio, ò ch'eglitemesse rivoluzione de'Popoli nella continuazione delle massime paterne, che non potevano non essere odiate suoi costumi, communemente da tutti, certa cosa si è, che bench'ei sosse Heretico Ico-siota sede. noclasta, come lo dimostrarono i successi, che soggiungeremo, tuttavia dichiarossi in quella prima comparsa inclinato a'Cattolici, [d] Et visus est athiophin annal. brevi tempore pius esse, sanctaque Dei Genitricis, & Monachorum amicus, unde & Monachos Metropolitanos Episcopos creans in summis Sedibus collocavit, fra'quali fii S. Platone, che eletto da lui al Vescovado di Nicomedia, rigettonne l'offerta, amando meglio il faticofo impiego di Predicatore Apostolico, che il sublime, e pericoloso posto di Vescovo. E finalmente ciò, che stabiligli ancora maravigliosamente la riputazione di Cattolico, fù il soffrire, che Anthusa sua sorella ne professasse la Religione con publici- Vita, ecostumi di tà, e pompa di divozione. E questa sù una delle maraviglie, che Dio, di Leone IV. il quale sa cavar dal male un maggior bene, fece risplendere nel tempo della desolazione di quella Chiesa sotto Copronimo, che le due Principelle, che dovevano essere più care à quell'empio Principe, non ostante tutto lo sforzo del di lui surore, facessero trionsar la Fede, e la pietà Christiana sin dentro il suo Palazzo. L'Imperadrice Irene sua prima Moglie, e Madre dell'Imperador Leone Quarto, visse, e morì Cattolica; & Anthusa sua figlia, che Copronimo hebbe da un'altra Moglie, non solamente visse Cattolica, mà divenne, e morì una delle più celebri Sante della Chiefa Greca. Habi-tava [e] fuori di Costantinopoli una Venerabile Romita chiamata medesi-Imper.dic 27. Iulii.

mamen-

HADRIA-NO.

Secolo VIII. 416

mamente Anthusa, che viveva nella solitudine in grande opinione di Santità, honorata eziandio da Dio consegnistra ordinarii di rivelationi, e miracoli. L'Imperador Costantino, che faceva allora guerra crudele alle Sante Imagini, havendo inteso, che quelta santa solitaria non cessava di honorarle, e di raccomandarne il culto à tutti quegli, che visitavano il suo Romitorio, la fece prima quindi estrarre, e poi inhumanamente flagellare, e così tutta grondante di sangue chindere in oscurissimo carcere, riservandola à più atroci tormenti per vincere la di lei immobile costanza. Mà successe intanto, che l'Imperadrice Eudoxia trovandosi nelle agitazioni del parto, domandò istantemente, che condotta le fosse la Santa Romita, di cui havendo ella sentite riferire tante maraviglie, sperava ancora poter'essa ottenere l'intercessione in quell'imminente pericolo di sua vita. Nè restò delusa nel suo pennere; conciosiacosache la Santa doppo breve orazione si rivoltò poi verso di lei con una cert' aria di sicurezza, e di autorità, che la sola Santità può dare, e, Vostra Maestà, duse, ringrazii Dio, perche ben tosto partorirà felicemente due Creature, l'un maschio, e l'altra femmina. Ciò che successe in conformità della promessa. Sorpresa Eudoxia datal miracolofo avvenimento, ottenne dall' Imperadore suo Consorte la liberta alla Santa, ch' ella honorò sempre in avvenire come sua Madre, evolle, che la Figlinola, ch'essa haveva ottenuto per le di lei preghiere, fosse chiamata Anthusa, come la sua benefattrice, sotto la cui presidenza sù allevata poi, e crescinta, onde con gl'insegnamenti di una tal 2 In eod. Menol. Maestra ella pervenne finalmente ad un'altissim grado di Santità. [a] Imperoche, qualunque fosse lo ssorzo, che sacesse il Copronimo per maritarla, sperando di farle perdere con gli allettamenti del nuovo stato la divozione, ela Fede, essarimase sempresoda nella generosa risoluzione di non haver mai altro Spolo, che Giesii Christo; onde divise le sue regie facoltà in quattro parti, la menoma riservò per se, e per il mantenimento della sua Casa in una gran modestia di trattamento; impiegò la seconda alla riparazione de' Monasterii distrutti, e delle Chiese rovinate, al cui ornamento destinò ancora tutte le sue magnifiche vesti, e preziosi mobili; con la terzaricomprò gran numero di Schiavi dalla Tirannia de' Saracini, e stabilì la quarta per sostentamento de' Poveri, & in particolare de' Figliuoli esposti da'loro Parenti, inuso de'quali ella edificò una commoda habitazione con provedimento di vitto, e di educazione.

Perfeeuzione di Leone IV. contro i Cattolici.

die 17. Aprilis.

Mà finalmente Leone si tolse in un tratto la finta maschera di devozione, e repentinamente precipitò in surore non dissiguale à quello di suo Padre contro li Cattolici, cominciandone la carnificina dai più prossimi, cioè da que' medesimi, ch' erano nel più alto posto di servizio nel suo Palazzo. Quantunque questo Principe in tutto quel tempo, ch' ei diffimulò, non permettesse, che si molestassero li Cattolici, nè pur permesse dall'altra parte, che si ristabilissero le Imagini, perche in esfetto egli era in questo punto ne'medesimi errori di suo Padre, onde abolir non ne voleva ne i Decreti, nè la memoria. In modo tale che, benche molti principali Ufficiali della Corte sostenessero secretamente l'antica dottrina della Chiesa, tuttavia il partito dominante era quello degl' Iconoclasti, essendo quello dell' Imperadore medesimo, il quale doppo la morte dell'Eunuco Niceta pose Paolo Patriarea sul Trono Patriarcale di Costantinopoli Paolo huomo Heretico non di anidi Coltantinopo- mo, mà di communione, essendo che benche internamente egli fosse incli-

HADRIA-NO.

nato al culto delle Sacre Imagini, nulladimeno per non incorrere nella indignazione del Principe mostrava estrinsecamente di assecondare alla parte più potente degl'Iconoclasti: L'Imperadrice Irene sua Moglie molto più di Paolo manifestamente Cattolica, pur sotto qualche secretezza nascondeva la sua inclinazione, econ gran riservo di publicità da alcuni più confidenti Cattolici della Corte riceveva Imagini per honorarle, quando nel resto diffimulava secondo il tempo per non irritare l'animo dell' Imperadore, da essa profondamente scoperto risoluto di sostenere le massime del Padre; benche il fatto poi dimostrasse, che la ragione di stato haveva ben talora intepidito il suo zelo, ma non mai depravata la Fede. Hor [a] succes- \* Cedren. in Com. se, che in un giorno di Quadragesima, mentre che l'Imperadrice era applicata più divotamente nelle consuete orazioni, l'Imperadore ò avvisato, ò Irene Moglie di sospettoso entrasse precipitosamente nella di lei Camera per sorprenderla, cretamente e non scorgendo alcun rincontro d'Imagini in quella stanza, ne ricercasse Imagini. ogni più secreto nascondiglio, e finalmente due ne rinvenisse nascoste sotto il guanciale del letto, che rappresentavano l'effigie di Giesti Christo, e della sua Santissima Madre: perloche montò Cesare in sì suriosa collera, che richiedendo prima chi havesse colà portati quegl' Idoli, e quindi rotte in pezzi minutissimi, e calpestate quelle Sacre Imagini, cadendo il sospetto fopra quattro Cavalieri della Corte, Papias, Giacomo, Strategio, e Theofane, feceli tutti inhumanamente tormentare con horribili torture, elacerare crudelmente da battiture, e così infanguinati condurre fopra gli Afini per le strade, e Piazze di Costantinopoli sin' alla publica prigione di Pretorio, dove Theofane morendo delle sue piaghe terminò la vita con un gloriofo Martirio, e gli altri trè, non si sà come, doppo molto tempo liberati dal Carcere, morendo al Mondo si consecrarono à Dio in altrettanti Monasterii, Martiri di desiderio, e Confessori di merito. Irene, che non era così profondamente divota, come i suoi fedeli Corteggiani, e che voleva sol'effer Cattolica di nascosto, per non recar nocumento alla sua fortuna, negò sempre arditamente di haver havuta parte alcuna nella delazione diquelle Imagini sotto il suo guanciale, e rimproverando ai Malevoli del-questa causa col la sua grandezza quel tramato artificio, avvicinossi à Cesare, come per Marito, mitigarlo; mà Cesare non osservando misura nè di convenienza, nè ditenerezza, nè di giustizia, acciecato dal surore se la tolse d'avanti con aspre, e fastidiose parole, trattandola da Donnicciuolasenz' Honore, senza Religione, esenza Fede, e da quel tempo egli non volle più nè trattar con lei, nè vederla.

Questa specie però di divorzio durò pochi giorni: poiche Iddio vo- Morte prodigiosa lendo prolungar la triegua, che haveva goduta la Chiela doppo la morte del Copronimo, ritirò ancora il di lui figlinolo Leone da questo Mondo con una sorte di morte non meno horribile di quella del Padre. [ a ] Era a Theophin annal. Leone fortemente invaghito di Pietre preziose, che molte volte egli procacciavasele non solo à prezzo immenso di denaro, mà eziandio con quello connaturalissimo a' perversi Regnanti, di rapina. Vidde, & adocchiò egli una volta una Corona di oro arricchita di Carbonchi, e di Diamanti, che l'Imperador [b] Heraclio haveva consecrata à Dio nella Chiesa di San- b cedren in comta Sofia, ed abbagliato dallo splendore di quelle gemme sece toglierla dal pend. Tempio per incoronarsene le tempia, senza molto curarsi dell'eccesso di sì horrendo sacrilegio, che sui immediatamente punito da Dio con la morte:

Tomo II.

HADRIA-NO.

Secolo VIII.

Poiche girando egli pomposamente per la Città con quella Corona in testa, non così tosto rientrò nel Palazzo la sera, e deposela, che in un'istante gli uscirono in giro per la testa una quantità d'infiammati carboncelli, come rappresentanti una mortifera corona, che corrodendogl'il capo, e trafiggen-2 8. Septembr. 780. dolo con dolorofiffime punture, lo tolfero [a] lubito di vita con ispavento

de'domestici, e degli estranei, che conobbero in lui avverato l'oracolo Divino, [b] Per qua peccat quis, per hac & torquetur.

b Sap. c. 11.

c Theoph.in annal. Irene, e Costanti. no Imperadori.

d Idemibid.

e Vediil Pontif.di Leone Ill.in quefto 2. tome .

f Idemibid.

g Thood. Stude in Plat.

Sue disposizioni per il riftabiligini .

Tunc [c] Irene piissima, dice Theotane, cum filio suo Constantino gloriosè Imperium divinitus accepit. Di modo che questa Principessa per una sublime mutazione di fortuna passò in un momento dall'esilio, dove ella era per l'accennato risentimento di Leone, al più alto grado dell'Autorità sovrana, divenendo Padrona assoluta dell'Imperio nella puerile età del Figlinolo, il quale non passava allora li dieci anni. Per [d] prima azione del fuo nuovo governo, ordinò, che da Lemno fi trasportasse in Costantinopoli, come segui, il Corpo della Vergine Santa Eusemia, ed ella poi si portò pomposamente al Tempio di Santa Sofia, e per acquistarsi alto pregio di riputazione presio il Popolo, offeri à Dio quella ricca Corona, che Leone suo Marito haveva rapita, e ch' ella haveva renduta ancora più magnifica Qualità d' Irene. con aggiungervi gemme di fingolarisfimo prezzo: quindi elesse per suo pri-

mo Ministro il Patrizio Staurazio, huomo habilissimo, che su poi sempre estremamente sedele à lei per il servizio, e à Dio per la Religione; essendo che Irene era veramente Cattolichissima di animo, ed haveva buon fondo dipierà; mà corrotta in gran parte dall'ambizione, dalla quale in fine, [e] come si dirà, si sece vilmente strascinare ad indegnissime risoluzioni: tuttavia allora, ch' ella non più di alcuno temeva, e riconoscevasi ben' assodata nel Soglio, [f] Capit fiducialiter agere, & verbum Domini dilatare, & qui volebant salvari, & sine prohibitione mundo abrenuntiare, & glorificationem Deiexaltare, atque omne bonum manifestare; e più precisamente Theodoro Studita, [g] Postea però quam capit regnare Christi cultrix Irene, qua pacem ipsa, ut cognomento, ita & re, attulit, in cujus Regno cum aliis bonis, & Monastica vita adeunda facultas, & janua patefacta est, qua olim ab impio Imperatore clausa fuerat, quemadmodum ab us Imperatoribus, qui Græcorum superstitionem sequebantur, Christiana Fidei aditus pracludebatur: ex eo, inquam, tempore quo Irene ipsa regnare capit, nostratota eorum, qui rebus terrenis renuntiaverant, familia Monastica vita obedientiam profitebatur. Così Theodoro d'Irene, la quale volendo ristabilire con destrezza lo mento delle Ima. stato della Religione, per non esacerbare con violenza la parte avversa, e costringerla à trapassare in un'istante da un'estremo all'altro, contentossi nel principio di lasciare à ciascuno la libertà di seguitare la credenza, che gli piacesse circal'articolo delle Imagini, senza però ordinare con editto, ch'elleno fossero ristabilite, rivocando solamente quegli di Leone Isaurico, e Copronimo, acciò non fossero maggiormente avvilite. Sicche non solamente ella permetse a' Cattolici di professare senza timore la vera Religione, mà soffri in oltre, che pigliassero la libertà disostenerla, di predicarla publicamente nelle Chiese, di disputare contro quegli, che volessero impugnarla, e di pratticare liberamente tutti gli esercizii dipietà, ch'erano in uso avanti la prima persecuzione di Leone Isaurico. Ed à ciò condiscese Irene con publico Editto in nome suo, edel suo Augusto Figlinolo in questo tenore, [h] Damus unicuique libertatem, ut sine omni

h Apud Concil. Nicanam act. 11.

formidine ea loquantur, que secum animo deliberaverint, quò veritas magis, Asuo Editto afamagisque elucescat, & intrepida voce audiantur, simulque etiam ut ex multis Ec- vor de' Cattolici. clesis dissidium auferatur, pacisque copulatio, & constantia in omnibus conne-Etatur. Quale Imperial condiscendenza giovò infinitamente à quella Città, la cui maggior parte era stata pervertita ò dalla temenza, ò dalla compiacenza al Principe, mentre per altro erano li Costantinopolitani inclinatissimi ad honorare Dio ne' suoi Santi, & in particolare nella Vergine Santissima, Protettrice antichissima di quella Metropoli.

Succette medesimamente un fatto in quel tempo, che maravigliosamente ravvivò la pietà ne' Fedeli, e la divozione di tutti verso la Madre di Dio. [a] Un Contadino nel lavorar sotto le lunghe mura della Thracia, a Theoph.in annal. scuoprì un' antichissimo Avello di pietra, nel quale egli ritrovò un Cada: Signi & Genebrarvere humano dismisurata grandezza con questa iscrizione sopra la Lapide dus in Chron. anno 796 & Paul. Diac. in grosse lettere, Christus nascetur ex Virgine Maria: credo in eum: sub lib. 23.

Constantino, & Irene Imperatoribus, ò Sol, iterum me videbis. Dicesi, da un Contadino. b che fosse quello il cadavere di Platone, onde tal Vaticinio di cuor pro- b Cardos fondro in fetico si sommamente gradito da Costantinopolitani, i quali prognostica- 1, §, 2, n, 12. rono fotto il fantiflimo Imperio di Costantino, & Irene abolizione dell'Heresia, e nuovo stabilimento della Religione Cattolica in quel-

le parti. Mà ciò, che sugillò l'affare, e che diè il crollo agl' Iconoclasti, sù la Penitenza, Con generosa penitenza del Patriarca Paolo, che porse una pronta, e bella oc-fissione, e morte casione alla Imperadrice di rovinare assatto il partito Heretico, e di promovere apertamente quello de' Cattolici. Questo Patriarca, ch' era un' Huomo virtuofiffimo, e fapientiffimo, fingolarmente amato dal Popolo per la sua gran carità verso i Poveri, e stimatissimo dalla Imperadrice, e da tutta la Corte per il sno gran talento, trovandosi alquanto cagionevole, edindisposto di falute, siì [c] così fortemente tocco di pentimento dell' e Theoph.in annal. errore da lui commetfo nel cedere alle follecitazioni del defunto Imperadore, che fenza communicare ad alcuno il fuo difegno, abbandonato il Trono, repentinamente ritirossi nel Monasterio di Floro, in cui vestì l' habito Religioso, risoluto di passar quivi in penitenza que' pochi giorni, che gli restavano di vita. L' Imperadrice molto sorpresa da cotal non preveduta risoluzione vi si conduste insieme con l' Imperadore per obligare un' Huomo à lei, & all' Imperio cotanto necessario, acciò si ritirasse da una così strana determinazione. Mà il Patriarca tutto liquefatto in lagrime, fenza dar tempo alla Imperadrice di produrre più avanti le sue dimostranze, con accento lamentevole esclamò interrompendola, [d] Utinam ne unquam in Sacerdotii throno sedissem, Ecclesia Dei a Idemibid. Tyrannidem patiente, prasertim cum scissa sit à reliquis universalibus sedibus, & anathematizata. Irene, la quale comprese molto bene il gran vantaggio, ch' ella dedur poteva da quest'accidente per le cose della Religione, fè subito chiamare à sè li Patricii, e li Senatori più impegnati nella Herefia, fingendo di haver di bifogno dell'opera loro in questa occasione, pregandoli a voler passare col Patriarca ogni più calda, e viva istanza, affin di persuadergli à ripigliar la cura della sua Chiesa. Mà il Santo, subito cheli vidde entrare, con tuon di voce sopranaturale, [e] Nisi Synodus Universalis fiat, disse loro, & error, qui est in medio vestri, corrigatur, salutem non habebitis. Mà perche dunque, ripigliarono i Senatori, segnaste

e Idemibid.

HADRIA-NO.

Secolo VIII.

a Idemibid.

poila scrittura alla presenza dell' Imperador Leone, e rinuntiaste al culto delle Imagini? Al giusto rimprovero prima con un profondo sospiro, e poi con queste flebili parolerispose l'afflitto Patriarca, [a] Idcircò lamentis afficior, & cucurri ad pænitentiam deprecaturus Deum, ne me sicut Sacerdotem judicet, & cruciet, qui tacuerim usque nunc, & prætimore favoris vestrinon prædicaverim veritatem: e sopra di ciò duplicando lagrime, e sospiri con sentimenti penetranti, e vivi di persetta contrizione, questo maraviglioso penitente si fende di dolore il cuore, e rese l'anima in quell'istante al suo Creatore. Una prova della verità della Fede Cattolica sì autenticamente fuggillata con la morte tanto straordinaria di un Patriarca di quella riputazione, e ch'era adorato da tutta la Città, fece tanta impressione sopra gli spiriti, particolarmente de' Patricii, e de' Senatori. che la Imperadrice non dubitò punto di poter sicuramente intraprendere, per ristabilir la Fede, tutto ciò, ch' ella volesse. Perciò ella sece congregare immediatamente una generale Assemblea di tutti gli ordini della Città nella gran Sala del Palazzo in Blachernis, dove pomposamente comparve insieme col piccolo Imperadore, e tuttili Grandi dell' Imperio; e quando ognuno hebbe preso il suo luogo, e che dall'alto, e rispettoso silenzio, che in un'istante si sece da tutta quella numerosa, e nobile Congrega, venne dimostrato il desiderio, che si haveva d'intendere ciò, che. proporre si dovea, questa Principessa, ch'era eloquentissima, e come Atheniese, e come dotata di un grandissimo spirito, doppo di haver' esaggerata la perdita di un così ammirando Patriarca, fece comprendere la Elezione mara necessità di dargli un Successore, che pienamente possedesse la gran qualità di quell'illustre Desunto, e potesse sostenere un così importante, e difficile carico, particolarmente in tempo, in cui gli spiriti erano trà di lob Theoph, ex allis ro cotanto divisi sopra i punti della Religione. E qui [b] à lungo ella si public. apud Bar. stefe in lode di un Soggetto, che finalmente nominò, e propole all'Aduanno 784 num 5.00 nanza e questi si il suo Secretario Tarasso. Non così tosto udissi profesi. nanza, e questi su il suo Secretario Tarasio. Non così tosto udissi proferire dalla Imperadrice il nome di Tarasio, che tutta l'Assemblea, la quale già applicava le lodi esposte alla persona, e al merito di lui; come con molte vociuscite tutte da una bocca, con grandi [c] acclamazioni sece risonarne il nome, gareggiando ciascuno di proferirlo più alto del suo Compagno, e protestando tutti unitamente, che Tarasso dovesse essere allora incontanente elevato al Trono Patriarcale. In fatti [d] era Tarasio chus in vita Tha- un Soggetto dimaravigliosa virtu per tutte quelle qualità desiderabili in un rasii apud Sur. 25. grand Ecclesiastico, benche sosse ancora Laico, com'era S. Ambrogio grand Ecclefiastico, benche sosse ancora Laico, com'era S. Ambrogio, quando sù scelto con pari consentimento del Popolo per il Vescovado di Milano: di Prosapia poi nobilissima, del sangue de' Patricii, figlio di un Padre, che haveva esercitata la carica di Presetto, ò Governadore di Coflantinopoli; e come ch'eglisuperava ancora lisuoi Maggiori per la integrità de' costumi, per lo splendore delle virtù, per la prosonda capacità in tutte le sorti di scienze, per lume di spirito, e per maravigliosa accortezza nel maneggio degli affari, doppo la dignità Consolare era stato inalzato

d Ignatius Monie Februarii . Qualità illustri di Tarasio.

c Anno 784.

triarca Tatalio .

Seq.

Imperadore acquistossi l'assetto di tutto l'Imperio. L' Imperadrice adunque, che l' haveva riconosciuto tale, quale pur'ho-

all'importante carica di primo Secretario di Stato; nella quale haveva saputo così ben' aggiustare gl' interessi del Principe con la potenza del suo Ufficio nel far bene ad ogni sorte di persone, ch'egli facendo il servigio dell'

42 I

pur' hora veniamo dal rappresentarlo, l'haveva ancora fortemente pregato di accertar la dignità di Patriarca, che gli dava il primo luogo e nella Chiefa, e nella Corce. Mà egli, che non sapeva ancora il secreto disegno d'Irene, le havea molto chiaramente risposto, che giammai ciso non acconsentirebbe, senon veniva prima afficurato di convocare un Concilio Generale per ristabilire la Chiesa di Costantinopoli in un buono stato, purgandola dalla Herefia Iconoclastica, della quale da tanto tempo ella era infetta; ed allora, che fùnell' accennata Assemblea acclamato dalla Nobiltà, e dal Popolo, infistè vigorosamente ne' medesimi sentimenti di alienazione, e di rifiuta, fe non gli fi prometteva prontamente la convocazione di un Concilio, che terminar dovesse la gran controversia delle Imagini. E questo appunto era ciò, che Irene pretendeva, e che finalmente successe; poiche nell'esporre Tarasso questa sua risoluzione, siccome tutta l'Assemblea l'haveva già acclamato Patriarca, così tutti parimente di un commune sentimento senza hesitazione acclamarono, che era necessario un Concilio Generale, e riverentemente lo dimandarono à Costantino, & ad Irene. Allora Tarasio [ a ] contentossi di accertar la dignità propostagli, e si quin- a Theophin annal. di confacrato Vescovo nel giorno della Natività di Giesti Christo. Per sua prima operazione scelse la riforma del Clero negli habiti, ene' costumi. [b] Multis enim ex iis qui erant relati in numerum Clericorum, dice Igna- b Ignat. Demachus zio Monaco nella di lui vita, qui suos lumbos zonis cingebant aureis, & ornati erant variis & pretiosis vestibus sericeis, aurum quidem ademit, fecit autem succingere lumbos cingulis contextis ex pilis caprarum : his verò qui toto corpori ex issdem filis purpureas vestes habebant contextas, excogitat tunicas remotas à curiositate nimia, & deliciis, & qua essent vestitus honesti, & convenirent iis, qui Deo servire statuerunt, & prositentur humilitatem. Così l'Autore accennato. Subito dunque, ch'ei si vidde stabilito nella Sede, scrisse al Pontefice Hadriano alcune lettere, che contenevano il racconto della sua elezione, la sua richiesta di un Concilio Generale, e chiedono al Papa la professione della sua Fede. L'Imperadrice parimente in esecuzione del- un'Concilio Gela promessa, inviò à Roma Costantino Vescovo de' Leontini nella Sicilia, nerale. pregando il Papa di venir' egli stesso in persona à Costantinopoli per presiedere al Concilio Universale, [c] Tanquam verus primus Sacerdos, qui in Hadr. quam reserve loco, & Sede sancti, & superlaudabilis Apostoli Petri sedet: soggiungendo bud concilii Michael, in praamella, che se sua Santità non potesse portatvisi, si degnasse almeno di mandar Legati dottissimi, e di grande spirito, per tenere il suo luogo in quel Generale Congresso.

Regnava nel Trono Pontificale di Roma Papa Hadriano, [d] Vir d Anast. Bibl. in valde praclarus, ex nobilissimi generis prosapia ortus, ex potentissimis Romanis parentibus editus, elegans nimis fuit, & persona decorabili: constans etiam, atque fortissimus Orthodoxa Fidei, ac patria sua, & plebissibi commissa de- Qualità, victà, e fensor, viriliter sua virtute inimicis Sancta Dei Ecclesia, ac Respublica im- Douring di Papa Hadriano. pugnatoribus resistens, pauperum, ac indigentium misericordissimus, ac copiosus consolator: Ecclesiastica namque traditionis, & Sanctorum Patrum constitutionum observator. A lui dunque pervennero le lettere di Tarasio, e degli Augusti, e immensa su la consolazione, che riempì l'animo di lui inudire le favorevoli disposizioni tanto del Patriarca, quanto dell'Impera-Condizione, con drice per il ristabilimento delle Imagini quell'Imperio. Ese bene parve, u il Papi apch'egli si dimostrasse poco sodistatto della elezione di Tarasso promosso di Tarasso

Tomo II.

HADRIA-Secolo VIII. NO. dallo stato Laicale all'Episcopale contro l'ordinazione antica de' Sacri Ca-

noni, tuttavia la speranza di maggior bene suppresse allora ogni altra considerazione, e contentossi Hadiano di approvarne l'assinzione con questa a Anast Bibl. apud condizione, ch'egli espresse neila lettera responsiva, che à lui diresse, sa si Bar.ann. 785.n. 34. sacras, & venerabiles Imagines illis in partibus non restitueris, consecrationem vestram modis omnibus recipere non audemus, & maxime si sectatus fueris cos, qui non credunt veritati. Quapropter cum summo labore, & amore fidei, atque agone in his omnibus indubitanter vestram venerabilistimam sanctitatem convenit, Sacrosanctas Imagines Domini & Salvatoris nostri Jesu Christi, & sancta ipsius Genitricis, semperque virginis Maria, seu

b Pfal. 19. c Pfal. 25.

Sanctorum Apostolorum, & omnium sanctorum Prophetarum, atque Martyrum simul, & Confessorum illis in partibus in antiquo erigere statu: quatenus uno consensu digné propheticum canamus canticum dicentes: [b] Domine salvos fac piissimos Reges, & exaudi nos in die, qua invocaperimus te: [c] quia dilexerunt decorem domus tua, & locum tabernaculigloria tua. Della qual'espressa condizione rese eziandio testimonianza nel suturo Secolo Papa Niccolò (crivendo à Fozio intruso Patriarca di Costantinopoli, che da Laico essendo stato inalzato al Trono, e pretendendo di convalidar la sua Eleziod Nicol Papa epist. ne con l'esempio di Tarasio, così alui rispose il Fontesice, [d] De Tharasii

siquidem promotione, qui similiter ex Laicali cœtu ad Patriarchatus extemplò culmen promotus est: quam & pos quasi in auttoritatem pestra defensionis assumere vultis: si sanctam, qua apud vos tempore sanctissimi viri Hadriani Papa celebrata eft, Synodum diligentius scrutati sucritis, atque attentius intenderitis, invenietis, quid in ea idem sanctissimus Vir consultus decreverit; & quòd dum ejus consecrationis penderet actus, & marorem se pro tam prasumpta actione nimium sustincre profiteretur: dicit enim: Quòd nist in erigendis imaginibus ferventius contra illarum depositores, atque illarum conculcatores, ut verus miles Christi resisteres, nequaquam vestra Dottiffimalettera consecrationi assensum praberemus, aut in ordine Patriarchatus vestram dilectionem susciperemus. Mà zelantissima equalmente, e premurosa, e

> dotta sù l'altra lettera, che in risposta mandò Hadriano agli Augusti conciosiacosache doppo haver'egli honorato l'Imperadore, e la Impera: drice col nome di nuovo Costantino, e nuova Helena, esolidamente provato il Primato della Chiefa Romana fopra tutte le Chiefe del Christianesimo, esorta vigorosamente que' Principi à ristabilire il culto delle Imaginfecondo la dottrina ricevuta da' loro Maggiori, e in conformità delle testin monianze di moltissimi Santi Padri, i cui detti egli allegò, e noi riferire-

del Papa agli Augulti .

mo, perloro, e nostro ammaestramento nel tenore, e forma, che sieguee In epift. Hadriani Papa apud Concil. Nic. 2. act. 2.

g Pfal. 25.

h Pfal. 4.

[e] Sicut eximius Prophetarum David cecinit dicens, [f] Confessio, & pul, chritudo in conspectuejus: & idem ipse: Domine dilexi decorem domus tua, & locum tabernaculi gloria tua: & iterum adventum redemptionis nostra, atque incarnationem ipsius Filii Dei annuntians, magnopere vultum ejus secundum humanitatis ipsius dispensationem adorari pramonuit inquiens: [g] Vultum tuum Domine requiram. Et poft: Vultum tuum deprecabuntur omnes divites plebis. Et rursum: [h] Signatum est super nos lumen vultus tui, Domine . Hinc & Beatus Augustinus pracipuus Pater, & optimus Doctor in suis admonitionum sermonibus ait: Quid est imago Dei, nisi vultus Dei, in quo signatus est populus Dei?

Praterea & Beatus Gregorius Nyssenus Episcopus inter plura, qua in sermone ha-

NO;

ne habet, quem de Abraham instituit, ita dixit: Vidi multoties conscriptionem imaginis Passionis, & non sine lacrymis visionem præterii, opere artis ad faciem asserentis historiam. De interpretatione ejus in Cantica Canticorum: Sicut scripta doctrina dicit, materia quædam est omninò diversis tincturis, quæ complet animæ imitationem: ita qui ad imagines conspicit, ex eadem arte per colores completam tabulam, nontincturis præsert contemplationem, sed ad visionem depictam conspicit tantummodò, quam per colores Magister de-

monstravit.

Et in Epistola Basilii ad Julianum transgressorem missa refertur: Secundum id quod à Deo hareditate possidemus, nostram immaculatam Fidem Christianorum consiteor, & sequor, & credo in unum Deum Patrem omnipotentem, Deum Filium, Deum Spiritum Sanctum, unum Deum, hae tria adoro, & glorisico. Consiteor autem & Filii incarnatam dispensationem, & Dei Genitricem, qua secundum carnem eum genuit, Sanctam Mariam. Suscipio verò & sanctos Apostolos, Prophetas, Martyres, qui ad Deum deprecationem faciunt, quia per eorum interventionem propitiator misi efficitur misericordissimus Dominus, & remissionem misi facinorum donat, pro quo & figuras Imaginum eorum bonoro, & adoro, & veneror specialiter: hoc enim traditum est à Sanctis Apostolis: nec est prohibendum: ac ideò in omnibus Ecclesiis nostris eorum designamus historiam.

Item ejusdem de sermone in sanctos quadraginta Martyres: Nam & bellorum triumphos, ac victorias, & sermonum conscriptores multoties & pictores significant; quidam quidem verbis adornantes, quidam verò tabulis præsignantes: & multos utrique ad virilitatem excitarunt. Quæ enim sermo bistoriæ per auditum depinxit, hæc conscripta silens admonitio per imitationem

demonstrat.

Item Beati Joannis Archiepiscopi Constantinopolitani, qui & Chrysostomi de parabola sementis: Indumentum Imperiale si contumelis affeceris, nonne ei, qui induitur, con. dias irrogas? Nescis, quia si quis imagini Imperatoris injuriam infert, in ipsum Imperatorem, idest in ipsum principalem, & ad ejus dignitatem refert injuriam? Nescis, quòd si quis imagini, qua ex ligno, & coloribus est, maledicit, non judicerur, veluti si contra inanimatum quiddam prasumptuose gesserit, sed tanquam is, quilcontra Imperatorem egerit, (duplicater enim in Imperatorem contumeliam infert ) Et iterum de sermone ejusdem partis habito in quinta feria Paschæ: Omnia nostra facta sunt propter gloriam Dei, & usum nostrum; nubes ad imbrium ministerium, terra ad fructuum abundantiam; mare navigantibus absque invidia est; omnia famulantur homini, magis autem imagini Dei: neque enim quando Imperiales vultus, & Imagines in Civitates introducuntur, & obviant judices, & plebes cum laudibus, tabulam honorant, vel superfusam cera scripturam, sed figuram Imperatoris. Sic & creatura non terrenam speciem honorat, sed calestem ipsam figuram reveretur.

Similiter & Beati Cyrilli ex interpretatione Sanchi Evangelii secundum . Matthæum sermonem proferimus: Depinxit enim sides, quòd in forma Dei extitit Verbum, sicut & nostræ vitæ redemptio oblata est Deus secundum nos carne indutus, & factus homo. Idem ipse post pauca: Imaginum nobis explent opus parabolæ significantes virtutem, ac si oculorum adhibitione, & palpatu manus suggerant etiam ea, quæ in exilibus cogitationibus invisibiliter habent

contemplationem.

Secolo VIII.

Item Sancti Athanasii Episcopi Alexandrini de humanatione Domini, cujus initium est: Sussicienter quidem de multis pauca sumentes intimavimus. Et post: Et ipsa, qua scribuntur in lignis abolita forma per exteriores sordes, iterum necesse est, idipsum in omnibus sumere, & unire ei, cujus est forma, ut revocari possit Imago in eadem materia, & elemento: per eandem enim formam, atque materiam ubi & conscribitur, & non dejicitur, sed in ea ipsa consiguratur & c.

Item Beati Ambrosii ad Gratianum Imperatorem ex lib. 3. cap. 9. Numquidne quando Deitatem, & Carnem adoramus, dividimus Christum? aut quando in ipso & Dei imaginem, & crucem adoramus, dividimus cum?

absit.

Item Sancti Epiphanii Constantia Cypri: Nunquid enim & Imperator pro eo quod habet imaginem, duo sunt Imperatores? non sanc: sed Imperator unus est

etiam cum imagine.

Item Sancti Episcopi Stephani Bostrorum de Imagine Sanctorum: De Imaginibus però Sanctorum confitemur, quoniam omne opus, quod fit in Dei nomine, bonum est, & sanctum: aliud est enim imago, & aliud simulacrum, idest, parva statua. Quando enim Deus Adam plasmavit, idest, condidit, dicebat: Faciamus hominem ad imaginem, & similitudinem nostram, & fecit hominem ad imaginem Dei. Nunquid enim quia imago Dei est homo, ideò simulacrum, idest idolorum cultus, & impietas? nequaquam fiat. Si enim Adam imago dæmonum eßet, abjectus utique, & inacceptabilis est. Omnis enim imago in nomine Domini, aut Angelorum, & Prophetarum, aut Apostolorum, aut Martyrum, aut Justorum facta, sancta est; non enim lignum adoratur, sed id, quod in ligno conspicitur, & memoratur, honorificatur. Omnes enim nos adoramus Principes, & salutamus, licet & peccatores sint: cur ergo non debemus adorare Sanctos Deiservos, & in memoriam eorum constituere, & erigere imagines eorum, ne oblivioni tradantur? Sed dicis, quia ipse Deus interdixit adorare manufacta. Dic itaque, ò Judae, quid est super terram, quod non sit manufactum, cum à Deo sit sa-Etum? Nunquid Arca Dei, qua ex lignis Setim fabricata, atque constructa fuit, manufacta non est? Altare, & propitiatorium, & urna, in qua erat manna, & mensa, & candelabrum, & tabernaculum interius, & exterius, non fuerunt ex hominum operibus manuum, qua Salomon fecit? Et cur fatta Santtorum vocantur manufatta existentia? Nunquid Cherubim, & senarum alarum animalium, quæ in circuitu altaris erant, non fuerunt imagines Angelorum opus manuum Domini? Et auomodo non abjiciuntur? Quia verò per praceptum Dei imagines facta sunt Angelorum, sancta sunt, & hac animalia erant: etenim idola Gentium, quia imagines fuerunt Damonum, Deus deposuit, & condemnavitea. Nos autem ad memoriam Sanctorum Imagines facimus, Abraha videlicet, Moysi, Elia, IJaia, Zacharia, & reliquorum Prophetarum, Apostolorum, & Martyrum Sanctorum, qui propter Deum interemptisunt: ut omnes, qui vident eos in imagine, memorentur eorum, & glorificent Dominum, qui glorificavit eos. Decet enim eos honor, & adoratio, & commerdatio secundum justitiam eorum, ut omnes, qui vident eos, festinent & ipsi mutatores esseri actionis eorum; qualis enim est adorationis bonoratio, nisi tantum quemadmodum & nos peccatores adoramus, & veneramur alterutium per honorem, & dilectionem? Ita & Imaginem Domini nostri non aliter adoramus, & glorificamus, & contremiscimus, quia imago est (imili-

NO.

similitudinis ejus, & in ea ipse depictus est. Ergo quicunque pii sunt, & bonum quidem agunt, & Sanctorum memores sunt, nec prohibent benefacientes, nec scandalizant eos, qui honorant Santtos, & servos Dei; quinimo potius memorantur corum, mercedem bonam ex bona operatione percipient: impii verò, serundum quod cogitaverunt, habebunt confusionem inhonorationis, pro eo quod illud, quod erat justum, neglexerunt, & à Deo recesserunt. Propter memoriam enim Sanctorum etiam imagines pinguntur, adorantur, & honorantur sicut Servorum Dei, & pro nobis divinitatem deprecantium. Dignum est enim commemorari prapositorum nostrorum, & gratias referre Deo nostro.

De Sermone B. Hieronymi presbyteri Hierosolymitani: Etenim sicut permisit Deus adorare omnem gentem manufacta, Judaos autem tabulas, quas dolavit Movses, & duos Cherubim aureos: & sic nobis Christianis donavit Crucem, & bonarum operationam imagines pingere, & adorare, & venerari, & demonstrare opus nostrum. Così il Papa agli Augusti. E questa lettera siì aloro portata da'due Legati, ch'egli spedì al Concilio, acciò in suo nome vi pre- Leggi Possissit fiedessero, cioè da Pietro Arciprete della Chiesa Romana, e da Pietro Pre- al Concilio.

te & Abate del Monaiterio di S. Saba.

Intanto l'Imperadrice Irene, e'l Patriarca Tarasio inviarono alcuni Le-Patriarchi, e loro gati alli trè Patriarchi di Alessandria, Antiochia, e Gierusalemme, invitandoli al Concilio, che havevano di già gli Augusti intimato in Costan-liotinopoli. Mà gl'Inviati truovarono quella Christianità in una lacrimevole schiavitù sotto il samoso Califo Aaron, che benche [a] bellissimo di aspet- a Elmacin. Il ji Sato, avvenevole di genio, riverente di animo verso Dio, inginnocchiandosi cento volte il giorno per adorarlo, e misericordiosissimo verso i Poveri, à i quali egli divideva con le proprie mani cento monete di argento il giorno; tuttavia privo della vera virtù, perche privo della vera Fede, opprimeva i seguaci di Christo con una spietata persecuzione: onde i Christiani, & i Religiosi timorosi di peggio persuaderono à i Legati di non passar più oltre, affin che Aaron geloso di quelto loro passaggio non li facesse mortre con il rimanente de'fedeli, che quivi si trovavano. [b] Eglino però li assicurarono b Omnia bac banel medefimo tempo, che darebbono loro testimonianze autentiche della bentur in epis. Sacredenza orthodossa de'trè Patriarchi, in virtù delle quali potrebbe il cerdetum Palegii-Santo Concilio rimaner pienamente informato. In esecuzione della an. 787. n. 42. qual cosa deputarono al medesimo Concilio due Monaci Giovanni, e Tommaso, l'uno domestico del Patriarca di Antiochia, l'altro di Alessandria, e per maggior ficurezza confegnarono à i due messi la lettera Sinodica, che Theodoro di Gierufalemme defunto poc'anzi in efilio haveva mandata alli Patriarchi di Antiochia, e di Alesfandria, continente la di lui professione di Fede, e la reciproca risposta di questi à lui, persettamente conforme al sentimento Cattolico. Con questi ricapiti dunque, e con la compagnia de i Legati accennati ritornarono à Costantinopoli gl'Inviati di Tarasio, e d'Irene. Mà come che tal deputazione pareva in un certo modo non canonica, nè perfetta, indi à pochi mesi con ispecial chirografo surono eglino dichiarativalidamente per loro deputati, cioè Tommaso da Poliziano Patriarca di Alessandria, e Giovanni da Theodoro di Antiochia, e da Elia di Gierusalemme, attestandone la verità un' [c] Autor contemporaneo à c Ignat. Menac.in questi successi, il quale si merita maggior sede di coloro, che asserirono li vira Tharassi apud trè Patriarchi non haver effettivamente havuta alcuna parte nel Concilio secondo di Nicea.

NO. a Anno 786.

b Anast. in praamb.Conc. Nic. fec.

Concilio in Costantinopoli.

Secolo VIII. 426

Aprissi dunque doppo gli accennati preparamenti il Concilio nel Mese [a] di Agosto dentro la Chiesa de'Santi Apostoli, dalle cui Gallerie vollero gli Augusti veder la ceremonia dell'apertura: [b] E questa si sece. fecondo il costume con alcune Orazioni, doppo le quali si prepararono gli Apertura del esamiper la discussione delle materie; quando un'inopinato, e spaventoso rumore, che udiffi fuori della Chiefa, turbò gli animi, & interruppe li difegni de Padri. Vi [c] erano nell'Assemblea alcuni vecchi Vescovi Iconoc Ignat. Mon l.c. tegni de Padri. VI [c] trano il transcribent Alle degli classi, li quali trentasei anni avanti havevano assistito al conciliabolo di Copronimo, & allora havevano fatto ogni possibile sforzo per impedir, e fraitornate il nuovo Sinodo, ch'essi prevedevano non solamente contrario al loro nelle massime, mà eziandio alle persone, in cui eglino sarebbono stati obligati à sortoscrivere alla loro propria condanna; onde machinarono secretamente con gli ufficiali delle guardie, amatori della memoria, e della Heresia del Copronimo, acciò aperto il Concilio, tumultuassero, e terribilmente minacciando alla Porta della Chiefa intimaffero a' Padri, che non giammai fosfrirebbono, che si dishonorasse la memoria, e si abolissero i decreti, e la fede di Leone, e di Costantino. Qual cosa su eseguita da' partitanti con tanta furia, e baldanza, che giunfero à minacciar di morte il Patriarca, etutti li Vescovi, se alcuna cosa immutassero dalla stabilita abolizione delle Imagini. Irene forpresa da un accidente, ch'ella non havea preveduto, inviò incontanente alcuni suoi più rispettosi Ministri à quietare le Soldatesche, & a supprimere il tumulto. Mà il tumulto reso seroce dal tentativo eseguito della prima dichiarazione, li Soldati dispreggiando l'autorità de'ministri, e la Maestà degli ordini Imperiali, costrinsero i messi à salvarsi nella Chiesa, mostrandosi eglino pronti eziandio di entrarvi con le armi alla mano, se la Imperadrice, che ben conobbe la necessità di cedere, non havesse licenziato il Concilio, per proseguirlo poi più sicuramente doppo la vendetta, che prenderebbe de' contumaci. În tanta consusione di animi, e di armi, intrepido il Patriarca Tarasso [d] ad Sacram Aram accedens, timoris nullum signum preferens, incruentum incipit Sacrificium, & mystica communione peracta domum revertitur. Termini, eparole proprie dell'allegato Historico nell'Ottavo Secolo, nel quale i moderni Protestanti non vogliono ammattere, che i Greci havessero havuto, come Noi, il Sacrificio della Messa. Li Vescovi Iconoclasti, e li Soldati, riuscito così felicemente il loro disegno, insultarono insolenmente il Patriarca, & i Cattolici, celebrando adalta voce la vittoria, & illoro falso conciliabolo, del qual'essi stimarono haver sodamente stabilita l'autorità con questa violenza. Mà la prudente Irene trovò ben tosto le vie per tirar vantaggio di tale affronto, e di rendere per l'avvenire al Concilio ogni piena libertà. Impercioche [e] subito, ch'ella si vidde sicura vedimento d'Ire- delle Legioni di Oriente, ch'erano allora acquartierate nella Thracia, e delle quali Stauracio le haveva guadagnati tutti gli ufficiali, accortamente fece spargere la voce, che i Saracini, rotta la pace, marchiavano prontamente contro diloro. Il che obligò le Soldatelche ammutinate di Costantinopoli à passare anch'esse le stretto per condursi nella Bithinia, ad unirsi con le Legioni Orientali; mà queste accortamente avvisate, per altra strada entrarono in Costantinopoli, occupando il posto, e la guardia dei Palazzo, avantiche Soldati Iconoclastinè pur havestero ò indizio, ò tempo di avvederfi dell'inganno. Allora l'Imperadrice mandò à comandar loro da

d Idem !bidem . Intrepidezza del Patriaria Tarafio.

e Theoph in annal. Prudenza, & av. -Bc .

NO.

da parte sua, e dell'Imperadore, che deponessero le armi, e ciascun si ritirasse dalla Città: qual improviso comando talmente sorprese li Soldati ribelli, che vedendosi soli, senza viveri, senza denaro, senza Città di ritiro, temendo che tutta l'armata di Oriente non li tagliasse in quel punto à pezzi, loro mal grado forzosamente ubidirono, & in un tratto si dileguaro- Traslazione del no. Quindi conoscendo Irene, che il Popolo di Costantinopoli prepotente Concilio da Codi numero, e ripieno di Heretici non haverebbe tollerata in faccia propria fiantinopoli in la condannazione strepitosa di que'Decreti, che credeva venerabili, deliberò di trasferire il Concilio nella Città di Nicea di Bithinia, celebre già per l'adunamento del primo Concilio Ecumenico contro gli Arriani fotto Costantino il Grande.

Vi si [a] condusse dunque Tarasio nel mese di Settembre con i Le- 2 Anno 787. gati del Papa, & i tre deputati de' Patriarchi d' Oriente. Gli Augu-

Iti vi mandarono i loro principali ufficiali per avviare, e sostenere l' ordine, e trà gli altri [b] il celebre Niceforo, ch'era succeduto à Ta-b Ign. Mon. loe, cit. rasio nella carica di primo Secretario, e che poscia eziandio gli sucde l'escovi, che
cesse nella dignità di Patriarca. L'Assemblea sti numerosissima di trevintervennero. cento [c] sessantasette Vescovi, molti de' quali portavano ancora li c Battagl. in Concil. Nican. 2. ut ex

gloriosi contrasegni del loro invincibil coraggio in difesa della Fede Menol. Basilii Imnella persecuzione del Copronimo. Riluceva sopra tutti S. Euthymio de In Menol, Grac, [d] Vescovo Sardicense, il partito del quale hebbe nel Concilio quella die 11. Martii, venerazione, che era dovuta allasua Christiana virtu, e fortezza. Vi comparirono ancora, come risuscitati dalle loro caverne, dove li haveva quasi

seppelliti la persecuzione di Leone, e di Costantino, que'santi Monaci, per sostenere ancora con la voce il culto delle sante Imagini, per la cui difesa rappresentavano à tutti con nobile spettacolo la mostra delle loro pia-

ghe. Fù veduto frà questi quel maraviglioso Abate del Monte Olimpo S. Platone, che ricusò il Vescovado di Nicomedia [e] offertogli dall'Im- e Vedi in questo peradore Leone Quarto, e che riservava Dio à molti gloriosi combattimenti contro altri Imperadori Iconoclasti; l'illustre S. Theofane, [f] il fin ijus vita apud quale essendo giovane, e il più nobile, ericco di Costantinopoli, visse in

virginità con la sua Sposa, come in un Monasterio, distribuendo le sue facoltà à i poveri, benche alla sollecitazione del suo Suocero, che non potea soffrire cotanta austerità nel Genero, l'Imperadore Leone Isaurico l'havesse minacciato di fargli cavare gliocchi, e relegarlo, e che trovan-

dosi poisciolto dal legame del Matrimonio doppo la morte di quel Principe, prese l'habito di Monaco, e pervenne ad un'altissimo grado di Santità, che Dio haveva già fatto risplendere per segni molto straordinarii di miracoli, ed al quale li Padri del Concilio vollero rendere in questa occa-

sione honori incomparabilmente maggiori di quelli, che la sua nascita, le fue dignità, & impieghi gli haverebbono potuto meritare nel Mondo, si per la fama della sua divulgata virtù, come per l'humiltà pratticata nel convenire co'Padri nel Concilio, descrittaci dall'Autore allegato della dilui

vita con questi termini: [g] Cum enim Nicae Synodus secunda coacta esset, g Ibidem. ad eam ipse quoque Sanctus Theophanes cum aliis Patribus pocatus est.

Cumque omnes equis prastantibus, & splendidis vestimentis ornati veni-rent, ipse veste solita indutus lacera, & asina insidens lato animo iter suscepit: sed cum omnes viderent eum, qui prius omnium divitiarum copiis abundaverat, sic indutum, majorem ex illo quam ex reliquis utilitatem accepe-

runt,

Secolo VIII.

NO.

b An .- 87. Selfio. ne prima .

c Seffix.

d Apud Anast. in translat. 2. Concil. Nican.

Prima Sciffione del Cencilio.

e Apud Barianno 787.n.12.0 Seg.

runt, & ingenti tranquillitate animi repleti sunt: ipse verò veritatem amplexus, & errores aspernatus, maxima pirtutum opinione insignis redit. Equesti è quegli medesimo, che vediamo sì spesso nel margine di questa nostra a odb anno 285.mf. Historia, e che compose gli Annali di cinquecento vent'otto anni, cioèsal que ad annura 813 dal primo anno di Diocleziano sin'all'ultimo dell'Imperio dell'Imperador Michele Curopolata. Fù destinato dunque [b] il giorno vigesimoquarto di Settembre al

folenne aprimento del Concilio Niceno Secondo, in ordine degli Ecumenici il Settimo, nella gran Chiefa consecrata alla Sapienza increata sotto il titolo di S. Sofia. Surse il primo il Patriarca Tarasso, il quale siccome haveva dato eccitamento all'adunanza, così volle darle ancora il principio, favellando [c] al maestoso Congresso con una breve Orazione, per avvalorare tutti alla difesa delle Imagini, e della causa di Giesù Christo, e de'suoi Santi. Quindi soggiunse l'Imperadrice in nome suo, e del suo Figlinolo Costantino queste rimarcabili parole, [d] Quoniam à toto terrarum Orbe collegit vos Deus, consilium sum statuere volens : ecce propositis sanctis Evangeliis, & intelligibiliter clamantibus : Juste judicate : state stabiles pietatis propugnatores, & omnem novitatem vocum, & noviter apparentem seditionem recidere procurate, quemadmodum & Petrus primus Princeps Collegii Apostolici; qui servilis deceptionis amentia percussa. Iudaica auditionis sensum gladio abstulit: extendite securim spiritus, & omnem arborem germinantem fructum contentionis, & introducta novitatis, aut Magistralibus vocibus transplantate, aut Canonicis increpationibus concidite, & in ignem sutura gehenna transmittite &c. Lette poscia le Lettere Imperiali, e Pontificie della convocazione del Concilio, per prima sessione s'intraprese l'esame delle cause di que'Vescovi, che nella passata persecuzione erano caduti nella empietà di frangere le Sagre Imagini, enella debolezza di ubidire agli editti Imperiali. Dimoravano questi, come publicirei, sequestrari dall'ordine del congresso in mezzo al pavimento in atto di supplichevoli oratori per il perdono, & i Padri inclinando ad esaudirliper clemenza, vollero, ch'essi si meritassero la grazia per giustizia, imponendogli la detestazione della Heresia. Allora Basilio Vescovo di Ancira humilmente porse al Concilio il seguente Libello con nove Anathematismi, ne'quali i moderni novatori Iconoclasti si devono riconoscere condannati da que'medefimi, che furono i più potenti promotori della loro Herefia. Doppo dunque la confessione della Santissima Trinità così esponevasi nel Libello, [e] Ipse expetens ctiam & intercessionem intemerata Domina nostra Sancta Dei Genitricis Maria, Sanctarumque, & Caleflium pirtutum, & omnium Sanctorum, atque sancta, & pretiosa Lipsana eorum cum omni bonore suscipiens, saluto, & honorabiliter adoro, fidem habens illorum particeps fieri sanctimonia. Similiter & venerabiles Imagines tum dispensationis Domininostri Jesu Christi secundum quod homo factus est propter salutem nostram, & intemerata Domina nostra Santta Dei Genitricis, atque Sanctorum Apostolorum, Prophetarum, Martyrum, & omnium simul Sanctorum, Salut ans pariter, & ample Etens, atque admonitionem, que pertinet ad honorem, impendens: proficiens nibilominus, & anathematizans extota anima, & ex tota mente Synodum, qua ex stoliditate, & dementia congregata, & septima synodus nominata est; ab his verò, qui recte sapiunt, Pjeudosyllogus legaliter, & regulariter appellatur, tanquam qua totius pietaCapitolo IX.

vietatis sit aliena, & contra divinitus traditam Ecclesiasticam legis lationem audacter, & temere, quin potius absque Deo latraverit, & sanctas, ac venerabiles Imagines conviciis appetierit, sed & has praceperit auferri d Sanctis Dei Ecclesiis. Cujus dux fuit Theodosius falsi nominis Ephosius, Sisinnius Perga cognominatus, Pastillas, Basilius, Pasidius improbus ille cognominatus Tricabus, quos evomuit sectator miser Constantinus, qui fuerat Patriarcha. Hac ita confiteor, & his affentior, & ideirco in simplicitate cordis, & rectamente, Deo mihi testimonium perhibente, subjectos anathematismos facio.

Christianorum calumniatoribus, id est, imaginum confractoribus, ana-

thema.

His, qui assumunt eloquia, que à divina Scriptura adversus idola sunt, in venerabiles iconas, anathema.

His, qui non salutant sanctas, & venerabiles imagines, anathema.

His, qui appellant sacras iconas simulacra, anathema.

His, qui dicunt, quod sicut ad Deos, Christiani ad imagines accedunt, anathema.

His, qui communicant scienter cum iis, qui conviciantur, & exhonorant venerabiles iconas, anathema.

His, qui dicunt, quòd præter Christum Dominum nostrum, aliquis ab Idolis

nos liberaperit, anathema.

His, qui spernunt Magisteria Sanctorum Patrum, & traditiones Catholica Ecclesia, pratendentes, & asumentes voces Arii, Nestorii, Eutychetis, & Dioscori, & perhibentes, quodnisi de veteri, & novo testamento fuerimus edocti, non sequimur doctrinas Sanctorum Patrum, neque Sanctarum Synodorum, atque traditionem Catholica Ecclesia, anathema.

His, qui dicunt, quòd diabolica argumentationis inventio sit factura Imaginum,

O non Sanctorum Patrum nostrorum traditio, anathema.

His, qui prasumunt dicere, Catholicam Ecclesiam Idola aliquando suscepisse, anathema.

Hoc quidem ita confiteor, & his affentior, & ex toto corde, & anima, & mente pronuntio. Si verò ( quod absit ) ex diabolica immissione, aliquo tempore voluntarie vel non voluntarie aversus suero ab istis, que jam profeßus sum, anathema sim à Patre, Filio, & Spiritu Santto, atque Catholica Ecclesia, seu Sacro Ordine penitus alienus. Così Basilio di Ancira nell'atto publico della fua penitenza. La medefima confessione con li medefimi tentimenti di cuor contrito, e dolente espose l'altro penitente Vescovo Theodoro di Mira; mà con maggior'impeto di fingulti fi prostrò avanti tutti Theodosio di Amorio, implorando con queste parole perdono da Dio, e da'Padri del suo commesso delitto, [a] Sanctissimi, & Deo honorabiles Do- 2 Apud eund, an, mini, & omnis Sacra Synodus, hac & ego peccator, & miserabilis, & sedu- 787.m.15. Etus, qui multa mala locutus sum adversus venerabiles iconas, agnita veritate, recognovi, & reprehendi memetipsum, & anathematizavi, & anathematizo que male docui, & locutus sum in hoc mundo. Et obsecro, & rogo Sanctam Synodum vestram cum omnibus Christianis, ut recipiatis & me indignum servum vestrum. Laudata dal Sinodo la di lui penitenza, produsse egli suor il suo Libello, ritrattando in questi termini sa sua Here-113, [b] Sancta, & venerabili Synodo Theodosius Christianus exiguus. Confi- b Ibidem. teor, & polliceor, & recipio, & amplettor, atque adoro principaliter inte-

NO.

meratam iconam Domini nostri Jesu Christi veri Bei nostri, & iconam Dei Genitricis, qua illum fine semine peperit viri, & auxilium, & protectionemejus, & intercessiones illius unaquaque die, ac nocte invocout peccator in adjutorium meum, tanquam eam que habeat confidentiam apud Christum Dominum nostrum, quiex ea natus est. Pari modo Sanctorum, & laudabiles lanctorum Apostolorum, Prophetarum, & Martyrum, & Patrum, & cultorum ejus iconas recipio, & adoro, non tanquam Deos, absit; sed affectum, & amorem anima mea, quem habebam prius meos, etiam nunc oftendens, rogo cunctos illos extoto animo, ut intercedant pro me ad Deum, quatenus det mihi per intercessiones corum invenire misericordiam penes se in die judicii . Similiter & Lipfana Sanctorum adoro , & bonoro , & amplettor . tanguam qui decertarint pro Christo, & acceperint gratiam ab ipso ad sanitates efficiendas, & languores curandos, & damones eiiciendos, quemadmodum Ecclesia Christianorum suscepit à Sanctis Apostolis, & Patribus , & usque ad nos. Pingi autem consentio in Ecclesiis Sanctorum principaliter iconam Domini nostri Jesu Christi, & Sancta Dei Genitricis ex varia materia auri, & argenti, & omni colore, ut carnis dispensatio ipsis omnibus innotescat. Similiter pingt convesationes sanctorum, & famosissimorum Apostolorum, Prophetarum, ac Martyrum, quo innotescant certamina, & agones eorum in brevi (criptura, ad excitationem, & magisterium populorum, maximeque simplicium. Si enim Regum laureatas, & iconas missas ad Civitates, vel regiones obvii adsunt populi cum cereis, & incensis, non cera perfusam tabulam, sed Imperatorem honorantes; quanto magis oportet in Ecclesiis Christi Domini nostri iconam depingi Salvatoris Dei nostri, & intemerata Matris ejus, omniumque Sanctorum, & Beatorum Patrum, & fludiosorum virorum? quemadmodum & Santlus Basilius ait: Nam & opera magna bellorum scriptores, & pictores defignant; illi quidem sermone ornantes, isti verò tabulis exarantes; & multos ad fortitudinem erexerunt utrique. Et rursus idem ipse: Quantum laborasti utique homo ut invenires unum ex Sanctis obsecrantem Dominum, qui prote scilicet apud ipsum intercederet. Et Chrysoftomus dicit: Sanctorum enim gratia non reciditur morte, nec hebes fit obitu, sed postquam defuncti fuerint, vivis potentiores existunt; & aliamulta immensa. Et ideo oro vos, Sancti, & clamo: Peccavi incalum, & coram vobis. Suscipite me, sicut suscepit Deus prodigum, & meretrisem, & latronem . Quarite me , sicut Christus quasirit ovem , qua periit , quamque super humeros suos sustulit, & fiat gaudium coram Deo, & Angelis ejus pro salute, & pænitentiamea per intercessionem vestram, ò Sanctissimi Domini . His, qui non adorant penerabiles iconas, anathema.

His, qui audent detrahere, blasphemare venerabiles iconas, vel vocare il-

las Idola, anathema.

His, qui non docent diligenter cunctum Christi amatorem populum adorare venerabiles iconas sacras, & adorandas omnium Sanctorum, qui à saculo Deo placuerunt, anathema. Christianorum calumniatoribus, id est, imagines confingentibus, anathema. Così egli. Quindi seguirono le abjure di altri Vescovi, fra le quali si quella di Costantino Vescovo di Costanza in Cipro, che (secondo alcuni Scrittori) su la Pietra di scanvediverseilste dalo del Concilio di Francsort; [a] onde Noi in suo luogo ne riferiremo il contenuto per convincere l'assunto, e dilucidarne l'errore. Non su però così agevole la spedizione della causa disette altri Vescovi parimen-

di questo Pontifica.

NO.

f SeJ.4. Concil.

menterei, presentatisi chieditori essi ancora dell'assoluzione; atteso che non essendo appresso de Padri così limpida la loro Fede, ò apparendo eglino sospetti di frode, ò troppo invecchiati nel peccato, parve espediente, e decoroso il procedere con maggior maturità al loro ricevimento; ed espressene la cagione il Patriarca Tarasio con questo aureo detto, [a] Din- a In Seff.t. Concil. turniores passiones difficiliores sunt ad curandum, sic & anima, que in ob- Sessione seconda. scuro est Hareseos, lumen Orthodoxia difficile recognoscit. Ma ammollita e Terza. [b] la rigidezza de'più zelanti Prelati dalle intercessioni de'più miti, suro- b Sessa. no anch'effiriposti nel consesso de Padri, e [c] quindi unitamente tutti c & s.s. si sottoscrissero alla lettera del Papa con questi precisi termini, Sequimur, suscipimus, & admittimus. Allora li Legati Pontificii pronunziarono l'anathema in nome de trecento dieciotto Vescovi del Primo Concilio di Nicea à que'che haverebbono sentimenti diversi dagli esposti nella lettera del Papa: ciò che si immediatamente confermato da tutti li Padri, che si sessione quarta. sottoscrissero parimente à quest'anathema. Disposte come preambulo le accennate materie, fu destinato il primo giorno di Ottobre per la quarta sessione, affin di esaminare con la maggiore celebrità possibile i luoghi della Sacra Scrittura, e de Santi Padri circa la venerazione delle Sacre Imagini, per costituire al Decreto, che doveva seguire, un fermissimo sondamento à consutazione degli Heretici. Furono [d] per tanto recati in mezzo d Seff. 4. del consesso indicato il capo indicationes in vigesimo quinto dell'Exodo, il Settimo de' Numeri, il quarantesimo di Battaglino in p.3. Ezechielle, il Nono della Epistola di S. Paolo ad Hebraos, alcunipassi di S.Giovanni Chrisoftomo, di S.Gregorio Nisseno, di S.Cirillo, di S.Gregorio Nazianzeno, di S. Athanasio, di S. Basilio, & il Canone ottantaduesimo del Concilio Trullano, e l'uso antico della Chiesa per le maraviglie che si era compiaciuto Dio di operare in virtu delle Sante Imagini, per eccitare la divozione de'Fedeli verso quegli, ch'elleno rappresentavano, eper mezzo delle quali eglino si honoravano: sù prodotto particolarmente da Costantino Vescovo di Costanza in Cipro il miracolo accaduto due anni innanzi alla celebrazione del Concilio. [f] Ante biennium, disse, na- Nicana. vigaverunt viri Cyprii in duabus navibus in Civitate Syria, qua vocatur Gabala, & secundum consuetudinem sagittarii Agarenorum descenderunt ad maritima, & venientes quidam eorum Gabalam, divertunt in quoddam templum Civitatis. Porrò unus ex Agarenis videns imaginem in pariete de calculis, interrogavit quemdam Christianum, qui aderat : Quid prodest imago hac? Ad quem Christianus ait: Quia iis quidem, qui eam honorant, prodest : his autem, qui eam inhonorant, nocet. Et Saracenus: Ecce ego, inquit, effodiam oculum ejus, & videbo, quid mihi noceat. Hac dixit, & extendens contum suum, imaginis oculum dextrum effodit. Protinus ergo & suus dexter oculus in terram exilit; idemque ignea est febre detentus. Hi autem, qui simul cum illo aderant, acute eum agrotantem videntes, tulerunt, & ad Civitatem ipsius reduxerunt . Hæc nobis retulerunt viri, qui remearunt ad Cyprum numero triginta duo. Mà su più strepitoso il successo del mira- 8 An.765.ut apud coloso avvenimento succeduto [g] in Berito Città della Siria sotto l'Impe- 30.31. rio degli Augusti Consorti Irene, e Costantino Copronimo, esposto da un Famoso Miracolo Vessava in publico Concilio con le parole medesime di un Sant'Arbanesso del Sangue di Vescovo in publico Concilio con le parole medesime di un Sant'Athanasio, Giesù Christo in che tramandonne ai Fedeli il racconto nella conformità, che soggingia- Berito.

h. Apud Bar. and mo: [h] Civitas est, Berytus vocata, in confinibus Tyri, & Sidonis sita, cit.n. 24.

Antiochia subdita. In hac Civitate Beryto multitudines erant copiosa Iudaorum. Porrò juxta Synagogam ipsorum, qua valdè magna ese videbatur, Christianus quidam cepit ad pensionem cellulam à quodam, in qua habitans, contra accubitum suum fixit Imaginem Domini nostri Jesu Christi boneste depictam, & integra statura babentem Dominum nostrum Jesum Christum. Transacto pratereà modico tempore, perquisivit manssonem majorem ille Christianus, quemadmodum & indigebat. Hoc autem Domini nostri Iesu Christi gratia dispensavit ( ut credo ) qui vult omnes salvos fieri, & ad agnitionem peritatis penire, ostendens miracula sua se colentibus, & omnibus in se credentibus in redargutionem impiorum, & stabilitatem fidelium. Quasivit ergo Christianus (ut dixi) majorem domum, & invenit in quodam loco Civitatis: & transtulit sc illuc à domo, que erat juxta Synagogam Judeorum: & sublatis omnibus suis, per oblivionem, dispensatione tamen Dei, Imaginem Domini dimisit, oblivioni ( ut præfatus sum ) traditam. Quidam verò Judœus accepit domum illam ad pensionem, in qua Imago Doministabat: intromissis autem omnibus suis permanebat in domo, minime contemplatus iconam Domini quod staret illic: neque enim consideravit locum illum, sed ingressus manebat. Quadam verò die invitavit Judaus unum ex contribulibus suis ad prandium, & cum pranderent, elevatis oculis Judaus, qui invitatus fuerat, viditiconam Domininostri Jesu Christi, & dicit ei, qui se invitaverat: Tu cum sis Judaus, quomodo Imaginem hujusmodise habentis habes? convicia plurima quoque, & nefanda emittens adversus Dominum, qua non audeo scribere, absit, qua dixit contra Salvatorem, is qui fuerat invitatus. Abiit autem ad Summos Sacerdotes suos, & accusat Judaum, qui in domo manchat, in qua Imago erat, dicens, Quia ille Imaginem habet Nagareni videlicet in domo sua. Qui audientes dixere, Si potes hoc ostendere. At ille affirmavit: Quia oftendam hoc in domo ejus. Illi verò repleti furore, pespere quidem siluerunt. Mane però facto, Summi Sacerdotes eorum, atque Presbyteri, aßumpto eo, qui Judao detraxerat, & turba multa gentis (ua, pergunt ad domum Judai, in qua Imago Domini stabat. Pervenientes autem ad locum Summi Sacerdotes insiluerunt, & seniores cum eo, qui indicaperat, & pident Imaginem Domini flantem. Tunc vehementer irati in eum, qui habitabat in domo illa, extra Synagogam facientes expulerunt, Imaginem verò Domini nostri Jesu Christi deponentes dixerunt: Quia sicut Patres nostri illuserunt ei aliquando, ita & nos illudamus ei. Tunc inceperunt conspuere in faciem sancta Imaginis Domini, & dare alapas coram his, qui convenerant, binc & inde Imaginem Domini conspuentes, atque dicentes: Quacunque fecerunt Patresnostri, faciamus & nos Imagini ejus: & dicunt : Audivimus, quiailluserunt ei, & hoc ipsum nos faciamus, & vos. Infinitisergo ludibriis illuserunt iconam Domini, qua nos neque dicere audemus. Deinde dicunt: Audivimus, quia clavis infixerunt manus ejus, & pedes: boc & nos faciamus ei. Tune in manus, & pedes Imagini Domini infixerunt clavos. Iterum savientes dixerunt: Audivimus, quia accepto aceto, & felle potaverunt eum cum spongia: faciamus ei & nos; & fecerunt apponentes ad os Imaginis Domini spongiam aceto plenam. Rursus dicunt: Didicimus, quia percufferunt caput ejus arundine Patres nostri: id ipsum & nos faciamus; & accipientes calamum percuserunt caput Domini. Caterum norissime dicunt ( ut liquidiùs edocemur ) quòd lancea latus ejus aperuerunt; pibil pratermittamus, sed addamus & boc. Et facientes deferri lanceams

pra-

NO.

praceperunt cuidam suorum tollere lanceam, & percutere contra latus Imaginis Domini. Mox manavit multitudo sanguinis, & aque ab ea. Christe. gloria tibi incomprehensibilis, gloriatibi. Quis sicuttu Deus? Quis prater te Deus faciens terribilia, & stupenda? O miraculum majestatis Salvatoris immensum! Horruerunt veraciter super hoc etiam supernæ Virtutes tuæ. O quantus es Domine ad humanitatem, ò quantus ad longanimitatem, ò quantus es ad misericordiam! Pius enim propternos, & propter salutem nostram cum esses sine carne, incarnatus es ex Virgine Maria. Crucifixus es in illa carne, cum estes ipse impassibilis in Deitate. Nunc verò iterum in Imagine crucifixus es, Domine, in redargutionem impiorum, & omnium incredulorum, atque stabilitatem eorum, qui veraciter in te credunt. Sed gloria tibi, Domine, qui solus omnia potes una cum benedicto Deo nostro, & Patre, atque cum Spiritu Sancto, Amen. Vos autem, ò filii, audite reliqua, que dispensata sunt ab eodem Domino; ipsius enim erat permissio. Denique postquam percussum est lancea latus ejusdem imaginis Domini, & emanavit sanguis', & aqua ( ut superius dictum est ) dicunt Summi Sacerdotes corum, & seniores: Quoniam susurrant colentes eum, quod sanitates multas fecerit; sumamus ergo sangumem hunc, & aquam, & deferamus ad Synagogam, & colligamus omnes, qui male habent in populo, & ungamus eos ex illo, & videamus, si vera sint, qua dicuntur. Tunc afferentes lateri icona Domini vas secundum locum percussionis lancea, unde exivit sanguis, & aqua, & repleverunt ampullam secundum locum jugulationis lancea, & inferentes illudebant, ut injuriis appeterent ( sicut putabant ) coram omnibus universorum Dominum. Et collectis omnibus qui male habebant, & ante omnes paralyticum, quem à nativitate noverant, adducentes unxerunt, & statim substitit, & exiliit sanus homo penitus. Deinde cacos adduxerunt, qui & ipsi visum receperunt. Damonium verò patientes mox adunati sunt . Turbatio quoque magna, & infinita per totam Civitatem effecta est, cunctis confluentibus propter infinita miracula. Commotæ autem sunt omnes multitudines Judæorum: plures enim Civitatem habitabant. Currebant ergo ferentes eos, quos in domibus suis habebant languentes, aut paralyticos, aut debiles, aut aridos, aut leprosos: omnes accurrerunt, ita ut neque Synagoga eorum, licet magna fuerit, caperet illos, neque locus, multitudine infiniti populi propter miracula concurrente. Omnes autem Principes Sacerdorum, & seniores, & populus Judaorum, virorum, puerorum, & mulierum crediderunt in Dominum Jesum Christum clamantes: Gloria tibi, Christe, quem Patres nostri crucifixerunt, qui & à nobis Domine crucifixus es in Imagine tua. Gloria tibi Fili Dei, qui tanta fecisti miracula: Tibi credimus: propitius esto nobis, & suscipe nos. Hoc clamabant lugentes omnes, & poces emittebantur, & miracula perficiebantur, Summis Sacerdotibus ungentibus, & cunctis curatis, & vivificatis . Postquam autem omnes sanati sunt, confestim ad Episcopum sanctissima constituta illic Ecclesia, qui, jam qua suerant facta, didicerat, multitudines concurrebant dicentes, & clamantes: Unus, unus Deus Pater, unus Deus Filius, & ipse unigenitus, unus Christus, quem Patres nostri crucifixerunt, ipsum Deum novimus: huic nos credimus. Multis itaque laudibus glorificaverunt Deum, imaginem Archiepiscopo demonstrantes, annuntiantes qua fecerant imagini Domini, qualiter & sanguis, & acqua exierunt è latere imaginis, nec non & infinita miracula, que facta sunt. Ita omnes multitudines, ut Sancto Baptismo digni fierent, supplicabant. Quos Episcopus una cum Clero Tomo II.

HADRIA-Secolo VIII

NO.

Seffione quinta .

a fellis.

b Pfal. 103.

po.

c S. Angelib. S. de Civ. Deic. 14. 6 d Orig. in Periar. lib.2. c. 2. 3. Ter. ne Christi, & alii multi quos refert. Hist. Chronol. Concilio. um . e S. Thom. p. 1.9. 50.art.1.6 feq. Seffione festa.

teras Synagogas eorum Martyria fecit. Et sic gaudium magnum factum est in Civitate illa, non solum corporibus sanatis, & vivificatis, sed & animabus in vitam mortuis redeuntibus aternam. Soggiungono gli atti, che tutti li Padri del Concilio a tal racconto copiose lagrime gittassero dagli occhi, inteneriti come alla rappresentazione di una nuova Passione di Giesti Christo. Efaminata dunque a fondo la dottvina Cattolica, e con la Scrittura, e con i Santi Padri, e col testimonio della Chiesa, e de'miracoli, dichiarararono tutti li Vescovi la validità dell'uso delle Sante Imagini, erinovarono gli anathemi pronunziati contro gl'Iconoclasti nella precedente sefsione. Siprocedè [a] poscia alla quinta, in cui Tarasio dimostrò la loro Herefia nata da'Saracini, eSamaritani, che positivamente aborrivano le Imagini come Idoli, edalli Manichei, che per un'altra ragione non ammettendo in Giesti Christo corpo, ne prohibivano ancora la Imagine; e sopra questo soggetto egli fece publicamente leggere l'Epistole di Papa Gregorio Secondo, e del Patriarca S. Germano scritte nel principio di questa forgente Heresia in tempo di Leone Isaurico, e scuoprì la vergognosa fraude degli Heretici Patriarchi Costantino, & Anastasio, iquali per non essere convinti di fallità, havevano falfificati, & eziandio abbrugiati tutti que'libri, in cuitrovavansi testimonianze, e prove della virtù Cattolica. Surse à questo dire il Vescovo di Costanza, & insistè, che si procedesse al riconoscimento di altre dottrine de'Santi Padri, d'onde dedurre si potesse la falsità degli Heretici, che le havevano alterate. Si allegò dunque S.Cirillo nella sua Catechesi, l'Epistola quinta di S.Simeone Stilita ad Imperatorem Justinum, e con più accurato esame un'opusculo di S. Giovanni Vescovo di Salonichi, in cui si descrive una disputa, che quel Prelato sese gli Angeli hab- ce con un Gentile sopra l'uso delle Sacre Imagini. Fù letto l'argomento del biano alcuncor- Gentile derifore del costume Christiano inessigiare gli Angeli con corpo humano, quando eglino sono sostanze meramente spirituali: al che rispondeva il Santo, Nissuna cosa essere senza corpo, fuor che Dio, e benche gli Angeli non l'havessero materiale, l'havevano tuttavia ò aereo, ò igneo, mà invisibile, e non composto di elementi, come il nostro, adducendone per prova quel passo della Scrittura, [b] Quifacis Angelos tuos spiritus, & ministros tuos ignem urentem: Qual proposizione, perche immediatamente non spettante all'uso delle Sacre Imagini, ch'era lo scopo unico del Concilio, non fù allora cenfurata da i Padri, tanto più che dedotta [c] dalla Scuola di Platone, era stata seguitata da molti Santi, [d] e Dottori Greci, e Latini, e fol doppo molti Secoli corretta dal Concilio Lateranense rullin lik de Car quarto, ne'cui sentimenti infistendo [e] pruovò poscia à lungo S. Tommaso essere gli Angeli creature puramente, esemplicemente spirituali, & in-Fr lo. Bapt Truil-tellettuali. Con le allegate dottrine termino la quinta sessione, seguenlot in sua Tabula do li soliti anathemi fulminati nelle antecedenti. Quindi si diè principio alla sesta deputata da'Padri per la consutazione del Conciliabolo di Costantinopoli tenuto dal Copronimo contro le Imagini. Si ordinò dunque à Gregorio Vescovo di Neocesarea, che leggesse ordinatamente tutta la serie di quegli atti, ed al Diacono Epifanio, che ne ribattesse le decisioni con le dottrine de'Cattolici, già da prima concertate à tal'effetto da i Vescovi del Concilio, con le quali venivasi intieramente à distruggere quanto ha-

suo allumptos, omnes baptizavit per multos dies, & Synagogam eorum Ecclesiam Salvatori nostro Christo dicavit. Illis autem rogantibus, etiam ca-

NO.

to havevano potuto proporre gl'Iconoclasti di quel tempo, e quanto presentemente oppongono li moderni Calvinisti contro l'uso delle Sacre Imagini. [a] Cominciò il Vescovo di Neocesarea dal titolo, che havevano a sessi. prefisso gli Heretici al loro Conciliabolo di Definitio santa, magna, & unipersalis Synodi, quando sul primo dir di queste parole alzossi in piedi Epifanio, contradicendo vigorofamente all'allegata esposizione con fermissime prove, che [b] nullum Episcoporum conventum mereri nomen Oecumeni- bear.4n.787.n.34. ca Synodi, cui non interfuerit Romanus Pontifex prasens, nec per Legatos, nec per Litteras Synodales.

Mà in nulla maggiormente riscaldossi il zelo, e la dottrina de'Padri. quanto nella oppolizione, ch'essi secero alla recitazione di quel passo, in cui gl'Iconoclasti stabilivano, nissuna Imagine doversi adorare da'Cattoli- La Eucharista ci, fuor che la Sacra Eucharistia, ch'era, com' eglino dicevano, la vera Imagine del cor-Imagine di Giesti Christo. Non potè il Concilio sopportar nè pure il suono podi Giesti Christiani di Giesti Christ ditaliparole, e surgendo con la voce, e con la detestazione in nome di podelmedesimo. tutti Epifanio, [c] Nullus, egli disse, aliquando turbarum Spiritus, San- c Seff. 6. Etorum videlicet Apostolorum, aut illustrium Patrum nostrorum, incruentum Sacrificium nostrum, quod in commemorationem Christi Dei nostri, & omnis dispensationis ejus efficitur, dixit Imaginem corporis ejus: neque enim acceperunt à Domino sic dicere, vel confueri, sed audiant Evangelistam dicentem, [d] Nisi manducaveritis Carnem Filii hominis, & biberitis ejus San-d loan. 6. guinem, non intrabitis in Regnum Calorum; & qui manducat meam Carnem, & bibit meum Sanguinem; & accipite, & manducate, [e] hoc est e 1.14c. 22. Corpus meum. Et non dixit, Accipite, & comedite Imaginem Corporis. E doppo altre molte pruove incontrovertibili dedotte dalla Sacra Scrittura. ironicamente degl'Iconoclasticosì egli soggiunse, Porrò Viri fortes polentes venerabilium Imaginum demoliri visionem, aliam Imaginem introduxerunt, que non est Imago, sed Corpus, & Sanguis. At si Imago est, non potest ese boc divinum Corpus. Ergo bine inde circumductis, invalida omninò manent, que ab illis susurrata sunt. Così Episanio. I Calvinisti moderni allegano, come oracolo, la fede degli antichi Iconoclasti, che negavano la prefenza reale del Corpo di Christo nel Sacramento della Eucharistia; e Natale Alessandro per non concedere il pregio dell'antichità all'errore de Calvinitti à lungo [f] prova, che gl'Iconoclasti non mai negarono la presenza reale del Corpo di Giesù Christo nella Encharistia, ma solamen- dissert. 4. Sacul. 8. tel'asserirono Imagine, Habita ratione Incarnationis, seu modi singulariter mirabilis, quo formatum fuit Christi Corpus: quia sicut ex purissima Virginei fanguinis portione, nulla intercedente operatione hominis, sed sola Spiritus Sancti virtute, Corpus Christi formatum fuit: ita in Eucharistia, ex substantia panis, absque humana operatione, sola Sancti Spiritus super dona proposita descendentis virtute, fit Corpus (bristi. Quod tamen substantiam, & proprietatem Corporis Christi spectat, utrobique eamdem agnoscebant Iconomachi, in Incarnatione nimirum, & in Eucharistia: adeoque Eucharistiam imaginem superficie tenus, & accidentariam che nolebant Corporis, & Sanguinis Christi, sed consubstantialem, qua ipsum quidem reprasentat, spectata secundum externam, ac visibilem sui partem: ipsamet autem Corporis Christi substantia est, cum spectatur secundum partem internam, & invisibilem, prout non sensum, sed fidei objettum est. Ma o bene, o male sentissero gl'Iconoclassi del Sacramento Eucharistico, nulla rileva ai Calvini-

f Natal. Alexo

HADRIA-NO.

436

Secolo VIII.

a Vide Bar.an. 392 2.50. de seg.

b Apud S. Hieronam. epift.60. guam refert. Baron. anno 392. 2. 48.

& Bar, loc, cit.

Seffione fettima

d Seff. 7.

eBar.an.787.n.39. Procellione dello Spirito Santo dal Padre, e dal Fi-glinolo.

cil. Florent, cap.1. Sett. 6 prope finem.

& Hadr. in epift.ad Carolume. 8.

25.art.3.

587.1 40.

sti, poiche è eglino ben sentirono, e i Calvinisti mentiscono nella loro asserzione, ò mal sentirono, e i Calvinisti non fastosi, ma vergognosi andar dovrebbono nel rigettare il fentimento commune della Chiefa Cattolica per attenersi al particolare di pochi Vescovi Iconoclasti, uniti sotto un Copronimo nel più facrilego Conciliabolo del Mondo. Si discese poscia à capo per capo alla confutazione degli argomenti degli Heretici, & alla dilucidazione [a] de'libri dei Santi Padri, ò da loro supposti, ò da loro corrotti, & in particolare di quel fatto tanto controverso, e perciò samoso dell'antico S. Epifanio, di cui [b] dicesi, ch'egli vedendo sopra la porta di una Chiefa rurale una lampada accesa, che pendeva avanti un velo dipinto, rappresentante la Imagine quasi di un Christo, ò di un Santo, eglisquarciasse impetuosamente quel velo in mille pezzi, insofferente di mirar co' proprii occhi, in Ecclesia Christi, Hominis pendere Imaginem. Qual succesfo dedotto dagl'Iconoclasti in questa sessione, su rigettato [c] convincentissimamente da' Cattolici, come apocriso, & inverisimile, attese le testimonianze in contrario di moltissimi Santi Padri contemporanei di S. Epifanio, che non solamente ne pretermettono il racconto, mà col racconto dicontrarii successi ò ne confermano la falsità, ò ne spiegano il senso con la esposizione più verisimile, e conveniente, applicando saviamente il zelo di S. Epifanio contro una Imagine profana, che pendeva sopra la porta di quella Chiesa, come s'ella fosse quella ò di Giesù Christo, ò di qualche Santo, nella conformità delle allegate parole, che si adducevano nella rappresentazione di quel velo, Tinctum, atque depictum, & habens Imaginem quasi Christi, vel Sancti cujusdam, e poco doppo, In Ecclesia Chisti, Hominis pendere Imaginem. Discusse dunque in primo luogo le persone, poi le cose, e quindi le falsità della parte avversa; per procedere ordinatamente nella serie del giudizio, si adunarono [d] finalmente i Padri la settima, & ultima volta, e confermati primieramente tutti li decreti de'sei Concilii Generali, e rinovate le condanne, che da que'Padri erano state contro diversi Heretici sulminate, esposero in secondo luogo una solenne professione di Fede; e perche gl'Iconoclasti [e] surono li primi, che prohibirono, che si dicesse, che lo Spirito Santo procedeva dal Padre unitamente, e dal Figlinolo, perciò nell'accennata confessione chiaramente attestarono la divina processione dello Spirito Santo con queste parole, A Patre f Gennadipro Con- Filioque procedit. Gennadio attesta, [f] che la formola precisa di Tarasio sopra questa materia sosse concepita nel seguente tenore, Et Spiritum Sanctum, qui ex Patre per Filium procedit: Confessione sostenuta per Cattolica da moltissimi SS. Padri, che a lungo [g] citò Papa Hadriano nella sua famosa Lettera à Carlo Magno, & a lungo eziandio disputata, e dih & Thomp.1.qu fcussa ne'susseguenti secoli dall'Angelico [b]S. I ommaso. Premessal'approvazione de'primi sei Concilii, e la prosessione accennata di sede, formarono i i Apud Bar. an. Padri il loro decreto sopra le Imagini in questo senso, [1] His ita se habentibus regia quasi euntes semita, sequentes divinitus inspiratum Sanctorum Patrum nostrorum Magisterium, & Catholica traditionem Ecclesia ( nam Spiritus Sancti banc esse novimus, quinimirum in ipsa habetur ) definivimus in omni certitudine, & diligentia, sicut figuram pretiosa & vivifica Crucis, ita venerabiles, ac sanctas Imagines proponendas, tam de coloribus & taxillis, quam ex alia materia, congruenter in sanctis Dei Ecclesiis, & sacris vasis, ac pestibus, & inparietibus, acintabulis, domibus, ac viis, tam pidelicet Im 2-

437

Capitolo IX.

Imaginem Domini Dei, & Salvatoris nostri Jesu Christi, quam intemerata Domina nostra Sansta Dei Genitricis ejus, honorabiliumque Angelorum, & omnium Sanctorum simul, & almorum virorum. Quantò enim frequentiùs per imaginalem formationem videntur, tantò qui has contemplantur, alacriùs eriguntur ad primitivorum earum memoriam, & desiderium, & ad osculum. & hanc honorariam his adorationem tribuendam: non tamen ad veram latriam, qua secundum fidem est, quaque solum divinam naturam decet. impertiendam. Ita & iftis, sicuti figura vivifica Crucis, & sanctis Euanveliis, & reliquis sacratis monumentis incensorum, & luminum oblatio ad harum honorem efficiendum exhibeatur, quemadmodum & antiquis pix consuetudinis erat. Imaginis enim honor ad primitivum transit, & qui adorat imaginem, adorat in ea depicti subsistentiam. Sic enim robur obtinet Sanctorum Patrum nostrorum doctrina, id est, traditio Sancta Catholica Ecclesia, qua à finibus usque ad fines terra suscept Evangelium. Sic Paulum, qui Christo locutus est, & omnem divinum Apostolicum catum, & pristinam fanctitatem sequimur, tenentes traditiones, quas accepimus. Hinc triumphalis Ecclesia prophetice canimus hymnos: [a] Gaude satis filia Sion: pradicasi- a Soph s lia Hierusalem: jucundare, & latare ex toto corde tuo. Abstulit Dominus injustitias adversantium tibi: redemit te de manu inimicorum tuorum: Dominus Rex in medio tui: non videbis mala ultrà, & pax in te in tempus aternum. Eos ergo, qui audent aliter sapere, & docere, secundum scelestos hareticos Ecclesiasticas traditiones spernere, & novitate qualibet excogitare, vel proiicere aliquid ex his, que sunt Ecclesie deputata, sive Evangelium, sive figuram Crucis, sive & imaginalem picturam, sive sanctas reliquias Martyrum, aut excogitare prave, & astute subvertendi quamcunque ex legitimis traditionibus, sive Ecclesia Catholica, vel etiam quasi communibus uti sacris vasis, aut venerabilibus ministeriis, si quidem Episcopi, vel Clerici fuerint, deponi pracipimus; Monachos autem, & Laicos à communione privari. Quale anathematismo sù chiamato dal Dalleo Calvinista anathema dementissimum. [b] Così definirono i Padri del secondo Concilio b Dallaus lib. 1, Niceno circa l'articolo delle Sacre Imagini: nella qual definizione trè errori eglino condannarono alla verità Cattolica contrarii: il primo si è quello degl'Iconoclasti, che onninamente rigettavano il culto delle Imagini, come d'Idoli; contro la quale afferzione dichiara il Sacro Concilio non solamente elleno potersi, mà doversi esporre alla publica venerazione. conforme l'uso antico della Chiesa: il secondo si quello di coloro, che consentivano, che si esponessero le Imagini, non per rendere loro alcun' honore, mà solo per ornamento, e per la memoria di ciò, ch'esse rapprefentavano; contro il quale si vuole, e comanda, che in alcune occassoni con ogni forte disegni esteriori ossequiosi si renda loro l'honore, non asso-Intamente in sè stesse, mà unicamente per relazione à i loro prototipi, & originali: e il terzo di que'tali, che precipitando nella estremità tutta opposta al primo errore, attribuivano alle Imagini quel culto di Latria, ch'èfolo dovuto à Dio, onde [c] porgevano occasione a'Saracini di accu- c S. loan. Damas. fare li Christiani d'Idolatria; contro la qual massima il Santo Concilio nem. esclude sempre dalle Imagini tali adorazioni di Latria, chiamando l'honore, che loro si deve, Adorazione honoraria, e culto religioso. Nel rimanente, poiche questo Concilio non parla punto delle Imagini rappresentanti le Persone Divine, non ci rimane in virtu del presente Concilio obli-Tomo II.

Еe

Secolo VIII.

Annotatione Gregorii II. ad Leonem Isaur. c Vedi it Pontif. del medesimo Gregor. II. polt initium tom 2 d Dan. 7. e Ioan. I. f Matth. 3. g Act. 2. h Ibidim .

Fine del Concilio, & acclamezioni.

438 2 Card, Richel, lib go [a] preciso di usarle, non essendo questo articolo determinato di Fede, mà solo una consuetudine della Chiesa introdottta fra fedeli, come vuole [b] b Bar. an. 767.in il Baronio, doppo l'Ottavo Secolo, ò come [c] altri, e forse meglio, sino margine adepifi, 2 da Secoli proflimi a Santi Apostoli; onde temerarietà sarebbe il condannare l'uso di rappresentarle in quella figura, e forma, ch'elleno bene spesso hanno preso nelle numerose comparse, che hanno satte nel Mondo, come il Divin Padre di [d] Vecchio, il Divin [e] Figliuolo di Huomo, elo Spirito Santo di [f] Colomba, di Vento, [g] e di [b] Fuoco; quando dire non si voglia, che una consuetudine ab immemorabili in materia di Religione, authenticata dal consenso di tutti li Papi, e di tutte le Chiese, sufficientemente basti à sondare un dogma di Fede, nel qual caso non solo sarebbe temerarietà il contradirla, mà Heresia, ò almeno sospezione di Heresia.

Stabilito il Decreto, si eccitarono da Padri le folite acclamazioni con li seguenti anathematilmi: Santta Synodus ita exclamavit: Omnes ita credimus: Omnes id ipsum sapimus: Omnes consentientes subscripsimus: Hac est fides Apostolorum: Hac est fides Patrum: Hac est fides Orthodoxorum: Hac est fides, que orbem terrarum stabilivit: Credentes in unum Deum in Trinitate laudandum, honorabilesimagines osculamur. Qui sic non se habent, anathema sint. Qui sic non sentiunt, procul ab Ecclesia pellantur. Nos antiquam legislationem Ecclesia Catholica sequimur. Nos leges Patrum custodimus. Nos eos, qui addunt, vel adimunt de Ecclesia, anathematizamus. Nos subinductam novitatem Christianos accusantium anathematizamus. Nos venerandas imagines recipimus. Nos eos, qui sic non se habent, anathematismis submittimus. Nos iis, qui asumunt dicta, que à divina Scriptura contra Idola proferuntur, in venerabiles Imagines, dicimus anathema. His, qui vocant sacras Imagines Idola, anathema. His, qui dicunt, quia ut ad Deos Christiani ad Imagines accesserunt, anathema, His, qui communicant scienter iis, qui injuriam, & contumeliam venerabilibus Imaginibus inferunt, anathema. His, qui dicunt, quia præter Christum alius eximit nos ab Idolis, anathema. His, qui audent dicere Catholicam Ecclesiam aliquando Idola recepisse, anathema. Multos annos Imperatoribus Constantino, & Irena Matri ejus. Multos annos Victoria Imperatorum. Multos annos novo Constantino, & nova Helena, aterna memoria: Dominus custodiat Imperium eorum, Calestis Rex terrenos custodi. Omnibus hareticis, anathema. Frementi Concilio contra venerabiles Imagines, anathema. Theodosio falsi nominis Episcopo Ephesino, anathema. Sisinio Episcopo cognomento Pastilla, anathema. Basilio, qui obscana pronuntiatione Tricabus appellatus est, anathema. Trinitas horum trium dogmata deposuit. Anastasio, Constantino, & Niceta, qui per successionem Throno Constantinopolitano prasederunt, ac sinovo Ario, Nestorio, & Dioscoro, anathema. San-Eta Trinitas horum trium dogmata deposuit. Joanni Micomedia, Constantino Nacolia haresiarchis, anathema. Ad nihilum deduxerunt imaginem Domini, & Sanctorum ejus: ad nihilum deduxit eos Dominus. Si quis hareseos Christianos accusat, vel in ea haresi vitam suam transigentem defendit, anathema. Si quis Evangelicas narrationes titulis, picturisque factas non admittit, anathema. Si quis non osculatur has tanquam nomine Domini, & San-Etorum ejus factas, anathema. Si quis omnem traditionem Ecclesiasticam five scriptam, sive non scriptam, irritam facit, anathema. Germani Orthodoxi aterna memoria. Joannis, & Georgii aterna memoria. Pradicatorum veritatis

NO.

tatis aterna memoria. Trinitas hos tres glorificat: quorum disputationes segui mereamur miserationibus, & gratia primi, & magni Pontificis Christi Dei nostri, intercedente intemerata Domina nostra Sancta Dei Genitrice, & omnibus Santtis ejus. Fiat. Amen. Così li Padri. Quindi furono spedite le Lettere sinoduli. lettere Sinodoli al Papa, agl'Imperadori, & à tutte le Chiese del Christianesimo, inserendosi il fausto giorno della terminazione di un si grave affare nel [a] Menologio con queste parole, Sancta septima Synodi trecentorum a In Menol. Basil. sexaginta septem Patrum commemoratio. Sancta septima Generalis Synodus die 12.000 pris. Nicaa secundo conflata fuit sub Constantini, & Irena ipsius Genitricis Imperio, cum esset Constantinopoli Patriarcha Tharasius Santtissimus Deifer Pater noster. Sancti namque Patres numero trecenti sexaginta septem adversus Imaginum impugnatores convenerunt Principis justu; & in scriptis omnem excommunicaverunt haresim, & hareseos principes, & omnes Iconomachos, cunctis eadem poce dicentibus: Sanctas non adorans Imagines, est ab Orthodoxorum alienus fide. Et Imaginis honor ( sicut Magnus inquit Basilius ) ad primitivum refertur. Qui namque colit Imaginem, & veneratur, in ea veneratur picti substantiam, & adorat. Et cum ita statuisent, & in scriptis Orthodoxam firmassent fidem, ab Imperatore honorati, ad suum quisque misus est Episcopatum.

Irene in tanto ben paga dell'esito selice del Concilio, e desiderosa di contribuirli maggior splendore, e forza, volle essa medesima assistervi col suo Figliuolo, per confermarne solennemente con la sua presenza le decisioni. [b] Diede ella dunque commissione à Tarasio di condurre i Padri à vita Tharasii. Costantinopoli, dove furono ricevuti con dimostrazione di honore, e magnificenza ditratto. Quivi come in una ottava Sessione eglino si adunarono so roscrizione al il giorno vigesimo terzo di Ottobre nella gran sala del Palazzo in Bla-Augusti. chernis, & in presenza degli Augusti, che v'intervennero, ad alta voce lessero il decreto Conciliare circa l'articolo delle Imagini. Allora Irene domandò, se cotal decreto sosse stato formato di consentimento commune di tutta l'Affemblea; alla qual domanda rispondendo unitamente li Vescovi, questa esfere la vera sentenza Cattolica da loro segnata, rinovarono medefimamente tutti gli anathemi fulminati contro gl'Iconoclasti, e tutte le acclamazioni ch'essi havevano fatte in Nicea, e quindi presentarono à Costantino, & ad Irene il medesimo decreto, supplicando le loro Maestà di honorarlo con la Imperiale fottoscrizione. Il che subito da i Religiosi Celari fù efeguito; e Stautacio havendo rimeflo il decreto fegnato nella mani del Patriarca, rimbombò di nuovo tutta la Sala dalle acclamazioni de'Padri, e di tutta la Corte di Cesare, [c] e ristabilironsi immediatamente le c Idem ibidem. Imagini nel Palazzo, nelle Chiese, nelle strade, e sopra le porte della Città; e tutti li Vescovirimunerati di ricchi donativi, che sece loro la sempre magnifica Imperadrice, si ricondussero alle proprie Chiese, per rendere agli Altari quegli ornamenti, de'qualil' haveva spogliati l'Heresia, distruggendo, & abolendo le Sacre Imagini.

Mà questo Concilio così felicemente terminato in Oriente hebbe impensatamente una scossa nell'altro, che si tenne alcuni [d] anni doppo d Anno.794. nella Città di Francfort in Occidente, per la cui intelligenza conviene ritrarre alquanto indietro il nostro racconto. Felice [e] Vescovo di Urgel in e Anno 792. Spagna siì richiesto da Elipando Vescovo di Toledo Città di quel medesi-Urgelitano, & Emo Regno, Se Christo come Huomo dir si dovesse Figlio di Dio Proprio, ò lipado Toletano.

Ee 4 Adotti-

Secolo VIII

NO. 2 Asobaldus I.ur-

b Eginard, in an. 792

9.23. art .4.0 alii, quos vide apudCa. fillum tom. 1. de filiatione Christe disp.17.9.1 p.1. d Hac omnia ex. tant in 3.tom.Concil. p.2. e Ibidem fol. 150

f 1 tem fol.351.

g Ibidem .

Loc. cit.

i S. Thom . 3. p. 92. 25.art. 2. ad 1. 1. Gammachin S. Tw.lec. cit

: . J. C. 8. jett. 1.

Adottivo. Era Felice presso li Spagnuoli Ecclesiastico di gran fama, come dunensis in lib.con- [a] attesta Agobaldo Arcivescovo di Leone, ripigliando coloro, qui intra Felicem Vrge- caute admirantes vitam prædicti Felicis, probanda putabant cuncta, que dixerat: nescientes, quia non ex vita hominis metienda est fides, sed ex fide probanda est vita. Quanquam enim multi benè credentes, male vivendo pereant: nullus tamen malè credens, benè vivendo salvatur. Alla richiesta rispose il Vescovo di Urgel affertivamente, e in prova dell'afferzione [b] egli trasmesse ad Elipando un libro, in cui molte ragioni agglomerava concludentitutte, che ben dir si poteva, Giesii Christo come Huomo, Figlio adottivo di Dio. Mà il male di questi due Vescovi provenendo forse da altra più secreta infezione, conviene à Noipiù profondamente scuoprirne la cancrena, per rendere nel medesimo tempo palese la loro empietà, e chiara una controversia, che sin da longhissimo tempo agitasi nelle Accae S. Thom. 3 part. demie de'Dottori. [c] S. Tomaso con la sua scuola apertamente nega, che Giesù Christo, come Huomo, possa egli dirsi Figlio adottivo di Dio; e rapportasi per grande argomento l'istesso Concilio di Francfort, che su adunato contro Felice, e Elipando, in cui così diceva la Lettera del Pontefice Hadriano, [d] Nomen Paternum tunc manifestavit hominibus, cum se Patris Filium verum, & non putativum, proprium innotuit, & non adoptipum: & il medesimo Concilio, [e] Ideo poscimus, ut cognoscatis Deum, & Dominum nostrum Jesum Christum inutraque natura esse, & unigenitum, & primogenitum, non adoptivum, sed magnum Deum: e [f] Adoptivus signidem non habet aliam significationem, nist ut Jesus Christus non sit proprius Filius Dei, nec ex Virgine ei in Filium genitus, sed nescio ex quo servo adoptatus in felicitatem, ut pos dicitis: unitas persona, qua est in Dei Filio, & Filio Virginis, adoptionis tollit injuriam; si ego Deus verus est, qui de Virgine natus est, quomodo tunc potest adoptivus esse, vel servus ? Deum enim nequaquam audetis confiteri servum, vel adoptivum. Quindi rivolgendosi li Padri Francosordiensi al Vescovo Felice, [g] Ubi hoc nomen didicifti? oftende: Patriarcha nescierunt, Propheta non dixerunt, Apostoli non prædicaverunt, sancti tractatores hoc nomen tacuerunt, Doctores fidei nostræ non docuerunt, forte in tertium Calum raptus fuisti? Ne' medesimi sentimenti à lungo si stende S. Paolino Vescovo di Aquileja nel suo Sacro-Syllabo, di cui molte volte faremo menzione nel progresso di questo racconto; l'istesso comprova la più alta considerazione, che questo titolo di adozione non può giammai cadere, ò terminare alle Nature, mà alla Persona di Christo, la qual'essendo l'istesso Verbo, che è Figlio proprio, e naturale di Dio, esclude susseguentemente ogni concetto di adozione, come h Idem Castillo quella che definita viene, [b] Gratuita assumptio alicujus persona extranea ad hareditatem. Non però si nega da'Thomisti, nè da alcun Dottore Cattolico, che l'humanità di Christo [i] sia cosa creata, e perciò à Christo come Huomo convenga, non l'adorazione di Latria, mà quella solamente di Hyperdolia, quantunque, come ben nota [k] il Gammacheo, non devesi ciò infinuare alle persone idiote, poco capaci disì satte precisioni, ne fortè, Abelly de Incar. come dice un'altro [1] Autore, occasio vel scandali, vel erroris aliquibus prabeatur. Nè può giammai opporfi all'Angelico S. Tommaso, che si come à Christo conviene l'adorazione d'Hyperdulia, così ad esso convengail termine dell'adozione. Essendo cosa che, come poc' anzi si è insinuaro, l'adozione secondo gl'insegnamenti del Santo Dottore è cotanto pro-

NO.

i Vedi il noftro tom.

propria della persona, che per ragione di essa si adatta poscia la denominazione à tutto il supposto. Non così l'Hyperdulia, che competendo di sua natura alla Humanità assunta, per ragione di essa Humanità unita hypotlaticamente col Verbo s'applica poi all'intiero supposto: [a] Honor adorationis, dic' a S. Thom. los, cit, egli, propriè debetur Hypostasi subsistenti, tamen ratio honoris potest esse aliquod non subsistens, propter quod adoratur Persona, cui illudinest. Persoche ò si adori Christo con adorazione di Latria per ragione della Divinità, ò d'Hyperdulia per l'assunta Humanità, sempre con una stessa adorazione si adoratutto il supposto divino, senza esclusione di alcuna delle parti; onde della Latria scrisse S. Atanasio, [b] Adoraturi non seponimus Verbum à carne; ed il Concilio Efe- b S. Athan.in orat. fino inlegno, doversi Christo adorare [c] Una adoratione, e come più chiara- c Concil. Epic sc. 8. mente spiego S. Cirillo, [d] In Christo non esse unam naturam, que adoretur, & docord lib. 1. de altera, qua non adoretur, sed utramque simul adorari unica adoratione, in confermazione di quanto prima di S. Cirillo, e prima del Concilio Efesino haveva dichiarato il secondo General'Ecumenico Concilio, se I si quis duas adoratio- e Concil 2. Generanes introducit, & non una adoratione Verbum Incarnatum cum propria carne adorat, Anathema sit. E della Hyperdulia parimente s'avvera, adorarsi tutto il supposto di Christo in vigore della di lui Humanità, [f]omni gratiarum f S. Thom. ibid. munere perfecta. Sicche il sopracitato S. Tommaso conchiude, [g] Quòd & Idemibid. una, & eadem Persona Christi adoratur adoratione Latria propter suam Divinitatem, adoratione Dulia propter perfectionem humanitatis; epiù chiaramente nell'articolo precedente, [h] Cum in Christo sit alia operatio divina, & hu- h Idemibid.art.1. mana Natura, videtur, quòd alio honore sit veneranda Humanitas Christi, & alio eius Divinitas. Poiche altrimente verrebbesi à cadere nell'errore di Porfirio, da noi in altro luogo [i] accennato. Ma non così, come i Thomitti, ragiona [k] Durando, & altri molti Dotto- k Durand. is 3.d.

ri, & in qualche senso ancora [1] Scoto, il quale replicatamente pare, che in- 14.9.1.6 alii, quos clini alla sentenza, che Giesti Christo formalmente come Huomo, ben sideapud cir. Cadir si possa Figlio adottivo di Dio; con la ragione [m] che la filiazione 47.6 feg. naturale nonsumiturin creatis à persona, sed à natura. Eglino tutti oppon- 1 Scot. 1.3. dist. 10. gono in difesa della loro asserzione le istesse armi, di cui si vagliono gli s. Respondeo, & S. Avversarii, e soitengono, che Felice, & Elipando sossero dal Concilio ad quastionem. condannati precisamente come Nestoriani, enon come Adottivi. Appor- loc, cit. n. 46. tano le parole del Concilio di Francfort, [n] Itaque in Deo, & Homine ge-n concil. Francmina substantia, sed non gemina persona est, quia persona personam consu- fort. fol. 152. mere potest, substantia verò sul stantiam non potest, siquidem persona res juris est, substantia res natura. Riferiscono il testimonio di Alcuino Autor contemporaneo à questi successi, e Maestro di Carlo Magno, Ideo [0] o Alcuinus de Tricum Patre, & Spiritu Sancto unus eft Deus, non nuncupativus, sed Hispanica nic. 1.3.c.9. haresis, cioè l'Heresia di Felice, e di Elipando, impia temeritate affirmare prasumpsit, aserens Dei Filium in Divina Natura Deum ese verum, in humana nuncupativum, similiter in divina natura proprium Filium Dei, in humana adoptivum. dividens unam personam Filii cum Nestorio in duas personas, idest veri Filii, & adoptivi, cum certissime constet in illam personam, quam habun aternaliter genitus, Dei Filium humanam asumpsisse naturam; quam nemo Catholicus fide confirmatus adoptivam esc ausus sit di-

cere: Deus Dei Filius humanam aßumpsit naturam, non personam. E finalmente

producono il citato Sacro-Syllabo, [p] Afferunt igitur, così quivi dicesi di p Sacro-Syllab. S. Felice, e di Elipando, sed falsis assertionibus irretiti, Dominum nostrum Paulini fol. 145.

7c/um

Secolo VIII.

NO.

Tesum Christum adoptioum Dei Filium de Virgine natum, quod divinis nequeunt approbare documentis. Hac igitur dicentes, aut in utero Virginis eum suspicantur adoptatum: quod dici nefas est: quia de Beata Virgine inenarrabiliter sumpsit, non adoptavit Carnem: aut certe purum eum hominem sine Deo natum, quod cogitare impium est, necesse est fateantur; & altrove, [a] Proa Apud eundem pter quod & Deus exaltavit illum, & donavit illi nomen. Si igitur juxta hareticos adoptivo nomine censetur, ut nos puri, & ingrati homines: quo ergo pacto Apostolus eum nomen perhibet super omne nomen habere? Adoptivietenim nomen non est super omne nomen, sed commune, & infra nominum tenetur mensuram. Quid clarius? Quindi eglino si dilungano in altre prove di gran valore, qual' il nostro Lettore potra facilmente rinvenire nell' [b] al-

b Caftillus ibid. Part. 2. n. 21.

fol. 146. col.4.

legato Castillo. Di dette due opinioni à noi non appartiene il darne la risoluzione finale. pretendendosi solamente da chi scrive queste cose, il riferire l'Heresie, e non il censurare i sentimenti probabili de' Dottori Cattolici. Tanto più che la diversità di esse, quando ben si consideri, non è dogmatica, e sostanziale, masolamente proviene da i diversi principii, co'quali gli uni, e gli altri discorrono; asserendosi da' primi, che l'adozione non convenendo alla natura, mà alla persona, non può Christo affermarsi Figlio adottivo di Dio, perche in questo caso egli verrebbe à dirsi persona estranea; esostenendosi da' secondi, convenir l'adozione alla natura, e non alla persona, da essi si discorre dell'adozione quasi nella stessa conformità, come della Hyperdulia habbiamo di fopra infinuato, e perciò ficuramente eglino chiamano Christo Figliuolo adottivo insieme, e naturale; adottivo per l'esfere, ch' egli hà, di Huomo; naturale per la Divinità, ch' egli hà dalla Hypostasi. Quello però che indubitabilmente deve credersi in questa materia senza recar pregiudizio alle sentenze permesse dalla Chiesa Cattolica, si è, che Felice, & Elipando veramente, e realmente errassero nel chiamar Christo Figliuolo adottivo di Dio, ò perch' eglino fossero formalmente Nestoriani, con ammettere in esso due distinte Personalità, (come par che si deduca, oltre al fin' hora accennato, da quanto siamo per accennare) ò perche con detta denominazione pretendessero di escludere la communicazione degl' Idiomi, per la quale la figliolanza naturale di Dio si rende commune alla humana natura, ò per altro somigliante motivo alieno da' dogmi insegnati dalla Cattolica Fede. Il secondo errore sostenuto da i detti Vescovi Felice, & Elipando sù in conseguenza del primo, cioè che Giesù Christo era servo condizionato di Dio. Qual proposizione sii condannata da Hadriano Pontefice nella sua Lettera a' Padri di Francsort, e da i medesimi Padri di Francfort nel senso inteso da Elipando, che come occulto Nestoriano pretendeva dividere Christo in due Supposti. Poiche altrimente si è sana, e c Castill.disport.q. Cattolica la proposizione, Christus, ut Homo, est servus Dei, [c] servitute oppositalibertati, come spiegail citato Castillo, sicut respectu Dei sunt servi cateri homines puri: ò come deduce da più alta ragione S. Tommaso, dicendo [d] Servitus, vel subjectio ad Deum non solum respicit personam, sed etiamnaturam: onde l'Angelico deduce la disparità, perche Christo possa dirsiservo, e non figlio adottivo di Dio, allegandone per motivo, che servitus ad Deum non solum respicit personam, sed etiam naturam: quod non potest dici de filiatione, cioè dell'adozione, che al sentimento di lui ri-

Que-

guarda, e termina iolamente nella periona.

3. num. 6.

d S.Th.pan. 1. qu. 23. art. 4.

Capitolo IX.

HADRIA-NO.

b Plat, in vita Hateol.in Elencho Haretic. & alii .

Eloro condanna.

C Anno 791.

Questi dunque surono gli errori de i due Vescovi Spagnuoli, per i quali l'Arcivescovo Agobardo acremente ripigliolli, attestando, haver' esso risaputo doppo la morte di Felice, che questo miserabile Prelato havesse più volte afferito, [a] Deum Dei Patris Filium nullatenus dici debere paf- 2 Idem Agobard. sum, aut crucifixum, sed ab eo hominem affumptum: confirmare boc nitens exemplo Isaac, qui à Patre ductus ad immolandum, non ipse, sed aries pro eo est immolatus, tanquam in Isaac figuratus sit Filius Dei, & in ariete Filius hominis. Hac autem faciebat sapè dictus Felix, quia nullatenus acquiescebat sentire, nec suadere sibimet ita valebat, ut crederet in uno Domino nostro Jesu Christo duarum naturarum unitionem substantialiter factam. Deum Verbum secundum subsistentiam carni unitum, sicut liquidò in consequentibus ex verbis illius apparebit. Al sopradetto errore [b] aggiungesi da drian. I. Lutzemalcunil' Iconomachia, come se Felice havesse sostenuta l'abolizione delle burgus in Catal. Imagini; ma forse eglino s'ingannarono, el'origine del loro inganno in essi harrit. Imag. Praprovenne, perche nel Sinodo di Francfort, di cui hor' hora parlerassi, convocato contro Felice, fi agitò la materia degl' Iconoclassi. Non così tosto dunque si rese celebre l'empietà di Felice, e di Elipando con la promulgazione de'loro scritti, e con la predicazione della loro Heresia, che su questa da San Paolino Vescovo di Aquileja condannata [c] in un Sinodo da lui congregato in quella Città, nel quale si definì, che lo Spirito Santo procedeva dal Padre unitamente, e dal Figliuolo, e che Giesù Christo era vero, e proprio Figlio di Dio nell' una, e nell' altra Natura, e non altrímente adottivo, [d] Non alter Hominis Filius, & alter Dei, dice il Simbolo d Labbe in Consil, composto da' Padri di Aquileja, sed unus, idemque Dei, Hominisque Filius, Aquil. anno 791. in utraque natura, divina scilicet, & humana Deus & Homo verus: non putativus Dei Filius, sed verus: non adoptivus, sed proprius: quia nunquam fuit propter hominem, quem assumpsit, à Patre alienus. Come nel Sinodo Aquilejense, così in altro [e] Ratisbonense surono li due Vescovi con- e Anno 792.

dannati alla presenza di Carlo Magno, il quale [e] mandò Felice à Roma, E nuova condandando la companza di Carlo Magno, il quale [e] mandò Felice à Roma, E nuova condandando la companza de la companza del companza de la companza de la companza del companza de la companza del companza del companza de la companza del compa acciò abjurasse il suo errore avanti il Papa, come successe, e dal quale siì egli ristabilito nel suo Vescovado, d'onde l'haveva deposto il Sinodo di Ratisbona. Ritornando tuttavia Felice al vomito, & inforgendo Elipando più ostinatamente di prima nella protervia de' suoi sentimenti, sin con iscriverne in prova una lunghissima lettera al Rè Carlo, & alli Vescovi di Francia, giudicò questo gran Principe per esterminare affatto tal Peste di convocare un Concilio Generale in Occidente, che era quasi tutto allora. fotto la sua dominazione. Nè scrisse perciò al Pontesice, inviandogli à tal'esfetto [f] parecchi messi, acciò egli concorresse con la sua Apostolica auto- f In epist. Carol. Ma rità alla celebrazione di quell' Assemblea, ch' esso richiedeva, e che di già ad Elipandum. haveva destinata in Francfort Città della Francia, sopra le rive del Meno, commoda per il trasporto de'viveri, e per la vicinanza delle NazioFrancfors. ni, che portar ivi si dovevano. Non potè Hadriano ricevere con maggior consolazione questa istanza di Carlo, si per il zelo diveder diffamati gli Autori, ò per meglio dire i rinovatori della Herefia Nestoriana, con una Canonica sentenza di tutti li Padri di Occidente; come perche parvegli una bella occasione di sar communemente ricevere dagli Occidentali il secondo Concilio Niceno, da [g] molti di essi, ingannati da diverse male apprese g Vide Baron lanno esposizioni, non ancora riputato Ecumenico. Conciosiacosache benche Ha- 794.n. 38. in sine, de seposizioni, non ancora riputato Ecumenico. Conciosiacosache benche Ha- 794.n. 38. in sine, de seposizioni, non ancora riputato Ecumenico. driano lo riputasse valido, e col suo particolar beneplacito l'approvasse,

Secolo VIII.

NO. 2 Hincmarus c.20. quem citat. Baron. anno 794. n. 41.

Greg. 111.to.2. pag.

c In epift. Hair. ed Carolum Mag.

Legati Pontificii, e numero de' Velio di Frant fort .

e Idemibid.

f Hinem, loc, cit.

Paricolariti de! trasmesse molto oscure le notizie dagli Scrittori, onde rimane à noi, che ne la Entera di Elipaudo riprovate, e convinte da Padri del Concilio. B Anno 794.

tuttavia non l'haveva egli canonicamente ancora confermato, [a] poiche, come egli medesimo significò al Rè Carlo, non haveva giammai risposto alla Lettera degli Augusti di Costantinopoli sopra questo punto, perche questi si mostravano restii à restituire alla Sede Apostolica quelle rendite, che costituivano parte del Patrimonio de' Papi nel Regno di Sicilia, applib Vediil Pontif. di cate [b] al Fisco Imperiale dagl' Imperadori Iconoclasti Leone Isaurico, e Costantino Copronimo; e differiva con alto consiglio il prudentissimo Pontefice Hadriano di far questo passo, e discrivere loro sopra questa materia, perch'egli prevedeva in essi ò resistenza nella restituzione, e in questo caso ei veniva obligato à scommunicarli, ò esacerbazione di animo, e temer potea il ristabilimento degl'Iconoclasti in Oriente; quali due cose erano ugualmente perniciose al bene publico, & alla Religione: [c] Nos verò adbuc de eadem Synodo, dic'egli nell'accennata Lettera, nullum responsum hactenus eidem Imperatorireddidimus, metuentes, ne ad eorum reverterentur errorem. Dudum quippe, quando eos pro sacris Imaginibus erigendis adhortati sumus, simili modo & de Diacesi tam Archiepiscoporum, quam etiam Episcoporum Santta Catholica, & Apostolica Romana Ecclesia commonentes, quasivimus restitui eidem Sancta Catholica, & Apostolica Romana Ecclesia, qua tunc cum patrimoniis nostris abstulerunt, quando sacras Imagines deposuerunt: O nec responsum quodlibet exinde dederunt. Et in boc ostenditur, quia ex uno Capitulo ab errore rever/ funt, & ex aliis duobus in eodem permanent errore. Si enim ubique Christianorum Ecclesia canonice intactas suas possident Diaceses: quantò ampliùs Santta Catholica , & Apostolica Romana Ecclesia, qua est caput omnium Ecclesiarum, sua Diaces, videlicet Archiepiscoporum, & Episcoporum, imò & patrimonia pro luminarium concinnatione, atque alimoniis pauperum, irrefragabili jure & tenere, & pofsidere omnibus modis debet? Unde si vestra annuerit à Deo protesta regalis excellentia, eundem adbortamur, incepta pro sacris Imaginibus, & in pristinum statum erectione gratiam agentes. Sed de Diæcesi Sanctæ nostræ Romanæ Ecclesiæ tam Archiepiscoporum, quam Episcoporum, seu de patrimoniis iterum increpantes commonemus. Et si noluerit ea Sancta nostra Romana Ecclesia restituere, hareticum eum pro hujusmodi erroris perseverantia esse decernemus; plus enim cupimus salutem animarum, & recta Fidei stabilimentum conservare, quam hujusmodi habitum mundi possidere. Così Hadriano; per lo ch'egli desiderossissimo per doppio capo della convocazione di questo nuovo richiesto Concilio, non solamente vi acconsenti, ma per renderlo più maestoso, & autorevole v' inviò Legati li Vescovi Theofilato, e Stefano, acciò in suo nome presiedessero all' Assemblea numerosa di circa d Bar, an: 794.n.2. [d] trecento Vescovi, onde meritevolmente siì denominata dagi' Historici [e] Sinodo Plenario. Due principali incumbenze furono dal Papa appoggiate ai Legati, l'una la condannazione di Elipando, e di Felice, per la cui esecuzione il Papa si rimetteva alle prove, & al processo, che ne haverebbono formato i Padri di Francfort; l'altra l'accettazione del Concilio Niceno secondo, per il qual'effetto haveva loro consegnata [f] una versione latina di quegli Atti. E questi due punti appunto surono alungo trat-

> scriviamo i successi, obligo più preciso à distintamente riferirli. E primieramente adunatosi [g] il Concilio sul principio della Estate, ilRè

> tati, e discussi in Francsort; ma circa il secondo sono state alla posterità

NO.

il Rè Carlo medesimo volle farne l'apertura con una elegantissima orazione, doppo la quale egli ordinò, che in publico Congresso si leggesse la Lettera, che il temerario Elipando haveva à lui trasmessa in comprovazione della sua dottrina, & in confessione della sua Fede. [a] Diceva in ef- a Ibiden. sa Elipando: Confitemur, & credimus, Deum Dei Filium ante omnia tempora, fine initio ex Patre genitum, coaternum, & consubstantialem, non adoptione, sed genere. Quindi poco doppo soggiungevasi: Constemur, & credimus eum factum ex muliere, factum sub lege, non genere effe Filium Dei, sed adoptione, sed gratia, &c. Quindi pretendendo di autenticare il suo errore con renderne colpevoli li suoi Predecessori nella Sede Toletana, [b] Prade- b Ibidem, cesores nostri, egli replicava, Eugenius, Ildefonsus, Julianus Toletana Sedis Antistites in suis dogmatibus ita dixerunt in Missa de Cana Domini, Qui per adoptivi hominis passionem, dum suo non indulsit corpori. Item in Misa de Ascensione Domini, Hodie Salvator noster post adoptionem carnis Sedem repetivit Deitatis &c. Della quale indegna calunnia non poteronsi allora schermire i Padri di Francfort, i quali troppo distanti da Toledo non hebbero il commodo di confrontare l'elposta menzogna con i Rituali, e Messali di quella Chiesa, e solamente si contentarono di rigettare l'Heresia con i loro afferti Autori, rescrivendo ad Elipando in questo tenore, [c] c Fpit Strod. Con-Melius est, testimonio Dei Patris credere de suo Filio, quam Ildesonsi vestri, cil. Franc. at Ellqui tales vobis composuit preces in Missarum solemniis, quas universalis, & pand. Saneta Deinon habet Ecclesia, nec vos in illis exaudiri putamus. Etsi Ildesonsus pester in orationibus suis Coristum adoptivum nominavit, noster verò Gregorius Pontifex Romana Sedis clarissimus toto orbe Doctor in suis orationibus semper eum unigenitum nominare non dubitavit &c. Mà molto meglio potè Elipando essere convinto d'impoitura dalle opere medesime di S. Ildefonfo, il quale tanto fii lontano dall'afferire ne' fuoi scritti cotal proposizione, anzi che in essi con espressi di mi termini egli prova, e sostiene il contrario, come se scritto havelle apostatamente contro Elipando; [d] Cum aliud d S. Ildesonsus c. sit Deus, & alind Homo, dic'egli nel sno Opuscolo de Virginitate Santta Ma- 6, de Virginitate ria, nontamenest alter Deus, & alter Homo, sed unus est Dominus meus Jesus Christus, idem Deus, & Homo; epoco doppo parlando della Santissima Vergine, [e | Ita, egli soggiunge individualissimamente, in utraque natura e Idemibid.c. II. unum generans Filium, ut idem sut Filius Dei, qui Filius Hominis, nec alter sit Filius Hominis, quam sit Filius Dei; replicando il medesimo Santo nel medefimo Opufcuio con chiarifilmi termini la medefima fentenza con tal'espreffione disentimenti, che superflua appare ogni altra escusazione appresso chi prenderà diletto, e cura di leggere quel di lui aureo volume. Onde con fondamento di maggior verita potea asserir' Elipando, haver' esso appresa cotal' Heresia da Theodisco [f] falso Vescovo di Siviglia, che sii il f Roder. Toler, de primo Rinovatore del Nestorianismo [g] nelle Spagne; e che deposto, & rol. Hisp. 1,210,20 esiliato dal Rè Chindasuindo, passò ne' Paesi, e nella Legge de' Maomettani, come conforme alla sua asserta bestermina. Letta dinamentan.9.6 an.649. np. ni, come conforme alla sua asserta bestemmia. Letta dunque, e ripro-85. vata da' Padri la pellifera Lettera, si accinsero tutti per ordine del Rè Carlo à confutarla con dottiffimi scritti, segnalandosi sopra li Vocali per eminenza di sapere Paolino Vescovo di Aquileja, che si prese l'assunto di Ttendere una piena confutazione degli errori dei due Heresiarchi Elipando, e Felice, come segui, esibendola al Concilio innome de' Vescovi Italiani per trasmetterla ai Popoli, e Chiese della Spagna. Chiamossi quest' OpuHADRIA-Secolo VIII.

NO.

scolo Sacro Sillabo, & è un'eccellente raccolta de' luoghi della Sacra Scrittura, e de' Santi Padri sopra la distinzione delle due Nature di Christo Divina, & Humana, e sopra l'unione in una sola Persona di vero Huomo, e vero Dio, non adottivo, ò imaginario, mà vero, e reale; nel cui fine inferì Paolino la fentenza contro i due Vescovi Heretici fulminata dal Sinodo in questo tenore: Elipandum, atque Felicem nopos hostes Ecclesia, sed veternos à facie perfidia pollutos, nisi ab hac stultitia respissant, & per Condannazione di Elipando, e di recta Fidei satisfactionem lamentis se abluant pænitentia, indignos, & ingratos eos etiam, qui post hanc tam saluberrimam definitionem, quam plenaria Synodus Sancto afflata Spiritu concorditer subtili sinceritate terminavit. falsissimis eorum assertionibus sive clam, sive in publica voce prabuerint assensum: simili eos sententia vindicta sancimus ese plectendos, reservato per omnia juris privilegio Summi Pontificis Domini, & Patris nostri Hadriani prima Sedis Beatissimi Papa. Equal sia cotal privilegio, lo spiega a Baron anno 794. il Baronio, [a] cioè Illud nimirum, quod novas condemnare Hæreses, &

num. 13. in fine .

Felice .

b Ada Viennenfis in Chronico , & Luitprandus Pfeudo-Chronico . c Vedi il Pontif. di Leone III.in questo 2. tomo . ri circale rifolu-

Niceno II.

Harestarchas, effet solius Romani Pontificis: vel illud fortaße, quo Romana Ecclesia Conciliorum omnium acta cognoscit, probatque, vel improbat. Così la condanna di Felice, e di Elipando, i quali poi [b] morirono con ignobilsorte di morte, e dubia fama di penitenza, come nel corso [c] apparirà di questa Historia.

Terminata la prima causa della condanna di Elipando, e Felice, si discese alla seconda del Concilio Niceno, ch' era quella, che sorse più preme-Diversità di pare- va al Pontesice, il quale mostravasi desiderosissimo di farlo ricevere da zioni del Conci. tutte le Nazioni dell'Occidente. Mà circa questo punto farà à noi una lio di Francfert difficilissima impresa l'esaminarne esattamente le circostanze; essendo che sopra il Concilio in tanta confissiona di relazioni diverse, è di Autori appassionati, che in tanta confusione ò di relazioni diverse, ò di Autori appassionati, che hanno pretefo chi falvar'il Concilio di Francfort con negar la condanna, che in esso segui del Niceno, chi abbattere il Niceno con asserirne la condanna in quello di Francfort, noi brevemente ci atterremo al racconto degli uni, e degli altri, e ne lasciaremo il giudizio alla intelligenza del Lettore, che si prenderà à grado di attenersi à ciò, che gli sembrera ò più vero, ò più sincero, ò più verisimile, in un fatto per altro de' più astrusi, che occorrer possano à un' Historico nella narrazione de' successi da noi proposti in questo Libro. Avanti dunque di entrare più precisamente nella risoluzione presa dai Padri di Francsort sopra la validità del secondo Concilio Niceno per l'adorazione quivi stabilita delle Sacre Imagini, conviene da' più alti principii dedurre quelle notizie, che sono atte à ben dilucidare la materia, per la narrazione accennata di quella sentenza, che sostiene condannato nel Concilio di Francfort il Concilio fecondo Niceno. Patfava allora trà il Rè Carlo di Francia, ch' era l'Arbitro in que' tempi dell' Occidente, e la Imperadrice Irene di Costantinopoli, e generalmente parlando tra i Francesi, e Greci, non solamente poca intelligenza, ma eziandio [d] grave sospetto di prossima rottura. Poiche havendo Irene concluso il Matrimonio del suo figliuolo Costantino con la Principessa Rotruda figliuola

d Theoph. in anna'. & Cedro & alii .

del Rè Carlo, e quindi ella poscia pentitasi dell' Alleanza Francese, e prolungandone la esecuzione con maligni raggiri, dispiacque tal cosa al Rè Carlo, e disgustollo a segno, ch' egli mostrossi risoluto d'intimare a' Greci e Eginardus in vi- la Guerra, e ne seguirono i principii, [e] invadendo li Francesi il Ducato ta Caroli Magni. di Benevento, che rimaneva in Italia sotto la protezione de' Greci, i quali Capitool IX.

HADRIA-NO. . Regine in annal.

ostarono con l'armi, ma indarno, essendo che [a] Fugati sunt Graci, & victores extiterunt Franci. A tal' esacerbamento politico di animi si aggiungeva il più forte della credenza ne' Francesi non intieramente conforme alle Decisioni del Concilio Niceno nel punto delle Imagini. Tutti li Padri Occidentali [b] Francesi convenivano per verità à condannare prafat 7. Occum. gl'Iconoclasti, ed à ricevere le Imagini; mà se ben' erano molti coloro, che Synodi ad 10. VIII. volevano anche honorarle, & adorarle, come que' dodici Vescovi della Francia, che sisottoscrissero al Concilio di Roma sotto Papa Stefano, trovavansituttavia non pochi, i quali per impedire la superstizione non potevano soffrire, ch'elleno sossero honorate, pretendendo, che servir dovessero solamente di ornamento, di memoria, e d'istruzione, fondandosi fopra l'Epistola altre volte [6] allegata di San Gregorio Magno à Sereno Ve- 111. à nobis citata scovo di Marsiglia. Altri non ispiegandosi, ò per non voler'essere intesi, ò per sub Gregor. II. to. non voler farsi intendere, sostenevano il mezzo fra quelli, che dishono-2.pag. 329. ravano le Imagini rigettandole, ò le honoravano più del dovere, senza dichiararsi, s'essi intendessero, che non si conserisse loro il culto di Latria, sol dovuto à Dio, à se volessero, che non si rendesse ad esse alcun'honore. Quindi succedeva, che siccome veniva rigettato il falso Concilio Greco tenuto in Costantinopoli sotto Copronimo, perch'egli si era gittato nella prima estremità, così parimente credevasi, che quello celebrato da Irene, e Costantino in Nicea havesse dato nell'altra, deserendo honori Divini alle Imagini. Onde frà i dispareri [d] di Stato, e di Religione i Francesi dita Bar. an. 794. insospettitisi de' Greci, con altissime querele havevano discreditato apprelso il Rè Carlo Magno il Concilio Niceno, di cui non havevasi allora, che una infedele Traslazione, la quale finalmente sù la pietra di scandalo di tutto questo affare. Poiche frà i Vescovi penitenti, che nella terza Sesfione implorarono misericordia ai Padri Niceni, uno sù Costantino di Costanza in Cipro, il quale in questo tenore porse al Concilio la sua abjura, [e] Suscipio, & amplector venerandas Imagines: adorationem autem, que e Idem anno 794. fit secundum Latriam, tantummodo superstantiali & vivifica Trinitati num. 37. conservo: mà la versione accennata infedele, che correva allora per le mani de' Latini, con gran disgrazia di quel Secolo ignorante della Lingua Greca, alterando in poche filiabe un punto eslenzialissimo di Fede, leggeva così, Qui Imaginibus Sanctorum, ita ut Deifica Trinitati servitium, aut adorationem non impenderet, Anathema judicetur. Dal che procedè generalmente in tutti li Prelati della Francia, che havevano dato fede à questa versione, non solamente avversione, mà eziandio horrore al Concilio Niceno, col supposto, che que' Padri havessero ricevuta una Confessione sacrilega di quel Vescovo Penitente, il quale ammesse adorazione di Latria, ficcome à Dio, così ancora alli Santi: onde i Francesi giudicando da questo fatto particolare errante, pariment' errante la definizione, e le risoluzioni di quel Concilio, haveano sofferto, che se ne facesse una consutazione, ch'è contenuta in quattro Libri, che vanno sotto nome di Libri rio di Carlo. Carolini, de' quali secondo l'opinione di alcuni [f] dicesi Autore Carlo f Nat. Alex Sac. 8. Magno, e secondo la sentenza di altri [g] qualch' Heretico Iconoclasta; g. Bellar de Concil. onde falsamente se ne attribuisce la composizione al Rè Carlo, perche il Rè sib.2.c.8. Carlo, terminato il Concilio di Francfort, trasmesseli à Papa Hadriano, da cui ne ricevè, come soggiungeremo, adequata risposta: contenevano questi Libri ottantasei Capi di accusa contro il secondo Concilio Niceno in termiHADRIA-NO.

Secolo VIII.

a Hincc. 20. apud Rar. an. cit. n. Al.

1 Avud Maimb.1. 4. Hift. Iconocl.

loc, cit.

.Bar. an 794. n 40.

c Can. II. Concil tat Bar.an. cit.nu. :6. & Maimb.loc.

Franc a. 794 n.5.

3. c. 9. col. 639. h Bur. an. cit.

i Baron.anno 794. пит. 35.

tino Pogonate. 1 Bar.an. 802. n. 14.

un Ibid. num. 15. in fine . B I. Cor. II.

termini così ingiuriofi, & atroci, che ben dal folo loro fenfo comprender potevasi, quanto lontano fosse l'animo pio di quel Principe dall' esserne Autore. Hincmaro [a] Arcivescovo di Rems attesta haverli ritrovati, e letti nel Real Palazzo di Parigi, quando egli giovane dimorava colà al fervizio della Corte; ma quindi poscia ò smarriti, ò celati, restarono nella oscurità [b] fino all' anno 1549, quando havendoli rinvenuti un celebre Luterano in un' antico Manoscritto, li pose di nuovo alia luce con una prefazione sotto nome di Eli Filii, nella quale horribilment' egli declama contro il culto delle Imagini. Con tal finistro concetto dunque del Niceno entrarono i Padrinel Concilio di Francfort, e nella inquifizione della di lui validità. Onde non sù cosa molto difficile doppo quattr' anni di cotale c Apud eundem impressione (essendo se clare) che quattr'anni avanti a questo Concilio di Francfort furono publicati li libri Carolini) che ne succedesse quella riprovad Hos vide and zione, quale attestano molti d antichi, e dotti scrittori, registrarsi nella prefazione de' medesimi libri Carolini, quando il Rè Carlo li mandò poi à Papa Hadriano con queste parole, [e] Allata est in medium quastio de no-Franc. quem rec - pa Gracorum Synodo, quam de adorandes Imaginibus Constantinopoli fecerant, in qua scriptum babebatur, ut qui Imaginibus Sanctorum, ita ut Deifica Trinitati servitium, aut adorationem non impenderet, anathema indicaretur . Qui supra Sanctissimi Patres nostri omnimodis adorationem , & servitutem eis impendere renuentes, contempserunt, atque consentientes condemf Batragl. Concil. narunt. Così il Canone primo, ò come [f] altri vogliono, secondo del Concilio Francfordiense. Reclamarono fortemente li Legati Apog Magdeburg.cent. stolici, come attestano [g] limedesimi Heretici Iconoclastici moderni, con il motivo delle istruzzioni, ch' essi havevano dal Papa; [b] ma invano: esfendo che ò la prevenzione della passione, ò l'impressione concepita, che il Concilio Niceno approvasse il culto di Latria verso le Imagini de' Santi, ò l'ignoranza dique' tempi fiì sì grande, che que' Padri ò non vollero, ò non seppero rinvenire, & appigliarsi al vero senso dell' Originale Greco, che veramente allora in Occidente ò non vi era, ò se vi era, non s' intendeva, mà potevasi ò rintracciare, ò sinceramente traslatare anche con dispendio di tempo in una materia così confiderabile, & in un' affare cotanto premuroso; e che l'oscitanza di que Padri sosse inescusabile, l'attesta [1] il Baronio, e rendesi chiara da questo istesso, che per non mandare à prendere i Messali, e i Registri della Chiesa di Toledo, eglino non dubitarono, come sopra habbiamo veduto, di condannare S. Ildefonso come complice con Elipando, e Felice nell'afferzione pretesa della Heresia Nestoriana. k Veditale tera di Qual' immensa trascuraggine da noi [k] spesso considerata non può riferirsi raja Aguin. all ad altra cagione, che alla crassa Minerva di quel Secolo, e di que' tempi precisamente, de' quali disse un' Eminente Autore, [1] Plurimum Carolo debet hoc saculum, quod bonas litteras penitus collapsas restituit. Eò namque profundi mersi erant, ut si quis nobilioris ingenii vellet addiscere, Magistrum non inveniret, qui doceret. Carolus Magnus autem effecit, ut scientia obrutæ ignorantia sargerent: e [m] più sotto, Ut mirum non sit, si eo tempore, qui doctiores effe viderentur, indem juxta [n] Apostolum, infirmi, & imbecilles extiterint, & dormierint caco ignorantia somno, ut non fuerint ullatenus assecuti, que de sacris Imaginibus Nicenum Oecumenicum Concilium statuiset, & Romana Ecclesia comprobaset. Anzi eglino non solamente non penetrarono il sentimento vero di quel Concilio, mà nella formazione dell'al-

dell' allegato Canone, supposero quel Concilio celebrato in Costantinopoli, e non in Nicea; e quando pure vera fosse la Confessione accennata del Vescovo di Costanza, la riguardarono come sentenza diffinitiva del Concilio, e non, come stata in verità sarebbe, una enunciativa semplice di un Vescovo particolare. Quali cose tutte come erranti in facto, rendono degni di scusa in jure que' Padri, mentre di essi dir si può, e si deve con ogni tondamento di ragione, ch' eglino condannassero il Concilio Niceno come rappresentato à loro in quella versione, ch' era degna di condanna, e che perciò il loro Concilio di Francfort rimanga ai Posteri sotto quella censura, che gli tù data dall' Eminente [ a ] Controverfista del Secolo trascorso, cioè a card, Bellarm.i. Concilium Francfordiense partim confirmatum fuise ab Hadriano Primo, i.deConc. & Eccl.
partim reprobatum: confirmatum in ea parte, qua definit, Christum non Hadr. sub Addiesse adoptivum Dei Filium; reprobatum, dum ex errore septimam Syno- tione Andr. Victodum damnat. Mà condannollo Hadriano con una immensa cautela per li motivi, e cause, che soggiungiamo. Haveva Carlo Magno inviato al Papa per Anghilberto Abate di San Procherio gli accennati Libri Carolini, che per contener Capitoli contro il Concilio Niceno, furono detti con altro nome Capitolario di Carlo Magno: nel fine de'quali aggiunse il Rè un Capitolo di suo proprio motivo, coherente al sentimento de' Padri di Francfort in questo tenore, [b] Ultimum Capitulum est, ut sciat Domnus b Apud Bar, aura Apostolicus, & Pater noster, & cuntta simul Romanorum Ecclesia, ut secun- 794 num. 46. dum quod continet epistola Beatissimi Gregorii, quam ad Serenum Massiliensem Episcopum direxit, permittimus Imagines Sanctorum, quicunque eas formare voluerint tam in Ecclesia, quam qua extra Ecclesiam propter amorem Dei, & Sanctorum ejus; adorare verò eas, nequaquam cogimus, qui noluerint; frangere vel destruere eas, si quis voluerit, non permittimus Et quia sensum Santtissimi Gregorii sequi in hac epistola universalem Catholicam Ecclesiam Deo placitam, indubitanter liberè profitemur. Ricevè il Papa questi Capitoli con dimostrazione di due differenti passioni, una di horrore, l'altra di compiacimento; e come ch'egli era dottissimo, stese subito una lunga confutazione contro tutti gli esposti Capi, dimostrando [c] c Epist. Hadr, at chiaramente, quanto lungi fosse stato il Concilio Niceno dall'approvare Carol. Mag., l'adorazione di Latria verso le Imagini, supposta da i Padri di Francsort, mentre l'oculare ispezione della definizione di Fede stabilita da' Padri Niceni rendeva temerario, e fallo chiunque afferisse il contrario; e circa la Confessione fallace di quel Vescovo di Cipro, doversi questa considerare, come fatta da un particolare; e perciò egli foggiungeva, che in questasua confutazione non pretendeva sostener ciò, che detto havesse ogni Vescovo particolare nell'Assemblea di Nicea, mà solamente seguire l'antica tradizione della Chiesa, e la dottrina de'suoi Predecessori. Consutati li Capitoli con evidentissime ragioni, scese Hadriano à laudar quell'ultimo, che noi habbiamo di sopra accennato, e che solo sù dettatura, & opera del Rè Carlo, [d] Hoc sacrum, & venerandum Capitulum, dice, multum d Ibidem, distat à totis supradictis Capitulis: & ideireò eum agnovimus vestræ à Deo servata, Orthodoxaque regalis excellentia esse proprium in eo, ubi recta Fidei plena penitus confessa est, sensum Sanctissimi Gregorii sequi; e qui a lungo dimostra la credenza Cattolica di San Gregorio Papa sopra il culto delle Imagini, quale chi siegue, non può conseguentemente contrariare alla dottrina de' Padri di Nicea: e perche il Concilio di Francfort dichiaravasi Tomo II.

Secolo VIII. HADRIA-

NO.

di attenersi, e seguitare il sentimento di S. Gregorio in questo particolare s perciò senza riflettere, ò considerare più minutamente altre particolarità. Hadriano n'esalta la Fede, chiamando il Capitolo accennato del Rè Carlo, Sacro, e Venerando. Che Hadriano poi nulla toccasse quelle parole, che parevano contrarie al culto delle Imagini, espresse nel Capitolo di Carlo, Adorare verò eas nequaquam cogimus, qui noluerint, provenne da una soprafina, e santa prudenza, che in quella contingenza di cose, e tempi persuaselo à tollerare un fatto, che non era nè un punto sondamentale di Fede, nè una malizia provata di chì afferivalo; effendo che i Padri di Francfort condannarono gl'Iconoclasti, che distruggevano le Imagini, & i temerarii, che adoravanle con culto di Latria, e sol riprovarono il Concilio Niceno in quella maschera, in cui egli era loro apparso nella versione salsa, a Bar.an. 794. n. 52. che di sopra habbiamo recitata. [a] Ratio id temporis postulabat, dice il Baronio di Hadriano, ne cogendo scisma aliquod conflaretur; cumejus sententia essent Viri, qui scientia in boc rudi saculo eminere viderentur. Videbat enim prudentissimus Pontisex, eos nondum veritatis ejus esse capaces; & in difesa di un tanto Pontefice divinamente egli soggiunge, Verum ipse Hadrianus oblique verba illa reprehendit, dum laudat Sancti Gregorii Papa sententiam, ex qua colligeretur, imagines quidem non esse adorandas, quasi eædem esent dii quidam, sed tantum esse venerandas ob relationem, quam habent ad Christum, & Sanctos, quos effigie reprasentant; & ideò caute Hadrianus non laudat omnia, que habentur in ultimo Capitulo Epistole Caroli, sed ea solum, qua pertinent ad sententiam Sancti Gregorii, quam recipi tum à Carolo, tum ab adversariis (ut profitebantur) Synodi Nicana videbat. Sic enim loquitur Hadrianus: Et idcircò eum agnovimus, vestræ à Deo servata, Orthodoxaque regalis excellentia esse proprium, in eo ubi recta Fidei plenè penitus confessa est', sensum Sanctissimi Gregorii equi. Visum est autem Summo Pontifici ad tempus dissimulare in eo, ut iidem non cogerentur Sacras Imagines, quas habere solerent, adorare, eò quòd sic errantes nondum inter hereticos erant annumerati sicut Iconoclasta, sed tolerabantur, quandiu divina gratia lumine illustrarentur, quod postea factum est. Come noi b Vedjil Panaif. di ancora [b] à fuo luogo foggiungeremo.

Papa Engenio II. in quelto 2. como . & Avent, in Hijt. Bosorum . 794. Rar. loc.cit. 6 116.2. 6.8.

Roz. tomo.

e Vafquez disput.

Così descrivono il corso di questo Concilio, frà gli Scrittori cento, e Amoinus anno e più anni posteriori al Concilio, [c] Amoino, Reginone, l'Abate Ur-593. Rheg. ann. 792. spergense, Adone, & Aventino, e fra i Moderni [d] Genebrardo, il Ba-& Ado in Chron. ronio, e'l Bellarmino. Ma al contrario, come offerva il Vasquez, [e] quei contemporanei, ò quasi contemporanei alla celebrazione del Concilio, d Genebrar, anno Giona Aurelianense, Paolo Diacono, Eginade, & Hadriano nel rescrit-Bellarm, 4- Concil. to delle Imagini contragl' Iconoclasti, nessuna menzione fanno dell'abbaglio preso da i Padri Francfordiensi: anzi di più, nè pur l'istesso Claudio di [f] Torino, che disseminò per le Provincie confinanti alle Alpila sua f Vedi il Pontif. di Iconomachia, pochi anni doppo questo Concilio, non mai allegò à suo favore l'autorità del Sinodo Francfordiense, che molto avvantaggiar poteva le sue pretese ragioni. Onde ci giova credere, che dal compositore de' Libri Carolini, il quale certamente non potè altri essere, che un' ostinato Heretico Iconoclasta, provenisse l'adulterazione di quegli atti, e la mentovata condanna del Niceno secondo; dal qual fonte bevendo Hincmaro il medesimo errore, allor quando egli giovanetto s'incontrò à leggere quei Libri nella Corte di Parigi, ne tramandasse ai Posteri il contes

nuto,

nuto, edingannato propagasse il suo inganno frà la universalità de' Scrittori, che lo seguirono. Certamente l'accuratissimo [a] Surio, il dottissi- a Lauren, Surius mo [b] Labbe, li Padri [c] del Sinodo Senonense, e tutta quella [d] lunga in admonit. ad Leserie di Scrittori diligentemente annotata da Raimondo Cardinal Capisuc- dorem de Synod. co, non solamente pretermettono l'asserta condanna del Concilio Niceno part. I. Concil. fecondo feguita nel Francfordiense, mà con termini del tutto contrarii h Labbe in sua Syattestano confermato nel Francfordiense il Decreto Nicero e l'accompandiense il descripto e l'accompandiense i attestano confermato nel Francsordiense il Decreto Niceno, & incontro-794. vertibilmente provano la perversione satta di quegli atti per opera dell' al- d'Apud Card. Raylegato Autore de'Libri Carolini. Ed in vero, come mai presenti li Le-mund. Capisuccum. gati di quel medesimo Pontesice, sotto il quale su celebrato il Concilio de Concil. Francs. Niceno fecondo, ed esecrata l'empietà degl' Iconoclasti con tanto applauso di tutto il Christianesimo, potè da' Padri di Francsort ò ignorarsi il vero senso del Niceno cotanto publicato pe'l Mondo nella nuova erezione, che si fece delle Imagini esposte alla venerazione de' Fedeli, ò da essi esecrarsi una così venerata Assemblea, com' errante in un punto cotanto ventilato, defiderato, & approvato da tutto il Christianesimo? Forse una cosa si sece in Nicea, e un'altra ne su rapportata à Roma, e da Roma trasmessa a Francfort? Forse così poco premeva à un Pontesice zelantissimo, qual su Hadriano, un tanto negozio, che colà à que' Padri mandasse un fascio di carte apocrife di Sinodo Municipale, e non esemplari authentici di un Concilio Generale Ecumenico, convocato doppo una così horribile persecuzione, e doppo tanti affanni di tanti Pontefici Romani, e doppo tanta sovversione di tutti li Fedeli? Può mai cadere in dubio ad un huomo, che ha senno in testa, che Hadriano non sciegliesse per Legati à Francfort li più accreditati, zelanti, e dotti Soggetti del Clero Romano? Esecosiè, come questi, che ne venivano da Roma, dove si fecero feste di gioje per la seguita Decisione Nicena à savore del culto delle Sacre Imagini, ch' erano stati spettacolo, e spettatori del selice successo, e che tutti pieni di divota ambizione di far pienamente ricevere in Occidente le sante risoluzioni dell' Oriente, si erano colà portati bene informati, e meglio persuasi di quanto desideravasi dal Papa, dal Christianesimo, e dal Mondo, poterono così perdersi di cuore, & avvilirsi di lingua, che nè pure un sospiro tramandassero, nè pure un fiato facessero, contro chi così francamente, così leggiermente, e così maliziofamente investiva la riputazione di un Papa, la gloria di un Concilio, e la Decisione di tutto il Christianesimo? Chi vago sia di scuoprire al fondo cotal verità, legga l'allegato Eminentissimo Capisucco, che à lungo rapporta tutti originalmente li passi de i menzionati Autori contemporanei a questo Concilio, Giona Aurelianense, Paolo Diacono, Eginade, & Hadriano; e quindi concludentemente deduca, che maggior fede certamente fi meritano gli Scrittori, che possono dirsi quasi intervenuti a i successi, ch'eglino riferiscono, che que'lontani dall'età degli avvenimenti riferiti, i quali tanto più sono sottoposti all'inganno, quanto più facilmente s'inganna nella relazione de' fatti, chi li racconta uditi, di quello che li attesta veduti.

Comunque si andasse il fatto, certa cosa si è, che tutto ridondò in gloria del Pontefice Hadriano; poiche ò seguisse in Francsort la condanna del Niceno, ò la conferma, egli su degnissimo di lode, ò per haver delusa l'offesa, ò afficurata la difesa. Onde dir si può, che questi

452

Secolo VIII.

a Anno 795.

due Concilii di Nicea, e di Francfort siano state le due grandi opere di Papa Hadriano, il quale doppo di haverli concordati tutti e due con tanta prudenza per bene della publica pace, [a] andò à godere nel Cielo la ricompensa delle sue gloriose fatiche, che l'hanno renduto un de' più celebri Pontesici, che con il loro merito habbiano illustrata la Santa Sede. Ond' egli regnò con gloria, e selicità poco meno di ventiquattro anni, lasciando doppo di sè memorie così cospicue in ornamenti di Chiese, e in abbellimento di Roma, che l'antica non haverebbe potuto aspettare magnificenza maggiore da' suoi Imperadori; e la di cui sola dinumerazione, che ne sà Anastasio, sorprende, & abbaglia gli spiriti oppressi di sbigottimento per la sola idea di tante maraviglie.

Fine del Secolo Ottavo.



# NONO SECOLO

CONTIENE

# LI PONTIFICATI

DI

Leone III., Stefano V., Paschale, Eugenio II., Valentino, Gregorio IV., Sergio II., Leone IV., Benedetto III., Niccolò il Grande, Hadriano III., Giovanni VIII., Marino, Hadriano III., Stefano VI., Formoso, e Stefano VII., sin' all' anno 900.

E

L'HERESIA, E SCISMA

di Fozio.



Firmissimè tene, & nullatenus dubites, quemlibet Hareticum, sive Schismaticum in Nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti baptizatum, si Catholica Ecclesia non fuerit aggregatus, quantascunque eleemosynas fecerit, & pro Christi nomine etiam sanguinem fuderit, nullatenus possessimi, sullatenus pos



## SECOLO NONO.

### CAPITOLOI

Leone Terzo Romano, creato Pontefice li 26. Decembre 795.

Successione all'Imperio, ree qualità, e morte di Niceforo. Michele Curopalata Imperadore, e suoi Bandi, e pene contro gli Heretici Iconoclasti, e Manichei. Assunzione all' Imperio di Leone Armeno. Sua perversione per opera, e fraude di due Hebrei. Sue prattiche fraudolenti à favore degl' Iconoclasti. Celebre Congresso di Vesovi Cattolici, e di Vescovi Heretici. Zelo ammirabile di San Theodoro Studita. Persecuzione contro i Cattolici. Traslazione dell' Imperio nella Persona di Carlo Magno.



L primo oggetto di contradizione, che si affacciò al zelo invitto del Pontefice Leone Terzo, siì il menzionato Felice Urgelitano, che pertinace [ a ] nella Heresia professata tornò al vomito dop- a Vediil Pontif. di lo la seguita abjura nel Concilio di Francsort, e Hadriano in quiin quello di Aquisgrana, dove su convinto con lunga disputa dal dotto Alcuino. Havevalo Alcui-

no Abate di San Martino della Città di Tours con Ricaduta di Feli-Christiana, e forte prontezza acremente ripigliato con sette libri, ceUrgel tano. che contro lui scrisse, e con altri quattro contro Elipando, quanto lungi andasse la loro asserzione da quella della Chiesa, e quanto miseramente eglino errassero nella Confessione della Fede. Mà refrattario Felice alla palesata verità, dispreggiando gli Scritti, e lo Scrittore, diè [b] motivo à Leone di citarlo à Roma, e ò di convincerlo avanti quella medesima Chiesa, la cui sana dottrina egl' impugnava, ò di anathematizzarlo con tanto più strepitosa, e publica condanna, quanto più maeltosa, e venerabile si è la Sede Romana sopra le altre. Intimò dunque il Pontefice un Sinodo in Roma, in cui concorsero cinquantasette Vescovi, e moltissimi Ecclefialtici d'inferior condizione, e grado, i quali prima con gli argomenti convinsero l' Heretico, e poi riceverono da lui in piena Af-

LEONE III.

Secolo IX.

con sa ritrattazione, che fece della sua Heresia nel tenore, che sie-

trattazione.

a side in Chron.

L fua morte .

dun, in initio Libri

contra Felicem.

gue, e che poi registrò il sopranominato Alcuino nel suo primo Libro contro Elipando, Prasente Leone Apostolico, & cum eo cateri E sua nuovarie Episcopi numero 57. residentes, & plerique Presbyteri, ac Diaconi cum eis in Domo Beatissimi Petri Apostoli: per quorum omnium auctoritatem istas jam dictas sententias nostras, non qualibet (ut dictum est) violentia, sed ratione veritatis, ut oportuit, excluserunt. Quorum auctoritate veritatis, & totius Ecclesia universalis consensu convicti, & ad universalem Ecclesiam, Deo favente, ex toto corde nostro reversi sumus, non qualibet simulatione, seu velamine falsitatis, sieut dudum, quod Deus scit: sed ut dixi, vera cordis credulitate, & oris professione. Quod ctiam in conspectu multorum Sacerdotum, & Monachorum professi sumus, panitudinem gerentes de pristino errore, & sacramento, quod pro hac intentione olim pravaricatus sum: profitentes non deinceps, adoptionem carnis in Filio Dei, sive nuncupationem in humanitate, nullo modo credere, vel pradicare, sed, secundum quod dogmatibus Sanctorum Patrum informamur, eundem Dominum nostrum Jesum Christum in utraque Natura, Deitatis videlicet, & humanitatis, proprium, ac verum Filium profitentes, Unigenitum videlicet Patris, unicum Filium ejus, salvas tamen utriusque Natura proprietates. Così egli, mà con dubia fama di sincera penitenza. [ a ] Felix Urgelitanus Episcopus, dice Adone, hareticus deprehensus, adoptivum, non proprium Filium Dei Dominum nostrum Jesum Christum dogmatizans: qui ad præsentiam Hadriani Pontificis Romani deductus, haresim verbis solummodò abdicavit. Synodus iterum facta contra supradictam haresim in Francosurt, Legatis Sedis Apostolica prasidentibus, Theophilacto, & Stefano Episcopis: & auctoritate Sanctorum Patrum convictus, & damnatus est iterum Felix cum errore suo, perpetuoque exilio apud Lugdunum relegatus est. Quem ferunt in b Agobard. Lugeodem ipso suo errore mortuum. E piu diffusamente [b] Agobardo, Post obitum Felicis illius, qui fuerat quondam Episcopus in Sede Urgelitana, inventa est à nobis quadam schedula ab eo edita sub specie interrogationis, & responsionis, quam cum legentes consideraremus, inspeximus hominem diligenter, & fraudolenter instaurasse, quantum in se fuit, omnem pravitatem dogmatissui, in qua dudum suerat detectus, & convictus, & propter quam ab honore Episcopatus depositus. Qui licet aliqua verba, que prius imprudenter efferebat, postea suppreserit, aliqua tamen nunc addidit, qua tunc reticuit. Quam schedulam ego, ut potui, juxta veritatem Fidei cum reprehendissem, vel reprehendendam publicassem, quidam ex Fratribus, ut comperi, indignè

ponere nitantur.

c Theoph in annal.

Niceforo Impera qualità.

Mà dall'Occidente tornisi in Oriente per veder quella Chiesa in nuovo pericolo di rovinare nelle diffenzioni trà la Imperadrice Irene, e Cortantino suo figliuolo, l'uno [c] fatto acciecare dalla Maure, per il qual tormento eglimorì, l'altra sbalzata dal Trono da Niceforo gran Canceiliere della Corte, cheusurpato l'Imperio, fini di precipitare gl'interessi della dore, e sue ree Religione. Poiche huomo egli era, che nec credebat Deum, nec credebat Deo, nec credebat in Deum; qualita, che ponderate dall' Angelico

tulerunt; & non perversitate animi, ut puto, sed simplicitate ingenii arbitrati sunt, me non id fecisse zelo fidei, sed zelo invidentia; sicut moris est eorum, qui inanis gloria cupidi, ideircò bonis detrectant, ut se illis super-

S. Tom-

Capitolo I.

[a] S.Tommaso, rendono l'huomo senza sede, & Atheista. Etale appunto a S. Toom, 2. 2. 7. fù Niceforo: se si riguarda alle parole, professore della Fede Cattolica; mà se à isatti, non si sà, [b] se Iconoclasta, se Manicheo, se Atheo, mentre à i primi restitui la libertà della professione della loro Setta, de'secondi, dice Theosane, [b] Amicus ferventissimus crat, responsis eorum semper, & immolationibus congratulatus, e de terzi tanto temerario seguace, ch'egli burlavasi apertamente degli Evangelii, e di Dio, saccheggiando Chiese, profanando Ecclesiastici, sin'à costringerli à servire à i suoi ufficiali in qualità difervi, dishonorando il nome, e la fede dell'Imperio Romano con abominevolissimi sacrilegii. [c] Militares Principes, soggiunge di lui Pallegato Theofane, more servorum uti Episcopis, & inferioris Ordinis Clericis justi. Adituris Episcopia, & Monasteria tributum imposuit persolpendum. Aurea, & argentea Ecclesia pasa improbabat, eademque licet sacrata pro communibus habebat, illud Judæ de unquento exhibito Domino usurpans. Ouindi avvenne, che dimostrandogli un suo considente l'esorbitanza dell' estorsioni, e il dispregio del culto di Dio, rispondessegli freddamente, Che E Morte. bavendogli Dio indurato il cuore, come à Faraone, eso non poteva non operare tali cose. E bene in verità egli peri come Faraone nel suo peccato, essendo che fii [d] nella propria tenda ammazzato da Crummo Rè de Bulgari, d'Idemibid. avanti che havesse tempo di ravvedersi, con horrendo spettacolo a tutti li Posteri, à iquali Crummo lasciò del dilui cranio una tazza per sollazzarsi ne'convitti, in obbrobrio della di lui memoria, e in deteffazione de'fatti. [e] Caput Nicephori Crummus recisum suspendit diebus multis in ligno in often. e Idemibid. tationem ad se venientium Nationum, & confusionem omnium nostrum. Post bæc autem accipiens illud, & denudans, argentoque forinsecus induens, ac bibere in illo Sclavinorum Principes fecit gloriatus.

Mà il male, che apportò Niceforo alla Religione, fù in gran parte ricompensato dal bene, che recò alla Chiesa Michele Curopolata, Suocero Imperio di Midel defunto, che fù acclamato Imperadore, il quale havea tutte le virtù, e tutte le perfezioni contrarie alli vizii dell'antecessore, humano, liberale, Religioso, esopra tutto purissimo Cattolico; onde subito egli secela professione di fede in conformità dellisette Concilii Ecumenici, sottoscrivendola con promessa di mantenere sempre intatta la venerazione, e'l culto delle Imagini. Il Patriarca [f] Niceforo, ch' era succeduto à Ta- streoph in annal. rasio, ne scrisse con termini di santissimo gaudio à Papa Leone Terzo, che ne gode parimente con dimostrazioni vivissime di contentezza. Applicossi E sue applicaziodunque con grande ardore il nuovo Cesare à sar risiorire la Fede Cattolica noclassi. in Oriente, e primieramente per raffrenare l'insolenza degl'Iconoclasti, egli procede conseverissimi castighi, sin [g] con far recidere la lingua à un falso g Idemibid. Eremita, che haveva havuto ardimento di oltraggiare una Imagine della Santissima Vergine; relegando il compagno di lui, che mostrò pentimento del fallo, in un Monasterio, per terminare quivi la vita in conti- E coneroi Maninuo digiuno. Mà fu piu sensibile, e più strepitoso il risentimento di Michele chei. contro i Paoliciani, Attingani, e Corbeani, che sotto Sergioloro capo infeltavano, & infettavano la Frigia, ela Licaonia con la dottrina velenosa de'Manichei. Feceli egli tutti morire, condannandoli con espresso Bando al taglio della testa, per purgare il Mondo datalpeste di Heresia: [ h ] hTheoph.in annal. Multo sanè divino zelo Imperator piissimus motus contra Manichæos, qui i Sic ditti à Paulo nune [i] Pauliciam dicuntur, & Attinganos in Phrygia, & Lycaonia degen- corner Luce.

bTheoph in annal.

c Idem ividem.

Successione all' chele Curopalata

LEONE III.

Secolo IX

a Lucas Siculus apud Bar. an. 812.

tes capitalem animadversionem Nicephori Sanctissimi Patriarcha, & aliorum piorum pradicamento promulgavit. Così di tal Bando Theofane, nobile Historico, etestimonio di que'tempi; e più espressamente un'altro [a] grave Autore, Videns ergo Michael Pater piissimus Imperator, & qui post eum Regnum tenuit Leo, variis & indignis modis infectari ab Hæresi Christianos, missis in omnes Romani Orbis partes litteris, omnes nefaria Secta participes necari jußerunt. Quare ut in Armeniam perlatum est regium edictum ad Thomam Episcopum Neocasarea, & Paracordacem perfectum, occidebantur regiojusu quotquot morte digni ex istis duces reperiebantur. Repressa in tal guisa la Heresia dal ferro, e dal timore, la Fede, e la Pieta cominciò da per tutto à risorgere, se strano accidente non l'havesse di nuovo suppressa con terribilissimi fuccessi. Questo sula deposizione di Michiele, el'assunzione all'Imperio di Deposizione di Leone Armeno, che imitando nel nome, e nella empietà l'Isaurico, abolì le Imagini, e ridusse nel primiero stato di desolazione quelle Chiese. Era Mi-

Michele, e & af funzione al 'Imperio di Leone chele quanto divoto di animo, tanto timido di natura, e perciò così inclinato Armeno.

d Cedren in Compend.

& Cedren. ibidem.

Crudeltà di Leone contro li Figli di Michele .

eziandio alla quiete, così lontano da ogni moto di agitazione, e cotanto b Cedr. in Compen. grande mimico della effusione dell'humano sangue, che si solito dire, [b]

Eser'eso pronto più tosto di cedere ad altri l'Imperio, quam guttam unam Chri-Theophin annal. stiani sanguinis susam cernere. Hor successe, che ò per caso, come e riferisce Theofane, ò per tradimento, e malizia di Leone Armeno, che comandava le Truppe di Oriente, [d] come attesta Cedreno, ricevendo Micheleuna notabilissima sconfitta da Crummo Rè de'Bulgari, e venendo nel medesimo tempo da'Traditori acclamato Leone all'Imperio, egli firitiraffe spontaneamente dalla Corte nel Monasterio della Madonna del Faro, lasciando fenza contrasto il diadema in capo, e'l governo in mano à Leone, che divorò in un'istante la plebe di Dio, e manomesse la grimevolmente lo stato riforto della Religione. E bene previddene il Santo Patriarca Niceforo gli eventi, essendo che quo tempore diadema capiti ejus imposuit, [e] visum sibi fuerat spinis, actribulis manum compungi, idque omen malorum, qua postea

> Stabilitosi Leonenell'imperio si rivesti di tutta la serocia, che haveva dianzi ò diffimulata, ò fuppressa, e per primo barbaro oggetto della sua inhumanità scelle l'innocente Michele, estrahendolo con la Moglie da quel Monasterio, ove egli si era ritirato, asportandolo quindi relegato nell'Isola lontanissima del Principe insieme con Theosilato, e Ignazio suoi figliuoli, quali egli fece prima castrare, per inhabilitarli alla successione dell'Imperio. Quindi tutta sua cura pose in ristabilire l'Heresia degl'Iconoclasti nel medefimo stato, m cui ella su fotto l'Imperio di Leone Isaurico, che ei si propose csattamente d'imitare. Ma per rappresentare distintamente, quali sossero la cagione, la condotta, l'esecuzione, il progresso, il seguito di tal disegno, conviene da più alti principa indagarne l'origine, per profeguirne accuratamente il racconto. [f]

essent eventura, interpretatus fuerat.

f Cear in Leone ; & alis .

Quando Niceforo invase l'Imperio, Bardanes, ch'era Generale delle Truppe di Oriente, richiese ad un divoto Solitario, samoso in que contorni rella predizione delle cose suture, s'esso una volta potesse aspirare al Trono, con prospera riuscita del successo. Non a Voi, rispose l'Eremita, mà à quel Soldato, che vi siegue (ed accennollo col dito, ) hà destinato Dio l'Imperio. Era questo Soldato Leone, il quale doppo molti anni vedendo avverata la Profezia, grato di un tanto prognostico, mandò al Solitario ricchilCapitolo I.

ricchiffimi doni, & ampliffime efibizioni, [a] Mal'Inviato havendo trovato a Cedr. in Legne morto l'Eremita, offeri il donativo à Sabbazio, ch'era succeduto al desun- Detti, e fatti di to nella heredità della Cella, e nella professione di Profeta, mà non già nel-la schiettezza della coscienza, e nella purità della Fede; poiche superbissimo retico. di spiriti amulabatur Divinitatem, come in somigliante proposito scrisse Tertulliano, dum furabatur divinationem, [b] sceleratissimo di costumi, amicissi- b Tertul. de pramo de'Manichei, e perciò tutto dedito alle magie, & agl'incanti, e sopra tut-scrip.c.40. to ostinatissimo Iconoclasta, co'quali in altri tempi haveva fatta fazione, con rendersi eziandio guida, e capo de'sediziosi, eribelli. Questi non così tosto vidde l'offerta, e riconobbe dalla presenza del messo la maesta di quello, che la mandava, che bruscamente rispose con atto affettato da Profeta, e da Santo, ch'esso non ricepeva doni da un'Imperadore Idolatra: anziche, soggiunse, se Leone non muterà fede con distruggere gl'Idoli, sbalzerallo Dio dal Trono in brevissimo tempo, e con funestissimo esempio. Leone dubitando, che la Profezia del maestro desunto non potes'essere mallevadrice di quella del discepolo vivente, cominciò à porgerli tal credenza, qual'è solito nel principio render l'huomo incerto, e sospeso, mà che ben tofto ella divenne in lui stabile, e risoluta per la impostura d'un'altro Iconoclasta, non meno empia, e fraudolente, che la prima. Essendo che Leone nella dubbiezza del difegno, incautamente scuopri la sua agitazione interna ad untal Theodoto Melisseno, che sotto l'Imperio del buon Michele Altroinganno di haveva ceduto al tempo, e che benche fosse Iconoclasta antico, simulata- un Correggiano mente allora faceva professione della Fede Cattolica per accommodarsi, secondo il costume, al genio della corte, & alla Religione del Principe. Questi riconosciutosi aggraziato della confidenza di Cesare, con doppia malizia esaggerò à Leone la gravezza della materia, da cui dipendeva il più importante affare dell' Imperio, qual'era quello di mutare la Fede, lampade de popoli, e fondamento della publica quiete ; però non stimarsi esso habile à configliare sua Maestà sopra un punto così delicato al governo, e così necessario alla salute : ritrovarsi bensì in un Monasterio di Costantinopoli un Religioso di eminente santità, dotato da Dio di lumistraordinarii di profezia, al quale potrebb'egli portarsi in habito sconosciuto, acciò la Maestà de paludamenti Imperiali non abbagliasse la libertà del consigliere. Piacque à Leone il ripiego, e promette l'istessa sera di eseguirlo. Ma su più sollecito Theodoto, che cauto Leone: conciosiacosache prevenendo quegli l'arrivo Nuovo inganno di un'altro Heredi Cefare, prontamente informò il falso Monaco di tutta la serie del concertato, e della persona, ch'ei doveva sostenere nella rappresentazione di quella comedia, nella quale l'Imperadore andava à servir di giuoco à due impostori. E'l giuoco cominciò con una stupenda serietà, poiche alla comparsa di Leone, con tutto ch'esso nascondesse la sua Imperial presenza lotto un rustico manto, subito rimase immobile, & in atto di estasi il Monaco Iconoclasta, e quindi doppo breve tempo, quasi ritornando dal Cielo, rivoltossi a Leone, e riguardollo fissamente con un dolce sorriso, che dava ad intendere, non essere facile, come Cesare s'imaginava, il sorprendere un huomo diretto, & istrutto dallo Spirito di Dio, [c] Non rette, inquit, c ced ibidem. abs te factumest, ò Imperator, quòd nos privato habitu decepisti, intus occultans tuam personam. Sed quanquam tu hoc agis, tamen gratia divini Spivitus non diutius est passa à te falli. Leone lontanissimo dal sospettar frode in un fatto così fincero, e secreto, fii talmente sorpreso da queste parole,

460

che non dubitando punto della fantità di quell'indegnissimo Monaco, gli scuopri pienamente tutto il suo cuore, e la dissicoltà, ch' esso haveva sopra il culto delle Imagini, promettendogli di ricevere come oracolo, quanto egli gli haverebbe suggerito, e d'impiegare tutta la sua potenza per farlo ben tosto ancora eseguire. Alloral'Impostore con aria di Proseta così parlogli, Che se non caminasse sopra le orme di quello, di cui portava il nome, e che haveva esterminata l'Idolatria rovmando gl'Idoli, e le Imagini, perderebbe quanto prima l'Imperio, e la Vita; mà se seguitando il di lui esempio, ne imitasse il zelo, distruggendo le Imagini, che rendevano Idolatri li Christiani, Dio gli conservarebbel'uno, el'altra in una fioritissima prosperità. Ristettendo dunque Leone, che due Religiosi creduti da lui Santi, e Proseti, convenivano nella istessa sentenza, e vedendo di già computa una profezia nella sua persona, determinossi senza più esitare, e propose d'imitar Leone Isaurico in ogni rifoluzione, fino con far mutar nome a Simbates fuo Figlio, che volle farlo chiamare Costantino, come il Figlio dell'Isaurico. Così in lui ingannato dagl'ingannatori si adempì la sentenza di seneca, che disse [a] Multi mentiuntur, ut decipiant: multi, quia decepti sunt. Mi con quanti arteficii, con quante sottigliezze, tergiversando, e mutando continuamente forma, e figura questo nuovo Cesare si preparatse all'esecrando tradimento della Religione Cattolica contro le Sacre Imagini, conviene ordinatamente riferirne i successi, acciò si apprenda, con quanta ragione sosse Leone Armeno per la sua sempre varia, e persida malizia, da'Cattolici chiamato Camaleonte.

a Sen.lib.2. de ira cap. 29.

Fraudolenti Prattiche di Leone Armeno à favore degli Heretici.

b Anno 813.

c Theofhoin annal.

Primieramente dunque egli afficurossi di tutti quei, che conobbe fra Grandiproclivi alla Heresia, e de'quali si poteva compromettere seguito di Popolo, e partito pronto d'Iconoclasti. Era il popolo di Costantinopoli affezionatissimo alla memoria del Copronimo per la gran cura, che quell' Imperadore haveva havuto di mantenere l'abbondanza anche in copia per tutto il suo Imperio, e particolarmente nella Metropoli, cne in tempo del suo governo racchiudevanelle sue mura gran parte degli habitatori di turte le Provincie dell'Asia, e dell'Europa; onde dall'affetto della persona ne derivava in molti venerazione eziandio alla fede, ch'ei haveva professata circa il culto delle Imagini, & una cieca credenza a quanto di facrilego erafi stabilito nel suo Conciliabolo di Costantinopoli: Sicche alcuni [b] anni avanti l'Imperio di Leone successe un giorno, che mentre [c] il Patriarca implorava processionalmente col Clero soccorso da Dio contro le armi di Crummo Rè della Bulgaria, che con proffima armata minacciava di esterminar l'Imperio, e la Città di Costantinopoli, alcun'Iconoclasti trovarono modo di aprire le porte de cancelli del Tempio de Santi Apostoli, dov'erano li sepolcri degl'Imperadori, & inginocchiatisi avanti l' Avello del Copronimo, e quindi rilevandosi precipitolamente, si posero à gridare con tutta lena di voce Miracolo Miracolo; e dicevano, come rapiti fuor di sè stessi, che havevano veduto Costantino Copronimo uscire armato à cavallo dal suo sepolcro per andar'à combattere alla testa dell'Armata Imperiale que Barbari, ch'egli haveva tante volte debellati, e vinti in sua vita. Benche questo successo non fosse assistito da alcuna verisimilitudine, nè potess'essere più grossolanamente inventato, non mancò tuttavia di sollevare in un momento tutta la Città, con fare progressi assai grandi in pochissimo tempo negli spiriti di quegli, che ò lo credevano, ò lo volevano credere ò che

Capitolo I.

461 è che dubitavano almeno, se lo dovessero credere. Mà presto si repressa la temerarietà, e la credulità del Popolo con severissimi castighi, e cessò il tumulto, mà non già la passione, che ciascuno mostrava verso la memoria, e la credenza del Copronimo. Sicche sù facile, come avvenne, che cominciando Leone à dubitare della Fede Cattolica, e à proteggere secretamente i fautori dell'Herefia, riforgesse nella Plebe l'antico desiderio di ristabilire la fazione degl'Iconoclasti, che prevedevasi favorita dall'Imperadore, e dall'Imperadore eziandio coltivata con la libertà, che concesse, di poter parlare liberamente sopra il punto delle Imagini, come se tal materia non fosse giammai stata decisa da un Concilio tanto santo, e rinomato, come sù il secondo Niceno. Afficuratosi dunque Leone dell'animo, e dell'aura del popolo, e di parecchi grandi nella Corte, giudicò di effere in istato di fare un passo più ardito, che lo portò finalmente alla estremità dell'ultimo precipizio. Ciò fù, [a] che fece chiamare à se il Patriarca Ni- a Theosteristas in ceforo con tutti que'Vescovi, e Abati, che si ritrovavano in Costantino- Niceta aprid Sur. poli, affine disentire da essi le ragioni sopra la materia delle Imagini, al con- Congresso di Vefronto di quelle, che haverebbono allegate in un publico congretto molti fcovi Entolici, e Iconoclasti, ch'ei appostatamente riteneva nel suo Palazzo. Commosse nel grandemente e il Patriarca, e tutti li Cattolici un tale inopinato comando, per cui non solamente essi si vedevano esposti à sottoporre à nuovo esame un'articolo di già così sodamente stabilito dalla Chiefa Universale nel Concilio di Nicea, mà eziandio à rimanere soprafatti dalla violenza degli avversarii, resi arditi dalla compiacenza del Principe. In un tanto dubio presero la risoluzione più propria, che convenir potesse e alla qualità di Vescovo Cattolico, e alla Santità delle loro persone. Vennero al Congresso non per disputare dell'Articolo, ma per professarlo con quella franca libertà, che sol rende forti uno spirito superiore di costanza, e di sede. Oltre al Patriarca v'intervennero fra Vescovi più celebri Emiliano di Cizica, Michele di Sinnada nella Frigia, Theofilato di Nicomedia, Pietro di Nicea, & Euthymio di Sardi, e frà i più conspicui Abati il famoso Theodoro Abate del gran Monasterio di Studio, Huomo de'più santi, e de'più dotti diquel Secolo. L'Imperadore, che col Senato, e con la parte avversa degl'Iconoclassi era intervenuto maestosamente nella gran Sala, sui il primo à parlare, elesuefinte parole surono poche, e queste, [b] Scitote Patres, b idem ibidem, me idem sentire quod vos, (e in così dire si tolse riverentemente dal seno una piccola Imagine, e divotamente bacciolla ) & sentio quod vos, ut videtis, neque à vobis dissideo. Verum quidam surrexere, qui aliter docentes, eam viam rectam esse dicunt, quam ipsi tenent. Prodeant igitur coram vobis, & materia hac intervos inquiratur. Et si quidem vobis persuaserint, quod ipsirecte dicant, neque vos, quod bonum est, impediatis. Si verò ipsi à vobis persuast suerint, quod res novas doceant, desistant à prava doctrina, Greeti dogmatis sententia vigeat, ut antea. Nam si de alia aliqua re minoris momenti ad me relatum eset, nequeita deceret, me eam rem tacitam praterire, quomodo de Ecclesiastica quastione tacuerim? Così Leone a'Padri. Magnanime rif-poste de'Vescovi Manon cosi li Padri a Leone: conciosiacosache insofferenti, chì del giu- Cattolici. dice, chi de'contradittori, chi del luogo istesso della questione, surse il primo Emiliano di Cizica, e [c] Si quaftio, inquit, Ecclefiaftica, ò Im- c Ibidem. perator, hac est, ut dixisti, in Ecclesia inquiratur, ut mos est. A principio enim ipfæ Ecclesiasticæ quastiones in Ecclesiis, non in Palatiis Regiis inqui-

LEONE III. Secolo IX.

a Ibidem .

b Ibidem .

C- Ibidem .

runtur. Ed io sono figlio della Chiesa, ripiglio l'Imperadore, nè con altro fine io vi bò quì chiamati, che per conciliarvi nella Fede di una medesima Chiefa. [a] Si nos conciliare vis, foggiunse subito con franco zelo, e con Apostolica liberta Michele di Sinnada, quare non id facis, quod conciliantem decet facere? Quippe qui alios quidem in Palatio occultos detines, & ad te congregas, quibus excitatis, impiorum dogmatum docendorum facultatem prabes: alii però neque in angulis aliquid logui audent, ubique edictis tuis perterrefacti. Non est hoc conciliantis, sed tyrannidem inferentis judicium. Non son tale, replicò Cesare, quale voi vi figurate, mà Cattolico, come al principio vi dissi. Nè sò ritrovar la cagione, per la quale voi ssuggiate il cimento della disputa, alla quale v'invitano tanti contradittori. Forse vi mancano prove per sostenerla? Interruppe Theofilatto di Nicomedia queste parole, e tutto pieno di sacro sdegno, che infocogli gli occhi, e la voce, [b] Testis Christusest, disse, cujus effigiem vides ante oculos imprimis descriptam, infinitis testimonis nos abundare, quibus id confirmare possimus; neque dubitamus, ut tu suspicaris, sed non babent isti aures audiendi, ob idque nihilillos judaremus; potentia enim, & imperionos oppugnamur. Quindi doppo di havere infiftito ne'medefimi fentimenti Pietro di Nicea, alzossi in piede Euthymio di Sardi, e [c] liberiori usus voce, sic Imperatorem affatus est: Audias Imperator. Ex quo tempore Christus in terram descendit, usque ad hunc diem per octingentos annos, & amplius in Ecclesiis, qua ubique gentium sunt, Christus ipse depingitur, & in imaginibus adoratur. Et quisnam tam arrogans, qui audeat totam vocum traditionem à San-Etis Apostolis, Martyribus, ac piis Patribus profectam disolvere, vel paululùm movere? Apostolo ipso dicente, [d] State igitur Fratres, & tenete traditiones, quas edocti estis live per sermonem, sive per epistolam nostram; & alio loco: [e] Quamvis Angelus de calo evangelizet vobis praterid, quod accepistis, esto anathema. Quamobrem adversus eos qui ante nos haresim hanc excogitarunt, Synodus apud Nicaam in Urbem iterum collecta est sub Irene, & Constantino piis Imperatoribus. Hanc Synodum ipse Dei Filius proprio digito signavit: Quicunque audebit ex ipsa movere, vel expungere, anathemaesto. Malamente si contenne Leone à non prorompere in acerbo risentimento per cotanta libertà di parlare, ma come ch'era [f] simulata mentis, divorò il suo sdegno sotto palliata dissinvoltura, mostrando non sentire ciò, che pur troppo aspramente sentiva, e con la medesima finzione egli haverebbe licenziata l'adunanza, se il gran Theodoro, [g] Dux Studitarum, & vehemens Ecclesia Magister, fattosi in mezzo à tutti non havesse tenuto ancor suspeso l'Imperadore con queste potenti parole, Ne tentes nunc, Imperator, Ecclesiasticum statum disolvere: ait enim Apostolus: [b] Quosdam quidem posuit Deus in Ecclesia, primum Apostolos, deinde Prophetas, tertiò

Pastores, & Doctores ad persectionem Sanctorum; non dixit Reges. Tibi quidem, ò Imperator, civilis status, & exercitus commissus est. Hac igisur cura. Ecclesiam autem Pastoribus, & Doctoribus ( ut ait Apostolus) derelinque. At si non vis hac facere; si quis pervertenda fidei nostra causa de Cælo nobis aliquid annuntiaverit, ipsum non audiemus, tantum abelt, utte audituri simus. È perche Leone interruppe il parlare di Theodoro con al-

Tanquam in arcem quandam, replicò Theodoro, ad legem veterem te convertis, ò Imperator: utique inde argumenta tibi desumas, quòd nibil creatum,

d 2. The Wal-2. e Gal.z.

f Apud Surium ibid.

2 Ibidem .

1. Corinth. 12.

Michael Studi- legare à favore degl' Iconoclasti il primo Precetto del Decalogo, [i] ta in vita Theod. Send.

463

nibil manufactum, nibil denique aliud ex bis, que similitudine effinguntur, ample Etendum, aut ullo penitus honore colendum sit. In quo illud primum te cogitare oportebat, Imperator, adveniente gratia, legem cestase, quam observasse nunc, summa dementia foret; alioqui circumcidi nos convenit, & sabbata colere, & alia qua sunt scripta facere, ne legem videamur dimidiatam tantum observare. Deinde hoc etiam cogitandum crat, legem hominibus datam fuisse, qui ex Agypto nuper egressi, ad Agyptiorum amulationem propenso studio ferebantur. Agyptii autem omnium, qui idola finxerunt, infelicissimi fuerunt, ut qui vilissimis rebus, & aliarum gentium sensu turpissimis divinos honores tribuerunt. Unde Propheta cum leges daret iis, qui apud illos educati fuerant, omnis formæ similitudinem interdixit, tanquam hominibus ad deceptionem paratissimis, & manufactorum cultui inhiantibus. Neque tamen id semper observasse visus est, cum in tabernaculo Cherubim fabricatus sit, eademque in propitiatorio collocarit. Et inillis quidem magno cum honore hac erant, & admiratione. Così Theodoro, che trasportato da zelo à lungo poscia si stese à dimostrare l'antico costume della Chiesa nell'adorazione delle Imagini, dicendo, [a] Idem ipje Salvatornoster sua ipsius faciei formam admoto ad faciem linteo expressit, atque effinxit, petentique Abagaro (vir erat fidelis, & inter Edesenos primarius) misit. Qui divinam illam efficiem complexus, incredibilem ejus vim mox sensit, omnibusque patefecit, diuturno, atque incurabili morbo, quo tenebatur, liberatus, nec magis corpore, quam animo corroboratus. Lucas verò, qui sacrum composuit Evangelium, cum Domini pinxiset imaginem, pulcherrimum, & plurimi faciendum opus posteris reliquit : alique deinceps quamplurimi imagines sacras affatim effingendo, publice consignatum eorum cultum conservarunt. Nec locus ullus est, non Regio, non domus, in qua divinæ imagines eorum affixa non sint; quippe omnibus reverenda, minimèque pudenda resest, cui temporis lapsus, & auttoritas honorem conciliarunt. Annis igitur oftingentis, & eò ampliùs promulgatam, & ab omnibus receptam, atque confirmatam imaginum venerationem, jamque und cum Christianismo auctam, & propagatam ( uno siquidem, parique gressu incesserunt Christianismus, & imaginum efformatio ) tu nunc temporis momento, solaque pro animitui libidine tollendam è medio censusti, & cum dedecore explodenda, qua laudem, honoremque merebantur? Neque ipsum salutare nomen reveritus es, ut idola ( ò verborum perversitatem! ) sacras imagines appellares? Unde, & à quo doctus? Aut quisnam est, qui te docuit, imaginis, atque Idoli unam ese vocem? Hoc enim nec Patrum ullus unquam sensit, nec verò res ipsæ ferunt, ut dicatur. Qui enim? cum infinito spacio inter se dissideant, non nominis solum appellatione, sed multo magis archetypi substantia. Idolum enim est, & appellatur, quod Demonis, aut alterius cujuspiam ex iis, que Gentiles turpiter pro diis coluerunt, speciem reprasentat, fædi fædius, & mali deterius. Qualis enim causa, tale prorsus est causatum, & cujus abominandum est prototypum, nihilominus abominanda est imitatio. Imaginis autem & honorandum est archetypum; Sancti enim alicujus, aut Sanctorum Domini figuram depingit, & qua in tabula depicta est effigies, digna item animadversione. Hac siquidem sincerum veritatis simulacrum, illud verò mendacii, fallacisque doli similitudo; sic enim harum rerum peritis visum est, hac nomina distinguere, qui Idolum falsi imitationem esse dixerunt, imaginem veri expresam similitudinem. Sed quoniam à vobis, Imperator, imaginis quidem

a Idem ibid.

LEONE III.

2 Deut.21.

Secolo IX

honor odio est, Crux verò veneratione digna censetur, primum illud capere non possum, cum jam utriusque bonor conjunctus sit ( simul enim imago, & simul Crux, quando quidem Domini adventus gloriam utrique attulit ) nunc à vobis alterum ab altero secernitur, ita ut alteri sors melior obtigerit, alterum repudietur, & contemnatur. Deinde quaram, ò peteris Scriptura interpres, quomodo cum lex execratione dignam Crucem pocet: Maledi-Etus enim, ait, [a] qui pendet in ea: Tu qui Crucem colis, legem vilipendere non pideare? imò però de votis inter se contrariis obnoxius teneris, qui nec legi usquequaque consentias, cujus tu custos perpetuus, & in hoc nobiscum media ex parte sentias, quos omnibus modis insectari decreveras; cum oporterette, quando impius effe statuisti, nec Crucem, nec Imaginem confiteri, ut sic posses & consentanea tibifacere, & congruentia legi, quam observas. At enim ratiocinari nescit improbitas, ipsa secum pugnans, & quos imperio suo submiserit, ab omni honestate proculevocans. Cuitu quoque semel mancipatus, nullam postea officii, nec decoris rationem habuisti, ab iis solis, qui tua observant, inductus adulatoribus, scurris, uni voluptati, utrisque commodis servientibus. Mihi verò mirari venit in mentem, quomodo eos ad judicium pocaperitis, qui sic animo, & consilio comparati estis. Ecquis enim erit, qui inter utrosque dijudicet? Quis de victoria sententiam ferat, cum occupatià vobis omnes, potentiaque perculsi fuerint suppliciorum metu? mina siquidem, & tormentails proponuntur, qui partibus vestris non favent. Recté sanè quidam è majoribus nostris, primum hoc bonum ese dixit, à vobis longissimè recedere, humana specie feras, hareticos vocans, eorumque sermones, atque instituta perniciosa esse docens, ac penitus exitiosa, quos devitare omni ope oporteat, ac ne occurrere quidem illis, si fieri potest. Ex quo sequitur, eum eiscolloqui quoquo modo non solum supervacaneum, sed damnosum planè, valdèque noxium ese. A queste parole surse in alto sdegno l'animo irritato di Leone, che conterribile voce, e fiero aspetto rivolto à Theodoro, [b] Così, diste, si parla con un'Imperadore? Sono io forse Heretico? E scacciar tù forse mi vuoi dalla Chiesa? Non ego, ripigliò subito Theodoro, sed te te ipse factis tuis ab Ecclesia ejecisti. Quod si redire ad illam, iterumque ingredi, est animus, persta nobiscum, qui veritatem prædicamus, Christique Imaginem veneramur. Em così dire usci intrepido dalla gran Sala, e dietro à lui tutti li rimanenti Ecclesiastici, che lo seguirono, acclamandolo per degno veramente della gran fama, che di lui correva pe'l Mondo . Egressi Beati omnes una cum Patriarcha magnum ambiunt Theodorum, hominem labris simul atque animis deosculantes, ejusque in dicendo libertatem pariter & gratiam collaudantes, quod Tyrannum tam fortiter, tantoque pudore affecisset. Mà appena si surono eglino quandi partiti, che a ciascuno sopragiunse l'Imperial Comando (che fu la prima tromba della nuova persecuzione) continente queste precise parole, | c | Neminem prorsus cum aliis tractare, nec inter se conferre, aut docere aut de Fide prorsus. Ricevello anche Theodoro, che al messo, che glie'l recò, non soto così rispose, ma pregò, & impose, che tal risposta portasse all'Imperadore, Aquum ne est vobis, an Deo parere? Zelo sumirabile Vos ipsi rem ratione astimantes dicite. Nobis verò scitote certum esse, lindi S. Theodoro guis potius amputatis carere, quam ut Fidei nostra testimonio desimus, nec illam, quapossumus, verborum ope propugnemus. Que enim ratio est, Vos

conari defendere deteriora, & Nosin mulion eliore causa silentio uti? Quare non committemus, ut vel ad horam sermonem abditum teneamus, & popu-

lum

b idemibid.

« Idem ibid.

Studita .

lum prasenti ejus utilitate fraudemus. Eper comprovare il detto co'fatti, [a] rem excogitavit, qua & hostes simul ulcisci poset, & alios magis, magisque confirmare, Monachos enim omnes, qui m ejus Monasterio erant, imagines accipere jubet, atque manibus sublimes gestare, totumque Canobii ambitum circumire, bymnum illum dicendo, Immaculatam Imaginem tuam adoramus, à bone Jesu, Quindi uscendo dal Chiostro per le strade, e per le Piazze, congruentia omnibus constanter suggerebat, hos pocans, illos adiens, alios litteris confirmans, abjectosque, & prostratos animos erigens, verbisque excitans provirili; & ammirabile sopra tutto si la lettera, che b spud Bar, an, egli [b] scrisse ad alcuni Monaci, e Vescovi, che timorosi dell'editto Ce- 814,11,24. fareo, ritirati nelle proprie Celle offervavano il filenzio imposto sopra il culto delle Imagini; provando così chiaramente per i testi della Sacra Scrittura, e per le sentenze de Padri, e per gli esempii de Santi l'obligo, che hà il Pastore di perseguitare i Lupi per difendere l'ovile, che riprendendo tutti animo, e forze dalli di lui scritti, uscirono anch' essi suori come Leoni contro Leone con la predicazione della Fede in comprovazione delle Imagini. E il Patriarca Niceforo, fattofi capo di tutti, sè giurare à tutti ogni più perseverante costanza nella consessione del Secondo Concilio Niceno, protestando egli eziandio in voce all' Imperadore, che prima era pronto di farsi gittare in Mare, che tradire in questo punto la Religione di Christo. Ma Cesare imperversato nel male, depose il Patriarca dalla Sede, e mandollo relegato nel Proconneso. Nel partirsi convoco Nicesoro il Popolo, e, [c] Navigium conscendit, & venit & Michael. Stud. in eum locum, in quem exul ducebatur. Illic autem in jejuniis, ac precibus silentio, tolerantia, & multa patientia usque ad eum diem permansit, quo ad Dominum suum migravit, che sù dodici anni doppo la sua ingiusta depo- contro i Cattolifizione. Damnantur pariter exilio, foggiunge l'allegato Historico, quotquot ". erant in Presbyteris Orthodoxi, quibus unicum crimen pietas fuit. Liberato da questi ostacoli, e dal vivo rimprovero di tanti illustri Ecclesiastici, diè Leone ogni libertà agli Heretici di dire, e fare, ciò, che il furore suggerirebbe loro contro le Imagini, permettendo eziandio, che una truppa di scelerati, vomitando dalla bocca horribilissime bestemmie, gittassero fango, e sassi contro la rinomata Imagine del Salvadore, inalzata sopra la Porta di Rame, dove il gran Costantino l'haveva satta riporre, e che Irene haveva ristabilita, doppo che da Leone Isaurico ella era stata abbattuta. Quindi eleffe al Patriarcato di Costantinopoli il suo diletto Theodato. huomo indegnissimo di Fede, e di costumi, che adunato subito un Conciliabolo di Vescovi somiglianti à lui nella empietà, condannò il Secondo Concilio Niceno, approvando la destruzione delle Imagini, & ordinandone l'elecuzione. Allora Leone, come se operasse per autorità di un Concilio Generale, fece un decreto similissimo à quello di Leone Isaurico, e di Costantino Copronimo, ed armandosi del medesimo surore sece cancellare, abbattere, mettere in pezzi, gittare nelle fiamme, e nel mare tutte le Imagini, esercitando ognipiù horribile violenza, contro chi prese ardimento di ostargli. Ma perch' egli voleva più tosto riservare a nuovi tormenti, che occidere quegl'illustri difensori della verità Cattolica, doppo di haver fatto soffrire loro infiniti mali in horribili prigioni, li relegava nelle Ilole, dove erano oppressi da miserie più insopportabili della morte stessa. Meritarono la sorte di sopportare lunghi cruciati Theofilato di Ni-Tomo II. come-.

Persecuzione

LEONE III.

Secolo IX 466

a In Menol. Bafilii die 6.Octobris .

b Cedren. in Com-

comedia, Theofilo di Efeso, Pietro di Nicea, Gioseppe di Thessalonica. Cosmo di Chalcedonia, gli Abati de'più celebri Monasterii, principalmente Niceta [a] parente della Imperadrice Irene, che digovernadore Imperiale della Sicilia, abbandonato il Mondo, haveva professata in un Chiostro vita Monastica, e Theosane Abate del Monasterio di gran lampo, insigne persantità, e per dono di Profezia, di cui [b] dicesi, che oltrepassando il Patriarca Nicesoro nel viaggio al suo Esilio alcune miglia lontano dalla dilui Cella, ei suora ne uscisse insieme conisuoi Monaci con cerei accesi, e thuriboli ripieni d'incenzo per honorare si nobile viandante, benche nè da lui, nè da'suoi Monaci veduto; e che parimente Niceforo, che nè lui veder poteva, nè gli honori, che gli si apprestavano, nel medefimo tempo verso quel Monasterio s'inginocchiasse, benedicendo Theofane, eli Monaci, e dicendo à quei, che si maravigliavano di cotal' atto, Ch'ei rendeva il saluto all'Illustre Confessore Theofane, dal quale lo ricepeva in quel medesimo istante, e che Dio l'haverebbe trà poco tempo honorato di una Corona simile alla sua.

Trasportazione del 'Imperio nella persona di Car lo Magno .

d leremit.

e Eghinar. in vita Caroli Magni. f Anno 800.

Queste furono le risoluzioni precipitose di Leone, mà non queste quelle più giuste del Cielo; poiche mentre in tal forma gl'Imperadori Greci manomettevano in Oriente la Religione Cattolica, ne dispose horribilmente Dio il castigo con manomettere in Occidente il loro Imperio, trasserendolo [c] à Gente in Gentem propter injustitias, & injurias, & contumelias, & diversos dolos. Cominció cotanta mutazione di stato dalla rivoluzione accennata de'popoli fotto S.Gregorio Secondo nell'Imperio di Leone Isaurico, e terminò poscia con la risoluzione heroica di S. Leone Terzo, che ò deluso, ò disperato di guadagnare l'intelletto de' Greci Monarchi con la dottrina, ò l'offequio con l'autorità, ò l'affetto con la gentilezza, ò l'humiliazione col terrore, e persuaso della loro avversione non tanto alla Sede Romana, quanto alla Religione di Christo, chiamò à Roma il Rè Carlo di Francia, Soggetto benemerito della Fede, e nella Bafilica Vaticana solennemente coronollo Imperadore, avverando à vantaggio, e gloria del Pontificato l'antica Profezia di Geremia, [d] Constitui te hodie super Gentes, & Regna, ut evellas, & destruas, & disperdas, & dislipes, & adifices, & plantes. [e]Romam veniens, [f] dice del Rè Carlo Magno il suo Secretario Eghinardo, Imperatoris, & Augusti nomen accepit, quod primò tantum adversatus est, ut affirmaret, se eo die, quamvis pracipua solemnitas eßet, Ecclesiam non intraturum fuisse, si consilium Pontificis prascire potuis-Anast. in Leone set. Ma più diffusamente [g] Anastasio, Adveniente die Natali Domini nostri Jesu Christi, in jam dicta Basilica Beati Petri Apostoli omnes iterum congregati sunt, & tunc penerandissimus almificus Pontifex manibus suis propriis pretiosissima corona coronavit eum. Tunc universi fideles Romani videntes tantam defensionem, & dilectionem, quam erga Sanctam Romanam Ecclesiam, & ejus Vicarium habuit, unanimiter altisona voce, Dei nutu, atque Beati Petri clavigeri Regni Cælorum exclamaverunt, Carolo pilsimo Augusto à Deo coronato, Magno pacifico Imperatori vita, & victoria. Ante sacram confessionem Beati Petri Apostoli plures Sanctos invocantes, ter di-Etum est ab omnibus, & constitutus est Imperator Romanorum. Illico San-Etissimus Antistes, & Pontifex unxit Oleo Sancto Carolum, & excellentissimum Filium ejus Regem , in ipso die Natali Domini nostri Jesu Christi. Nell'atto della magnifica funzione obligossi il Rè Carlo con giuramento

alla difesa della Chiesa Romana con queste parole [ a ] In nomine Christi a In lib. Rituum spondeo, atque polliceor Ego Carolus Imperator coram Deo, & Beato Petro vellavit Romanum Apostolo, me protectorem, & defensorem fore hujus Sancta Romana Ecclesia Ordinem. in omnibus utilitatibus, quatenus divino fultus fuero adjutorio, prout sciero. poteroque. Qual formola di giuramento da quel tempo fù inviolabilmente poi sempre sino a'giorni nostri oslervata, e praticata dai successori di Carlo nella loro affunzione all'Imperio.

Questa breve indicazione più tosto, che racconto diuntanto successo offese talmente Matthia Illyrico, che con inescusabile temerarietà diede alla luce un libro contro la evidenza di questo fatto, solo perche questo fatto concludentemente provava in fatto l'autorità suprema del Pontefice Romano sopra tutte le podestà Laicali dell'universo. Mà egli nel suo racconto si merita quella fede, che potrebbe meritarsi un corrotto testimonio nel Tribunale del Mondo. Non aggrada à lui la verità di questo successo? Siasi pure, che à Noi nulla rilieva l'objezione di pochi Heretici in riguardo al confentimento publico di tutti gl'Historici per il lungo spazio di otto Secoli. Se Carlo Magno non fù dichiarato Imperadore dal Papa, dicafi da chì? Fors' egli hereditò l'Imperio? Forse acquistò questo nobile titolo d'Imperadore con le armi? O acclamollo il popolo, e vi concorfe il Papa, ò veramente acclamollo il Papa, e vi concorse il popolo? Fù questo forse esempio nuovo nel Pontificato Romano, sottrarre [b] tributi a Cesare, creare [c] nuo- b Vedi il Pontifidi vi Rè, & in beneficio de popoli, ò in avvantaggio della Fede imporre [d] e Vedi il Pontif, di nuove Leggi, eriformare il Mondo nella superiorità del governo? Contro Zaccaria P. 392. l'Illyrico scrisse il suo nobile commentario il Bellarmino, e ò nostra temera- dvide Bar.an. 800. rieta sarebbe il volere aggiungere nuove prove à un tanto Scrittore, ò debo- 1.9, & 1eg. & Bellezza il traslatarne nel nostro idioma le sue. Natale [e] Alessandro in testi- translatione Impe-

Apologetico, l'altro ad Scapulam, in questo tenore, [f] Inde est Imperator, eles Sacul. 9, 5 10. unde & homo antequam Imperator; inde illi potestas, unde & spiritus.....Sen- log. tiunt, Deum esse solum, in cujus solius potestate sunt, à quo sunt secundi, postquem primi, ante omnes Deos, & super omnes homines; e, [g] Colimus Im- g Idem ad Scapuperatorem sic, quomodo & nobis licet, & ipsi expedit, ut hominem à Deo secundum, & quidquid est à Deo consecutum, solo Deo minorem. Hoc & ipse

liano fiì di molti Secoli anteriore alla translazione dell'Imperio in Occidente feguita fotto Leone Terzo, ond'egli parlando allora degl'Imperadori non fatti da'Papi, ben disse ciò, che di essi veniamo pur hora di riserire: il che certamente Tertulliano non haverebbe asserito presentemente, quando

dalla sola autorità del Papa hebbe la sua origine la successione accennata di

volet. Sic enim omnibus major est, dum solo vero Deominor est. Mà Tertul-

Carlo Magno nell'Imperio d'Occidente.

LEONE III.

monianza, che gl'Imperadori non riconoscono la loro autorità da i Ponte- e Nat. Alex. diffici Romani, rapporta due celebri passi di Tertulliano, uno inserito nell' fere 17 in Hist. Ec-

STEFANO

#### CAPITOLOIL

Stefano Quinto Romano, creato Pontefice li 22. Giugno 816.

Santità di questo Pontefice, e calunnie oppostegli dagli Heretici, e sua difesa.

a Theganus de geftis Ludovicie. 16.



progressu 24.

Endesi celebre il breve Pontificato di Stefano Quinto per il suo viaggio in Francia, e per gli honori, che nella sua dimora in quel Regno egli riceve dal Christianissimo Imperador Ludovico, col quale [a] Quamdiu ibi erat Beatifsimus Pater, quotidie colloquium habebat de utilitate Sancta Dei Ecclesia; e per i miracoli, con cui illustrollo Dio nel

h Anast. in Steph. suo ritorno à Roma, riferiti dall'allegato Historico, e da [b] Anastasio, c Mornaus in My. che ne compendia le virtiì, & i successi. Mal'empio Morneo [c] non curanflerio iniquitatis do ne santità, ne miracoli, lo ripiglia, anzi l'esalta, come subordinato à Cefare, e nell'acconsentimento di subordinazione à lui per l'accettato Pond Idem Theg.ibid. tificato, e [d] per il giuramento, ch'egl'impose a'Romani, di sedelta all' Antimorneo: an- Imperadore. Il Coqueo [e] conpronto antidoto di discifrata menzogna ridore contra di accorre nel suo Anti-Morneo al Misterio dell' Iniquità proposto da quel Calvi-18 ar. an. 816.2.99, nista Scrittore, eprima di lui [f] il Baronio con profondo taglio di sincera spiegazione riceve il detto del Thegano, e dice, havere Stefano comandato à i Romani il giuramento di fedeltà, ut tumultuari soliti Romani in Romanorum Pontifice ( ut vidimus in Leone ) eo saltem modo coerceri possent. Onde il provedimento di Stefano sù plenipotenza di dominio, enon confessione di vassallaggio.



#### CAPITOLO III.

Paschale Romano, creato Pontesice li 27. Gennaro 817.

Relegazione, tormenti, e scritti di S. Theodoro Studita. Santità, e miracoli di altri illustri Martiri, e Confessori. Morte horribile dell'Imperadore Leone Armeno. Assunzione all'Imperio di Michele Balbo. Sue Qualità, e Bandi. Commercio con gli Heretici ricusato da Vescovi Cattolici, e nuova persecuzione di questi.



A per tornare alla fierezza dell' Imperadore Leone, ed Relegazione, tornali alla crudel persecuzione contro i Cattolici veneratori se l'eritri di S. Theodoro sale delle Sacre Imagini, nissuna relegazione sù più strepi-dita. tofa, nè più glorioso alcun combattimento, che quello di S. Theodoro Studita. E certamente siccome per la difesa degli altri Concilii Generali suscitò Dio contro

Arrio S. Athanasio, contro Macedonio S. Girolamo, contro Nestorio S. Cirillo, contro Entyche S. Flaviano, contro gli Origenisti nell' approvazione del Quinto Sinodo S. Gregorio, e contro i Monotheliti S. Massimo; così parve, che contro gl'Iconoclasti dasse al Mondo S. Theodoro, per opporlo con forza heroica à quella empietà, che sotto Leone Armeno prenunciava di nuovo l'esterminio alla Fede, & a'Fedeli. Frà i nobili Confessori esiliati in lontanissime regioni uno sù egli, che non sol sù relegato, ma racchiuso ancora in oscurissimo carcere nella [a] vil Terricciola a Michel Stud. ia di Mesopa presso la Città di Apollonia. Sostenne il Santo l'acerbità della pena con costanza invincibile di animo, e perinde ac si novinibil accidiset, ita totus in docendo erat, partim hos coràm allocutus, & erudiens, partim ad illos atramento, manuque stylum exercens, & tanquam ex mentistabulis dicta promens; aliis demum aliter, prout temporis ratio dabat, omnibus autem suhm fructum, utilitatemque tribuens, ita ut ex ipso carcere omnes usttata ejus colloquia, dostrinamque perciperent. E celebre su la di lui Lettera [b] Dogmatica, che dal carcere egliscrisse à tutti li Confessori esiliati, b Theodostudito ripiena di così profonda sapienza, e di così fortisentimenti, che sicco- 2.ep.8.quamre l'est me ella confortò mirabilmente i Cattolici nella costanza, così altamen-Bar, an. 814. n. 45. te irritò l'animo di Leone, che volle haverla nelle mani per suo maggior rimprovero, e per suo maggiore ineitamento di sdegno contro il compositore. Poiche scorgendo egli, che nelle numerose lettere, che da quel carcere S. Theodoro scriveva, spargeva per tutto l'Imperio fiamme di suoco, & accendeva ciascuno alla gran pugna contro gl'Iconoclasti, relegollo à Bonita, lontanissimo Deserto, dove lo se gittare in un sondo Tomo II.

PASCHALE.

Secolo IX.

a Mich, in vita Theod. Stud.

spaventevole di altissima Torre, d' onde non vedendo luce, e non havendo altro commercio, che col suo carnefice, non potesse più communicare con alcuno, nè pur per mezzo delle mute parole della carta. [a] Mà l' angustia del carcere sarebbe potuta rendersi comportabile, se alle miserie, che seco ella portava, non havesse fatti aggiungere Leone altri spietati tormenti per abbatterlo. Haveva egli comandato à Niceta custode del carcere, che con ogni più fiero strappazzo lo cruciasse, e lo avvilisse, somministrandogli sol tanto pane, quanto bastasse à non farlo morire più tosto, che à vivere, & alla scarsezza di cibo compensasse con la copia delle battiture, al qual effetto voleva eziandio il crudo Cefare, che affiftessero presenti li custodi delle altre carceri, come testimonii della esecuzione della sua barbara fierezza. Ma nel denudare quel venerabile corpo, sentissi Niceta così vivamente tocco da pieta, e divozione, che con istrana mutazione esso divenuto carnefice di se stesso, con tutta la forza scaricò i colpi de' flagelli sopra una pelle di Agnello, che quivi à caso trovossi, e quindi cavato à se medesimo il sangue con la puntura di una lancetta, ne insanguinò una spaventosa sferza, mostrandola nell'uscire à quei, che assistevano alla porta, i quali benche per natura, e per ufficio crudeli, pur non potendo sopportare la vista presente della carnificina di un tant'huomo, lungi da esso udivano presso il carcere il rimbombo orribile della flagellazione. Mà nonfempre trovò Theodoro benigno il custode, e ingegnofa la barbarie del suo carnefice. Conciosiacofache sù egli più volte sottoposto alle sserzate, per il cui effetto si mutavano bene spesso i Satelliti, come subentrando l'uno all'altro à quel crudele ussicio, facendo à gara, chì di essi potesse rendersi più benemerito di Cesarenel dilacera mento di quel corpo. Nulladimeno il di lui vigore era troppo grande, perche onnipotente era il cibo, che lo sostentava. Dicesi, [b] che in tutto quel penoso tempo di carcerazione, e di flagelli, ogni mattina il Santo si cibasse della divina Eucharistia, che seco portò in tantepiccole particole, dal cui solo nutrimento egli ricevesse forza proporzionata, non folamente à foffrire que replicati tormenti, mà à scrivere dalle carceri, come un'altro S. Paolo ne'ceppi, una infinità di lettere ad ogni forte di persone, ò per ammaestrarle nell'articolo delle Imagini, ò per consolarle ne'patimenti, ò per animarle al Martirio, ò per prevenirle in Fede, durante la tempesta di una sì terribile persecuzione, ò per implorare soccorso di Orazioni per il rimanente popolo de'Fedeli. In talsenso una, e c S. Theod. lib. 2. questa, [c] ne diresse al Papa, degno specchio del suo zelo, e degno monumento della Ecclesiastica Historia.

epift. 12.

b Ibidem .

Pascali Papa Roma.

Nomnibus summa virtute pradito, lumini magno, Principi Sacerdotum 1 Primo, Domino nostro Apostolico Papa. Jam ferè audita sunt omnino suprema vestra beatitudini ea, qua propter peccata nostra in nostram Ecclesiam invasere. Etenim facti sumus in parabolam, & proverbium omnibus gentibus, ut secundum Scripturam [d] loquar: non tamen par est renuntiatio, qua fit exiliter, & per epistolas. Quare nos minimi, etsi membrum corporis Christi ultimum sumus, tamen capite nostro comprebenso, atque iis, qui fraterni-

d Num.24.

47I

ternitate excellunt, buc atque illuc dissipatis, potuimus quodammodo ex eo quod prope simus, & per mutuam significationem in unum fieri & spiritum, & verbum, scribentes hac tametsi confidenter. Audi Apostolicum caput, à Deo prapositus Pastor Ovium Christi, janitor Regni Calorum, Petra fidei. super quam ædificata est Catholica Ecclesia. Petrus enim tu, Petri Sedem exornans, & gubernans. Lupi graves irruperunt in aulam Domini, porta inferi, ut olim, ruptæ sunt in ipsam. Quid hoc? Persecutionem patitur Christus cum Matre, & Ministris . Siquidem contra Imaginem incursus, prototypi est persecutio. Hinc detentio Patriarchalis capitis, & exilia, & relegationes Archiepiscoporum, & Sacerdotum, & Monachorum, Monacharumque, & compedes, & vincula ferrea, tormentaque, & ad extremum mors. O horribilem auditionem! veneranda Imago Salvatoris nostri Dei, quam & demones perhorrescunt, contumeliis affecta, & ludibrio habita est, non solum in Regia Urbe, verum etiam in omni regione, & oppido. Altaria deleta sunt, Templa destructa, Sacra profanata, effusus est sanguis, & effunditur eorum, qui retinent Evangelium. Persecutiones, & exilia eorum, qui adbuc reliqui sunt. Conticuit omne pium os metumortis, aperta est adversaria, & blasphema lingua. Commota est omnis caro in ambiguitate versans. Hei mihi, inquit Propheta. [a] quia facti sumus, ut qui colligit cala- a Mich.c.7. mum in messe, & racemum in vindemia, cum non sit botrus. In nos, o beate, hac omnia facta sunt. Qua quis non agrè tulerit, in seipso proximi damna considerans? Quis autem non ratiocinatus fuerit, esse adventus Antichristi præludia, tantum differentia, quantum ab exemplari imago, in quam etiam insanitur? Huc igitur ab Occidente, o Christi imitator, resurge, & ne repellas in finem. Tibi dixit Christus [b] Deus noster: Et tu aliquando conver- b Luc. 21. sus confirma fratres tuos. Ecce tempus, ecce locus: opitulare nobis, qui es à Deo ad hoc ordinatus, porrige manum, quantum fieri potest. Habes potestatem à Deo, eò quòd omnium Princeps es, in quo positus es. Terreto, supplicamus, hareticas feras calamo divini Verbitui. Pastor bone, pone animam pro oribus, supplicamus. Audiat Ecclesia, qua sub calo est, quod à nobis anathematizantur per Synodum, qui hac aust, & jam Sanctos Patres nostros anathethematizant. Hoc fuerit acceptum Angelis, & Sanctis gaudium, & concussis firmamentum, fundatis stabilimen, lapsis resurrectio, omni Orthodoxorum Ecclesia exultatio, & tua certe celsitudinis secundum eos, qui antiquitùs præceserunt, æternum monimentum. Qui similibus temporibus cum fecerint ea, que à nobis peccatoribus nunc petuntur, Spiritu Sancto afflati & commemorantur, & beati habiti sunt. Prorsus autem credimus, & confidimus, quod misericordia miserationum flexus, nostram tenuem scripturam accipies, Christum imitatus, qui Deus omnium non recusavit ab Abagaro epistolam accipere, & accepta rescribere. Così S. Theodoro; il quale in altra occasione scrivendo al medesimo Pontesice, questo nobile attestato c. Theod, lib. 2. inserì nella lettera della incorrotta Fede della Chiesa Romana, [c] Re ipsa epist. 13. cognovimus, manifestum Apostolorum Principis successorem Romana Ecclesia præsidere, certoque nobis persuasimus, Dominum Ecclesiam nostram minume deseruisse, cui unum, solumque à vobis auxilium, bactenus, atque ab ipso exordio in occurrentibus molestiis Dei providentia concessum est. Vos igitur sincerus ab initio sons Orthodoxa veritatis, Vos adversus omnem hareticam procellam tranquillus sepositus portus Ecclesia universa, Vos à Develecta Civitas refugii salutis. Sed quoniam temerarium est à nobis miseris enco-

a Anaft.in Pafel.

B LANN 924.

Sizel.

e Michael Studi-

mia congeri divino nomini vestro, quod divina olim lingua beatum pradicarunt, prastat ut ad arumnas nostras deveniamus. Necesse siquidem est, eum qui credere nolit, verberum, aliorumque suppliciorum panis subiici. Cosi S. Theodoro Studita. Ricevè Paschale la lettera, e l' Inviato con honorevolissimi trattamenti, e per i Monaci Greci, che dalla horribile persecuzione si resugiarono in Roma, egliedisicò, dotò, & ornò un sontuoso Monasterio [a] presso S. Prassede; quando al contrario vituperosamente rigettò i messi del Patriarca Iconoclasta di Costantinopoli, prohibendogli eziandio l'avvicinarsi à Roma, come s'eglino contaminare la potessero col folo fiato dell'Herefia. Non è pregio della brevità della nostra Historia registrare in questo luogo ò le lettere, ò li nobili sentimenti, che transfuse S. Theodoro nelle sue Epistole, che surono la consolazione, il sostegno, l'istruzione, il nutrimento, l'oracolo, e le arme de'Cattolici di Oriente in quel terribile tempo di guerra, per dare loro forza contro gl'infulti della empietà, e per combattere generosamente in sostentamento della Fede. E veramente volle Dio in [b] altro tempo honorarle con una maraviglia straordinaria, e proportionata all'effetto, ch'elleno haveano prodotto. Racconta il fatto l'Historico della di lui vita nel tenore che siegue: [c] Narrabat praterea divino Sophronio Mulier quadam genere nobilis miraculum, quod sibi acciderat, in hunc modum: Invaserat (inquit) domum meam, que in Rhabdo est, incendium, quam circum totam complexo igni, prorsus nibil erat, quam ut omnes meas facultates flammis absumi viderem. Nec injecta vis aqua, nec machina ulla ad restinguendum apta domare flammas poterant, tanto impetu cunsta comprehenderant. In hoc rerum articulo subist animum, Patris epistolam, quam ad me nuper miserat, è pera tollere, at que in ignem iniicere, si forte illam reveritus, vehementem illum impetum aliquo modo repelleret. Ut ergo ad rem veni, & venerandas litteras flamma inject, hoc simul inclamans: Santte Theodore adjuva periclitantem famulam tuam: videre mox fuit, atrocem illam vim ignis restinctam subitò languere, ac einerem solum, fumumque post se relinquere. Quis nostra, aut ulla unquam memoria tantum ex parva epistola miraculum audivit? Nihil est, si cum hoc conferatur, quicquid uspiam miraculorum fingi, aut excogitari potost. Quare aquum non est, ut rei magnitudinem deserat tenuitas orationis: omnem enim dicendi vim, atque artem vincit, longèque superat operum dignitas, & amplitudo.

de Apud Baranno 817.n.37.

Santità, e Miraco-Martiri , e Con follori.

& Apud Bar. an. 825.n.64.

Nè con minor forza di zelo si diportarono in questo duro conslitto di persecuzione due Monaci, [d] che dalla Palestina si portarono à Costantinopoli per riprendere Leone, come segui, della sua empia perversione; trè generosi consessori Niceta, Theodoro, e Theosane, che carichi di meriti, e di catene terminarono gloriosamente la vita nelle loro relegazioni; il gran Bar,an.821,n,52 Joannicio, [e] Decus Anachoretarum, saculi hujus ornamentum, & studiofissimus cultor Sacrarum Imaginum, di cui dicesi, [f] che col Segno della f Apud eund, loc. Santa Croce liberasse una sua Sorella Cattolica da una gravissima malattia, e nel medefimo tempo con altro segno di Croce le facesse divenir cieco il Marito, che Iconoclasta di Religione non approvava la Fede della Moglie, e del cognato; e che venerabile, e famoso crescesse sempre nell'età egualmente, e ne'miracoli, fra'quali stupendo si rende quello, che racconta l'Autore [g] della di lui vita, che ritrovandosi molti Cattolici schiavi, e prigioni in potere de'Bulgari, egli invisibile alle guardie nella loro prigione . Capitolo III.

473 entrasse, la prigione aprisse, e dalla prigione estraesse tutti que' miserabili, e qual' altro Mosè, liberatili dalla schiavitù, li riducesse sani, e liberi alle loro case, e quindi ei si riportasse poi alla sua solitudine nel Monte Thricalice, ove terminò [a] decrepito la vita in età di cento, e quindici anni: e a Anno 84. moltissimi in fine, che abbandonate le Patrie, e li Congiunti si risugiarono à Roma, ai quali con somma pietà [b] assegnò il Pontesice un commo- b Bar.an.818.n.14. do Monasterio presso à Santa Prassede: di cui à lungo [e] sa menzione e Anast. Bibl. in

Mà chì peccò contro la Fede, ricevè ben tosto da Dio la meritata Assassinamento. pena di vedersi infedeli gli Amici, e ribelli li Vassalli, che lo trucidarono morte dell'Impein fine avanti il medesimo Altare, le cui Imagini egli haveva così sacrilegamente profanate. [d] E tragico il racconto, ma altrettanto necessaria la d Codr. in Compennotizia. Michel Balbo filuno de' più appassionati Promotori della fortuna di Leone, e confeguentemente uno de'più partecipi della confidenza di lui. Mà ò ch' ei nella grandezza privata s' innamorasse di salire più oltre, ò si pentisse di haver' follevato l'amico all'Imperio, al quale poteva esso poggiare, prima formò il difegno, e poi si accinse alla risoluzione di sbalzarlo dal Trono, ò per mezzo di tradimento, ò per via più aperta di publica sollevazione. A tal' effetto egli ordi la trama, ma fu più stolido nella orditura, che empio nel tradimento; conciosiacosache, come ch'egli era abbandonato in preda ad ogni forte di crapola, e perciò spesse volte guasto dal vino, & incapace di moderar le parole, che facilmente escono dalla bocca ne' riscaldamenti de' conviti, cominciò à vomitare il veleno; che covavanel cuore, hor motteggiando, hor minacciando, & hora eziandio in detti concisi vituperando l'Imperadore, in modo tale che l'Imperadore secelo arrestare, etrovatolo in brevi interrogazioni colpevole di cospirazione, fù da' Giudici condannato vivo alle fiamme nella fornace de' Bagni del Palazzo. Conducevasi dunque Michele al supplicio, quando l'Imperadrice Theodosia sorpresa da una cotanto strana novità gittossi a' piedi di Leone, e parte con preghiere, parte con rimproveri ottenne la dilazione della sentenza col motivo, che cadendo in quel giorno la Vigilia del Santissimo Natale, era un profanare la Festa l'eseguire così terribile giustizia. Fu perciò Michele custodito nelle Carceri, carico di ceppi, de' quali volle il medesimo Imperadore tener le chiavi per un certo presago timore, che internamente prenunciavagli grand' infortunio ò dalla vita, ò dalla fuga di quell'huomo: anzi rivolto à Theodosia, è sama, che tutto pensieroso, e mesto egli le dicesse, [e] Feci quod jussifit, Mulier, tuis persuasus baccha- demilia, tionibus; sed tu mox cernes, & proles nostra, quid eventurum sit: e così detto passò il resto del giorno, e tutta la notte in una estrema inquietudine, rammentandofi alcuni fastidiosi presagii, quali prima esso haveva dispregiato, mà facevano allora gagliarda impressione sopra il suo spirito. [f] Vi era nella Libraria Imperiale un vecchio Libro ripieno di Oracoli, f Cedr. loc. cit. che si dicevano, delle Sibille, nel quale si vedevano alcune Imagini Enigmatiche, che applicavansi ad altrettante mute profezie degl' Imperadori, che regnar dovevano in Costantinopoli: trà le quali trovavasene una, interpretata ab antiquo: Che un' Imperadore nominato Leone sarebbe stato ammazzato dal suo nemiconel giorno di Natale. Ricordavasi di un sogno, in cui sua Madre haveva veduta nella Chiesa della Madonna santissima in Blachernis una Dama con corteggio di molti Giovani vestiti di candi-

diffi-

PASCHALF. Secolo IX.

a Idem ibid ..

b Idem ibidem, & Ignat. Mon. in vita Tharasit.

c Cedr. ibid.

diffime vesti, che le faceva presentare un vaso pieno di sangue, invitandola à beverlo, e che havendone ella mostrato horrore, sdegnosamente rispondessele la Dama, [a] Ergo Filius tuus non desinet, se multo cruore implere, eoque me & Filium Deum meum irritare? Per la qual visione la sua Madre havevalo spesse volte scongiurato à cessare dalla persecuzione de' Cattolici, e a ritirarsi dalla Heresia degl' Iconoclasti. Esso medesimo, [b] alquanti giorni prima, haveva veduto dormendo il Santo Patriarca Tarafio, che approffimandosegli con voce terribile, e minaccevole gridava, Michele ammazzalo, e che un'huomo tutto somigliante à Michel Balbo travassavalo con una lancia. His omnibus terroribus actus Imperator, soggiunge [c] Cedreno, metu concutiebatur, & animo fluctuabat, eamque noctem insomnem exegit: onde repentinamente egli alzossi dal letto, e per una porta lecreta andossene solo alle Carceri, e volle dipersona riconoscere i ferri, fra' quali il miserabile Michele ritrovavasi avvolto, e come anzioso sospirasse la luce del seguente giorno per veder compita la sentenza con la morte del reo. Mà troppo impensatamente tornò sopra lui il male, che affrettava al suo inimico, e con troppo tragico avvenimento viddesi avverato in quel giorno il presagio infausto della sua morte. Haveva Leone conceduto il commodo à Michele della Confessione Sacramentale avanti l'esecuzione del supplicio, e Michele pronto à sè medesimo in quell'ultimo gran cimento, e sempre speranzoso non solamente della vita, mà eziandio dell'Imperio, per il messo, che dovea chiamargli il Confessore, scrisse un biglietto a' fuoi confidenti, in cui loro fignificava, Che scoprirebbe all' Imderadore la loro complicità nel tradimento, se con generosa risoluzione la medesima mattina non havessero eseguito la congiura contro la persona di Leone. Tanto bastò per far determinare tutti al consaputo homicidio, che segui prontamente nella conformità, e tempo, che soggiungiamo. Nella mattina del Santissimo Natale entrarono secretamente nel Palazzo Imperiale per la porta, che chiamavasi d'Avorio, li Congiurati travestiti di habito e framischiati con i Cantori, che dovevano in quella Solennità ufficiare nella Cappella dell' Imperadore: Concertarono, che alla intonazione dell'Hinno Sprevere summi cuntta amore Principis, ciascuno dalla sua parte dovesse assaltare Leone con armi corte, e finirlo. Intonossi il canto, [d] Et tunc conjurati confestim impetum dederunt, qui eos initio per errorem in Cleri Magistrum tulit, sive quod is corpore Imperatori adsimilis erat, sive quod caput simili veste velaverat; erat enim tempore eo magnum gelu, ideòque quis caput suum densiore pileo tectum non denudabat. Sed is quidem pileo derracto, oftensa calvicie, periculo se subtraxit. Imperator insidias sentiens, in penetrale altaris se subduxit, & direpta thuribuli catena, aut (ut alii perhibent ) Sancta Cruce, ictus percusorum excepit . Verum ii non singuli, sed facto cuneo irruentes, alius capiti, ventri alius, alius alia corporis parti plagas intentabant. Leo aliquamdiù Cruce se defendit, istibus gladiorum repulsis, donec fera instar undequaque impetitus succubuit. Tandem quendam immani corpore gigantis similem inferre ietum cernens, per inhabitans templum illud Numen iratum obsecratus est, ut sibi parceret. Fuit nobilis iste Crambonitarum stirpe oriundus, ac dicens, Non juramentorum esse hoc, sed cadis tempus, gravi ietu manum Leonis abscidit clavicula, simulque cornu Crucis . Tandem vulneribus victo , & ad terram subsidenti quidam caput amputavit. Cosi

& Cede lec. cit.

Così morì [a] l'Imperador Leone Armeno doppo haver regnato lette a Anne 820. anni, e cinque mesi, in vece di quel gran numero di anni presagitigli da'suoi falsi Profeti, s' egli si rendeva Iconoclasta; e morì a' piè degli Altari, ch'ei haveva spogliati di ornamenti per la sua Heresia. [b] Doppo la di lui mor- b cedr. ibid. te, li Congurati andarono direttamente alle Carceri, d'onde trasportarono Michele nella gran Sala dell'appartamento Imperiale, equivisenza nè pur levargli li ceppi, de'quali Leone tenevale chiavi, havendolo posto chiele Batho. sopra il Trono, lo proclamarono Imperadore, mentre un'altra parte de' loro Compagni trascinavano il corpo di Leone per l'Hippodromo, per far vedere al Popolo, che non vi era più di che temere di lui, e che la Città di Costantinopoli doveva, epoteva aspettare un' altro Principe. E così appunto successe; poiche Michele senz'aspettar di essere posto nel Bagno, tutto ricoperto di succidume, con i medesimi habiti, co' quali doveva essere bruciato vivo, quanto sol si fè rompere col martello li ferri, che gli tenevano serrati li piedi, si condusse nel gran Tempio di Santa Sofia, dove esfendo accorso da tutte le bande il Popolo per vedere un si strano spettacolo, egli ricevette la Corona Imperiale per mano del Patriarca, esenz'alcuna contradizione prese possesso dell'Imperio, bench'eine fosse meno de-

gno di ciascun' altro.

Era [ c ] Michele nativo d' Amorio Città dell'alta Frigia, nato di oscu- c Idemibid. rissimi natali, allevato da una Vecchia Hebrea nelle superstizioni della sua Sue qualita, Setta, e in una profonda ignoranza di ogni sorte di scienza, non sapendo nè pur leggere, ò scrivere, e non potendo, se non con gran tempo, e satica, formare le lettere del suo Nome, che pronunciava, come le altre parole, balbettando per un difetto naturale di lingua, d'onde egli trasse il cognome di Balbo. Nel rimanente huomo quanto senza coscienza, tanto ardito, intrepido, e fortunato nella guerra, per i cui gradi militari era asceso poi al massimo dell'Imperio. La prima cosa dunque, ch'ei sece, sù il rilegare l'Imperadrice Moglie di Leone nel Monasterio detto dei Signori, e li quattro figliuoli Costantino, Basilio, Gregorio, e Theodosio nell'Isola Prota, dove comandò, ch' eglino fossero fatti Eunuchi, per togliere loro ogni speranzadi potere un giorno ristabilirsi nel Trono. E Basilio, [d] che in queil' d cedr. ibid. atto perdè la favella, ricuperolla poscia per intercessione di San Gregorio Nazianzeno, la cui Imagine era divotamente riverita dal Popolo di quell' Isola. Per il qual miracoloso successo ridussesi Cattolico Basilio, e non molto tempo doppo anche la Madre, ad ambedue li quali diresse San Theodoro Studita una [e] nobilissima lettera in dimostrazione di gaudio della 2. epist. 204. loro conversione, & in authentiche testimonianze della Fede Cattolica sopra il culto delle Imagini. Quindi Michele, nascondendo unaparte delle suoi Editti. sue ree qualità, per conciliarsi l'affetto popolare, intraprese una condotta di governo in tutto contraria à quella di Leone, il quale si era renduto odiofissimo per la sua crudeltà verso i Cattolici, che non volevano rinunziare al culto delle Imagini. [f] Publicò per tanto un' Editto, pe'l quale f Michael in vita richiamò dal loro esilio tutti quei, che Leone haveva relegati per la Fede; frà i quali gloriofissimo sù il ritorno di San Theodoro Studita, e per l'acclamazione de' Popoli, e per il concorso de'spettatori, e per la magnificenza de'stupendissimi [g] miracoli, co'quali volle Dio accompagnare quasi li pas- g Lege has mirasi medesimi di questo suo gran Servo, rendendosi sopra tutti ammirabilissimo quello di sermar [h] l'alluvione di un rapidissimo Fiume con piantarvi h Ibid. n. 21.

Secolo 1X.

fero, come fegui, quel venerabile Segno. Doppo l'indulgenza dell'ac-

476 sù la riva una Croce, comandando à quelle acque, che non più trapassat-

a Inter epift. S. Theod.l. 2. epift. 86.

pro Concil. Florent. c. 5. felt. 17. Theod.

d Michael Sind. in vita Theod.

contro i Cattoli-

cennato Bando il nuovo Cefare obligò li Vescovi Cattolici à conferire infieme unitamente con gl'Iconoclasti li mezzi più proprii per conseguire la pace con intiera sodisfazione di ambe le parti. Mà i Cattolici risposero con una lunga, [a] e conveniente lettera (che noi habbiamo tra quelle di San Theodoro Studita, che ne fù eziandio giudicato il Compositore) per mezzo della quale gli dimostrarono, che secondo la Sacra Scrittura, e li Sacri Canoni non eraloro lecito di haver commercio con gli Heretici, fe nonper correggerli, ò ammaestrarli, e nessimo assatto per conferire con essi le materie già decise della Fede; soggiungendo eglino una molto conb Gennad. expos. siderabile particolarità, di cui in altro luogo servissi [b] Gennadio per dimostrare sempre stabile, e non mai interrotta la suprema autorità de' Pontec Inter spift, sit. fici Romani sopra tutta la Chiesa, cioè [c] Quod si quod est bujusmodi, de quo ambigat, aut dissideat magnificentia vestra, à Patriarcha dissolvi posse: jubeat magna ipsius, & à Deo confirmata manus ad communem utilitatem à vetere Roma suscipi declarationem, prout olim, & ab initio paterna traditione transmisus mos fuit: bac enim, Christi amule Imperator, suprema est Ecclesiarum Dei, in qua Petrus Sedem primus tenuit, ad quem Dominus dixit: Tu es Petrus, & super hanc Petram adificabo Ecclesiam meam, & porta Inferi non pravalebunt adversus eam. Perciò li Vescovi Cattolici humilissimamente conchiudevano, supplicando Cesare à non violentarli ad intervenire à cotal' assemblea. Michele, che voleva più tosto la pace sua, che quella della Religione, ficcome simulatamente haveva richiesto questo Congresso, così con somma facilità parimente condiscese alla richiesta de' Cattolici, e consfarzo di Religione rispose loro, che lo pregarono per il ristabilimento delle Imagini: [d] Tametsi egregia, & honesta sunt, qua dixistis, at mihi nequaquam amplettenda, qui hattenus imaginem nullam colui, vel adoravi. Quocirca, & me aquum est, eum manere, qui fui, & vos pariter pristinum statum retinere, opinionesque vestras sequi. Per me enim licebit; nec cuipiam obsistam, nisi quòd imagmes in regia urbe à pobis erigi prorsus nolo, sed extra eam procul, & ubicunque volueritis. Così Cesare: onde i Vescovi si ritirarono dal passare allora più oltre, giudicando di haver guadagnato molto, come in verità non era poco, se havesse Michele E sue procedure sinceramente operato. Ma egli non parlò in questa forma, se non per trattenere con vane parole gli spiriti de'Cattolici, attendendo l'esito della pericoe Cedr, in compend. losa guerra, che [e] gli sollevò nell' Imperio un suo Ribelle, doppo la quale felicemente terminata si scuoprì palesemente Heretico più ostinato del suo Predecessore, e nemico più pericoloso della Religione. Imperoche, Haud E Zonar.in annal. multo post, soggiunge Zonara, [f] animo suo declarato, Orthodoxos oppugnavit, ac preter multos alios crudeliter tractatos, etiam in Sanctum Methodium grassatus, Euthymium Sardium Archiepiscopum ob sanctarum Imaginum cultum in exilium misit: deinde Methodium in Avita conclusit. Inclytum verò Euthymium filius ejus Theophilus crudeliter flagris casum in Martyrum numerum retulit. Copronymum in omnibus imitatus, & Judais addictus Sabbata jejunari jubebat . Resurrectionem mortuorum non credebat, eòque futura bona sugillabat, & Prophetas irridebat, damones esse pernegabai , scortationem peccatum non judicabat , jurandum sese Deum universi moderatorem monebat, Juda salutem ominabatur, inter Beatos eum annumerans

merans. Pascha alieno celebrari tempore affirmabat. Et attesta in oltre Cedreno, [a] che con ispecial' Editto egli prohibiste, che nissun di quei, acedr. in Theophich' erano venerati da' Cattolici, si chiamassero Santi, asserendo convenire 10. tal titolo al solo Dio; [b] Ita delirans in omnibus impius. Mà questo trion- b Baron, anno 8:9. fo di Michele sù per un giusto giudizio di Dio accompagnato da una de-num.10. solazione quasi generale di tutte le Provincie dell' Imperio: Neque però c Cedr.in Companmalorum impetus, dice [ c ] Cedreno, hoc modo cessaturus erat; sed cum dio. due continentes, Europam dico, atque Asiam, veluti caput & cauda, divinitùs castigarentur (tametsi id non intelligerent) ira Dei eis cades, incendia, terramotus, latrocinia, civiles turbas, urbium inexpectata excidia, signa in Calo, & in aere immittente: tandem miseras quoque insulas veluti medium corporis ( quo nulla ejus pars plagis careret ) mala invaserunt. Sed nimirum corriginon poterant, qui Dei hominis formam adorandam negarent. Così Cedreno, che à tante disgrazie aggiunge quella massima della perdita di Creta, occupata da' Saracini delle Spagne, dove questi rinversarono non solamente le Chiefe, il governo, el Imperio, [d] ma eziandio il nome, fabri- d Cedr. in annal. candovila Città di Candax, da' cui fii poi denominata tutta l'Isola di Candia, la quale di nuovo foggiogata da' Christiani, di nuovo nel Secolo trascorso ricadde sotto la tirannia de' Turchi con quegl'infaustisuccessi, che [e] e Vedile nostre menoi habbiamo altrove descritti, volendo la divina Giustizia castigare i no- inclemente IX. Ari peccati col flagello de' Barbari, sì com' ella havea prima puniti quegli de' Greci con la sferza terribile de' Saracini.



#### CAPITOLO IV.

Eugenio Secondo Romano, creato Pontefice li 18. Maggio 824.

Ambasciaria fraudolente dell'Imperador Michele all'Imperador Luigi Buono, & al Papa. Collazione Parigina sopra il culto delle Sacre Imagini, & Heresia di Claudio Vescovo di Torino, ambedue riprovate dal Papa. Morte di San Theodoro Studita, e sua confessione di Fede sopra il culto delle Sacre Imagini.

Letterafraudolente di Michele all' Imperador Luigi Buono fopea el culto delle Imagini.



A perdita dell' Ifola, e Regno di Creta, antenurale fortissimo dell' Imperio di Oriente, atterri Michele, che temendo di essere attaccato anche dalla parte di Occidente, tentò di divertirne il danno con rinovare la confederazione co' Francesi, e la corrispondenza col Papa, il quale per le allegate ragioni haveva giusto motivo di

dichiararsi mal sodisfatto della di lui condotta negli affari della Religione. A questo fine egli spedì Ambasciadori all'Imperadore Luigi Buono, presentandogli lettere amichevoli di sincera affezzione, che per istringere più fermamente col vincolo della Fede, esprimevano eziandio una confessione di credenza Cattolica tutta pura, & orthodossa, alla riserva solamente dell' articolo delle Imagini, che sù contemperato con molta destrezza, supprimendovisi il vero senso, che Michele covava nel cuore, e dissimulandovisi tutto ciò, che da lui era stato ordinato in contrario; [ a ] Sed & hoc vestra Christo amabili dilectioni manifestamus, diceva la lettera, quia multi de Ecclesiasticis, seu & Lauis viris alieni de Apostolicis traditionibus facti, & neque paternos terminos custodientes, facti sunt inventores malarum rerum. Primum quidem honorificas, & vivificas Cruces de sacris Templis expellebant, & ad eadem loca imagines statuebant, ponebantque lucernas coram eis, simul & incensum adolebant, atque eas in tali honore habebant, sicut honorificum, & vivificum lignum, in quo Chrisus verus Deus noster crucifigi dignatus est propter nostram salutem. Psallebant, & adorabant, atque ab iisdem Imaginibus auxilium petcbant: plerique autem linteaminibus easdem Imagines circumdabant, & filiorum suorum de. Baptismatis sonte susceptrices faciebant. Alii verò religiosum habitum Monasticum sumere volentes, religiosiores personas post ponebant, qui priùs comam capitis eorum suscipere solebant: adhibitis imaginibus, quasi in sinum earum decidere capillos illorum sinebant. Quidam però Sacerdotum, & Clericorum colores de Imaginibus radentes immiscuerunt oblationibus, & vino, & ex hac oblatione post Mis-Sarum

a Epift. Mich.Im per.ad Ludovicum Piamapud Baron. anno 824. n. 26. Capitolo IV.

farum celebrationem dabant, communicare polentibus; alii autem Corpus Domini in manus Imaginum ponebant, unde communicare polentes accipere fecerunt. Nonnulli verò spreta Ecclesia in communibus domibus tabulis Imaginum pro altaribus utebantur. Et super cas sacrum mysterium celebrabant, & alia multa his similia illicita, & nostra Religioni contraria in Ecclesiis fiebant , qua à doctioribus , & sapientioribus viris satis indigna esse videbantur. Propterea statuerunt Orthodoxi Imperatores. & doctiffimi Sacerdotes locale adunare Concilium, ad inquisitionem super his habendam : qui in idipfum convenerunt, Sancto Spiritu inspirante. Talia ubique communi consilio fieri prohibuerunt, & Imagines de humilioribus locis efferri fecerunt, & eas, que in sublimioribus locis posite erant, ut ipsa pictura pro scriptura haberetur, in suis locis consistere permiserunt, ne ab indoctioribus, & infirmioribus adorarentur, neque lucernas accenderent, neque incensum adolerent, prohibuerunt. Quemadmodum & nos nunc sentimus, & tenemus, abjicientes de Ecclesia Christi eos, qui bujusmodi malignis inventionibus student. Così l'Imperadore di Oriente, à Lodovico Pio d' Occidente; mà con pessima fraude; poiche con la riprova giusta della superstizione Greca circa il culto delle Imagini, dedurre voleva la riprova ingiusta del culto Religioso di esse. Enon è dubio, che il disordine era considerabilissimo, e gl' Iconoclasti, siccome erano empii nel controvertere il Religioso culto delle Imagini, così ragione havevano di querelarsi, che alle Imagini si siderabili circa il prestasse un culto tale, quale era ò quello sommo di Latria assoluta dovuto giai, al solo Dio, è quello improprio ripieno di superstizioni, qual'era l'altro accennato dall'Imperador Michele nella sua lettera; e che li Greci fosfero inclinatissimi à cotal superstizione, non solamente rinviensi dagli attestatide' Scrittori di quest'età, e da i veridici lamenti dell' Imperadore, mà trovasi attestato da Scrittori eziandio del decimoterzo Secolo, che dicono anche in quel tempo tanto lontano da' primi Iconoclassi, che li Greci si facevano per Commari le Imagini con quegli atti, e riti riferiti à lungo dal Religioso Pantaleone dell' Ordine de' Predicatori nel trattato da esso composto contro li Greci sin dall'anno 1252, nel qual'egli attesta, Quod in magno Constantini Palatio diligentissime observatur boc, & Latinos facientes coarguunt : in Ecclesia utique dicti Palatii, ubi fancta consistunt Reliquia, Sancta Dei Genitricis Imago post Altare sita, quam quodam excellentia privilegio vocant, statim à capite jejunii in Conclavi clauditur usque ad Magnum Sabbathum; panno illius portæ operiuntur; similiter autem sancti Mantellis, sanctique Koromidis locos Quadragesima tempore, usque ad illud Sabbathum, velaminibus tectos custodinnt. Sancta Dei Genitricis Imaginem, ut filios parturiat, compellunt, eaque mediante, ipsam Domini Matrem, ut commater fiat, accersunt, boc modo: Imagini sindonem connectunt, ut baptizatum puerum de manu Sacerdotis ipsa ut commater accipiat. Quam superstitionem à se fieri, sermone profitentur. Sed quod Imago loquatur, aut fidem spondeat pro puero, aut testimonium reddat Baptismi, nisi Deum contemnat, quis audeat aserere ? Nullam superstitionis speciem volentes omittere, & veros fratres habentes odio, Sanctos per suas Imagines invitos sibi fratres faciunt .... Are conducunt Sacerdotem, cum in Ecclesia cantatur Missa, funduntur pro execrabili fraternitate preces non exaudienda. Animalis enim est bujusmodi fraternitas, non spiritualis,

Disordini conculto delle ImaH.

Suoi donativi al Papa, & all'Imperadore Luigi.

a Totum hoc habetur fusius apud Baron, loc, cit.

num. 31. in fine .

peradore Luigi col Pontefice.

rigi fotto Luigi Buono nell'arti colo delle Imagini .

e Francofurti apud Hared, Vvekelis .

Cerei ad minus accenduntur duo, & perungitur oleo fictus frater, & san-Etam amplectitur Imaginem, quam ausus est dicere fratrem &c. Ma per tornare alla lettera dell' Imperador Michele, distendevasi ella poi in lunghe. & affettate preghiere, acciò egli persuadesse al Papa, che discacciasse da Roma tutti que Greci, che fraponevano oftacolo alla riconciliazione delle due Chiefe, & offerivaglialcuni doni in pegno di amicizia, frà quali il più pregiato erano i Libri di San Dionifio Areopagita, che l'Imperadore Luigi donò ad Ilduino Abate di San Dionisio per trasportarli dal Greco nel Latino. Per conciliarsi poi l'animo del medesimo Pontesice, significava al medesimo Luigi Buono, haver' esso commesso a' suoi Ambasciadori di portarsi à Roma, e di presentare ad Eugenio una letterasopra il medesimo soggetto delle Imagini, & alla Chiefa di San Pietro alcuni donativi, cioè un Calice d'oro con la Patena, arricchito di pietre preziose, e un Libro di Evangelii ricoperto pure d'oro, e digemme con inomi di Michele, e suo Figlinolo Theofilo incisi sopra quelle offerte, ch'essi sacevano al Principe degli Apostoli. Rispose [4] l'Imperador Luig: agli Ambasciadori cortefemente circa la richiesta della confederazione, e circa l'articolo delle Imagini li assicurò di farli condurre à Roma per ricevere dal Pontesice Eugenio l'Oracolo, come tarebbe anch'esso medesimo in un'affare così importante di Religione. Et in esecuzione del disegno Luigi inviò ad Eugenio Freculfo Vescovo di Lisieux, & Adegario per chiedergli la permisfione di radunare, non un Sinodo, come vantano i moderni Iconoclassi, mà alcuni Prelati, e Dottori Francesi in sorma di collazione per consermare il vero antico senso della Chiesa circa il culto delle Imagini, affine di trasmettere poi à Sua Santità l'estratto della conferenza. Dal qualfatto b Idem end, anno degnamente deduce il Baronio, [b] Non solum non licere Imperatoribus Synodos celebrare inconsulta Apostolica Sede, sed nec inter suos familiariter Trattati dell'Im- de his disputare, que spectant ad fidem Catholicam, & Ecclesiasticam disciplinam , nisi impetrata ab ipso Romano Pontifice licentia , & impertita ab ipso auctoritate. Ed in vero ricevè Eugenio paternamente questa filiale sommissione, concedendo all' Imperador Luigi la conferenza richiesta, Collazione di Pa. per doverne poi inviare gli atti à Roma, e fottometterne i sentimenti al giudizio del Pontefice. Mà si è cosa certamente strana, che di tutti quegl'Historici, che hanno scritti con tanta cura li gesti di Luigi Buono, e che non hanno preterito di riferire, ch' egli fece condurre à Roma gli Ambasciadori di Michele, e che questi Ambasciadori havevano à lui proposto il punto accennato delle Imagini, pur non ve ne fia alcuno, che habbia folo da lungi accennata, e trasmessa a' Posteri la notizia almeno di questa pretesa conserenza di Parigi, la quale cisarebbe medesimamente ancora incognita, se nell' anno 1596. [c] non ne sossero stati stampati in Francsort alcuni scorci, quali, dicesi, esfere stati ritrovati in un' antichissimo manuscritto, à cui falsissimamente è stato imposto il Titolo di Smodo di Parigi, quando in verità non potè effere, se non una semplice conserenza di huomini dotti per fare un' estratto de' Testi principali de' Santi Padri, chel' Imperadore voleva mandare al Papa. Qual filenzio di presso à otto Secoli dimostra chiaramente, che tal conferenza, ò collazione fosse stata fatta privatad Isan. Dallans. mente, e senza strepito; e qualunque siasi l'intento di quel [d] Calvinista, che l'hà cavata fuori dalle tenebre ò della oblivione, ò del suo cervello, certo siè, che gliesene deve grand'obligo, mentre le falsità, le inveris-

mili-

militudini, le incongruenze, e le contradizioni, ch'ei fa contenere in questo Sinodo da lui prodotto à nuovaluce, sono così compassionevoli, e offendono così apertamente la verità, che basta solamente leggerlo per rinvenire la cagione, per cui non si parlò mai nelle Historie di una conferenza [a] così poco ragionevole, e che non hebbe altro effetto, se non quello a Hane vide apud di farsi dispregiare. Non si sà il numero de' Dottori, che vi assisterono: Bar. an. 825. n.i. ma questi non poterono essere altri, che que' pretesi mal contenti Cattolici, che sotto l'Imperio di Carlo Magno non ammettevano le Imagini à tine di honorarle secondo il sentimento del Concilio Niceno, ma solamente à fine di servirsene per memoria, per ornamento, e per istruzione secondo il senso da loro male spiegato di San Gregorio. Onde meritevolmente sù sempre rigettata dalla Chiela Cattolica l'empia sentenza della indifferenza del culto verso le sacre Imagini, come à lungo prova con la distinzione di fei Capi il Cardinal Bellarmino nell'Appendice al Trattato del culto delle facre Imagini, [b] e Natale Alessandro contro il Calvinista Dalleo, che con b Nat. Alex Sac. l'attestato di questo preteso Sinodo volle provare il culto indifferente delle 8. dissert. 6. \$.9. Imagini, ò per meglio dire, riprovare semplicemente il culto di esse.

sta, & Iconomaco.

Tuttavia, come che la Francia allora inclinava alla indifferenza del Herefia di Clauculto delle Imagini per le ragioni da noi accennate, quando trattammo Torino Iconocla-[c] del Sinodo di Francfort, dilatoffi quindi il male come il fuoco, il quale ce vedi il Pontif. di per quanto sterile che sia, non lascia di havere una infelice secondità per Hadriano pag. 435. multiplicare se stesso nella produzione continua di nuove siamme. Onde l'errore, in cui si ritrovavano alcuni Prelati di quel Regno, tece nascere in quel tempo una nuova Herefia, che inoltroffipiù avanti ancora di quella degl'Iconoclasti, edil cui primo Autore [d] si Claudio Vescovo di Torino. Era questo Spagnuolo di Nazione, e nella sua prima gioventù Discepoann 825, n. 58. lo di Felice d'Urgel, di cui sù sedelissimo seguace in Francia, in Italia, & in Germania, quando [e] in quelle Provincie spargeva il veleno del Ne- e Vedi il Pontif. di storianismo Felice unitamente, & Elipando. Doppo la condanna del suo pag. 434. Maestro seguita, come si disse, nel Concilio di Francsort, egli finse di rinunciarne gli errori, e desideroso di avvantaggiare la sua fortuna, seppe così ben regolarsi ne' costumi, che doppo la morte di Carlo Magno trovò modo di entrare al servizio di Luigi Buono, dal quale sù ammesso trà i Preti, e Cappellani del Regio Palazzo: e come ch' egli era soprabbondantemente fornito di spirito, e di studio nelle sacre Lettere, e che haveva naturalmente facilità, e grazia per ispiegarle, si diè al ministerio della predicazione, principalmente nella Corte, appresso la quale crebbe in sì alta estimazione, che furiputato per uno degli huomini di quel Secolo, che meglio intendesse, e facesse meglio intendere l'Evangelio. Perciò essendo vacato il Vescovado di Torino, ei vi su acclamato, e promosso con consentimento uguale alla estimazione, in cuisenza eccezione appresso tutti era salito. Màs' egli non haveva havuto ardimento di propalare l'Heresie dell' antico suo Maestro circa la Persona di Giesti Christo, haveva almeno seguitato l'errore, ch'era allora tollerato in Francia, circa l'adorazione delle Imagini, quali da molti non si adoravano, benche da tutti si rendesse adorazione alla sola Imagine della Croce. Vedendosi egli poi elevato ad un Posto, che parea gli rendesse libertà di farla da Maestro sopra la dottrina della Fede, si pose ad esaminare due principii, che facilmente trovò frà se medesimi contrarii. Peroche le mecchine ragioni, che

Tomo II.

Cruce, & Pera. 1.15.de Incarn.c.7.

dere, che se conviene adorare la Croce, conviene altresì adorare la Imagine del Crocifisso, e se non è lecito di adorare la Imagine del Crocifisso non deve parimente esser lecito adorarne la Croce. Egli è certo, che Claudio doveva attenersi alla prima delle due conseguenze, essendo che la conclusione proveniva da due verissimi principii, qualisono la parità delle ragioni, che uniformemente provano l'adorazione della Croce, el'adoa Gretferus de razione delle Imagini, el'antica [a] prattica della Chiefa, che sin dal tempo de' Santi Apostoli con mille testimonianze ha ricevuta l'adorazione della Croce. Mà Claudio preoccupato dal falso principio, che d'alcuni si ammetteva per indubitabile nella Francia, cioè di non doversi adorare le Imagini, ragionò di una maniera tutto contraria, mà (presupposto cotal falso principio ) pur legitima, & a suo danno concluse, Se non è lecito adorare le Imagini, ne pur deve eser lecito adorare la Croce. Quindi impressionato di questa massima, visitando la sua Diocesi, predicò apertamente contro l'uso santo della Chiesa, ch'ei chiamò Idolatria, e sè levare da tutte le Chiese, e da tutte le Piazze, quante potè rinvenir Imagini, e Croci. Theodemiro fanto, e dotto Abate di que' contorni vedendo, e piangendo quest' horribile disordine, che traboccava eziandio al di là di quanto havevano attentato li più furiofi Iconoclasti di Oriente, i quali nelle abolizioni delle Imagini havevano pur riservato l'honore alla Santa Croce, scrisse à Claudio una fortissima lettera, per ritirarlo da quello spaventoso abisso di empietà, in cui egli si era ciecamente precipitato: mà questo altrettanto agile di penna, quanto pronto di lingua, in risposta contro di lui scrisse un' Apologetico, dal quale i Moderni Protestanti hanno appresi li loro errori, e il modo di difenderli, contro la Croce di Giesti Christo, le Imagini de' Santi, cle loro reliquie. Giona di Orleans, benche macchiato anch' esso del corrente errore di non ricevere le Imagini, se non à titolo d'istruzione, e di memoria, pure scrisse contro lui dottissimamente, mà non con stile di degno Ecclesiastico, essendo che ne' suoi libri volle egualmente convincere, e mordere l'avversario con ditterii acculeati, e pungenti parole. Ma ciò successe Sentimenti del lungo tempo doppo la morte di Claudio, non havendo nè la conferenza Papa fopra la di Parigi, nel' Heresia di Claudio operato altro effetto, che l'essere ambegint, el Heresia due dispreggiate, e condannate. Poiche il Pontesice Eugenio ad esempio di Claudio. de' suoi predecessori contentandosi di sopportare con caritatevole toleranza la debolezza di que' Prelati Francesi, che non ammettevano il culto delle Imagini, se non per sola istruzione, rimase sempre saldo, & invariabile nella dottrina del fettimo Concilio Ecumenico, rigettando gli Ambasciadori Greci, e le loro richieste, con egual costanza, e zelo, ben persuaso della mala fede dell' Imperador Michele, che con tale Ambasciaria haveva tentato di sorprenderlo, con la dissimulazione de'snoiveri sentimenti, che pur troppo fi palesavano empii e scelerati dagli effetti. Conciofiacosache trattenendo egli li Cattolici di Occidente con vane Ambasciarie, conti-Morte di S. Theo nuava spietatissimamente à perseguitare quei di Oriente con vere, e sanguinose carnificine, respingendo sempre dalla Corte e dall'Imperio in lontanissimi esiliili più celebri Disensori della Fede, frà i quali andò à ricevere in Cielo la corona, che si era acquistata in terra, quell'ammirabile Ceno-

ne della Croce, onde ò ammettere si deve l'adorazione delle une, e dell'altra, ò nissuna: in modo tale che era d'uopo per necessità di conclu-

do o Studita.

Capitolo IV.

EUGENIO





### CAPITOLO

Valentino Romano, creato Pontefice li 11. Agosto 827.

Gregorio Quarto Romano, creato Pontefice li 24. Settembre 827.

Morte, e scritti di S. Niceforo Patriarca di Costantinopoli. Sposalizio dell' Imperador Michele con una Monaca, e sciagure, e perdite dell' Imperio. Sua morte. Successione di Theofilo all' Imperio, sue buone qualità, e fede. Qualità di Theodora sua Consorte. Sua savia dissimulazione nel culto delle Imagini. Nuova persecuzione contro i Cattolici, e particolarmente contro i Pittori d'Imagini Sacre. San Lazaro Pittore, e sua illustre costanza. San Methodio, e miracoloso disseccamento de' suoi genitali: Perseguitato, e tormentato da Theofilo per la venerazione delle Imagini. Martirio di San Theodoro, e Theofane. Morte di Theofilo Imperadore. Istituzione della Festa di tutti li Santi. Studio della Imperadrice Theodora per il ristabilimento delle Imagini. Disputa frà gli Heretici, & i Cattolici. Assunzione al Patriarcato di Costantinopoli di S. Methodio. Fatto sacrilego di un' Iconoclasta. Ristabilimento delle sacre Imagini. Canoni di S. Methodio sopra i caduti nella Heresia: E feste, e convito di allegrezza per il seguito successo.

Morte, e scritti di Niceforo Patriar ca di Costantino a Theoph. in orat. de exilio S. Niceph.

b Vedi il Pontif.di Leque IlI.



U compagno di San Theodoro nella confessione, nell'esilio, e nella morte l'altro illustre Campione della Fede Cattolica il Patriarca [a] San Niceforo, che doppo quattordici anni di penosa relegazione ricevè anch' egli il premio in Cielo della sua Apostolica costanza. [b] E

certamente non può honorarsi à bastanza un sì degno Ecclesiastico, essendo ch' egli congiunse ad un' eminente santità una c Bellar de seript. profondissima scienza, di cui [c] ci ha lasciate splendidissime testimonianze nel sue Compendio della Historia da Maurizio fin'à Costantino figlinolo d'Irene, nella sua Cronologia tripartita de' Principi Hebrei, Greci, e Romani, nelle sue Epistole à Papa Leone Terzo, e sopra tutto ne

GREGORIO

fuoi Opusculi contro gl' Iconoclasti, ch' ei sempre combatte in vita, e con

la voce, e con la penna.

Liberatosi dunque l' Imperador Michele da questi due potenti contra- Empietà dell' Imdittori San Theodoro, e San Niceforo, il cui coraggio, fapienza, e virtu erano direttamente opposti alla sua empietà, & alli disordini spaventosi della suavita, traboccò poscia in horrendi sacrilegii, sino con [a] lo spo- a cedr. & Zonar. fare una Monaca, ch'egli estrasse dal Monasterio dell'Isola del Principe per in Hist. sollevarla al Toro, e Trono Imperiale. Il che tirò seco dietro infinite sciagure per quell'afflitta Christianità, e con più formidabile colpo la vendetta di Dio, che fece passare i Saracini à danno dell'Imperio; onde invasa, e Sciagure, e perdifoggiogata la Sicilia, fi refero eglino padroni della maggior parte di quegli Stati, che possedevano ancora i Grecinella Calabria, nella Puglia, e nelle Piazze maritime della Dalmazia. In modo tale che li Greci, a' quali l'Herefia Iconoclastica haveva tolto sotto Leone Isaurico, e Costantino Copronimo l'Esarcato di Ravenna, e la Pentapoli col titolo dell'Imperio di Occidente, per la empietà di Michele Balbo parimente Iconoclasta perderono quel poco dominio, che ancora loro rimaneva, e che gli haverebbe forse potuto servire un giorno di risorgimento. Documento grande à i Morte dell'Im-Principi, che siccome la Religione è il fondamento più fermo, che sostiene Balbo. i grand' Imperii, così l'Heresia è la machina più potente à rinversarli. E con le Provincie fiitolta ancora da Dio à Michele la vita [b] con morte b Anno 829. dolorofa per il corpo, & obbrobriofa per la memoria, lasciando di lui scritto Zonara, sc T Haud multo post Michael animo suo declarato Orthodo- c Zonar. in ann. xos oppugnavit, ac præter multos alios crudeliter tractatos, etiam in Sanctum Methodium graffatus, Euthymium Sardium Archiepiscopum ob Sanctarum Imaginum cultum in exilium misit: deinde Methodium in Acrita conclusit. Inclytum però Euthymium filius ejus Theophylus crudeliter flagris casum, in Martyrum numerum retulit. Copronimum in omnibus imitatus, & Judais addictus Sabbata jejunari jubebat. Resurrectionem mortuorum non credebat, eoque futura bona sugillabat, & Prophetas irridebat, damones ese pernegabat, scortationem peccatum non judicabat, jurandum sese Deum universi moderatorem monebat, Judæ salutem ominabatur, inter Beatos eum annumerans. Pascha alieno celebrari tempore affirmabat.

Se l'apparenza delle cose non fosse per lo più ingannatrice, havereb- Qualità di Theobe dato luogo di credere, che Theofilo, che successe al Padre nell'Im- sore, perio, fosse per essere il restauratore della publica quiete, e della Fede Cattolica in Oriente: tanto egli apparse nel principio, [d] giusto negli dio curo polara in ordini, severo co' rei, benigno, e liberale co' meritevoli, e religio-Theoph. so eziandio verso Giesù Christo, e la Santissima Vergine, portando [e] sempre pendente al collo una Croce d'oro, benche per una strana e Leo Grammat. impressione egli non potesse soffrire la Imagine del Crocifisso: nel qual punto secretamente persisteva ne' medesimi sentimenti degl'Iconoclasti. Ma ciò, che accattivogli maggiormente l'affetto de'buoni, la espettazione commune delle Genti, su, che obligò Eufrosinasua Madregna [f] à ritor-f 10. Curopol, in nare nel Monasterio, d'onde Michele l'haveva rapita, acciò ch'ella cancel- Tneoph. lasse con la penitenza il Sacrilegio di un Matrimonio condannato, & aborrito da tutte le Leggi. Quindi per una Imperadrice, che licentiò dalla Corte, e dal Trono, sollevonne un'altra, ch'era destinata da Dio à sar sua Consorte. trionfare la Fede con la intiera estirpazione della Heresia Iconoclasta.

Tomo II.

Hh

GREGORIO IV.

486

Secolo IX.

2 Lee Grammat. b Io. Curep. loc. cit.

Sua favia diffimulazione circa il culto delle Imagini

C Idem ibid.

Theodora sù questa, ch'egli scelse per sua Consorte frà molte belle Principesse, [a] come la più bella, Figlinola di Marino, [b] e di Theodicta, entrambi di nobili famiglie della Paflagonia, ch' erano state sempre costanti nella professione della Religione Cattolica, e negli esercizii della Pierà Christiana, coltivata da Theodora con tutta la pienezza del suo cuore, benche inalzata al foglio le convenisse alquanto dissimulare il culto delle Imagini, senza però offendere in nulla la purità della Fede, per non esacerbar maggiormente l'animo violento del Consorte, che nella materia delle Imagini dimostrossi finalmente inflessibile. Ed in fatti non lungi andò, che caso avvenne, per cui ella ritrovossi in cimento di perdere se, il Consorte, l'Imperio, e la vita, se dal cimento non la sottraeva un tiro finissimo di prudente disfinyoltura, non parendole necessario di esercitare in tutte le occassoni ogni sorte di azione di pietà. [c] Vi era in Corte un Nano, chiamato Danderis, gratissimo à Cesare, e per la bruttezza del corpo, e per la vaghezza dello spirito, facendo, e dicendo cose, che non essendo aspettate, maravigliosamente sorprendevano con una piacevolezza naturale gli animi della Corte. Costui, che haveva la liberta di andar per tutto, entrò un giorno repentinamente nel gabinetto della Imperadrice, mentr'ella orava avanti alcune divote Imagini, che conservava molto secretamente à quest'uso. Il Nano non solito di veder cose tali, domandò subito, che cosa elleno fossero? A cui Theodora alquanto sorpresa rispose, ch' erano Pupazze, ch' ella haveva fatto preparare per le sue Figliuole. Quindi il Nano partitofi, e portatofi secondo il costume alla tavola dell' Imperadore, erichiesto da lui, donde egli venisse, Da Mana, dissegli (che così ei chiamar foleva l'Imperadrice ) ed oh, foggiunle, quanto belle Pupazze hò pedute! quanto Mana le accarezza! quanto le bacia! e con quanto rispetto! anche genustessa, e prostrata sul pavimento. Theosilo, ò che sospettatse, ò che s' imaginasse il vero, sorpreso da subitaneo surore, levandosi impetuosamente di tavola, si portò, & entrò con suria nella Camera di Theodora, e senza ò accertarsi del sospetto, ò richiedere discolpe, traboccando in eccesso di parole, chiamò Idolatra la Moglie, e minacciando giurò, ch' esso non soffrirebbe giammai cotale abominazione nel suo Palazzo. Con un dolce sorriso udi placidamente Theodora il risentimento di Cesare, al quale doppo haver dato campo diunpien sfuogo, così ridendo tutt'in un tratto ella rispose, Oh come, Signore, vi siete lasciato ingannare da quel Matto! il quale prima hà ingannato se, e poi Voi. Ei mi tropò allo specchio con le mie Donzelle, e domandandomi, che nuove forme fossero quelle, che rappresentava lo specchio, gli risposi, essere Pupazze, che si acconciavano. Di questa bella nuova ei poi è venuto à regalarvi, & io medesima l'hò stimolato, acciò eziandio Voi ancora in questa credenza lo mantenessivo. Theofilo moderato prima lo sdegno, e dando poi facilmente fede a una cosa, che parevagli piacevole, etotalmente adatta al genio di Danderis, anch' eine rise, rimproverando à se medesimo il suo subitaneo insulto. Mà l'Imperadrice, che tanto destramente si era tirata suori da sì cattivo passo, temendo di ricadervi un'altra volta, sece contante battiture castigare il Nano, acciò imparasse a parlar meglio delle Pupazze de' Prencipi, che per ginoco domandandogli l'Imperadore alcuna volta delle Pupazze della Imperadrice, [d] egli admota labiis dextera manu, respondebat, tace de imagunculis, Imperator.

& Idem ib' dem ,

Ma

Capitolo V.

487

GREGORIO

Mà chì traboccò così stranamente contro i Congiunti per l'adorazione pretesa delle Imagini, non è credibile, quanto horribilmente si scagliasfe indifferentemente contro tutti gli Estranei, Sacerdoti, Monaci, e Re- i Cattolici. ligiosi. [a] In eos, qui sanctas, & immaculatas colunt Imagines, dice di lui l'Historico, admodum sævus fuit, & austerus, quippe qui superiores omnes crudelitate vincere contendebat: Superiores enim fuerunt Leo, & Michael Balbus istius pater, quorum alter edicto sanxit, ut in nulla pictarum imaginum, ubicunque pieta esent, hac vox, Sanetus, imprimeretur, quasi non alii hec vox, quam Deo soli, conveniret, haud recte conjecturans. Cum enim Deus hanc vocem, Deus, hominibus impertitus sit, qua multò excellentior est hac voce adjectiva, Sanctus ( nam longe humilior est, Sanctus ) non utique ipsam nobis interdixisset. Verum hoc ille, ut dixi, lege sanxit. At Leo, qui ante ipsum regnavit, nequaquam ipsas coli consensit. Verum Theophilus ne coloribus quidem formari voluit, abjectum enim, & bumile talibus effici dicens, se solam veritatem contemplari. Igitur detrabebantur eo tempore ab omni templo sacra Imagines, proquibus sera, & aves insculpebantur, qui illius immanem, servilemque dementiam coarguerent. Hinc sacrosancta opes reposita, in forum projecta, contumeliose illudebantur: hinc carceres facinorosorum iis complebantur, qui in honore sacras Imagines haberent, Monachis, Episcopis, Pastoribus, & his, qui eas depinxisent: pleni jam montes erant, & spelunca iis, qui ut fures, & scelerum patratores fame, & siti interfecti fuerunt. Nam cum Monachis jussißet, ad urbes aditus intercludi, eosque omnino expelli, edicto sanxiset: effecit, ut Monasteria, & solitaria loca multis, atque perspicuis hominibus complerentur. Quippe cum sacri Viri virtutem prodere, & sacrum nollent indumentum, immo mallent same, & calamitatibus oppressi vitam finire, aliqui negligentes habitum, idcircò perirent: plures autem exiis, qui per desidiam vitam agerent, remissam, ac dissolutam vitam amplexatiessent, à sacris hymnis, & cantionibus, & ab ipso habitu penitus abstinentes. Etenim ne hos quidem conventus peragi Tyrannus concessit, qui persapè vel soli possunt servare, & veluti franum quoddam ese iis, qui cupiditatibus dediti temere labuntur. Veruntamen ne tunc libertas quidem loquendi ex hominibus prorsus recessit, sed quidam audaciores, multi per se, aliqui etiam simul coasti, libere ad eum accedentes loquebantur, oftendebantque ex dietis Patrum nostrorum , Dionysii , Magni Herothei , & Irenai, non heri, aut paulò antè Monachorum rempublicam adinventam, & statum, sed antiquam, atque adeò priscam, quin etiam sanctarum Imaginum figuras cum Apostolis viguisse demonstrabant. Siquidem Sanctus Apostolus Lucas Dei Genitricis formam expressit, & ipse Christus Dominus, ac Deus noster fuam in quodam linteo depictam effigiem non manu confectam nobis reliquit . Isti igitur sacrosancti Viri Tyranni inscitiam redarguerunt . Cumque ei immanitatem (quod admodum libere loquebantur) objecissent, post multas plagas, & verbera, arque tormenta ex urbe exterminati fuere. Qui cum ad sacrum Pracursoris Templum in Euxino Ponto situm pervenisent, flagellorum plagis confecti cælesti quiete tandem dignati sunt. Quorum veneranda corpora in terram insepulta projecta, integra, & salva diutiùs permansere, quoad fideles quidam suscipientes sepelienda curarunt, varioque honore certatim affecerunt Sanctos, qui pro Christo Deo Martyrium subiere. Così di Theofilo il Curopalata. Ma tra gli altri mezzi, ch'ei inventò di nuovo per dilatare la sua Heresia, diede ordine à tutti gli Esattori Imperiali, che Hh 4

Secolo IX. GREGORIO 488 IV.

a In actis S. Joann. Inachar.

fuo Martirio , e collanza.

obligassero i debitori à rinunziare al culto delle Imagini sotto pena di carcerazione in caso di renitenza, come se sossero rei di non pagato tributo. Qual cosa sù cagione, che molti fingessero di abjurare la Fede Cattolica per liberarsi da una così terribile vessazione: & allora parimente siì, che il [a] famoso Anacoreta Joannicio, celebre per dono di profezia, disse ad uno di quegli Esattori, che era il più fiero, espietato di tutti, che avertisse bene à quel che faceva nella esecuzione diuna così barbara commissione, perche l'Imperadore in quella fettimana l'haverebbe chiamato per rivedergli li conti; ed in quella settimana conobbe il miserabile havergli'l' Anacoreta parlato dell'Imperadore del Cielo, perche morto repentinamente nel suo peccato, egli andò à ricevere nell'altro Mondo ciò, che meritava il suo sa-Perfecuzione crilego ministero. Di più oltrepassando Theosilo la empieta del suo Padre, Colero li Pittori il quale lasciò intatte le pitture à fin di ornamento, e non di culto, ei non delle Imagini Sa- Colera per l'occle turre à concellare, à abbruciare, con porre in loro lungo. solamente secele tutte ò cancellare, ò abbruciare, con porre in loro luogo figure di ogni forte di animali; mà mosse una crudelissima guerra alli Pit-5. Lazaro Pittore, tori, minacciandoli di morte, se per mostrare la loro risoluzione di non più dipingere Imagini sacre, eglino non vi sputassero sopra, e non le calpestaffero co'piedi. Il che rese illustre la confessione di un Santo Religiolo chiamato Lazaro, eccellente Pittore, e degno certamente dell'ammirazio-In Curopol. loc. ne di tutti li Secoli: [b] Tyrannus, dice di Theofilo il sopracitato Historico, sacris Imaginibus insestus, properabat Pictores omnes perdere, vel si pivere mallent, jubebat, ut ipsas expuentes, tanquam profana quædam pedibus in terram projecta conculcarent. Prater alios comprehensus est item Lazarus Monachus, qui tunc pingendi arte celebris erat; ac prius ille Theophilus Deo repugnans, obsequis ipsum devincere tentavit, sed ubi omni adulatione prastantiorem eum vidit, ad insitam sibi vim conversus est, tantisque tormentis ipsum excruciavit, ut nec superesse quidem posse existimaretur. Et ita corpore male habentem concludit in carcere. Sed postquam illum convaluisse audivit, rursumque imagines depingere, laminas ferreas ignitas ipsius palmis justit admoveri. Igitur carnes depascebatur ignis, quoad animo tandem defectus Athleta jacuit semimortuus. Verum oportebat divina gratia hunc servari, ut posteris esset incitamentum. Quare Tyrannus, ut extremum jam spirare Sanctum didicit, Regina precibus ille cum quibus-dam aliis, qui sibi maxime propinqui erant, è carcere liberatur, & in Templo Pracursoris, quod ita pocabatur, formidabilis occultatusest, atque ut sese habebat plagis male affectus, Pracursoris expressit Imaginem, qua diù conservata sanat agrotos: atque hac ita tunc gesta sunt. E sopravisse lungo tempo Lazaro a Theofilo in continuo esercizio della sua divota professione, ristaurando le perdite delle sacre Imagini coll'accrescimento di nuove Pitture, frà le quali si rese celebre la figura del Salvadore del Mondo, che si posta sopra la porta di Rame in luogo di quella, che altre volte era stata quindi tolta, & abbattuta.

S. Methodio, e fua Santità.

Ma la più degna Imagine di Santità, che risplendesse allora in Costantinopoli, era San Methodio, contro il quale arse più vivamente ancora lo sdegno inesorabile di Theosilo. Haveva questo gran Servo di Dio non solamente contratti gran meriti con il Cielo per labontà di sua vita, e per le persecuzioni altre volte sofferte dagl' Imperadori Iconoclasti; mà eziandio si era procacciata una grand' estimazione communemente appresso tutto il Mondo per la sua rara dottrina, e per la carica degnamente sostenuta di Le-

GREGORIO

c Idem Caropolin

prodigiosagli avvenne, che comprovogli il concetto conceputo di santità, Genitali di S.Mee d'innocenza. Racconta egli medesimo il successo e dice, [a] se cum thodio. a cedr. in Miss. Roma degeret misus eò ad Papam ob intentata Nicephoro Sanctissimo Pa- 111. triarche crimina, vexatum fuisse à carnisstudiosomalogenio, sine intermissione dies nockelque ipsum titillante, & rei venerea appetitum excitante. Itaque se ardentem ea cupiditate, ac tantum non es succumbentem, Petro Apostolorum Principi se dedere statuise, multisque abeo precibus contendise, uti se libidine illa liberaret. Hunc noctu asticisse, ac virilia sua manu dexteratangentem, combussisce, simulque dixisse: Nihilese, quod in posterum sibi ab ista metueret voluptatis concupiscentia: se ob pehementem dolorem somno excussum, talem repertum suisse, qualem ipsi vidisent. E soggiunge [b]il Cu- b Io4niCarotol, ropolata, che per convincere di falsità una femmina, che accusollo di adulterio, S. Methodio lapis offensionis nolens ese Ecclesia, nihil hominum frequentiam veritus, rejecta veste, in conspectu omnium, qui spectatores aderant, pudenda nudat, omni honore, & reverentia dignus: & illa omnibus conspecta sunt ita morbo quòdam consumpta, ut naturalis prorsus essent virtutis expertia, quodei virilia membra contabuissent: & allor fii, ch'egli richiesto della cagione di tal morbo, raccontaste al popolo la miracolosa visione del Principe degli Apottoli, che habbiamo di fopra riferita. Hora à un tant'Huomo venerabile per santità, e per dottrina havevasin'allora condonato Theofilo ogn'infulto, tollerando fotto gli occhi propriila profestione publica, ch'ei faceva, di venerare le sacre Imagini secondo il Rito de'Cattolici. Ma partendosi egli dalla Città contro i Saracini, volle seco condurlo, si [c] per non lasciare in Costantinopoli nella sua assenza un sog- l'acm getto, che appresso i Cattolici era venerato per Oracolo, come perch'essendo Methodio famoso insottigliezza d'ingegno, e in perspicacia di consiglio, voleva Cesare servirsi della di lui opera in una tale importante spedizione. Mà riuscitagli inselicemente la guerra, egli risentì tanto dolore della perdita dell'Esercito, e tanta vergogna di se stesso, che non sapendo chi accusarne, scaricò brutalmente il suo surore contro di lui, incolpandolo Furore di Theoautore della disgrazia dell'Imperio, perch'egli manteneva in esto l'Idolatria Methodio. con la detestabile dottrina del culto delle facre Imagini. Perciò fecelo prima così spietatamente schiaffeggiare con guanti di ferro, che Glica attesta, Methodii malæ propter sacrarum Imaginum propugnationem contundendo lasa, solutaque fuerunt, & necesse habebat, ut eastenui quadam fascia linea obligaret; e perche anche quando fu egli assunto al Patriarcato di Costantinopoli, servivasi di cotali fascie in sostentamento delle ganasse, soggiunge il sopracitato Historico, Unde mos inolescit, hodieque durat, ut Pontifices ab anteriore parte lineas fascias alligatas habeant. Quindi inventando il crudo Cesare un nuovo genere di supplicio, ordinò, ch'egli fosse sotterrato vivo in un sepolcro, insieme con due publici assassini, sotto la custodia di un pescatore, che portavagli ogni giorno una scarsissima misura di pane: nel qual doloroso carcere con maggiore horrore avvenne, che essendo morto un de'ladroni suoi compagni, eisosferisse il cruciato intollerabile del puzzore di quel cadavere, e che quella prigione divenisse una vera sepoltura, dove il morto tormentasse il vivo. Pur tuttavia in quell'horrendo supplicio egli hebbe qualche motivo di consolazione nel passaggio,

GREGORIO 490 Secolo IX.

Martirio di S. Theodoro, e Theofane.

a Ioan. Curopal.
apud Ear. an.833.
n.1. & seq.

bVide Bar.an.835. 2.29. & seq.

che di colà fecero i due illustri tratelli Confessori di Christo Theodoro, e Theofane, che surono gli uni all'altro di consorto per la uniformità de patimenti, e per la generofa costanza nel sopportarli. Erano questi Monaci del celebre Monasterio di San Saba nella Palestina, d'onde da Tommaso Patriarca di Gierufalemme erano stati inviati à Costantinopoli per tenere in Fede quella Christianità nelle persecuzioni accennate contro le Imagini, e per questa causa eglino havevano sopportati, come gli altri Religiosi, infiniti disagi, battiture, & esilio sotto Leone Armeno, Michel Balbo, e Theofilo, il quale li haveva parimente efiliati. Nulladimeno adulandosi egli di poterli vincere ò con l'amorevolezza, ò con le ragioni, haveali richiamati dalla relegazione, e [a] con tutte le forze erasi adoperato per guadagnarli. Mà accortosi finalmente, che la cortesia non li allettava, e le ragioni ridondavano tutte in sua propria confusione, seceli villanamente schiaffeggiare, e crudelmente battere, & indi [b] intagliargli sul volto à punto d'aco alcuni versi esprimenti, ch'essendo eglino statiscacciati da Gierusalemme per loro empietà, per la medesima causa erano esiliati ancora da Costantinopoli, rimandandoli con tali segni irremissibilmente condannati nel loro efilio; dove mentre si conducevano, facendo viaggio presso la sepoltura del vivo Methodio, Theofane, ch'era eccellente nella Poesia, scriffe al sepolto Santo questi versi in significazione di saluto, e di conforto:

Qui vivus inter vivos esse desiit, Vitamque prabet mortuus, terram incolens Polumque obit, vincto gravati vinculis Frontes, ei scribuntque inscripti litteris.

ES. Methodio gradendo il cortese rincontro, inviogli per il medesimo pescatore suo Carceriere la risposta con altrettanti versi di questo tenore.

Quorum libris inscripta sunt calestibus Nomina, piaque frontes inscripta notis, Vos, qui sepultus ante sunus est suum, Vinctos salutat & ipse vinculis gravis.

In tal maniera incoraggitisi que'Santi con reciprochi incitamenti di heroica generosità, doppo lungo penare, restituita la pace alla Chiesa, sù Theosane sollevato all'Arcivescovado di Nicea, e Methodio prima restituito alla Corte dal medesimo Theosilo, e quindi poi inalzato al Patriarcato di Costantinopoli, meritevoli ambedue di reggere le prime Chiese del Christianesimo, e di applicare à loro vantaggio il detto del Salmista, [c] Lapis, quem repro-

baverunt ædificantes, hic factus est in caput anguli.

Mà se Theosilo rese giustizia à Methodio con ammetterlo di nuovo al suo servizio doppo sett'anni di penosa sepoltura, doppo sett'anni altresì Dio rese giustizia à Theosilo con [d] toglierlo di vita nella ostinazione della sua heresia, e con la infamia di essere ei stato l'ultimo Imperadore Iconoclasta dell'Oriente. Alcuni [e] vogliono ammetterne la conversione nell'estremo di sua vita per le orazioni di Theodora sua Consorte: mà se vale molto lo sperare nell'ampiezza infinita della misericordia di Dio, sopra cui sondansi le rivelazioni, che ci afficurano della di lui salvazione, egualmente ci rimane à temere nella considerazione della certezza delle di lui opere cattive sin'à quell'ultimo punto, ove può stendersi il giudizio humano, à cui non è lecito decidere la gran questione, che agitasi avanti il Tribunale tremendo

c Psal. 117.

Anno 842.

e Gennad. Conflantinop. apud Bar.an,842.n.6.

2 An. 815. vide Anak.in Gregorie

mendo di Dio. Mà mentre in Oriente erano così empiamente perseguitate le Imagini, elititoli di tutti li Santi, in Occidente il Pontefice Gregorio fè [a] trionfarne la memoria con la folenne istituzione in loro honore della Festa di tutti i Santi, decretata inviolabilmente sempre sotto il primo gior- IV. & Carriere in no di Novembre, nel qual giorno haveva di già Bonifacio Quarto issituita Chronol. Pontif. in quella di tutti li Martiri, ch'estese poi Gregorio generalmente à tutti li Santi. Qual degna, & applaudita risoluzione volle in un certo modo anche imitare la pia Imperadrice Theodora nel ristabilimento, e culto delle sacre Imagini, che siamo pur'hora per descrivere.

Morto Theofilo, veggendosi Theodora non meno assoluta regnante, che libera Padrona de'suoi pii sentimenti, subito determinossi à correggere i disconci della Religione Cattolica alteratane riti delle sacre Imagini, e concertato l'affare con Theotisto gran Cancelliere, e Custode dell'inchiostro di color purpureo, del quale li foli Imperadori si servivano nelle loro sottoscrizioni, e con Manuele Generale delle Armate, e gran Maestro dell'Im- Theodora Impeperial Palazzo, nominati dal defunto Cesare per tutori nella educazione radrice, e suo suo dio per il ristabidi Michele suo figlinolo in età allora di presso à quattr'anni, siì concorde-limento delle samente frà essi risoluta la essettuazione del conceputo disegno, beche al prin- cre Imagini. cipio repugnasse Manuele à una tanta novità, mà poi [b] con più avveduto locat. configlio non folo v'inclinatse, mà stimolasse eziandio Theodora all'opera, spinto à ciò fare dall'essere ei guarito da una mortale infermità, in cui ad eccitamento di alcuni Santi Monaci Studiti egli promesse à Dio ogni più viva attenzione al ristabilimento delle sacre Imagini, se, come segui, sosse liberato da quel male. Onde si procedè speditamente alla publicazione di un'editto per offervanza del Concilio Niceno Secondo, e con tutto che i tutori di Michele fossero tutti serventi in questa brama, nulladimeno con- Iconoclassi, & t trariandosi apertamente l'affare dal Patriarca Giovanni, protervo Iconocla- Cattolici per il sta, deliberò Theodora di costituire una base, sopra la quale sondandosi gini. l'Imperiale costituzione, non temesse il crollo della opposizione degli Heretici; e perciò ella convenne con Theoristo, e Manuele di far precedere alla publicazione del Bando una folenne disputazione fra'Cattolici, & Iconoclasti con intervenimento de'Prelati, e degl'istessi Regnanti. [c] Fù dunque c Anno 842. convocata l'Assemblea nell'Imperial Palazzo in forma di Sinodo, nella quale per istruzione, e sodisfazione di quelli, ch'erano vissuti nell'errore degl'Iconoclasti, si espose l'antica dottrina della Chiesa per li testi de Santi Padri, che n'erano stati testimonii, e disensori, allegandosi dagli Heretici le medesime objezioni, e rispondendosi da'Cattolici co'medesimi argomenti, co'quali su già ventilata, e discussa la materia nell'ultimo Concilio di Nicea. Allor sù, che conobbesi, che l'Heresia non haveva satte gran conquiste, e che i caduti erano stati spinti chì da debolezza, chì da timore, e chì da violenza, li cui effetti non sono giammai lungo tempo durevoli. Percioche la maggior parte di quegli Ecclesiastici, e molti eziandio di quegli medefimi, che gl'Imperadori Iconoclasti haveano sollevati al Vescovado, non così tosto surono entrati nella Assemblea, che come rapiti dalla forza della verità, la cui confessione allorariconoscevano libera, ad alta voce esclamarono anathema à coloro, che li havevano sedotti per farli dichiarare loro commilitoni nella empia guerra controli Santi. Ma per ordinare il corso delle risoluzioni, e dare un capo Cattolico alla Chiefa di Costantinopoli, in primo luogo si depose l'esecrabile Pa-

culto delle Ima-

GREGORIO

Elezione di S. Methodio al Pa triarcato di Co flantinopoli.

a Cedr in compend.

Sacrilego attentato di un' Icono clasta.

gini .

Canoni di S.Me thodio fopra caduti mella Herc. fia .

c Extant in Bibijor Sanct.tom.6. col. 616.

d Extant in Bi blinthec. San. tom. 6.col.616 inadditt ad Theod . Balf.

Secolo IX.

triarca Giovanni, eleggendosi in suo luogo l'ammirabile Methodio, che pareva come un morto refuscitato, uscito vittorioso dal suo sepolero, e tutto coperto di piaghe, delle quali davano testimonianza publica le fascie medesime, con cuiteneva legate le gote, scompaginate da ischiassi per la difesa della Fede. Questa elezione su seguitata dagli applausi di tutto il Mondo, ed in particolare della Imperadrice, che la confermò con tutto il cuore, perch'egli era quegli medesimo, ch'ella haveva destinato a quell'alta dignità, per ristabilire la pietà, e la Religione nell'Imperio. Mà il falsosal Patriarca Giovanni così acerbamente risenti il colpo, che su in procinto di uccidersi con le proprie mani, e terribilmente minacciando, e fortificandosi nel Palazzo Patriarcale, fii necessario, che con le truppe delle guardie Bardafratello della Imperadrice ne lo scacciasse, trasportandolo quindi in un Monasterio, dove subito authenticò la sua empietà con un'horribile b Zonar, in anna. facrilegio. [b] Imperciocche havendo vedute in quel Monasterio alcune Imagini di Giesù Christo, della Vergine Santissima, e dei Santi Angeli elevate in alto, vi se montare il suo Diacono, à cui comandò, che à tutte, come fegui, cavasse gli occhi, bestemmiando contro loro, anche con obbrobrio di beffeggiamento, e dicendo, ch'effendo elleno prive della facoltà visiva, non occorreva, che havessero occhi, rimanendo inutile, e vana quella potenza, che non può produrre il suo effetto. Ma egli ne pagò subito il sio, ordinando Theodora, che incontanente à lui si cavassero gli occhi; il che farebbe seguito, se usando misericordia anche con gl'indegni, non havesse Ristabilimento ella moderata la pena, con fargli dare ducento staffilate, che lo ridusfero delle sacre Ima in istato molto pui lagrimevole di quello, ch'egli haveva ridotte le Imagini. Di un somigliante caso sà mentione Cedreno nel suo compendio, castigato da Dio con più spaventoso flagello, Constantinopoli Pictori cuidam aggresso Christum forma Jovis pingere, manus exaruit.

> L'Assemblea intanto havendo un capo della forza del divino Methodio, di nuovo confermò li Decreti del fecondo Concilio Niceno, e stabilì l'altro, che si dovetsero da per tutto rialzare le Sacre Imagini, e che li Preti, e Vescovi, che non volessero rinunziare alla Heresia, cederebbono i loro posti ad Ecclesiastici Cattolici, quali entrarebbono in vece de'Lupi à reggere il grege del Signore. Mà dall'altra parte per offervare il rigore della disciplina Ecclesiastica, doppo breve contesa sù risoluto, che quelli che rientrattero nella Chiefa, fodisfacessero al peccato commesso con publica penitenza, conforme li disferenti Canoni formati da S. Methodio nel tenore, che siegue: [c] Methodii Sanctissimi Patriarcha Constantinopolitani de iis, qui abnegarunt, per diversos modos, & atates. [d] Si puer quidem comprehensus fuerit, & abnegaverit seumetu, seu ignorantia, & inscitia, is propitiationis preces septem diebus accipiat, & octavo die lavetur, & à lavacro, linteo accinctus, chrismate mungatur, ut solent inungi, qui baptizantur, O ferat vestes novas, secundum ordinem corum, qui illuminantur. Si autem sint adolescentes, vel senes, seniove confecti; si quidem per tormenta negaverunt, clementer, ac benigne cum eis agatur, sed duas Quadragesimas jejunent, vacantes orationibus, & genuflexiones, affiduasque preces peragentes. Duarum autem Quadragesimarum fine appropinquante, octo diebus propitiatorias preces suscipiant, & sub omnibus qui inveniuntur cum Sacerdote, qui eis Deum placat, eas faciant, & dicant intensa voce, Kyrie eleison, centies. Et sicut superius statumus, laventur & ungan:ur secundum priorem consti-

tutio-

Capitolo V.

GREGORIO IV.

tutionem; & celebrato Sacrificio Sacrosanctis Mysteriis digni habeantur, pacantes Ecclesia, & sacrorum celebrationi octo diebus. Si qui autem sua sponte ad negandum transfugerunt, ii quidem habent Canonem terribilem, sed propter commiserationem duos annos jejunent à carnium, & oporum esu, & à vino abstinentes, genuum inflexiones facientes; si sint quidem juvenes, & robusti quotidie centum diebus, ducenties dicentes, Kyrie eleison; duobus autem annis expletis, ante octo dies preces propitiatorias accipiant, & que seguintur, ut prius flatutum est, in ipsis fiant, sive sint viri, sive mulieres, modò sint perfetti atate. Processioni, feste Terminato felicemente il Sinodo, volle la Imperadrice Theodora, che si e conviti per le dasse pronta esecuzione al Decreto per il ristabilimento delle Sante Imagini ristabilite Imagi. con pompa degna della sua pietà. Si scelse à questo effetto la prima Domenica della Quaresima, in cui si portarono nel Tempio di Santa Sofia il Patriarca col Clero, e tutti li Vescovi, & Ecclesiastici, ch'erano intervenuti nel Concilio. Theodora vi condusse il suo piccolo Figliuolo colseguito di tutta la Corte, e Magistrati. Quindi [a] usci una magnifica Processione sino libiz e, 10. alla Colonna del Militare posta nel mezzo della Città, con Croci, bandiere, eSante Imagini, che si portavano come in trionfo con cerei accesi all' intorno, e con canti di nuovi Hinni composti allora per quella funzione dall' illustre Confessore Theosane, che su creato Arcivescovo di Nicea; dichiarandosi solennemente, questa essere la festa della Orthodoxia, che si sempre poi da quel tempo sotto tal nome in quel medesimo giorno, e con le medesime cerimonie ogni anno rinovata, e presentemente ancora confelice ricordanza da' Greci folennizzata. [b] Iconomachorum Hæresis, conchiude il b Ioan. Curop. Curopolata, tali modo terminata est (doppo cento venti anni da che Leone Isaurico l'hebbe promulgata ) & Orthodoxorum Ecclesia suum recepit ornatum, & venerandarum Imaginum restaurationem. In [c] dimostrazione di c Ibidem. un tanto gaudio imbandì Theodora un sontuoso convito à tutti gli Ecclesiasticinel Palazzo di Curiano, nel fine del quale fisfando ella gli occhi nel volto di Theofane, & perspiciens inscriptas litteras, suspiria emittebat, & lacrymas. Notò Theofane lo stupore, e la tenerezza della Imperadrice, e modestamente richiedendola della cagione, ella con un profondo sospiro, [d] Vestram admiror fortitudinem, rispose, quomodo insculptas in ore vestro tot ! Ibidem. litteras sustinuistis, & misereor; atque infelicem illum censeo, qui tanto in pos odio adductus est, ut hac patrarit. Al che Theofane, Pro hac, inquit, Pi-Etura, Imperatrix, in judicio Dei cum tuo Viro, & Imperatore judicabimur.

a Greef. in notie



494

## CAPITOLO VI.

Sergio Secondo Romano, creato Pontefice li 10. Febraro 844.

Trasportazione in Costantinopoli de' Corpi de i Santi Niceforo, e Theodoro Studita. Conversione alla Fede del Re de' Bulgari applicata ad una divota Imagine. Manichei, e loro stravaganze nell'adorazione della Croce. Loro strage, & unione co' Saracini a' danni de' Cattolici. Dubio insorto frà alcuni Cattolici circa il modo della Nascita di Giesu Christo.

Continuazione delle medesime Feste.



Areggiando dunque il zelo di S.Methodio con la pietà della Imperadrice Theodora, tanto più fervoroso rinovossi il culto delle sacre Imagini, quanto più sacrilega n'era stata la seconda abolizione, e lo scempio. Con solennissima pompa furono dalla sepoltura de'loro esilii ricondotti in Costantinopolili corpi di S. Niceforo Patriarca, e di S. Theodoro Stu-

dita, che ritrovaronsi incorrotti anche nelle cicatrici medesime impresse nellaloro carne per difesa della Fede; esaltando tutto il popolo con eccelse laudi, e cuore fincero que'due gran Campioni, che con la loro potente intercessione appresso il Cielo havevano terminato di esterminare l'Heresia Iconoclastica. E certamente concorse eziandio con miracoli Dio al santo gaudio della conversione dell'Oriente, col dono di una tranquillissima pace fotto l'Imperio di una Donna, che seppe reggerne così bene il comando col freno della Religione, e con l'abbattimento della Herefia. [a] Bogori Rè de' Bulgari, popoli formidabiliffimi à i Greci, intimò la guerra à Theodora, stimandosi vittorioso anche avantila pugna, con la sola considerazione di havere esso à combattere contro una Donna. Theodora coraggiosamente de la Imperadri rispose, Essere essa pronta ad ogni cimento, mà appertirgli, che infamia più tofto, che gloria potea à lui appenire da questa mossa, mentre ò vincitore, ò perdente, sempre si direbbe, ch'egli havesse vinto, ò fosse stato vinto da una Donna. Sorpreso Bogori dal dilemma, rinovò la confederazione co'Greci, e con provedimento di più alta providenza esso con molti de' suoi si sottopose al Battesimo, intimorito, & eccitato alla vista di un quadro rappresentante il Giudizio finale del Mondo, ch'egli à caso vidde in una stanza di un divoto Monaco, da cui voll'essere informato, & istrutto del fignificato di quell'horrendo Misterio; trionfando così Dio di quell'inimico de' Greci per mezzo delle Imagini, che i Greci havevano ricondotte, vittoriose della Heresia, in Costantinopoli.

a Ioan. Curopal.

Nobile risposta gari .

Che si converte alla fede per ve-dere un'Imagine del giorno del Giudizio.

Converti subito Theodora questa vittoria in honore, e gloria, di chì concessela, & incontanente [a] intraprese di esterminare il rimanente b Vesti Pontifi-di que'Manichei, detti [b] Paoliciani dal nome di due fratelli Pao-cato di Gregorio II. lo, e Giovanni, che si dichiararono loro capi nell'Armenia, d'onde si 2 pag. 338. & 457. erano sparsi formidabili per tutta l'Asia. Costoro fra un cumulo immenso di errori, e di abominazioni, havevano un tanto horrore alla Manichei, e loro Croce, che le facevano tutti li più ingiuriosi oltraggi; e pure, come stragemassime. che non vi è Heresia, che non habbiasempre della pazzia mista con l'empictà, quando eglino erano oppressi da qualche grave infermità, si applicavano sul'petto una Croce di legno, come rimedio sopranaturale al loro male; mà poi risanati, la riducevano obbrobriosamente in pezzi, la gittavano facrilegamente in terra, calpestandola indegnamente co'piedi, e profanandola sporcamente co'sputi. Parimente eglino adoravano, e baciavano il Libro degli Evangelii, mà incontrando in qualche foglio di effi la Croce, quasi soffrire non potessero tra quelle sacre pagine tale obbrobriosa figura, roversciavano stranamente gli occhi, come invasati, o forsennati. Theodora incoraggita dal successo della conversione de'Bulgari, risolvè di procurare questa ancora de'Paoliciani, e di purgare l'Imperio da simil peste, anche col ferro, s'eglino si opponessero ostinatamente alla loro vera felicità. Egli è però ben certo, che quei, à quali ella ne diede la commissio comandamento della Imperadrine, si diportarono contro essi con troppo impeto, mentre in vece ò di ceTheodora. allettarli di prima con la piacevolezza, ò di persuaderli con la ragione, gli si scagliarono suriosamente contro, e [c] crudeliter utentes imperio, alios c Ioan. Curopal. lignis appensos, alios gladio necandos curabant, alios aliis malorum generibus cruciabant, & variis, & diversis panarum omnis generis modis circiter centum hominum millia interfecere, eorum bonis publicatis. Qual forte di Manichet si unipredica non convertì, mà pervertì maggiormente quella canaglia, che f.onoco'Saracini, disperatamente unissi co'Saracini, i quali seppero poi servirsi molto bene della loro opera contro li Greci. Mà la Imperadrice, che non hebbe alcuna parte in cotale violenza de'suoi Ministri, non lasciò di cavarne il vantaggio, che l'Imperio almeno fu nettato da quella pazza masnada di Heretici, mentre durarono li quattordici anni della sua reggenza, co'quali terminò della sua reggenza, co'quali terminò della sua reggenza, co'quali terminò della sua reggenza ancora la publica felicità, come si rappresenterà ne'successi, che [d] sog- Benedetto IlI 10.2. giungeremo.

Nell' Occidente in tanto una nuova, e non dispregievole questione Nuova Questione agitavasi, che forse poteva essere foriera di nuova, e non dispregievole sopra il modo Heresia, s'ella sosse stata trattata da Huomini ò proclivi al male, ò poco Giesù Christo. habili à sciegliere il bene fra il male. Nella Germania [e] surse un dubio e Ancirciter 845, sopra il modo, con cui Giesti Christo Bambino usci nel nascere dall'Utero della Santissima Vergine, alcuminegandolo, ed altri affermandolo nato, ed uscito al Mondo per la via commune del parto. Chì asserivalo tale, s Vediil Pontifica. poteva facilmente ripigliarsi con [f] Gioviniano, & Helpidio come impu- 10 di Danasotom. gnatore della Virginità illibata della Madre di Dio: chi tale non voleva 1.pag.318. dirlo, incorreva con li Cerdonisti, [g] come se impugnasse la vera nascita, Higinio tom. I. pag. e la realtà del corpo di Giesù Christo. In questa disparità di sentenze, ne 67. giunse la fama alle orecchia di Ratramno, da altri detto Ratranno, e Rotranno, Bertramo, e Bertranno Monaco Francese, Ecclesiastico [h] in di- feriptor, Eccles, vinis Scripturis valde peritum, & in libris sacularium disciplinarum egregiè doctum, ingenio subtilem, & clarum eloquio, nec minus vita, quam do-

SERGIO II.

406

Secolo IX.

Sentenza, e pare. re di Ratramino.

tiv.Chilf.c.1.

b Idem c. 5-

c G. Ambr. lib.2. in Lucam.c.2.

f S. Hier in lib ad verf. Helvidium .

Censura di Pa-Schasio Radberto sopra la esposta tramno.

& Pafch. Radb. in lib. de Partu Virgi 2738 .

Etrina insignem. Questi incontanente divulgò il suo parere in un libro de Nativitate Christi, in cui disendeva la sentenza affermativa, che Giesii Christo fosse nato per la via commune del parto, [a] Fama est, eglidice, a Ratr. lib. de N. - & quorumdam non contemnenda cognovimus relatione, quòd per Germania partes Serpens antiquus perfidie nove venena diffundit, & Catholicam super Nativitate Salvatoris fidem, nescro qua fraudis subtilitate, subvertere molitur, dogmatizans Christi infantiam per Virginalis januam vulva, humana Nativitatis verum non habuisse ortum, sed monstruose de secreto ventris, incerto tramite, luminis in auras exisse. Quod non est nasci, sed erumpi: e per tutto il libro egli si stende, che Giesti Christo è nato per [b] natura januam, per solemnem parturitionis viam, e, vulvam aperuise: non però come s'ella corrotta fosse, sedut eam sua nativitati ostium aperiret, non quo violaret integritatem uteri, sed quo ventris palatium vacuaret. Che Christo nascesse ex utero intemerata Virginis, egli lo prova con molte testimonianze della Sacra Scrittura: e che poi il medesimo Giesù Christo nel suo nascere, vulvam aperuisset, lo conferma coltestimonio di S. Ambrogio, [c] che disse Qui ergo vulvam sanctificavit alienam, ut nasceretur Propheta, hicest, qui aperuit Matris sue vulvam, ut immaculatus exiret; di S. Agostino, che & S. Aug. in Ser. scrisse, [d] Dominus noster natus ut Homo, sed non genitus ut Homo: di S. Higren. de Native lario, che prima di S. Ambrogio, e di S. Agostino asserì, [e] Qui omnia e S Hilar. lib. 1. de continet, & intra quem, & per quem cuncta sunt, humani partus lege profertur: e di S. Girolamo [f] in fine, il quale contro l'objezione fatta da Helvidio à Cattolici, Turpius est juxta eos, Deum per Virginis pudenda genitum, quam Virginem Viro suo nupsisse post partum, cosi risponde, Junge, si libet, Galias natura contumelias, novem mensibus uterum inolescentem, fastidia, partum, sanguinem, pannos. Ipse tibi describatur infans tegmine membranarum soluto convolutus: ingerantur dura prasepia, vagitus parvuli, octava diei circumcifio, tempus purgationis, ut probetur immundus, non erubescimus, non silemus. Quanto sunt humiliora, que prome pasus est, tanto illi plus debeo. Et cum omniareplicaveris, nibil Cruce contumeliosius proferes, quam profitemur, & credimus, & in qua de Hostibus triumphamus. Sed ut bac, que scripta sunt, non negamus, ita ea, que non sunt scripta, renuimus. Natum Deum ese de Virgine credimus, quia legimus: Mariam nupsise post partum, non credimus, quia non legimus; così S. Girolamo. Parve dura, temeraria, & empia l'asserzione di Ratramno à Paschasio

Radberto, Monaco anch'esso della medesima Abadia di Corbais, ed Ecclefentenza di Ra fiastico erudito, e dotto al pari di Ratramno. Onde incontanente contro il di lui libro de Nativitate Christi egli ne compose un'altro de Partu Virginis, che dedicò a Theodarda Abadessa, & alle altre Monache di Soissons, tutto in riprova della sentenza di Ratramno, quale à lui pareva, se non direttamente, almeno obliquamente contrariante alla Virginità perpetua della Madre di Dio. [g] Dicunt, dic'egli in esso, non aliter B.Virginem Mariam parere potnise, neque aliter debuisse, quam communi lege natura, & sicut mos omnium fæminarum, ut vera Nativitas Christi possit dici. Alii autem inquiunt, sinonitanatus est, ut cateri nascuntur infantes, vera Nativitas non est; Gideo ne phantasia putetur, autne, sicut aqua per alveum transiise, ita per uterum Virginis absque nascentis ordine natus credatur: pium est sentire, sic eum lege natura natum fuisse, quomodo cateri nascuntur infantes, & cam sic peperisse, sicut reliqua pariunt mulieres. O caca pietas, qua tam impie

impie sentit de Maria Virgine! & caca prasumptio, que tam impie loquitur de Christo! Non dico, quod dicant, Virginitatem amisse, que nesciens virum Virgo concepit, Virgo peperit, & Virgo permansit; sed quia id ipsum, quod confitentur, negant, cum dicunt, eam communi lege natura puerperam filium edidisse ... Audiant igitur novi disputatores, & investigatores novi . & inauditi partus: audiant, & intelligant primum quia viri sunt, quomodo bene disoutare queant de natura, & sexu mulierum: deinde recogitent, ut quid naturam requirunt, & communem legem nascendi, ubi totum dininum est, & ineffabile, divina virtus, quod operatur .... Hinc ergo colligitur, quod superstitiosa sit istorum cunctatio, & superflua disputatio, qui dicunt, oftia ventris, & vulva eum aperuisse, & colluviones sanguinis, ut cateri omnes, & secundas spurcitias post se traxise, in quibus omnibus gemitus, & dolor multiplicantur, tristitia, & arumna augentur. Quindi egli si dilunganel registrare molti detti de'SS.Padri, e cita S. Leone, che scrisse, Christum nova nativitate natum ex Virgine, sine paterna carnis concupiscentia, sine materna integritatis injuria: quia futurum hominum Salvatorem talis decebatortus, qui & in se haberet humana substantia naturam. & humana carnis inquinamenta nesciret; di S. Pier Chrysologo, che diffe, Stulte, unde sordes in Virgine Matre, ubi non est concubitus cum homine Patre? Unde sordes in ea, que nec concipiendo libidinem, nec pariendo est pasa dolorem? Unde sordes indomo, ad quam nullus Hospes accessit, sed solus ad eam fabricator Dominus venit, vestem, quam non habebat, induit, eamque, sicut invenit, clausam reliquit? Et sicut ille natus est solus intermortuos liber, sic istius, ex qua natus est, Matris pudor solus integer est : & ideò nemo vestrum judicet humano modo, quod divino geritur sacramento: e di Sant'Agostino che esclamò, Quid enim in homine, qui à Salvatore noftro assumptus est, non novum fuit? Conceptus, Nativitas, Partus, Infantia, Dostrina, Vita, Virtutes. Doppo le citazioni degli allegati Padri, con nobile Apostrofe così si rivolge San Paschasio alle Monache Vergini, à cui egli haveva dedicato il Libro, Nolite, obsecro, cum istis perscrutari latebras Virginei partus quasi corruptas; quia & ipsi defecerunt scrutatores scrutantes scrutimium vanitatis, qui talia sentiunt, qualia Domini Matrem non decent: sed venite cum gaudio, & videte procedentem Dominum planissima fide, tanquam sponsum de thalamo suo; non, ut isti garriunt, doloribus Virginea membra corrumpentem, nec genitale Matris secretum violantem, sed divinitus exultantem. Così S. Paschasio contro Ratramno.

Mà S. Paschasio sù trasportato contro Ratramno dal zelo della delicatezza di una questione, che non può, nè deve ammettere alcuna ombra di oscurità nella sua asserzione: conciosia cosache egli non ben comprese il sentimento di Ratramno, ed egli applica à lui ciò, che in nissun conto si ammetteva da lui, e ciò che dalla di lui sentenza non si può giammai dedurre, cioè che la Beatissima Vergine à partorisse con dolore, à con lessone della sua facra Virginità tramandasse al Mondo il suo Divino Figliuolo. Egli però è ben vero, che con qualche meno atta frase intendesse Ratramno di spiegare il suo parere, ma non mai asserisse ò violata la Virginità di Maria, ò aperta la Porta materna alla uscita del Bambino Giesù; ma solo egli volesse dire, come spiega un moderno Autore, [ a ] Quòd tam verè de Mat. Alex. diff pulpa exierit, ac si eam aperuiset.... Quam auctores laudati à Ratramno r. 3. Sac. 9. & non de aperitione ipsa, sed de aperitionis effectu intelligunt, cum eam Christo

virgmea sigillo: O ut significet, ipsum solum proprie aperuisse Matris vulvam

2 P. Mabill, in praf. fecunda Par. ris Sec. 4. Bened. contra Pelagianos.

c Ratr. in lib. de

nascendo, quia solus clausam invenit: cum alii infantes proprie non aperiant, quam corrupta jam Matris virginitate apertam inveniunt. Nulladimeno il Padre Mabillone censura, ò di poco costante, ò di poco sincero Ratramno, e contro lui dice: [a] Si Christus vulvam aperuit, quomodo per clausam exivit? Mà contro il Mabillone potrebbe rispondere Ratramno con le parole b'S. Hieron.lib.2. di S. Girolamo [b] Solus Christus clausas portas vulva Virginalis aperuit, qua tamen clausa jugiter permanserunt: e ch'egli fosse assertore costante della incorrotta Verginità della Madre di Dio, non può rivocarsi in dubio da Huo-Nativit. Christic. 2 mo, che habbia occhi in fronte per leggere il suo libro [c] Catholica Fides, dic'egli, de Virgine Salvatoris Matre confitetur, quòd Virgo fuerit ante partum, Difefa di Ratram. Virgo in partu, Virgo post partum... Propter namque inviolatam pudoris aulam, Virginitatem prædicat & ante partum, & in partu, & post partum; & propter vera nativitatis exortum, verum parientis partum confitetur: non peperitautem, si partus aliter, quam per natura januam processit: si quidem jam talis ortus non Virginis est partus, sed proprius videlicet ipsius infantis egressus. Obmutescat igitur hujusce commentum falsitatis, & Catholica Fides inconcusateneatur, que & vere natum de Matre confitetur Christum, & verè Virginem Mariam concepiße, peperisse, & post partum, idest post editum filium, credit, pradicat, & veneratur permansise Virginem; e con degna conclusione termina il libro, esigilla l'assunto con queste parole, Ergo teneamus vera fide, confiteamur ore veridico, Verbum carnem factum, per ministerium vulva naturaliter natum, & secundum rationis consequentiam, & secundum divinarum testimonia Scripturarum, & secundum Doctorum non contemnendam auctoritatem. Satis, abundèque, ut astimo, monstratum est, Dominum Salvatorem de Virgine sicut hominem natum, non ut integritatem violaret illa Nativitas, quia Maria Virgo fuit ante partum, Virgo in partu, Virgo mansit & post partum: sed nt qui de Virgine corpus assumpsit, & intra gremium Virginale concrevit, per aulam quoque Virgineam naturaliter nasceretur. Così egli. Onde apparisce, che tanto Ratramno, quanto Paschafio potentemente difesero la intemerata Virginità della Madre di Dio, e le questioni frà essi surono più tosto in dilucidazione del vero, che in consutazione del falso. Poiche tutti conchiusero, che Christousci dall'utero della Madre, come entrò nel Cenacolo degli Apostoli [d] Januis clausis.

d Ioan. 20.

e Duran. apud Suares tom., 2.in 3. p.9.28.dif.5.fett.2.

9.98.art. 2. B.S. Aug. de Civit. ante medium.

Ciò che in contrario habbia poscia scritto [e] Durando, nell'asserire, che se bene la Madre dell'Incarnato Verbo sia rimasta sempre Vergine avanti il parto, nel parto, e doppo il parto, non però ne siegue, che il di sei Figliuolo fia uscito alla luce con perfetta penetrazione del Claustro Virginale, credendosi dall'allegato Autore impossibile una tal penetrazione di due corpi; perloche egli su di sentimento, che ciò succedesse per una certa dilatazione della parte, in quella guisa appunto, che l'Angelico seguendo le f S. Thom.part.1. orme di S. Agostino, sù di [f] parere, che sarebbe succeduta la nascita de' Bambini nello stato della innocenza originale: Ad quartum dicendum (10-Dei lib. 14. cap. 26. no parole di S. Tommaso) quòd sient Augustinus dicit, [g] in illo statu nulla corruptione integritatis infunderetur gremio maritus uxoris; ita enim potuit ntero conjugis, salva integritate fæminei genitalis, virile semen immitti; sicut nunc potest, eadem integritate salva, ex utero Virginis fluxus menstrui cruoris emitti. Ut enim ad pariendum non doloris gemitus, sed naturalis impul-*[us* 

sus fæminea viscera relaxaret, sic ad concipiendum non libidinis appetitus, sed voluntarius usus naturam utramque conjungeret. Così egli; mà l'improbabilità della opinione di Durando deducesi non tanto dalla contradizione, ch'ella hà, datutti li Theologi, quanto dalla illazione, che in un certo modo ne fiegue, che la nascita del Signore appena meritarebbe il titolo di miracolosa, perche sarebbe stata simile à quella commune à tutti gli huomini nello stato della innocenza originale, e nulla difforme da quella del sangue, nella parità allegata di fopra da S. Tommaso. Onde cessarebbono li maravigliosi stupori de'Concilii, e de'Padri nell'encomiarla, & esaltarla senza clempio. [a] O rem admirandam! esclamò S. Cirillo, Miraculum hoc me a S. Cyrilla: Hom. stupidum reddit! e li Padri di Toledo, [b] Si haberet exemplum, non esset conc. Ephes. singulare: fateamur ergo Deum aliquid posse, quod nos fateamur, investigare b Conc. Toler. 2.in non pose: perloche con ragione Guerrico [c] Abate concluse, Nequaquam c Guerric. Ab. Rex Gloria vincula laxavit, aut dilatavit, con tutte quelle ragioni prosondamente considerate dal sopracitato Suarez, il quale nel nostro principale intento dottamente pondera, che siccome claudere vulvam nella Sacra [d] d Gen. 20, 29, 30, Scrittura significa lo stesso nella Donna, che l'essere sterile, ed infeconda; 61. Reg. 1. così aperire vulvam per il contrario significa conferre fecunditatem; della quale essendo stata resa degna la Vergine per virtu dello Sprito Santo, non è maraviglia, che del suo Unigenito Figlio habbiano detto i Padri, che aperuerit vulvam, per esprimere la vera, e reale secondità della Madre, in maniera però, che [e] nondum apertam supernaturaliter aperuit, & clausam naturaliter conservavit. Cosi S. Euthymio.

e Euthym. inc. 2,



## CAPITOLO VII.

Leone Quarto Romano, creato Pontefice li 12. Aprile 847.

Costituzione di Leone Quarto per la libertà della Elezione de'Pontesici. Qualità, & Heresie asserte di Gottescalcho . Concilii à tal' effetto intimati . Canoni concernenti la Predestinazione, e Prescienza divina. Qualità, e scritti di Amalario, e di Giovanni Scoto Erigena soprala Predestinazione. Favola di una Papessa, inventata dagli Herctici e Scismatici in odio del Pontificato Romano, e sua riprova.

Unque frà li felici progressi della Religione Cattolica in Oriente sù assunto in Roma al Pontificato Leone Quarto, che nel suo primo passo al Soglio diè saggio di quel grande spirito, di cui era egli dotato dalla natura, & arricchito dalla grazia, oftando con Apostolica costanza agl' Imperadori Lothario, e Ludovico, che non ostanti le

accennate Costituzioni degl' Imperadori Orientali pretendevano come hereditaria nell'Imperio la prerogativa di confermare la elezione de' Pona Vediil Pontif di tefici: [a] diritto usurpato da'Gothi Arriani, e doppo la disfatta de' Gothi [b] preteso, esostenuto inginstamente da Giustiniano, marivocato b Vedi il Pontifi- dal Pogonate, e suoi successori. Leone con risoluta salce recise quest'al-Vigiliopaz. 86 e 97 bero, che haveva cotanto infette le radici dal suo primo nascere; e non edi Agathone pag. sol non volle soccombere alla iniqua legge, mà con altra contraria scan-Cossituzione di cellonne la prima, convenendo co'Cesari nell'infrascritto tenore: [c] Leo Leone IV. per la Quartus Lothario, & Ludovico Augustis. Inter nos & vos pacti serie statulibertà dell' Elezione Pontificia, tum est, & confirmatum, quod electio, & consecratio futuri Romani Pontic Dift. 63.c.3t. ficis, non niss juste, & canonice fieri debeat. Riviglia di falsa Natale [d] 2. in Beneditto III. Alessandro cotesta convenzione, allegando le parole di Anastasio, che descrivendo la elezione di Benedetto Terzo Successore di Leone Quarto, dice, che il Clero Romano spedì Legati à Lothario, e Ludovico per confermazione dell'Eletto, ut prisca consuetudo poscebat. Così Anastasio riserito, mà forse non ben compreso dall'Alessandro: essendo che altro si è il richiedere à Cesare la confermazione, e il notificare à Cesare la elezione: come appunto segui in Benedetto Terzo, di cui Anastasio non mai dice, ch'egli supplicasse Ludovico della confermazione, mà bensì, ch'egli notificasse à Ludovico la sua elezione.

Mà dalla elezione de'Pontefici passiamo alla elezione de'Beati, & alla ripro-

Felice IV. pag. 49.

50 I

riprovazione de'reprobi, e da un fatto particolare alle gran ragioni della predestinazione divina, agitata in questa età con considerabilissime rislessioni da un Monaco Oltramontano, celebre per fama di contradizione, che tirò seco allora in diversi partiti il Christianesimo, e che presentemente ancora và rinomato per numero diseguaci, e per copia di avversarii. Noi, come quelli, che da alta Torre rimirano li sanguinosi avvenimenti di gran Battaglia, e quindi poi, non trasportati da genio, indisferentemente narrano li veri successi dell'una parte, e dell'altra, riferiremo la gran materia della predestinazione, edisentimenti circa di essa del Gottescalcho, e nel medesimo tempo ordinatamente esporremo le sentenze di quegli, che ne ripigliarono heretica la dottrina, e di quegli, che ne sostennero Cattholiche le asserzioni; e presentaremo all'occhio del Lettore quest'alta questione, con l'avvertenza confiderata da Plinio [a] in alcuni fiori, che da lontano odo- a Plin. lib. al. c.7. rano, mà d'appresso uccidono. Per cominciarne dunque la narrazione ci giova prima di far comparire in Campo il Gottescalcho assalito, anzi quasi che oppresso da'nemici, e quindi potentemente diseso dagli amici, per lasciare la libertà à chi legge, di accorrere anch'egli, à suo piacere, ò frà gli uni, ò frà gli altri, secondo li diversi rispetti, con cui su appreso il Gottescalcho, ò direo, ò d'innocente.

Gottescalcho chiamato da Natale Alessandro [ b ] Vir non sui nominis, b Nat. Alex. disperche in lingua Tedesca significa quel nome Servo di Dio, oriundo di Ger- fert. 5. in 11/12. mania, scorsi li primi studii delle lettere humane nel Monasterio di Auge sotto la disciplina di Tatone, professo il Monachismo in quello di Orbais della Gottescalcho, e Diocesi di Soissons, al quale allora presedeva l'Abate Baccone. Per incli-nazione di genio, che riconobbesi poi pervertito dagl'errori, egli gran parte danne, caluante, di sua applicazione ripose sopra le sacre lettere, e le dottrine de'SS. Pa- e disese. dri, esopra quella particolarmente di S. Agostino, nella quale finalmente incontrò il solito scoglio di chì incauto troppo in alto pretende navigare quel gran mare, cioè, il sommergervisi dentro, e naufragare nella profondità delle materie. Fù egli strettamente in amicizia congiunto con Lupo Abate Ferrarese, come apparisce dalla lettera trentesima del sudetto Lupo, e dal Poema Gratulatorio, che à lui scrisse VV alastrido Strabone, che sù suo condiscepolo eziandio nella celebre Scuola di Tatone. E fama, che senza dimissoriale di Rhothado suo Vescovo di Soissons contro le Regole Ecclefiastiche egli fosse ordinato Sacerdote [c] da Rigboldo Pro-Vescovo della Chiesa di Rhems, nel qual grado intrapresa la pellegrinazione di Roma, molte Provincie scorse sotto il pretesto di predicare l'Evangelio alle genti, e seminò, ovunque si portò, massime contrarie alla verità Cattolica, circa il punto particolarmente della predestinazione. Ricondottosi finalmente nella Gallia Cifalpina, lungo tempo egli dimorò in casa del Conte Eberardo, e quivi lunghe dispute tenne con Nottingo della doppia predestinazione degli eletti alla vita, e de'reprobi alla morte. [d] Quidam d Hinc, in lib. de Gottescalchus, così descrivelo Hincmato, ex Metropoli Ecclesia Rhemorum pradest. Dei, & libero arbitrioc. 2. Monasterio, quod Orbacis dicitur, habitu Monachus, mente ferinus, quietis impatiens, & inter suos mobilitate noxia singularis, de omnibus, qua perverse tunc temporis sensa cognoverat, quatuor sibi elegerat capitula, omnium pene perpersitatum illatum fætidas, & conolentas faces in se continentia, quibus simplicium, & devotorum sensus pervertere, & Magistri sibi nomen usurpando, post se Discipulos trahere, illisque, qui ad sua vota auribus Tomo II.

Secolo IX

502

a In epift. Hinem. ad Nicolaum Palib, 3.c. 13.

prurientes magistros sibi coacervare decertant, valeret indebite, quoniam legitime non poterat, vita Religiosa, & Catholica doctrina praesse ..... Quique à Monasterio irregulariter exiens, peragratis Regionibus plurimis, in Moguntina Civitate habita Synodo, & Rhabano Archiepiscopo libellum sui erroris porrigens, damnatus cum litteris Synodalibus ad Rhemorum Metropolimest remisus; ed altrove il menzionato Hincmaro scrivendo di lui al Pontefice Nicolò il grande: Animo [ a ] elatus, egli dice, quietis impapam apud Fro-tiens, novorum verborum cupidus, insatiabili bonoris ambitione incensus, duardum in Hist. protervus, & tumultuosus, ut inani animi ostentatione, & falsa quadam novitate sui nominis famam adipisceretur, adeptam latius opinionem propagaret, & propagatam ab oblivionis injuria vindicaret, certos articulos omnium falfarum doctrinarum, quastunc in his partibus huc, & illuc dispersas esse noperat, elegit, & collegit, utistisillecebris, & lenociniis simplicium, devotorumque sensus inescaret, & incautos perverteret, & Magistri nomen usurpans, discipulos ad se pelliceret, & pellectos seduceret vita religiosa simulatione; & iis præget doctrina, qui à veritate auditum avertentes, & ad fabulas se convertentes, ad sua desideria magistros coacervant prurientes auribus: epoco doppo siegue, Noncessat Gottheschalcus totos dies integros non solum scripturas, quas ad suam voluntatem trabit repugnantes, verumetiam Doctorum Catholicorum sententias mutilatas, & à suo germano sensu detortas effutire. Et eo modo in sui admirationem, & astimationem rapiebat non tantùm idiotas, & simplices, verùm etiam mediocriter doctos, & parum prudentes, qui praseferebant zelum Dei habere, sed non secundum scientiam, & discretionem. Praterea non solum appetit videri Doctor, & Magister eorum, qui ipsum docent: verùm etiam cos, qui cum eo conferunt, suis colloquiis callide intercipere contendit: quod si nequit convincere, cos sic dixisse, obstinate jurabit, eos inter loquendum nonnulla protulisse, que fortasse non dixerunt, ut verax habeatur, & hi, qui illi sese opponunt, mendaces, & sue b Idem Hinem. in B laem tinem, in propriæ doctrinæ contrarii: conchindendo altrove [b] il sopracitato Hincepist. ad alium propriæ doctrinæ contrarii: conchindendo altrove [b] il sopracitato HincHincmarum Epist. maro con degna rissessione, Dum laudari Hæretici tanquam de excellenti ingenio cupiunt, quasi nova quadam proferunt, qua in antiquorum Patrum libris non tenentur; sieque fit, ut dum videri sapientes desiderant, miseris suis auditoribus stultitia semina spargant. Hor dunque fornito il Gottescalcho di questi sentimenti, contra suam Regulam Monasticam, siegue Hincmaro, suo Monasterio egressus est, & disjunctissimas terras peragravit, ut sua falsa doctrina virus evomeret. Gli errori, de'quali egli su incolpato furono pochi in numero, mà cotanto preponderanti in qualità, che dalle loro consequenze provenire poteva danno irremediabile al Christianesimo. Egli disse, [c] Pradestinationem Dei facere, quod nec Homo ad vitam pradestinatus possit in mortem incidere, nec ad mortem prædestinatus ullo modo se possit ad vitam recuperare. E questi de'due su il primo, e certamente farebbe egli stato il massimo errore, ogni qualunque volta ne havesse Gottescalcho spiegato il senso, che la divina predestinazione egualmente cade sopra la pena, e la colpa del Peccatore. Poiche chi altrimente porre vorrà sua riflessione sopra l'accennata proposizione, e dire, che chi è eletto, certamente è eletto, e chi è prescito, certamente è prescito, dirà il medesi-

mo, che già diffe S.Agostino parlando della prescienza, e della preparazione de'beneficii di Dio, per i quali [d] certissimè liberantur, quicumque liberantur:

ed in questo senso la Chiesa Gallicana di Leone volle interpretare il detto

del

Laudunen fem .

e Rabanus in pra fat.lib. de Pradeft. ad Nottingum .

d S. Aug. in lib. de dono perfeverantia .

503 del Gottescalcho nel libro de tribus epistolis composto dal dotto, e santo Vescovo Remigio, nel cui fine di Gottescalcho conchiude, Quapropter etsi illius miserabilis Monachi improbatur levitas, improbatur temeritas, culpatur importuna loquacitas; non ideò divina neganda est veritas, quia juxta pramisam Catholica sidei rationem ( e questa si è lagià esposta nel medesimo libro insette regole sopra la prescienza, e predeterminazione di Dio ) omnipotens Deus ante constitutionem mundi certis, & justis, atque immutabilibus causis aterni consilii sui quosdam pradestinavit ad Regnum gratuita bonitate sua, ex quibus nemo sit periturus, protegente misericordia sua, & quosdam prædestinavit ad interitum justo judicio suo propter meritum, quod præscivit, impietatis eorum: ex quibus nemo possit salvari, non propter violentiam aliquam divina potestatis, sed propter indomabilem, & perseverantem nequitiam proprie iniquitatis. Se in questo senso parlò Gottescalcho, certament'egli non potè dirfi reprensibile. Mà la lettera Sinodica di Rabano ad Hincmaro attesta, haver'egli asserita la proposizione in questi altri termini, cioè, quòt prædestinatio Dei sicut in bono sit, ita & in malo: & tales sint in hoc mundo quidam, qui propter prædestinationem Dei, quæ eos cogat in mortem ire, ut non possint ab errore, & peccato se corrigere, quasi Deus eos fecisset ab initio incorrigibiles, & pænæ obnoxios in interitum ire: foggiungendo il nominato Gottescalcho in bocca de'inoi seguaci queste parole, [a] Quid mihi proderit, laborare in servitio Dei? Quia si pradesti- a Inead wift Synatus sum ad mortem, nunquam illam evadam: si autem male egero, & nodica Ribani ad prædestinatus sum ad vitam, sine ulla dubitatione ad aternam requiem va- b calv lib 3. infit. do. Heresia tutt'essa [b] di Calvino, contro la quale leggasiciò, che altro- c.23 \$.1.6 seq. ve [c] esposto habbiamo, quando il corso della [d] Historia ci portò alla He- c Tom 1. pag. 4280 fotto il Pontif. di resia di alcuni asseriti Predestinaziani, contro li quali opponemmo a lungo celestino. fortiragioni, acciò alla impressione del falso accorresse prontamente la d'Vedi il Pontif di dilucidazione del vero. Nè in questo luogo possiaino trasandare le alte do-pie 428. glianze degli [e] Heretici moderni, & in particolare di Giacomo Usserio Frassinin (100 Sco-Antesignano de Calvinisti Hibernesi nel suo libro intitolato Gottescal- to accademico. chi, & de prædestinatione controversia ab eo mota Historia, in cui egl'insulta trast. 2. disp. 3. art. li Cattolici Scrittori, perch'eglino habbiano cotal'Herefia anche ab antiquo supposta in bocca de'Predestinaziani per odio, & opprobrio de'Calvinisti. Mà ò ella suvi nella Chiesa nel primo, nel quinto, & in questo nono Secolo, ò non mai favi: se vi su, essi incorrono, come i Predestinaziani, nella detestazione publica del Christianesimo: se non mai vi sù, essi li primi saranno lirei di una Heresia, ch'essi medesimi si vergognano di confessare, ch'ella sia stata alcuna volta afferita, anche dai più vituperosi Herefiarchi dell'antichità: e così per tutti li capi eglino diverranno colpevoli, ò come seguaci, ò come autori della Setta abominevole de'Predestinaziani.

Il secondo errore applicato al Gottescalcho, sù in consequenza del primo, cioè, [f] Illos omnes impios, & peccatores, quos proprio fuso sanguine Filius Dei redimere venit, hos omnipotentis Dei bonitas ad vitam præde- Pradeft.c. 27. stinatos irretractabiliter salvari tantummodo velit: & rursum, illos omnes impios, & peccatores, pro quibus idem Filius Dei nec corpus asumpsit, nec orationem (ne dico sanguinem) fudit, neque pro eis ullo modo crucifixus fuit, quippe quos pessimos futuros esse prascivit, quosque justissime in aterna pracipitandos tormenta prafinivit, ipsos omninò perpetim salvari pe-

f Hinemarus de

LEONEIV. Secolo IX. 504 Secolo IX.
nitus nolit. Asserzione istessissima, che dalla bocca di Gottescalcho cadde

a Vediil Pontif.di Innocenzo X . 80.4.

doppo otto Secoli [a] in quella di Giansenio. Displicet nobis valde, scrisse à Gottescalcho confutando questa Heresia il dotto Arcivescovo di Lione Amolone, quod dicis, & aseris, neminem perire posse, Christi sanguine redemptum. Hoc enim dictum dupliciter Fidei Catholica adversatur: si aut neminem ex numero Christianorum, postquam semel in Christo baptizatus, & particeps Redemptionis Christi effectus est, perire pose confirmas, contra Apostolum apertissime prædicantem; e qui à lungo egli si stende nell'allegazione di molti detti della Sacra Scrittura, e replica, Aut si non credis, omnes, qui vera fide, & devotione per baptismi gratiam regenerantur, Christi ese sanguine redemptos, imo in Christi sanguine baptizatos, licet postea plurimi ex eis, vel per Hæreses, vel per alia diversa crimina percant, manifestissime contrarium Beato Paulo Apostolo dicenti &c. Così egli, che conchinde, Itaque juxta Fidem Catholicam, & Apostolicam, Propheticam, & Evangelicam, omnes isti fideliter ad baptismum Christi accedentes, non utique alio pretio, sed Christi sanguine redempti sunt. Sed cum plurimiex eis eamdem gratiam in se irritam fecerint, & ideirco in aternum pereant, qua ratione verum est, neminem perire pose, Christi sanguine redemptum? Ma perche à queste Cattoliche ragioni il Gottescalcho replicava, [b] Ecclesia Sacramenta, videlicet Exorcismi, & Baptismi, Chrismatis, & Eucharistia, ac manus impositionis, perfunctorie, & frustratorie dari omnibus, qui post perceptionem eorum pereunt; e negava [c] Eos redemptos sanguine Christi, sine quo ipsa Mysteria, jam non Mysteria, sed quadam velut vacua, & inania ludibria elle, il medesimo Amolone à lungo si stende à provare la verità della Redenzione di Christo, e il vero esfetto de' divini Misterii [d] etiam in iis, qui irreparabiliter pereunt.

d Ibidem .

& Ibidem -

e Hac constant ex libro Eccl. Lugd.de rribus Epistolis cap. I.

bidem Amolo loc.

sit. in corpore .

1 t. ad Timoth. 4.

g Hinem. in epift. ad Nicelaum Pa-Frodoardus Hift . Eccl. Rhem. 116.2.6.13.

Mà più lungo Catalogo [e] di Heresie oppone à Gottescalcho Hinemaro di Rhems scrivendo al sopracitato Amolone di Lione: Primo, quòd ante omnia sacula Deus, quos voluit, pradestinavit ad Regnum, & quos voluit, prædestinavit ad interitum. Secundo, & qui prædestinati sunt ad interitum, salvari non possunt: & qui prædestinati sunt ad Regnum, perire non possunt. Tertio, & Deus non vult, omnes homines salvos fieri, sed eos tantum, qui salvantur; & quod dicit Apostolus, [f] Qui vult, omnes homines salvos fieri, illos dici, omnes, qui tantummodo salvantur. Quartò, & Christus non penit, ut omnes salvaret, nec passus est pro omnibus, nisi solummodo proiis, qui passionis ejus salvantur mysterio. Quintò, & postquam primus Homo libero arbitrio cecidit, nemo nostrum ad bene agendum, sed tantummodo ad male agendum, libero potest uti arbitrio: & altrove scrivendo il medesimo Hincmaro al Pontefice Niccolò Magno, [g] Si vestra sapientia Catholica pam, quam refert articulos seire velit, quos contra Fidem Ecclesia Gotteschalchus docere videin tur, & quos ex veteri Pradestinatianorum bareft hausit, vobis ordine exponam, non omnes articulos, quos tuetur, sed tantum quosdam corum, qui tamen maximi momenti sunt. Dicit igitur, quod sieut Deus quosdam prædestinapit ad vitam aternam, sie etiam alios ad mortem aternam pradestinavit: Quod Deus non vult, omnes homines salvos fieri, sed dumtaxat eos, qui salvantur. Nam si omnes non salvantur, quos Deus vult salvari, non omne fecit, quod voluit; quod si velit id, quod non potest facere, non est omnipotens, sed infirmus, & impotens: attamen omnipotens est, quia fecit omne, quod voluit, testante [b] Scriptura. Quod Jesus Christus non fuit cruci-

h Pfal. 134.

Capitolo VII.

crucifixus, neque mortuus pro Redemptione totius mundi, sed tantum pro his, qui salvantur; insuper affirmat; absit velim, non solum dicam cogitare, sed etiam semel mustitare, quod serpens antiquus ad se rapere possit unum corum, pro cujus Redemptione Deo Patri suo Dominus Sanguinem suum pretiofum effudit . Nec minus perniciose, quam audacter defendit id , quod antiqui Pradestinatiani non dixerunt, quod Deitas Sancta Trinitatis triplex sit: e con ragione Hincmaro haverebbe ripreso Gottescalcho di horribile heresia, se il Gottescalcho havesse mai in alcun tempo asserito Triplice la Deitd: essendo cosa che come ben pondera l'Angelico, [a] Triplicitas a S. Th part 1. 94. significat proportionem inequalitatis: est enim species portionis inequalis, & 31. art.1. at 3. ideò non est in Deo Triplicitas, sed Trinitas. Ma il Gottescalcho, come appresso si dirà, non giammai servissi di questo termine di Triplex Deitas, mà bensi di quest' altro Trina Deitas.

Contro questi sentimenti esposti, e divulgati per la Francia dal Monaco Gottescalcho insurse l'Arcivescovo di Magonza Rabano, con un'Opuscolo intitolato de Pradestinatione, che inviò, e diresse a Nottingo [b] Ve- Vescoto di I ercelscovo di Verona, dal quale antecedentemente egli era stato satto consa-li, o altri di Brepevole della dottrina di lui. Mà il Libro hebbe qualch' eccezione in facto dalla Chiesa di Leone, come se l'Autore havesse suscitata una Questione non necessaria, estrascurato havesse il punto primario della controversia; Aßumpsit ille, dice Remigio di Lione Compositore del Libro de Tribus Epistolis, non necessariam, nec ullatenus ad rem, de qua quaritur, pertinentem disputationem. Quaritur namque in prasenti disceptatione non illud, utrum impios Deus, & iniquos prædestinaverit ad ipsam impietatem, & iniquitatem, idest, ut impir, & miqui essent, & aliud esse non possent, quod nullus omnino moderno tempore dicere, vel dixisse invenitur; quod est utique immanis, & detestabilis blasphemia, ut Deus sua prædestinatione, quasi auctor sit impieratum, & iniquitatum, aliquos impiosesse coegerit: sed illud potius quæritur, utràm eos, quos veraciter omninò prascivit proprio vitio impios, & iniquos futuros, & in suis impietatibus, & iniquitatibus usque ad mortem perseveraturos, justo judicio pradostinaverit, aterno supplicio puniendos? Auctor verò ipsius Epysola, relicta hac secunda quastione, qua in prasenti apud multos verfatur, contra priorem potius impiam opinionem laborat, Gitotum disputationis sux sermonem ad hoc diright, quod Deus bonus, & justus nunquam alicui poruerit esse causa, vel origo, vel auctor iniquitatis, & peccati. Quod omnes, ut dictum est, fideles fideliter, & indubitanter fatentur. Nullam tamen esse divinam Prædestinationem erga justam damnationem eorundem impiorum, & iniquorum, & tantummodò in parte electorum ese credendam, verbis prafati libelli, qui Hypomnesticon dicitur, affirmare contendit. Mà la Chiefa Lugdunense, e per essa il suo Arcivescovo Remigio forse non bene: poiche il sentimento riprovato da Hincmaro, e supposto nel Gottescalcho era quello della doppia Predestinazione de i buoni alla vita, e de i reprobi alla morte, meritamente ex voluntate Dei: il che direttamente oppugna Rabano nel suo accennato Opusculo, nel quale non impugna la seconda sentenza allegata di sopra dalla Chiesa di Leone, mà la prima, che dicesi, che sosse la vera sentenza del Gottescalcho, il quale con essa ristiscitasse l'Heresia asserta de' Predestinaziani, come in una seconda vita, onde poi havesse ancora à ringiovenirsi nella persona di Calvino, e di Gianfenio.

Secolo IX. LEONE IV. 506

Sinodo di Ma-Gottescalcho.

epift. Gottefealchi ad Ratramum. b Anno 8:8.

c Hinemarus lib. de Prad. c.5. c.21. 24. 27.

d Idem in epift. ad Nicolaum Papam, gram refert Froavardus in Hift, de Feel. Rhem. lib. 3.c.

e Sigibert in Chrenic. anno 849.

f Apud Labbe to. 8 . Conciliorum .

cho.

B Anno 848.

composto nella fua Carcerazione de Trina Destate .

h Hine lib . de non Trina Destate .

L'opposizione di questo dotto Arcivescovo di Magonza tirò, com'è Ronza fotto Ra- solito ne gran litigii, partitanti da una parte, e dall'altra: e rinvigorironfi le fazioni, di chi sosteneva Cattolico il Gottescalcho, e di chi condannavalo Heretico: e fra i primi fi annumerano Personaggi di gran vaglia a Hoe conflat ex Marcaudo Abate di Prumia, Giona, e Servato Lupo, il quale [a] però non mai mostrò di pienamente adherire al sentimento riferito del Gottescalcho. Rabano intanto per altri affari convocò [b] in Magonza un Sinodo. il quale apripronta la conginntura à Gottescalcho di presentarvisi non tanto per l'approvazione della sua sentenza, quanto per rendersi samoso nella oppugnazione del suo avversario, tacciato publicamente dal Gottescalcho, [c] come Semipelagiano, per le massime espresse da lui nell' Opusculo. tanto in riguardo alla gemina predestinazione, quanto alla da sè asserta sentenza, che Christo non fosse morto per tutti. Apparso l'inimico non potè da Rabano diffimularsi, ò differirsi la pugna: onde unitamente colsuo Sinodo, sceso eglinel Campo, esaminate le dottrine di Gottescalcho, solennemente le condannaronno, efiliando il reo dalli Reami del Rè Ludovico, e rimettendone la Persona ad Hincmaro di Rhems Metropolitano di lui, [d] Ne sua prava conversatione alios inficeret. Questa prima publica condanna risvegliò incontanente li [e] Vescovi in molte Provincie della Francia, i quali congregandosi in un nuovo Sinodo nel Real Palazzo di Cressi, costrutto su le sponde del Fiume Sara, entro i confini della Diocesi di Laon in Piccardia, con più rigorolo giudizio ripigliarono il Gottescalcho con la esecrazione della seguente condanna, [f] Frater Gotteschalche: Sacrosantum Sacerdotalis Ministerii officium, quod irregulariter usurpasti, & in cunctis moribus, & pravis actibus, atque perversis doctrinis, co hactenus abuti Sinodo di Cressi non pertimuisti, Judicio Spiritus Sancti, cujus gratia munus est Sacerdotale ofe condanna, e pe ne di Gottescal- ficium, per virtutem Sanguinis Domini nostri Jesu Christi, noveris tibi esse, si quo modo suscepisti, sublatum, & ne ulterius eo sungi prasumas, penitus mterdictum. Insuper quia Ecclesiastica, & civilia negotia contra propositum, & nomen Monachi conturbare contemnens, jura Ecclesiastica prasumpsisti, durissimis perberibus te castigari, & secundum Ecclesiasticas Regulas ergastulo retrudi, auctoritate Episcopali decernimus: & ut de catero doctrinale tibi officium usurpare non prasumas, perpetuum silentium orituo, virtute aterni Verbi, imponimus: & in esecuzione della fulminata sentenza, doppo di essere egli stato costretto di gettare con le proprie mani su'l suoco in presenza de' Padri un suo Volume, nel quale haveva espresse molte sentenze de'Santi Padri in confermazione della sua dottrina, su ignominiosamente frustato nel publico della Piazza, e poi [g] ristretto dentro l' Ergastolo di una Cellanel Monasterio di Altavilla, nella cui dimora contro Hinemaro com-Libro da effo pose un piccolo libro con la occasione, che soggiungiamo. Cantavasi già per lungo corso di età nelle solemita di alconi Martiri un' Hinno, la cui ultima Strofa ricevè qualche variazione, mentre appunto allora vagava l'Heresia di Gottescalcho, intonando alcuni Tetrina Deitas, unaque posci mus, & altri, Te summa Deitas. Hincmaro [ b ] nella sua Diocesi di Rhems prohibi, che per il tempo avvenire non mai più fi cantalle, Tetrina Deitas, ma bensì, Te summa Deitas, col fondamento che afferire Trma non si potesse la Deita senza taccia di Heresia; essendo cosa che Iddio, ch'è uno, è privo di pluralità, e di numero, che sol si conviene alle persone. Ratramo Monaco Corbojense contro la prohibizione d' HincmaCapitolo VII.

roscrisseun gran volume ad Hildegario Vescovo di Melden, in cui con molte sentenze di Sant' Hilario, e di Sant' Agostino, diffusamente provò Dio ficcome Trino, & Uno, così Trina, & Una la Deità. Giunse la fama di cotal dissenzione alle orecchia di Gottescalcho, che incontanente contro Hincmaro scrisse anch' egli un' Opusculo, in cui provava Cattolica l'afferzione di Ratramo, e Sabelliano chi contendevala; essendo cosa che benche naturalmente la Deità sia Una, personalmente ella è Trina secondo il Cattolico insegnamento. Contro Ratramo, e Gottescalcho scrisse allora Hincmaro il suo Libro de non Trina Deitate, in cui censura per Arriani li suoi contradittori. Mà che più sano sosse il sentimento di Ratramo, e di Gottelcalcho, che quello d'Hincmaro, ce ne assicura la Santa Chiesa, che in Sacris Solemniis publicamente canta l' Hinno composto dall' Angelico Dottore S. Tommaso in questo tenore:

Te trina Deitas unaque poscimus, Sic nos Tu visita, sicut te colimus: Per tuas semitas duc nos quò tendimus,

Ad lucem, quam inhabitas.

Onde inferisce il Santo, che ben dir si possa Trina Deitas, manon già Trin aTrintas, colla ragione ch' egli apporta in queste parole, Ideo non potest dici, [a] quod Trinitas sit trina, quia sequeretur, si Trinitas esset trina, a S.Th. part. 1.94. quòd tria eßent supposita Trinitatis: sicut cum dicitur, Deus est trinus, sequi- 31. art. 1. ad quin.

tur, quod sint tria supposita Deitatis. Così l'Angelico.

Mentre dunque il perseguitato Gottescalcho gemeva frà i ceppi del Carcere fotto la custodia d'Hincmaro suo contradittore, non tralasciavaperò egli di altamente dolersi della sua sinistra, ò fortuna, ò habilità, per cui esso ò non era bene inteso, ò non sapeva ben sarsi intendere. Onde il Gottescalcho si talmente allora communemente publicato per Heretico, che la fama tramandandone ai Secoli futuri l'infamia, hebbe à scrivere Sigiberto, [b] Gottescalchus Hareticus à Rabano Archiepiscopo rationabiliter, ut visum est multis, convincitur; sed tamen in suo perseveravit erro- co anno 849, re. Richieselo Hincmaro della sottoscrizione alla seguente Confessione di Fede, [c] Deum & bona prascire, & mala : sed mala tantum prascire, c Hac extat in epibona però præscire, & prædestinare: unde præscientia esse potest sine prætesc. destinatione; prædestinatio autem esse non potest sine præscientia: & quia bonos prascivit, & pradestmavit ad Regnum, malos autem prascivit tantum, non prædestinavit: nec ut perirent, sua præscientia compulit. Così la formola della Confessione d'Hincmaro. Frodoardo [d] attesta, che Gottescal- d Frodoard in Hicho, ricusatane l'approvazione, inviasse ad Hincmaro un'altra Confessione di Fede, che sù la seguente, [e] Credo, & consiteor, Deum omnipotente di Fede, che sù la seguente, [e] Credo, & consiteor, Deum omnipotente de Hac habetur lotem, & incommutabilem prascisse, & pradestinasse Angelos Sanctos, & homi- cis cit. & reference nes electos ad vitam gratis aternam: & ipsum Diabolum caput omnium Damo- A Nat. Alex. Sec. 9. niorum cum omnibus Angelis Apostaticis, & cum ipsis quoque hominibus reprobis, membris videlicet suis, propter prascita certissime ipsorum propria sutura mala merita prædestinasse pariter per justissimum judicium suum in mortem meritò sempiternam. Così la Confessione di Gottescalcho, da alcuni giudicata non solamente non riprensibile, mà affatto Cattolica, da altri commentata insenso non proprio, come se Gottescalcho asserito havesse, che la divina predestinazione egualmente cade sopra la pena, e sopra la colpa de' reprobi, in modo tale che il peccatore non possa non peccare, come

LEONE IV.

Secolo IX.

ad Hinem.

b Crantins 1.4.c. 26 & Gottefridus in Ottone III.

806 n.23.24. e Vedi nell' Indice del noftro 3. tomo Burgatio, Examen. salcho.

& Remig. in lib. de eribus epift, c. 24.

2 I. Timoth. 4.

508 quello, che da Dio è già predestinato al peccato. Mà tanto lungi sii Gottescalcho da questo sentimento, anzi che ripigliò di Heretici li suoi Giudici. a Raban, in epid, e giudicò cotanto Cattolica la sua Confessione, che per sostenerla [a] propose il partito, che chiamavasi allora Judicium Dei, cioè di entrare illeso dentro quattro caldai di acqua, oglio, epece bollente in confermazione di essa. Esperimento solito à pratticarsi in quella età per la dichiarazione del vero, onde molti esempii si rinvengono di somiglianti risoluzioni, e fra gl'altri quello [b] cotanto esaltato da parecchi autori, di una insigne Dama, che intestificazione della innocenza del suo Marito prese, strinse, e lungo tempo ritenne frà le mani un ferro infocato, &, come dice [c] il c Bar.an.998.n.12. Baronio, che questo fatto rapporta dagli allegati Antori, stringit, ut flores, ignitum metallum. Questa pruova ò d'innocenza, ò di verita dicevasi ancod V d. Baron anno ra, Judicium Crucis, [d] Examen [d] Crucis, Purgatio [d] Sacrificii, de' quali

in altri [e] luoghi faremo più proporzionata, e distinta menzione.

La profondità dell'agitata materia, la sottigliezza della Questione, e verio Iudicium, la pronta sostenutezza del Gottescalcho nell'asserire Agostiniana la fua dot-Sentimenti della trina, armarono in un tratto tutte le penne della Francia, che il viddero Chiefa Lugdu allora urtarsi insieme in iscambievoli fazioni, le quali intorbidarono la nense sopra le proposi, pace di qualche Chiefa, mà nongiammai la Fede; conciosiacosache chì si zioni del Gotte avvanzò nella pugna à favore del Gottescalcho, combatte bensì per lui, ma non per gli errori appresi, e opposti a lui. Fra questi annoverasi la celebre Chiefa di Leone, che patrocinando al Gottescalcho asserì Cattoliche, & Agostiniane le di lui proposizioni circa la Predestinazione de' Reprobi alla pena, e circa la volonta di Christo in riguardo della salute commune di tutti gli huomini, e della dilui morte, e redenzione. Mà dagli Avversarii del Gottescalcho dicesi, ch' ella s' ingannasse nella considerazione, che non mai Correscalcho havesse ammessa la Predestinazione de' Reprobi egualmente alla pena, & alla colpa, ò che in essi Dio havesse talmente imposta la necessità di dannarsi, che nullamente eglino salvare si potessero: siccome medefimamente ella giudicasse haver solamente Gottescalcho negata in Dio la volontà efficace della falute di tutti gli huomini, e conversione di tutti gl' Infedeli. Onde maraviglia non è, che nel celebre Libro de tribus Epiftolis la Chiesa di Lione così scrivesse circa le proposizioni di lui, [f] Sicut superius, & ex divina, & ex paterna auctoritate satis oftendimus, videtur nobis sine dubio, quòd illa, qua de divina pradestinatione dixit, juxta regulam Catholica Fidei vera sint, & à veridicis Patribus manifestissime confirmata, nec ab ullo penitus nostrum, qui Catholicus haberi pult, respuenda, sive damnanda. Et ideo in hac re dolemus, non illum miserabilem (cioè Gottescalcho, ) sed Ecclesiasticam veritatem esse damnatam. In illa autem Apostolisententia, qua de Deo ait, [g] Qui vult omnes homines salvos fieri, & ad agnitionem peritatis penire; putamus eum sensum Beati Patris Augustini ab omni semper Ecclesia venerabiliter recepti, & in finem saculi recipiendi, secutum fuise; qui de tanta Questione tractans, & collatis inter se duobus testimoniis, Apostolico videlicet, & Prophetico, qualiter juxta sanam sidei intelligentiam, utrumque verum ese accipiendum sit, & in plerisque aliislibrorum suorum locis, & maxime in libro, qui Enchiridion dicitur, evidentissime declaret. Cujus omnino veridicum sensum non oportuit sub persona alicujus hominis à Catholicis Dei Sacerdotibus condemnari: ne jam non iste, qui errare putatur, sed ille potins, cujus auctoritatem sequitur, hareticus

509

Capitolo VII.

eße indicetur. Et licet alii quidam Sancti Patres simpliciter illa perba Apo-Roli accepisse inveniantur; utrorumque tamen sententia fuerat honoranda, nec una pro altera damnanda: quia & illa ex divina auctoritate vera esse monstratur, & ista pia quadam ratione non abhorrere à veritate sideliter

creditur.

Jam illud de Dominici Sanguinis pretio, quod pro his tantum, qui credere voluerint, datum sit, manifestum est eorum Beatorum Patrum sententia, quam iste (cioè Gottescalcho) ut putamus, & legendo didicerat, & damnare metuebat. Unde etsi inventi sint alii aque Patres, qui illud gloriosum pretium etiam pro nunquam credituris, & in sua impietate perituris, datum esse non abnuant; melius, ut credimus, utrique honorarentur, nec pro aliis alii damnarentur. Quia & illud manifeste divina auctoritate sirmatum est, & istud, si

piè sentitur, non est abnuendum.

Quod verò dixise firmatur, ad malè tantummodò agendum liberum nos habere arbitrium, ad benè verò agendum non habere: si verè ita sensit, & dixit, boc pere non est ex divina auctoritate sumptum, neque ex Sanctorum Patrum dogmatibus tractum, sed aperte ex proprio errore prolatum. Così la Chiesa Lugdunense circa le proposizioni di Gottescalcho, [a] approvando poi di Ilem Rhem. loc. nel fine del suo Libro l'una, e l'altra esposizione de' Theologi sopra l' Apostolico detto, Deus vult omnes homines salvos fieri, cioè, seù omnia hominum genera accipiamus, e, seu illos solos salvari intelligamus, quos Deus salvare voluerit, idest, non quod omnes salventur, sed quod nemo, nisi miserationis ejus voluntate, salvetur. Il che più diffusamente ella dimostra con le seguentissette regole di Fedesopra la Predestinazione, che premette come fondamento, e base di tutto il suo Opusculo.

La prima si è, Quia Deus omnipotens nihil ex tempore prascierit, vel prædestinaverit, sed sicut ipse absque ullo initio aternus, & incommutabilis est, ita & ejus prascientia, ac pradestinatio sempiterna, atque incommutabi-

lis eft.

La seconda, Nihil omnino esse, aut fuisse, aut futurum esse posse in operibus Dei, que sive in condendis, sive in regendis, sive in consumandis, vel de- Fede della Chiesa finiendis Creaturis agit, aund non inse in suo eterno concilio de della Chiesa Lugdunense. finiendis Creaturis agit, quod non ipse in suo aterno concilio, atque judicio & veraciter prascierit, & immobiliter praordinaverit. Atque ita omne quod temporale est, intemporaliter sua prascientia, & pradestinatione pracedit: & omne, quod in ejus aterna prascientia, & pradestinatione dispositum est, etiam in rebus esse potest: quidquid verò ibi dispositum non est, nunquam, & nusquam esse potest. Nivil enim temere, vel fortuito, sed omnia aterna sapientia sua consilio, & ratione facit.

La terza, In operibus omnipotentis Dei non sunt alia prascita, & alia prædestinata, sed quidquid ibi est præscitum, quia totum est bonum, & justum, sine dubio est etiam prædestinatum: & quidquid prædestinatum, utique & prascitum, quia pradestinatio sine prascientia elle non

potest.

La quarta, Hac duo in operibus rationalis Creatura & distincte, & conjuncte intelligi possunt, quia scilicet ejusdem Creatura opera alia sunt bona, aliamala; & quia bona opera ita sunt ipsius Creatura, ut sint omnino b Ad Philipp. 2. principaliter, & veraciter opera Creatoris, [b] Qui operatur in ea velle, & perficere pro bona voluntate, restissimè tanquam verè divina, idest divinitus inspirata, & gesta, & prascita, & pradestinata debent intelligi.

Sette Regole di

LEONE IV. Secolo IX.

> Mala verò opera ejusdem creatura, quia ipsius tantummodò sunt, & ex eius vitio, non ex Dei voluntate, vel operatione procedunt, prascita à Deo dici

posunt, prædestinata non posunt.

La Quinta, Omnipotens Deus eadem prascientia, & Pradestinatione sua ita quosdam malos in sua iniquitate, & impictate prascierit praservaturos, & ob hoc juste pradestinaverit perituros, ut ex ipsa certa prascientia, & justa prædestinatione sua, nulli necessitatem imposuerit, ut madus esset, & aliud ese non posset.

La Sesta, Ut in divinis Scripturis nequaquam hoc pueriliter quaratur, vel exigatur, ut ibi solummodò intelligatur divina prascientia, vel pradestinatio. ubi hac ipsanomina prascientia, & pradestinationis expresse, & proprie posita inpeniuntur: sicut eo loco ubi Apostolus dicit, [a] Nam quos præscivit, & prædestinavit conformes sieri imaginis silii sni. Sed ubicumque res ipsa ejusdem prascientia, & pradestinationis certissime posita legitur, prascientiam,

& prædestinationem ipsam intelligendam esse minime dubitemus.

La Settima, Ut neque de electis Dei ullum perire posse credamus, neque de reprobis aliquem salvari ullatenus dubitemus. Quale regola, ella soggiunge, non doversi intendere, Ut non possint homines de malo ad bonum commutari, sed quia in melius mutari noluerunt, & in pessimis operibus usque in finem perseverare voluerunt ..... Quod ergo non possunt salvari, corum est vitium, quia nolunt, non Dei (quod absit) aliqua iniquitas, qui ergaillos & verax semper extitit in prascientia sua, & justus in judicio suo .... Deus enim neminem prædestinavit ad peccatum, sed ad luendum supplicium pro peccato.

Quindi la medesima Chiesa di Leone discussa l'altra Questione de Divina salutis hominum voluntate, discende alla terza della morte, e redenzione di Christo; e benche in essa ella dica, che Christo non sia morto per b Nat. Alex dif- tutti, nulladimeno, come [b] ben'avverte Natale Alessandro, dalla connesfert. 5. § .7. Sac. 9. sione di tutta l'opera comprendesi, ch' ella Cattolicamente habbia asserito, che Christo morto siaper i soli Fedeli, quantum ad efficaciam aliquam, & actualem applicationem mortisipsius pro illis; e per gl'infedeli, e per i reprobi sufficienter solamente, cioè con somministrare ad essi tutti quei mezzi,

che sarebbono necessarii per poter conseguire la salvezza.

Ma tutte l'ombre, diversità di pareri, e ambigue esplicazioni de' dogmi agitati allora nelle Chiefe della Francia, furono dilucidate al chiaro lume della verità Cattolica da' Padri nuovamente [c] congregati nella villa di Cressì, come siamo pur'hora per soggiungere. Il Christianissimo Re Carlo Calvo insofferente di cotanti tumulti, e diffenzioni sopra una mate-Quattro celebri ria così preponderante, & alta, che teneva in perturbazione tutta la Fran-Divina Predeft - cia, chiamò nella terra di Crelsi l'Arcivescovo Hincmaro, e molti Vescovi, nazione formati & Abati, il cui numero è incerto, e comando loro, che in brevi Capitoli Cresi, detto Ca- spiegassero, e stabilissero ciò, che apparteneva alle motivate Questioni, e ciò, che di esse sentire si dovesse secondo i Cattolici insegnamenti. Edi Padri allora doppo matura confiderazione divulgarono que' quattro celebri Capitoli, dedotti non tanto dalle parole, quanto dal senso prosondo de' Santi Padri, rapportati poi dall' erudito Padre Sirmondo nel Tomo terzo de' Concilii di Francia, benche abbaglio prendesse quel dotto Autore in riferirli formati nel Sinodo di Cressi, tenuto, come si disse, cinque anni avanti, cioè quando sù condannato il Gottescalcho. Ed i Capitoli surono

a Ad Rom. 8.

c An.853.ita An males Bertiniani .

riacense.

liseguenti, base, e fondamento di tutta la dottrina della divina Predestinazione.

Deus Omnipotens hominem sine peccato rectum cum libero arbitrio condidit, & in Paradiso posuit, quem in sanctitate justitia permanere voluit. Homo libero arbitrio male utens peccapit, & cecidit, & factus est massa perditionis totius humani generis. Deus autem bonus, & justus elegit ex eadem massa perditionis, secundum prascientiam suam, quos per gratiam pradestinavit ad vitam, & vitam illis prædestinavit æternam; cæteros autem, quos justitiæ judicio in massa perditionis reliquit, perituros prascivit, sed non ut perirent, pradestmavit: panam autem illis, quia justus est, pradestinavit aternam. Ac per hoc unam Dei prædestinationem tantummodò dicimus, qua aut in donum pertinet gratia, aut ad retributionem justitia.

Libertatem arbitrii in primo homine perdidimus, quam per Christum Dominum nostrum recepimus: & habemus liberum arbitrium ad bonum, praventum, & adjutum gratia, & habemus liberum arbitrium ad malum, desertum gratia. Liberum autem habemus arbitrium, quia gratia liberatum, & gratia

de corrupto fanatum.

Deus Omnipotentes omnes homines sine exceptione vult salvos fieri, licet non omnes salventur. Quod autem quidam salvantur, salvantis est donum: quod

autem quidam pereunt, pereuntium est meritum.

Christus Jesus Dominus noster, sicut nullus homo est, fuit, vel erit, cujus natura m illo asumpta non fuerit; ita nullus est, fuit, vel erit homo, pro quo passus non fuerit, licet non omnes passionis ejus mysterio redimantur. Quod verò omnes passionis ejus mysterio non redimantur, non respicit ad maguitudinem, & pretii copiositatem, sed ad infidelium, & ad non credentium ea fide, qua per dilectionem operatur, respicit partem, quia poculum humana salutis, quod confectum est infirmitate nostra, virtute divina habet quidem in se, ut omnibus prosit, sed, si non babetur, non medetur. Così li Padri del Sinodo di Cressi. Sopra le quali risoluzioni, varie surono le [a] rissessioni, a Hac vide apud che vi fece San Prudenzio Vescovo di Troyes, e la Chiesa Lugdunense, Nat. Mex. disser. Nulladimeno tutte le objezioni furono potentemente superate dalla verita 5.5.9.0 10.826.9. Cattolica, ed i Capitoli di Cressi riceverono concordi le sentenze de' Padri di Valenza in Francia in occasione di un nuovo Sinodo, che colà si aprì, come siamo pur'hora per dire. Li Vescovi delle trè Provincie di Lione, Vienna, e Arles [b] convennero in Valenza, e si congregarono in Sinodo b Ann. 855 fexte nella Casa adjacente alla Basilica di San Giovanni per discutere la Causa del Idus Ianuarii. Vescovo Valentino incolpato di enormissimi delitti. Quattordici sutono i Prelati, frà quali trè Metropolitani, Remigio di Leone, Agilmaro di Vienna, e Rolando di Arles: discussi gli affari del querelato Vescovo, ventitrè Concilio di Va-Canoni surono da que' Padri divulgati, li cui primi sei appartenevano lenza, e suoi Ca-noni circa la Prealle Questioni motivate del Gottescalcho, delle qualigià si era trattato nel destinazione. Sinodo di Cressì, e dalla Chiesa medesima di Lione. Il primo Canone prohibisce la novità delle voci contro Giovanni Scoto, detto l' Erigena, di cui [c] in altro luogo farassi più propria, & adequata menzione: nel secondo c Vedi litom. 3. di fisoggiunge, [d] Deum præscire, & præscisse æternaliter & bona, quæ boni erant questa Historia.
facturi, & mala, quæ mali sunt gesturi, quia vocem Scripturæ dicentis habemus: 8. Concil. Canon. [e] Deus eterne, qui absconditorum es cognitor, qui nosti omnia, antequam fiant. 2. Fideliter tenemus, & placet tenere, bonos prascisse omninò per gratiam suam bonos futuros, & per eandem gratiam aterna pramia accepturos: malos prascisse

a Pfal. 61.

b Rom. 2.

c Thefs. z.

per propriam malitiam malos futuros, & per suam justitiam aterna ultione damnandos: ut secundum Psalmistam, [a] Quia potestas Dei est, & Domini misericordia, ut reddat unicuique secundum opera sua; & sicut Apostolica Do-Etrina se habet: [b] His quidem, qui secundum patientiam boni operis gloriam, & honorem, & incorruptionem quarunt, vitam aternam: his autem, qui ex contentione, & qui non acquiescunt veritati, credunt autem iniquitati, ira, & indignatio, tribulatio, & angustia in omnem animam hominis operantis malum. In eodem sensu idem alibi: [c] In revelatione, inquit, Domini nostri Jesu Christi de Calo cum Angelis virtutis ejus, in igne flamma dantis vindictam his, qui non noverunt Deum, & qui non obediunt Evangelio Domini nostri lesu Christi, qui panas dabunt in interitu aternas, cum venerit glorificari in San-Etis suis, & admirabilis fieri in omnibus, qui crediderunt. Nec prorsus ulli malo præscientiam Dei imposuisse necessitatem, ut aliud ese non poset, sed quod ille futurus erat ex propria voluntate, ille sicuti Deus, qui novit omnia antequam fiant, prascivit ex sua omnipotenti, & incommutabili majestate. Nec ex prajudicio ejus aliquem, sed ex merito propria iniquitatis credimus condemnari. Nec ipsos malos ideò perire, quia boni esse non potuerunt, sed quia boni esse nolverunt, suoque vitio in massa damnationis, nel merito originali, vel etiam actuali permanserunt.

& Canon. 3.

2 Rom. 9.

& Ibidem .

2 1/ai . 45.

h Prov. 39.

& Ecclef. 3.

k Canen. 4.

1 Ofee 13.

[d] Sed & de pradestinatione Dei placuit, & fideliter placuit, juxta au-Etoritatem Apostolicam, que dicit: [e] An non habet potestatem sigulus luti, ex eadem massa facere aliud vas in honorem, aliud verò in contumeliam? Ubi & statim subjungit: [f] Quod si volens Deus ostendere iram, & notam facere potentiam suam, sustinuit in multa patientia vasa ira aptata sive praparata in interitum, ut ostenderet divitias gratia sua in pasa misericordia, que preparavit in gloriam: fidenter fatemur predestinationem electorum ad vitam, & pradestinationem impiorum ad mortem: in damnatione autem periturorum meritum malum pracedere justum Dei judicium. Pradestinatione autem Deum ea tantum statuisse, qua ipsevel gratuita miscricordia, vel justo judicio facturus erat : secundum Scripturam dicentem : [g] Qui fecit, qua futura sunt. In malis verò ipsorum malitiam præscise, quia ex ipsis est, non prædestinasse, quia ex illo non est: panam sive malum meritum corum sequentem uti Deum, qui omnia prospicit, prascrvisse, & pradestinase, quia justus est, apud quem est, ut Sanctus Augustinus ait, de omnibus omninò rebus tam sixa sententia, quàm certa prascientia. Ad hoc siquidem facit Sapientis dictum, [h] Parata sunt derisoribus judicia, & mallei percutientes stultorum corporibus. De hac immobilitate præscientiæ, & prædestinationis Dei, per quam apud eum futura jam facta sunt, etiam apud Ecclesiasten benè intelligitur dictum, [1] Cognovi quod omnia opera, qua fecit Deus, perseverent in perpetunm: Non possumus his addere, nec auferre, qua fecit Deus ut timeatur. Verum aliquos ad malum pradestinatos esse divina potestate, videlicet ut quasi aliudesse non possint, non solum non credimus, sed etiam si sunt, qui rantum mali credere velint, cum omni detestatione, sicut Arausicana Synodus, illis anathema dicimus.

Item [k] de Redemptione Sanguinis Christi, propter nimium errorem, qui de hac causa exortus est, ita ut quidam, sicut corum scripta indicant, etiam pro illis impiis, qui à mundi exordio usque ad posssionem Domini in sua impietate mortui aterna damnatione puniti funt, effusum eum definiant, contra illud Propheticum; [l] Eromors tua, ò mors, ero morjus tuus, Inferne: illud nobis simpliciter, & fideliter tenendum, ac docendum placet, juxta Epan-

relicam, & Apostolicam veritatem, quod pro illis hoc datum pretium teneamus, de quibus ipse Dominus noster dicit: [a] Sicut Moyses exaltavit 2 loan. 3. serpentem in deserto, ita exaltarioportet filium hominis, ut omnis, qui credit in ipso, non pereat, sed babeat vitam æternam. Sic enim Deus dilexit mundum, ut filium suum unigenitum daret, ut omnis, qui credit in eum, non pereat, sed habeat vitam aternam: & Apostolus, Christus, inquit, semel oblatus est ad multorum exhaurienda peccata. Porrò capitula quatuor, qua à Concilio Fratrum nostrorum minus prospette suscepta sunt, propter inutilitatem, vel etiam noxietatem, & errorem contrarium veritati : sed & alia xix. Syllogismis ineptissimè conclusa, & licèt jactetur, nulla saculari litteratura nitentia, in quibus commentum Diaboli potins, quam argumentum alioquin Fidei deprehenditur, à pio auditu fidelium penitus explodimus, & ut talia, & similia capeantur per omnia, auctoritate Spiritus Sancti interdicimus, novarum etiam rerum introductores, ne districtius feriantur, castigandos esse censemus.

Item [ b ] firmissime tenendum credimus, quod omnis multitudo fidelium b canone 3. exagua, & Spiritu Sancto regenerata, & per boc veraciter Ecclesia incorporata, & juxtà doctrinam Apostolicam in morte Christi baptizata, in ejus fanguine sit à peccatis suis abluta, quia nec in eis potuit esse vera regeneratio, nisi sieret & vera redemptio: cum in Ecclesia Sacramentis nihil sit casum, nihil ludificatorium, sed prorsus totum verum, & ipsa sui veritate, ac sinceritate subnixum. Ex ipsa tamen multitudine fidelium, & redemptorum, alios salvari aterna salute, quia per gratiam Dei in redemptione sua fideliter permanent, ipsius Domini sui vocem in corde ferentes: [c] Qui persevera- c Matth, 10,22, & verit usque in finem, hic salvus crit: alios quia nolucrunt permanere in sa-24. lute Fidei, quam initio acceperunt, redemptionisque gratiam potius irritam facere prava doctrina, vel vita, quam servare, elegerunt, ad plenitudinem falutis, & ad perceptionem aterna beatitudinis nullo modo perpenire. In vtroque siquidem doctrinam pii doctoris habemus : [d] Quicunque baptizati d Rom.6. sumus in Christo Jesu, in morte ipsius baptizati sumus. Et: Omnes qui in Christo baptizati estis, Christum induistis. Et iterum: [ e ] Accedamus cum e Heb. 10. vero corde in plenitudine Fidei, aspersi corda à conscientia mala, & abluti corpus aqua munda teneamus spei nostra confessionem indeclinabilem. Et iterum: [f] Voluntarie peccantibus nobis post acceptam notitiam veritatis, jam f Ibidem 26. non relinquitur pro peccatis hostia. Et iterum: [g] Irritam quis faciens le- g Widem 28. gem Moysis, sine ulla miseratione duobus, aut tribus testibus moritur. Quantò magis putatis deteriora mereri supplicia, qui Filium Dei conculcaverit, & sanguinem Testamenti pollutum duxerit, in quo sanctificatus est, & spiritui gratiæ contumeliam fecerit?

Item [ b ] de gratia, per quam salvantur credentes, & sine qua ratio- h canon.6. nalis creatura nunquam beate vixit: & de libero arbitrio per peccatum in primo homine infirmato, sed per gratiam Domini Jesu sidelibus ejus redintegrato, & sanato, idipsum constantissime, & fide plena fatemur, quod San-Etissimi Patres auctoritate Sacrarum Scripturarum nobis tenendum reliquerunt: quod Africana, quod Arausicana Synodus professa est; quod Beatissimi Pontifices Apostolica Sedis Catholica Fide tenuerunt: sed & de natura, & gratia, in aliam partem nullo modo declinare prasumentes. Ineptas autem quastiunculas, & aniles penè fabulas, Scotorumque pultes puritati Fidei nauseam inferentes, qua periculosissimis, & gravissimis temporibus, ad cu-

Tomo II.

mulum laborum nostrorum, usque ad scissionem charitatis miserabiliter, & lacrymabiliter succreverunt, ne mentes Christiana inde corrumpantur, & excidant à simplicitate, & castitate Fidei, que est in Christo Jesu, penitus re-Spuimus, & ut fraterna charitas, cavendo à talibus, auditum castiget, Domini Christi amore monemus. Recordetur fraternitas malis Mundi gravissimis se urgeri, messe nimia iniquorum, & paleis levium hominum se durissime suffocari. Hac vincere ferveat, hac corrigere laboret, & superfluis catum piè dolentium, & gementium non oneret: sed potius certa, & vera fide, quod à Sanctis Patribus de his, & similibus sufficienter persecutum est, ampletatur, Così li Padri del Concilio di Valenza.

a Fredeas. in Hifiel. 3. c. 14.

lib. de Trina Det-

c Ibidem .

d Anno 867.

e Hos vide apud Contensonum 1.8. append. unica de Pradeftinationis S. 3.

Intanto l'ardente Hincmaro molti [a] Libri scrisse contro Gottescalfor. Rhem. Eccle- cho, tramandandone alla Posterità la sama, non tanto come di huomo Heretico, eperverso, quanto come di huomo privo d'intendimento, e di b. Apad Hinem. in fenno; e di lui egli racconta, che Gottescalcho diceva, b haver' esso scritto una lettera à Dio, ed havergli Dio risposto, che non dovesse giammai pregare per Hincmaro Arcivescovo di Rhems, il quale morir doveva doppo tre mezz' anni, ed ello dover' effere assunto à quel posto, e doppo sette anni dover avvelenato morire per la Fede: e che altre volte il mentecatto Gottescalcho havesse asserito, che primum Filius in eum intraperit, postea Pater, deinde Spiritus Sanctus, qui in eum intrans, ei circa os barbam ussit; & quia nolebat de vestiario fratrum sibi communicantium accipere, nisi pretio compararet, qui pretium non habebat, sed sic vellet ire, sicut Adam ibat, antequam peccaret; e finalmente di Gottescalcho Hincmaro [c] conchiude, che sempre costante nel male, senza il refrigerio degli ultimi Sacramenti, finalmente egli morisse, [d] e privo eziandio doppo morte dell' Ecclesiastica sepoltura indignam vitam digna morte finivit, & abiit in locum suum. Così Hincmaro.

ne difendono costantemente la ordinazione al Sacerdozio, la esemplarità ne' costumi, e la profondità della dottrina, tanto nell' Articolo della Predestinazione, quanto nell'altro della Redenzione, con quella folita contenzione che spesso cade sopra ogni huomo di vaglia, sommamente vituperato da' nemici, e sommamente esaltato dagli amici. Onde la memoria di Gottescalcho appresso molti viene esecrata come Heretica, & appresso molti laudata come Cattolica; concludendo il fopracitato moderno Autore doppo una valida difesa, ch' egli di lui intraprende: Ex his omnibus liquidò constat, Gottescalchum non Prædestinatianæ Hærese os instauratorem, & multo minus satorem, sed Augustiniana, Catholicaque doctrina strenuissimum defensorem, pro justitia, pro veritate, pro gratia persecutionem passum, & patiendo immortuum. Comunque dunque si apprenda il riferito successo di Gottescalcho, certo si è, che [f] Qui scrutator est Majestatis, opprimetur à gloria; g & Zeno lib. 2. de effendo che in somiglianti alte materie, [g] Non intelligimus miseri, quòd curiositas reum efficit, non peritum; e come ben conchinde Sant' Agostino, h S. Aug. in lib.de [ b ] Nimia contentionis est, pradestinationi contradicere, vel de pradestina-

Ma non così del Gottescalcho molti [e] Cattolici Scrittori, che

f Proverb. 25.

dono perseveran- tione dubitare. tia .

Mà nissuno più scrisse, nè più infelicemente scrisse contro la Predestinazione di Gottescalcho, che Amalario, e Giovanni detto da alcuni Scoto, poiche sù creduto nativo della Scozia, da altri Erigena, perch' eglino vol-

**414** 

lero dedurre la dilui origine dalla Irlanda, che in lingua di quel Paese dicesi Erin: ambedue Huomini di sapere, mà di quel sapere [ a ] non secundum scientiam, di cui già parlò l'Apostolo San Paolo, ed ambedue persuasi à scri- Amalario impuvere da Hincmaro, che benche fosse per altro Ecclesiastico violento, & gnatore di Gotteaspro anche nelle cose ben fatte, nulladimeno con credenza di humile zelo scritti. cercava commilitoni, e compagni nella Fede contro quell'appreso nascente Heresiarca. Fi Amalario prima Diacono, & Abate, poi Prete, e finalmente Vescovo di Metz, nel qual Posto compose l'accennato Libro de Prascientia, & de Pradestinatione, contra Gottescalchum, del quale presentemente non ne rimane à noi altra notizia, che'l titolo, e la censura, che di esso fece la Chiesa di Leone nel menzionato Libro de tribus Epistolis. dove dicesi, Quod autem inter cateros, qui de tanta quastione, divina videlicet Prascientia & Pradestinationis, apud eos scripsisse memorantur, etiam Amalarius ponitur, & Scotus Joannes ab eis ad scribendum compulsus este refertur, multum moleste, & dolenter accipimus, ut Ecclesiastici, & prudentes Viri tanquam injuriam sibimetipsis fecerint, & Amalarium de fideiratione consulerent, qui & verbis, & libris suis, mendaciis, & erroribus, & phantasticis, & hæreticis disputationibus pleni, omnes penè apud Franciam Ecclesias, & nonnullas etiam aliarum Regionum, quantum in se fuit, infecit, atque corrupit, ut non tam ipse de fide interrogari, quam omnia scripta ejus, saltem post mortem ipsius, debuerint igne consumi, ne simpliciores quique, qui eos multum diligere, & legendo frequentare dicuntur, eorum lectione & inaniter occuparentur, & perniciose fallerentur, & deciperentur. Fra fuoi cenfurati Libri fi annovera quello de Corpore Christi triformi, & tripartito, e di esso si farà menzione sotto il Pontificato di [b] h redillemo 3. di guesta Nono quendo l'Harerico Berengario ci porteri di marco di guesta Historia. Benedetto Nono, quando l'Heretico Berengario ci porterà al racconto della sua Heresia Sacramentaria.

Mà Giovanni Scoto Erigena tirò à se con più prossima applicazione le Gio. Scoto Erige-censure de Padri, ele condanne de Concilii. Viveva egli fra Monaci di feritti, heresia, San Benedetto, riputato in questo Secolo huomo di gran sapere; onde meritò di essere chiamato [c] in Inghilterra dal Rè Elstredo per fare rissorire le condan azione de Libri, e morte, c Apud Bar. anno scienze sotto tal Maestro in quel Regno. Mà in Francia, dove egli prima 878. num. 62. ritrovavasi al servizio del Rè Carlo Calvo, eccitato dall' Arcivescovo Hincmaro contro Gottescalcho, scrisse un copioso volume de Pradestinatione, che conteneva diecinove Capitoli, e in essi forse più Heresie, che Articoli. Conciosiacosache Vvenilone Arcivescovo di Sens estrasse da loro più [d] di cento proposizioni erronee, qualipoi da S. Prudenzio Vescovo di Tro- d S. Prudent. in yes furono ristrette in trentasei, che qui appresso soggiungeremo, oltre agli lib. de pradestinare altri molti errori circa il Sacramento dell' Altare, che meritarono da molti Concilii la condanna [e] de' Libri, e la infamia dell' Autore, come Maestro, e Vedi il Pontif. di

e Padre di Berengario: onde ben di lui scriffe un moderno Autore, [f] Leone IX. Joannes Scotus Arigena, vir quidem Philosophia sacularis, & Gracalingua 5.Sac.9.6 10. S.c. peritus, sed Sacrarum Litterarum ignarus. Gli errori dunque annotati da San Prudenzio nel Libro de Pradestinatione surono i seguenti.

Primò, Quadruvio Regularum quatuor totius Philosophia, omnem quastionem solvi. Secundo, Pradestinationem, & prascientiam Dei, ejus esse essentia, sicut voluntatem, sapientiam, veritatem. Tertid, Prascientiam, & Pradestinationem unum, & idem ese. Quarto, Pradestinationem Dei unam este. Quinto, Substantiam hommis este tria, esse, velle,

516 & scire, & hanc peccando non amissse. Sextò, Nullam naturam posse perire. Septimò, Velle homini à se per naturam ese; inchoare però, posse, & perficere, nonnisi per gratiam. Octavò, Deum, sicut neminem compellit peccare, ita nec benè vivere. Nonò, Nullum peccatum, nullamque ejus pænam aliunde nasci, nisi propria hominis voluntate, libero malè utentis arbitrio. Decimò, Dei prascire, aut pradestinare peccata, vel mortem, vel panas hominum, vel Angelorum, à contrario intelligendum. Undecimo, Omne malum, peccatum, & ejus panam ese, & hac nihil ese. Duodecimò, Mortem, miseriamque suppliciorum aternalium omninò nihil ese, ac per hoc nec prasciri, nec pradestinari. Decimotertio, Non esse Dei pradestinationem, nisi de his, qui praparati sunt ad aternam felicitatem. Decimoquarto, Abusive, translateque dici, prascire Deum, & pradestinare. Decimoquintò, Omnem prascientiam Dei pradestinationem ese, & omnem pradestinationem prascientiam. Decimosextò, Nulla natura naturam puniri. Decimoseptimo, Nihil aliud esse peccatorum, nisi peccata eorum. Decimo octavo, In igne aterno nihil aliud ese panam, quam beata falicitatis absentiam. Decimonono, In illo igne nullum esse, qui non habeat insitam sibi naturaliter absentis Beatitudinis notionem, ejusque desiderium. Vigesimò, Habituros miseros felicitatis, & veritatis notionem, atque scientiam, ac per hoc non este miseros, nec puniri. Vigesimoprimò, In primo homine non peccaste naturæ generalitatem, sed uniuscujusaue individuam voluntatem. Vigesimosecundo, Ex nullo bono malum esse. Vigesimotertiò, Deum, ubicunque fuerit prasentia, ibi esse habitatione. Vigesimoquartò, Intra hanc domum Cæli, & Terra malos in aere, bonos in athere constitui. Vigesimoquintò, Ignem aternum ad urendum Diabolum, & Angelos ejus, non homines, factum. Vigesimosextò, Diabolus postquam athere detrusus sit, ubi in athereo corpore non poterat panas sentire, additum corpus aereum, in quo ignem sentiret. Vigesimoseptimo, Non esse ignem illum panam, neque ad eam praparatum, vel pradestinatum. Vigesimo octavo, Eundem ignem sedem factum che impiorum, in quo non minus habitent Beati, quam miseri, Vigesimonono, Miseriam nullam ese, nisi mortem aternam: mortem aternam nisi veritatis ignorantiam, & ubi ignoretur veritas, ibi nullam panam. Trigesimò, Errorem gemina Pradestinationis ex liberalium disciplinarum ignorantia, & Gracarum litterarum inscitia ortum esse. Trigesimoprimò, Deum non prædestinasse mortem, & panas, quia nihil sunt. Trigesimosecundo, Nihil appetere impiorum omnium, & Diabolinequitiam, nisi ab eo, qui est summa Esentia, recedere, intantum ut eorum natura, si lex Divina sineret, innihilum rediret. Trigesimotertio, Invitos Deo servire impios, non naturam, quam in eis fecit, & in eis non punit, sed malam voluntatem, quam in eis non fecit, & meis punit, in eo, quod ei inviti serviunt, puniri se ipsis sua pæna: de qua pæna quos juste nonliberet, ad eam illos quodammodo praparet, dum eos ad eam seipsos praparare permittat. Trigesimoquarto, Ignem aternum ese ipsum quartum mundi elementum: in co corpora Sanctorum in atheream mutari qualitatem, impiorum verò in aeream qualitatem transitura. In eodem igne, naturarum intra se mirabile perfici gaudium, malarum verò voluntatum ineffabile tormentum. Trigesimoquinto, Ipsum ignem omnibus corporibus sieri gloriam. Trigesimosextò, Impiorum Angelorum, & hominum corpora pulchritudinem, & naturalem incolumitatem habitura, & refulsura. Così dell' Erigena S. Prudenzio, il quale nel cominciare à descriverle, [a] Blasphemias

tuas,

tuas, dice, Joannes, atque impudentias, quibus in Dei gratuitam gratiam, justitiamque inflexibilem procax inveheris, pernicioso tua perversitatis libro, quem sub nomine cujusdam Gottescalchi adversus omnes Catholicos effutisti, eò molestius accepi, quò te familiarius amplectebar, peculiarius diligebam : quippe qui intantum vesania proruperis, ut gravissimam Sanctarum Scripturarum auctoritatem tuis pravis interpretationibus detorqueres, sensaque Catholicorum Patrum perversis invertenda sensibus edoceres: E nel medesimo Libro contro il medesimo di lui Libro San Prudenzio soggiunge, [a] De. a.S. Prudent. loc. prehendi, quantum divinitus inspiratus potui, Pelagii, Calestii, eorumque seguacis, ac defensoris acerrimi Juliani per omnia sectatorem, Joannem videlicet Scotum, tanta impudentia Orthodoxa Fidei, Patribusque Catholicis oblatrantem, ac si unus spiritus Julianum, Joannemque docuerit, unus idemque spiritus in eis fuerit, nec dispar spiritus per eorum linguas tot, tantasque blasphemiarum nauseas evomuerit: onde meritevolmente su questo Libro condannato dal terzo Sinodo di Valenza, come [b] commentum Diaboli, e b Concil. Val. 3, più amplamente poi da quel di Langres, come libro inettissimo, mendacis- can. 4. an. 855. simo, arrogante, fallace, imperitissimo, e [c] non argumentum Fidei, sed c Concil. Lingon. potius commentum perfidie.

Altri Libri scrisse Giovanni Scoto Erigena d'infetta dottrina, e quello de Eucharistia, sii, come [d] si dirà, esecrato dal [e] Sinodo Romano sotto a Vedi il Pontif. li Leone Nono, quello de Naturis riprovato dal Concilio Senonense, la cui Benedetto IX. 10.3. condanna [f] sù confermata [g] da Honorio Terzo, e quello finalmen- f Anno 1050. te della Versione dal Greco in Latino delle Opere di San Dionisio, accusato E Hoc habetur ab dalle Chiese di Francia, e molto sospetto al Pontesice Niccolò il Grande, sil citatis a Nat. Alequale scrivendo al Rè Carlo di Francia hebbe à dire, [h] Relatum est Apo- san. dissert. 14. folatui nostro, quod opus Beati Dionysii Areopagita, quod de Divinis nominibus, in fine. pel Cælestibus ordinibus, Graco descripsit eloquio, quidam vir Joannes, ge- 880. nere Scotus, nuper in latinum transfulerit. Quod juxta morem nobis mitti, & nostro debuit judicio approbari: prasertim cum idem Joannes, licet multa scientiæ eße prædicetur, olim non sane sapere in quibusdam frequenti rumore diceretur. Itaque, quod hactenus omisum est, vestra industria suppleat, & nobis præfatum opus sine ulla cunttatione mittat : quatenus dum à nostri Apostolatus judicio fuerit approbatum, ab omnibus incunctanter nostra auctoritate acceptius habeatur. Cosi il Pontefice Niccolò: il quale ancora citò l' Autore del Libro à portarsi à Roma, dov' egli non mai si condusse, sorpreso poi dalla morte. Nel rimanente però non è dubbio, che in questa età siì Giovanni Scoto riputato per huomo di grande ingegno, e conseguentemente per huomo ò troppo laudato da' benevoli, ò troppo biasimato da' nemici: ciò che dicasi de' suoi scritti, i quali alcune volte possono ammette. re reità nel concetto, mà non sempre ostinata perversione nella persona. Il Malmesburgense esaltalo coltitolo di Celebre, e Santo, [i] Joannes Scotus i villel, Malmesmunificentia Alfredi Regis allectus venit in Angliam, & apud Monasterium burg. l.z.c.4. nostrum à pueris, quos docebat, graphiis, utfertur, perforatus, etiam Martyr astimatus est. Quod sub ambiguo ad injuriam Sancta Anima non dixerim, cum celebrem ejus memoriam sepulchrum in sinistro latere Altaris, & Epitaphii prodant versus scabri quidem, & moderni temporis lima carentes, sed ab antiquis non adeò difformes:

Clauditur boc tumulo Sanctus Sophista Joannes, Qui ditatus erat jam vivens dogmate miro; Tomo II.

Mar-

Secolo IX.

Martyrio tandem Christi conscendere Regnum, Quo, meruit, Sancti regnant per sacula cuncti.

in fine .

b Volater, lass. an throp.

c Hic vide Nat. Sec. 9. 6- 10. 5.3.

a Bar.an.883.n.41. Soggiunge con degnarifiessione il Baronio, [a] Causam cur ea passus sit, ut Martyr possit haberi, nullus prodit. Errò bensì con grossolano abbaglio il Volaterrano, [b] che confuse questo Giovanni Scoto detto Erigena, che visse nel nono Secolo, con Giovanni Duns Scoto Dottor sottile, che fiorì nel decimo quarto, à cui con inescusabile inavvedutezza il Volaterrano attribuisce l'accennata dolorosa sorte di morte. Mà se più di tutti errò il sopracitato medesimo Malmesburgense ( e su causa ad altri di errore ) che riferiscel' esposto Epitafio, con malamente attribuirlo a Giovanni Scoto Erigena, quando da Gotzelino Autore anteriore a Guglielmo Malmesburgense viene più propriamente appropriato à San Giovanni Malmesburgense, sopranominato il Sapiente, annumerato fra' Martiri, e da lui descritto nel Catalogo de' Santi sepolti in Inghilterra, dato da esso alla luce nel principio del duodecimo Secolo, cioè quando ancora Guglielmo Malmesburgense non haveva divulgata la sua Historia. Ma dalla verità delle Historie ci convien passare alla fassità delle favole, acciòche al nostro Lettore possiamo ancor noi dire coll' Apostolo, [d] Ineptas, & aniles fabulas de-

d t. Timoth. 4.

e Marian. Scotus in Chronico anno vita.

una Papeffa riprovata come favola.

f Gen. cap. 11.

g Vide Bar.an.853. n.57. 0 n. 60.

visibili Movarch. Posvin. ad Pia: Bell - 1.3.40 Rom Port. c 24.B st .an 85, 2.57.0 /19.0

& Bar. an.cit. n.61.

k Idem ibidem .

Morto il Pontefice Leone Quarto, dicesi, [e] che susse assunta al Pontificato una Donna, da alcuni chiamata Giovanna, & Agnese, da altri Afferzione di Gilberta, & Isabella, da moltissimi Margarita, Giuditta, e Dorotea, di Nazione da molti afferita Tedesca, da altri Inglese, col nome nel Pontisicato, chi hor di Giovanni Settimo, hor di Ottavo, hor di Nono; soggiungendo altri haver'ella regnato nel Trono Pontificale l'anno 853. altri l'anno 854. altri l'anno 857. altri l'anno 858. altri il 904 chi doppo Martino Primo, chi doppo Giovanni Quinto, con tanta diversità, anzi contrarietà di successi, che ben contro i Fabricatori di tal Torre di Babel puossi ripetere, [f] Venite, descendamus, & confundamus ibi linguam eorum, nt non audiat unusquisque vocem proximi sui. Autori di quest'asserzione surono prima [g] alcuni Scismatici, e quindi poi con maggior pompa di temerarieta gli Heretici Magdeburgensi, i quali per Religione meritano tanta sede nel Tribunale della Chiesa, quanta ne riceverebbe ne' Tribunali della Giustizia un capitale, e prosessato nemico; e tanto sondamento di credenza appresso il publico, quanta se ne darebbe à colui, che sù la sua parola asserisse, trà Vespasiano, e Tito haver regnato in Roma un'altro Imperadore, di cui eziandio raccontasse fatti non conosciuti, nè riconosciuti da alcun' Historico di que' tempi. Menzogna intollerabile, già discoperta, \* Sanderus 1.7. de e derifa da mille [h] egregii Scrittori, mà che non possianio non accennare ancor noi, che non tanto scriviamo la vera Historia dell' Heresie, quanto riproviamo le false savole degli Heretici. Tuttavia siccome il tessere ragioni, e discorso sopra la insussistenza di cotal nuova invenzione, sarebbe un alii anud of dem. volere aggiungere acqua al Mare, non potendofi dir di più di ciò, che dagli allegati Autori viene riferito; così à noi sol resta di rinovare la esclamazione del grande Annalista, [i] Felix Historia cursus, si absque obice fabularum sincera tantum ferri veritate daretur! E soggiunge, allegandone molti altri non dispregievoli commenti, co' quali ritrovasi bene spesso intorbidato il puro fonte della Historia Ecclesiastica, [k] Nam fabula, dic'egli, de collapso Roma Pacis Templo, tempore Christi ortus, quod nondum fuerat adificatura.

519

tum, semel aserta, multiplicium haud vulgarium fuit scriptorum auctoritate firmata. De anima Trajani precibus Santti Gregorii ab inferis repocata commentum semel creditum etiam disertissimos habuit assertores, imò etiam defensores. Nonne hactenus fabula illa ut historia lecta est de Cyriaco Papa Roma Coloniam comitante Sanctam Urfulam cum Virginibus undecim millibus; cum tamennec per somnium quidem ejus nominis Pontifex sederit in Sede Petri? De septem Dormientium somno tentis annos propè ducentos quid dicam, tam à Gracis in Oriente, quam à Latinis in Occidente historiam lectam, atque recepram? De Sylvestro Papa Secundo, quod per Magiam Pontificatum adeptus fuerit, atque dilaceratus in obitu à Diabolo? De obitu Hadriani per muscam illato quid addam? De fabularum officina Turpini, quot jam ex iis in bistoriam transierunt, & fidem sibi plenissimam conciliarunt ? Taceo de plurimis aliis, que vel à nobis superioribus tomis sunt confutate, velerunt inférius confutanda. Così il Baronio. Mà d'onde trahesse la origine il pernicioso commento di questa inventata Papessa, da cinque gravi Autori noine esporremo il racconto. Giovanni [a] Aventino ne riferisce il principio à Gio- a lo. Avent. 4. anvanni Nono. Albertus, dic' egli, locupletissimus Etruriæ Princeps Raven- nal. Bojorum. nam, Bononiam, Romam in potestate habuit. Ejus Socrus Theodora, scortum n bile, atque imperiosum, Roma dominabatur, Joannemque Nonum, amatorem suum, Bononiensibus primò, deinde Ravennatibus, postremò Romanis imposuit, Primariumque Sacerdotem creavit: unde fabellam ortam crediderim, qua temere vulgarit, hisce temporibus suiße Sacerdotem Maximum saminam, que appellata sit Joanna. Onofrio Panvino [b] rapporta il princi- b Unaphr. Panvin. pio di questa favola al Pontefice Giovanni Duodecimo: Viri impuri vita in notiti ad Platimanase crediderim. Is Joannes per vim Patris Alberici Romani Principis potentia, adhuc penè adolescens, Papafactus, aliquot concubinas, ut Luitprandus Ticinensis illorum temporum scriptor lib. 6. cap. 6. 77. tradit, habuit. In his pracipua erant Joanna Rayneria, & Stephana. Ex Joanne igitur Papa, & ejus item scorto Joanna, ad cujus forte arbitrium, tanquam Papa, omnia Roma pendebant, Joannis fæminæ Papæ fabula manavit, quæ processu temporis au-Eta, in historia auctoritatem imperitialicujus Scriptoris opera paulatim irrepsit. Il Cardinal [c] Bellarmino inventata giudica tal menzogna dal fatto c Bellardi, de Revero, che successe in Costantinopoli, che una femina regesse il governo man. Pont. c. 24. di quella Chiefa, come provato da una lettera [d] di Leone Nono à Mi-dEpif.Leo,IX. ad chele Patriarca Costantinopolitano, nella quale quel Santo Pontefice dice, Absit autem, ut velimus credere, quod publica sama non dubitat aserere, Constantinopolitana Ecclesia contigisse, ut eunuchos contra primum Sancti Concilii Nicani Capitulum promovendo, faminam in Sede Pontificum suorum sublimaßet aliquando. Hoc tam abominabile scelus, detestabileque facinus, ets enormitas ipsius, vel horror, fraternaque benevolentianon permittit credere, considerata tamen incuria vestra erga sanctorum censuram Canonum, quia eunuchos, & aliqua parte corporis imminutos, non solum ad Clericatum, sed ad Pontificatum etiam indifferenter, & solemniter adhuc promopetis, fieri potuisse pensamus; onde deduce il sopracitato Bellarmino: Hinc fortasse nata est fabula de Joanna fæmina; cum enim rumor esset, quamdam fæminam suise Pontificem Constantinopolitanum, & deinde paulatim, omisso nomine Costantinopolitani, remansisset fama, & opinio de fæmina Pontifice, & Pontifice universali, coperunt aliqui in odium Romana Ecclesia dicere, faminam illam Romanum Pontificem fuisse. Et verisimile est, circa tempora ipsius

geremo volentieri lo stile.

qui primus inter a Bar.an. 879. n.5.

h Zeo Allat.

\*Martinus Polonus Martini [\*] hanc famam extortam. Il Baronio [a] applica la origine di questa favola alla troppa facilità, con cui Giovanni Ottavo contro li Degavie hanc fabu. creti del Concilio Ottavo Ecumenico ripose Fozio nella Sede di Costantinopoli: Hinc puto factum, dic'egli, ( sique tamen veritatis vel saltem species mendacii apertissimi esse potuit) quod ob nimiam Joannis animi facilitatem, & mollitudinem, abjecta penitus omni virilitate, fractus animo, Sacerdotalis constantia expers, atque robore enervatus, non Papa, ut Nicolaus, & Hadrianus, sed Papissa fuerit contumeliæ loco dictus, utpote quod, qui nec reststere sciret Eunucho, quique vinceretur à semiviro, non vir, sed esset fæmina potius nuncupandus, & sic nomen contumelia transierit posteris rerum insciis in peritatis opinionem, at que ita à compluribus decantatum fuerit, Joannem Octapum Papam fuisse fæminam; sicque jactata vulgo eo modo locum invenerit fabula. Ejusmodi planè scommatibus proscindi sapè solere levioribus de causis Romanos Pontifices à maledicis, & otiosis, quis Roma versatus ignorat? Leone Allazio [b] riporta la origine di questo successo à Thiota Donna Pseudoprofetessa, che nella età di Leone Quarto si condannata in un Sinodo de' Vescovi in Germania, Temporibus, egli scrisse, quibus in Oriente Imperator Michael Tertius furit in Sacra, Moguntiaci in Germania Mulier, Thiota nomine, ut tradunt Francorum Annales, & Sigebertus in Chronico, res Ecclesiasticas perturbabat. Etenim novam se Prophetissam vocabat, usurpabatque publice docendi munus, & concionandi. Hinc multi, sacra doctrina postposita, eam quasi Magistram cœlitus destinatam secuti sunt. Re posteà dete-Eta, Synodali judicio damnata est. Habe, Lector, quod mihi in animo est certum, nec ambiguum. Posterioris saculi homines nonnulli, rudes illi quidem, & simplices, dum audiunt, inter Leonem, & Benedictum, vel saltem illo tempore, fæminam quandam Moguntiacam, non tantum prophetaße, sed & prædicaße, obiißeque alia munia, quibus Summi Sacerdotes decorantur, animum à fæmella, quam nec cogitasse tantum scelus credunt, avertentes, ad Principem omnium Magistram, Petri Cathedram scilicet, cujus id munus ese optime norunt, inducunt, & d Germania in Italiam, a Moguntiaco Romam transferunt. Alii, scelesti illi quidem, malitiose totum hoc in innocentissimum Petri Thronum traducunt, & Germanicam infamiam honoratissima Romana Ecclesia attribuunt. Ut facilius fallere possint, Joannam istam Anglicam,

C 2. Petra I .



Moguntiacam esse volunt; & lepidifabulatores, perbellis, etsi fictitus, narrationibus vostiunt, & compte fucatam exponunt. Nec aliunde mihi videtur verismilius, quam Moguntiaca ista, Joannem Moguntiacum originem, cum tempora respondeant, habuise. Fingimenti d'ingegni oziosi, che San Pie-

tro chiamo Doctas fabulas, [c] dalle quali noi à più degni racconti rivol-

## CAPITOLO VIII.

Benedetto Terzo Romano, creato Pontefice li 6. Agosto 855.

Elezione al Patriarcato di Costantinopoli di S. Ignazio, e sue Virtu . Sfrenati costumi di Michele Terzo Imperadore. Ritiro dalla Corte della Imperadrice Theodora. Principii di avversione trà la Corte Imperiale, e S. Ignazio.



Ntanto doppo la morte di Methodio [ a ] sù in Costanti- a Anno 847. nopoli inalzato alla Sede Patriarcale di quella Città S. Ignazio, Nipote, e Figliuolo d'Imperadori, mà molto Ignazio, Nipote, e Figliuolo d'Imperadori, mà molto Ignazio di Sal Patriarcato di Cotrentaquattr' anni nel Monasterio di Satiro, dove ei rifurcato di Cotrentaquattr' anni nel Monasterio di Satiro, dove ei rifurcato di Cotrentaquattr' anni nel Monasterio di Satiro, dove ei rifure qualita. fugiossi da Giovane, quando insieme col Padre da Leo-

ne Armeno sù privato dell'Imperio, & evirato, mutando nello stato Monacale il nome nativo di Niceta in quello di Ignazio. [ b ] Ecclessam b Ioan. Curopal.

Constantinopolitanam, dice di lui il Curopalata, moderatus est Ignatius Nicephori Imperatoris ex filia nepos, filius autem Michaelis Imperatoris, qui Regno exciderat; postquam Regno, & genitalibus privatus, Eunuchus factus Monasterium ingressus fuerat, & Monasterii Satyri Præfectus ad c Christian Lupas Patriarchatus sedem adducitur. Equi avverte il dottissimo Lupo, [c] che tom. 3.c. 16 crim. 2. non quosvis, sed solos à semetipsis castratos Nicana Synodus extrusit à Clero. A in discretatione de S. Leonis IX, actis. Barbarorum, Tyrannorum, Dominorum, aut quorum vis aliorum injuria, vel etiam à necessaria medicorum ope excisos permittit permanere in Clero, imò etiam ad ipsum aßumi, sitamen suerint clari virtutibus, & insigniter digni: e pare, che tale sia il sentimento ancora de'Canoni, che diconsi degli Apostoli. [d] Ma forse non mai si vidde con maggiore contradizione opposto il vizio alla Santità, che allora, quando fotto la pia Imperadrice Theodora, e fotto il Santo Vescovo Ignazio regnò in Costantinopoli un'Imperadore il più empio, il più dissoluro, il più sacrilego, e il più prodigo di quanti fignoreggiassero quell'Imperio, & al cui paragone potrebbe dirsi benigno, temperato, e meno ingiusto l'istesso Nerone. Michele su questi, Precipitaticostu-

corrotta la di lui Gioventu con abominevoli esempii, lo strascinarono in fine nel precipizio di tutti quegli eccessi, de'quali posta essere capace l'am-

Terzo in ordine degl' Imperadori di tal nome, figliuolo di Theofilo, mi, evizit horrie di Theodora, che ridottosi in libertà dalla reggenza della Madre, bilissimi di Michele III. Imperade dalla tutela di Theoctisto, e Manuele, diessi tutto in potere di dore di Costanti-

un Pedagogo, e di Barda suo Zio materno, huominisceleratissimi, che nopoli.

BENEDETто Ш.

Secolo IX.

pia sfrenatezza di un Regnante prevaricato. Giovanni Curopalata nobile Historico di que tempi doppo lunga, e dolorosa enumerazione de i dilui nefandissimi costumi, notandone l'ubriachezza dice, Michael Imrator cum le vino ingurgitare consuevisset, quo tempore ebrius erat, absurdamulta fieri imperabat: aliis enim aures amputari, aliis nares, aliis caput; delle quali cose spesse volte Basilio Presetto della Camera Imperiale prediletto di Michele, mà huomo favio, e pio, e che meritò poi di succederli nell'Imperio, con prudente consiglio ò ne impediva, ò ne a loan, Chronal, divertiva la esecuzione, [a] nontam aliis, come dice l'Historico, quam sibi ipsi metuens. E ben frequentemente ritrovossi anch'esso in procinto di perdere la grazia di Cesare, e la propria vita, per la sua liberta di dire, e per la opposizione, che saceva alla dissolutezza di lui. [ b ] Conciofiacosache comandò una volta Michele ad un cacciatore, che fingendo di lanciare l'hasta contro una fiera, la vibrasse contro Basilio, e l'uccidesse; mà jecit bic bastam, sed aberravit, atque Basilius servatus est. [ c ] Dal quale successo irritato maggiormente Michele, e pentitosi di haverlo destinato suo successore nell'Imperio, con vilissimo, & indegno ripiego, non ferens objurgationes, con le quali quotidianamente egli era da lui rimproverato, Basilicinum quemdam Regii Dromonis remigem in medium adductum, purpura induit, eique diadema imponit; cumque eum manu duxisset in Senatum, talia verbaexorsus est: Jampridem oportebat, amici, virum bunc adillustria Imperii ornamenta perduci potius, quam Basilium, cujus nunc me panitet. Adest enim ei primum forma digna Imperio, deinde cognata corona, omniaque dignitati conveniunt. Hoc factum est. Atque hac oratioprincipium, & causa fuit, cur ille funditus periret; poiche Basilio insofferente finalmente di cotanto oltraggio studuit porius aliquid committere, quam ipse pati, e, come [d] si dira, egli dispose, & eseguila congiura, che tolse di vita, chi era indegno della vita, e dell'Imperio. E ne fitanto indegno, che maggiormente egli stimò essere riputato buon Cocchiere, che vigilante Imperadore; onde un giorno, mentre nel circo al suo solito in compagnia di vilissimi auriganti era tutto intento all'esercizio del corso de'Carri, agitando, e sferzando esso medesimo i Cavalli, avvisato da Protonotario Aulico della repentina e formidabile comparsa de Saracini, sino presso alle mura di Costantinopoli, [e] 0 sceleratum caput! risposegli con tuono di voce sulminante, & quomodo ausus es, de istiusmodi rebus me alloqui in hoc necessario ludo occupatum, neque aliud quidquam curantem? Adeo erat demens, conchiude l'Historico, & mente captus. Per la qual cola tanto rispettava i prosessori di quest'arte, etanto affetto portava à i cocchieri, che ambiva ei medesimo di tenere i loro figliuoli nel Battesimo, per essere da quegli chiamato Compare; inalzandoli poscia à dignita conspicue, & arricchendoli con tanta profusione di oro, che attesfa il Curopalata, che il minore regalo, ch'ei facesse [f] à suoi compari cocchieri, era di cento ottanta libre di oro, che si valutano à più di vinti milla scudi di moneta Romana; onde maraviglia non e, che havendogli lasciati Theodora nell'Erario Imperiale venticinque

milioni di scudi, Michele in dodici anni tutti li dissipasse, e non lasciasse al Successore più di trentatrè mila scudi, vile avanzo di un tanto tesoro, benne eziandio per supplire alla prodigalità delle sue inette voglie sondesse in onera tutti li vasi preziosi del suo servizio, e sin il [g] maraviglioso albe-

ro di

b Idem .

c Idem .

¿ Vedi il Pontif.di Nicolo Magno in quefte tome 2.

e Idem.

i I. \*

Capitolo VIII.

decoro dell'Imperio. Mà ciò che reselo abominevole anche à i cattivi,

blico delle cose sacre, prendendosi diletto di veder contrasare li divini Misterii da huomini indegni, histrioni, e buffoni, che ben spesso egli faceva vestire degli habiti Sacerdotali con pompa di dispregio anche verso Dio.

Salonichi, eiscaglioglisi contro co'pugni, eschiafficon tal suria, ut seni illi dentes radicitus excussit, facendolo quindi così spietatamente frusta-

tans, sacras vestes auro contextas induit, & chlamydes: turpiterque, & impure cogebatres divinas peragere, castissimaque mysteria, istorum Principem Gryllum nomine, Patriarcham vocans, & reliquos undecim Metropolitas; sed quoque unum è sacerdotibus fieri voluit, qui Prasul Colonia appellabatur. Cumque oporteret cos canere, mysteriaque perficere, cithara cantiunculas absolvebant, nunc sensim quodam modo, & levi voce resonantes, nunc incitata, & clara, perinde atque in sacris caremoniis Sacerdotes sacrorum hymnorum voces edere consueverunt; habebantque vasa inaurata, & pretiosis lapidibus ornata, que aceto, & smapi implentes, iis qui sumerent, porrigebant, ad hunc modum sacrosancta, or impolluta mysteria irridentes; e siegue poco doppo, Iste impudentissimus Imperator Matrem quoque suam Theodoram in Palatio adbuc degentem accersivit, ut à Patriarcha ( nam istum esse Beatum Ignatium finxerat ) benedictionem acciperet. Ut igitur honestissima mulier summa religione exist, seque in terram prostravit, benedictionem petens, nibil omnino suspicata; quippe cum interim Gryllus os occultaret: surgens ille oppedit, crepitum scilicet ventris emittit, verbaque proprio ore digna protulit. Ipsa verò graviter, & iniquo animo factum illud ferens, execrationibus filium insectabatur, ipsumque propediem divina providentia destitutum iri , quasi Propheta , vaticinata est. Per la qual cosa Theodora, prevenendo il disegno del Figlio, che già mostravasi insosferente degli avvertimenti della Madre, depose volontariamente la Reggenza, e lasciando il Palazzo Imperiale, ritirossi dalla Corte insieme con le sue Figliuole, per non vedere co'proprii occhi il rivolgimento di quell'Imperio, ch'essa haveva così bene governato. Mà

ro di oro massiccio, che havevagli lasciato Theosilo per appannaggio, e

BENEDET то III.

& iniquo appresso à tutti, sù il dispregio manisesto, [a] & il deriso pu- a Niceta,

[b] Del qual facrilego eccesso ripreso una volta da Basilio Vescovo di b Ideno.

re, ut parum abfuerit, quin mortuus fuerit. [c] Cynædos Michael in hono- c Ioan. Curopal, do re habens, dice il Curopalata, & colens, divinis verò illudens, & insul-Michael.

Michele [d] non potendo comportarenè pur la vicinanza di una Madre d' Idem ibidem.

[ e ] avanti ch'ella morisse, la vedremo honorata da i primi Potentati del e Vedi il Pontif.di Mondo, come se continuasse sul Trono al governo del Mondo. Libe- Niccolo Magno in ratosi dal rimprovero della Madreusci allora come suori di se stesso, qual

torrente impetuoso, l'animo di Michele, in inondazioni sacrileghe di disprezzo de'buoni, e di oltraggio aperto delle cose sacre, come s'egli dominasse in una Reggia di Atheisti, e non in un Metropoli del Christianesimo. [f] Accidit quoque, soggiunge l'istesso Historico, ut impro-fidem ibid. bus cœtus Cynadorum, quo reprasentabatur Patriarcha cum Episcopis, in via occurreret B. Ignatio Patriarche cum sacro Clero, & supplicationibus procedenti. Quo Gryllus ( era Grillo uno degli histrioni vestito da Pa-

cotanto virtuofa, in occasione che un giorno secondo il suo costume ella si portava alla Chiesa della Madonna in Blachernis, secele di repente tagliare i capelli, esforzosamente racchiudere in un Monasterio, dove

triarca)

BENEDET-TO III. Secolo IX.

triarca) conspecto, turpiter simul, & impudenter nihil cedens, remissa testudine, cum suis sodalibus vehementioribus plausibus usus, sanctos illos maledictis, & turpibus probris lacessebat. Quindi sù, che Michele empiamente sù solito dire, che il Patriarca suo era Grillo, e Theosilo, cioè due bussoni, e quello di Barda Fozio, e quello de' Christiani Ignazio. Onde avvenne, che tanto Cesare, quanto la Corte, e gl'Histrioni prendendo in deriso, & in odio il vero Patriarca S.Ignazio, ne seguissero quei sconcerti, ch'hebbero compagni gli avvenimenti lagrimevoli, che soggiungeremo.



## CAPITOLO IX.

Niccolò Magno Romano, creato Pontefice li 22. Aprile 858.

Racconto dello Scisma di Fozio, e di alcune sue Heresie ; della persecuzione di S. Ignazio, e della costante condotta del Pontefice Niccolò Magno in questo affare. Morte della Imperadrice Theodora, di Barda, e dell'Imperadore Michele. Successione all'Imperio di Basilio Macedone, e sue savie, e sante risoluzioni. Nuove Heresie nell' Armenia, condannate dal Pontefice in Roma. Morte, & elogio di S. Niccolò Papa.



Hì porre vorrà suo studio alla considerazione delle cofe già dette in questa Historia, troverà, che il Vescovado di Costantinopoli quanto è stato riguardevole per [a] numero di Patriarchi santissimi, tanto si è reso di lagrimevole ricordanza per copia di Prelati sceleratissimi, [b] che lo prosanarono con l'Heresie, e con gli viano, S Eutychio, Scismi, miserabilmente lacerando il seno non meno à quella loro sono serio, S. Nicesoro, S. Chiesa, che à tutto il Christianesimo. Mà se alcuno di essi ò vero, Methodio, S. Igna.

Chiesa, che à tutto il Christianesimo nella intenzione, più scrilego ne si corriego ne si

ò intruso Patriarca sù più maligno nella intenzione, più sacrilego ne' b' Macedonio, Nescritti, e più temerario nelle intraprese, certamente Fozio su des-sorio. Anaccio, Anac fo, che seppe, e potè talmente impugnare la Religione Cattolica thimo, Fozio, & al-in Oriente, che se altre volte in quelle parti cadde, e risurse la Fe-tychiani, & Icono. de, sotto di lui precipitò disperatamente in abisso di tanti errori, stato lagrimevoch'ei deve dirsi il massimo Autore di quel grande Scisma, in cui presentemente aucora con proterva ostinazione giace, e geme la Chiesa
Greca, separata dalla Latina, e perciò con giusto, e tremendo giudizio di Dio, preda de' Cani, ludibrio del Mondo, e spettacolo horribile à chì anche da lungi ravvisane la mutazione non solamente della Religione, mà eziandio ancora dello Stato politico di quel fioritissimo Imperio. Sotto dunque un'Imperadore di costumi traboccati, come Michele, non potè non rendersi odioso alla Corte un Patriarca di santissima vita, come Ignazio. Reggeva Barda gli affari, e l'animo di Cesare, e galleggiava sopra tutti per prerogativa di nascita, per posto di superiorità, e per assoluto comando conferitogli da Michele, che ritrovavasi rovinato nella dissolutezza del senso, nella ubriachezza del vino, e nel vilipendio

Niccorò Secolo IX.

MAGNO. & Curop, in Mich.

Costumi perfidi di Barda .

b Nicetas in vita S.Ignatii. Riprelo, e fcom municato da S. Ignazio. c Curop. ibidem .

Risentimento di Jui, & efilio di S. Ignazio.

e Curop. ibidem . Intrufione di Fo zion: | Patriarcapoli.

€ Bar.an.858.n.53

di Forzio.

delle cose sacre, e del medesimo Dio. [a] Solus Bardas, dice il Curopalata, omnia moderabatur; onde come che la fortuna l'haveva acciecato col fuo splendore, non riguardando più egli nè giustizia di leggi, nè verecondia di tratto, ad onta del proprio sangue repudiata la moglie, si era bruttamente congiunto con sua nuora, non senza macchia di publico, e scandaloso incesto. Si oppose Ignazio con Apostolica costanza alla sfrenatezza del Dominante, & ammonitolo prima, eminacciatolo poscia, lo rigettò finalmente dalla mensa Eucharistica [b] nella mattina dell'Episania, discacciandolo dalla Chiefa come palefe, & impenitente peccatore; qual risoluzione su in breve causa de i suturi, e massimi sconcerti, che soggiungeremo. Ignatius [c] Santtissimus Patriarcha, raccontail fatto Curopalata. Barda propter uxoris insontis repudium, & cum cognita sibi sponsa consuetudinem, Ecclesiam interdixit; si quidem divinos Canones non curabat. Cui postquam multum supplicans Bardas, uteum sibi placaret, veniam impetrare non potuit, omnino desperata re, ad injuriam, & ultionem animum adiicit, eumque ex Ecclesia expellendum curat. Acceso d'ira, & esacerbato dal d Nicetas ibidem. fuccesso giurò Barda, vendetta contro il Santo Patriarca, accusandolo [d] presso Michele, che contrariando agli ordini Imperiali, egli non havesse voluto velare a forza la Imperadrice Theodora fotto la professione Monacale, alla quale Barda per torsela d'avanti, havevala destinata, e che publicamente egli proteggesse contro Cesare li ribelli dell'Imperio. Dalle quali calunnie trasportato con violenza l'Imperadore ad un subitaneo risentimento, incontanente relegò S, Ignazio nell'Isola di Therebinto, dove doppo trè giorni spedigli alcuni Vescovi del partito di Barda, acciò eglino ricevessero da lui la rinunzia del Vescovado, al quale inalzare voleva un successore, che assecondasse pienamente alle sue voglie. Mà ricusando il Santo di sottoscrivere il Libello della rinunzia, [e] Post multas, atque into d Costantino- credibiles vexationes, & cruciatus ad extremum in Copronymi sepulchro includitur, impositis ipsi gravibus, crudelissimisque custodibus. Et profestò decessisset è vita sanctissimus hic vir pra gravissima vexatione, summoque dolore, nisipius, ac religiosus quidam vir, cum quibusdam de causis necessaris inde abiisent custodes, è sepulchro eum eduxisset, & convenientem illi curam prastitiset. Quindi dall'empio Barda su egli con nuova relegazione trasportato ne'Deserti dell'Isola Mitilene, e fatti adunare parecchi Vescovi, che havevano ceduto chi alle minaccie, chi alle promesse, ordinò Michele, che si eleggesse in Patriarcha nel giorno di Natale l'Eunuco Fozio, nepote del Patriarca Tarasso, fratello di Sergio Patrizio, Protospathario, Legato in Persia, e Secretario Imperiale, e come descrivel o un grave [f] Autore, Nobilitate insignem, Protospatharium dignitate, munere à secretis Imperatori, divitiis pollentem, scientiis sacularibus disertissimum, antiquis etiam hac ex parte comparandum, sacrarum verò litterarum expertem, sed qui serò licet, ubi eum invasit libido spiritualis prafectura, eam non qua decet animi summissione aggressus, nullo usus magistro, magistrum, Quality priverse qui docere alios posset, statim professus est, homo gloria appetentissimus, sex-

que diebus ex laico transformatus in Patriarcham; essendo che, come attesta Niceta, prima die ex Laico Monachus, secunda efficitur Anagnostes, tertia Subdiaconus, quarta Diaconus, quinta Presbyter, sexta denique Patriarcha, sedem Patriarchalem conscendens, alta voce populo pacem annuntiavit, nihil pace dignum cogitans. Nè fù men vario Fozio nella condizione

dello

Capitolo IX

Niccorò MAGNO. a Act. 2. Synod. 8.

dello stato, che nella qualità de'costumi; Erat Vir, dicono di lui gli atti antentici dell'ottavo Sinodo [a] alia quidem loquens, & alia cogitans, & operam dans mendacio, semper proponebat bona, deveniebat autem ad mala, Gerat potens ad superandum, G decipiendum, ut non sit factus talis, nec fiet ullus hominum. Inalzato dunque Fozio al Trono, tutto si die ad assicurarselo stabile con la rinunzia, che pretendevane da S.Ignazio. Mà perche molti Vescovi gli ostarono, à Basilio Chortosilacio sece recidere la lingua, & altri cum [b] infidelibus gentibus in pratorio mulctati sunt, fa- b In affii Synodi neque, & sitt seu cateris miseriis afflicti ad secandum marmora prolignis ann.858.n.54. damnati sunt. Alii autem pro eo ut lignis ferirentur, spatha percutiebantur, his qui feriebant non ut Sacerdotes, neque ut homines carnem ferentes, sed ut inanimata corpora percutientibus. Illud verò, quod calcibus submittebant, & huic pænæ subjectis viscera evellebant, ut leve tormentum habebant. Id praterea, quod monilibus ferreis afficiebat, & catenis vinciebat, fanum post multos dies in escam prabens, humanitatem multam ese putabat. Quot autem in tenebris, & umbra mortis, in fætoribus mortiferis includebant; nectegebant, cum facerent, sed gloriantes, & cachinnantes magna poce, nescientibus cum feritate, atque jactantia loquebantur ludentes. Et rogati. ut talibus misericordiam praberent, magis insaniebant, & deterius causabantur. Alios etiam in extremitates orbis, in alienigenarum loca fecit exiliare. Così que'Vescovi medesimi ripigliarono Fozio nel pieno Concilio di Costantinopoli, che soggiungeremo. Mà quanto più spietata sosse la per-horribile contro secuzione, e quanto più acerbili cruciati, che il crudo Fozio contro l'in- 8 Ignazio. nocente S. Ignazio preparò, e dispose, gl'istessi Vescovi ne secero lunga commemorazione ai Padri convocati nell'accennato Concilio, con quelte parole, [c] Nonne dentes ejus radicitus evulsit, faciens eum facere percuti? c Ibidem. Nonne pedesejus ferreis vinculis munivit? Nonne eum cum lapsis & fugitivis servis in fætoribus, & sordibus damnavit, ut moreretur, tempore non parpo? Nonne denudans eum vestimentis, qua induebat, vel prima parvula tunica, bujus crura scidit, & in sepulchro, quod in modum rogi factum eft, illum detrusum collocari fecit, lampadum, qua ibi ardebant, aquam profundendo, ne dum siti cruciaretur, vel ex illa aqua ad se refocillandum potare posset? Nonne hunc erectum stare facientes, abstulerunt illi virgam, quam tenens in manibus ea fulciebatur, senectutis sua imbecillitatem consolando? Nonne sine cibo, & potu multos eum dies transigere fecerunt? Nonne exulem illum fecit, ubi fiunt frequentes incursus Barbarorum, & rapiuntur homines, qui in illis locis habitant, & gladii efficiuntur impendium? Sed que ab eo sustinuit tanta multitudinis sunt, ut dinumerare, in vanum laborare sit: neque enim sermo valebit bac enarrare. Et tum quis erat, qui talia sustinebat? Imperatorum Filius, & Imperatorum nepos: ipse Ignatius, qui Angelicam vitam subiens habitu monastica conversationis indutus est, qui Deo placabilis, & Angelis reverendus, & Damonibus metuendus apparuit. Così eglino. [d] Mea dBar.an.858.n.55. quidem sententia, soggiunge il Baronio, nullus deterior persecutor ita prostravit Orientalem Ecclesiam, ac Photius. Ma l'empio, che voleva non solamente perseguitarla, ma totalmente abbatterla, prese di mira il capo per colpire tutto il corpoje prima con raggirije menzogne prevenne l'animo del Pontefice Romano per renderlo fuo commilitone nella machinata imprela, e poi non riuscendogli l'impresa, dispreggionne l'autorità, ne avvilì il nome, e discreditonne gli oracoli con tai dilacerazione di ogni diritto, di ogni

Niccorò MAGNO.

528

giani di Fozio, e que'd'Ignazio.

Secolo IX

a Hanc vide aput Bar.an.859.n.61.

legge, e di ogni riverenza, che vennegli finalmente fatto di formare quello eterno scisma, che separò non tanto la Chiesa Greca dalla Latina, quanto la parte infetta dalla fana. Risoluto egli adunque di mantenersi nella intrusa dignità ad ogni costo di sacrilegii, scrisse al Papa lunga, [a] e fastosa lettera, in cui esponendo una sincera Confessione di Fede Cattolica, implorava il di lui supremo ajuto sotto il nobile pretesto di condannare di nuovo la Herefia degli Iconoclasti, mà con più secreto fine di procacciarsi appresso il Pontefice la fama di zelante Ecclesiastico per opprimere con maggiore b Micetas in vita ficurezza la innocenza di S.Ignazio: Revera autem id curabat, dice [b] l'Historico, ut Romanorum manu, aut auctoritate firmiorem redderet Ignatii depositionem. A tal fine [c] etiam falsa scribere ad Summum Pontificem non veretur; e scrisse, che Ignazio propter senium, & infirmitatem, & corporis imbecillitatem, Ecclesia renuntiaße prafecturam, & ab illa recessise, & in quamdam Insulam profectum, in Monasterio manere cum omni honore, & cultu, & obseguio, tum ab Imperatoribus, tum etiam ab universa Civitate habitum. E per corroborare maggiormente la sua pretenzione, egli ottenne da Cesare [d] la spedizione di alcuni Ambasciadori al medesimo Pontefice.

acciò effi à lui richiedessero in nome di Michele la missione de Legati Apostolici in Costantinopoli per comporre alcune differenze insorte tra i parteg-

S.Ichalii .

e widem.

dona?. in Nicol.

Qualità, virtà, e colò Magno.

· R. gino apud Bar. #3.357.7.138.

contra Fozio .

g Nicol spift. 3.

h Idem epift. 2.

Reggeva opportunamente allora la Chiefa di Dio nel Pontificato Romano Niccolò Magno, paragonato con ragione e negl'illustri fatti, e negli egregii titolià S. Leone, e à S. Gregorio; e del quale disse Regino, [e] Post Beatum Gregorium usque in præsens, nullus Præsul in Romana Urbe Pontificali honore sublimatus Nicolao videtur aquiparandus; e ciò per il merito delle sue grandi azioni, il cui semplice racconto può sol servire di grand'elogio al suo nome. Hor dunque à lui pervennero le Lettere di Fozio, e gli Ambasciadori di Michele, e come ch'egli era dotato di uno spirito superiore al naturale degli huomini, subbito apprese e la fraudolenza dell'uno, e la conspirazione di ambedue contro Ignazio; onde nelle risposte egli regolò la lettera in forma di decisione, e non di risposta, opesuoi sentimenti rando da giudice più tosto, che da corrispondente. Essendo cosa che concesse à Cesare la spedizione de'Legati Apostolici, che surono Rodoaldo Vescovo di Porto, e Zaccharia d'Anagni; mà à loro impose, che nulla definissero circa la causa di Fozio, e sol come di causa massima ne inforf Nicol.ep. 1. c 10. maifero la Sede Apostolica, e intanto trattassero con lui, come [f] Laico, e nullamente promosso alla dignità del Patriarcato. Quindi scrisse [g] al medesimo Fozio in termini molto sostenuti, e dubbiosi della validità della di lui elezione, e poi più [ b ] prolissamente à Cesare, dimostr ando la insussistenza del fatto, perch'egli ex Laicorum habitu delegerat Pastorem, violati li Canoni Sardicenfi, e conculcati li Decreti Pontificii di Celestino, Leone, Gelafio, & Hadriano; & in fine degnamente esclamando, O quam presumptuosa temeritas! Ille preponitur Ovili Dominico, qui nescit adhuc dominari spiritui suo! Nam qui ignorat disponere vitam suam, per gradus Ecclesia minime ductus, quomodo corrigere quibit vitam alienam subitò ele-Etus? Sipartirono i Legati con le commissioni, e con le lettere esposte; mà prima del loro arrivo precorrendo alla Corte la fama della distaprovazione Pontificia circa la promozione di Fozio, e la deposizione di Ignazio, Michele, Fozio, e Barda follecitamente intimarono un Concilio in Co-

stan-

Capitolo IX.

stantinopoli per opporlo alla risoluzione del Pontefice, come se la ragione delle risoluzioni Ecclesiastiche dipendesse più dalle voci, che dalla giusti- nale di Fozio. zia. Il Concilio sù pieno non solamente divocali Scismatici, mà fastoso eziandio per la precisa determinazione di trecento dieciotto Vescovi; onde gloriossi Cesare della eguaglianza del numero à i trecento dieciotto Padri del primo sacrosanto riverito Concilio Niceno. Mà Nihil prodest numerus, risposegli poscia il Pontefice, [a] Nicanorum Patrum,ubi ab eorum sententiis a Nicol, epifico, Saguitate deviatur; & major est peccatorum cumulus, ubi multiplex agmen est pravaricatorum. Perloche quanto l'uno sù più santo, tanto l'altro sù più empio; onde meritamente questo si detto Sinodo [b] Latrocinale, e b Nicol. epist. 8. con più degna comparazione paragonato all'Affaffinio Efefino. Volle Cefare, che v'intervenissero li Legati Apostolici, che già egli riteneva come prigioni in Costantinopoli, col pretesto, che trattare quivi dovevasi del culto delle Imagini, mà con occulto fine di malizia per renderlo più famoso c Bar, an, 861, n. 1, col nome di Ecumenico; [c] Caterum, foggiunge il Baronio, ipfe Nicolaus Papa Synodum hanc nec nomen Synodi habere voluit, in qua omnia ut in sylva per latrones, pervim, & metum sunt acta, vim facientibus Ministris Imperatoris Legatis Apostolica Sedis, ut depositioni Ignatii assentirentur. Fu citato S. Ignazio à comparirvi, ed egli rispondendo di essere pronto, solamente richiese agl'Inviati, [d] S'esso comparire vi dovesse in habito di Vesco- d Nicetas in vita vo, di Monaco, ò di Schiavo? mà essendo lasciato à lui l'arbitrio del portamento, egli vi si avviò con i paludamenti Patriarcali, come proprii del suo stato, se bene da Cesare ammonito à deporti, e poi per compiacerlo, comparì nel Concilio con la cocolla semplice di Monaco: E di essa ancora per maggiore ludibrio spogliato, su quel Venerabile Santo non tanto esposto al Concilio, quanto agl'improperii del Concilio, e del medefimo Imperadore, che insultatolo prima con mordacissimi detti, & horribili minaccie, al fine fè sederlo sopra un piccolo scabello, conlicenza che parlare potesse con i Legati del Papa. Mà li Legati del Papa ò adescati dalle promesse, ò corrotti da'donativi, ò atterriti dalle minaccie, resi ligii di Cesare, e partitanti di Fozio, con horribile prevaricazione del loro ufficio, e dell'impegno publico della Chiesa di Dio, à tutt'altro pensarono, che ad eseguire gli ordini del Papa, e vilmente cederono à fare sazzione co' più contro l'innocenza d'Ignazio. Poiche'eglino falutati cortesemente da lui, e richiesti, se alcuna lettera recassero del Pontesice Romano, [e] e Nicet.loc.cie. Nullas, risposero, eò quòd non ad Patriarcham, sed ad eum, qui in Propincia sua Synodo damnatus est, venerimus, parati omnia ex Canonum decretis definire. Soggiunse loro intrepidamente Ignazio, Ergo priùs adulterum removete: Quod si facere non potestis, ne judices quidem estis. Eglino allora indicando col dito l'Imperadore, Ita imperat, dissero, e suricevuto il loro detto dall'applauso de'Palatini Cesarei, che affollandosi intorno Ignazio, esua apli all'oppresso Patriarca, intimarono à sui allora ò la spontanea rinunzia del sede Romana. Patriarcato, ò altrimente la forzosa deposizione da esso con sentenza desinitiva, e conciliare. Mà tanto lungi fù il Santo ò dall'abbattersi, ò dal non ribattere le opposizioni maligne de'contradittori, anzi che alzatosi E Idem ibidem, in piedi, & appellando alla sentenza del Pontefice Romano, [f] Ego, disse,

non compareo, neque video vos Judices quidquam ex prescripto Ecclesia agentes, Photio tyranno non ejecto, ad cujus etiam mensam accarelitis, & cujus munera procul etiam stantes accepistis .... Huinscentile en dices

Tomo II.

NICCOLO

NICCOLO MAGNO.

Secolo IX

non agnosco; ad Papam provoco; lubens judicium illius subibo. Quindi con eguale vigore di animo, e di voce domandò, che si leggessero il Decreto d'Innocenzo nella causa di S. Gio. Crisostomo, in cui sù deciso, che sosse prima quel Santo restituito nella Sede, e poi giudicato; e il Canone quarto del Concilio Sardicenfe, in cui fii stabilito, Si quis Episcopus fuerit depositus, dicatque se habere defensionem, non priùs sufficiatur in locum ejus alius, quam de eo Romana Ecclesia Pontifex decernat. Ma le giuste istanze d'Ignazio surono con deriso, e baldanza rigertate; ed egli allora sempre più prendendo animo dalla contradizione, e forza dall'avvilimento, ripigliò que'Padri d'ignoranza, e di dispregio de Canoni, e che per un Diacono, e per un Laico foss'esso Patriarca della seconda Sede citato ad un Sinodo, quando le Leggi Ecclesiastiche comandavano, non convenirsi nè pure un Vescovo Canonicamente, se non per due Vescovi, e trè volte: Erimproverandogli lo Scismatico Fozio, ch'egli era male intruso nel Patriarcato, & indegno di quel posto, [a] Siego, rispose, Archiepiscopus non sum, neque tu quidem Imperator, neque isti Episcopi. Omnes enim vos indignis manibus meis, precibusque estis consecrati. Ma non dandosi luogo alle ragioni, dove regnava la forza, settanta due testimonii, gente ligia di corte, prevaricati di animo, e di fama giurarono, essere stato Ignazio investito del Patriarcato dalle podestà secolari, ed haver'egli sino allora tirannicamente retta b Can. Apoft. 31. natur; e questo Canone che direttamente feriva Fozio, sù malamente ritor-

2 Nicet loc.eit.

E fua deposizio.

quella Chiesa, citando un Canone, che dicesi degli Apostoli, [b] Si quis Épiscopus sacularibus potestatibus usus, per ipsas Ecclesiam obtineat, depoto contro Ignazio. Theodulo Vescovo di Ancira, che impaziente di un tanto aggravio, surse intrepidamente à disenderlo, su da uno scelerato Sicario percosso, erigettato; etutto il Conciliabolo allora, e con esso li prevaricati Zaccharia, e Rhodoaldo Legati Pontificii con precipitato, e facrilego giudizio conclamarono condannato Ignazio, che vestito prima delle vesti Patriarchali, e quindi poi incontanente spogliato, su da Prosapio Diacono per infamità di vizii dichiarato di ordine del Concilio deposto dal grado, e vociferato per indegno, e da tutta l'Assemblea replicatamente esecrato con il medesimo improperio d'indegno d'indegno.

Suoi horribili, e ftrani tormenti.

Mà Barda, e Fozio non contentaronsi del solo loro sacrilegio, se non ottenevano l'approvazione di esso dalla sottoscrizione medesima d'Ignazio. Volevano gl'iniqui, che sottoscrivesse Ignazio la sua detronizzazione: e perciò à tal fine lo consegnarono à spietati manigoldi, che lo sganassassero co'schiassi, lo esponessero ignudo à i rigori del verno, lo consumassero col digiuno in carcere di due intiere settimane, e poi pendolone lo ponessero, come segui, sopra il prosondo sepolcro, ò vogliamo dire, pozzo, dove giacevano le ceneri del Copronimo, e in tal'horrido sito con a i piedi pesanti macigni quà, e là lo dimenassero per l'aria in urta de prossimi marmi, in modotale che gli si scompaginassero le ossa, gli si attirassero inervi, gli si aprissero le vene; nel quale tormento, scaricandoglisi con subitaneo flusso di mortale dissenteria il ventre, tanto solo non spirò in quel doloroso cruciato, quanto che Dio per sua gloria volle miracolosamente allora serbarlo a'patimenti maggiori. Mà i manigoldi ò giudicatolo morto, ò almeno spirante, Theodoro, uno di essi, presegli la mano, e nella mano postagli una penna, sopra una pura carta sè sermargli sorzosamente una Croce, che su una vera, e degna Imagine di quel crocifisso Prelato. Poiche sotto

La Croce incontanente Theodoro scrisse queste parole, Ignatius indignus MAGNO. Constantinopolitanus consiteor, me non lege, & suffragiis creatum, Ecclesia Thronum invasisse, neque his annis rite, & santte Ecclesiam rexisse, sed tyrannidem exercuisse. Mà Fozio non contento se non giungeva la bocca à comprovare loscritto della mano, doppo ch'ebbe all'Imperadore presentata la falsa sottoscrizione, instò, che dovesse Ignazio si'l pulpito della Basilica degli Apostoli solennemente rinovarla, e confermarla con soggiungere, Esere esso uno scommunicato, & indegno. [a] Maricusando il Santo co- a Omnia bac hatale ingiusta contessione, e con alta costanza deludendo le vane speranze vita S. Ignatii. de'Scismatici, appena potè scansarne il surore, allora quando con subitanea irruzione essendo eglino entratinel suo Palazzo con alcuni Sicarii disposti, e risoluti à cavargli allora allora gli occhi, e troncargli le mani, su egli E suga. con avveduto configlio calato per una corda dalle finestre della casa, d'onde partendosi in habito mendicato di vilissima veste, con due sporte giù pendoloni pe'l traverso delle spalle in rappresentazione di fantaccino domestico di servizio, andò quindi ritirandosi più tosto, che vagando lungo tempo pe'l Proconneso, e la Propontide, mendicando il vitto, Apostolo, Martire, Patriarca, e Confessore della sua Chiesa. Fozio arrabbionne di sdegno, eseguitandone le orme per mezzo de'suoi spietati Ministri, mandò in traccia di lui sei veloci cursori con comandamento, che in qualunque luogo lo rinvenissero, ivi lo uccidessero, come perturbatore dell'Imperio, e della Fede. Mà custodillo Dio con guardia di miracoli, essendo che à una tanto barbara persecuzione si scosse tutto il Mondo con terribile, e lungo Terremoto di quaranta giorni, che divertì altrove li pensieri, e le ventoso, cure anche de'più scelerati Scismatici. L'Imperadore, Barda, e Fozio ò intimoriti à quel gran flagello, ò timorosi di magiore, ritirati gli ordini più severi publicarono perdono ad Ignazio con Imperiale condiscendenza, ch' eglipotesse, e dovesse nel suo antico Monasterio ritirarsi, lontano dal Mondo, dalla Chiesa, e dalla Corte; e'l Patrizio Petrona, che lo rinvenne in non sò qual Grotta fuggiasco, afficurollo della vita con la consegna della Imperialle Collana, che posegli al collo in pegno di sicurezza. Ricevella Ignazio, e con essa intrepido presentossi à Barda con risoluzione di rimproverarlo de'suoi antichi, e presenti missatti, se su'il bel principio del rimprovero non l'havesse Barda prevenuto, & interrotto con queste parole, Quid fugitivi more ex loco in locum profugus oberras? Và miserabile, e ricevi in dono la vita, che meglio conservar potrai frà la Celladi un Chiostro, che sopra il Trono del Vescovado. Chinò Ignazio la testa, e quanto sol rispose, Giudicherà Diolamia causa, e in questo dire, esso ritirossi nel Monasterio, e cessò il Terremoto pe'l Mondo.

Mapertornare al Sinodo Latrocinale, deposto Ignazio, acciò à quel Congresso nulla mancasse d'iniquo, furono in esso lette le lettere[b]del Pon- b Has vide apud tefice contal perversione disenso, e fassità di versione, ch'elleno parvero Bar.ann. 861. n. 10. scritte da Fozio al Papa, e non dal Papa à Fozio, & à Cesare. Quindi come of seg. vide ep. 9. per authentica, e pompa di fede stabilito in altra Sessione il culto delle sacre Michaelem Impe-Imagini, aggiunse Fozio ai Canoni del settimo Concilio altri [e] diecisette ratorem. Aggiunta di Fo-Canoni, ch'egli poi inserì nel nuovo Canone per albagia di rendersi esso zeio del Nuovo

lante nel formarli, e famoso nel divulgarli.

Dunque così terminato l'empio Sinodo de' Ladroni Orientali, & in-Bar.an.cit.n.17. ferocita, come si disse, contro il Santo Patriarca la persecuzione, benche

Niccorò MAGNO.

Secolo IX.

Lettera di S.Igna. zio al Papa.

fario nell'accennato Monasterio, rinovossi più che mai aspra la pugna dal zelo invitto d'Ignazio, che insuperabile alle onde avverse de'persecutori. scese in un fiero campo di battaglia non tanto per difesa della sua persona, quanto per sostentamento della Giustizia, e della Fede. Avanti ch'egli da Costantinopoli suggisse in habito di facchino, haveva spedito à Roma l'Archimandrita Theognosto con una lettera al Pontesice Niccolò, in cui esponeva tutto il corso dell'affare, e tutta la serie della sua persecuzione, dellasua deposizione, e dell'appellazione, ch'esso faceva al sommo Giudizio della Sede Romana, esaltata da lui per madre, e capo di tutte le

861.25.

epif.7.10.13.

E di Fozio, e

Sinodo Romano, c issoluzione, e costanza del Pontofice .

C Hacextat inter epift Nicolai ep.5. E lua risposta à

E a Fozio.

per parte di Fozio paresse terminato l'affare con la relegazione dell'avvera Apud Bar, an, Chiefe del Mondo. Incominciava la lettera, [ a ] Ignatius tyrannide oppresus, & multis tentationibus agitatus Sanctissimo Domino nostro, & Beatissimo Prasidi, cunctarum Sedium Patriarcha, S. Petri Principis Apostolorum Successori acumenico Papa Nicolao, Episcopisque illius santtissimis, & Sapientissima Ecclesia Romana universa: Tu Sanctissime Domine, ostende in me viscera milerationum, & cum Magno Apostolo & ipse dicas, Quis insirmatur, & ego non infirmor? Intuere majores tuos Patriarchas Fabianum . Julium, Innocentium, Leonem, & omnes denique, qui pro fide, & veritate b Totumbochabe. viriliter decertarunt: illosque amulare, & vindex pro nobis tam indigna turex epist. Nicelai passis exurge. Così egli. Questa [b] lettera sii da Theognosto presentata al Papa con la narrazione precisa di tutta la causa d'Ignazio, e del Sinodo latrocinale di Fozio nel medesimo tempo, che giunsero ancora in Rodell'Imperadore, ma Zaccharia, e Rhodoaldo Legati Pontificii carichi d'oro, e di regali, ricevuti in premio della loro prevaricazione, e Leone Secretario dell'Imperadore, che recò al medefimo Pontefice lettere di Michele, e lettere di Fozio. Li Legati null'altro esposero al Papa, ch'era stato deposto Ignazio dal Patriarcato Costantinopolitano, e in esso confermato Fozio. Il Secretario presentò due scritture, l'una continente gli atti della deposizione d'Ignazio, e l'altra la confermazione seguita nel Sinodo del culto delle Imagini. E come le nulla in Costantinopoli si fosse operato di violento, d'ingiusto, e di sacrilego, l'Imperadore semplicemente richiedeva il Pontesice dell'approvazione, e circa il discacciamento dell'un Patriarca, e circa l'assunzione dell'altro. Aprissi allora alla vasta capacità del Pontefice un' ampia scena di avvenimenti, che rappresentarono non men'horridi li successi passati, che seroci, e formidabili li suturi; e sorgendo col suo grand'animo alla riparazione degli uni, & al prevenimento degli altri, fignificò à Cesare, Non [c] doper esso in alcun conto ricevere Fozio, e condannare Ignazio: non potendosi softenere, che foss'egli stato condannato come invasore di quella Sede, in cui dodici anni haveva seduto non solamente con innocenza di costumi, ma con approvazione di tutti li Vescovi, e del medesimo Imperadore : nulla suffragare all'assunzione di Fozio gli esempii di Nettario, e di Ambrogio: raccommandargli, anzi commandargli, il castigo de'rei, e la osservanza de'Canoni, ai quali non potersi contravenire senza il consentimento della Chiesa Romana: molto dolersi della prevaricazione de'suoi Legati, e della perversione delle sue lettere, e dovere Sua Maestà rimanere persuasa, ch'esso nella definizione di una tanto gran causa non con altro oggetto operava, che col zelo della Fede, e con la indennità della Ecclesiastica disciplina. Mà la rispolta, che il Pontefice diede alla lettera di Fozio, sù tanto più vigorosa, e presante, quanto più la proposta era stata temeraria, e maligna. Haveagli

Fozio per l'Inviato Cesareo trasmessa una lettera elegantissima di stile, tut. MAGNO. ta carità, fervore, ezelo, etutta ripiena di quelle fallacie, atte più tosto ad ingannare, che à persuadere; in essa egli esaggerava, esser'esso stato sollepato à quel posto à forza di preghiere, e contro ogni sua determinazione, e voglia: difendevail suo fatto con l'esempio di Nettario, di Sant' Ambrogio, di Tarasio, e di Nicesoro; e qui stendevasi in alti sentimenti di obedienza, e di sede, per conciliarsi l'animo del Pontesice, ch'egli non poteva non prevedere avverso alle sue fraudolenti intenzioni. Mà risposegli Niccolò in tal tenore, che dal solo primo periodo ben comprender'egli poteva la Pontificia rifoluzione, con cui chiamavalo non Ecclefiastico, non Vescovo, ma Laico, [a] Nicolaus Episcopus Servus Servorum Dei prudentissimo viro Photio; a Nicol. epist. 6. dilungavasi in essa sopra il primato della Chiesa Romana, alla quale era in Bar.ann. 862. num, obligo di sottomettersi ogni Patriarca del Mondo, Constat, dic'egli, Sacram 20. & seq. Romanam Ecclesiam per Beatum Petrum Principem Apostolorum, qui Dominico ore Primatum Ecclesiarum susciperemeruit, omnium Ecclesiarum Caput esfe, & ab ea rectitudinem, atque ordinem in cunctis utilitatibus, & Ecclefiasticis institutionibus, quas secundum Canonicas, & Synodicas, Sanctorumque Patrum sanctiones, inviolabiliter, atque irrefragabiliter retineret, exquirere, ac sectari. Et ideo consequens est, ut quod ab hujus Sedis Rectoribus plena auctoritate sancitur, nullius consuetudinis præpediente occasione, proprias tantum sequentes voluntates, removeatur, sed firmins, atque inconcusse teneatur; e, Romana Ecclesia privilegia, Christi ore in B. Petro firmata, in Ecclesia ipsa disposita, antiquitus observata, & à Sanctis universalibus Synodis celebrata, atque à cuncta Ecclesia jugiter penerata, nullatenus possunt minui, nullatenus infringi, nullatenus commutari. Quoniam fundamentum, quod Deus posuit, humanus non valet amovere conatus; e, Privilegia istius Sedis, vel Ecclesia perpetua sunt : divinitus radicata, atque plantata sunt; infringi posunt, transferri non possunt; trahi posunt, evelli non possunt; e, Ista privilegia huic S. Ecclesia à Christo donata, à Synodis non donata, sed jam solummodo celebrata, & venerata. Quindi egli ribatte gli esempii da Fozio à suo favore allegati di Nettario, di S. Ambrogio, e di Tarafio, e dimostra, che Nettario dallo stato Laicale ascese all'Episcopale per necessità, e mancanza di Chierici, S.Ambrogio per testimonianza di Miracoli, e Tarasio per fare ostacolo col suo sorte perto alla inondazione degl'Iconoclasti: quali authentiche ò di necessità, ò di sede, ò di sollecitudine non rinvenirsi in lui, che, vivente il vero Patriarca, era asceso fraudolentemente, come mercenario, à quel posto. Quindi altra lettera egli scriffe circolare [b] à tutto il Christianesimo, distamando le procedure di Fozio con Apostolica condanna, che per rendere più publica, & autorevole, confermò poscia in un Concilio, ch'egliscapri in Roma, in cui castigatili Legati, che prevaricarono [d] nel Conciliabolo di Costantinopoli, d Apud Ear. 44, fcommunicò solennemente Fozio, eli Foziani, rifervandone libera l'asso- 863 n.4. luzione nel solo articolo della morte. Procedè poi alla reintegrazione di S.Ignazio, confermandolo come vero Patriarca nella Sede Costantinopolitana, anatematizzando, eriprovando tutti gli atti emanati contro lui sì da Fozio, come da'Parteggiani di Fozio: e quindi divulgò, e sostenne le risoluzioni prese con una maravigliosa costanza. Poiche Michele prendendo adonta della sua Imperiale autorità la condannazione di Fozio, scrisse e apad epist. 79. Inperbamente [e] al Papa una lettera colma d'ingiurie, che per la sua inde. Nicolai. Tomo II.

NICCOLÒ Secolo IX.

MAGNO. 2 Anaft.in prafat. ad Synod.octavam. b Nicol. epift. 8. Lettera del Papa all'Imperadore.

c 1, Reg. 17.

d Matt. 11.

gnità [a] fù publicamente poi consegnata alle fiamme, & arsa. E risposegli Niccolò [b] con suon sì alto di Apostolica intrepidezza, che di tutt'altro egli dimostrò di fare stima, che di esiere offeso dalla di lui Greca baldanza: Vos scribentes incipitis ab injuriis, diffegli, nos ab orationibus; vos à conviciis innos, imò contra primam, & Magistram Ecclesiarum omnium loquentes, exordium facitis; nos in laudibus, & innomine Domini ad potentiam vestram sermonem habituri os aperimus. Quindi egli paragonandolo al Gigante [c] insultatore di David, gli prenuntia il castigo, che riportò quel superbo da David; e discendendo al rispetto, che portar si deve ai Sacerdoti di Dio. Oportet, soggiunge, pietatem vestram Sacerdotibus, qualescumque sint propter eum, cui deserviunt, reverentiam potius, quam injurias exhibere. Non ergo quales sint Sacerdotes Domini, sed quid de Domino loquantur, est pobis magnopere pravidendum. Nec in Vicariis Beati Petri Apostoli pobis est attendendum, qui fint, sed quid pro correctione Ecclesiarum, quid pro salute vestra satagant. Neque enim illos inferiores dicetis Scribis, & Phari-(ais sedentibus super Cathedram Moysi, de quibus Dominus pracepit, dicens: [ d ] Quacumque dixerint vobis facite, & observate; secundum opera verò corum nolite facere. Ergo, Imperator, considera, si illos dixit audiendos, qui super cathedram Moysi sedebant; quanto potins his, qui super Cathedram Petri resident, esse existimetis obaudiendum? Et si illorum non opera, sed dicta facere, & observare jubet; quanto potins horum, quicumque sint ipsi, dicta, & monita custodienda sunt, & amplettenda? Conchinde egli poi conribattere le calunnie opposte alla Chiesa Romana, Veruntamen, qua ad Ecclesia Romana injuriam, qua ad ipsius privilegiorum immutationem, qua ad Sedis Apostolica Prasulum derogationem scripsistis, quanta posumus constantia retundemus; & nullis terroribus, nec ullis detractionibus vestris repressi, quanta posumus virtute destruere, utpote veritatis inimica, studebimus. Enell'ardor dello scrivere, Privilegia, dice della sua Chiesa Romana, istius Sedis, vel Ecclesia perpetua sunt: divinitus radicata, atque plantata sunt: infringi possunt, transferri non possunt : trahi possunt, evelli non possunt. Qua ante Imperium vestrum fuerunt, & permanent bactenus illibata, manebuntque post vos; & quousque Christianum nomen prædicatum fuerit, illa subsistere non cessabunt immutilata. Illa igitur privilegia buic Sancta Ecclesia à Christo donata, à Synodis non donata, sed jam solummodo celebrata, O venerata, per qua non tam honor, quam onus nobis incumbit, nos cogunt, nos compellunt, omnem habere folicitudinem Ecclesiarum. E perche Michele minacciò il Pontefice di morte, s'egli non assecondava alle sue voglie, paragonalo il Pontefice à un sungo velenoso, che hà anch'egli potenza di uccidere ogni qualunque gran potentato del Mondo; Occisurus es hominem? & hoc fungus facit malus. O Imperator, in hoccine redacta est malitia hominis in iniquitate potentis, ut fungo malo comparetur? Converrebbe riferire qui tutta à lettere d'oro quella divinissima lettera, vero specchio di un cuore Apostolico, evera idea di un Pontefice Romano; mà la proliffità ci trasporta altrove per giungere con sollecitudine à que punti di Heresia, che nacquero da questo Scisma, e che solamente sono opera, e pregio della nostra Historia. Tanto più arfe dunque lo sdegno di Fozio contro il Papa, quanto più

los degno del Papa andò à ferire Fozio nella condanna, e non Michele. Uditone quegli il suono, non è credibile, come per rabbia contro il capo,

Capitolo IX.

infuriasse contro le membra, e crudelissima movesse la persecuzione contro MAGNO. que'Cattolici, che ubidienti al Pontefice ritornarono, negletto il suo, al partito d'Ignazio: [a] Alios, dice di lui Anastasio, privatione bonorum, & a Anastin prasat. dignitatum, alios verò proscriptione facultatum damnat: hos exilio longo, & carceribus relegat, illos tormentis diversis afficit, atque (ut breviter omnia comprehendantur) nulla professio, sexus, vel ætas, ab eo impunita deseritur, nisi consors sua communionis inventa: adeout communionem ejus declinantium nonnullos, quibusdam exceptis, qui contemplationi operam dantes, clausi babebantur, abstraxerit; alios verò in monte Olympo eremiticam vitam ducentes fugaverit, eorumque tuguria, seu speluncas igne perdiderit : quendam autem sibi communicare renuentem, etiam vivum ex inferiori parte usque ad dimidium corporis sepelierit. Ma, [b] quod horribilius est, soggiunge Ana- b Idemibid. stasio: Conciliabolum, prasente Michaele, colligit; quivi egli finse, e propose mille infamità contro il Pontefice Romano, procedè ancora con esecrando esempio [c] alla scommunica di lui, benche vi ripugnasse la mag- c tdem ibid. gior parte de Vescovi anche Scismatici, e con grande stento ne ottenesse Convoca un Conla sottoscrizione da ventiuno solamente, che havevano affatto perduto ogni munica s Niccostimolo di coscienza, esclamando gli altri contro Fozio, come contro un nuovo Dioscoro, e precursore dell'Antichristo: mà egli per rendere solenne il suo eccesso, falsificò il carattere di mille Vescovi, inserendo il loro nome sotto la scommunica contro il Papa. Fec'egli di più giurare a tutti, che haverebbono sempre creduto nella Fede di lui, Quasi [d] dua Fides A Idem ibidem. essent, una scilicet Christi, altera Photii; rinovando gnella Heresia de' Prime Heresie di Manichei, da S. Agostino apertamente chiamata pazzia, [e] Magni deli- e S. Aug, inlib.de ramenti, & summa iniquitatis, & insania: cioè, come dice [f] Anastasio, duabus Animabus Photius duarum unumquemque hominem animarum constare pradicabat. f Anast Biblion Del qual pazzo sentimento venendo egli publicamente ripigliato da Costan- praf. Synodustara. tino Filosofo Cattolico di profonda scienza, e santità, egli rispose, [g] Ranastin presida Nonstudio quemquam ladendi, talia proposui, sed probandi, quid Patriarcha Ignatius ageret, si suo tempore haresis per syllogismos exorta patesceret. Eperche le parole solamente feriscono le orecchia di pochi uditori, volle come metterle le ali, acciò sù le carte volassero, esposte agli occhi di tutto il Mondo, stendendole in una prolissa, e sacrilega [b] lettera circolare à tutti li hBar.an.863.n.34 Patriarchi d'Oriente, in cui non vi è calunnia, che non inventi, non falsità contro il Papa, e la Chiesa Latina, che non asserisca; & enumerandone gli Calunnie di Foerrori, superstiziosamente, egli dice, offervarsi da Romani il digiuno del Chiesa Romana. sabato, & al contrario concedersi l'uso de latticinii nella settimana antecedente alla Quadragesima, probibirsi da loro ai conjugati l'esere asunti al Sacerdozio, & ai Sacerdoti il poter conferire il Sacramento della Cresima; e sorsennatamente esclama contro i Latini, perche [i] Spiritum Sanctum non ex Patre i Idem nu 39.e qui solum, sed etiam ex Filio procedere, noviter docent; allegando la cagione, vedi il Pontificaso come egli dice, di un tanto assurdo, Quis enim eorum, qui inter Christianos rino, tom. 2. e quasi agunt, ferre poset, in Sancta Trinitate duo introducta principia, & causas, enti quelli del Se-Filii quidem, & Spiritus Sancti Patrem causam asserendo, Spiritus verò San-Eti iterum Filium ese causam, & item in duos Deitatis sontes unitatem Dei dividendo? Quindi à lungo egli esorta i Patriarchi, e Vescovi Orientali ad adunarsi in un Concilio Generale contro Niccolò, e la Chiesa Latina divenuta Heretica per la menzionata dottrina.

Alle calunnie opposte ai Latini da'Foziani, altre ne aggiunsero i parteg-

NICCOLÒ

Nuove crudeltà di Fozio . ad off. Syn.

octavam Synod.

NICCOLÒ MAGNO.

Secolo IX.

giani di Fozio, ò inutili, ò cavillose, ò temerarie, delle quali sa commemorazione S. Nicolò nelle sue lettere, e più precisamente il Baronio, che aBan,an.867,n.64. le restringe ne'dieci capi, che sieguono, [a] Atne penitus relinquamus inta-Eta decem illa capita, que à Gracis objetta Nicolaus ipse testatur, ea hic obiter, breviterque saltem attingamus, atque in primis. Quod ad Sabbati jejunium, acta fuit sta inter Latinos, atque Gracos controversia ab ipso fermè exordio nascentis Ecclesia, post obitum videlicet Apostolorum: tu verò consulas, qua fusius primo tomo Annalium scripta sunt.

2 Quod Spiritum Sanctum à Patre procedere negarit omnino Latina Ecclesia apertissimum mendacium est. Quod autem dixerit à Patre, & Filio procedere, sincerissima veritas, à majoribus omnibus, à Damaso incipiendo, Romanis Pon-

tificibus, & aliis asserta.

Ver. .: Pontificati A 1.1074.3.

3 Quod custodiens in Sacris Ordinibus calibatum Occidentalis Ecclesia damat same it Secolo net nuptias, manifesta calumnia est. Nam Clericorum cœlibatum antiquissimum fuiße in Ecclesia tam Occidentali, quam Orientali, atemporibus Apostolorum servatum, suo loco superius evidentissime demonstratum est, ac pariter declaratum, quam desipuerint Graci atempore sexta Synodi, commentitiis appositis canonibus conjugium sacrorum ministrorum admittentes.

4 Quod alicubi concesum presbyteris, ut baptizatorum frontes liniant Chrismate, ex magna causa sit dispensatum; in contrarium plane esse visum,

ostenditur.

5 Quòd utatur Ecclesia Occidentis aqua pro Chrismate, omnium testificatio-

ne est manifesta calumnia.

6 Quod in Quadragesima caseo, vel ovis Occidentales utantur Ecclesia, calumnia est, cum in Italia nunquam in usu fuerit; trans montes tamen id ex magna causa alicubi apparet esse concessum. Sed in his diversarum Ecclesiarum tam in Oriente, quam in Occidente absque scrupulo lasa Catholica Fidei, diversas fuße consuetudines, ex antiquis Theologis superiùs est fusiùs

7 Quòd super altare und cum Corpore Christi offeratur agnus tempore Pa-

schatis, est manifesta calumnia.

Vedi il Pontificato ds Leone IX .tom. 3

8 Quòd Clerici Occidentales barbas radant, ridenda potiùs, quàm confutanda schismaticorum insania, de quo pristino usu ab exordio Ecclesia nascentis Roma recepto, suo loco superius pluribus est pertractatum.

9 Quod Diaconi non suscepto presbyteratu transeant ad Episcopatum, calum-

niam esfe, Canones occidentalis Ecclesia manifestant.

10 Quòd libellus fidei exigeretur ab illis à Legatis Apostolic & Sedis, quod cum nunquam antea usurpatum sit, pro monstro haberi debet, sicut ut ab eorum Pa-

triarcha ad Christi fideles decretales scriberentur epistola.

Prudenza, ora zioni, e costanza del Pontesice. b Anaft. in Nicol.

Così il Baronio. E perche ordinariamente le calunnie acquistano pregio di verità dall'autorità del calunniatore, operò Michele in modo, che dovesse Fozio per necessità essere creduto dal popolo conporre il popolo in necessità di essere soccorso da Fozio. Publicò egli dunque [b] un'editto, in cui prohibiva ogni qualunque dispensazione di elemosina, & ogni qualunque disposizione dipio Legato, ch'ella non venisse, ò si facesse per mano di Fozio, ch'egli costitui come esecutore generale di tutti li testamenti. Onde chi per stimolo di honoranza, chi per timore delle leggi, chi per bisogno distissidio, e tutti per adulazione al Principe, ricorrevano à Fozio, che arbitro di così pingui facoltà diriggeva affolitamente gli animi, egli haveri di quella miserabile, e oppressa Christianità, con quel dan- MAGNO, no, che suol ricevere il Gregge dall'avidità, e mala condotta di un Mercenario Pastore. Onde proveniva fede alle seminate calunnie contro la Chiesa Latina, e gittavansi que' lontani semi di discordia, che poi così am-

piamente pullularono in rottura di scisma.

Al ragguaglio dolorofo dunque di cotanti eccessi dell'empio Fozio, e del perturbamento horribile della Chiesa in Oriente, insorse viè più che elemosine, e preghiere del Ponte. mai vigoroso il Santo Pontefice Niccolò, implorando prima l'ajuto po-fice. tente del Cielo per mezzo di publiche Orazioni, e di larghe elemoline, accioche il gemito de' Poveri portasse avanti à Dio le sue suppliche, & intercedesse à Fozio il ravvedimento de' suoi errori : [ a ] Hic etenim, dice di lui a Anas, in Nicol. Anastasio, Christi Amicus omnium nomina claudorum, excorum, atque ex toto debilium in Urbe Roma consistentium scripta apud se retinens, quotidianum illis victum ministrare curiosè curabat. Nam reliquis pauperibus grefsum, & vires habentibus hujuscemodi, ut vicissim eos pasceret, sapientem reperit modum, scilicet bullas suo nomine titulatas fieri justi, & has eis dari pracepit, ut quanti prima feria, quanti secunda, quanti tertia, vel cateris alus feriis prandere debuissent, per signum bullarum faciliùs nosceretur. Et in illis quidem bullis, qua eis data sunt, qui prima feria refici debeant, perfecit singulis duos nodos, & sic per omnes usque in Sabbatum, ut quot feriæ esent, tot esent nodi per singulas bullas, includens in eis muscas, ubi nodi fiebant, quatenus nullus pauper haberetur in Urbe, qui pel uno die de santtis eleemosynis non esset refettus. Così del Pontefice l'Historico, che visse in que' tempi. Confidato dunque nella protezione altissima di Dio, benche scorgesse Niccolò disperata la cura dell'Imperadore, non tralasciò tuttavia di applicare que' rimedii, che gli furono proposti dal suo vivissimo zelo; e perciò con la occasione, che [b] spedì alcuni Vescovi in Oriente b Anno 866. per istruire nella Fede Cattolica il Popolo della Bulgaria, destinò ancora Legati in Costantinopoli, per eccitare dal prosondo letargo Michele, Barda, e Fozio autori dello Scisma, col tuono di caldissime ammonizioni. Furono i Legati Donato Vescovo di Ostia, Leone Prete, e Ma- di S. Niccolò Mariano Diacono, à i quali consegnò molte lettere, di cui ci convien gno. riferire i principali sentimenti, giacche non ci è permesso per la loro proliffità il fottoporle tutte intiere agli occhi del Lettore, che anche in questi scorci ravvisera quel molto, ch' elleno in se contengono. Scriffe [ c ] primieramente all'Imperadore, distruggendosi tutto in c Nicola epist. 9. paterne esortazioni, accennandogli, e rimproverandogli li perversi consigli di Barda, e la pessima condotta di Fozio, e la gran piaga, che da essiricevevala Religione Cattolica nel suo Imperio, Qui habet aures audiendi, audiat, dislegli, unde pietatem vestram obsecramus, & coram Deo, & Angelis ejus contestamur, ut obediatis nobis, & nos in hae vita potius audire curetis, hortantes, atque rogantes, quam beatum Petrum calestis Regni clavigerum in futuro sentiatis accusantem, atque damnantem. Nam si nobis non obedieritis, ipse contemnitur, cujus vices gestamus, & auctoritate clamamus. Porrò si illum contemnitis, ipsi jam considerate, quid de vobis erit, vel quam in terribili judicio Dei rationem dabitis, qui in tanta sublimitate positi, per exemplum vestrum cunctis subjectis vestris ultimi exitus pracipitium demonstretis; non solum autem in prasenti tempore, verum etiam in futuro, Imperatoribus videlicet, & cunctis mundi Principibus,

Lettere famose

NICCOLÒ MAGNO.

Secolo IX.

nec non & omnibus omnino fidelibus . Exhorrescite igitur , tot hominum exemplo pestro pietatem destruere. Formidate, tantarum animarum operari periculum. Pertimescite, fidelibus ad salutem tendentibus tantam perniciem praparare, & pro his omnibus coram districto judice sine quibuslibet excusationis ambagibus de omnibus rationem omnimodam dare : quoniam quot exemplo vestro ad talia fuerint devoluti, de tot animarum dispendio eritis prorsus obnoxii, & tot proculdubio ( quod non optamus ) pænas luetis, quot noxia actionis vestra forma in inobedientia chaos demergetis. Qua omnia, pietate vestra nobis obediente, avertat Dominus. Nam ista nos pro salute vestra prosequimur, & exigimus. Unde ne irascaris, si te tantum diligimus, ut temporale Regnum, quod affecutus es, te velimus habere perenne; & qui imperas nunc hominibus, regnes cum Christo; & qui cras moriturus es, vitam percipias, & gloriam aternam. E parve profezia il suo detto, perche non trascorse un anno, che Cesare con miserabilissimo fine chiuse ucciso i suoi giorni. Nè con minore prevedimento de' suturi eventi [a] egliscrisse à Barda, assomigliandolo à un grande albero di Cedro elevato sul Libano di una grandissima potenza, come s'egli dir volesse, [b] Vidi impium superexaltatum, & elevatum sicut Cedros Libani, transivi, Barda barbara. & ecce non erat, perche appunto indi à pochi mesi siì Barda barbaramenneute ammazza. te ammazzato da' congiurati. Quindi doppo la misteriosa paragonanza, con inchiostro di lagrime, Revertere fili mi, soggiungegli, revertere pissime Casar, revertere, quia Dominus noster misericors est, & te revertentem extensis benignitatis brachiis clementer amplectetur, & non est tantum indignatus pro lasione, quam Ecclesia illius operatus es, quantum latabitur, si quam læsisti adversus Ecclesiam adjuvare contenderis. Porrigat igitur pietas tua Constantinopolitana Ecclesia manum, nec patiatur amplius, suo jam destitutam rectore subsistere, & mærentem, ac lugentem incedere. Così Niccolò à Barda. Altre poi egline terisse [c] al Clero di Costantinopoli, altra di formidabile dettatura [d] à Fozio, che comincia Imumerabilium reperiris pravaricationum obnoxius, altra [e] tutt' animosa, e compassionevole ad Ignazio, altra alla Imperadrice [f] Eudosia Moglie di Michele, altra [g] à i Senatori di Costantinopoli, & altra in fine [b] alla illustre Dama Imperadrice Theodora, [i] Decus, & ornamentum sanctarum faminarum, Matrem Imperatoris adhuc superstitem, & in fornace tribulationis diu excoctam, & probatam, aurum purissimum redditum, ab Imperio à filio pulsam, detrusam in Monasterium, con tale nobil'elogio encomiata dal Baro-

E Nicol. epift. 10. d Idem epift. 11.

a Nicol epift. 12.

Pfal m. 36.

e Idem pift. 13. f Idem epift. 15.

& Idem epift. 16. i Idem epift. 14.

Sua lettera alla Imperadrice Ve nio, mà con fondamento di maggiori laudi esaltata dal Pontefice Niccolò dova Theodora. con la seguente lettera.

k Nicol, epift. 14.

Nicolaus [ k ] Episcopus Servus Servorum Dei dilectissima filia Imperatori quondam terreno, nunc autem spiritualiter calesti conjuncta. Virtutes vestras, quibus præditæ antecedentium vos Augustarum nullis diebus istis apparuistis secunda, quibus etiam & pracipue in causa pietatis earum nemini estis inferiores inventa, subtiliter, atque solicitè recolentes, Deo cun-Etipotenti, cujus munere hac percepistis, grates immensas referre, & ejus sancto nomini benedicere non cessamus, atque piorum studiorum vestrorum praconia pro imitatione audientium inter fidelium colloquia jugiter enarramus . Tu quippe etiam Principe Marito tuo contra Leges Ecclesia sentiente Inperstite , sana sapere , & retta defendere non formidasti . Tu , inquam , an Orthodoxa religione perseperans, unicum filium tuum non terreni patris,

sed supercalestis iter aggredi docuisti. Quis autem morum insignia, quis MAGNO. correctionum tuarum facta fortia narrare sufficiat? Cum enim sola principabaris, Domino cooperante, non solum ab hoste visibili, verum etiam, nulle mare infirmior. Ecclesiam Domini ab hoste invisibili, hoc est ab errore texisti . Senserunt in te bæretici virile pectus, & mirantes insuperabile robur, quod fæmina fueris, ambiguum habuerunt. Cur hoc, nisi quia Sedis Apostolica dogmata sequebaris, & Constantinopolitani monita Pontificis, cui Romana Ecclesia communicabat, amplectebaris? Sic enim devoti filii paternum venerantur affectum, & in nullo prorsus ingrati circa parentes suos consentiunt inveniri . Sed inimici quid agunt ? Apprehendunt , eliciunt . Et quid plura ? Omnino dehonestati subjiciunt . Sed exempla patientia, quibus ista contemnere, & illa, qua sunt aterni Imperii docearis appetere, o Christianissima filia, satis abundant. Nam Legiser Moyses, [a] & Aaron san- a Exo. 30. Etus Domini murmur, & duras contumelias, atque seditionem patiebantur ab iis, quos velut filios Moyses in sinu portabat, & adeò diligebat, ut Domino volenti eos perdere, & facere eum in gentem magnam, diceret; Aut dimitte eis hanc noxam, aut dele me de libro, quem scripsisti. Sic [b] Beatus b 1. Reg. 8. Samuel ab eis, quibus multa præstiterat benesicia, de principatu propellitur: Zacharias [ c ] ab eo, cui pater suns Regnum vendicaverat, & ipse viam sa- c 2. Paral. 24. lutis oftendebat, lapidibus impetitur. Sed quid per hominum genus diutius immoremur, quando ipse mediator Dei, & hominum Dominus noster lesus Christus ab his, quibus cacos illuminavit, languidos plurimos pristina sanitati restituit, mortuos excitavit, probra, sputa, stagella, & mortem Crucis sustinuit? Devenimus, heu! in ea, que beatus Apostolus predixit periculosa tempora, Paulus cam scriberet: [d] Et in novissimis temporibus instabunt 3 2. Tim. 3. tempora periculosa, & erunt homines seipsos amantes, cupidi (& ubi interposuit ) parentibus non obedientes , ingrati , scelesti , sine affectione . Imo devenimus in eos lugendos, & deplorandos dies, in quibus (proh dolor) juxta quod Dominus in Evangelio dicit: [e] Tradet frater fratrem in mortem, & in- e Mar, 13. furgent filii in parentes . Sed hae facientes , & savientes hostes quid agunt? Dum cupiunt obesse, prosunt; & cum ladere moliuntur, plurimum prosunt: privant tyrannice Regno temporali, sed donant, licet nolendo, Imperium sempiternum: & auferunt terrenam gloriam, sed conferunt calestem beatitudinem. Commutatur eorum argumentum iniquitatis in instrumenta salutis, & pietatis: quoniam quantumlibet saviant amuli, quantumlibet hostes insaniant, diligentibus tamen Deum omnia cooperantur in bonum, nimirum, quia non est sapientia, non est scientia, non est consilium contra Dominum. Ergo, charissima filia, confortamini in Domino, & in potentia virtutis ejus, & in adversitatibus unicum Domini solum adite refugium, statuentes etiam pedes vestros in petra, super quam Dominus principaliter construere delegit Ecclesiam, & ab ejus communionis soliditate, sicut nec hactenus, ita quoque usque infinem, nullis procella alienamini flatibus. Nos però, qui ejusdem immeriti Vicarii sumus, tam circa statum Ecclesia Constantinopolitana, quamque circa recuperationem fratris, & Coepiscopi nostri Ignatii, juxta Ministerium nobis creditum, segnes inveniri, vel desides nullo pacto considite. Quomodò autem erga vos, vel erga dilectas filias vestras agatur, vel forte quid cordi est, per præsentes Misos nostros, quibus nos suffragari in opportunitatibus petimus, fida mente nobis, & indubitabili conscientia, quesumus intimate. Così il Ponte- Morte della Imfice San Niccolò alla Imperadrice Theodora. E questa incomparabile Prin- peradrice Theodora.

cipesta

NICCOLÒ MAGNO.

Secolo IX.

cipessa pochi giorni dopo di havere ricevuta la lettera del Pontefice, andò à ricevere in Cielo la gloria, che la sua santità le haveva acquistata, lasciando sopra la terra quella, che le si darà eternamente dalla Historia, e di haver' ella totalmente esterminata l'Herefia degl'Iconoclasti nell'Imperio. Per la qual cofa il Menologio Greco dell' Imperador Bafilio con questo degno elogio fregia la di lei memoria.

a Menolog. Grac. Bafilii die II. Fc-

Et elogio .

bruar.

a Theodora Imperatricis, qua rectam fidem reddidit, memoria.

Beata Theodora Imperatrix Theophili fuit Iconomachi conjux, ipsa autem Catholica. Ille quidem Sanctum Methodium Patriarcham relegavit, & pro illo creavit Joannem hareticum, qui sanctas combussit Imagines. Illi autem tunc nonlicebat eas publice adorare, sed in cubiculo habens eas occultas, notte surgebat, & adorabat, petens à Deo, ut Orthodoxis misericordiam exhiberet. Filium verò genuit Michaelem , quem rectam Fidem docuit . Post viri transitum , statim Sanctum Methodium revocavit, & facram Synodum congregandam curapit, in qua lunt sacra Imagines restituta. Deinde ab Imperio ejecta, in Monasterio unà cum filiabus posita, ibi in Domino quievit.

Legazione Ponti ficia malamente ricevuta da Cefa-

Mà così bene disposta, e sudata Legazione, dalla iniquità di Michele, e da i raggiri di Fozio, e di Barda, su resa non solamente nulla in riguardo al fuo fine, mà vituperosa per l'Imperadore, à cui ella era diretta, essendo ch' egli stranamente abusossi della paterna clemenza del Ponteb Anaft, in Nicol. fice con tratti fieri, & inhumani; [b] Donatus reverendus Episcopus, Leoque Presbyter, & Marinus Apostolica Sedis Diaconus, dice de' Legati Anastasio, dum Constantinopolim ire vellent: ecce inter fines Bulgaria, Constantinopolitanorumque, quendam Theodorum Marcam illam custodientem invenere, qui eos ultra non dimisit abire. Quin potius innumeris eos denotans injuriis, adeò tanta Sedis Legatis abusus est, ut etiam equorum, in quibus sedebant, capita percuteret, diceretque: Imperator noster vos necessarios sanè non habet. Sed idem Imperator Legatis Regis Bulgaria ita fertur dixisse: Nist per Bulgariam Missi Sedis Apostolica venissent, nec faciem meam, nec Romam diebus vita sua viderent. Illi verò per quadraginta dies illic residentes, ut cognovere, quia hoc Imperator Gracorum sieri juserat, terga vertere, & Romam hac eadem nunciantes, coasti reversi sunt. Così Anastafio de'Legati. Converti però Dio gli occhi della sua clemenza verso il miserabile stato de' Cattolici, & appressò alla parte colpevole quel gran flagello, che colfolo suono [c] Terram facit tremere, e col solo scuoterlo tangit Montes, & fumigant. Trè furono i principali motori della gran Prenunzii di tempesta, Barda, Michele, e Fozio, il primo per astio, il secondo per impegno, il terzo per superbia, e tutti e trè riportarono la meritata pena con non dubii segni della divina vendetta, rimanendo li primi due in questo med Vedi il Pontif, di desimo anno trucidati da' complici, & il terzo preservato [d] à più lungo tempo per ricevere più pieno, e colmo il castigo. Descrivono la horribile morte di Barda Curopalate, Cedreno, e Glica, e con pui authentica testimonianza Niceta, che sù Historico presente à questisuccessi, [e] Ego verò non prateribo, dic'egli, Barda Cafaris infomnium; ifte Philotheum amicum satisfidum ad se accicum alloquens, similis valdè perturbato homini, & anhelanti videbatur, &, Philothee, inquit, visionem vidi, que mihi omnia contrivit offa, & omnes nervos mihi dissolvit. Videbar enim hac nocte, ac si pracessio fieret ad magnam Ecclesiam, und cum Imperatore ingredi, & in omnibus fenestris tum superioribus, tum inferioribus imagines videre Archangelorum versustabernaculum

c Pfal. 103.

morte, e morte horrenda di Bar-

Stefano VI.

Sogno horribile di B rda. e Nuctas in vita S. Ignatii.

541

Capitolo IX.

naculum respicientes: & cum propè ambonem essemus, duo, quasi cubicularii, MAGNO. mihi visi sunt , quorum alter cum Imperatorem vinctum accepisset , & dextrorsum traberet, extra conventum ejiciebat, quasi reum, & damnatum; alter però eodem pacto sinistrorsum me expellebat, & cum statim circumcirca respicerem, video in adytis sedentem virum quendam senem in omnibus similem imagini Principis Apostolorum Petri, cui astabant duo terribiles piri, qui prapositorum vices gerere videbantur. Video etiam ad genua senis sedentis Ignatium procumbentem, & multis lacrymis ita circumfusum, ut etiam ille miseratione motus ingemuerit. Ignatius verò clamabat: Claviger Regni Calorum, & Petra, in qua Christus Deus suam firmavit Ecclesiam; si nosti, quòd injuria affectus sim, consolare senectutem meam multa mala passam. Îlle verò ad Ignatium: Ostende, inquit, eum, qui te injuria affecit, & Deus faciet una cum tentatione proventum. Et conversus Ignatius dextra manu me ostendit, inquiens: Hic me maxime omnium offendit, & necdum injuriis me afficere definit. Ille igitur, qui in throno erat, nutu significavit ei, qui à dextris astabat, & valde parvo gladio evaginato, dixit, ut ab omnibus audiri poset : Assume Bardam istum execrandum, & ante atrium Ecclesiæ illum membratim concide quamprimum. Itaque tractus ego ad necem vidi praterea, quod manum vibrans adversus Imperatorem dixit illi: Impie fili, expecta parumper. Et ita meipsum membratim concisum deinde instar hepatis vidi. Così Barda al suo amico Filotheo, che ò mosso à pietà delle miserie di Sant' Ignazio, ò detideroso di scansare dal canto di Barda il rivelato castigo, Parce Domine, risposegli, illi seni miserrimo, & Dei Tribunal ante oculos habeas, neque injuste quidquam maii illi facias. Mà Barda acciecato dal fonno della sua ostinazione, e dimentichevole del sogno seguito, mandò Satelliti a custodire Ignazio, [a] ita ut nullo pacto ei a Idemibida liceret, neque sacrum facere, neque aliquem ad illum ingredi, nec egredi permitterent. Non trascorsero tuttavia trè mesi da questa nuova carcerazione, che in una spedizione contro i Candiotti Barda in Candia sù trucidato ò da' congiurati, ò da' malevoli, che in onta della di lui persona ne portarono come in trionfo per tutto il campo de' Soldati, affisse sopralunghe haste, le parti più vergognose del corpo.

Fozio in nulla atterrito da così terribile dimostrazione della divina vendetta, tutto spumante di diabolica rabbia contro Ignazio, rivoltossi qual cane à mordere Niccolò, dal quale esso haveva di fresco ricevuto il colpo della condanna; [b] e persuase all'Imperadore, che congregatse, b Idemibidema come segui, un nuovo Concilio, ove non solamente su rinovata la scommunica al Pontefice Romano, ma con inaudito esempio, per far pompa del suo sacrilegio, furono da Fozio spediti à Roma alcuni Cursori per intimargliela personalmente; in oltre egli stimolò Cesare, ch'eccitasse Ludovico Rè di Francia à scacciare dal Pontificato, e dalla Chiesa Niccolò, Nuovi horribili con promessa di farlo acclamare Imperadore anche da'Greci, e da tutti attentati di Fozio gli Orientali, che fin' allora havevano denegato questo titolo à i Monarchi contro il Pontesid'Occidente: e divorando con la speranza il conseguimento de' suoi disegni, ogni prattica mosse, & ogni più horribile, & empio accordo concertò con i Vescovistioi partitanti, e contro il Pontesice Romano, e contro Sant' Ignazio. Ma Iddio volle di fuovo ammonirlo con la morte prefagita di Michele, che poseun breve termine alle di lui immense scéleratezze. Seguì [c] ella nel proprio Palazzo di San Mamante, e feguì così obbrobriola, c Anno 867.

Niccorò

Morte horribile di Michele. a Zonar. in annal. Secolo IX.

che andò di pari con quella del suo Zio Barda, con cui eglisti sempre tanto congiunto di sangue, e di sentimenti; [a] Basilius, racconta Zonara il gran successo, de inferenda nece Michaeli consilio cum aliis communicato, cum denuò Michael vino in cana obrutus torperet, manuque ductus in cubiculum Regia, qua est ad divi Mamantis, somno profundissimo oppressus jaceret: egrefsus primum claustra cubiculi Imperatorii confregit, ne fores à cubiculariis claudi possent, deinde cum conjuratis advenit. Iis autem, qui ante cubiculum excubabant pauci aded, percusores aditu prohibere conantibus, orto tumultu Imperator experrectus, quidam cum stricto gladio ingressus manus sustulit, quibus illi ambabus rejectis, ad cateros rediit. At Michael cum ex vino titubans, ebrietate impediente fugere non posset, miserabiliter ejulans jacebat. In quem alius quidam ex Basilianis adhuc vivere conspicatus insiliit, ensemque ita in ejus pectus adegit, ut ventre etiam trajecto, intestina elaberentur. Così Zonara; se ben' con la morte di que' due empii viddesi suppressa allora, non estinta la baldanza di Fozio. Poiche Basilio, che successe à Michele Terzo nell' Imperio, saggio,

Bafilio succede all' Imperio .

b Nicetas loc. cit. Scaccia Fozio, e ristabilisce Sant' Ignazio nella Sepoli. d Nicet, loc. cit.

giusto, e religioso, cangiò subito tutte le apparenze anche della Chiesa, e richiamando quegl' Inviati, spediti da Fozio per intimare personalmente la Scommunica al Pontefice, ritorse contro lui il fulmine malamente vibrato contro Niccolò, discacciandolo non solamente dalla Sede Patriarchale, [b] mà rinserrandolo, qual fiera, dentro il Monasterio di Hombra, invitando nel medesimo tempo al Soglio, e come riportando in trionfo [c] l'innocente Sant' Ignazio nella sua Chiesa, d'onde la iniquità de' Scismatici de di Costantino l'haveva tenuto lontano con continua persecuzione di nove anni. [d] Tunc verò Imperator Basilius Patriarcham Ignatium cum ad se advocasset, & multis laudibus eum exornasset ( dies enim Dominicus erat, & vigesimatertia Novembris) ut quo tempore primum ejectus fuit; & postquam Dei auxilio, & bonitate novem totos annos perfectum certamen pro virtute certavit, eodem tempore restituere Ecclesia voluit. Et ita lucerna lucidior accensa. quam antea, super candelabrum collocatur, & pastor agnovit oves suas, & à suis ovibus apertius agnoscitur. Cum igitur universa Civitas exultaret pro eius ascensu, atque illum deduceret, & sequeretur cum exultatione: ipse auidem per sanctum puteum ( ita locus nominatus ) ad superiorem partem ascendit. Dum verò ingrederetur per dexteram portam magna Ecclesia, illi obviam fit universus Patriciorum ordo, illum venerans, & cum honore suscipiens. Et in fine, ut moris est, sacrum conficiebatur. Dignum'autem est, ne quod in introitu contigit, omittamus. Alii enim astabant, alii verò venerabantur: Sacerdos autem cum sacrum faceret in aditis, clamavit: Gratias agimus Domino; O populus continuò respondit: Dignum, O justum est. Et ita sacer ille Igna tius, cum prospero eventu sedem suam recepiset, & Ecclesia gubernacula suscepisset, suspendit à sacris non solum Photium, & ab illo ordinatos, perum etiam omnes, qui cum in eo communicaverant. Così Niceta. Del succeduto ristabilimento furono spedite lettere dal nuovo Cesare, e da Ignazio al Pontence, quali pervenute al suo Successore, porgeranno à noi la continuazio-

Mà non perciò tralasciare noi dobbiamo di riferire lo spoglio, che di Fozio fece l'Imperador Bafilio, insospettito anche di peggio di quello, re, che firitrova. che co' proprii occhi egli haveva veduto . [e] Noń così tosto il nuovo Cesare hebbelo scacciato dal Trono, e dalla Chiesa, che mandogli dietro Ministri

ne del racconto fotto il seguente Pontificato.

e Nicetas loc. cit. Spoglio di Fozio, & empie feritturono ne luoi feri gni.

Capitolo IX. NICCOLÒ

nistri di Corte, acciò richiedessero & esplorassero, se alcuna memoria di MAGNO. scritture havesse l'empio surata nella sua partenza dal Patriarchio; e sù providenza divina, che questo pensiere cadesse nella mente dell'Imperadore, essendo che non discoperte allora le cose, quando era recente la notizia de' successi, poteano doppo lungo intervallo di tempo elleno prodursi al publico con detrimento della verità dell'Historia, e con avvantaggio eziandio della fazione contraria de' Scismatici. I Ministri eseguirono prontamente il comando, e benche Fozio occultasse ogni qualunque menoma carta, tuttavia dalla diligenza degli Esecutori surono ritrovati sette sacchi pieni di scritti, sigillati con impronta di piombo, quali incontanente surono portati à Cesare; ed aperti, frà gli altri, due gran libri con superba coperta al di fuori, miniati d'oro, e d'argento, escritti nel di dentro con carattere molto ornato, & intelligibile; l'uno di essi conteneva sette malediche Azioni Sinodiche non mai seguite, e sol dal perfido inventate contro la santità, & innocenza d'Ignazio, nel cui principio à capo per capo scorgevansi superbamente dipinti li seguenti obbrobriosi Emblemi, opera di Gregorio Velcovo di Siracufa, Pittore eccellente, che scommunicato da Ignazio avanti il suo discacciamento, siì poi sempre gran fautore de' Scismatici, e gran contradittore del suo Avversario.

Nel primo emblema vedevasi Ignazio in atto di essere frustato, con il

motto di sotto, Diabolus.

Nelsecondo, il medesimo Santo tutto lordo disputi, e disango, con il

motto, Principium peccati.

Nel terzo, Ignazio degradato dal Patriarcato, con il motto, Filius iniquitatis.

Nel quarto, Ignazio scommunicato, esiliato, e suggitivo, con il motto,

Simon Magus.

Nel quinto, Ignazio rappresentato carico di catene, con il motto, Ex-

tollens se super omne, quod dicitur Deus.

Nel sesto, il medesimo Santo dipinto in atto di condannato, con il motto, Abominatio desolationis.

E nel settimo in fine egli vedevasi effigiato inginocchioni con il capo sot-

to la mannaja, con il motto, Antichristus.

O rabiem intollerabilem! elclama qui l'allegato Niceta, ò infaniam omnem excessum superantem! Hac quidem ego ingenue fateor, ore proferre vereor, & in memoriam revocare. Et hac de causa silentio omninò præteriissem, nist viderem eos, qui talia patrarunt, & eorum domesticos non solum ea non occultare, sed potius illis gloriari, quinimò Sanctitatis nomen Photio tribuere. Verax est ille, qui dixit: [a] Impius quando venerit in profun- 2 Prov. 18. dum malorum, contemnit: così Niceta: alla cui maraviglia aggiungere ben puossi la degna rislessione del Baronio, che paragonando gli Heretici antichi alli moderni, rende questi al confronto di quegli, tanto più empii, quanto più in alto essi scagliano i loro esecrandi improperii contro il Pontificato Romano. Siquidem Photius, dice il citato [b] Baronio, licet in b Baron. anno 867. ejuscemodi imaginibus conatus sit infamare nomen Ignatii: haud tamen ausus est talia pro arbitrio fingere, & pingere de Summo Pontifice Nicolao, quamvis boste infensissimo, & quem furore percitus, non fuerit veritus excommunicare, reveritus in eo Pontificiam majestatem: contra verò levissimi, & sordidissimi Novatores ejuscemodi imaginibus Romanos Pontifices pingere, er de-

Niccorà MAGNO.

Secolo IX.

a Pfal. 72.

b Matt. 16.

c Nicetas loc. cit.

d Ledi altre Herefotte il Pentificato 78. epag. 316. e S. Mican. quem c . 2. 44. in fine .

& dehonestare inscriptionibus in contumeliam Romana Ecclesia his temporibus consueverint; nec solum pingere, sed cudere, are conflare, aliispe modis reprasentare mille ignominia notis espressos, pro arbitrio quorumlibet perditissimorum homuncionum, qui vanissime putent, illos sic posse credi, ut fingunt, & insanis inventis inferri prajudicium veritati, ita larvis istis seducentes simplices, & vecordes. De his enim illud occinendum Davidicum [a] Quia velut sommum surgentium Domine in Civitate tuaimagines ipsorum ad nihilum rediges. Stat verò, stabitque in aternum imago illa, quam Christus verborum suorum notis indelebilibus reliquit expressam in Petra, qua cernitur super Christi Cathedram sedens Petrus, vel loco Petri Successor Petri ejusmodi elogio inscripta divinitus, [b] Tues Petrus, & super hanc Petram adificabo Ecclesiam meam, & porta Inferi non pravalebunt adversus eam. Così il Baronio. [c] L'altro Libro poi conteneva Atti falsi sinodichi adpersus Nicolaum Papam Romanum, omnem videlicet calumniam, & absurdam blasphemiam ad condemnationem sancti illius viri, & anathematismum impie, & prave constatum. Quali esecrandi volumi dall'Imperadore produtti al publico, autenticarono maggiormente la fantità di Niccolò, la innocenza d'Ignazio, e la malizia di Fozio, e furono da Hadriano successore di Niccolò in onta dell' Autore publicamente calpestati,

Nè gli affari di Oriente surono soli ad occupare l'asta mente di Niccolò, e a tener come in continuo moto il suo gran zelo. Correva allora per l'Armenia una Herefia composta di mille errori, e di mille superstizioni, e ganti per l'Arme che dire poteasi un misto de Theopaschiti, Astartodociti, Valentiniani, Eutychiani, Acquarii, & Iconoclasti, che sotto nome più commune dicesi Heresia [d] degli Armeni. San Nicone ne descrive à lungo le partisie degli Armeni colarità, e noi da lui fedelmente ne trarremo il preciso rapporto; [e] Qua ab Armenis, dic'egli, praterrationem fiunt, & creduntur, hac funt: Dicunt di Agapito, e Be ab Arments, the egit, prater attonem junt, & creditur, pat junt? Dienit neditionit, 12.paz. divinam naturam eße patibilem, T in Aphthartodocitarum haresim industi, Trinitatem pati dicunt. Hoc autem etsi non audent aperte dicere, iis tamen tat Ba on an. 863. que faciunt, hoc declarant. Tres tamen Cruces conjungentes, & uni ligno tanquam jugo affigentes, nominant hoc, Sancta Trinitas. Adjiciunt autem sancto, atque adeò sanctissimo hymno illud: Qui crucifixus es pro no 6 is; Petri Fullonis rabiem sequentes, & nobis quidem asserunt, se de Filio h oc adjicere: ipsi autem, Deum effe patibilem, aperte sentiunt. Existimant quoque Spiritum esse Patre, & Filio minorem : unde & paulò antè dictarum Crucium mediam, minorem statuunt, in Spiritus typum hanc esse revelantes. Iidem & duarum Christi naturarum unione confusionem decernunt. In pane quoque mystico utuntur azymis, & in sanetum calicem aquam non immittunt. Et quinto mensis Januarii vespere festum Evangelismi celebrant, tum aliam quoque hujus festi consequentiam facientes, tum etiam conveniens Evangelium legentes: mane autem Christi Natalem celebrant, & in divino Sacrificio Santta Theophania. An autem & Evangelismi die, venerabilissimum Salvatoris nostri Natalem fuiße existimantes, boc festum celebrent, incertum. Manifestum autem est, quod non sicut nos, carnem Domini in Dei Matris utero formatam esse existimant. Quomodo enim fieri poset, ut infans uno die perfectus, completusque nasceretur? & innumerabiles absurditates ex eo deducunt. Sin autem existimant tost duodecim menses, anno in eundem reverso, editum esse partum; non tam magis humanam

nati-

Capitolo IX.

nativitatem, quam ab equis, & asmis similem introducant: bac enim animalia post annum pariunt. In festo autem Sanctorum Theophaniorum non oratione, non Evangelio, non hymno, non aliarum scripturarum lectione utuntur, sed crucem tantum in aquam immergentes, hoc sibi sufficere existimant. Circumcisionem autem octo diebus post Theophaniam celebrantes, falluntur, nescientes quod prius circumcisus, deinde baptizatus est. Deinde cum magnus Gregorius, qui fuit magna Armenia Episcopus, cavisset, Armenia Episcopum à nullo esse alio ordinandum, quam ab illus temporis Casarea Cappadocia Archiepiscopo, ubi ipse quoque ordinatus est, & horrenda execrationes, & anathema in eos sit intentatum, qui aliter faciunt: hac quidem illi transgrediuntur, à Syriæ autem Amerano universali eorum Episcopus ordinatur. Si autem negant, magnum Gregorium hac constituisse, oftendant nobis eius ad filios constitutiones, Goseis obturabitur. Sin autem adhuc dubitaverint, dicant, si possint, cum in eos sententiam anathematis protulimus, quid ab eis factum novimus. Quando enim universalis eorum Episcopus non ordinatur ex Canonibus, quomodo qui ab eo ordinantur, fide digni habebuntur? Porrò autem à sacris quoque Evangeliis abstulerunt vocem, qua dicit: Et factus est sudor ejus sicut guttæ sanguinis in terram descendentis, boc ese imbecillitatis existimantes, non divina majestatis: sed etiam historiam, que nos docet, quòd mulier ad Jesum tanquam adultera adducta est. cum is autem dixiset: Qui non peccavit, lapidem in eam projeciat, recesserunt omnes, nec à Christo condemnata est; rejiciunt, hanc auditionem multis eße perniciosam dicentes. Comedunt autem & in Sabbatis, & in Dominicis Sancta Quadragesima ova, caseum, & butyrum, & in primis eorum universalis Episcopus, & est apud eos Canon qui dicit: Si quis butyrum, caseum, Tovum, vino, Toleo non aquivalere existimet, sit anathema. Septima quoque carne vescuntur, jejunantes septimana, que est, ante intensis jejuniis, præter panem, & aquam nihil aliud gustantes. Vocant autem hanc septima nam Artziburtzia: nesciunt tamen, quid sibi velit vis hujus nominis. Sed nonnulli quidem dicunt fuise boc cujusdam Sergii jejunium, nonnulli però Minivitarum, aliqui verò Adami, quando ex Paradiso deliciarum ejectus eft. Et hinc fine ratione jejunare convincuntur. Quidam autem dicunt, & videtur verum ese, quod ab eis dicitur, fuise quendam apud eos Episcopum, qui utebatur catulo, cui erat cognomen Artziburtzes (id autem præcursor, seu pradecessor Latine interpretatur ) pracedebat enim Episcopum in Urbem vel vicum ingressurum ; quo mortuo , septem dierum jejunium ab Episcopo constitutum est in memoriam luctus, qui suit propter canem. Sacrum autem celebrantes, non solum capiti tegmen non detrabunt, sed etiam capiti cucullam adjiciunt, licet divinus [ a ] Paulus aper- 2 1. Cor. 11. tè exclamet, detectos esse debere in oratione. Venerabiles autem imagines non adorant, sed quod magis est, eorum universalis Episcopus cum reliquis eos, qui adorant, anathemate percutit. Nec Crucem adorant, nisi clavum in eam immiserunt, & ipsam etiam baptizaverint: postquam autem clavo fixa, & baptizata Crux fuerit, & alterum duorum lignorum divisum, & relictum fuerit, rectum scilicet vel transversum, id solum, quod relictum est, adorant. Sed & omnia fere, que sunt abolita legalia, adhuc peragunt. Agnum enim magno Dominico sacrificant, & limina inungunt, & ejus oßa comburentes, servant einerem cum sanguine in signum expiationis : & velut ante Altare statuunt, & tintinnabula ipsi, & Altari Temo II. M m

NICCOLÒ MAGNO.

Secolo IX.

appendunt. Quin etiam pro mortuis, ovium & boum sacrificia peragunt, nec defunctum aliter servandum existimant, nisi tertiis, & nonis, & quadragesimis eius diebus, ejusmodi sacrificia peracta suerint. Antequam hujusmodisacrificia peragantur, sal benedicentes, dant bestiis in nutrimentum, & super eorum etiam capita dicunt quasdam Orationes. Si qui autem aliquid horum negant: cum qui hoc facit, anathematizant. Così San Nicone. Hor dunque F Condannate dal divulgatasi ampiamente per l'Oriente tal peste, volle il Pontefice rinovarne la condanna su quel punto precisamente, che più parea, che richiedesse nuova esecrazione. [a] Convocò egli per tanto un Sinodo in Roma, nel

2 Anno 861.

Pontefice.

b Nicol, ep B. 7.

quale esso medesimo sa commemorazione in una sua lettera delle risoluzioni, che quivi fi presero, e delli Canoni, che quivi si formarono: [b] Insuper autem, quid in alia Synodo, dic'egli, à nobis olim collecta decreverimus adversus eos, qui Divinitatem Domini nostri Jesu Christicum Valentino, Marco, Apollmari, & Eutyche sectatoribus eorum contra primum Pastorem, & Apostolum, qui Christum carne passum dicit, passibilem ore sacrilego in quibusdam regionibus vestris pradicare dicuntur, subter annexis Capitulis declaratur.

Veraciter quidem credendum est, & omnimodis profitendum, quia Redemptor noster, & Dominus Jesus Christus, Deus, & Dei Filius, passionem Crucistantummodo secundum carnem sustinuit, Deitate autem impassibilis mansit, ut Apostolica docet auctoritas, & Sanctorum Patrum lucidissima doctrina oftendit.

Hi autem, qui ajunt, quia Redemptor noster, & Dominus Jesus Christus, Deus, & Dei Filius, passionem Crucis secundum Deitatem sustinuit ( quod impium est, & Catholicis mentibus execrabile) anathema est. Così egli. Doppo le quali gloriose azioni, che lo resero immortale nell'uno, e nell'altro Mondo, andò questo gran Pontefice à riceverne il premio in Cielo, fregiato in terra del degno elogio, che di lui lasciò scritto Reginone, [c] Post Beatum Gregorium usque in prasens, nullus Prasul in Romana Urbe Pontificali honore sublimatus Nicolao videtur aquiparandus. Regibus, & Tyrannis imperavit, eisque ac si Dominus Orbis terrarum auctoritate prafuit. Episcopis, & Sacerdotibus religiosis, ac Domini mandata observantibus humilis, blandus, pius, mansuetus apparuit; irreligiosis, & à recto tramite exorbitantibus terribilis, atque austeritate plenus extitit, ut meritò credatur alter Elias, Deo suscitante, nostris temporibus surrexisse, & si non corpore, tamen spiritu, & virtute. d All, Synod. 8. Così Reginone del Pontefice Niccolò Magno; esaltato eziandio [d] dall' ottavo General Concilio col nome di nuovo Finees, nuovo Daniele, e nuovo

c Reginoapud Bar. an. 867. n. 138.

Martino .



## CAPITOLO X.

Hadriano Secondo Romano, creato Pontefice li 13. Decembre 867.

Lettera di Sant' Ignazio al Pontefice. Qualità egregie di Hadriano Secondo . Rice vimento in Roma de' Legati di Oriente. Esecrazione di Fozio, e abbrucciamento dei di lui Libri, e della lettera ingiuriosa di Michele. Spedizione de' Legati Pontificii per la convocazione di un Concilio Generale. Concilio Costantinopolitano quarto, & Ecumenico ottavo, e sue Sessioni, e corso.



Olta dalla Chiesa Orientale la cagione 'dello Scisma, non ne restarono però intieramente tolti gli effetti; essendo cola che havendo Fozio per molti anni esercitate le funzioni Episcopali, haveva ancora ordinati molti Vescovi, e Preti, i quali per ragione del loro Promotore esosi a' Cattolici, già promossi da Ignazio,

trà gli uni, e gli altri fomentavansi continue prattiche à favore de' loro Benefattori, sostenendo ciascuno il partito, la fede, e le masfime di quello, dal quale riconosceva la sua fortuna: onde dilacerato il Clero in più fazioni, riceveva la Chiesa alte serite tanto dalla parte nemica, quanto dall'amica. Per lo che l'Imperador Basilio avido di terminare l' opera, che haveva così gloriofamente incominciata, di riunire in perfetta concordia gli animi divisi di quel Clero, risolvè d'implorare il soccorso della Sede Apostolica, inviando al Pontefice Niccolò una nobile Legazione di due Prelati, i quali però giunsero in tempo di Hadriano, con premurose istanze di havere in Costantinopoli alcun Legato Pontificio per comporre le disferenze con que' mezzi, che vengono spesse volte su'l fatto somministrate meglio dalla viva presenza de' Ministri, che dallo scritto delle Lettera di Sant's Lettere, che sono voce morta del Principe. Nello istesso tenore antessee. cora Ignazio spedì altr' Inviati al medesimo Pontesice con una lunga lettera, in cui maravigliosamente bene egli esalta, e descrive li pri-vilegii della Sede Romana in questo tenore: [a] Domino Honorabili a Apud Ostavamo dilecto Fratri, & comministro Nicolao Sanctissimo Senioris Roma. Igna- Synodum att. 3. tius misericordia Dei Archiepiscopus Constantinopoleos nova Roma--Eorum vulnerum, atque livorum, qui in membris hominum consistunt, multos medicos protulit ars, hanc quidem passionem alio accipiente, & alteram altero, & per experientiam amputante, & medicante: eorum verò que in membris sunt Christi, & Dei Salvatoris omnium nostrum capitis, & Sponsi Catholica, & Apostolica Ecclesia, unum, & sin-Mm 2 gularem,

HADRIA-NO II.

Secolo IX.

a Matt. 16.

gularem, pracellentem, atque Catholicissimum medicum ipse Princeps summus, & fortissimus sermo, & ordinator, & curator, & solus ex toto magifler Dominus omnium produxit, videlicet tuam fraternitatem, & paternam almitatem. Propter que dicit Petro Magno, & summo Apostolorum, [a] Tu es Petrus, & super hanc Petram adificabo Ecclesiam meam, & porta inferi non pravalebunt adversus eam; & iterum: Tibi dabo claves Regni calorum, & quacunque ligaveris super terram, erunt ligata & in calis, & quodcunque solveris super terram, solutum erit & in calis. Tales enim beatas poces non secundum quandam utiquem sortem Apostolorum Principi folum circumscripsit, & destinavit, sed per eum ad omnes, qui post illum secundum ipsum efficiendi erant summi Pastores, & divinissimi, sacrique Pontifices senioris Roma, transmist. Et ideo ab olim, & prisco tempore in exortis heresibus, & pravaricationibus eradicatores, & interemptores malorum zizaniorum, & tabefactorum, & penitus insanabiliter agrotantium membrorum multoties facti sunt corum , qui sanctitatem , & summam paternitatem tuam illic pracesserunt, successores scilicet Principis Apostolorum, & illius zelum in fide, qua secundum Christum est, imitantes; & nunc nostris temporibus Beatitudo tua dignè tractavit datam sibi à Christo potestatem. Così Sant' Ignazio al Pontefice Niccolò, che defunto al Mondo lasciò il ricapito delle lettere, e la continuazione dell'affare al suo Successore; e questi su Hadriano Secondo, Ecclesiastico samoso per nobilta di sangue, 5 Anast. in Ha- che traheva [b] dalla discendenza di due Pontesici Stefano Quarto, e Sergio Secondo, e così tenace imitatore, & esecutore de' sentimenti del suo Antecessore, che dai Foziani inimici di Niccolò era egli chiamato Nicolaitano; e perciò soggiunge l'allegato Autore di Hadriano: [c] Nicolaitanus scribebatur, & publice dicebatur. Per lo che da' Cattolici d'Oriente fù egli per la sua inconcusta costanza chiamato nuovo Elia, nuovo Finees, meritevole del primo Sacerdozio della Chiefa. Ad Hadriano dunque per-

vennero le lettere dirette à Niccolò, e subito che l'Imperador Basslio ri-

Conte Euthymio suo grande Scudiere, col quale si accompagnarono eziandio alcuni Messi di Fozio, & altri d' Ignazio, accioche in Roma [d] prasente summo Antistite alternatim confligerent, & justitia suffragante,

aut justificarent Photium, aut perpetuò condemnarent. [e] Ma la Nave

che portava gl' Ignaziani insieme con il Legato Imperiale giunse felicemente al destinato porto di Roma, & al contrario quella de' Foziani miserabilmente naufragò sù lo sciogliere dal lido, con morte irremediabile de' Foziani, non campandone di loro, che un vil Monaco, chiamato Me-

Qualità, e lodi di Hadriano II.

arrano II.

c Idemibid.

Legati d'Oriente seppene l'assunzione, ossequiollo con nuova Legazione in persona del à Roma.

d Idemibid. a I tem in prafat. S. Syned.

thodio, il quale tant'horrore prese del successo, che trasportato in eccesfidem in Hadr. II. fo di rabbia egualmente contro ambe le parti, [f] postmodum neque Photium, pro cujus parte venerat, neque Ignatium, contra quem, neque Universalis Ecclesia, ad quam venerat, jura suscipiens, dicendo mal ditutti, & abominando indifferentemente tutti, sii da tutti prima ripreso, e pol fcommunicato.

Ricevimento in d' Oriente.

L'una, e l'altra Ambasciaria, cioè quella spedita a Niccolò, el'altra Roma de Legati ad Hadriano, si presentò unitamente al Regnante Pontesice, che circondato maestosamente da' Vescovi, Cardinali, e Clero ricevè gl' Inviatinel Segretario della Basslica di S. Maria Maggiore. Ed eglino prostrati avanti di lui esposero le iltanze commesse con la esibizione di vivissime congratulaCapitolo X.

HADRIA-NO II.

zioni per la sua nuova assunzione al Pontificato: Quindi dissero, [a] essersi ritrovato frà le scritture del Pseudo-Patriarca Fozio un volume, scritto da lui, ripieno di menzogne contro la Chiefa Romana, e'il defonto Pontefice, il quale fatto sigillare dall' Imperadore medesimo, essi presentavano à sua Santità, accioch' egli di quegli empii caratteri pigliasse quella risoluzione, Fozio, e constache paresse più propria alla Giustizia, e Maestà del Pontificato. Rispose il grazione de suoi Pontefice, Che nonera Fozio il primo Empio, che havesse posta la bocca in Libri. Cielo; & alloral' Arcivescovo di Sirleo Inviato Cesareo gittogli il Libro ai piedi, e disse, [b] Tu maledictus Constantinopoli, sis Roma iterum maledi- b Ibidem. Etus.: te minister Diaboli Photius & novus Simon mendacii compilator aptavit : & te Minister Christi Nicolaus, novus Petrus veritatis amator attrivit; e à questo dire surse Euthymio grande Scudiere di Cesare, e sfarzofamente calpestandolo, e con laspada percotendolo replicò, Credo, [c] e Ibidem. quod in hoc opusculo Diabolus habitat, quia per os complicis sui Photii ea, que per se dicere nequit, erustat. Discussone poi per ordine del Pontesice il contenuto, e ritrovatolo esecrabile, Scismatico, & Hereticale, convocò H adriano un numero maggiore di Ecclesiastici nella Basilica Vaticana [ d ] d Anno 868, in forma di Sinodo, nel quale solennemente scommunicò Fozio, esecrò i trascorsi Conciliaboli, & ordinò, che l'empio Librosottoscritto dall'Imperador Michelenel bollore delle sue ubriachezze, e che appariva sottoscritto eziandio con caratteri falsi dell'Imperador Basilio, fosse co'piedi calpestato da tutto il Clero fuori della porta del Sacro Tempio, eposcia arso nelle fiamme, come segui, con applauso anche de' cattivi. [e] Dicesi, e Idem ibid, che nel divampare tramandaffe quella empia carta uno stomachevole puzzore; e benche in quell'hora una granpioggia cadesse dal Cielo, da cui dovesse il suoco acceso rimaner' estinto, tuttavia quella infernale fiamma, come se vigore prendesse dall'oglio, e non contrarietà dall'acqua, maggiormente ingagliardisse per consumare più presto quell'abbominevole volume: per lo che [f] conchiude Anastasio, Inlaudes Dei, Santtissimique Papa f Ilemibid. Nicolai, simulque Hadriani Summi Pontificis, miraculi stupor tam Latinorum, quam Gracorum corda resolvit. Soggiunge il [g] Baronio, che col Libro di g Baron. anno 868. Fozio fosse parimente conculcata, & arsa la inginriosa lettera, che haveva Michele scritta al Pontefice Niccolò; onde, quod faciendum Michaeli Imperatori Nicolaus antea praceperat, ut scripta ab eo blasphemia in Apostolicam Sedem igni darentur, cum ille facere contempsisset, Deus voluit, ut per ejus succesforem Basilium eadem misa Romam publice Synodali judicio, magna suagloria, sedisque Apostolica honore, laudeque ejusdem Pontificis Nicolai, calo testante, populo acclamante, orbe Christiano gaudente, perficeretur. Solito costume della Chiesa Cattolica, e de'Papi nel consegnare alle fiamme gli Scritti, e i Libri degli Heretici, come habbiamo veduto pratticato in tanti luoghi di questa Historia sin da' primi Secoli della Christianità, anzi sin da' tempi degl'istessi Apostoli, a'quali il Baronio [h] riduce l'origine del divampamento de'Li- LBar.an.56.n.40. bri infetti, allor quando in Efefo di ordine dell' Apostolo San Paolo furono gittati al fuoco li Libri Magici hereticali, il cui prezzo ascendeva alla somma [i] denariorum quinquaginta millium. Evolesse il Cielo, che col medesimo i Ast.19. zelo di Fede si operasse in questa età da' moderni Cattolici, e si abbruciassero li Libri degli Heretici, come comandano li Canoni, e [k] le Leggi, e non, k L. alt. de Har. C. quafi ad onta della loro Christiana credenza, ne fornissero secrete Librarie in publico vituperio delle loro case.

HADRIA-NO II.

zi one di un Concilio Generale.

a Anaft. ibid.

Secolo IX.

550 Secolo 1 X. Ma per fare ritorno alla Historia, si accinse poscia Hadriano à licen-Legati Pontificia ziare gli Ambasciadori Cesarei per Costantinopoli con ferma deliberazione per la convoca di trasmettere a quella Correlisso i Lagari Ambascia di trasmettere d di trasmettere à quella Corte li suoi Legati Apostolici per celebrare un Sinodo Generale in rimedio della discordia insorta frà le due fazioni Foziana, & Ignaziana; e cadde questo carico ne' medesimi Soggetti, che surono altre volte mandati in Oriente, cioè in Donato Vescovo d' Ostia, e Marino Diacono, a' quali siì aggiunto Stefano Vescovo di Nepi. Riceverono questi in Istruzione, ò siasi Commonitorio, di acudire alle insinuazioni del Patriarca Ignazio per pacificare la Chiesa Orientale, e di communicare co' Foziani, mà non già di ammetterli all'esercizio del Sacerdozio senza confentimento del Pontefice; & accomiatati dalle benedizioni del Papa, e di tutta Roma eglino giunsero à Costantinopoli, [a] nelle cui vicinanze surono incontrati da quaranta Cavalli della stalla Imperiale, superbamente bardati, e presentati quindi a Basilio, che assiso in superbo Trono attendevali circondato da' Senatori, e Magnati dell' Imperio. Alla prima loro comparfa Cefare dirizzossi in piedi, e con maestosa riverenza baciò la lettera del Papa, [b] & iLegati rappresentando all'Imperadore lisentimenti del Pontefice esposero a lui unitamente, & ad Ignazio, esser'essi quivi giunti con ordine di non ricevere i colpevoli, e gli Scismatici, se da loro non si esibiva un Libello sirmato di proprio pugno, la cui minuta era stata precisamente dettata [c] dal Pontefice Niccolò per rimedio de' caduti. Qual Libello sù subito dall' idioma Latino trasportato nel Greco con tal sodisfazione di Cesare, che incontanente si applicò l'animo all'attuale cele-

€ Bar.an.869.n.22.

b Hane vide apud

Bar. an. 869. n. 2.

d Anno 869.

e Anast.apud Bar. an. 869. n. 57. in fi

nico ottavo, Co stantinopolitano quarto, e fua diffo .

f Luc. 12. g Apu! Bar. anno 869. num. 14.

Prima Selfione anno 869. die 5. Odobris .

brazione del Concilio. In esecuzione dunque degli appuntati articoli con la Corte di Roma, fii [d] radunato! ottavo Sinodo Ecumenico nella Città di Costantinopoli dentro il famoso Tempio di Santa Sofia. Il numero de' Padri sù cento, & uno, [e] Nec te scandalizet subscribentium paucitas, dice Anastasio, quia dum Photius diù tyrannidem exercuisset, & penè omnes à piis decessoribus suis sacratos deposuisset, & in loca eorum fautores suos tantummodò propexiset, Concilio Ecume quorum nullus in hac Synodo receptus est: isti soli ex priorum Patriarcharum consecratione superstites sunt inventi. Verum quotquot sub Nicolao, & Hadriano Sanctissimis Pontificibus Episcopi fuerunt, buic Synodo consenserunt, posizione, e cot· licet bac paucitas illi gregi pro sui justitia comparetur, cui [f] Dominus dicit: Nolite timere pusillus grex &c. I due [g] Patriarchi di Alessandria, e di Gierusalemme sollecitamente vi mandarono i loro Procuratori, ma non già l'Antiocheno, di cui era vacante la Sede. Nel primo luogo sederono li Vescovi di Ostia, e di Nepi Legati Apostolici, indi il Patriarca Ignazio di Costantinopoli, e poscia gli altri Padri in due fila, nel cui prospetto scorgevasi sotto il Trono il Legno della Santa Croce, & il Libro degli Evangelii, e di quà, e di là assistevano medesimamente il Senato, e li Giudici Conoscitori. Si tennero ordinatamente dieci Sessioni, ciascuna delle quali rendesi riguardevole, e perciò degna di particolare, benche succinto, rapporto. La prima si restrinse all'applauso, che si diede ai Vescovi Cattolici costanti in adherire ad Ignazio anche nel tempo dell'accennata persecuzione, i quali non furono ritrovati in maggior numero, che di dodici: prezioso avanzo di Cattolica Religione, e perciò degnamente esaltati dalli Legati con queste belle parole, Sedeant secundum ordinem suum, quia digni sunt, & beatos, & ter beatos hos astimamus. Quindi si lessero1

tefice, in cui queste parole leggevansi, che molto offendere potrebbono gli Anti-Honoriani: In Sede Apostolica immaculata est semper servata Religio, & sancta celebrata doctrina . . . . in qua est integra, & vera Christiana

T parasceve legumina, Tolera comedere cum oleo, T pauco vino, facereque genustexiones quinquaginta per singulos dies, & dicere Kyrie eleison centies, & Domine peccavi centies, & Domine ignosce mihi peccatori centies: recensereque sextum Psalmum, & trigesimum septimum. Hac tibi mando custodire usque ad Christi Nativitatem. Non autem habeas potestatem miniftrandi, nec agendi quoquo modo, que Sacerdotii sunt . Et tunc in NataliHADRIA-NO II.

Religionis soliditas, e con le solite acclamazioni su poscia terminata la Ses- seconda, Terza, e sione. Laseconda, terza, e quarta raccosse i Vescovi caduti, ed allora Quarta.

penitenti, ai quali per la loro colpa fu imposta la seguente penitenza, [a] a Apud Bar. ilid, Sit remedium, & salutem anima fereus, ac valde discretum [b] Epithimium, num. 25. fi quidem carnibus vescuntur, abstinere à carne, caseo, & ovo. Hi verò, qui pana carnes non comedunt, abstinere à caseo, ovo, & piscibus, quarta feria, Lapsis imposita.

tiis magni Dei, & Salvatoris nostri Jesu Christi recipies Sacerdotium tuum, T mecum eris Sacerdotio fungens, & ministrans immortali aterno Deo. Ricevè Ignazio li Penitenti non come Patriarca di Costantinopoli, mà come Delegato, e Vicario de' Legati del Papa; ond'hebbe à scrivere l'Autore della sua vita [c] Patriarcha Ignatio in Synodo non erat authoritas agendi, c Nicetas in vita que vellet: Romanis enim pro antiqua Ecclesiastica traditione judicandi pote- 8. Ignani. statem permittebat. Nella quinta sii chiamato Fozio à comparire nel Sinodo, e fucitato da' Laici come Laico, e non dagli Ecclesiastici come Ve- Quinta Sessione. scovo. Egli vi comparve à forza, usurpando malamente à suo favore il detto del Salmista, [d] Dixi, Custodiam vias meas, ut non delinquam in d Psal. 38. lingua mea: Posus ori meo custodiam, cum consisteret peccator adversum me: e siccome con le parole, così ancora co' fatti giurò di offervare in questasua comparsa un' inviolabile silenzio, se non quanto egli ruppelo per accrescere la ottinazione del silenzio con la empieta delle bestemmie. Concioliacofache stimolato da Legati à parlare, Vocem meam, egli rispose, etiam me tacente, Deus audit: al che foggiungendo li Legati, Per silentium non effugies manifestiorem damnationem, egli arrogantemente replico, Nec Jesus tacendo evasit damnationem. Anzi esortandolo paternamente Bahane Patrizio Imperiale, che dir volette in quel Sacro, & Ecclefiastico consetto le sue ragioni, Mea justificationes, egli disse, non sunt in boc mundo: si in mundo hoc essent, inde videretis. Maravigliatosi Bahane di una tanta ostinazione, ch'egli volle applicare à pazzia, benignamente gli offeri alcuni giorni di tempo per dire sua causa; al che egli rispose, Spatium quidem non deprecor: ut autem emittar à vobis, vestra potestatis est: onde come prevaricato in diabolica pertinacia fii da' Padriscacciato dal Sinodo qual temerario, & indegno, e sol'habilitato à ravvedersi nel termine di dieci giorni. La sesta fu commendabilissima per la rara humilia dell'Imperado- Sesta Sessione. re, che volle intervenirvi, & esso medesimo con santa eloquenza cooperare alla conversione di alcuni Vescovi Foziani, ostinati nella difeta del toro falso Patriarca; eperche questiricusavano ogni qualunque humiliazione al Sinodo, Ego, egli diffegli, cui Imperii superposita est Corona, forma vobis efficiar bujus optima humilitatis: Ego, qui imperitus, & insipiens jum, bonum mitium ero vestrum, qui sapientes estis, & scientia clari: E: . . ...

tuti operam datis. Ego primus memet super pavimentum projicio, purpuram & diadema parvipendens, ascendite ad genas meas, & super oculos meos incedite : nec reputetis magnum, Imperatoris calcare scapulas : nec revereamini, pedibus tangere verticem, cui superimponitur à Deo donata corona: omnia pati promptum habeo, & agere promptius, que vobis quidem confu-

in peccatis volutatus sum, primus vobis typus fiam, qui mundi estis, & vir-

a Pfal. 57.

tom. 2.

sionem, mihi autem gloriam, & maximam claritatem conferre videntur. Neque enim in hoc curam gero gloria mea, tantum ut videam communionem. unitatem, & unam Ecclesiarum festivitatem, tantum ne anima detrimentum patiar, & gaudeat super me ille omnium inimicus diabolus, captivum sumens. Quod mihi desiderandum est, tantum spei mea lampas insperate non extinguatur, per quam festinabam communi illustrari latitia simul, & gaudio. Così Cesare: mà [a] sicut aspidis surda, & obturantis aures suas, non fi lasciarono que Scismatici nè piegare dalle ragioni, nè ammollire dalle espressioni; onde col presisso termine di sette giorni benignamente conseritogli à ravvedersi, surono esclusi dall' Adunanza. Nella settima sù di nuovo introdotto Fozio nel Concilio, e cum introductus effet baculo innixus, Marinus Deo amicissimus Vicarius dixit, Tollite baculum de manus ejus. Sionum est enim dignitatis pastoralis, quod hic habere nullatenus debet, quia Lupus cft, & non Pastor: il che su prontamente eseguito. Et interrogato da' Legati Pontificii, s' egli era ancora disposto al pentimento de' suoi Sestima Sessione, falli, ei con volto intrepido, e temerario rispose, Essere più bisognosi di penitenza li Legati, perche più colpevoli: per lo che su subitamente ripreso, come convenivasi, dai Vicarii de' Patriarchi, e dagli altri Vescovi, che inhorridironsi à sì abominevole sfacciataggine. Di nuovo poi surono in disparte adunati li di lui Seguaci, acciò con la loro emendazione essi porgessero esempio, e stimolo à Fozio al ravvedimento: mà eglino ostinatissimi perseverarono nell' impegno; onde Cesare rivoltoglisi, disse loro, Dicite, unde estis? De calo estis? an de terra, in qua nos degimus? poiche s' eglino erano Huomini della terra, governare si dovevano con il sentimento diquei, che governano la terra, e confeguentemente condannare Fozio dovevano, ch'era stato già condannato dal Pontefice Romano, e da tutte le rimanenti Sedi Patriarcali dell' Oriente. Quindi si procedè alla formale condannazione del Reo, ed esso presente, ella in queste parole horribilmente sulminossi, Photio curiali, & invasori Anathema. Photio saculari, & forensi Anathema. Photio Neophyto, & tyranno Anathema. Photio Schifmatico, & damnato Anathema. Photio macho, & parricida Anathema. Fabricatori mendaciorum Anathema. Inventori perversorum dogmatum Anathema. Photio novo Maximo Cynico Anathema. Novo Dioscoro Anathema. Novo Juda Anathema. Omnibus sequacibus, & fautoribus ejus Anathema. b Nicet, in vita S. Soggiunge [b] Niceta, che sottoscrivetiero i Padri questa formidabile condanna con il Sangue istesso di Giesti Christo consecrato nel Calice, nella e Vediil Contif di medesima conformità, come dicesi, che pratticasse in Roma Papa [ c ] Theo-2 modernag. 236. doro contro Pyrro, Subscribunt, dice l'allegato Historico, buic damnationi non simplici atramento facto Chirographo, sed horrendum dietu! ( ut ab his, qui id norunt, accepi) ipfo videlicet Salvatoris Sanguine calamum tingentes, ità damnatum Photium. Nella ottava con ordine di Cesare, e Ottava Sefficie. de'Legati Apostolici surono riposti tutti gli scritti di Fozio in un gran vaso

di bron-

Capitolo X.

di bronzo, e in mezzo all'Assemblea arsi, & inceneriti. Poscia si presentarono ai Padri alcuni Heretici Iconoclasti, capo de'quali era un Theodoro, detto Crithino, che negò doversi adorare le Imagini sacre, perche non ritrovavasi somigliante precetto negli Evangelii; gli risposero, doversi dire precetto di Christo, ciò che dalla Chiesa di Christo veniva definito per tale. Si convertirono i di lui leguaci, che per tenerezza furono ammessi al bacio dell'Imperadore, e restò Crithino impenitente, e capo senza membra. La nona Sessione ammesse à penitenza tutti li testimonii, che Nona Sessione. falsamente haveano giurato contro la persona, e la innocenza di S.Ignazio, ai quali dal Sinodo si imposta la seguente penitenza; Definimus, Co promulgamus Nos per septem annos Epithimium habere: esse illos duobus annis extra Ecclesiam, & aliis duobus intra Ecclesiam audire divinas Scriptu- \* Qui vedi il no. ras usque ad [\*] catechumenos, non tamen ullo modo communicare, sed absti- fra primo tomo nere à carnibus, & vino quatuor annis præter Dominicos dies, & Dominicas Pag. 531. festivitates, & aliis tribus annis stare cum fidelibus, & mereri divinam communionem in solis Dominicis solemnitatibus cum eleemosynis, orationibus, atque jejuniis, ità ut tribus diebus hebdomada, secunda videlicet, quarta, & sexta feria abstineant à carnibus, & vino: e richiedendo li colpevoli qualche dispensa dalla diuturnità di dette pene, si data dal Sinodo la facoltà di moderarle alla pieta, e prudenza d'Ignazio. Surfero in tanto li Legati Apostolici à rendere ragione alla Maesta Sacerdotale, vilipesa, e conculcata dalla insolenza degl'histrioni, e dalla taciturnità di Fozio sotto il facrilego Imperador Michele, esponendo al publico consesso irei di tanto eccesso, conpublicità di confessione, e di pena. Habbiamo riferito in altro [a] a Vedi il Pontif di luogo, quanto temerariamente havesse l'Imperador Michele posto in dersso Benedetto III. pag. le sacre persone, riti, cerimonie, evesti della Chiesa, con abusarsene in 523.10m. 2. servizio de'comedianti, & in riso de'spettatori; onde i delinquenti surono dal Concilio castigati, & esecrata la [b] connivenza maligna di Fozio, b Nicetat loc. cir. che per compiacere alla Corte, vedeva, e non sol sostriva, mà accudiva eziandio à sì esecrabili mistatti: per lo che sù egli chiamato dal Sinodo Patriarca de'buffoni, e con pui prolissi, e meritevolititoli, [ c ] Photium Anastapud Bare scissionibus mundum replentem, duas verò fides impiè habentem, animas au- an. 869. n. 46. tem duas mortalium dicentem, & Imperium multipliciter incidentem, & Compatriarcham primarium deponentem, alienumque thronum invadentem, mæchiam rursus omnibus exprimentem, ignobilemque populum advocantem, subscribere invitos minitantem, Compatriarcham mimi existentem, pauperum Clericorum, & orphanorum res consumentem, & insontes punientem, fideliumque fidem in maledictionem exponentem, & Nicolai fidem proiicientem, & sacharium in vicis invenientem, hujus verò socios ex semitis congregan- Decima Seffione. tem, & scandalum omnibas excitantem: inimicum Dei dixerimus impie agentem. Così Anastasio di Fozio. Mà la decima, [d] & ultima sessione d Anno 870. diede un decoroso compimento al Concilio, perche rese più maestoso il consesso, intervenendovi gli Ambasciadori dell'Imperador Ludovico di Occidente, che giunsero colà appunto allora per altriaffari, e fra'quali trovasi annumerato l'Abate Anasiasto, famoso Bibliothecario Romano, à cui la Historia Ecclesiastica rimane debitrice dinumerose notizie, e che sù uno de'Legati spediti da Ludovico a Basilio. In tal concorso di Magnati Battagl. verb. Confacri, esecolari formarono li Padri [e] ventisette Canoni, spettanti alla cil. Ottav. Gener. Fede, ai Sacramenti, alla riforma, e al foro; stabilirono [f] Ignazio nel fort fecund.

HADRIA-

NO II. 2 Can.3. 5 7.

b Canall.

C Can.28.

d Prosper. Fagn tem.6.in I . part 5 Liber Dier. d. Se Imat. cap. que dam pradecoffore .

E Ibidem .

"48 379.

Filio di Fozio. Vide has apud " 14 871 hm.18 e ia compaffio Kiglares

Secolo IX.

Patriarcato di Costantinopoli, escludendone irremissibilmente Fozio, le cui ordinazioni dichiararono nulle, & empie le scritture, confermarono [a] il culto delle Imagini, prohibendone ai Scommunicati il poterle dipingere, e precisamente [b] anathematizzarono chiunque con Fozio credesse, & asserisse due anime nel corpo humano, e confermarono, & inculcarono con forti termini la venerazione, che portar si deve ai Pontefici Romani, cottanto mordacemente calunniati dalla maledica lingua di Fozio; [c] Neminem debere, dice il vigesimo primo Canone, conscriptiones contra Santtissimum Papam senioris Roma, ac verba complicare, atque componere sub occasione quasi diffamatorum quorundam criminum, quod nuper Photius fecit, & ante Dioscorus. Quisquis autem tanta jactantia, & audacia usus fuerit, ut secundum Photium, vel Dioscorum in scriptis, vel fine scriptis injurias quasdam contra Sedem Petri Principis Apostolorum moveat, aqualem, & eandem quam illi condemnationem recipiat. Porrò si Synodus unipersalis fuerit congregata, & facta fuerit etiam de Sancta Romanorum Ecclesia quavis ambiguitas, & controversia: oportet venerabiliter, & cum convenienti reverentia de proposita quastione sciscitari, & solutionem accipere, & aut proficere, aut profectum facere: non tamen audacter sententiam divere contra summos senioris Roma Pontifices. Così li Padri. Mà nella relazione degli accennati Canoni ragion richiede, che si rapporti con più chiara esplicazione il sentimento del settimo, in cui dichiarossi non mai Vescovo Fozio, e nulle le di lui ordinazioni. Ettendo cosa che non potendosi giammai ripigliare nulle, & invalide quelle ordinazioni, in cui intervengono materia, e forma ben disposta, e ministro ben proveduto di dovuta intenzione, perche da'Padti sii nulla dichiarata quella di Fozio, quando in quella di Fozio concorfero tutti li necettarii requifiti, e fol mancò l'offervanza degl'interstizii? Accorre al dubio con pronta risposta il dottiffimo Fagnano, che diftinguendo la facoltà Sacramentale dalla facoltà, ò almeno dall'uso giurisdiziale, dice, [d] Intelligi debet, vel quoad ea, que concernunt jurisdictionem, vel quoad executionem tantum, quam de jure communi non recipiunt ordinati ab Episcopis Schismaticis, vel pracisis ab Ecclesia, seu excommunicatis. Onde inferiscesi, che il Sinodo dee Vide S. Eliam in Synopfi Concil. p.2. cretasse, e pronunciasse, Fozio non essere giammai stato Vescovo [e] quantum ad jurisdictionem, & legitimam potestatis Episcopalis executionem, non verò quoad potestatis collata characterem; fogginngendosi dall' allegato nostro Maestro S. Elia: [f] Verba Canonis hujus interpretanda ese, quasi dieta non ad scholasticum rigorem, sed ad communem intelligentiam vulgi.

Con queste formidabili decisioni, e condanne terminò l'ottavo Generale Concilio della Chiesa di Dio, ultimo di Costantinopoli, & ultimo di tutti quei, che sin'hora si sono celebrati nelle parti di Oriente. Mà ciò che recò peso maggiore alle determinazioni prese fii, che Basilio incontanente tolse da Costantinopoli, e dall'Imperio il turbatore di Costantinopoli, e dell'Imperio l'empio Fozio, relegandolo in lontanissimo esilio, con determinazione eziandio di non più udirne il nome; essendo che rigettonne cottantemente le lagrimevoli [g] lettere, che di cola il maligno prese ardimento di scrivergli ò in pretesa sincerazione della sua innocenza, ò in procacciata commiserazione de'suoi patimenti: egli scrissegli, Audi humanisfime Imperator: Non objicio nunc veterem amicitiam, nec tremendum jus ju-

randum,

Capitolo X.

randum, & pacta: non conventionem, non impositionem manuum ad Imperium: non quod ad nostras manus accedens tremenda & purissima participasti mysteria: non vinculum, quo nos egregii filii adoptio astrinxit: nibil horum dico; sed communia hominum tibi pratendo jura. Omnes enim & Barbari, & Graci, quos morte damnant, eos educunt è vita: quos autem pipere sinunt. non cogunt fame, or quampluribus aliis malis emori. Nos verò vitam vivimus morte acerbiorem. Capitivi facti sumus, & omnibus privati, cognatis, miniftris, familiaribus, omni denique humano cultu. Et quidem divinus Paulus cum in vinculis circumduceretur, amicorum, & necessariorum officiis frui non prohibebatur; & cum ad mortem duccretur, humanam à Paganis Christi hostibus consequebatur mansuetudinem. Così egli, che si diffuse in miserabili lamenti, quali ritrovarono inesorabile allora l'animo di Cesare alla compassione. E felice, e pio sarebbe stato Basilio autenticato dalla sama, se come puni, così perseverato egli havesse nella punizione del reo, che vedremo pur'hora dinuovo inalzato al Patriarcato di Costantinopoli da quegli medesimo, che così gloriofamente ne l'haveva discacciato, & esiliato.



## CAPITOLO XI.

Giovanni Ottavo Romano, creato Pontefice li 13. Decembre 872.

Arti di Fozio per ricuperare la grazia di Cesare. Morte di S. Ignazio. Ritorno alla Corte di Fozio, che di nuovo invade la Sede di Costantinopoli. Legazione di Oriente al Pontesice, e motivi proposti per ristabilire Fozio nel Patriarcato. Accettati dal Pontesice, che acconsente alla elezione. Legati spediti in Oriente per tale affare. Arroganza, e ingratitudine di Fozio. Pseudo-Sinodo Foziana, e suoi esecrandi decreti. Giusto irritamento del Papa, che di nuovo condanna, e scommunica Fozio.

Arte sottilissima di Fozio per ritornare in grazia di Cesare.

a Nicet, in vita S. Ignatii A due impensati accidenti tolsero Fozio dall'esilio, e con issupore del Mondo lo ristabilirono nel Trono. Nell'ozio della relegazione penetrò il maligno il recondito sondo dell'ambizione di Basilio, il quale nato oscuramente, ambiva la sama di Nobile per discendenza di sangue, e prerogativa di natali. Perloche Fozio [a]

Historiam, & Genealogiam format, & singit eam, que neque est, neque unquam suit. Thiridatem illum magnum Armeniorum Regem, qui tempore magni illius Gregorii Martyris suit, constituit historia primum auttorem, & originem. Ex illo videlicet Thiridate genealogiam nominibus, quibus voluit, confarcinans, aliam ex aliis sistam deducit historiam. Quando verò ad Patrem Basilii pervenit, hunc scripsit nativitate talem, qualis Basilius suit, & ejus nomen Beclas sinxit suise, quem selicissimum, & animossimum bic Photius omnium eorum, qui hucusque regnaverant, suturum auguratur. Sexcentis etiam mendaciis, quibus delettari novit auditores, historiam illam cum replesset, vetusissimis quidem membranis, characteribus etiam Alexandrinis pro virili imitatis, talia scribit, & antiquissimis papyris ab antiquissimo libro detractis, omnia hac obvolvit, ac deinde in magna palatii bibliotheca illa deponit. Ciò sattò, in opportuna congiuntura un Chierico Regio per nome Theosane, che poi in premio della fraude sii inalzato al Vescovado di Cesarea in Cappadocia, mostrò à Cesare quel libro, vantandolo ripieno di maravigliosi secreti, mà altrettanto inintelligibile ne' suoi enigmi

Capitolo XI.

enigmi ad ogni huomo, fuori che à Fozio, che in questo genere oltrepassava la capacità ordinaria degli altri huomini. Basilio stimolato dalla curiofità, fece incontanente richiamare alla Corte il proposto interprete con isperanza, che in que'gieroglifici potesse celarsi qualche sua nuova grandezza. Ed in fatti quando ne intese da Fozio il contenuto, gioi come ottonendo ciò che unicamente bramava; e tanto affezio- che lo richiama nossi à quel suo nuovo Edipo, che fatto nobile da Fozio, quando esso alla Corte, era ignobile, esso fece innocente Fozio, quando egli era reo. Hac origo amicitia Photii cum Basilio Imperatore, soggiunge il Niceta, hac Ecclesiastica pacis perditio, & prioris confusionis innovatio. Hinc frequenter in Palatio erat fraudulentus ille, suffurando Principis benevolentiam, & totum sibi illum devinciendo verborum lenociniis, & morum artibus. Quindi à poco à poco con l'amicizia del Principe suffurandosi la podestà di Patriarca, aperta publicamente casa, e Corte in Costantinopoli nel Palazzo di Magnaura [a] Exarchos constituebat, & ordinationes habebat, & qua neque 2 Idemilia. erant ad Ecclesia honorem, sed ad contumeliam, & Patriarcha afflictionem's & interitum anima sua, impie impissimus ille faciebat. Ita Imperatoris lenitatem despiciebat, & omnia, que ad Imperatoris gratiam aucupandam faciebant, simulando suam insitam pravitatem, & iniquitatem, magis quam antea patefaciebat. Il secondo accidente, che si rese suttuosissimo al Christianesimo, sula [b] morte di S. Ignazio, che in età di settant'anni doppo b Anno 878. tanti travagli passò al riposo del Cielo. Tal novità risvegliò subito in Morte di S. Ignas Fozio l'ambizione antica di assoluto, e non più controverso comando nella dignità procacciata del Patriarcato, e cadde eziandio molto opportuna al genio di Cesare, che invaghito delle adulazioni di Fozio, nonsolamente promessegli, mà adoperossi ancora con esticacissimi mezzi, per farlo finalmente giungere, ove il facrilego aspirava: non ricordandosi Basilio di ciò, Fozio di nuovo ch'esso medesimo haveva asserito à i Foziani nell'azione sesta del Sinodo patriarcale. Generale, cioè che non altri, che il Diavolo, qui cuneta violat, haverebbe potuto ristabilire Fozio in quel Trono. Ma egli ò acciecato dallo splendore della nobiltà conferitagli, ò avido di salire più in alto nel concetto degli Huomini per opera di quel fraudolente millantatore, ordi, intrecciò, estese quella tela, che apri il proscenio di una tragedia funestissima, e per quei che la rappresentarono, eper quei che dalungi ne rimirarono, e piansero li successi. Poiche Fozio appoggiato all'autorità Imperiale, invadendo di nuovo, come un Ladrone, quella Sede, inferocito da i passati fuccesti, [c] Multos dolosus ille dolosa lingua calumniando, & quasi pro cri- c Nicet. loc, cit. minibus accusando vexabat; deinde si adducerentur, & cum ipso communicarent, iterum versa vice illos sovebat, & ad majores sedes aliquando transferebat. Et iterum contra si quis, ut suis rebus euram adhiberet, abstineret ab ejus communione, iterum hunc deponebat; & iterum recipiebat, si ille assentiretur, & annueret; tanto desiderio, & aviditate ferebatur, omnes sacras regulas pra sua dominandi cupiditate, & insania confundere, & de tà, & oppres. violare. Ante autem omnia nititur Patriarcha Ignatii ordinationem ever- fiori. tere, & omnes, qui ab ipso fuerant depositi, in Ecclesiis è contra collocare. Quoniam verò hac non placebant Imperatori: videte quaso, quid agere audebat. Iterum consecrare eos, qui à S.Ignatio fuerant ordinati, non dubitabat. Quoniam verò hoc etiam absurdissimum videbatur, & execerandum; neque propterea ejus iniquitas defecit, sed pallia, & oraria cum eruisset,

& quaeunque sunt signa Sacerdotalium rerum perfectionis, & super his secretò domi orationes dicens (si tamen has dicere orationes licet, & potius blasphemias) ita singulis hac honoris causa munera largiebatur, ut immensum peccatum fieret, ubique jusjurandum, ubique chirographorum allatio in ordinationibus, in dignitaribus, in depositionibus, in omnibus, in quibus ipse aliquid beneficii conferre putabat, ubique propriam gloriam captabat, & novitatibus gaudebat; neque per Deum, neque per ejus summam providentiamres suas firmare credebat, vel expectabat, sed potius suis malis artibus confirmare, & stabilire curabat; cum universam hoc pacto vexaret Ecclesiam, & omnem animam scandalo affligeret, & nomen Christi blasphemari ejus malis artibus efficeret: e quindi siegne il citato Autore à descrivere, e piangere la crudele desolazione di quella Chiesa, e le abominevoli ingiustizie, Simonie, e facrilegii, co'quali Fozio profanò le cose facre, e la ragione medesima delle genti.

Qualità di Gio-VIII.

a Battagl. in Con-Aliabulo Confanti mopelit. an. 879.

b Carlo Calvo, Lu dovico Balbo , c Carlo Craffo.

Difesa di Gio. VIII.

C Bar.an. 879 n 5 Ciacc. in equs vita: Carrier in Chrono logia Pontif. &

Legazione di Ba filio, e di Fozi al Pontefice .

Patriarcato .

Mà più profanolle Fozio, e con Fozio Basilio nella legazione, che ambedue spedirono al Pontefice Giovanni. Regnava allora Giovanni Ottavo nel Trono Pontificale, Pontefice, non come altri [a] lo dicono di vil cuore, fiacco dispirito, e cadavere di huomo, mà tanto capace degl'interessi humani, e divini, quanto illustre lo rendono le controversie, e gli affari di trè [b] Imperadori, ch'egli coronò in quattr'anni, le contese che sostenne con il Conte di Spoleti, e col Marchese di Toscana, le ordinazioni che sece in Francia, & in Italia, le precauzioni che prese contro le armi formidabili de'Saracini, che nelle spiagge del Mediterraneo horribilmente infestavano eziandio illido Romano, e in somma Papa degno di maggior'elogio, fe fosse stato ò più cauto nel prendere gli altrui consigli, ò più diligente nell' esaminarli, ò più felice nella elezione de'ministri, che surono deputatiper eseguirli. Ma perch'egli su ingannato da Basilio, che sin'allora erasi sempre mostrato contrario à Fozio, e da'suoi Legati medesimi, che vituperosamente tradirono à Dio, & alloro Principe la fede; quindi fù, ch'egli incorse nella taccia degli altrui errori, applicandosi à lui quegli de'colpevoli, con la folita difgrazia, à cui foggiacciono li gran Monarchi, le cui rifoluzioni, se riescono felici, s'imputano ai ministri, se nocevoli, ad essi. Noi non pretendiamo di scusare uno, che viene incolpato [c] da tutti; mà solo accuratamente distinguere nelle sue circostanze il fatto, per il quale apparisca la verità del racconto, e rimanga il Lettore con la impressione del vero, ch'è l'unico fine della Historia, e che solo è l'Historia.

Mandò dunque Cesare una legazione al Papa, richiedendolo della communione Cattolica per Fozio, e della di lui confermazione nella Sede di Costantinopoli, e con gl'Inviati Cesarei si unirono trè Monaci, come messi del Patriarca di Gierusalemme, con la istessa istanza, e Theodoro cognominato il Santabareno, huomo fraudolentissi-Ragioni allegate mo, e professore di Magia, spedito dal medesimo Fozio al Papa col per ottenere dal tenore della medesima richiesta. Rappresentarono tutti verità frami-papa l'assunzione schiate con menzogne, e dissero, Questo essere l'unico mezzo per riunire la Chiesa di Costantinopoli, anzi le Chiese di tutto l'Oriente dilacerate sino allora dalle due fazioni, una delle quali ridotta senza capo per la morte d'Ignazio, volentieri acconsentiva al ristabilimento di Fozio, che non più combatteva con il competitore, mà era portato al Trono dalle acclamazioni medesime de'suoi una volta avversarii, ed hora concorrenti alla sua esaltazione;

Capitolo XI.

Fozio dichiararsi Cattolico, e per tal confessione spedire anch'egli li suoi Legati alla Sede Apostolica; ne sembrare cosa nuova, che dovesse il Papa condonare qualche riguardo al publico bene, quando al contrario promette pasi dall'Imperadore la soggezione immediata delle Chiese della Bulgaria alla Sede Romana (punto controverso in quel tempo, e desideratissimo da'Pontefici) la protezione Imperiale à favore del Pontefice contro i Spoletini, & i Toscani, & un'armata maritima per discacciare dalle spiaggie Romane li Saracini. Dove che negandosi da Sua Santità tal concessione, era doverosa la ristessione della continuazione de'sconcerti in Oriente, delle turbolenze della Bulgaria, della imminenza delle armi Saracine al di fuori, e de'ribelli della Sede Apostolica di dentro, e l'irritamento universale de'Greci, che [ a ] re- a Curopalates. si di fresco Padroni di Benevento, e di Capua, si affacciarebbono terribili alle mura stesse di Roma. Motivitutti di alta considerazione all'animo del Pontefice, e da giudicarsi eziandio potenti per compiacere à un Cesare, se al compiacimento fosse seguito prospero il successo. Mà perche sù falsa la esposizione, che si desiderasse da Cattolici l'assunzione di Fozio, falso il dilui espresso pentimento, & ingannati da'raggiri delle parti li Legati, che surono poscia spediti in Oriente; onde le speranze concepite della unione, e del publico bene, non solamente svanirono, mà degenerarono in horribili, e mostruosiscandali; quindisuccesse, che sù incolpato Giovanni Ottavo di viltà, e su detto Papessa, dando egli luogo alla favola, che habbiamo di Concessione Ponsopra riferita doppo il Pontificato di Leone Quarto. Ricevè dunque il Pontificia per l'assuna tefice li Legati, e rispedilli con la concessione della grazia: ma contanta zione di Fozio. cautela, con quanto decoro della Sede Apostolica, e con quanta accuratezza di sensi leggonsi scritte [b] le di lui Lettere all'Imperadore, & a Fo- h Has omnes vide zio, eli di lui commonitorii alli Legati, che adunare dovevano un nuovo 879.11.72 feq. Concilio in Costantinopoli per terminare l'assare; e particolarmente quella da esso scritta all'Imperadore Basilio, nella quale molte valide ragioni espone dell'acconsentimento prestato alla restituzione di Fozio: Nos itaque, dic'egli, [c] Serenitatis vestra preces congruaratione admittentes, quia Ignatium piæ memoriæ Patriarcham de præsentivita jam migraße cognoscimus: temporis ratione perspecta, hoc modo decernimus ad veniam pertinere, quod nuper de ipso Photio, licet ipse absque consultu Sedis nostra officium sibi interdi-Etum usurpaverit, gestum constat fuiße.

Nos statutis Apostolicis non prajudicantes, nec Beatorum Patrum regulas resolventes, quin potius earum auctoritatibus freti, qui Nicani Concilii capitulo secundo apertissime dicunt, quoniam plura ante per necessitatem, aut aliàs cogentibus hominibus, adversus Ecclesiasticam facta sunt regulam. Hinc & [d] Gelasius Papa dicit, quòd ubi nulla perurget necessitas, constituta Patrum inviolata serventur. Et Sanctus Leo eodem spiritupræcipit, omittendum ese, & inculpabile judicandum, quod necessitas intulit. Inde & Felix Prasul decessor noster in sua decretali epistola voce consona dicit, aliter tractandum esse necessitatis ratione, & aliter voluntatis. Inde S. Concilium apud Africam gestum capitulo trigesimoquinto jubet, ut Clerici Donatistarum in Ecclesia, propter Ecclesia pacem, & utilitatem, si correcto consilio ad Catholicam unitatem transire voluerint, si hoc paci Christiana prodesse visum fuerit, in suis honoribus suscipiantur; non ut Concilium, quod in transmarinis partibus de hac re factum est, dissolvatur, in quo videlicet Concilio statutum est, ut ordinati in parte Donati, si ad Catholicam partem transire volue-

d Gelaf. epift.6.

rint ,

Gro. VIII. 560 Secolo IX.

a Innoc.epift. 27.

rint, non suscipiantur in honoribus suis, de hoc etiam beatus Papa a Innocentius dicit Capitulo quinquagesimoprimo, quòdii, qui à Bonoso haretico ordinati

sunt, propterea sint recepti, ne scandalum remaneret Ecclesia.

Nunc itaque aliis Patriarchis, Alexandrino videlicet, & Antiocheno, & Hierosolymitano, atque omnibus Archiepiscopis, Metropolitis, Episcopis, & Sacerdotibus, cunctoque Clero Constantinopolitana Sedis, qui de ordinatione Beati Methodii, & Ignatii reverendissimorum Patriarcharum existunt, una voluntate, parique voto consentientibus, eundem Photium satisfaciendo, misericordiam coram Synodo secundum consuetudinem postulantem, in vera dile-Etione fratrem, in Pontificali officio comministrum, at que coram Synodo misericordiam ferendo, in pastorali magisterio consacerdotem, pro Ecclesia Deipa-

ce, & utilitate, amodo, Christo favente, recipimus, & habemus.

b 2. Cor. 5.

C 2, Cor. 11.

Quia & vos , Christianissimi Imperatores Augusti , qui santa Reipublica clementissimo affectu gubernatis Imperium, pro Christo [b] fungi legatione videmini, dum pro pace rogatis Ecclesia; & nos, quibus secundum [c] Apostolum omnium Ecclesiarum Dei solicitudo incumbit, contropersiam aliquam in Ecclesia Dei amplius remanere nolentes, hunc ipsum Patriarcham cum omnibus sive Episcopis, sive presbyteris, sive cateris clericis, & omnibus laicis, in quos divini judicii fuerat censura prolata, ab omni Ecclesiastica sanctionis vinculo absolvimus, sanctaque Constantinopolitana Ecclesia judicamus recipere sedem, Dominicique gregis ese pastorem, illa scilicet potestate fulti, quam Ecclesia totor rbe diffusa credit nobis in ipso Apostolorum Principe à Christo Deo nostro ese concessam, eodem Salvatore Beato Petro Apostolo pra cateris specialiter delegante: [d] Tibi dabo claves Regni Calorum: & quacumque ligaveris super terram, erunt ligata & in Calis: & quacumque solveris super terram, erunt soluta & in Calis. Sicut enim ex his verbis nihil constat exceptum: sic per Apostolica dispensationis officium, & totum possumus proculdubio generaliter alligare, & totum consequenter absolvere; pracipuè cum ex hoc magis praberi cunstis oporteat miserationis exemplum.

d Manh. 16.

Così egli, prescrivendo in oltre la restituzione controversa della Bulgaria alla Chiesa Romana, la prohibizione, che niun Laico promosso esser potesse per l'avvenire al Vescovado, e la precisa imposizione, che dovesse Fozio in mezzo al confesso de' Padri implorare il perdono de passati trafcorsi, e promettere durevole per il tempo suturo la emenda. Potè il Pontefice più honorevolmente, più mifericordiofamente, e più eziandio prudentemente maneggiare un negozio, il cui fine era tutto diretto alla riunione delle due Chiele, alla suppressione di tanti scandali, all'aggiustamento totale del Christianesimo? Forse non operò così, mosso dalle medesime ragioni il Clero Romano nella elezione, ch'esso [e] sece, dell'una volta, e fin à quel tempo facrilego Vigilio al Pontificato? Leone il Magno nella [f]confermazione di Anatolio? Aniceto nella spedizione delle lettere à Mong Vedito,1,pag.82. tano? [g] E tanti altri Papi allegati dal medesimo Giovanni VIII. nella sua lettera all'Imperador Basilio, un cui scorcio habbiamo noi poc'anzi rapportato? Perche dunque ripigliar d'imbelle, anzi in un certo modo di prevaricatore un Pontefice, sol perche l'effetto non corrispose al disegno, quando il disegno sirretto, e ben ponderato, e tanto sol poi non applaudito, anzi vituperato, perche sorti un'effetto ò non preveduto, ò riputato impos-

sibile a prevedersi, stanti le immense fraudolenze di Fozio, le di lui viziose

esibi-

& Vedi il Pontif. di Vigiliot. 2.pag.97. I Vedi il Pontific.di Leone t. I. pag 525.

efibizioni, menzogne, e fallacie, e tutto ciò, che può rendere reo Fozio. che menti per ingannare, ed innocente Giovanni VIII. che fù ingannato da un mentitore? La lode dell'humano operare non mai dipender deve dall'

esito del successo, mà dalla rettitudine della intenzione.

Dunque gonfio Fozio del felice avviamento delle sue trame, non è Ingratitudine, arcredibile, come malamente si abusasse della benignità Pontificia in discreroganza, e fraudito del suo medesimo benesattore. Con arti malignissime egl'involò à i
zio. Legati Pontificii le Lettere col pretesto di traslatarle nell'Idioma Greco. e sono horribili, & esecrande le falsità, ch'egli vi appose, alterando, [a] mutilando, pervertendo, e variando tutti que' sensi, da'quali riceve- a Videbas litteras falfatas apud Bar, re potesse d'antaggio, d'discapito il suo intento. Adund subito ancora anciencieno seque un Concilio, che su detto Sinodo Foziano, in cui concorsero tutti li di lui Parteggiani in numero maraviglioso di trecento ottantatrè Vescovi. Sinodo Foziano, Ciò che ivi si sece, sù ciò che sar voleva, e poteva il più capital nemico, de electroni. che havesse allora la Sede Apostolica in tutte le parti del Christianesimo; essendo cosa che, suor che di Giovanni VIII., quivi si lacerò la fama dei passati Pontefici, si condannò l'Ottavo Sinodo Ecumenico, si abolì dalla Confessione Nicena nel Misterio dello Spirito Santo la sopragiunta parola Filioque, prohibendone con iscommunica la continuazione, e convoti communi su il medesimo Fozio reintegrato, stabilito nel Patriarcato, e venerato come huomo fantissimo, acconsentendo, e sottoscrivendo le acclamazioni, e gli atti il medesimo Imperadore, e i trè Legati Pontisicii, cioè Paolo Vescovo di Ancona, Eugenio di Ostia, & il Cardinal Pietro Prete della Chiefa Romana, i quali, [b] ut muta pecora, come dice bBar.an.879.n.62 il Baronio, ducti sunt, magna cum Sedis Apostolica ignominia, ut nunquam tam sordida, tamque indigna ab Apostolica Sede Legatio missa fuerit. [ c ] cBar.an.879.n.72. Hanc Synodum Graci lambunt, sogginnge il sopracitato Annalista, banc venerantur, & ut divinum quoddam oraculum observant, atque custodiunt, & ad esclusione del Sinodo Generale sotto Hadriano II. annumerano questo sotto Giovanni VIII. frà gli Ecumenici in ordine dell'Ottavo, e come se foste prevaricato in heresia il Pontificato Romano per l'aggiunta al Simbolo della parola Filioque, afficurano subentrato nel primo Patriarcato Ecumenico, e Generale del Mondo il Patriarca di Costantinopoli, come più prossimo al Romano per nobiltà di Metropoli, e per aura di potenza. [d] Photius itaque, conchiude un grave Autore, à tem- d Offav. Iadero. in pore Magni Papa Nicolai per pratextum addita particula Filioque in Symbolo Catal. capit effutire contra Sedem Romanam, & arrogare primatum Ecclesia, quasi Romanus Pontifex eum amisiset ob Hæresim de processione Spiritus Sancti, adeoque proxime primus, videlicet Constantinopolitanus, evasisset in primum Patriarcham totius Ecclesia.

Tardi scuopri il Pontesice la fraudolenza di Fozio, mà non così Alto risentimentardi, che incontanente non condannasse lui, il suo Pseudosinodo, e li di nuovo condannasse Legati, che furono spettatori muti di così sacrilego successo: [e] Joannes na, e scommunio Ladviano in Sedem successit scrisse Papa Formoso à Seviliano de constitucione. Hadriano in Sedem successit, scrisse Papa Formoso à Styliano, & ana- e Apud Bar. an. themate Photium damnavit, quando ille seduxit Eugenium, & ejus so- 880 nu.11. cios. Cum enim accepißet Evangelium, & Ambonem conscendißet, omnibus audientibus ita dixit; Quicunque non habet damnatum Photium divina sententia, sicut ipsum reliquit Nicolaus, & Hadrianus Sanctissimi Papa f Apud eundem pradecessores mei, sit anathema; e de'Legati [f] in altro Codice soggiun-ancientis.

Tomo II.

Secolo IX.

562 Secolo IX.
gesi, Romam reversi à Joanne in ambone illos anathemate damnante, suerunt depositi. Quindi egli spedì il Cardinal Marino, che un'altra volta sotto Hadriano II. era in Costantinopoli intervenuto come Legato del Papa, e che poi meritò di succedere à Giovanni VIII. nel Pontificato. con nuova legazione à Costantinopoli per riparare alla ruina fatta dai trè precedenti Legati, dimostrandosi con le parole, e co'fatti tanto più follecito al rimedio, quanto più oppresso dall'inganno. Onde se Giovanni VIII su sorpreso in ristabilire Fozio sul Trono, purgò la sua coscienza appresso Dio, e la sua fama appresso il Mondo, con esempio tanto più heroico, quanto più difficile si è ne'Grandi il ritrattare il mal fatto, che il non farlo.



#### CAPITOLO XII.

Marino di Gallese, creato Pontesice li 27. Decembre 882.

Degne qualità di Papa Marino. Nuova condanna di Fozio. Risentimento della Corte Imperiale. Famosa, & empia Lettera di Fozio sopra la Processione dello Spirito Santo. Considerazioni, e riprove di detta Lettera.

N questa turbolenza di accidenti funesti per le Chiese d'Oriente, e disgustosi per la Romana, il Clero non hebbe cosa più à cuore, che eleggere doppo la morte di Giovanni un sog- di Marino. getto, di cui esso havesse prove bastanti, che fosse per essere tanto più acre impugnatore di Fozio, quanto più Fozio me-

Qualità egregie

ritavasi e lo sdegno de'Pontefici, e il discacciamento dalla communione de'Fedeli. E cadde felicemente la elezione in Marino, Ecclesiastico accreditato in trè Legazioni d'Orientesotto Niccolò, Hadriano, e Giovanni, nella prima delle quali sù egli spedito per sulminare la scommunica à Fozio, nella seconda per deporlo dal Vescovado nel pieno General Concilio, e nella terza per rifarcire i danni della infausta legazione de i Vescovi di Ancona, e di Ostia, e del Cardinal Pietro Prete di S. Chiesa. Quale Condannazione nuova di Fozio, incombenza egli accettò con cuore sì generoso, e pronto, ed eseguì con tanta libertà d'Apostolica intrepidezza, che insofferente Cesare di vedersi disfare in faccia quella Torre di Babel, ch'esso con tanti stenti haveva eretta, contro la ragione publica delle genti, e contro la riverita Maestà della Pontificia Legazione, lo fè condurre in carcere, dove trenta giorni lo ritenne, fin tanto che rimandollo à Roma, nel cui soglio havevagli Dio preparato il primo governo del Mondo. E comprovò egli pienamente co'fatti la concepita speranza, essendo che nel primo ingresso al Pontificato [a] condan- 3Bar.an.832.n.12, nò publicamento Fozio, irritando, cassando, & annullando tuttigli atti da lui emanatinel tempo dell'usurpato Patriarcato, rendendone sempre più indegna, e vituperosa la fama: onde Basilio, che haveva preso con inavveduto configlio la protezione di quell'empio, ricevendo ad onta della Imperiale dignità le giuste risoluzioni del Pontefice, scriffegli ingiuriosissime della Cortelinpelettere, intentandone eziandio sotto vani pretesti la deposizione dal Ponti-riale. ficato, se maggiormente egli seguiva à molestare Fozio, ch'era allora l'arbitro non meno delle cofe facre, che delle civili nell'Imperio: mà saldo Marino nella stabilita condanna, dispregiò le minaccie di Cesare, e seguì intrepidamente le orme gloriose de'suoi predecessori, lasciando con la vita Nn

Rifentimento

MARINO.

Secolo IX.

Morte di Marino.

à Stefano Sesto suo Successore il discarico delle calunnie, e il peso della rispo-

Famola, & empia lettera di Fozio lopra la Proces tione dello Spiri-

to Santo .

2 S. Aug. quem die Apostat. 6. 4.

b Vedi ilPontif.di Niccolo tem. 2. pag. 535.

Ni colo Magno . d Vide Bar.an.879 271.672.

e Hanc vide apud Bar.an. 883.n.5.

sta alla Lettera accennata dell'Imperadore. Mentre cositonavano li Pontefici da Roma con lo strepito formidabile delle scommuniche, avvantaggiava Fozio il suo partito in Oriente, nulla intimorito da'fulmini lontani dell'Occidente, che ferivano solo quegli, che li temevano, e non lui, che avvezzo horamai à sentirne il suono da quattro Pontefici, baldanzosamente dispregiava non solo la ruina, che minacciavano, mà la potenza, & autorità eziandio di quegli, che li vibravano; ed in discredito di tutti li passati Pontesici egli scrisse appunto allora quella Lettera, che si rese poi celebre per empietà di Heresie, lopra la Proceffione dello Spirito Santo, della quale per intelligenza della nostra Historia ci conviene di fare distinto racconto in questo luogo. Lo Scisma di Fozio cominciò nel Christianesimo con scissura di carità, mà non di sede: mà invigoritosi à poco à poco con la emulazione della Chiesa Romana, e con la contradizione di tutti li Pontefici allora viventi, egli degenerò in Heresia, verificandosi l'antico detto di S. Agostino, [a] Nullum schismaest, nis aliquam Haresim confingat. Furono senza dubio esecrabili le procedure di Fozio, empii lisuoi Scritti, e Diabolica la temerarietà; mà sempre si restrinse ne termini di pessimo Christiano, e non mai precipitò apertamente in alcuno errore di Heresia, benche molte allora ne vagassero per l'Oriente, se pure tale non vogliamo dire quella da lui [b] asserta, mà non promossa, delle due anime razionali in un medesimo corpo dell'huomo. Tuttavia frà le accennate turbolenze diè qualche lampo di mala fede sopra la ProceleVedi il Pontificali sione dello Spirito Santo in una Lettera [c] circolare à tutti li Patriarchi d'Oriente, enel suo Pseudo-Sinodo Foziano, nella cui sesta, [d] e settima azione egli riprovò, e censurò l'uso della Chiesa Latina per la nuova aggiunta al Simbolo della parola Filioque, scommunicando, & anathematizzando chiunque ardimento prendesse d'inserirvela. Quindi è, che impresfionato, chelo Spirito Santo procedesse solo dal Padre, e non dal Figlinolo. & invaghitosi dell'impegno di haver' esso altre volte asserita tal massima, con prosperità disuccessi attendeva à divulgarla, quando con infausta con-· giuntura gli sopravenne una Lettera del Patriarca di Aquileja, che imbevutosi anch'ei del medesimo sentimento, e reso perciò odioso à tuttili Latini, adheriva apertamente agli Scismatici d'Oriente, e pregava Fozio stabilire l'assioma con prove distese di qualche Scrittura, in dispregio, & onta de'Latini. Gioi Fozio all'invito, che rendevalo allora fingolare, e celebre per contrarietà di dottrina in tutto il Christianesimo, e stese una lunga Lettera al Patriarca suo corrispondente, mà che da lui, e dal Patriarca multiplicata in mille copie si disfuse poi per tutta l'Europa, come carta foriera della Herefia di Fozio, e de'Greci. Ella incomincia [e] Photii Patriarcha Constantinopolitani ad Archiepiscopum Aquileja, videlicet Venetiarum, de his, qui blasphemo ore Spiritum Sanctum à Filio etiam procedere affirmant. Il contenuto non poteva effere più sacrilego dell'assunto, mentre l'assunto conteneva tutta la bestemmia. Onde richiedendosi prove dell'asserzione, molte ne adduce, della cui notizia Noi non vogliamo privare il nostro Lettore, acciò con la debolezza degli argomenti Heretici confronti meglio la robustezza delle ragioni Cattoliche. E primieramente cominciando Fozio dalla tradizione, Quomodo, dice, non erit absurdum, sel potius quomodo non omnem blasphemia excessum superat, ipsismet Dominicis

Capitolo XII.

nicis verbis adversarii? Traditioni etiam, & doctrinæ refragari, quæ ubique apud magnas Patriarchales Sedes viget? Atque ut ejus pradecesores omittam: Leo siquidem Romanus Pontifex, tum senior, tum illum sequutus junior, eadem sentire cum Catholica, & Apostolica Ecclesia, & Sanctis Pontificibus, qui eos praceserunt, & Apostolicis Decretis agnoscuntur. Et prior quidem Leo in quarta generali sancta Synodo multas laudes est asecutus non solum pro sacris illispiris, quos nomine suo Legatos misit: verum & pro sua epistola, qua Nestorius, & Eutyches damnati suerunt, in qua Spiritum Sanctum à Patre procedere pradicavit, juxta pracedentia Synodica decreta, non autem à Filio. Similiter & junior Leo, qui non solum nomen, perum etiam fidem illius est amulatus: hic siquidem Leo junior pietatis fervens zelator, ut nullo pacto barbara lingua corrumperetur immaculata nostræ fidei doctrina, Græca lingua, ut initio dictum est, Occidentalibus Sanctam Trinitatem glorificandam, & celebrandam tradidit . Et non solum sermone, & mandato id faciendum curavit, verum etiam quibusdam ancilibus quasi clypeis constructis, & columnis erectis illam inscripsit, & in conspectu omnium statuens, ad Ecclesia valvas collocavit, ut hoc pacto facilè, & incorrupte possent omnes pietatem ediscere, & nullo pacto istiusmodi occultis depravatoribus, & novatoribus pateret aditus depravandi nostram Christianorum pietatem, & secundam causam Filium introducendi prater Patrem Spiritus Sancti, qui procedit à Patre, eodem honore, & dignitate, qua genitus est Filius. Nec hi duo soli sacri viri, qui in Occidente micuerunt, pietatem integram conservarunt: ( non ita enim Occidentalium Ecclesia Do-Etorum copia caret ) verum etiam alius ipsorum innumerabilis numerus, qui una cum superius dictis viris pietate prastant. Cum igitur Romana Ecclesia una cum quatuor aliis Patriarchalibus sedibus eadem sentiret, & confitcretur, & in petra verborum Domini fundata, & firmata eset Ecclesia ( contra quam neque inferi porta, ora videlicet hareticorum portis carentia, ullo pacto pravalere poße, ipsamet Veritas confirmavit ) unde, & ex quibus nova hac emersit adversus Spiritum Sanctum blasphemia? Et quomodo non erit multis lacrymis digna, atque suspiriis?

Così Fozio; [a] ma se alcuna ragione vale contro di lui, certamente Eriprova di quesi è la tradizione, ch'ei ò temerariamente, ò fradolentemente allega à a Vedi il Pontificafuo favore con sofismi ingannevoli, fallacie malignissime, e argomenti ve- ti dil afcale Il. e di Eugenio IV. torn. 3. ramente dedotti dalla suascuola, in cui non tanto egli apprese difassare lescritture, quando di rendere falsa la stessa verità. Ammettasi pure con Fozio, che da'Pontefici, e Santi Padri Latininella esplicazione del Misterio dello Spirito Santo si tacesse la di lui procedenza dal Figliuolo, e solsi asserisse quella dal Padre; dunque, perche si tacque, ella si negò? Con tal ragione, dir si potrebbe de'Padri Niceni, che perche tacquero nel Simbolo il Misterio della Eucharistia, eglino lo negassero. Non di ogni verità Cattolica è necessaria nel Simbolo la esposizione, nè di ogni verità Cattolica hanno fatto commemorazione ne'loro scritti li Santi Padri; e siccome non negarebbe nel Cielo altre stelle, chi asserisse, essere nel Cielo una Stella; così non negafi la procedenza dal Figlinolo, da chì fi confetfa quella dal Padre, come ben prova Papa Hadriano nella sua lettera à Carlo Ma- E riprove. gno, [b] e S. Paolino Vescovo di Aquileja nel suo Sinodo [c] di Forlì. Ol- b Hanc citat Bar. tre à che il supposto di Fozio è tanto salso, quanto dalla stessa tradizione an.791.1.5.

si convince, che lo Spirito Santo procede unitamente dal Padre, e dal Fi- ancir.n.3.

Tomo II.

Nn 3

glino-

Conc. Rom. in Cre Scon Collect. cit a rus d. Bar.ann.44" 20 t4 ' T b 1. loan . 2.

e Vedi il Pontif. di S. Leone Magno fem. 1. pag. 499.

c Rom. 8.

d Ioan. 5.

f Vedi H Pontificatom. I pag. 36.

& Hic vide Bar.an. 883.nu. 35. 6 an. 1014.11.5.

h S. Gregor. Magnus Dial. lib.2.in fine , e qui vedi in questoto. pag 168.

20m 2.pag 436. 1 Bar.an.787.n.39

Altre ragioni di Fozio .

566 gliuolo. S. Athanasio sin dal quarto Secolo consessò tal procedenza nel ano famoso Simbolo, dicendo: Spiritus Sanctus à Patre, & Filio, non faa S. Damasus in Etus, nec creatus, nec genitus, sed procedens. S.Damaso nel Concilio Romano, [a] Spiritus Sanctus non est Patris tantummodo, aut Filii tantummodo Spiritus; scriptum est enim: [b] Si quis dilexerit mundum, non est Spiritus Patris in illo: item scriptum est: [ c ] Qui autem Spiritum Christinon habet, hie non est ejus. Nominato itaque Patre, & Filio, intelligitur Spiritus Sanctus, de quat Filius in Evangelio dicit, [d] Quia Spiritus Sanctus à Parre procedit, & de meo accipiet, & annuntiabit vobis. S. Leone Magno [e] ne infinuò la confessione alli Vescovi delle Spagne, che non solamente la professarono, mà divulgarono quindi l'aggiunta al Simbolo Niceno della parola Filioque per tutte le Chiese ancora della Francia, con tale osservanza di Fede, che Carlo Magno portò premurose istanze à Papa Leone Terzo, acciò egli volesse introdurre anche nella Chiesa Romana il Simbolo Niceno con la prefata aggiunta, affinche ne fotle commune il canto, come n'era commune la credenza. Mà Leone tenacissimo dell'antichità to di S. Clemente non volle acconsentirvi, e per le ragioni [f] altre volte allegate, ritenne l'uso in Roma di recitare nella Messa il Simbolo Apostolico: nel qual proponimento perseverò il Clero Romano sin sotto il Pontificato di Benedetto Ottavo, in cui forse per cagion della contradizione de'Greci [g] s'introdusse anche in Roma la recitazione nella Messa del Simbolo Niceno con l'aggiunta della parola Filioque. Quindi dall'età di S. Leone Magno proseguendo la tradizione, S. Gregorio Magno nel sesto Secolo asseri la medesima massima: [b] Paracletus Spiritus à Patre sempre procedit & Filio. Theodoro Primate dell'Inghilterra e Greco di Nazione nel settimo Secolo i Vedi il Pontif. di in una sua confessione di Fede [i] altre volte allegata, confesso Spiritum Agathonepag.275. Sanctum procedentem ex Patre, & Filio inenarrabiliter, sicut pradicavek Gennad. pro runt Sancti Apostoli, & Propheta, & Doctores. Tarasio il gran Patriarca Coneil Florent ca. di Costantinopoli confermo, che lo Spirito Santo [k] ex Patre per Filium procedit: il che su'esplicitamente attestato [l] dai Padri del Concilio Niceno Secondo contro gl'Iconoclasti, che surono i primi impugnatori di questo Cattolico dogma. Come dunque vomitò Fozio l'empia bestemmia, La processione dello Spirito Santo dal Padre, e dal Figlinolo, traditioni, & doctrina refragari? Citi egli un Santo Padre ò Greco, ò Latino, che impugni esplicitamente cotal verità, suor che gli Heretici Iconoclassi, che sol poterono servire à lui di testimonianza authentica delle massime di fede? Quindi dalle menzogne del fatto, sollevandosi Fozio all'altezza delle speculazioni, soggiunge nell'accennata sua lettera, Dicere à Patre, & à Filio Sanctissimum Spiritum procedere, duas omnino est causas, & principia in Sanctissima Trinitate introducere, & ita Monarchia omnino evanescet; duas siquidem aperte dicuntessentias, qui boc dicunt, & duas causas prædicant, ex quibus etiam sequitur, ut unum principium in duo principia simul dividatur: hac autem blasphemia vertatur in caput adversariorum. Praterea si persecta est à Patre processio, quid opus est secunda processione? Primum enim qui audet hoc dicere, Sanctissima Trmitati perfectissima imperfectionem aliquam tribuit: ex duobus enim imperfectis Spiritum Sanctum omnia perficientem constituit, necnon compositum ipsum facit, quasi ex duabus quibusdam causis conflatum, & ita ( ò linguam incontinentem, & mentem stultam! ) ex utroque impersecto modo Spiritum Sanctum procedere. Si verò

567 verò in bujusmodi blasphemiam tandem devenient, & Spiritum Sanctum quasi nepotem dicere non erubescent: etsi hanc vocem vitant Orthodoxorum metu, tamen banc sententiam, ut ex eis qua dicunt, licet conficere, tuentur. Si enim ex Patre per generationem Filius procedit, Spiritus verò Sanctus ex Filio per processionem: ad nepotis ordinem utique depeniet Spiritus Sanctus. Et quomodo hoc ferendum illis, qui pietatem colunt, & Christianorum numero recensentur? Tu verò mihi, hominum religiosissime, absurdam istorum opinionem ex inferis emergentem, ità argue. Si enim cum Filii generatione procedit etiam Spiritus Sanctus, & simul alter quidem, Filius scilicet generatur, alter verò Spiritus Sanctus ex genito Filio procedit, nibil minus quam Filius, etiam Spiritus Sanctus à Patre processionem acciperet per generationem. Generat siquidem Pater Filium, & Spiritus Sanctus una cum Filio per generationem procedente simul procedit. Si enim aliud tempus in ipsis Filium quidem à Patre per generationem procedentem statuit, aliud verò tempus, quo Spiritus Sanctus ex Filio procedit ( fortasse enim & boc consequens fingent ) omnino Spiritum Sanctum posteriorem Filii generatione constuere necesse erit. Siverò has apertas blasphemias, & periculum hoc cum perspexerint, à sua opinione non recedent, proculdubio Spiritum Sanctum Dinuovo rigetta-genitum esse fateri cogentur. Così Fozio, e la scuola Greca di Fozio: mà te. non così S. Agostino, elascuola Sacra de' Dottori Cattolici: [a] Sicut Pa- a 8 August 11b.5. ter, & Filius, & Spiritus Sanctus, dice quel gran Santo, funt unus crea- de Trinit. 6.13. tor, Gunus Dominus, ita Pater, & Filius sunt unicum Spiritus Sancti principium, non duo principia; e S. Hilario spiegando quelle parole di Giesù Christo riferite da S. Giovanni: [b] Cum venerit Paraclitus, quem ego mit- b Ioan. 15. tam vobis à Patre, soggiunge, [c] Spiritus Sanctus mittitur à Filio, quia c S. Hilar lib. 8 de ese ab illo accipit, in conformità delle altre parole di Giesi Christo, che dello Spirito Santo disse, [d] Ille me clarificabit, quia de meo accipiet, d Ioan, 16. glossate da [e] S. Ambrogio, da [f] S. Agostino, e più individualmente e S. Ambrelib. 12. da S. Gregorio, che assersice, Missio [g] Spiritus Sancti est ejus processio de se Spirit. Sanct. Patre, & Filio. Nè vale la contraria afferzione, che nelle sacre carte ancora in lo ance. 12. il Figliuolo si dica Messo dallo Spirito Santo. [h] Nunc misit me Domi- g S.Greg. hom, 264 nus Deus & Spiritus ejus; anzi [i] da se stesso, secondo il sentimento di h Isaia 8. S. Agostino, allor ch'egliscrisse, Filius mittitur à se, & à Spiritu Sancto; de Frinit. apud essendo cosa che prendendosi la Missione, o in quanto per essa viene desi- Angelieum 1. par. gnato effectus visibilis, aut invisibilis, secundum quam Missio divina per- 9.43. art. 8. in corp. sona attenditur; in tal senso tota Trinitas mittit personam missam, [k] ed k S.Thom.ibidem. in conseguenza può una persona denominarsi Messa, da chi non procede, pur che in realtà sia di sua natura procedente; quale denominazione perche non può ella competere al Padre Eterno, che è la prima persona, quindi ella non può dirsi che [l] mittatur, quantunque effectus gratia sit etiam 1 idem ibidem. à Patre, qui inhabitat per gratiam, sicut Filius & Spiritus Sanctus : quia tamen non est ab alio, non dicitur mitti; sono parole dell'allegato Angelico, che le conferma con l'autorità di S. Agostino: Et hoc est quod dicit Augustinus [m] quòd Pater cum in tempore à quoquam cognoscitur, non dicitur mis-sus; non enim habet de quo sit, aut ex quo procedat; o pur la missione Trinit. cap. 20 post può apprendersi, ut processo est, come facilmente la intesero li Padri ad-nedium apad D. dotti di sopra, ed in tal senso è efficacissimo illoro argomento, ed è interminis conclusione dello stesso S. Tommaso; [n] Secundam missionem, ut prons. Thoubidem art.
cessio est, non mittitur persona, nisi ab ea, à qua aternaliter procedit, ut 4 ed secunsum.

MARINO.

Segolo IX.

a S.Thom. lib.2.de Filius à Patre, Spiritus Sanctus à Patre, & Filio; ed altrove, [a] Solus Pa-Trinit.c.5.

b Godoy tom. 3. disp. 92 § . I.n. 3. c D. Tho. opuscul. E.c. to.in fine .

ter nunquam legitur missus; ed è argomento particolarmente concludente ad hominem contro li Greci, de quali avverte un moderno [b] Autore, che ut docet Divus Thomas, [c] illi, cioè li Greci, tenent unam personam non mitti. nisi ab illa, à qua æternaliter procedit; quo admisso, irrefragabile argumentum contra Gracos conficitur, ad probandum Spiritum Sanctum à Filio procedere, eò quod in Scripturis ab illo missus dicatur: velloqui de missione secundum auctoritatem persona mittentis ad missam; sic autem sola persona, à qua alia procedit, illam mittere potest, quia auctoritas unius persona ad aliam denotatrationem principii. Quòd autem missio secundum auctoritatem Filio respectu Spiritus San-Eti conveniat, constat ex illis locis, in quibus dicitur, Spiritum Sanctum millum à Filio accipere de illo; in quibus verbis ordo principii, & auctoritas importatur. Sic D. Thomas loco allegato Athanasium interpretatur, & cum Augustino componit. In quo sensu optimum argumentum ad veritatem istam suadendam ex missione conficitur. E molto più chiara ella si rende dal medesimo dogma Cattolico, col quale crediamo, non essere, nè poter'essere nel Padre predicato veruno, che non sia al Figlinolo commune, toltone quello, in cui relativamente si oppongono: onde disse Giesu Christo, [d]Omnia quacumque habet Pater mea sunt, propterea quia de meo accipiet, & annuntiabit vobis, causale per cui siccome vale la illazione della stessa sopradetta increata Sapienza, che ridotta in forma fillogistica importa lo stesso, che il dire: Omnia,qua habet Pater,mea sunt; sed Spiritus Sanctus est à Patre, ergo de meo accipiet; così diugual fermezza si rende quest'altra consimile conseguenza: Omnia, qua habet Pater, sunt Filii; sed Spiritus Sanctus accipit à patre naturam, ergo illam accipit à Filio, che è quanto l'asserire procede dal Figlio. Mà di questa e Vidineltom, 3.il alta materia più à lungo altrove [e] parlerassi. Qual differenza poi sia fra la generazione de Figliuolo dal Padre, e la processione dello Spirito Santo dal Padre, e dal Figliuolo, se ben da' [f] Theologi in qualche modo con varie-1 Vide D. Thom.t. tà di opinioni si spiega, nulladimeno in gran parte ci viene celata dalla Fede, Pondeo, & Petrum che sol ci obliga à credere la produzzione del Figliuolo essere vera, e sola che sol ci obliga à credere la produzzione del Figliuolo essere vera, e sola generazione, e quella dello Spirito Santo, non generazione, ma processione; [g] Generationem à processione differre, compertum habemus, dice S. Gio. Dah & Aug. lib. 3. con. masceno, sed quis differentia modus, ignoramus; eS. Agostino, [b] Quid inin Maximin. c. 14. tersit inter nasci, & procedere, inter illam generationem, & hanc processionem, distinguere nescio, non valeo, non sufficio. Generationem illam quis enarrabit? & processionem hanc quis enarrabit? Ela Chiesa medesima canta su gli Altari: [1] Quid sit gigni, quid processus, me nescire sum professus, sed side non dubia. Onde meglio che a Fozio credere dobbiamo à S. Athanasio, che dice, Filius à Patre solo est, non factus, nec creatus, sed genitus: Spiritus Sanctus à Pa tre, & Filio, non factus, nec creatus, nec genitus, sed procedens. [k]

al Jean. Id.

Schale II.e di EugedeGodoytom.3.dif g S. Joan, Damas. lib. 1. de fide c.10.

i In Missale Do minicanorum in festo SS. Trinit. in Sequentia. k S. Ash. in Symb



#### CAPITOLO XIII.

Hadriano Terzo Romano, creato Pontefice li 21. Gennaro 884.

Stefano Sesto Romano, creato Pontefice li 13. Maggio 885.

Impareggiabile costanza di Stefano Sesto nella risposta alle Lettere ingiuriose di Basilio. Morte di Basilio. Successione all'Imperio di Leone Sesto. Detronizzazione di Fozio, e morte.



Iunsero le contumeliose lettere, che haveva Basilio scritre à Papa Marino, e replicatamente ad Hadriano, in tempo che non solo trovarono morto Marino, ma Hadriano eziandio, Papa di breve Pontificato, e di somma costanza nella esecrazione, & anathematizzazione di Fozio. Onde Stefano Sesto, che ricevelle, non

tardò punto à dare loro quella risposta, per cui apparisse, e l'innocenza de' suoi Predecessori, e la detestazione di Fozio, e l'ammonizione di Cesare, e il proprio zelo nella continuazione delle constefano VI. alle danne replicatamente fulminate contro quell'empio usurpatore della di Bassilio. Sede Patriarcale di Costantinopoli, rimanendone degno di eterna notizia ogni senso, gravido non meno di Apostolica intrepidezza, che di libera facondia contro un Monarca, non heretico, mà sol colpevole, [a] Litteras Serenitatis vestra, dic egli, ad Hadrianum Pra- 385, num. 9. decessorem nostrum missas accepimus. Et mirati sumus magnificentiam tuam, quomodo talia scribere potuisti, cum sis justitia aquilibrium, prasertim cum recte noverit pia potentia tua, quod manui regia non subjiciatur Sacerdotalis, & Apostolica nostra dignitas. Licet enim ipsius Christi Imperatoris similitudinem in terris geras; rerum tamen mundanarum, & civilium tantum curam gerere debes: quod etiam precamur, ut ad multos annos prastare valeas. Quo igitur pacto à Deo largitus es nobis, terrenis rebus præesse : ita etiam nos per Principem, Petrum spiritualibus rebus Deus prafecit. Accipe, quaso te, benigna fronte, qua sequuntur: datum est tibi curare, ut tyrannorum impietatem, & feritatem gladio potentiæ concidas, ut justitiam ministres subditis tuis, ut leges condas, ut terra, marique militares copias disponas. Hac est pracipua cura potentie, & principatus tui. Gregis cura verò nobis commissa est tantò præstantior, quantum distant à calo ea, que in terris sunt. Audi Dominum dicentem [ 16 ] Petro: Tues Petrus, & super hanc petram ædificabo b Matth. 16.

STEFANO

Ecclesiam meam, & porta inferinon pravalebunt adversus eam. De potestate

Secolo IX.

b Matth. 16.

però, & Imperio tuo quid [ a ] ait? Nolite timere illos, qui occidunt corpus: animam verò non possunt occidere. Et iterum de ministerio nobis commiso ait: [b] Tibi dabo claves Regnum Calorum, & qua sequuntur. Oro itaque pietatem tuam, ut inhareas decretis Principum Apostolorum, ut nomen eorum honores, & dignitatem . Inflitutio enim , & Sacerdotium omnium, qua in Orbe funt. Ecclesiarum, à Principe Petro ortum accepit, per quem etiam nos sincerissima, & purissima doctrina monemus omnes, & docemus. Regnum però

tuum non minimarum rerum argumento ad ea, qua prastantiora sunt, scrutanda se erizat; sed animadvertat, qua auctoritate hac facere aggreditur. Ille quidem qui adversus Sanctissimum Marinum facras aures tuas contumeliis maculapit: adversus Dominum nostrum Jesum Christum, qui nutu suo universum or-

bem regit , blasphemias effutire proculdubio non dubitavit . Quis , inquam, ille fuit, qui adversus immaculatum ejus Jponsum, & Sacerdotem, & adversus matrem omnium Ecclesiarum talia dicere est ausus? Decipitur profectò,

quicunque putat, quòd [c] discipulus sit supra magistrum, & servus supra dominum suum . Obtupescimus sand , dum tuam perfectam , & illustratam prudentiam seductam videmus, ut talia contra sanctum illum virum cogitave-

rit. Qualis enim ille fuerit, licet nos silentio pratereamus, lapides isticlaman bunt: [d] Muta fiant labia dolosa, que loquuntur adversus Deum iniquitatem,

vel adversus justum. Si ovis Dei existis ( quod in votis habemus ) ne transgrediaris limites Principum Apostolorum. Dic quasote: Quiste seduxit, ut Pontificem Oecumenicum comico more scommatibus lacesseres, & Sacram Roma-

norum Ecclesiam maledictis incesseres, cui cum omni veneratione subditus esse debes? An ignoras, quod hac omn um Ecclesiarum Princeps existit? Quis te Pontificum judicem constituit, quorum sacris doctrinis dirigi debes, & à qui-

bus preces pro te Deo offeruntur? Scis sacrum illud elogium, quod ait: [e] Nolite tangere Christos meos, & in Prophetis meis nolite malignari? Hac de omnibus Sacerdotibus dicta funt. Deo te aqualem facis, qui ejus Angelos judi-

care audes? Dicit enim [ f ] Propheta: Labia Sacerdotis loquentur judicium, & legem exquirent de ore ejus: Angelus enim est Domini omnipotentis. Quo-

modo judicabis Sacerdotes, qui solius Dei sententia subjiciuntur, & qui soli facultatem habent ligandi, atque solvendi? Vide ad quodnam profundum te

pracipitem dedifti. Dicat celsitudo tua, quibus accusatoribus, & quibus testibus affirmantibus beatum Marinum fecisse, que tu dicis, illum condemnasti? An ignoras, in prima Nicana Synodo, quod beatus Silvester Papa proclama-

verit per Legatos, prasente ibidem Sancto Constantino, ut prima Sedes à nemine judicetur? Quid deliquit Sancta Romanorum Ecclesia, ut adversus eam linguam tuam vibrare, & concitare seductor iste induxerit? Num juxta antiquum morem, de Synodo Constantinopoli habenda, ad te litteras non dedit?

Num pro eadem Synodo curam non gessit? Peto à te, cuinam scriberet Romanorum Ecclesia? Laico scilicet Photio ? Si enim haberes Patriarcham, frequentius nostra Ecclesia illum litteris visitaret. Sed bei mibi! quòd ista glorio-

sa, & à Deo custodita Civitas Constantinopolis, Pastoris solatio est orbata, & sola regia tua potentia illustratur! Et nisi amor, quo te proseguimur, cobibuisset, ut ferremus injuriam nostræ Ecclesiæ illatam, coacti fuissemus adversus

pravaricatorem Photium, qui contra nos impura evomuit verba, graviores panas infligere, quam prædece Bores noftri. Neque enim hoc dicimus ad tui contumeliam. Te enim in universo orbe Deo dilectum prædicamus: sed tantum ad no-

ftram

c Matth. 10.

& Pfalm. 30.

e Pfa[m. 104.

& Malach, 2.

stram deensi onem, & Marini majorem gloriam, qui eadem sensit, & sapuit cum Pradecesore, & Doctore nostro Sanctissimo Papa Nicolao. Et qui dum voluit adimplere, que illi antea visa fuerant, in maximum devenit apud pos contemptum, & ludibrium divinus ille Marmus; & cum noluerit simul duci cum iis, qui aliena sentiebant, & qua ipse coram tua Majestate Synodice gesserat, & disolvere, & annullare, ac irrita reddere, propterea triginta diebus carcere fuit detentus: id sibi gloriæ potius tribuens, quam contumelia, pro veritate pati. Sed ò Junior Constantine, quomodo non es illum magnum imitatus Constantinum, qui Sacerdotum libellos acceptos in igne projecit, affirmans se non ese dignum, ut Sacerdotes judicaret? Te itaque monemus, spiritualis noster fili, ne adversus Sanctam Romanorum Ecclesiam insurgas. Così Stefano à Basilio: il quale non hebbe tempo non solo di ponderarne, mà ne pure di leggerne li sensi, chiamato da [a] Dio all'altra vita, avanti a Anno 886. che la lettera giungesse à Costantinopoli. Forse quest'Imperadore meglio Morte dell'Imperadore meglio radore Basilio, e morì di quel, che visse, se pur dir non vogliamo, che negli ultimi giorni suoi santi docudi sua vita tornasse à vivere la vita di prima, quando elevato all' Imperio Leone suo Fidiede faggio così authentico della fua religiofa pietà: effendo ch' egli la- guliolo. sciò al Figliuolo, che denominossi Leone sesto, non meno l'Imperio, che fessantasei documenti, fra'quali il seguente egli annumerò per il primo, come principale fondamento di tutti li susseguenti, [b] Sanam-habe men- b Apud Bar. anno tem in his, qua ad recta fidei doctrinam pertinent, & summo honore prosequere matrem tuam Ecclesiam, que in Spiritu Sanctote lactavit, & capitituo, ad Dei per Christum laudem, Imperii coronam mecum imposuit. Si enim quos natura tibi dedit parentes, debes venerari: multò magis eos, qui te in Spiritu San-Eto genuerunt, omni pietatis officio debes colere. Illi enim duraturam ad tempus vitam liberis per generationem impertiuntur: isti verò aternam per regenerationem largiuntur. Honora ergo Ecclesiam Dei, ut tu vicissim ab ea in honore habeare, & Sacerdotes ejus reverere, tanquam spirituales Patres, & deprecatores pro nobis ad Deum. Honor enim, qui Sacerdotibus babetur, in Deum refertur, & sicut propter te Ministros tuos in honore habere justum est, ita & propter Deum Sacerdotes ejus magnificare, & in pretio habere, fanctum. Quemadinodum enim honor, qui eis habetur, ad Deum pertinet; ita eorum contumelia, & contemptus longe etiam gravius ejus iram provocat. Così Bafilio al suo figliuolo Leone: e comprovò Leone la volonta del Padre con la deposto dal Tropronta esecuzione di così ponderato documento, la cui importanza gli efiliato, venne opportunamente ancora fignificata dalla lettera, che fopragiunie del Papa: effendo ch' egli havendola con ponderazioni di dovuti rifleffi ben Affunzione al Paletta, incontanente discacciò l'empio Fozio da quella Sede, che sino allo-triarcato di Cora egli haveva profanata, e relegollo nel Monasterio degli Armeni, inal- stefano. zando alla vacante dignità il Principe Stefano suo fratello, nella cui consecrazione, fatta per maggior pompa di Religione alla presenza stessa della fazione Foziana, il divoto Leone questi nobili sentimenti espresse, Cesare ver amente Augusto per suprema autorità, e decorato dall'antichità del pregiato titolo di Sapiente, per la somma pietà, e zelo nell'amministrazione, & unione della publica quiete, [c] Nostrum ex Deo Imperium, diss'egli, c In appendice vet. perpensa veritate, iniquum illum hominem Photium à Sede Patriarcali ejecit, Gracostava Syne-Trestram persecutionem sedavit: necullo pasto cogam quemquam vestrum, di in Codice Cout inviti cum illo communicetis, quin potius oro pietatem vestram, ut communicetis cum Fratre meo, & fiat unum ovile; e perche il Principe eletto era

Morte dell'Impe-

Secolo IX.

stato ordinato Diacono da Fozio, egli foggiunse, Sin autem inconsultis Romanis, qui Photium damnaverunt, nolueritis Fratrimeo convenire, quoniam videlicet à Photio Diaconus fuit ordinatus, venite, scribamus, & mittamus una Romam ad Pontificem, ut dispenset absolutionem Anathematisiis, qui in Photio fuerunt ordinati. Così egli: mà il Pontefice, benche richiesto da Cefare, sospese la risoluzione della richiesta dispensa, etimoroso di nascosto inganno differì la esecuzione della grazia à migliore informazione, ch' esso richiese tanto à Cesare, quanto agli Ecclesiastici di Costantinopoli, acciò con maggior fondamento di retto, e giusto giudizio emanare potesse il de-2 Steph, VI. epift. 2. fiderato Decreto, [a] Romana enim Ecclesia, dis egli, instar speculi, & exemplaris reliquis Ecclesiis constituitur; & quodcumque definierit, in sempiternum manet incorruptum: & hac de causa sententias magna cum inquisitione ferre decet. Mà la informazione, e la risposta trovò in Roma morto Papa Stefano, onde noi fotto il successore Formoso ne proseguiremo il racconto.

Morte ignobile di Fozio.

Allation loc. rit. 880. n. 12.

groph Befoldus in Sophi .

Z Vedi il Pontif.di Leone IX oto. 3.

Fozio intanto doppo l'ultima detronizzazione fotto Leone Sesto il Sab Earon, anno 886, piente, così ignoto rimane nelle Historie di que' tempi, che [b] appena resta à noi notizia della sua morte. Solito effetto della divina Giustizia, che ficcome ravviva i suoi Servi, come con una seconda vita, nella honorevolezza del nome; così con doppia morte uccide i Rei ò con l'obbrobrio della loro memoria, ò con la oscurità del loro nome. Alcuni Greci [c] contendono, che Fozio morisse nella Communione della Chiesa Cattolica: mà il Breviario dell'ottavo Sinodo, che ritrovavasi esposto al publico nelle porte della Chiesa maggiore di Costantinopoli, il cui Autore forle su c Manuel Galecas concemporaneo à Fozio, rigettane [d] l'afferzione, e dice, [e] Pho-1. 4. cort Gracis.
Minnael Anchrali tius quadraginta quinque annis ad hodiernum usque diem, à Papa nempe Leone in dialogo, Maxi usque ad Formosum, excommunicatus fuit. Nam annis undecim adhuc politimus Marganius in dial. & alii apud cus excommunicatus fuit, quod cum Gregorius Syracusano communicaret, & Allatium de Eccl. alios quatuor supratriginta annos, postquam sacris initiatus est. Etenim Leo, Occ. & Orient. Eenedictus, & Nicolaus, propter varias, & graves noxas anathemate damna-A De bac re vide runt. Ubi però Photius à damnato consecratus est, cum propter alia ejus facie Hot Breviar, ci. nora, tum quod sacris à Gregorio esset initiatus, à novem Pontificibus Romatatur a Bar. anno nis , Leone , Benedicto , Nicolao , Hadriano , Joanne , Marino , Hadriano Tertio, Stefano, & Formoso, anathematisfulmine estitus. Così l'allegato f cedrenus in an. Breviario. Da qualche [ f ] Scrittore si asserice, che per sospetto di manalibus, & Chri- chinataribellione fosse Fozio da Cesare fatto acciecare: mà qualunque si vita Leonis Philo fosse l'esito della snamorre, certamente sù detestabile il corso della sua vita per lo Scisma Foziano, che agitò mezzo Secolo la Chiesa di Dio, e che suppresso col suo Autore, risuscitò finalmente doppo diecisette Patriarchi Grecinella persona di [g] Michele Cerulario: ond'hebbe à dire San Bernardo scrivendo al Pontefice Eugenio Terzo; Ego addo & de pertinacia Gracorum, qui nobiscum' sunt, & non sunt, juneti fide, pace divisi. Quamquam & in fide claudicaverunt in semitis suis .



#### CAPITOLO XIV.

#### Formoso Romano, creato Pontefice li 26. Maggio 891.

Qualità di Formoso. Sue operazioni per lo Scisma d'Oriente, e nuova condanna contro Fozio.

Stefano Sesto successe Formoso Vescovo di Porto, [a] a Luiprela. Fiss. Religionis integritate, divinarumque Scripturarum scientia cap. 6. clarissimus, come attesta Luitprando Autore coetaneo à questo Pontesice. Egli era stato in qualità di Predi-

Niccolò Magno; ma incorso nella indignazione di Giovanni Ottavo, siì da lui degradato dal Cardinalato, scommunicato, relegato in Francia, e astretto a giurare, che non mai haverebbe fatto ritorno à Roma, ò al suo Vescovado di Porto. Dal qual giuramento essendo poi stato assoluto da Papa Marino, egli meritò, morto Stefano, di succedergli nel Pontificato, e doppo eziandio la sua morte di essere illustrato [b] da Dio con avve- b Vedi il Pontifidi nimenti di miracoli. Hor dunque non così tosto egli su assunto alla Stefano VII. gran Sede Romana, che si vidde in obligo di rispondere alle lettere degli Orientali, che in nome di essi haveva scritte Styliano Me-tropolitano di Neo-Celarea à Stefano Sesto sopra la dispensa della Orientali. ordinazione fatta da Fozio in persona del Principe Stefano fratello dell' Imperadore. Rispose il Pontesice con tuono di voce non dissimile a quello de' suoi Antecessori, e [c] Petis misericordiam, c Ex Codic Colum. egli ditle, & non scribis, quomodo sit exhibenda, neque cui: Sacula-num, 6, ri videlicet, an Sacerdoti. Si enim Sacularem dixeris, venia dignus is erit, tanquam à Saculari dignitatem adeptus: si verò Sacerdotem dicas, non adhibes mentem, quod dignitatem prabere non potuit, qui dignitatem non habebat . Nihil potuit dare Photius præter damnationem , quam habuit per impositionem obliqua manus, & damnationem prabuit. Quomodo dignitatem potuit accipere, qui particeps factus est condemnato? Quoniam pro ordinato misericordiam obtinere petis, animadverte, quòd ordinatorem potius feris, juxta Domini sacrum eloquium, [d] Vel fa-d Matth. 12. cite arborem bonam, & fructus ejus bonos, vel arborem malam, & fru-Etus ejus malos. Nunquid potest ficus uvam producere, vel vitis ficus? Oportebat igitur istam Ecclesiam, in qua talia deprehenduntur facta, gravissimas dare panas, ut hujusmodi panis vestra Ecclesia purgaretur. Continet autem nos benignitas, & fratrum dilectio, que nobis persuadet, ut alia quidem toleremus, alia verò omninò è medio tollamus; perloch' egli spediva trè Legati, acciò in publica Chiesa rinovassero le antiche scommuniche

FORMOSO'.

Secolo IX.

contro Fozio, e poi conchiude, e prescrive il modo, come debbano riceversi li penitenti, & habilitarsi à i Gradi Ecclesiastici gli ordinati da Fozio. Così Formoso. Mà il Religiossissimo Pontesice (come chiamalo [a] Lustprando) morì in breve, lasciando sama del suo nome, non meno per Pontissato di Stevento, ch' egli operò vivendo, [b] che per ciò, che di lui si disse, e di lui si fano VIII.e Sergio sece, e di lui trattossi doppo la morte.



#### CAPITOLO XV.

Stefano Settimo Romano, creato Pontefice li 6. Gennaro 897.

Perversione di molti Ecclesiastici in questa età. Stabilità della Se de Romana. Origine di cotanto pervertimento. Intrusione di Papi, e ragioni, perche si annumerino frà i legitimi. Qualità di Stefano Settimo, e suo fatto contro il Cadavere di Papa Formoso: Censurato dagli Heretici, e come, ed in qual parte difeso da' Cattolici.



A ecco, che giunti siamo à quegli horribili, & infelici tempi, in cui la Chiesa Romana si vidde lacerato il seno Perversione hor-non dalle persecuzioni formidabili degl' Idolatri, nè dal-clesiastici di que. le bestemmie sacrileghe degli Heretici, mà dalle scan- sta età. dalose operazioni de'suoi medesimi figliuoli, che ingrati alla Madre, che allattolli, profanarono nel medefimo

tempo il decoro del Santuario Cattolico, e la Maestà del Pontisicato Romano: e noi in un certo modo godiamo, che la scarsezza de' Scrittori rendi oscura alla memoria de' posteri l' infamità di questa età, quale, meglio certamente sarebbe, che giacesse totalmente oppressa fra le tenebre di una eterna oblivione, e non risorgesse ne' Libri degl' Historici tanto più odiosa, e rincrescevole, quanto più in se medesima sacrilega, e detestabile. Per lo che parve, che ben prognosticasse il Cielo una tanta ruina con [a] la repentina, e strepitosa cadu- a Bar.an.897.n.7. ta di tutta la Basilica Lateranense, che precipitò con irreparabile danno dall' Altare maggiore fino alle porte, rimanendone folamente intatta la Catedra Pontificia, come se indicasse Dio, rimanere sincera in Roma la Fede, mà senza Fedeli, siccome rimaneva allora illesa la Sede della Chiefa, mà senza la Chiefa. Poiche chi porre vorrà sua considerazione sopra la vita degli Ecclesiastici, ne ritroverà così rinversati li costumi, così violate le Leggi, così profanato il carattere, che sarà d' uvopo l'affermare, che ò la Fede vivesse senza loro, ò essi senza la Fede. Chi scrisse le Historie degli ultimi anni di questo Secolo, e di tutto il lungo corso del suturo, annumerò hora [b] un Papa in Roma di carine Theophilastus. diecidotto anni, hora un [c] Patriarca in Costantinopoli di sedici, hora de Bar. an. 925. n. 9. un' [d] Arcivescovo in Rhems di cinque, hora un [e] Vescovo in Todi e Idem an. 963. n. di dieci, e in ogni carta di que' tempi rappresentamento d'intrusioni nel Pontificato, di fimonie nelle ordinazioni, di sfrenatezze nelle luffurie, di publicità nelle irreverenze, e di pompa in ogni sorte di peccato,

STEFANO VII.

Secolo IX. in modo tale che se dalle persone si sosse dovuto arguire la Fede, e non

b Beda homil, in Mar. c. 6.

C Matth. 24.

d Idemibid.

Fermezza della Sede Romana.

dalla Fede le persone, certamente sarebbe potuto piangersi rovinato il muro d'Ifraele, e precipitato il Tabernacolo della Religione di Christo; onde in cuore divoto cadesse il medesimo dubio, dal quale già sù sorpreso S. Ba-28. Bafil, epift.71, filio, [a] An Ecclesias suas prorsus reliquerit Dominus, dum videlicet (e questo detto si ulurpato ancora più modernamente da [b] Beda) non nunquam Ecclesia à tantis pressuris non solum afflicta, sed & fædata est, ut (si fieri posset) Redemptor ipsius cam prorsus deseruisse ad tempus videretur. Mà sc d'alum, T terra transibunt, verba autem mea non prateribunt; e parole di Dio furono quelle, che Giesu Christo disse à San Pietro, [d] Tues Petrus, & super hanc petram adificabo Ecclesiam meam, & porta Inferi non pravalebunt adversus eam; onde avverasi nel presente racconto forse meglio, che altrove, che non la Chiesa regge la Fede, mà la Fede la Chiesa. E questo appunto sara lo scoppo della nostra intenzione nel racconto lagrimevole, che faremo, di tutto il corso del Secolo suturo, in cui vedrassi mal'osservata, mà ben predicata la Legge di Christo; sostenuti con le parole li Sacri Canoni, evilipefico' fatti; avviliti ne' portamenti li Pontefici, e venerato dal Christianesimo quanto in alcun' altro tempo giammai il Pontificato; e in somma gran Fede, epochi fedeli, gran Decisioni, e moltiscandali, gran Religione ne' dogmi, e grande irreligiosità nelle opere, e gran documento a' Cattolici insieme, & agli Heretici, che la Chiesa Romana può tal' ora travedere congli occhi, ma non mai perdere la vista della mente, può ne' fuoi Ministri divenire scandalosa ne' costumi, mà non mai Heretica negl' insegnamenti, e può, come la Luna, offuscarsi, mà non mai mancare, e S. Les serma. 2. in perche, [e] Sicut permanet, quod in Christo Petrus credidit; ita permanet, quod suo Anniversario. in Petro Christo in Retro Christo in Re in Petro Christo instituit.

Origine di questo pervertimento.

Il fonte, onde tanti mali scaturirono, sù l'esempio infausto, che diè la Chiefa Greca alla Latina con il conculcamento de' Canoni, con la opprefsione de' buoni, con l'albagia degli Ecclesiastici, con le discordie del Clero, con la intrusione ne' Vescovadi, con il discredito, e maledicenza contro il Pontificato Romano, e con tutto ciò per cui Fozio, e li Foziani si resero odiosi à Dio, esecrabili al Christianesimo, & infami alliposteri. Quindi surse in albagia il Clero Romano, e quasi emulare volesse il Costantinopolitano nella empietà della condotta, forse oltrapassollo nella durazione, e perseveranza del mal fare; e subentrando ciascuno in isperanza di dominare à sua voglia sopra la Cathedra di San Pietro, fra effi urtaronsi con concussione così horribile d'intrusione, che raro sarà quel Poutefice in tutto il Secolo seguente, che non giungesse al Soglio Apostolico à forza di potenza, ò à sborzo di denaro, ò ad appoggio di clientela. Onde maraviglia non su, che acciecati dal fumo della superbia, eglino inciampassero nel lezzo della lussuria, & abbagliati dal lustro della simonia, precipitassero poi in ogni E Bar, an, 900, n.7. estrema sceleratezza. [f] Ita quidem omnia Roma tam sacra, quam profana factionibus miscebantur, ut penes illam partem eset promotio ad Aposto-Papi intrusico. licam Sedem Romani Pontificis, que potentior appareret. Nè perciò che me, e perche fi furono intrusi que' Pontesici, su interrotta, ò mancante la successione legidicono legitimi, rima del Pontis cato. Pomono conciosa consciosa e proporta dotta, e proptima del Pontificato Romano: conciosiacosache ne apporta dotta, e pronta ragione il Baronio, che dice, [g] Quòd autem intrusorum Pontificum alii, ut Pontifices, postca recepti inveniantur, alii verò penitus abrogati, inde evenit, quod illi quantumlibet tyrannice adepti fuerint sedem, tamen accedente

consensu

gliem an, 897,n,1.

consensu Cleri satius esse existimantis eos qualescunque tolerandos, quam Ecclesiam schismate conscindendam, ut legitimi Pontifices novis Comitiis, consuetis ritibus sint electi. Hac ut dicantur, illud necessariò cogit, quòd universa Ecclesia Catholica cos ut legitimos Pontifices coluit, ilque obedivit, atque ut Christi Vicarios , Petrique Succesores cognovit , ac cultu germano Pontifice digno eosdem frequentavit: quod nequaquam factum fuiset, nisi de facta postea electione legitima constitiset. Et altrove l'allegato Scrittore parlando dell'intruso Giovanni XII. [a] Accedente consensu Cleri, hunc to- a Idem an. 935. m.4. lerandum utcumque perdiditissima illa tempora suaserunt magis, quam Ecclesiam schismate scindere, cujus vitandi causa, utpote mali omnium pessimi, universa Catholica Ecclesia eum est venerata Pontificem, minoris sciens esse mali, monstruosum quantumlibet caput ferre, quam duobus capitibus infama-

ri, & secari corpus unum in duo.

Eduno di essi sti Stefano VII. Papa intruso, se si riguarda [b] la elezione, b Baron, ibid, mà che poi, accedente consensu Cleri, divenuto in ordine de' legitimi, profanò quel posto con vituperosissimo eccesso. Conciosiacosache per privati disgusti esacerbato contro la memoria del suo Antecessore, cohonestando il Horribile attenprivato sfogo sotto il manto di specioso pretesto, non così tosto esso sù sa- tato di Papa Stelito al Soglio, che disseppelito il cadavere di Formoso, e fattolo rivestire di davere di Formopanni Pontificali, eriporre in Catedra, come s'egliancora fosse vivente, quivi esso in publico consesso ripigliatolo di tradimento machinato contro la persona di Giovanni Ottavo, d'intendimento co' Saracini, e di conculcamento di Canoni per effere egli paffato dal Vescovado di Porto a quello di Roma, e fattolo ignominiofamente spogliare de' facri paludamenti, con inaudita crudeltà di vendetta fecegli poi recidere le prime trè dita della destra mano, con la cui indicazione vengono dispensate le benedizioni, e quindi gittare nel Tevere il Cadavere in pompa di esecrazione, e di dispregio, [c] Formosum è sepulchro extrahere, racconta Luitprando l'esecrabi- E Luitpr. lot. c. 8. le successo, atque in Sedem Romani Pontificatus, Sacerdotalibus indumentis indutum, collocare pracepit; cui & ait, Cum Portuensis esses Episcopus, cur ambitionis spiritu Romanam universalem Sedem usurpasti? His expletis, sacratis mox vestimentis exutum, digitisque tribus abscissis, quibus benedicere moris est, in Tyberim jastare pracepit. Così egli: Quindi Stefano ostinato nell'impegno, aggiungendo al fatto la decisione della sentenza [c] Cunctos, quos Formosus ordinaverat, gradu proprio depositos, iterum ordinavit. Ma quanto si rendesse abominevole tal sacrilego attentato al Cielo medefimo, subito comprovossi con attestazione di miracolo, ch'indi immediatamente successe, rapportato dal medesimo Luirprando, auditore presente di testimonii esistenti al fatto; [c] Dum enim, dic'ei del cadavere di Formoso, à Piscatoribus postmodum esset inventum, atque ad Beati Petri Apostolorum Principis Ecclesiam deportatum, Sanctorum quoque Imagines illud in loculo positum venerabiliter salutarunt. Hoc namque à Religiosissimis Romana Urbis viris persape audivi; avverandosi in questo successo il detto dello Spirito Santo [d] Condemnat justus mortuus vivos impios. E meritossi un d say.4. sì famoso miracolo non meno la giustizia della causa, che la fantità, & innocenza provata di Formoso, di cui disse Auxilio Autor contemporaneo à lui, [e] Universa Romana Ecclesia, & omnes circum- e Auxil. in spis. positie Regiones, pracipua sanctitatis eum fuisse commemorant: exceptis ad- Liminari lib. 2. ad modum paucis, qui eum infamare non erubescunt. Mà del facrilegio hebbe lan. Morte di Stefano,

Tomo II.

STEFANO VII.

Secolo IX.

ben tosto Stefano la pariglia, strozzato in carcere da'suoi malevoli con tanta ignominia di morte, che nè pure trovasi Autore, che per consolazione della fama ne habbia mandata a'posteri la notizia, quale solamente ci giunge da un' Epitafio antico rinvenuto nel Vaticano, e [a] riportato à lungo dal Baronio in questo tenore.

a Bar. an. 900. n.6.

Hoc Stephani Papa clauduntur membra locello:

Sextus dictus erat ordine quippe Patrum.

Hic primum repulit Formosi spurca superbi

Culmina qui invast Sedis Apostolica.

Concilium instituit, prasedit Pastor & ipsi:

Lege satis fessis jura dedit famulis.

Cumque pater multum certaret dogmate sancto,

Captus, & à Sede pulsus ad ima fuit.

Carceris interea vinclis constrictus, & uno

Strangulatus nerbo, exuit & hominem.

Post decimumque regens Sedem cum transtulit annum

Sergius buc Papa, funera sacra colens.

Ista quidem passus, soggiunge il Baronio, facinorosus homo, quique ut fur & latro ingressus est in ovile ovium, laqueo vitam adeò infamilexitu, vindi-

ce Deo, clausit.

Ita quidem omnia Roma tam sacra quam profana factionibus miscebantur, ut penes illam partem esset promotio ad Apostolicam Sedem Romani Pontificis, qua potentior appareret, ut modò Romanorum proceres, modò Etruria Principes intruderet (acularis potentia, quem vellet, & dejiceret, quem noßet Romanum Pontificem à contraria factione promotum. Que toto hoc ferme seculo funt actitata, quousque Germanie Imperatores Othones medii intercessere utrique parti contrarii, arrogantes licet & ipsi sibi pariter Papa electionem, atque ele-

Eti dejectionem. Così il Baronio.

Tale sù l'ingresso nel Pontificato, la vita, e la morte di Stefano Setti-Venerato, e rive- mo, esecrabile per tutto ciò, che riguarda la di lui persona, ma ammirabile per le rissessioni, che sopra di essa fece tutto il Christianesimo. Conciosiacosache benche ciascuno ne riprovasse con esecrazione intensa la condotta, tuttavia non vi siì alcuno, che non ne venerasse la dignità, benche la dignità apparisse desormata dalla sceleratezza delle azioni. Arnusto [b] Arcivescovo di Narbona à lui ricorse, e da lui ottenne la confermazione de' privilegii della sua Chiesa, e che l' Arcivescovado di essa non potesse cadere giam-

itto, benche sacri-

Nat. A' xan.in H. Eccl. Sac. 9. in Oranhano VII.

giammai, se non sopraun Soggetto di quel Clero, e che nissun Soggetto potesse inalzarvisi, che appoggiato sosse alla potenza Regia del braccio secolare: Ariberto [a] successore di Arnusto richiese, e ricevè da lui Oracoli sopra a Idemibid. alcune differenze concernenti gli Hebrei in quella sua Metropoli: Fulcone [ b ] Arcivescovo di Rems supplicò lui di protezion e contro gl'insulti, che si b Frodoardus 1.4. facevano alla sua Chiesa da Rendeboldo figliuolo del Re Arnulfo, e per mezzo di humilissimi sensi con lui si scusa, non poter' esso, nè venire a Roma a' fuoi sacratissimi Piedi, nè portarsi a un Sinodo intimato a Ravenna, per la malagevolezza delle guerre, e domandagli podestà, e licenza di trasmettervi in suo luogo due Vicarii: Ludovico [c] Vincitore di Berengario entrò in c Luitpr.apudBar. Roma, & à lui supplichevole domandò, & ottenne la Corona dell'Imperio: 4.9 1.n. 15. in modo tale che dir puossi, [d] etiam in Successoribus indignis venerari Petrum, atque in Petro Christum. Posche certamente non altra rislessione potè persuadere à tanto ossequio tant' illustri Personaggi, Arcivescovi, e Imperaidori, che un'alta confiderazione della dignità costituita da Christo ne' noi Vicarii in terra, refa ad essi venerabile anche in persona di abominevoli Soggetti. Quali venerandi avvenimenti, e monumenti delle antiche età rendono doppiamente rei gli Heretici moderni, che à vilipendio della Carica attribuiscono la profanazione de'costumi, come se il peccato del Giudice ridondasse in discredito della Legge, ò soggiacesse la Legge alla reità de' colpevoli. [e] Chi hà qualche tintura d'Historie, dice il e Card. Pallav. in Cardinal Pallavicino, sa, che gli Ecclesiastici antichi portavano il lor vec- lib. 9. c 9. n. 9. chio Adamo, quanto i moderni: e piene sono ancora le Sacre Carte, di quanto peso siano alla fragile humanita le passioni non ben domate dell' huomo, per cui egli vien talora strascinato à risoluzioni indegnissime, giudicate da esso in più sana mente impossibili à cadere nel pensiere, non che à pratticarsi con le opere. Del che porse alla posterità grande infausto esempio questo presente Pontefice Stefano Settimo, trasportato in eccessi di barbarie dall'eccesso della vendetta, e dell'odio. [f] Stephanus Septi-scard. Bellarm.de mus, dice di lui il Cardinal Bellarmino, magno odio in Formolium incensus. Rem. Font. 1.4 c. 12. mus, dice di lui il Cardinal Bellarmino, magno odio in Formosum incensus, 👉 vel nesciens, vel non credens eum à Marino Papa fuise absolutum à juramento, publice in Concilio Episcoporum decernit, Formosum nunquam fuisse legitimum Pontificem, & ideo irrita esse debere omnia ejus acta: & qui ab illo sacros Ordines acceperant, coegit iterum ordinari, tamquam nihil ab illo accepisent. Displicuit hoc factum omnibus.

Ma non così li Magdeburgensi [g] Heretici, che non contenti di ese- g Magd, Cent, 9. crarne la persona, ne ripigliano eziandio per Hereticale la dottrina, quando 6, 20, egli volle, che gli ordinati da Formoso soccombessero à nuova ordinazione, e di nuovo si ordinassero, come se i Sacramenti dipendessero dalla virtù del Ministro, e non dal valore intrinseco di essi, i quali ex opere operato sono sempre degnissimamente operanti, & infallibilmente efficaci. Mà risponde à questi Heretici il famoso [b] loro contradittore, Errasse Stepha- h Bellarm.lib. 4 de num in quastione facti, non juris, & malo exemplo, non falsa doctrina .... Rom. Pom. c. 12. Nec Stephanum edidiße aliquod decretum, quo decerneret, Ordinatos ab Episcopo degradato, vel nominatim à Formoso tanquam degradato, esse iterùm ordinandos; sed solum de facto jussisse iterum eos ordinari: qua jussio non ex ignorantia, aut Harest, sed ex odio in Formosum procedebat. Nel qual proposito nota [i] Sigiberto, che reclamantibus penè omnibus, Stephanum; sigiber, in Chron. per vim exordinaße à Formoso ordinatos: e qui interpone degna rifletsione il an 903.

STEFANO

Secolo IX.

STEFANO
VII.

a Leonardus Corres de Formoso, mà exordinasse, & in altro luogo exauthorasse: il che importa folamente, che Stefano sospendesse in essi l'autorità, e non pretendesse di togliere il carattere: li deponesse, non li riordinasse: li stimasse assunti il-lecitamente, non nullamente; e perciò potersi, e doversi riprendere Stefano d'ingiustizia come giudice, non di errore come maestro.

Fine del Secolo Nono.



# DECIMO SECOLO

CONTIENE

## LI PONTIFICATI

DI

Romano, Theodoro II., Giovanni IX., Benedetto IV., Leone V., Christoforo, Sergio III., Anastasio III., Lando, Giovanni X., Leone VI., Stefano VIII., Giovanni XI., Leone VII., Stefano IX., Marino II., Agapito II., Giovanni XII., Benedetto V., Giovanni XIII., Dono II., Benedetto VI., Benedetto VII., Giovanni XIV., e Gregorio V., sino all' anno 999.

## SECOLO

Esente da ogni nuova Heresia.



Soli Dei Filio servabatur, sine delicto permanere.

Quid enim si Episcopus, si Diaconus lapsus à regula fuerit? Ideò Hareses veritatem videbuntur obtinere? Ex per
sonis probamus fidem,

an ex fide per
sonas?

Tertull. in lib. de præscript. c. 2.



SECOLO DECIMO.X. SECO-

Custumi prevaricati degli Ecclesiastici del decimo Secolo nel corso di tutti li sopradetti Pontificati. Alta providenza del Cielo nel mantenere in tutto questo Secolo intatta la Chiesa da ogni macchia di Heresia. Pontificato Romano sempre venerato, anche sotto malvaggi Pontesici. Censure degli Heretici moderni, e loro confutazione.

CAPITOLO UNICO.



Roseguiamo dunque il racconto de' funesti successi del Pontificato in questo decimo Secolo, che pur così funesti porgeranno à noi gran materia di ammirare l'alta providenza del Cielo nella custodia della Chiesa Romana, la quale benche annegrita dalla perversità de' presidenti, e profanata dalla intrusione de' pretendenti, pur sempre sù riputata venerabile nella candidezza de' Dogmi, e nella

fantità delle Leggi; ond' effa, come già la Sacra Sposa, potè di se dire, [a] Nigra sum, sed formosa, e, Nolite considerare, quòd a cant. t.
fusca sim, perche anche in mezzo al fango de costumi, sempre vissi illibata nella Fede, e sempre assistita dalla protezione del Cielo. Essendo Providenza del
che in Secolo cotanto corrotto non solo non surse giammai germofiodia della Fede. glio di Heresia nel Pontificato Romano, ma nè pure nel Christianesimo; e le vecchie medesime andarono così sensibilmente scemando, che in tanta impurità di opere non mai sù tanta purità di Fede, ed in tempi cotanto tenebrosi di costumi tanto splendore di Cattolica credenza, non adombrata nè pure dalle macchie di quelli, che per prerogativa di dignità dovevano essere lo specchio del Christianesimo. Considerazione, che sa simentire gli Heretici presenti, e chiunque imputa à difetto privato degli Ecclesiastici la miscredenza commune de' Popoli; poiche in questo decimo Secolo furono senza comparazione molto più colpevoli li Sacerdoti, e meno rei i Laici, quando che in questo decimo ottavo, in cui viviamo, senza comparazione sono più rei li Laici, e non solamente men colpevoli, mà innocentissimi li Sacerdoti.

Hor dunque non rinvenendo noi in questo Secolo alcuna controversia sopra i Dogmi della Fede (ad eccettuazione di pochi Antropomorsiti in Italia [b] valorosamente combattuti dai scritti del dotto Vescomoderni. vo di Verona Rathiero, e di pochi [c] nuovi Manichei in Filippopodi ) e ritrovandosi questa eta più tosto macchiata di vizii nelle persone, c Genebradido

Riprovazione

PONTIFI-Secolo X.

& alibi.

CATI DFL che di dottrine nell'intelletto, ci converrebbe scorrere oltre à più degni X. SECO- successi, se noi non ci sentissimo ritrarre indietro la penna, e come obligati à fermarci alle [a] vociferazioni degli Heretici moderni, i quali nel a Magd. Cent. 10 tessere la Historia del decimo Secolo vantano decaduta la Successione de' Pontefici, e la Fede della Catedra Romana, sol perche li Papi traviati dal retto sentiere della Christiana osservanza profanarono non meno quella età, che il loro Soglio con abominevolissimi sacrilegii. Mà siccome non sarebbe scusato, chi dispreggiasse il Senato Augusto degli Apostoli, perche frà essi sù annumerato Giuda; così non meritano scusa li Magdeburgensi, seper la enormità di pochi pretendono incolpare la Santità di tutti, e rendere colpevole tuttala Catedra per la sola reità di un Catedrante. Il che chiaramente dimostrerassi con argomenti Historici de' successi seguiti in questo Secolo, i cui fatti accenneremo più tosto, che descriveremo in confutazione de'maligni, ed in eterna laude del Pontificato Romano, se non riguardato alcuna volta dal Christianesimo come singolare per esemplarità di costumi, certamente venerato sempre come esemplare

per singolarità di Fede. E primieramente prevalendo la forza alla ragione, la intrusione alla

b Vide Luitpr. 1.2. c. 13. quem citat Bar. an. 908. n.5. Calunnia degli

di Sergio II.

cap. 10.

d Bellar, lib. 4. de Rom. Pont. c. 12. Venerazione del Christianesimo

Eccl. Saxon.c. 24 € 1.3.c.1. f Adam Monachus CAP. 51. h Latte to.9. Com-

elezione, l'interesse alla Religione, la sfrenatezza alla continenza, doppo li brevi, e lodevoli Pontificati di Romano, Theodoro, e Giovanni Nono, gli ultimi due de' quali annullarono con Decreti Sinodali gli atti facrileghi di Papa Stefano contro Formoso, successero al Trono Pontificio Benedetto Quarto, e Leone Quinto, ambedue di brevissima du-Qualità pessime razione, quando repentinamente profanarono la Sede Episcopale Christoforo, e Sergio Terzo invasori del Papato, il primo con la prigionia di Leone Quinto, il fecondo con quella di Christoforo. Sergio colpevole nell'ingresso, [b] e viruperevole sempre nel progresso, stimolato à vendetta presente da odio antico di competenza contro la memoria stessadi Papa Formolo, condannonne gli atti, e quelli parimente di Theodoro, e Giovanni Nono vendicatori della fama di quel Santo Pontefice. haver' errato Stefano Settimo nella condanna di Formoso, ò Theodoro, e Magd. Cent. 9. e Giovanni Nono in assolverlo innocente, ò Sergio Terzo in confermar la condanna di Stefano Settimo. Mà con breve risposta risolve il dilemma il Bellarmino, e, [d] errase, dice, Stefanum Septimum, & Sergium Tertium malo exemplo, non falsa doctrina: nè perche alcun pecca, egli deve dirsi Heretico, quando al peccato non aggiunge il volontario eralla Sede Aposto rore dell'intelletto, con la ostinazione maligna di pertinace volontà. Perlica, benche vi loche, con tutto che gli eccessi scandalosi di Sergio Terzo meritassero veste in essa un loche, con tutto che gli eccessi scandalosi di Sergio Terzo meritassero indegnissimo Pa- ogni più alta indignazione del Christianesimo, e la di lui pessima vita irritar potesse l'odio, e'l dispregio di tutti li Fedeli; nulladimeno ne sù così venerabile in quella età la dignità, che sosteneva nella prima Catedra della Chiefa, che offequiandosi in luinon tanto il Pontesice, quanto il Pone Crant. 1.2. Hist. tisicato Romano, ai due Arcivescovi Sergio di Colonia, e Rogero di Namburg concesse [e] l'honore del Fallio, di cui humilmente eglino lo pregarono, rese esente [f] la Chiesa di Brema dalla podestà, egiurisdig Leo O, lien, lib. 1. zione dell' Arcivescovo di Colonia, arricchi li [g] Monaci Cassinensi di riguardevolissimi privilegii, & alle lontane Provincie della Francia diftondendo lampi di Apostolica dottrina, ordinò [b] a' Padri del ConCapitolo Unico.

Capitolo Unico. 585 PONTIFI-eilio di Troslì presso Soissons, che riprovato Fozio, e i di lui errori, attestaffero co'detti, e confermatiero con le opere la Cattolica fentenza della X. SECOprocessione dello Spirito Santo dal Padre unitamente, e dal Figliuolo, come incontanente essi secero nel fine del decimoquarto articolo del loro Capitolatio in questo tenore, [a] Sanè quia innotuit nobis, Sancta Sedes Apo- 2 Apud sundem Rolica, adhuc errores, & blasphemias cujusdam vigere Photii in partibus nu. s. Orientis in Spiritum Sanctum, quod non à Filio, nisi tantum à Patre, procedat blasphemantis, hortamur vestram fraternitatem, & una mecum, secundum admonitionem Domini Romana Sedis Prasidis, singuli nostrum, perspe-Etis Patrum Catholicorum sententiis, de Divina Scriptura pharetris acutas proferemus sagittas, potentes ad conficiendam belluam monstri renascentis, & ad terebrandum caput nequissimi serpentis. Quindi li medesimi Padri soggiungono in laude, egloria della Romana Sede, [b] His ita pralibatis, b lbidem n.6. nos omnes generaliter alloquamur, qui juste, & piè volunt vivere in communione Sancta Ecclesia Catholica, qua est unum Corpus Christi, cujus unus est Dominus, una fides, unum baptisma; que cum generaliter ab uno Capite Chri-Ito super petram, idest super confessionem Petri sit adificata; manifestum tamen est, per omnem Italiam, Gallias, & Hispaniam, nullum instituiße Ecclesias, nisieos, quos venerabilis Petrus, aut ejus successores constituerint Sacerdotes. Et quoniam Ecclesia nostris quoque partibus ( ut dictum est) super hanc petræ soliditatem nontantum fundata, sed ab eo, ejusque Successoribus etiam est edocta; cum Dei gratia, ipsius B. Petri suffragantibus meritis, firmitatem fidei, quam primo percepit, hactenus inconcussam servare studuit, nullaque perfidorum consortia recepit. Così eglino. Hor tacciano qui muti, & infolentemente menzogneri gli Heretici presenti all'attestazione della Chiesa Gallicana, che con tanta venerazione parla della persona di un'immeritevole Pontefice, quando essi nella nostra età così scandalofamente sparlano della persona di Santissimi Papi, e la loro condotta riprendono, e la loro Maelta conculcano, come se le Chiese antiche sossero state travianti nell'esempio, manchevolinel giusto, e solamente le loro moderne, e Farisaiche degne di applanso, e diseguito, perche inclinate allanovità, & empiamente offinate nella mordacità contro il Pontificato Romano.

Mà tornisi alla successione de' Papi. La morte di Sergio Terzo sù come quella dell'Hidra, che sè ripullulare nuove teste à danno del Christianesimo: poiche doppo il laudevole Pontificato di Anastasio Terzo, surfero li due intrusi Lando, e Giovanni Decimo, ambedue d'infelice memoria [c] per dissolutezza di costumi, e Giovanni particolarmente, che [d] c Luipr. ibidem. promosse all'Arcivescovado di Rhems Hugone Figliuolo di Heriberto de Frodoardus in Hijl. Eccl. Rhemen. Conte di Aquitania in età puerile di cinque anni, della quale mostruosa ele-lib.4 cap.20. zione a lungo fi duole Frodoardo [e] Scrittor di que'tempi, figliuolo di e Idem in Chron. quella Chiesa, e pretendente ancora à quella dignità; e molto più di lui S.Bernardo, quando scrisse, [f] Scholares pueri, & impuberes adolescen- f s. Bernapist 42. tuli ob sanguinis dignitatem promoventur ad Ecclesiasticas dignitates, & de sub ferula transferuntur ad principandum Presbyteris: latiores interim, quòd virgas evaserint, quam quod meruerint principari : nec tam illis blanditur ademptum, quam adeptum imperium. Nel rileggere certamente [g] queste g Vide Luippr. lib. cose [b] scandalizabuntur multi, e parerà, che si avveri la Prosezia di ..... seq. Christo: [i] Omnes vos scandalum patiemini in me, come s'egli abandona-

PONTIFI-

Pontifi- 586 Secolo X.

CATI DEL X. SECO-LO.

a Ibidem. Affistenza di Dio alla sua Chiesa. b Idem 28. c Idem 8.

d Pfalm.132.

e Bar.an 922,n 8.

Venerazione del Christianesimo al Vicario di Chri sto, benche intru so, e colpevole. t sbidem.

g Anno 915.

h Luitpr. lib. 2.

i Adam Bremenfis lib.1.c 477 & Frodoardus loc.cit. k Apud Bar.anno 917.n.4.

talasua nave in preda alle onde, trascurato ne havesse il governo. Mà sal Si omnes scandalizati fuerint in Te, Noi, che questi fatti scriviamo, non giammai ci scandalizzaremo, anzi più che mai in alcun tempo costanti nell'avveramento della promessa, [b] Vobiscum sum usque ad consummationem saculi, ben confermatisempre nella verità dell'Evangelico [c] successo, vedremo bensì quafi naufraga in apparente procinto di perire la nave della Chiesa, mà in essa sempre vedremo Christo, che se ben pare, che dorma, [d] Ecce non dormitabit, neque dormiet, qui custodit I/rael; e la vedremo sempre reggere da lui con infallibile condotta di oracoli, benche talvolta ella veggasi periclitante per la mala condotta di operazioni ne'suoi Ministri. Fu indegno del gran nome di Pontefice Giovanni Decimo, e come dice il Baronio, [e] Quis enim à scortis hujusmodi intrusos sine lege legitimos dicere posset, Romanos suisse Pontifices? Nusquam Cleri eligentis, vel postea consentientis aliqua mentio. Canones omnes pressi silentio, decreta Pontificum suffocata, proscripta antiqua traditiones, veteresque in eligendo Summo Pontifice consuetudmes, sacrique ritus, & pristinus usus prorsus extincti. Sic pendicaperat omnia sibi libido, saculari potentia freta, insaniens, astro percita dominandi. E, [f] Qualisnam reris delectos ab hisce monstris presbyteros, & Diaconos Cardinales fuisse putandum ? Cum nihil tam naturæ insitum sit, quam unumquemque sibi similem generare? Quos in omnibus iis, à quibus delecti fuerint, consensisse dubitare quis poterit? Imitatosque ese ipsos, sectatosque eorum vestigia, quis non facile credat? Così egli; e con gran verità. Nulladimeno perche Giovanni Decimo sedeva in quell'augusto Trono, ne sù così venerata dal Christianesimo la dignità, che maggior maraviglia reca à Noi la incorrotta credenza de'popoli ad un Papa cotanto diffamato, che le infamità medesime di quel Papa. E ben li Santi Apostoli stessi Pietro, e Paolo accorsero pronti, non tanto al patrocinio di lui, quanto alla difesa del Pontificato, allor [g] quand'egli con Truppe armate si portò contro i Saracini, che presso Capoa infestavano le vicinanze dello Stato della Chiefa, e di essi riportonne gloriosissima vittoria: [b] Visi sunt à Religiosis fidelibus, dice Luitprando, in eodem bello Sanstissimi Apostoli Petrus, & Paulus, quorum precibus Christianos credimus meruise, quatenus Panos ( ita vocati Saraceni, qui ex Africa venerunt ) fugarent, & ipsi victoriam obtinerent. Ricorsero [i] à lui Hunno Arcivescovo di Hamburg, e Seulfo di Rhems per la honorevolezza del Pallio, ed egli ad essi lo concesse: Berengario lo richiese, ed egli l'unse Rè d'Italia: A luisk scrisse Niccolò Mystico Patriarca di Costantinopoli per concordare la unione trà la Greca Chiesa, ela Latina, molto tempo turbata dalla differenza delle quarte nozze dell'Imperador Leone Sesto, esecrate da'Greci come sornicazione, e sostenute da'Legati Apostolici come lecite: A lui medesimamente l'Imperador Costantino Ottavo richiese la spedizione à Costantinopoli de Legati Romani per mantenere riconciliate le parti; il che prontamente fece il Papa con quel decoro, che risulta alla Sede Apostolica nel vedere humiliati, e supplichevoli li primi Principi, e Patriarchi del Christianesimo: Da lui surono spediti Legati à S. Giacomo di Galizia alla venerazione di quel gran Santuario, ed a lui mandarono Ambasciadori di riverenza, e di offequio Sisenando Vescovo di Compostella, & Ordonio Rè di Castiglia: E finalmente egli compose come mediatore autorevole, e supremo Gierarca li gran litigii trà gli Abati Hilduino, e Richario sopra il VescovaCapitolo Unico.

CATIDEL

Capitolo Unico. 587 scovado di Tungres. Cose tutte così samose, e grandi, che meritavano un Pontefice di più degno nome, se l'oracolo dell'Evangelio non ci havesse X. SECOprima ammonito, [a] Super Cathedram Moysi sederunt Scriba, & Pharisai; omnia ergo quacumque dixerint pobis, servate, & facite: secundum opera pe- a Math. 21.

rò eorum nolite facere: dicunt enim, & non faciunt.

A Giovanni X. successero Leone Sesto dalla fazione degli emoli cac- Pessime qualità di ciato dal Trono al Carcere, e Stefano VIII. Religioso Pontefice, e non Giovanni XII. meritevole di havere per Successore Giovanni XI. Papa di odiosa ricordanza : e susseguentemente Leone VII. Stefano IX. Marino II. e Agapito II. Pontefici di lodevole Pontificato, mà che intermedii trà Giovanni XI.e Giovanni XII.innocentemente participarono della reità di quel secolo; poiche l'uno, el'altro Giovanni furono invasori del Pontificato, ch'eglino reffero in età da essere retti, e meglio atti ad essere governati, che à governare, il primo in età di ventiquattro anni, il secondo di diecisette: onde questi, anche doppo otto anni di Pontificato, ripigliato da'Romani presso l'Imperadore Ottone III. di horridi sacrilegii, rispose Ottone a'Romani, [ b ] Puer eft, facile bonorum immutabitur exemplo virorum: & spero, eum objur- Lnitgrandi lib 6. gatione honesta, suasione liberali, facile ex illis sese emersurum malis, dicere- an.963.n.3. que tunc cum Propheta, [ c ] Hac est mutatio dextera excelsi; e soggiun- c Psal. 76. se, Si non voluntate, verecundia saltem in virum perfectum sese mutet, sieque forsitan devictus, benè consuescere studebit, his desuescere. E le accuse de Romani surono molte, etutte enormi, espaventose, [d] Nonclam est d Idem Cominuapopulo, dissero eglino all'Imperadore, quod fatemur. Testis est Rainerii toribidem. sui ipsius militis vidua, quam caco captus igne ille, cioè Giovanni XII. multis prafectam urbibus, sacrosanctis B. Petri donavit aureis Crucibus, atque calicibus: testis est Stephana ejus amica, qua in essusione, quòd ex eo conceperat, recens hominem exuit. Quod si cuncta taceant, Lateranense Palatium Sanctorum quondam hospitium, nunc prostibulum meretricum, non silebit amicam conjugem Stephana Patris concubina fororem : testis omnium gentium, praterquam Romanorum, absentium mulierum, qua Sanctorum Apostolorum limina orandi gratia timent visere; cum nonnullas ante dies paucos hunc audierunt, conjugatas, viduas, virgines vi oppressise : testes sunt Saneta Apostolorum Ecclesia, que non stillatim pluviam, sed totum intrinsecus supra ipsa etiam Sacrosancta Altaria imbrem admittunt . Ma furono più esecrande le accuse, ch'esposero li Padri del Sinodo Romano convocato dall'Imperadore Ottone contro lui; se pure piena fede dar si voglia al continuatore di Luitprando, che le rapporta, Scrittore [e] Addictif. e Bar.an.963,n.3. simum Ottoni Imperatori, come lo censura il Baronio, & privato studio ea in fine. scripsisse in ipsius gratiam, odium verò Joannis; e altrove, [f] Adversa-f Idem anno 964. rium illum fuisse liquet, Schismaticorum complicem; ed elleno surono le seguenti con il preambulo di questo esordio, [g] Tunc Romani Pontifices, B. Contin. Luitpr. Episcopi scilicet suffraganei, & Cardinales presbyteri, ac Diaconi cum universa plebe dixerunt, Miramur, sanctissimam prudentiam vestram nos boc velle percontari, quod nec Babylonicos, nec Ibericos, nec Indicos incolas latet: ita apertè ille, cioè Giovanni XII. diabolica pertractat negotia, ut nibil circuitionis utatur. Tunc consurgens Petrus Cardinalis Presbyter, se vidisse illum Missam celebrasse, & non communicasse, testatus est. Joannes Episcopus Narniensis, & Joannes Cardinalis Diaconus, se vidise illum Diaconum ordinaße in equorum stabulo non certis temporibus, sunt profess. Be-

X. SECO-

LO.

a Idem 1.6.6.c.8.

c Matth.16. Venerazione al Poncificat , Torte un'Pontefice em-

d VVillel. Malmerburg. de gefis Port Anglorum in Dultano . e Apud Bar. a. 260 11 37. 1 Contin. Luiter. 116.6.c.S.

g lus. m.

33.T. Li Dimino

nedictus cum ceteris Condiaconis, & Presbyteris dixit, se scire, quod ordinationes Episcoporum facerat pretio, & quod annorum decem Episcopum in Tudertina Civitate ordinavit. De sacrilegio non est necesse percontari, quia plus videndo, quam audiendo scire potuisemus. De adulterio dixerunt, quod oculis non viderant, sed pro certo scirent, viduam Rainerii, & Stephanam Patris concubinam, & Annam viduam cum nepte sua abusum ese, & Sanctum Palatium lupanar, & prostibulum fecise: venerationem, dixerunt, publice exercuise: Benedictum spiritualem Patrem suum lumine privasse, & mox mortuum ese: Joannem Cardinalem Subdiaconum virilibus amputatis occidiffe: incendia fecise, ense accinetum, galea, & lorica indutum fuise, testati Sunt: Diaboli in amorem vinum bibise, omnes tam Clerici, quam Laici acclamarunt: in ludo alea, Jovis, Veneris, caterorumque Damonum auxilium poposcisse dixerunt: Matutinas, & Canonicas horas eum non celebrase. nec signo Crucis se munisse, professi sunt. E dubitando Ottone della verità diqueste querele, [a] Tunc Episcopi, Diaconi, Clerus, & cunctus Romanorum Populus, quasi vir unus, dixerunt: Si non & qua per Benedictum Diaconum lecta sunt, hisque turpiora, & ampliora Joannes Papa indigna commisit facinora, nonnos à peccatorum vinculis absolvat Apostolorum Princeps Beatus Petrus, qui perbo Calum indignis claudit, justis aperit: simus anathematis vinculo innodati, atque in die novissima in sinistra parte positi. Quòd si Fidem nobis non adhibetis, exercitui Domini Imperatoris saltem debetis credere, cui, ante quinque dies, ense accinctus, clypeo, galea, lorica indutus occurrit. Solus Tyberis, qui interfluxit, ne sic ornatus ab exercitu caperetur, impedivit. Così li Romani di Giovanni XII. che finalmente b Idam lib. 6.c. 11. mori, qual visse, e [b] quadam notte extra Romam, dum se cum cujusdam viri uxore oblectaret, in temporibus adeo à Diabolo ( forse meglio à Marito ) est percussus, ut intra dierum octo spatium eodem sit vulnere mortuus. Puoffirappresentare imagine più horrida, non di un Pontefice, mà di an' Antichristo? E pure, oh forza maravigliosa di quelle grandi parole, [c] Ego dico tibi, quia tu es Petrus, & super hanc Petram adificabo Ecclefiam meam, & Porta Inferi non pravalebunt adversus eam: & tibi dabo claves kegni Calorum: & quodcumque ligaveris super terram, erit liga. tum & in Calis: & quodcumque solveris super terram, erit solutum & in Calis! un mostro così laido, così esecrato dal suo medesimo Clero, ricevè [d] offequiosissime suppliche da Dunstano Arcivescovo di Conturberi, che gli domando, & ottenne il Pallio; da i Vescovi [e] della Francia, che divisi in fazione per la nuova intronizzazione di Hugone all'Arcivescovado di Rhems, sospesero ognirisoluzione usque ad interrogationem Papa Romani; dal medefinio [f] Imperadore Ottone, che scriffegli in termini honorevolissimi, Summo Pontifici, & universali Papa Domino Joanni, ed invitandolo al Sinodo accennato, contro di lui convocato in Roma, [g] Oramus, fogginge, Paternitatem vestram obnixè, venire; e allor ch'egli ricevè da lui la Corona Imperiale, humiliato, prostrato, e divoto à suoi piedigiurò, h Grat. dift. 63. c. [h] The Domino Joanni Papa ego Rex ( tho promittere, & jurare facio per Patrem, & Filium, & Spiritum Sanctum, & per lignum hoc vivifica Crucis, & perhas reliquias Sanctorum, quod fi, permittente Domino, Romam venera, Sanctam Romanam Ecclesiam, & te Rectorem ipsius exaltabo secundum meum posse, & nunquam vitam, aut membra, & ipsum bonorem, quera haves, mea voluntate, aut meo consilio, aut meo consensu, aut mea exhorCapitolo Unico.

589

exhortatione perdes: & in Romana Urbe nullum placitum, aut ordinationem faciam de omnibus, que ad te, aux ad Romanos pertinent, sine tuo consilio : X. SECOor quidquid in nostram potestatem de terra S.Petri pervenerit, tibi reddam: O cuicumque Regnum Italicum commissero, jurare faciam illum, ut adjutor tui sit ad defendendam terram S.Petri secundum suum posse. Sic me Deus adjuvet, & hac Santta Dei Evangelia. Quindi aggiungendo prontifatti, che foli danno il peso alle parole, emanò il diploma, che dicesi Aureo [ a ] dal Sigillo d'oro, con cui egli era mercato; il cui originale conservasi pre- S.1. Proamial. sentemente nell'Archivio del Cattel S. Angelo di Roma, in tenore tale, come se un vecchio, & accreditato Papa tali, e tante humiliazioni, e offerte esiggesse da un giovane Principe, e non da un vecchio, e poderoso Mo- b Hoc diploma renarcha un Papa giovane, e diffamato: [b]

PONTIFI-CATI DEL LO.

fertur a Bar, gun. 262. 11.3.

### In Nomine Domini Dei Omnipotentis Patris, & Filii, & Spiritus Sancti.

E Go Otho Dei gratia Imperator Augustus und cum Othone glorioso Rege filio nostro, divina ordinante providentia spondemus atque promittimus per hoc pactum confirmationis nostra tibi Beato Petro Principi Apostolorum, & clavigero Regni Calorum, & per te Vicario tuo Domno Joanni Summo Pontifici & universali XII. Papa, sicut à pradecessoribus vestris usque nunc in vestra potestate, atque ditione tenuistis & disposuistis Civitatem Romanam cum Ducatu suo, & suburbanis suis, atque viculis omnibus, & ter-ritoriis ejus, montanis & maritimis, littoribus, atque portubus, seu cunstis Civitatibus, Castellis, oppidis, ac viculis Tuscia partibus, idest Portum, Centumcellas, Serem, Bledam, Marturianum, Sutrium, Nepem, Castellum Gallisem, Ortem, Polimartium, Ameriam, Tudam, Perusiam cum tribus insulis suis, idest, majore, minore, Puluensim, Narniam, & Utriculum cum omnibus finibus, ac territoriis ad suprascriptas Civitates pertinentibus: necnon Exarchatum Ravennatem sub integritate cum urbibus, Civitatibus, Oppidis & Castellis, qua pia recordationis Domnus Pipinus & Domnus Karolus excellentissimus Imperator pradecessores videlicet nostri B. Petro Apostolo, & prædecessoribus vestris jamdudum per donationis paginam contulerunt, hoc eft, Civitatem Ravennam, & Ameliam, Bobium, Cesenam, Forum Pompilii, Forum Livii, Faventiam, Imolam, Bononiam, Ferrariam, Comiaclum, & Hadrianis atque Gabellum, cum omnibus finibus, territoriis atque insulis, terra marique ad suprascriptas Civitates pertinentibus, simul & Pentapolim, videlicet Ariminum, Pisaurum, Fanum, Senogalliam, Anconam, Ausimum, Humanam, Hesim, Forum Sempronii, Montem Feltri, Urbinum, & Territorium Balnense, Calles, Luciolis, & Eugubium cum omnibus finibus, & territoriis ad easdem Civitates pertinentibus.

Eodem modo Territorium Sabinense, sicut à Domno Karolo Imperatore antecessore nostro Beato Petro Apostolo per donationis scriptum concessum est sub integritate. Item in partibus Tuscia Longobardorum Castellum Felicitatis, Urbem veterem, Balneum Regis, Ferentum, Viterbium, Ortem, MarPONTIFI-CATI DEL X. SECO-LO. Secolo X.

tam, Tuscanam, Suanam, Populonium, Rosellas cum suburbanis, at que viculis omnibus, & territoriis, ac maritimis, oppidis, ac viculis, seu finibus omnibus. Itemque Almus cum insula Corsica, deinde in Suriano, deinde in monte Bardonis, deinde in Berceto, exinde Parma, deinde in Regio, exinde in Mantua, atque in monte Silicis, at que provincia Venetiarum, & Istria, necnon & cunctum Ducatum Spoletanum, seu Beneventanum unà cum Ecclesia sancta Christina posta prope Paduam juxta Padum, quarto milliario.

Item in partibus Campania Soram, Arces, Aquinum, Arpinum, Theanum, & Capuam, necnon Patrimonia ad potestatem & ditionem vestram pertinentia, sicuti est patrimonium Beneventanum, & patrimonium Neapolitanum, & patrimonium Calabria superioris, & inferioris. De Civitate autum Neapolitana, Castellis, & Territoriis, & sinibus, & insulis suis sibi pertinentibus, sicut ad essacra respicere videntur, necnon patrimonium Sicilia, si Deus nossiris illud tradiderit manibus. Simili modo Civitatem Cajetam, & fundum cum omnibus earum pertinentiis.

Insuper offerimus tibi, B.Petre Apostole, Vicarioque tuo Domno Joanni Papa, & successivibus ejus, pro nostra anima remedio, nostrique filii, & nostrorum parentum de proprio nostro Regno Civitates, & oppida cum piscariis suis, id est Reatem, Amiternum, Furconem, Nursiam, Baluam, & Marsim, & alibi Civitatem

Interamnen, cum pertmentiis suis,

Has omnes supradictas provincias, urbes, Civitates, oppida, Castella, Viculos & Territoria, simulque & patrimonia pro remedio anima
nostra, & filii nostri, si pe parentum nostrorum, ac successorum nostrorum,
of pro cuncto à Deo conservato, atque conservando Francorum populo, jam
dicta Ecclesia tua, Beate Petre Apostole, & per te Vicario tuo spiritali Patri
nostro Domno Joanni Summo Pontifici & universali Papa, ejusque successoribus u, que ad finem saculi, eo modo consirmamus, ut in suo detineat jure, Prin-

cipatu, atque ditione.

Simili modo per hoc nostræ delegationis pactum confirmamus donationes, quas pia recordationis Domnus Pipinus Rex, & postea Domnus Carolus excellentissimus Imperator B. Petro Apostolo spontanea voluntate contulerunt: necnon & censum, vel pensionem, seu cateras dationes, qua annuatim in Palatium Regis Longobardorum inferri solebant sive de Tuscia, sive de Ducatu Spoletano, ficut & in suprascriptis donationibus continetur, & inter sancta memoria Hadrianum Papam, & Domnum Carolum Imperatorem convenit, quando idem Pontifex eidem de suprascriptis Ducatibus, id est, Tuscano, & Spoletano, sua auctoritatis praceptum confirmavit, eo scilicet modo, ut annis singulis prædictus census ad partem Ecclesiæ Beati Petri Apostoli persolvatur, salva super eosdem Ducatus nostra in omnibus dominatione, & illorum ad nostram partem, & filir nostri subjectione. Caterum, sicut diximus, omnia superius nominata ita ad vestram partem hoc nostra confirmationis pacto roboramus, ut in vestro permaneant jure, principatu, atque ditione, & neque à nobis, neque à successoribus nostris per quodlibet argumentum, sive machinationem in quacumque parte vestra potestas imminuatur, aut à vobis inde aliquid subtrahatur de suprascriptis videlicet Provincies, Urbibus, Civitatibus, oppidis, Castris, viculis, Insulis, Territoriis, atque patrimoniis, necnon & pensionibus, atque censibus, ita ut neque nos ea facturi simus, neque quibuslibet ea facere volentibus consentiamus. Sed potius omnium, qua superius leguntur, id est, Provincia, Civitates, Urbes, oppiCapitolo Unico.

LO.

oppida, Castella, Territoria, & patrimonia, atque insula, censusque, & CATI DEL pensiones ad partem Ecclesia Beati Petri Apostoli, atque Pontificum in sacra- X. SECOtissimaillius Sede residentium, nos in quantum possumus defensores esse testamur ad boc, ut ea in illius ditione, ad utendum & fruendum, atque disponendum, firmiter valeant obtineri, salva in omnibus potestate nostra, & filii nostri, posterorumque nostrorum, secundum quod in pacto, & constitutione, ac promissionis firmitate Eugenii Pontificiis, successorumque illius continetur: id est

Ut omnis Clerus, & universa populi Romani nobilitas propter diversas necessitates Pontificum, irrationabiles erga populum sibi subjectum asperitates retundendas, Sacramento se obligent, quatenus futura Pontificum electio (quantum uniuscujusque intellectus fuerit ) canonice, & juste fiat : & ut ille qui ad hoc sanctum, atque Apostolicum regimen eligitur, nemine consentiente, consecratus fiat Pontifex, prinsquam talem in prasentia Misorum nostrorum, vel filii nostri, seu universa generalitatis faciar promissionem pro omnium satisfactione, atque futura conservatione, qualem Domnus, & venerandus spiritalis Pater noster Leo sponte fecisse dignoscitur.

Praterea alia minora huic operi inserenda pravidimus, videlicet, ut in ele-Etione Pontificum, neque liber, neque servus ad hoc venire prasumat, ut illis Romanis, quos ad hanc electionem per constitutionem Sanctorum Patrum antiqua admisit consuetudo, aliquod faciat impedimentum. Quòd si quis contra

hanc nostram institutionem ire prasumpserit, exilio tradatur.

Insuper ut nullus Missorum nostrorum cujuscumque impeditionis argumentum componere in prafatam electionem audeat, prohibemus: nam & hoc omnimodis instituere placuit, ut qui semel sub speciali defensione Domni Apostolici, sive nostra fuerint suscepti, impetrata justè utantur desensione. Quòd si quis quemquam illorum, qui hoc promeruerunt, violare prasumpserit, sciat se pericu-

lum vitæ suæeße incursurum.

Illud etiam confirmamus, ut Domno Apostolico justam momnibus servent obedientiam, sive ducibus, ac judicibus suis adjustitiam faciendam. Huic enim institutioni hoc necessariò anne tendum ese perspeximus, ut Missi Domni Apostolici seu nostri semper sint constituti, qui annuatim nobis, vel filio nostro renuntiare valeant, qualiter singuli Duces, ac Judices populo justitiam saciant. Hanc Imperialem constitutionem quomodo observent qui Missi, decernimus, ut primum cunttos clamores, qui per negligentiam Ducum, seu Judicum fuerint inventi, ad notitiam Domni Apostolici deferant. Et ipse unum è duobus eligat, aut statim per eosdem Missos fiant ipsa necessitates emendata, aut Mißo nostro nobis renuntiante per nostros Missos à nobis directos emendentur. Hoc ut ab omnibus fidelibus Sancta Dei Ecclesia, & nostris sirmum esse credatur, proprie manus signaculo, & Nobilium optimatum nostrorum subscriptionibus hoc pattum confirmationis nostra roboranimus, & Bulla nostra impressione obsignari jussimus.

+ Signum Domni Othonis Serenissimi Imperatoris, ac suorum Episcopo-

rum, Abbatum, & Comitum.

+ Signum Adaldagi Hamaburgensis Ecclesia Archiepiscopi.

+ Signum Hartberti Curiensis Ecclesia Episcopi.

† Signum Druogonis Ofmabrugensis Ecclesia Episcopi. † Signum Votonis Argentinensis Ecclesia Episcopi. 7 Signum Otuvini Hilsensheimensis Ecclesia Episcopi.

PONTIFI-CATI DEL X. SECO-LO.

Secolo X.

Signum Landuvarti Mindonensis Ecclesia Episcopi. Signum Otgeri Nemetinensis Ecclesia Episcopi. † Signum Gezonis Tortonensis Ecclesia Episcopi. Signum Hucberti Parmanensis Ecclesia Episcopi. Signum Uvidonis Mutinensis Ecclesia Episcopi. † Signum Attonis Fuldensis Monasterii Abbatis. Signum Guntharii Herolfesfeldensis Monasterii Abbatis. Signum Eberarti Comitis. † Signum Guntharii Comitis. + Signum Burgharti Comitis. † Signum Utonis Comitis.

† Signum Cronratis Comitis. † Signum Ernustes.

+ Signum Thietheris, Ricdages, Liupen, Hartuviges, Arnolucs, Ingilthies, Burchartes, Retinges.

Anno Dominica Incarnationis nongentesimo sexagesimosecundo, Indictione quinta, mense Februarii, decimotertio die ejusdem mensis, anno verd Domni Othonis Imperii invictissimi Imp.vigesimoprimo, factaest hac pactio feliciter.

Così la Bolla di Ottone.

Ammirino gli Heretici moderni nella verità di questi racconti, come bene l'antichità habbia distinta l'autorità, e Maestà del Pontificato Romano da ogni mancamento de'Pontefici; e cessino presentemente di latrare contro loro, con pretendere di offuscarne lo splendore al confronto dipicciolissiminei, che, come macchie nel Sole, sono più tosto esfetti della vista manchevole, che difetti dell'oggetto; e il folo esempio di Giovanni Duodecimo li faccia smentire, ogni qualunque volta eglino attribuiscoa Tereni. de pra- no à colpa di podestà la colpa de costumi: [a] Soli Dei Filio servabatur, fine delicto permanere. Quid enim si Episcopus, si Diaconus lapsus à regula fuerit? Ideò Hareses veritatem videbuntur obtinere? Ex personis probamus fi-

dem, an ex fide personas?

Hor dunque morto Giovanni Duodecimo con l'accennata sorte di morte, legitimamente successero nel Pontificato Romano Benedetto Quinto, Giovanni Decimoterzo, Dono Secondo, Benedetto Sesto, e Settimo, Giovanni Decimoquarto, e Decimoquinto, e finalmente Gregorio Quinto, che chiuse il Secolo decimo, e darà il termine ancora al nostro tomo. b Magd. Cent. 10. Li [b] Magdeburgensi accusano Giovanni Decimoterzo di horrendo errore, perch'egli contro la instituzione di Christo habbia introdotto l'uso di battezzare le campane: [c] Mirum est, soggiunge graziosamente il Bellarmino, cur non etiam dicant, campanas à nobis antea catechizari, & instrui, ut possint sidei symbolum resonare! e respondendo egli poi adequatamente alla objezione, Vel igitur, dice, rem ipsam, vel nomen baptismi campanarum reprehendunt : si rem; aperte decipiuntur, vel mentiuntur. Non enim campana revera baptizantur, sed solum benedicuntur, & dedicantur divino cultui eo modo, quo templa, Altaria, Calices, & alia sacra vasa, ut patet ex Pontificali, ubi habetur benedictio campana, & nulla fit mentiousquam Baptismi, neque dicitur, ego te baptizo in nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti, sed solum funduntur preces ad Deum, ut in aliis ben dictionibus. Si nomen reprehendunt, sciant nomen baptismi non à Pontificibus, sed à vulgo, & quidem metaphorice accommodatum campanarum

feript. c.2.

C Hellarm.lib.4.de Rom. Pont.c.12.

Calunnia degli Hereuci modern contro Gio, XIII. Capitolo Unico.

PONTIFIrum benedictioni, quia nimirum vident, Campanas aqua benedicta aspergi, CATIDEL & eis nomina interdum imponi, ut distinguantur alia ab aliis. Così il Bel- X. SECOlarmino in confutazione di quelle calunnie, che maggiormente discre-LO. ditano il Calunniatore, che il Calunniato.

Fine del Decimo Secolo:



D in questo racconto del primo millesimo della Chiesa di Giesu Christo, ecco à vista di tutti, come rappresentata una fortissima Rocca, nella quale tanti propugnacoli s' inalzano, quanti Secoli si descrivono, e da cui tanti Scudi pendono, quanti anni si enumerano; ond'ella giustamente rassembri l'alta Torre di David, (a) Quæ ædificata est cum propu- a Cant. 4. gnaculis: mille clypei pendent ex ea, omnis armatura fortium. O' Cattolico, o Heretico egli sia, haverà ben ravvisato chi questi fogli hà letto, come all'assalto di lei si siano ferocemente spinti nel sesto Secolo con ul-Tomo II.

timo, e disperato attacco gli Eutychiani, nel Settimo con subitanea mossa i Monotheliti, nell' Ottavo con formidabili batterie gl' Iconoclasti, nel Nono con aperta ribellione li Foziani, li Greci, e gli Scismatici, che, snervato nel Decimo l'antico vigore degli Ecclesiastici, giunsero quasi à sperarne ò la resa, ò la presa, se quel Dio, che di lassu la diffende, non havesse inaspettatamente confuse le lingue degli Aggressori, con una si grande, e mostruosa dispersione, che que' nomi cotanto una volta spaventosi al Chri-stianesimo, sono al presente appena vivi nelle morte Carte de' Scrittori, soggetti odiosi di avvenimenti passati, e documento eterno a' Posteri, che invano si batte quel Forte, che per privilegio del Cielo giammai non può essere abbattuto. Hor dicasi, se la Fede Romana fosse infingimento de' Papi, e non Religione di Christo, com' Ella mai imbelle d'armi, nuda d'haveri, e sfornita di humane difese, fu combattuta mille anni, e non dispersa? investita da potentissimi Imperadori, da numerosissimi Heresiarchi, da Popolazioni intiere dell' Oriente insieme e dell' Occiden-te, e non offesa? saccheggiata nelle Chiese, incendiata nelle Librarie, contradetta nelle Dottrine, denadata di Supellettili, e sin'insanguinata nelle Persone di tanti Pontefici uccisi, di tanti Ecclesiastici perseguitati, di tanti Fedeli martirizzati, e non avvilita, e non convinta? E' egli questo effetto di forza humana, ò protezione onnipotente di quello, che già disse della Chiesa Romana, (a) Portæ Inferi non prævalebunt adversus eam? ond' hebbe à soggiungere quel Magno Pontefice, (b) Privilegia istius Sedis perpetua sunt, divinitus radicata, at-que plantata: impingi possunt, transferri non possunt: trahi possunt, evelli non possunt: & quousque Christianum nomen prædicatum suerit, illa subsistere non cessabunt: (c) Cui enim alteri 190. ad Innoc. Sedi, replica S. Bernardo, dictum est aliquando, (d) Ego pro te rogavi, ut non deficiat fides tua?

\* Matt. 16.

b Nicol. Ma-gnus in epitt.ad Mich. Imper-

d Luc. 22.

595

Per lo che il medesimo Santo Abbate sorpreso dalla grandez-za di un sì famoso privilegio, (a) Sedes Petri, escla-a S.Bern.lib.6. mò, idest Petra, in qua Moyses residet, fragrosa epist. 23. quæque Hæreticorum conciliabula elidit, & allidit, profanas vocum novitates refecat, & rescindit, superflua confodit, & jugulat, hiantia, & ecliptica complet, & illustrat; e con avverato Epi-fonema egli meritevolmente concluse; Hæc domina, & moderatrix totius Christianitatis est. Se così è, com' egli è verissimo, odasi S. Girolamo, Dottore acclamato dagl'istessi Heretici per Grande, allor quand'egli con Christiana schiettezza, disvelato il fondo del suo cuore, così parlo in questo sano, & aureo sentimento, (b) Brevem b S. Hier. adtibi, apertamque animi mei sententiam proferam: versi Lucifer. In illa esse permanendum Ecclesia, quæ ab Apostolis fundata usque ad diem hanc durat. Sicubi ergo audieris, eos, qui dicuntur Christiani, non à Domino Jesu Christo, sed à quopiam alio nuncupari, ut puta, Marcionitas, Valentinianos, Montenses, seu Campitas, (puossi aggiungere Lutheranos, Calvinistas) scito, non Ecclesiam Christi, sed Anti-Christi esse Synagogam. Così egli. Chi ciò crede, crederà à ciò, che per tanti Secoli hà creduto la maggiore, e miglior parte del Christianesimo: chì ciò discrede, sarà ripigliato per un mostro di ostinata incredulità, onde di lui ben dir si possa, (c) Ipsum esse pro- sustas Lypsus in Hist. B. M. digium, qui, Mundo credente, non credit: Pa- via Hallensis role, che uscirono prima dalla bocca di S. Agostino, che cap. 6. con forza d'invincibile proposizione così argomento, contro chi temerariamente negava li patenti, or infiniti miracoli succeduti nella Chiesa di Dio in comprovazione della Fede Romana: (d) Si ista miracula facta esse non cre- d S. Aug. lib. dunt, hoc nobis unum grande miraculum sufficit, cap. 5. quòd jam Terrarum Orbis fine ullis miraculis credidit. Onde replicar si debba con l'aurea penna di Ric596

Richard. à S. cardo di S. Vittore, (a) Domine, si est error, à te decepti sumus: nam tantis signis confirmata sunt, que non nisi per te sieri possent. E questi segni, ò note della vera Chiesa di Dio, sono quelle medesime, di cui giustamente se cotanta pompa S. Agostino, quando scrisde Trin.c.2.

b S. Aug. con-. RD. 4.

ra epi-fundam. se, (b) Multa sunt, quæ me justissime tenent in Ecclesiæ Catholicæ gremio: Tenet consensio Populorum, & Gentium: Tenet auctoritas miraculis inchoata, spe nutrita, charitate aucta, venustate firmata: Tenet ab ipsa Sede Petri Apostoli usque ad præsentem Episcopatum successio Sacerdotum; dalla qual successione ne ricava S. Ireneo un potentissimo S Irenzus lib. argomento contro gli Heretici, dicendo, (c) Per hanc

5.cap.3.

libro contraFecanum.

successionem omnes confundi Hæreticos. Noi invero, che queste cose habbiamo scritte, viver vogliamo nella fede de' Santi, perche morire speriamo colla morte de'Giusti, certamente persuasi, che non può giammai ben morire, chì mal crede, essendo che (d) Quamquam d Agobaldus morire, chi mai creat, effente che la finale vivendo, pereant: licem Urgeli- nullus tamen malè credens, benè vivendo, salvatur. Quindi e, che Noi eccitati da un'interno spirito di dilezione, di compassione, e di zelo, non possiamo far di meno, à tanto che habbiamo detto, e scritto in questa lunga Historia, aggiungere ancora queste poche, mà dissinteressate parole, e dire à Voi, che traviati dal sentiere dell'antica credenza, ciecamente al precipizio correte, seguaci di un'Heretico, e di un'altro, e non di Christo: Fermate il corso, ò ingannati Settarii, per vostro bene si parla, per vostro vantaggio si scrive, la vostra Salvazione si ambie S. Aug. epist. sce, e la Chiesa da Voi altro non richiede, che Voi; (e) Utinam Catholici sitis, replicherovvi con S. Agostino, & non solum, quæ dicitis vestra, sed etiam no-

stra, in pace nobiscum, & charitate possidete. Qual cecità sièquesta? Chiudere gli occhi per non vedere il Sole, Rompersi allo scoglio per non saggiamente scansarlo, e (a) Malle clausis oculis offendere in mon-aldem de unit. tem, quam in eum ascendere. Dite, se pur risposta havete adequata, e pronta al nostro dire, Quid prodest (b) Deo, si justus suerit ? aut quid ei confers, si b Job. 22. immaculata fuerit vita tua? Dalla vostra conversione altro non se ne spera, che la vostra salvezza; e della vostra salvezza nessuno meglio può goderne, che Voi; onde maggiormente Voi bisognosi siete della vera Fede di Christo, che la di lui Fede di Voi. (c) Regnum vestrum, capud Eneam siami qui lecito replicarvi, come già ad altri Popoli Oltra-Sylvium in Himontani infetti di Heresia parlò ne' Secoli trascorsi un' Ec-cap. 58. clesiastico Oratore, Regnum vestrum olim florentissimum fuit, & inter Occidentalia Regna ditissimum: Viguerunt hic Religiones, & omnium bonorum artium studia claruerunt: Nunc inops Regio est, concussa, lacera. Cur hoc sanè? Quia non potest Veritas nostra mentiri, dum apud Euangelistam dicit, Omne Regnum in se divisum, desolabitur, & Domus super Domum cadet. Vos..... non solum invicem divisi estis, verum etiam ab ipsa Christianitatis majori parte secreti, nec Romanam auditis Ecclesiam, quæ Mater est, & Magistra Fidelium, neque mandata Conciliorum recipitis. Quòd si unitatem Ecclesiæ amplecteremini, & in Domo Domini ambularetis cum consensu, facile Regnum vestrum pristinam dignitatem, splendoremque suum resumeret. Quindi l'Oratore rivolto al loro Principe, ò Ré: Tuergo, qui Regni po-pulos, quò vis, trahis, fac tibi nomen grande, fac, ut te Sedes Apostolica diligat, redde sibi silios, quos Sathan abduxit. Hauriat ex fonte rivus aquas fuas, nec præcifus arefcat. Redibunt omnes, & Romanam Ecclesiam venerabuntur, si volueris: Te Romanus Pontisex, Te Cæsar in primis charum habebunt, Te Tutorem, Te Patrem Tom. II.

appellabit, Tibi maximas gratias aget, qui pacatam Provinciam restitueris, erroribus expurgatam, pace quietam, ornatam moribus, fide ferventem; consequerisque Tu non solum gloriam, sed & Posteri tui, & nati natorum, & qui nascentur ab illis, ob eam rem semper habebuntur honori, eritque memoria tui nominis sempiterna, & fixus tuæ familiæstatus, qui vera creverit virtute. Transiturus ex hac vita, ad meliorem migrabis, lucidas sedes accipies, Beatitudinemque perennem immortalitate vestitus. Omnibus enim, qui Patriam ornaverint, auxerint, juverint, defenderint, certum est esse in Cœlo diffinitum locum, quò Beati avo fruantur sempiterno. Così egli ad essi: E Noi à Voi, che con l' Apostolo conchiudiamo, Ad Hebr. 12. (a) Videte, ne recusetis loquentem: (b) Videte, ne quis vos decipiat; essendo cosa che egli sia quec Joan.epist.2. sto un'articolo di Fede, (c) Omnis, qui recedit, & non permanet in Doctrina Christi, Deum non

598

haber.

### MATERIE PRINCIPALI,

Che si contengono nel Secondo Tomo.

Il Numero significa le pagine del Libro.

Bluzione degli Altari, e suo antichissi-A mo Rito, pag.85.
Abolizione del Tributo à Cesare per la con-

fermazione de' Pontefici, p.290.

Acaciani Scismatici uccisi dagli Heretici,

Acefali, e loro nuova condanna, p.113. Acemeti Monaci, loro qualità, e professio-

ne, p.65. Contradittori de'Monaci Scythi, pag.65.

Adozzione di Giesù Christo in Figliuolo di Dio, se possa asserirsi Cattolicamente, p. 440.

Afrardociti, e loro herefia, p.76.

Agapito Pontefice riceve, & approva le determinazioni della Chiefa Africana, p. 73. e seg. rigetta dalle dignità Ecclesiastiche i Vescovi Heretici anco pentiti, p.74. riceve la Confessione di Fede dell'Imperadore Giustiniano con determinate condizioni , p. 75. sua partenza verso Costantinopoli per ordine del Rè Theodato Arriano, p.81. suo viaggio, e famosi miracoli, p.82. suo ricevimento in Cost antinopoli, ivi: sue magnanime risposte all'Imperadore Giustinia no, & ad Anthimo, ivi, eseg. confacra Vescovo di Costantinopoli Menna, p. 83. depone dal Patriarcato l'Heretico Anthimo, ivi: riceve suppliche da tutti gli Orientali, p.64. purga gli Altari mfetti dagli Heretici, p.85. sua morte, & elogio, ivi.

Agapito Secondo, e sua elezione al Pontifi-

cato, p.585.

Agatha, cioè Chiefa di Santa Agatha ritolta da San Gregorio agli Arriani, e da lui riconfecrata, pag. 159. Miracoli avvenu-

ti in tal funzione, ivi, e 160. Agathone Pontefice, e sue provisioni, ezelo per un Concilio Generale contro i Monotheliti, p.274. intimazione di esso, e suo corlo, p. 275. e seg. come, & in qual senso approvasse, e confermasse il Concilio III. Costantinopolitano in sentenza dell' Autore, p.295. ecome ciò seguisse in sentenza d'altri, p.312.

Agnus Dei, overo Cere benedette, chiamate dal Morneo, Anti-Christi Sacramenta, p.

S. Agostino, e sue Reliquie trasportate dall' Africa in Sardegna, p.6.

Alboino Rè de Longobardi, sua calata in Italia, & incurfioni, p.130. e feg.

Aldeberto, e Clemente, e loro heresse, p. 383. e feg. loro condanna nel Sinodo di Soisson, ivi: nuova loro condanna nel Concilio Romano, p.384.

Alessandro Plouvierio, e suo Libro in difesa

de'Cimiterii Romani, p. 133.

Amalario, sue qualità, scritti, e censura, p. 514. e leg.

Ampliato Cardinale Vice-Signor di Roma in affenza di Papa Vigilio, p.106.

Anastasio Imperadore, e sua spietata persecuzione contro li Cattolici di Oriente, p.7. fua scommunica, ivi: suoi ditterii contro il Pontefice Simmaco, p. 8. calunnie da lui opposte al Vescovo Macedonio, p. 9. sua nuova persecnzione contro li Cattolici, ivi: fa abbrucciare gli Atti del Concilio Chalcedonense per mano di Boja, ivi: promove al Patriarcato di Costantipopoli l' infame Thimoteo, ivi: e à quello di Antiochia l'empio Severo, p. 10. suo tentativo per subornare il Cenobiarca Theodosio, p.11. che finalmente lo manda in efilio, p.13. Pp 4

fue maligne procedure contro de' Legati di Barda Zio di Michele III. Imperadore, e fuoi Papa Hormisda, e contro il Papa, p. 22. e seg.e sua nuova persecuzione contro li Cattolici, p. 24. e feg. fua horribile morte, p. 26. Anastasio II Imperadore, sua confessione di Fede Cattolica, p. 328.

Anastasio Patriarca Antiocheno, e sua costanza contro Giustiniano, p. 127.

Anastasio III. Pontefice, e sua elezzione al

Pontificato, p. 583.

Anastasio Prete, traditore di S. Germano, p. 367. profezia del Santo contro di lui, ivi: avverata con pronto successo, p. 381. sua morte, p. 392.

S. Andrea Calybita, e suo samoso martirio in

difesa della Fede, p.399. e seg.

Angeli, se habbiano alcun corpo, p. 434.

Angeliti, e loro heresie, p. 80.

Anthimo promosso dalla Imperadrice Theodora al Patriarcato di Costantinopoli, p.76. degradato da quella Sede dal Pontefice S. Agapito, p. 83.

Anthusa, sua vita, e costumi, p. 415. e seg. Antipodi, & asserzione di essi, quando, e

come possa dirsi heresia, p 389. Antropomorfiti in Italia, p. 581.

Armeni, eloro heresie, p.78. eseg. ep. 316.

Arrianesimo, esua divulgazione per l'Africa, e per l'Italia, p. 67.

Arriani in Spagna, e loro progressi, p. 94. improvilo accecamento di un temerario Vescovo Arriano, p. 134. nuova loro persecuzione per la Spagna, p. 144. un Velcovo Arriano dà di capo al muro per rabbia contro li Cattolici, p. 150.

Astuzia lodevole di Giovanni Vescovo di Gierusalemme contro gli Heretici , p. 14.

Athalarico Rè de' Gothi, e sua costituzione contro la immunità Ecclesiastica, p.50, suoi bandi contro gli Heretici fimoniaci, p.67. Athalarico Rè Arriano, e suoi bandi contro

gli Heretici fimoniaci, p. 67.

Athanafio Patriarca Antiocheno subornatore di Heraclio nell'herefia de' Monotheliti, p. 190. sua morte, p 225.

Aurea Bolla, vedi Bolla Aurea

B<sup>Andi contro gli Heretici</sup>, p. 5. 29. 30. 44. Barche incendiarie, e loro origine, p. 339.

precipitati costumi in ogni vizio, pag. 521. scommunicato da S. Ignazio, & inimico implacabile di lui, p. 526. e feg. prenunzii, e fogni della sua morte, e morte, p.540. e seg. Barsanio Capo de' Barsaniani, e sua heresia,

Bafilio perfeguitato à morte da Michele III. Imperadore, p. 522. fua fuccessione all' Imperio, esavie risoluzioni contro i Scismatici, p. 542. spedisce Legati al Papa à favore di S. Ignazio, p. 548. e sua rara humiltà, p. ssile seg. esilia Fozio, e sua costanza nel rigettarne le suppliche, p.554. e seg. con quale arte placato da Fozio, p.556. e feg. che lo richiama alla Corte, p. 557. e lo ristabilisce nel Patriarcato, ivi : sua Legazione al Pontefice per ottenerne la conferma, pag. 558. fua morte, p. 571. e favii documenti lasciati à Leone VI. suo figliuolo, ivi.

Battelli, vedi Gio: Christoforo Battelli. Battesimo con formola corrotta da un Prete ignorante, & altre molte formole di battesimo, e loro validità, ò invalidità, p.389.e feg.

Battesimo delle Campane, vedi Campane. Bellifario Generale dell' Armata di Giustiniano , p. 67. sua gloriosa impresa di Carthagine e dell' Africa, p. 68. e seg. e trionfo in Costantinopoli, p. 69. e seg. sua spedizione in Italia contro i Gothi, p.80. prende Roma, e ne reedifica le mura, p. 86. e seg. ministro della sacrilega deposizione di Papa Silverio p.89. e seg. sua penitenza, e castighi di Dio sopra di esso, p. 92. sua lettera à Totila, acciò Totila non spianasse Roma, p. 106. riprende Roma, p. 106. si parte dall' Italia richiamato à Costantinopoli, ivi : fatto accecare da Giustiniano, e sue miserie, p. 125. Benedetto Abbate, e suoi successi con Totila,

p. 103. e feg. Benedetto il Giovine, e suoi successi con

Totila, p. 103.

Benedetto Pontefice, e corso del suo Pontisicato, p. 132.

Benedetto II. e corso del suo Pontificato, p.

Benedetto III. e sua elezione al Pontificato, p. 521.

Benedetto IV. e sua elezione al Pontificato, p. 582.

Benedetto V. e sua assunzione al Pontificato, p. 591.

Benedetto VI. e sua assunzione al Pontificato, p. 591.

Benedetto VII, e sua assunzione al Pontificato, p. 591.

Be-

Bestemmiatore della Gran Madre di Dio, e suo pronto cassigo, p. 339. delle sacre Imagini, e suo pronto cassigo, p. 492.

Boezio, e Simmaco fatti uccidere dal Rè

Theodorico, p.47.

Bogori Rè de' Bulgari convertito alla Fede Cattolica dalla vista di un' Immagine rappresentante il Giudizio Universale, p.494 Bolla Aurea di Ottone III. confermatoria

della donazione fatta à i Papi dagli antichi Imperadori, e suo contenuto, p. 587.

Bonaventura S. Elia, Maestro di Scienze, sua erudizione, qualità, e protesta di obligazione, che sall'Autore al suo merito, pag. 298.

S. Bonifacio Apostolo della Germania, e suo zelo contro gli heretici, p.383, sue servorose denuncie per la purità della Fede Cat-

tolica, p. 389.

Bonifacio II. e sua decretale contro li Semipelagiani, p.60. suo decreto per la succesfione di Vigilio nel Pontificato, e ritratta-

zione di esso, p.62.

Bonifacio III. e sua richiesta all' Imperadore Foca, che proibisce al Patriarca Costantinopolitano l'intitolarsi Universale, p. 178. suo sinodo, e decreto circa la proibizione della nominazione del Successore al Pontificato, p.178. e seg.

Bonifacio IV. e suo Pontificato, p. 180. Bonifacio V. e calunnie, che gli oppongono

gli heretici, e sua difesa, p.187.

### C

CAllinico Patriarca di Costantinopoli, e fue perside qualità, p.318. fatto accecare dallo stesso Imperadore, p.320.

Campane, e loro battesimo, p.591. e seg.

Candia, vedi Creta.

Capitolario di Carlo Magno, vedi Libri Ca-

rolini.

Capo di S. Paolo richiesto dalla Imperadrice Costantina à S. Gregorio Magno, e da lui negato, p. 161.

negato, p.161. S. Cassio Vescovo di Narni, e suoi successi

con Totila, p.102.

Catene di S. Pietro, loro miracoli, e collocazione nella Chiefa di S. Pietro in Vincula, p.138 e feg.

Cavallo ammansito da un santo Vescovo Cat-

tolico, p.275.

Caucobabditi, e loro heresie, p.80.

Celibato Sacerdotale, sua origine, e continua-

zione nella Chiesa di Dio, pag. 169. e

feg.

 Cerbonio Vescovo di Piombino, e suoi avvenimenti con Totila, pag. 105. e con li Longobardi, p.133. e gloriosa sepoltura del suo corpo, p.134.

Cere benedette, overo Agnus Dei, chiamate dal Morneo Calvinista, Sacramenta Anti-

Christi, p.333.

S. Cefareo Arelatenfe, e fua condotta contro i Semipelagiani, p.51. e 60.

Chiavi di S. Pietro, Ioro etimologia, divulgamento, e miracoli, p. 139. e feg.

Chiefa Africana, e fua fommissione al Pontesice Romano, p.70. e seg. e sua condanna della heresia Monothelita, p.225. e sua confessione di Fede contro quegli heretici, p.233.

Chiese, e Monasterii distrutti, & abbattu.

ti dal Copronimo, p. 410.

Chiefa di S. Agatha, vedi Agatha.

Chiefa Lugdunense, e suoi sentimenti circa la Divina Predestinazione, p. 508. e sue regole di Fede sopra di essa Christo, p. denzione del sangue di Giesa Christo, p. 509. e seg.

Christoforo, e sua elezione al Pontificato

p.582.

Chrotilde debellatrice dell' Arrianesimo in

Francia, p.158.

Cimiterii di Roma profanati da' Longobardi, chiusi da' Cattolici, e difesi dall' Autore contro alcune moderne calunnie, p.133.

Ciro Patriarca Alessandrino Monothelita, fue qualità, fraudolenze, e lettere, p.

190. e seg. sua morte, p.225.

Claudio Vescovo di Torino Iconoclasta, & Iconomaco, sue heresie, e condanna, p. 481. e seg.

S. Clemente Papa, e sue lettere legittime, &

apocrife, p.63.

Clemente, & Aldeberto, e loro heresie;

vedi Aldeberto, e Clemente.

Clero Romano, e sue prudenti rissessioni per la elezione di Vigilio al Pontificato, pag. 97. e seg. sua costanza nelle avversità, e zelo contro gli heretici, p. 222. e 258.

Cognazione spirituale, e sua origine, pag.

185. e feg.

Collazione Parigina fotto l'Imperadore Luigi il Buono, e fua riprova, p.480.

Commonitorii, vedi Istruzzione.

### Concilii.

Cariacense, vedi Cressi.

Costantinopolitano Secondo, Ecumenico Quinto, sopra li tre Capitoli sotto Papa Vigilio, pars, e seg.

Costantinopolitano Terzo, Ecumenico Sesto, contro i Monotheliti sotto Papa A-

gathone, p 275.

Costantinopolitano di Costantino Copronimo, contro le sacre Imagini, p 393. Costantinopolitano Larrocinale di Fozio, p.

520.

Costantinopolitano Quarto, & Ecumenico Ottavo, contro Fozio sotto Hadriano II. p.550.

Costantinopolitano Foziano, p.561.

Cressi detto Cariacense contro Gottescalcho, p 506. altro di Cressi, e suoi Canoni sopra la Predessinazione Divina, e Redenzione di Giesù Christo, p.510. e seg.

Di Elvira, e spiegazione del Canone sopra

le sacre Imagini, p.333.

Di Francfort contro Felice, & Elipando, p. 444. diversità di pareri circa le risoluzioni di questo Concilio, p.446.

Di Magonza contro Gottescalcho, p. 506. Niceno Secondo in approvazione delle sacre Imagini sotto Papa Hadriano, p. 427. e seg.

Di Oranges fotto Felice IV. contro li Se-

mipelagiani, p. 51.

Di Parigi fotto titolo di Collazione Parigina fopra le facre Imagini, p.480.

Quinnisesto, e sua validità, cosso, e Ca-

noni, p.318.

Di Roma detto Palmare, contro li Scifinatici Laurenziani fotto Papa Simmaco, p.4. e 7. Di Roma fotto Giovanni IV. in difesa di Pa-

pa Honorio, p.223.

Di Roma sotto Theodoro contro Pyrrho,

Di Roma fotto San Martino Papa contro i Monotheliti, e Canoni in esso formati, p 238.

Di Roma fotto Agathone contro gl'Iconoclasti, p.275.

Di Roma fotto Gregorio II. contro li det-

ti, p 349. Di Roma sotto Gregorio III. contro li mede-

fimi, p.275.

Di Roma fotto Papa Zaccheria contro Aldeberto, e Clemente, p 384.

Di Roma fotto Stefano IV. contro gl'Iconoclassi; p. 411. Di Roma fotto Niccolò Magno contro Fozio, p.532.

Di Valenza in Francia sopra la Divina Predestinazione, & il merito del sangue di Giesà Christo, p.511.

Concistoro, e derivazione di questo nome,

p.64

Confermazione, Sacramento, e suo Ministro Ordinario, p. 168.

Confessione di Fede prescritta da Papa Hormisda a gli Orientali, p.23.

Conone Pontefice, e corso del suo Pontisicato, p.317.

Conone, vedi Leone Isaurico Imperadore. Contagione nuova, & horribile con l'appari-

zione di alcune Croci Olivastre, p.383. Copronimo, vedi Costantino Copronimo.

Corrutticoli, e loro heresie, p.30.

Cosdroa Rè di Persia, e sua incursione nell' Imperio di Oriente, p.177. prende Gierufalemme, e porta in Persia il santo Legno della Croce, p.182. sua horribile morte, ivi.

Costante Imperadore, ostinatistimo Monothelita, p.226. suo Editto chiamato Typo, p.233. sue horribili minaccie contro il Papa, & i Cattolici, p.237. suo insulto contro i Legati Pontificii in Costantinopoli, ivi: suoi spaventosi eccessi di furore contro il Pontesice S. Mart no, p. 244. e seg. suoi castighi, disgrazie, e morte, p.268.

Costantina Imperadrice, e sua richiesta à S. Gregorio Magno del Capo di S. Paolo, e

negativa, che ne riporta, p. 191.

Costantino Copronimo Imperadore, e sua naicita, p.340. iuo Matrimonio con Irene, p.377. suo horribile Editto contro le facre Imagini, e Reliquie, p. 378. sua assunzione all'Imperio, e fetidissimo genio, ivi: suo Nestorianismo, e bestemmie contro la Gran Madre di Dio, p. 379. e seg. e sue Vittorie contro i Ribelli, p. 381. sua crudeltà contro una Donna, ivi, e seg. castighi di Dio contro lui, pag 382. e seg. sua fiera persecuzione contro i Religiosi, pag. 393. juo horrendo Conciliabolo contio le sacre Imagini, pag 393. e leg. rinovazione di persecuzione contro li Cattolici, e Religiosi, p.397. e seg. altri barbari effetti della sua spietata persecuzione, p.408. nuovi insulti, e persecuzioni contro i Religiosi, p.412, e sua spaventosa morte, p.414.

Costantino Imperadore sotto la regenza d'Irene sua Madre, pag 418. satto accecare dalla

medesima Irene, p.456.

Costantino Patriarca Costantinopolitano Iconoclasta, e sue ree qualità, p. 392. e seg.

e seg. & obbrobiiosa morte, pag. 409. Costantino Pogonate, e sua assunzione all' Imperio, p. 270. sue buone disposizioni à beneficio della Religione Cattolica, p. 273. sua lettera al Papa per la convocazione di un nuovo Concilio, p. 274. sua rivocazione del Tributo Pontificio per la confermazione nel Pontificato, pag. 290. sua abolizione della confermazione Imperiale per la consecrazione de' Papi, pag. 315. esua morte, ivi.

Costantino Pontefice, e suo viaggio à Costantinopoli, successi di esso, & Equipaggio Pontificio, & entrata in quella Città, p. 325.e seg. suo ritorno à Roma, p 326.e fua costanza nel rigettare li Canoni Trullani, ivi: e sue operazioni contro i Mono-

theliti, p. 327.

Cresima, vedi Confermazione.

Creta, invasa, & occupata da' Saraceni Spagnuoli, e fua mutazione di nome, p. 477.

Crummo Rè de' Bulgari uccide l' Imperadore Niceforo, e del di lui cranio ne fà una tazza per quivi bere il vino ne' conviti, P. 457.

Amianiti, eloro heresie, p. 80. Danderis nano dell' Imperadore Teosilo, e suo grazioso successo, p. 486.

Deivirile, e spiegazione Cattolica di detta parola, p. 191.

Deodato Pontefice, e corso del suo Pontisi-

cato, p. 271.

Deusdedit Pontefice, e suoi miracoli, p. 182. 185. e suo decreto circa la cognazione spirituale, p. 185.e seg.

Diiti Monaci, eloro fondazione, p. 65.

Disputa intimata trà Cattolici, & Heretici in Africa, e suo corso, p. 6. di S Massimo con Pyrrho Monothelita, p. 229. disputa cele-bre di San Gregorio Turonense con Agilane Arriano, p. 146. di S. Gregorio Magno con S. Eutychio fopra la refurrezzione della Carne, pag. 142. di Recaredo Rè di Spagna con gli Arriani, p. 150. trà Vescovi Cattolici, & Iconoclasti di Oriente, p 461. rifiutata da' Vescovi Cattolici contro gl' Iconoclasti di Oriente, p.476. frà gl' Iconoclasti, & i Cattolici per il culto delle Imagini, p. 491.

Dyptici, e loro fignificazione, p. 29. Dono Pontefice, e sua elezzione al Pontifica-

to, p. 273.

Dono II. e sua elezzione al Pontif. p. 591. Durando, e suo sentimento circa il modo, con cui nacque Giesù Christo, p. 498.

E Cthesis, cioè esposizione, Editto Hereticale di Heraclio, p. 217. suo contenuto, p. 218.

Elia Vescovo di Gierusalemme, e sua costanza nella Confessione Cattolica, & esilio, p.

Elipando, e Felice, vedi Felice, & Elipando. Elvira, e spiegazione del Canone di quel Concilio fopra le Sacre Imagini, p. 333.

Eniado Santo Vescovo, e sua ammirabile costanza, e magnanime risposte all'Imperadore Anastasio, p. 25.

Ennodio Vescovo di Pavia Legato di Papa

Hormisda in Oriente, p. 23.

S. Epifanio, e suo fatto circa il dilaceramento di una Imagine, p. 436. e diverse opinioni fopra questo successo, ivi.

Erigena, vedi Giovanni Scoto.

Eucharistia detta dagl' Iconoclasti Imagine del Corpo di Giesù Christo, p. 435. vigorosa opposizione de' Cattolici a questo loro detto, ivi.

Eugenio Vicario del Pontefice S. Martino in Roma, p. 258. e sua elezzione al Pontifica-

to Romano, p. 259.

Eugenio II. e sua elezzione al Pontificato, p. 478. riceve Ambasciadori, e donativi dall' Imperadore Michele Balbo, p. 480. fentimenti di lui sopra la conferenza Parigina, e la heresia di Claudio di Torino, p. 482.

S. Eutychio Patriarca Costantinopolitano e sua costanza contro Giustiniano, p. 128. deposto, e maltrattato da lui, ivi: richiamato alla Corte dagl' Imperadori Giustino, e Tiberio, p. 141. suo trionfale ingresso in Costantinopoli, ivi: suo errore circa la resurrezzione della Carne, ivi: e sua disputa con S. Gregorio Magno, che lo convince, elo fà ravvedere, p. 142.

FAntafiastici, eloro heresie, p.30.76. Fausto, e suo Libro riprovato dal Concilio di Oranges, p. 50.

Felice IV. e sua constanza contro il Rè Athalarico Arriano, p. 50. intima il Concilio in Oranges contro i Semipelagiani, e cor-

so di detto Concilio, p. 50. e seg. e Canone, ivi.

Felice, & Elipando, e loro heresie, p. 439. e loro condanna, p.443. Felice Recidivo citato à Roma da Leone III. p. 455. sua nuova condanna, p. 456. e morte, ivi.

Felice Vescovo di Trevigi, e suoi successi con il Re Alboino de' Longobardi, p. 130.

Ferragosto, sua etimologia, & origine, pag. 138. e feg.

Festo Senator Romano Autor di Scisma contro il Pontefice Simmaco, p. 3.

Filiazione, vedi Adozzione.

Filippico Bardane inalzato all' Imperio, e sue ree qualità, p. 326. sua persecuzione contro i Cattolici, accecamento, e morte, p. 327. Filopono, vedi Giovanni Grammatico.

Flaviano Patriarca di Antiochia, e sua publica confessione di Fede in faccia degli

heretici, p. 13.

Foca Imperadore, e sua costituzione in corroborazione di privilegio per la Chiesa Romana, p. 168. e sua decisione sopra la voce, etermine, Universale, p. 178. e sua morte, p. 180. e leg.

Forbesio, e suo argomento contro la infallibilità Pontificia, p. 66. rigettato dall' Au-

tore, ivi.

Formoso Pontefice, e suc sante qualità, p.573. sua Apostolica lettera agli Orientali, ivi : spedisce Legati con nuove scommuniche

contro Fozio, ivi.

Fozio, sue qualità, e superbia, p. 526. inalzato da' Scismatici al Patriarcato di Costantinopoli, p. 527. suo Sinodo detto latrocinale, p. 529. sua lettera al Papa, p. 532. sue crudeltà, heresie, e calunnie contro la Chiesa Romana, p. 535. sua horribile persecuzione contro S. Ignazio, ivi, e 541. suoi horribili attentati contra il Pontefice Romano, che da lui viene replicatamente scommunicato, p. 535. e 541. da Bassio Imperadore vien deposto dal Patriarcato, p. 542. sue empie scritture contro S. Ignazio, & il Pontefice Niccolò, p. 143. e seg. di nuovo scommunicato da Papa Hadriano II. sua ostinazione, e condanna nei Concilie Generale di Costantinopoli, p. 551. obbrobriofititoli attribuiti à lui dagli Scrittori, p.553. fue ordinaz oni dichiarate nulle, p. 554. e perche, ivi: suo esilio da Costantinopoli, e compassionevol: lettere all'Imperador Basino, ivi, e seg. e sue sottilissime arti per ricuperare la grazia di Cesare, pag. 556. suo ritorno alla Con , p 557. sua nuova intrusione nella Sede Patriarcale di Costantinopoli, ivi, e seg. sua legazione al Pontefice Giovanni VIII. pag. 558, sua ingratitudine, arroganza, e temerarietà contro il Pontefice Giovanni VIII. pag. 561. suo Sinodo detto Foziano, & esecrabili decisioni di esso, ivi: sua empia lettera contro la Processione dello Spirito Santo dal Padre, e dal Figliuolo, p. 564. e feg. riprova di essa, p. 565, e seg. di nuovo deposto dal Patriarcato di Costantinopoli, accecato, & esiliato, p. 571. sua ignobile morte, p. 572.

Francesco Marchese, e sua sentenza ripigliata

dall' Autore, p. 203.

Francfort, cioè Concilio di Francfort, vedi Concilii.

S. Fulgenzio Vescovo di Utricoli, e suoi suc-

cessi con Totila, p. 192.

S. Fulgenzio, e suo memorabile detto in significazione di Romatrionfante, pag. 4. sua dottrina, costanza, e nuovo esilio, p. 6. e feg.

Ajano Capo de' Gajaniti Incorrutticoli, Vescovo di Alessandria, p. 76.

Gelafio Monaco, sua condotta, e zelo contro

gli Origenisti, p. 109. Generazione del Figliuolo, e Processione dello Spirito Santo, e disferenza frà esse, p. 568.

S. Germano Patriarca di Costantinopoli, sua fantità, e dottrina, p.338. sue operazioni, e scritti contro gl' Iconoclasti, p. 345. e seg. sua deposizione violenta dal Patriarcato di Costantinopoli, p. 367.

Giacomiti, vedi Jacobiti.

Giesù Christo, sue passioni, e propassioni, come malamente spiegate dagli heretici, e ben distinte da' Cattolici, pag. 76. e seg. s' egli possa dirsi Figlio adottivo di Dio, e diversità di sentenze sopra questa proposizione, pag. 440. e seg. se possa dirsi Servo di Dio, p. 442, e seg. sua facra humanità con qual sorte di adorazione debba adorarsi, p. 440. 442. questione insurta dal modo, com' egli nascesse, p. 495. Giezida Rè de' Saracini destruttore delle Sa-

cre Imagini, e sua morte, p. 336.

Gilimero Rè Vandalo Arriano investito dalle Armi dell' Imperador Giustiniano, pag. 67. abbandona la difesa di Carthagine, p. 69. rimane prigioniero degl' Imperiali

ivi:

Tvi: condotto in trionfo à Costantinopoli, ivi , e seg. sue memorabili parole, p. 70. sua ostinazione nell'Arrianesmo, ivi.

Gnofimachi heretici, p. 174.

Gregorio Patriarca Cattolico di Costantinopoli, e sua assistenza al Concilio Costan-

tinopolitano Terzo, p.274.

Gio. Christoforo Battelli Cameriere secreto, e Bibliothecario domestico di Clemente XI. pag. 85. sua erudizione, religiosità, e scritti, ivi.

S. Go. Damasceno, racconto, e miracolo, del taglio della sua mano, p.363 e seg.

S. Giovanni Elem sinario, sua virtù, e fatti degnissimi, testamento, morce, e miracolosa sepoltura, p. 182. e seg.

Giovanni Grammatico, detto il Filopono, e

fue herefie, p 77.

Giovanni Launovo, e sue malignità contro il Pontificato Romano, pag. 5. confutato

dall'Autore, ivi.

Giovanni Papa, e suo vinggio à Costantino poli ad istanza del Rè Theodorico Arriano, p.45. sua commissione, & osservazione dell' Autore sopra di essa, ivi: descrizzione, e miracoli del suo viaggio p. 46. suo ricevi- Giovanni Vescovo di Gierusalemme, e sua mento, & operazioni in Coltantinopoli, ivi: suo ritorno à Roma, prigionia, lettera circolare, norte, e martirio, p.47. e seg.

Giovanni II. Pontefice, e sur definizione sopra la proposizione : De Uno ex Trinitate passo, p.65. sue operazioni, e bandi contro

isinoniaci, p 67.

Giovanni III. Pontefice, e sua elezione al

Pontificato, p. 124. Giovanni IV. Pontefice, e sua intrepidezza contro i Monoth liti, p.223. suo Concilio Romano in difesa di Papa Honorio, ivi.

Giovanni V. sua affunzione al Pontificato,

e morte, p.317.

Giovanni VI. sua assunzione al Pontificato, e fua costanza nel rigettare i Canoni Trullani,

Giovanni VII. fua affunzione al Pontificato, e sua costanza nel rigettare i Canoni Trul-

lani (p.323. e feg.

Giovanni VIII. e sua elezione al Pontificato, p.556. sue qualità, p.558. difesa, che ne prende l'Autore per haver egli stabilito Fozio nel Patriarcato di Costantinopoli, pag. 558. e seg. sua condanna, e scommunica contro Fozio, p. 561. spedisce mova legazione à Costantinopoli per i sconcerti di que la Chiefa, p 562

Giovanni IX. e sua elezione al Pontificato, pag. 582. sua decisione à favore di Formofo, ivi : e aiteia dalle calunnie degli here. tici, ivi.

Giovanni X. esua assunzione, e mala condotta nel suo Pon: ficato, p.583. e seg. Giovanni XI. e sua assunzione al Pontificato,

p.585.

Giovanni XII. e sua assunzione al Pontificato, p. 585.

Giovanni XIII. e sua assunzione al Ponifica. to, e sua difesa contro le calunnie de'moderni heretici, p. 592.

Giovanni XIV. e sua elezione al Pontificato.

P.592.

Giovanni XV. e sua assunzione al Pontifica-

to, p.592.

Giovanni Pastritio, sue qualità, erudizione. e lettera al Maestro S. Elia sopra la corruzzione degli Atti del Concilio Costantinopolitano III. contro i Monotheliti, p.298.

Giovanni Patriarca di Costantinopoli, e sua pretensione nel denominarsi Patriarca Universale, p. 160. e seg. sua morte, p. 168.

Giovanni Scoto Erigena, sue qualità, scritti, errori, e condanne, p.515. e seg, sua mor-

te, p.517. e feg

fanta affuzia in delufione degli heretici, 14. Giuliano Halicarnasseo heretico Incorrutticolo, p.30. 76.

Giuliano Vescovo di Bosdra, in virtù del segno della Santa Croce non è offeso dal ve-

leno, che beve, pag.13.

Giustiniano miracolosamente liberato dalla morte ordinatagli dall'Imperadore Anastasio, pag.25. sua sommissione al Pontificato Romano, p. 40. sua successione all' Imperio di Costantinopoli, p. 55. calamità varie del suo governo, ivi: sue qualità, confessione di fede, bando contro gli heretici, volubilità, genio, e superbia, p.56. e ieg. suo sentimento sopra la proposizione: De Vno ex Trinitate passo, pag.57. 65. e feg. fua famosa spedizione contro gli Arriani in Africa, p.67. suo bandi contro gli heretici; p.75. incolpato di troppa subordinazione alla sua imperiale consorte, e danni, che quindi provengono al Christianesimo, ivi : sua spedizione in Italia contro i Gothi, e corso di essa, pag. 80. sua costituzione contro gli Origenisti, pag. 109. e seg. fua costituzione in condannazione de'tre Capitoli, pag. 112 fue discordie con il Pontefice Vigilio, e successi varii nelle materie de tre Capitoli, p.113. e feg. sua prevaricazione in depravati costumi, p. 124. e seg, e finalmente nella heresia de-

gl'Incorrutticoli, p.126. sue barbare risoluzioni, p.127. sua morte improvisa, p.129. e giudizio diverso, che si fa della sua salva-

zione, ivi.

Giustiniano II. e sua assunzione all' Imperio, pessime qualità, e sua nuova dura legge sopra la elezione de'Papi, p.315. e seg. ini mico del Pontificato Romano, p.317. suoi barbari attentati contro il Pontesce Sergio, p.319. e seg. ribellione de' suoi Vassalica, che gli recidono il naso ond'egli è detto Nasica, e lo privano dell'Imperio, p.320. sua humiliazione, & istanza al Pontesce Giovanni VII. per ottener da lui la confermazione de'Canoni Trullani, p.324. altre sue istanze à Papa Costantino per il medessimo effetto, p.325. e seg. e sua morte, p.326.

Giustino miracolosamente liberato dalla morte ordinatagli dall'Imperadore Anastasso, pag. 25. sua successione all'Imperio, pag. 27. e seg. sua vita, sede, e bontà, & operazioni à favore de'Cattolici, p. 28. e seg. suo bandi contro gli Heretici, p. 29. e seg. sua Ambasciaria al Papa per la riunione delle due Chiese Orientale, & Occidentale, p. 30. e seg. suoi bandi contro i Manichei, p. 44. contro gli Arriani, ivi:

e sua moite, p.55.

Ginstino II. Imperadore, sue buone qualità, e bandi contro gli heretici, p.129.

Gnosimachi heretici, p.174. Gossuintha Moglie del Rè Leovigildo cru-

delissima Arriana, p.144.

Gothi scactati da Roma, p.86. loro ritor no all'assedio di quella Città, p.88. e seg. loro venerazione alle Basiliche de' SS. Apostoli, p.89.

Gottescalcho, sue qualità, proposizioni, condanne, calunnie, e difesa, p.501, e seg.

Grechi, sorte di Barche incendiarie, vedi

Barche incendiarie.

San Gregor o Magno, sue qualità, virtù, & impieghi avanti il Pontificato, pag. 137. e feg. suoi scritti contro i scismatici, pag. 143. sua celebre disputa col Patriarca Eutychio di Costantinopoli sopra la resurrezione della Carne, p.141. e seg sua assumizione al Pontificato, p. 152. sue applicazioni, e scritti contro i Scismatici di Occidente, ivi, e seg. altre sue egregie operazioni, e scritti contro i Manichei, Simomaci, Donatisti, e generalmente contro tutti gli heretici, p.156. e seg. sua decisione, se li figliuoli battezzar si dovessero con una, ò con tre immersioni, pag. 157. altre sue ordinazioni contro gli Arriani, p.158. in-

cursioni de' Longobardi nelle vicinanze di Roma, compiante, e sopportate da San Gregorio, p. 159. suo zelo, e scritti contro la pretensione de' Patriarchi Costantinopolitani, che si volevano chiamare Patriarchi Universali, p. 160. e seg. come, e perche egli ricufi il titolo di Patriarca Universale, p.163.167. per qual ragione egli riculasse di concedere la testa di San Paolo alla Imperadrice Costantina, p 161. egli il primo s' intitola Servo de' Servi di Dio, p. 167. perverfione de' di lui scritti fatta dagli heretici, p. 168. impone à i semplici Preti l'amministrazione estraordinaria del Sacramento della Cresima, ivi: censure di questa ordinazione, e difefa di essa, ivi, e seg. calunniato dagli heretici di haver rivocato il decreto sopra il Celibato Sacerdotale, e sua difesa, p. 169. e seg. sue Ordinazioni, Decreti, e Canoni sopra il Celibato Sacetdotale, p.172. e seg. suo sentimento sopra l' eternità delle pene dell'Inferno, p.173. luo sentimento sopra l'adorazione, & il culto delle sacre Imagini, p.334. e seg. 412.

Gregorio II. sua santità, e dottrina, p.348. sua operazione, e zelo per il culto delle Imagini, p. 349. due sue celebri lettere all'Imperador Leone Isaurico sopra il culto delle facre Imagini, p. 350. e seg. costanza, diffinvoltura, e prudenza, con cui egli sopporta tradimenti, & insulti da Leone Isaurico, p. 358. e seg. suo ricorso à Dio ne gravi affari della Religione Cattolica, p. 361. sua eloquenza, e santità, con cui libera Roma dall'assedio de' Longobardi, p. 361. e seg. proibisce a gl'Italiani di rendere tributo à Cesare, p. 369. sua lega con i Francesi, e morte, ivi: sua difesa per la sottrazione satta de' tributi à Cesare, p. 339.

e fea

Gregorio III. sue qualità, e virtù, p.374. sue operazioni contro Leone Isaurico, & Iconoclasti, p.375. suo Concilio di Roma, e Canone da esso formato sopra il culto delle facre Imagini, p. 375. ornamenti da esso fatti à molti Tempii di Roma in honore delle sante Imagini, p.375. e seg.

Gregorio IV. e sua assunzione al Pontificato, p.484. istituzione della sesta di tutti li

Santi , p. 491.

Gregorio V. e sua assunzione al Pontificato ,p.592.

H Adriano Pontefice, e sua assunzione al Pontificato, p.414, sue nobili qualità, e rare virtù, p. 421. condizioni, con cui egli approva la elezzione di Tarasio al Patriarcato di Costantinopoli, ivi: sua Apostolica lettera agli Augusti di Costantinopoli sopra il culto delle Imagini, p.422. spedisce Legati à Costantinopoli per un Concilio Generale in quella Città, p. 425. corso di detto Concilio, p. 427. e seg. e come Hadriano l' approvasse, p. 443. e seg. suo acconsentimento al Concilio di Francfort, p. 443. e scorcio di sua lettera a' Padri di quel Concilio, p. 440. altra sua lettera à Carlo Magno fopra il medefimo foggetto, p. 444. e fua maravigliosa condotta nell'approvazione di esso, p. 451. sua morte, & elogio, p. 452.

Hadriano II. e sua elezzione al Pontificato, p. 547. fue qualità, e laudi, p.548. perche chiamato da i Foziani Nicolaitano, ivi: riceve gl' Inviati dell' Imperador Bafilio, e di Sant' Ignazio, p. 548. e seg. loro ricevimento, e particolarità quivi succedute, p.549. suo Sinodo Romano, e scommunica di Fozio, ivi: spedisce Legati in Oriente per la convocazione di un Concilio Generale, p. 550. loro istruzzioni, e ricevimento in Costantinopoli, ivi: e corso del Concilio Generale Co-

stantinopolitano IV. ivi, e seg.

Hadriano III. e sua elezzione al Pontificato, p. 569. insiste ne' sentimenti de' suoi Predecessori circa l'anathematizzatione di Fozio, ivi.

Heiceiti Heretici, p. 174.

Heraclio, e sua assunzione all' Imperio, p. 180. suo incestuoso matrimonio colla nepote, p. 181, sua perversione nella heresia Monothelita, p 190. sua costituzione col nome di Ecthesis, p. 217. suo nuovo editto in qualche parte rivocatorio dell' Ecthesis, p. 225. lua morte, ivi.

# Herefie.

Di Aldeberto, e Clemente, p. 383. Degli Aftardociti, p. 76. Degli Angeliti, p. 80. Degli Armeni, p. 78, 316. 544. e seg. De' Barlaniani, p. 77. De' Caucobabditi, p. 80.

Di Clemente, & Aldeberto, p.383. Delli Corrutticoli, p. 30. Delli Damianisti, p. 80. Degli Eutychiani, p. 174. per tutto il Secolo 6. De' Fantasiastici, p. 30. Di Elipando, e Felice p. 439. Di Filopono, p. 77. Di Fozio, p. 535. De' Giacomiti, ò Jacobiti, p. 78. Di Giovanni Grammatico, detto Filopono, pag. 77. Degli Gnofimachi, p. 174.

Degli Heiceiti, p. 174.

Degli Iconoclasti, p.321. per tutto il Secolo 8. e parte del 9.

Degli Incorrutticoli, p. 30. 76.

De' Monofisiti, p. 76.

De' Monotheliti, p. 175. per tutto il Secolo 7.

De' Paoliti, p. 80. De' Pietriti, p. 80. De' Semidaliti, p.77. De i Semipelagiani, p. 51. De i Tetraditi, p. 80. De' Theocatagnosti, p. 174. Di Theodoro Farannita, p. 239.

Dei Thnetopsychiti, p.174.

Dei Tritheiti, p. 77.

Heretici repentinamente mutati in Cattolici, pi14. e feg.

Heretico Arriano divenuto muto nell' atto della sua Confessione di Fede, p. 27.

S. Hermenegildo, e suo martirio per la Fede contro gli Arriani, p. 144. 148.

Hilderico Rè Vandalo, e sua propensione verso i Cattolici, p. 27. S. Honorato Vescovo fatto scorticare da To-

tila, p. 105.

Honorio Pontefice, e suoi sentimenti circa la nuova propofizione de' Monotheliti, e fua lettera à Sergio, pag. 198. e seg. riceve gl' Inviati di Sofronio sopra tale affare, p. 202. sua lettera à Ciro, & imposizione di filenzio sopra l'accennata materia de' Monotheliti, p. 203. e sua nuova lettera à Sergio nell'istesso tenore, ivi, e 204. sue opere illustri, e fatti egregii, p. 205. spiegazione del senso delle di lui lettere, e potente difesa della di lui condotta, p. 188. e seg. difeso doppo la suamorte dal suo Segretario in pieno Concilio, p. 224. condannato dal Concilio Generale Terzo di Costantinopoli, p.285. spiegazione di detta condanna, enuova difesa, che prende l'Autore di questo Pontefice, p. 290. e seg.

Hormisda Pontefice, e sua savia condotta contro l'Imperadore Anastasio, p. 18. sua

spedizione de' Legati à Costantinopoli, e loro instruzzione, p. 19. sua costanza contro li raggiri di Anastasio, p. 23. confessione di Fede da esso prescritta a gli Orientali, ivi: fua Apostolica lettera a i fedeli di Oriente perseguitati, p. 25. sue operazioni contro i Manichei, p. 27. dottrina, & eloquenza di questo degno Pontefice, ivi, e 43. sua condotta, e zelo per la riunione della Chiesa Greca sotto l'Imperio di Giustino p. 31. e seg. suo santo gaudio per la felice terminazione di tanto affare, p.35. e feg. sua condotta per la decisione della proposizione, De Vno ex Trinitate passo, pag. 39. e seg. e sua Apostolica lettera all' Imperador Giustino, p.41 e à Possessore Vescovo Africano sopra i Libri di Fausto, De libero arbitrio, & gratia Dei, p. 43. sua morte, & elogio, ivi.

Humanità di Giesù Christo con qual sorte di adorazione debba adorarsi, p. 440. e seg. p.

442.

### T

Acobiti, e loro heresie, p. 78. Iconoclasti, e loro prima origine, p. 334. S. Ignazio, e sua evirazione, pag. 458. sua elezione al Patriarcato di Costantinopoli, p. 521. posto in deriso dall' Imperadore Michele, e da Barda, p.522, suo zelo per la emenda di Michele, e di Barda, p. 526. fua scommunica contro Barda, ivi: vien deposto violentemente dal Patriarcato di Costantinopoli, ivi, e 526. sua costanza, & appellazione alla S. Sede di Roma, p. 529. fuoi tormenti, e barbara perlecuzione, p. 527. 530. e 541. dall'Imperador Bafilio restituito al Patriarcato di Costantinopoli, p. 542. suo glorioso ritorno in quella Città, ivi: e sua lettera al Pontesice, p. 547. e morte, p. 556.

Imagini fante, e loro culto antichissimo nella Chiesa di Dio, p.330, ristabilimento delle facre Imagini nella Chiesa Greca, e termine della persecuzione degl' Iconoclassi, p.492.

efea

Incorrutticoli, e loro heresie, p. 30. e 76.

Indiculo, vedi Istruzzione.

Ingunde debellatrice dell' Arrianesimo in Spagna, p. 158.

S. Joannicio, e suoi stupendi miracoli, p.472. e seg. sua avverata profezia contro un' Iconoclasta, p.488.

Irene moglie di Leone Quarto, e sue maravigliose doti, e Christiane virtù, p. 377. venera secretamente le sacre Imagini, p. 417. edisgusti per questa causa con suo marito, ivit sue qualità, e disposizioni per il ristabilimento delle Imagini, p. 418. e suo editto à favor de' Cattolici, p. 419. richiede al Papa un Concilio Generale, p. 421. che si convoca in Costantinopoli per confermazione delle sacre Imagini, p. 425. e quindi per varii successi si trasporta in Nicea, p. 427.

Isiàm Caliso de' Saracini, sue strane delica-

tezze, e misera morte, p. 365. Istruzione di Papa Hormisda a suoi Legati.

p. 19.

# L

L Ando Pontefice, e sua elezione al Pontificato, p. 583.

Laudere Capitan Gotho prigioniere di Belli-

fario, p. 86. e feg.

S. Lazzaro Pittore, suo martirio, e costanza per il culto delle sacre Imagini, p. 488. S. Leandro Vescovo di Siviglia efiliato per la

Fede dagli Arriani, p. 149.

Legati Pontificii di Hormisda in Costantinopoli, loro viaggo, ricevimen o, ed abboccamento coll' Imperadore Giustino, e Patriarca Greco, p. 31. e seg loro condotta colli Monaci Scythi per la proposizione: De Vno ex Trinssate passo, pag. 39.

Leone Armeno, sua assunzione all' Imperio, e crudeltà contro li Figli di Michele, pag. 458. sua perversione nella heresia degl' Iconoclasti, pag. 458. e seg. sue pratiche à favore degli Heretici, p. 460. sua persecuzione contro i Cattolici, & editto contro la Fede, p. 465. e Martiri sotto di lui, ivi, e seg. 469. sua horribile sorte di morte,

P. 473.
Leone Isaurico, prima detto Conone, sua vile nascita, e condizione, pag. 336. e suo incontro con alcuni Maghi, ivi, e seg. pervertito da' Maghi nella heresia Iconoclastica, p. 337. perseguita i Manichei, p. 338. sue arti per accattivarsi l'animo del Patriarca S. Germano, p. 338. e quello del Papa, p. 339. sue vittorie contro i Saracini, ivi: e suo edutto contro le sacre Imagini, pag. 340. e seg. sua persecuzione, atti atroci, e barbarie usate contro le Imagini, & i Cattolici, p. 342. e seg. sua lettera, e minaccie al Pontesice S. Gregorio, p. 349. nuove sue crudeltà, & incendio di tutte

le Imagini, p. 362. depone S. Germano dal Patriarcato di Costantinopoli; e lo tramanda in esilio, p. 367. risentimento, persecuzione, e strage de' Cattolici, p. 373. sua Armata Navale contro Roma, p. 376. e naustragio, ivi: consisca le rendite Pontificie nella Sicilia, p. 376. e sua morte p. 378.

Leone IV. e sua successione all'Imperio, p. 415. suoi costumi, e finta Fede, ivi; sua persecuzione contro i Cattolici, p. 416. e

prodigiosa morte, p. 417.

Leone VI. Imperadore depone Fozio dal Patriarcato di Costantinopoli, e lo esilia, p. 571. suoi degni sentimenti in ossequio della

Sede Romana, ivi.

Leone II. Pontefice, sue qualità, e santità p. 313. come, & in qual modo confermasse gli Atti del Concilio terzo Costantinopolitano circa la condanna di Honorio, p. 313. e seg. corruzzione delle di lui lettere, p. 314.

Leone III. Pontefice, e sua assunzione al Pontificato, p. 455. Ricaduta di Felice Urgelitano nella Heresia, p. 455. e seguenti. Sinodo contro di lui, ivi: e sua nuova condanna, p. 456. trassferisce nella Persona di Carlo Magno il Titolo, e Dignità d'Imperadore di Occidente, p. 466. ne riceve da lui il giuramento di sedeltà, e di dissa, p. 467. risoluzione negata, e disapprovata dagli Heretici moderni, e dissa da Cattolici, ivi.

Leone IV. Pontefice, e sua Costituzione per la libertà della Elezione Pontificia, p. 500. Leone V. e sua elezione al Pontificato, p. 582. Leone VI. Pontefice, e sua elezione al Pon-

tificato, p. 585.

Leone VII. e sua elezione al Pontificato, p.

585.

Leonzio invasore dell' Imperio, che recide il Naso à Giustiniano II. detto Nasica, p. 329. e sue violenze contro i Papi per ottener da essi la confermazione de' Canoni Trullani, p. 323. sua assuratore all' Imperio, p. 337.

Leonzio, e Nonno rinovatori della Herefia

Origenista, p. 109.

Leovigildo Rè Arriano di Spagna, e sua perfecuzione contro li Cattolici di quel Regno, p. 144. sà uccidere S. Ermenegildo suo Figlio Cattolico per la Fede, p. 148. e seg. Libertà di Coscienza, quando, e come leci-

tamente permessa, p. 45.

Libraria famolissima di Costantinopoli abbruciata da Leone Isaurico con dentro tutti li Bibliotecharii, p. 343. e seg.

Tomo II.

Libri Carolini, e notizia di esti, p. 447. Libri Hereticali abbruciati avanti le Chiese di Roma, p. 5.27. e 549.

Longobardi, e loro calata in Italia, fierezza, scorrerie, e Fede, p. 130. 132. e seg.

Lorenzo Cardinale Arciprete del Titolo di S. Prassede Antipapa contro il Pontesice Simmaco, p. 3. e seg, e suo esilio da Roma p. 8.

Luigi Buono Imperadore, e suo ricevimento degli Ambasciatori di Oriente, p. 478, suoi trattati con Eugenio II, circa il punto delle Imagini, p. 480, sua Collazione Parigina nell'articolo di esse, ivi.

Luitprando Rè de' Longobardi, e suo assedio

di Roma, p. 361.

# M

Macedonio Patriarca di Costantinopoli, e sua costanza, e persecuzioni, & essilio, p. 9. incolpato di peccato carnale, e co-

me egli rigetti l'accusa, ivi.

Manichei carcerati, & esiliati da Roma, p. 5.
loro libri abbruciati publicamente per ordine del Pontesice, ivi: abbruciati vivi nell'
Armenia, p. 316, e loro strane massime, p.
495. uccisi con siera strage da i Ministri della
Imperadrice Theodora, p. 495. loro unione con i Saracini, p. 495.

Marino Pontefice, e sue sante qualità, p. 563. di nuovo condanna Fozio, ivi: sua morte

564.

Marino II. e sua elezione al Pontificato, p.

585

Martino Pontefice, e sue prime risoluzioni contro i Monotheliti, p. 238. suo celebre Concilio contro i Monotheliti, ivi, e seg. sua celebre condanna de' Monotheliti, del Ectesis, e del Typo, p. 240. sue lettere divulgate per il Mondo in disesa di Honorio, p. 243. sua Heroica costanza contro gli Heretici, e sua fattigli da' Ministri Imperiali, p. 244. sua carcerazione, p. 245. esilio, p. 246. esame, p. 250. patimenti, ivi: e seg. Martirio, morte, e laude di lui, ivi: e seg. martirio il Pontisicato: calunnia oppostagli dagli Heretici, e sua disesa, p. 258.

S. Massimo Abate, sue qualità, Santità, e corso di vita, p. 228. e seg. sua celebre disputa con Pyrro, p.229. e calunnie oppo-

Da At

stegli dagli heretici, e sua ditesa, p. 231, suo esilio, dispute, e martirio, p. 259, seg.

Menna Relig ofifimo Ecclefiaftico creato Patriarca di Costantinopoli, p. 83. sua condotta contro gli Origenisti, p. 109. e seg.

Messa, cioe Sacrificio della Messa in uso de' Greci sino dall'Ottavo Secolo, p. 426.

S. Methodio, e sua Santità, p. 488. e disfeccamento miracoloso de' suoi genitali, p. 489. schiasteggiato, & horribilmente formentato dagl' Iconoclasti, ivi: sua elezione al Patriarcato di Costantinopoli, p. 492. suoi Canoni sopra i caduti nella Heresia, ivi.

Michele Balbo, e fua stupenda elezzione all' Imperio, sue ree qualità, e finta Fede, p. 475, sua persecuzione contro i Cattolici, p. 476, sua lettera fraudolente all' Imperatore Luigi Buono p. 478, sua empietà, e morte, p.

485.

Michele Curopalata, e sua assunzione all' Imperio, p. 457. sue applicazioni contro gl' Iconoclasti, ivi, e contro i Manichei, ivi: sua violente deposizione dall' Imperio, p. 458. suo memorabile detto, ivi; suo esilio, ivi.

Michele III. Imperadore, e fuoi precipitati cottumi in ogni vizio, p. 521. e fua horribile

morte, p. 542.

Miracoli in comprovazione della Fede Cattolica contro gli Heretici, p. 87. e feg. 102. e feg. 133, e feg. 145. e feg. di S. Massimo Abate, e suo Compagno, che parlarono fenza lingua, p. 268. contro gl'Iconoclassi, p. 344, e feg. del Crocissiso di Berito, p. 431.

Monaci Acemeti, vedi Acemeti.

Monaci Diiti, vedi Diiti.

Monaci Scythi, e loro celebre questione De Vno ex Trinitate passo, p. 38. e seg. due Monaci impiccati dagli Heretici pur sieguono alternativamente à cantare l'Officio, p. 134. Monaci Studiti, vedi Studiti.

Monofisiti, eloro Heresia, p. 76.

Monotheliti, e presagii della loro Heresia, p, 177. e 180 notizia della loro Heresia, pag. 188. e della sentenza Cattolica delle due volontà di Giesù Christo, ivi, e seg. Autori, e Propagatori della Heresia, p. 189. e divulgamento della loro Heresia, p. 216. per tutto il corso del Secolo settimo.

Morti scommunicati, come, e per qual ca-

gione , p. 116.

Muro Torto, & antica tradizione, che di esso si hà in Roma, p. 87.

# N

Nariete Generale dell' Armi di Giuffiniano, sua spedizione in Italia, qualità, e divozione verso la Gran Madre di Dio, p. 107. scaccia i Gothi da Roma, e libera l' Italia dal loro giogo, ivi: falsamente incolpato di haver chiamati li Longobardi in Italia, p. 130. e sua morte, p. 177.

Nestoriansimo asserito da Costantino Copronimo, p.379, rinovato in Spagna da Felice,

& Elipando, p. 439. e leg.

S. Niceforo Patriarca Costantinopolitano, suo zelo contro gl'Iconoclasti, e sua relegazione, & esilio per la Fede, p. 465. suoi scritti, e morte, p. 484. trasportazione del suo corpo à Costantinopoli, p. 494.

Niceforo Imperadore, e sue ree qualità, p.

456. e morte, p. 457.

Niccolò Magno Pontefice, e sua assunzione al Pontificato, p. 525. sue qualità, virtù, e costanza, p.528. suoi sentimenti contro Fozio, ivi: fuo Sinodo Romano contro Fozio, p.532. esue Lettere al Laico Fozio, p.533. e fua scommunica contro Fozio, e Foziani, p.533. sue ammirabili lettere all' Imperadore, p. 534. sua sollecitudine, elemosine, e preghiere, p. 536. e seg. spedisce Legati in Costantinopoli in beneficio di quella Chiefa, ivi: fue Apoltoliche lettere all' Imperadore, à Fozio, & all'Imperadrice Theodora, p. 537. e feg. fua condanna dell' Heresia degli Armeni, e suo Sinodo à tale esfetto convocato in Roma, p.546. sua morte, & elogio, ivi.

Nonno, e Leonzio rinovatori dell'Heresia

Origenista, p. 109. Novo Canone di Fozio, p. 531.

# O

ORigenissi, e loro Heresia risuscitara in Oriente, p. 108. e seg. loro baldanza, e temerarietà, p. 109. chiamano li Cattolici per dispreggio Sabaiti, ivi.

Oranges, suo Concilio, e Canoni contro li

Semipelagiani, p. 51.

Ottone III. Imperadore, e sua aurea Bolla, p. 590.

Paa-

PAaliti, e loro Heresie, p. 80. Paolo, vedi Testa, ò Capo di S. Paolo. Paolo Patriarca Costantinopolitano Monothelita, e sua ostinazione, p. 233. sua condanna, p. 236. e sua morte, p. 253.

Paolo Patriarca di Costantinopoli, e sua sospetta fede, p. 416. sua penitenza, gloriola

Confessione, e morte 419.

Paolo Pontefice, e sua elezione al Pontificato, p. 397. suo sovvenimento à i Religiosi raminghi perfeguitati, p. 399.

Papessa, e favola di essa, sua origine, e ri-

prova, p. 519. e feg.

Parole, e termini usati, e riprovati in differenti età dalla Chiesa Cattolica, p. 66. Paschale Pontefice, e sua elezione al Pontisi-

cato, p. 469.

Paschasio Radberto, e suo sentimento sopra il modo, con cui nascesse Giesù Christo, P. 497

Patriarchi Costantinopolitani, e loro pretenfione di denominarfi Univerfale, pag. 160. origine di detta pretensione, ivi, e 161.

Pelagiani ritorti nella Scozia, p. 222.

Pelagio Cardinale supplica Totila per la preservazione di Roma, p. 106. Nunzio di Papa Vigilio in Costantinopoli, p. 109. sua condotta contro gli Origenisti: ivi, sua afsunzione al Pontificato sotto nome di Pelagio, vedi Pelagio Pontefice.

Pelagio Pontefice, e sua condanna contro i Simoniaci, p. 121. sua conferma del quinto Concilio Ecumenico, ivi: costante opposizione allo Scisma degli Occidentali per la seguita confermazione, p. 122. sua lettera circolare à tutta la Christianità, ivi:

e feg.

Pelagio II. Pontefice, e suo zelo contro i Longobardi, e contro i Vescovi Scismatici dell' Italia, p. 137. 143.

Pene afflittive di corpo contro gli Heretici,

p.27. 30. 67. 457. 495.

Persecuzione degli Arriani contro li Cattolici dell' Africa, p.6. e loro costanza, ivi.

Pietriti, e loro Heresse, p. 80. S. Pietro Apostolo, e sua protezzione sopra la Città di Roma, e particolarmente del Muro, detto Muro Torto, p. 87.

S. Pietro in Vincola, e fondazione della

Chiesa di tal nome, p. 138.

Pietro Veicovo di Apamea, e sue horribili

empietà, p. 16.

Pyrro Vescovo Monothelita, e sua disputa con S. Massimo Abate, p. 229. sua conversione alla Fede, p. 230. e sua professione di Fede nella Chiesa Romana, ivi: sua ricaduta nella Herefia; p. 236 e sua morte, p.

Pittori delle sacre Imagini perseguitati fieramente dall' Imperadore Theofilo, p. 488.

Platone, e suo cadavere ritrovato in una cassa sotto l'Imperio di Costantino, e d' Irene, p. 419. e maravigliose iscrizzioni in detta cassa, ivi.

Policronio, e sua temerarietà nel promettere di far risuscitare un Morto, p. 285.

Pontefice Romano non foggetto ad alcun Sinodo, p. 5. se si possa eleggere il Successore, p. 63. sua autorità in degradare qualsivoglia Patriarca fenza previo Sinodo, p. 83. esaltato da' Vescovi Orientali, p. 227. e seg. sua superiorità sopra tutti gli Stati del Christianesimo, provata coll'esempio di Gregorio II. che prohibi agl' Italiani di pagar tributo all' Imperadore Isautico, p. 369. di Zaccharia, che depone dal Regno di Francia Childerico, e vi solleva il Re Pipino, p 390. di Leone III. che dichiara Catlo Magno Imperadore di Occidente, p. 466. e seg. intrusione di diversi Pontefici nel Pontificato Romano, p. 575. e seg. venerato dal Christianesimo anche sotto la persona di Pontefici scandalosi p. 578, per tutto il Secolo seguente.

Popolo Costantinopolitano, e suo desiderio di riunirsi con la Chiesa Romana, p. 28. e

leg.

Predestinazione Divina, e difficultà, e questione insorte nella spiegazione di essa; p.

Possessore Vescovo Africano, e sua richiesta al Papa sopra la dottrina de' Libri di Fau-

Ito, p. 43

Pretenfione ingiusta de' Re Gothi, e loro Successori di confermare l' Eletto al Pontificato, p. 49. 107. chiamata da S. Gregorio, e da S. Tommaso Heresia, p. 108. rivocata da Costantino Pogonate, pag 315. mà dal Successore Giustiniano II. di nuovo limitata, p. 316.

Priscillian sti in Spagna, e loro progressi,

Processione dello Spirito Santo, e generazione del Figliuolo, e differenze frà esse, p 583. S. Procolo, e sua lettera agli Arineni De Vno

ex Trinitate passo, p. 36.

Pro-

Proclo celebre Atheista, p. 77.

Procopio nobile Historico, e presente alle due spedizioni di Bellisario in Africa, & in Italia, p. 68. e 87.

Purgazione degli Altari, & abluzione di essi p. 85. disserenza trà l'uno, e l'altro termine, ivi.

# Q

Quartodecimani risorti nella Scozia, p. 222. Quinnisesto, cioè Sinnodo Quinnisesto, e sua significazione, p. 318. sua validità, e Canoni, ivi, e seg.

## R

R Atrammo, e suo sentimento sopra il modo, con cui nascesse Giesù Christo, p.

495. e feg.

Recaredo Figlio di Leovigildo Rè della Spagna, e sua conversione alla Fede, p. 150. celebre disputa, ch' egli hà con gli Arriani, ivi: Concilio da lui intimato in Toledo p. 150. corso, e confessione di Fede di esso, ivi: e seg.

Religiosi, e fiera persecuzione del Copronimo contro loro, p. 393. 398. e 412.

Reliquie, e loro culto antichissimo, p. 379.
primi Autori della riprovazione di esse,
ivi: Reliquie di S. Eusemia dal Copronimo maltrattate, e gettate in Mare, p. 406.
e miracoloso loro ritrovamento, p. 407. e
seg.

S. Remigio di Rhems fà divenir muto un' He-

retico Arriano, p. 27.

Riunione della Chiefa Greca colla Latina fotto il Pontificato di Hormisda, e l' Imperio di Giultino, p 34. e seg.

Rivoluzioni dell'Italia contro l'Imperador Leone Isaurico, distruggitore delle sacre

Imagini, p. 349. 360.

Romano Pontefice, e sua assunzione al Pontificato, p. 582. S

Saba, e sue servorose operazioni, e ripieghi à fivore de Cattolici, p. 14. e 30. ricusa di pregare Dio per la secondità della Imperadrice Theodora, e perche? p. 75. Sabiniano, e suo Pontificato, p. 177.

S. Sabino Vescovo di Canosa, e suoi avveni-

menti con Totila, p. 105.

Sacco dato da' Greci all' Episcopio Lateranense, p. 220. e seg.

Salvatore di Rame sopra la Porta di Costantinopoli, e suo abbattimento, & attentato di Leone Isaurico per abbatterlo, p. 342.

Salvatore, e sua antichissima Imagine nel Sancta Sanctorum di Roma, p. 363. miracolo di questa Imagine solito di succedere nella Chiesa di S. Maria Maggiore, p. 390. Santabareno, vedi Theodoro Santabareno.

Santabareno, vedi Theodoro Santabareno.

S. Santulo, e fuoi miracolofi avvenimenti con gli Heretici Arriani, p. 134.

Sarantapechys, Hebreo ingannatore, & ini.

mico delle Sacre Imagini, p. 365.

Scommunica vibrata contro i Morti, p. 116. fcritta contro Pyrrho da Papa Theodoro col Sangue confecrato di Giesù Christo, p. 236. fcritta contro Fozio dal Concilio Generale Ottavo col medesimo Sangue confecrato di Giesù Christo, p. 552.

Secretario di Papa Honorio, e sua testimo-

nianza in difesa di lui, p. 224. Semidaliti, e loro Heresse, p. 77.

Semipelagiani, e loro condanna nel Concilio di Oranges, p. 51.

Sergio Patriarca di Costantinopoli Monothelita, sue qualità, lettere, e fraudolenze, p. 189, e seg. e sua morte, p. 220.

Sergio Pontefice, sua costanza nel rigettare i Canoni del Sinodo Quinnisesto, p. 319. soccorso dalle Milizie Italiane contro gl'Insulti, & i tradimenti del Imperadore, p. 320.

Sergio Secondo, e sua elezione al Pontifica-

to, p. 494.

Sergio Terzo, e sua elezione al Pontificato, p. 582. & in qual parte difeso dalle calunnie degli Heretici, ivi.

Severino Pontefice, e corso del suo Pontificato, p. 216. sua vigorosa opposizione alla Ecthesis di Heraclio, p. 220. e condanna di essa, iwi: sua morte, p. 221.

Severo Patriarca Heretico di Antiochia,

e sua

e sua pessima vita, e condotta, p. 10. e seg. sua intrusione nella Chiesa di Antiochia, e persecuzione contro li Cattolici, p. 13. e seg. sue orribili empietà, p. 15. e seg. sue nuove Heresse, p. 30.

Silenzio proposto fraudolentemente da' Monotheliti, p.192 e ricevuto prudentemente dal Pontesice Honorio, p.198. e seg.

Silverio Pontefice rende Roma à Bellisario, p. 86. perseguitato dalla Imperadrice Theodora, p. 89. sua maravigliosa costanza nel rigettare le di lei richieste, p. 90. sua violente deposizione dal Pontificato, ivi, e seg. restituito alla sua Chiesa per ordine di Giustiniano, p. 91. ma rigettato, tradito, & esiliato da Vigilio, ivi: sua heroica intrepidezza, p. 91. e seg. sua scommunica contro Vigilio, p. 92. sovvenimenti prestatigli da alcuni pietosi Vescovi, ivi: sua morte, e miracoli, ivi.

Simmaco, e Beozio fatti uccidere dal Rè

Theodorico, p.47.

Simmaco Pontefice, e sua elezione, p.3. suo Sinodo contro li Scismatici, p. 4. sue operazioni contro i Manichei, p.5. suo sovvenimento à i Vescovi esiliati dagli Heretici, p.6. sua scommunica contro l'Imperadore Anastasso, p.7. suo Sinodo Romano, detto Palmare, ivi: sua costanza, e lettere, e difesa contro l'Imperadore Anastasso, p.8. sue provisioni per sollievo de'Cattolici oppressi, p.10.

Simoniaci, e bandi publicati contro di loro,

p.67.

Sisinio Pontefice, e sua assunzione al Pontisi-

cato, p 323.

Simbolo Athanasiano provato dall' Autore composizione di S. Athanasio, p.27. e seg.

Sofronio Patriarca di Gierusalemme, e sua vigorosa opposizione alla Heresia de' Mo-

notheliti, p.201. e feg.

Spirito Santo, e sua procedenza dal Padre, e dal Figliuolo, asserita da Greci sino ab antiquo, p. 275. negata dagli antichi Iconoclassi, p.436. riprovata da Fozio, p.564. e seg. & asserita con molta ragione da Cattolici, p.565. e seg.583.

S. Stefano Juniore, e suo glorioso Martirio

in difesa della Fede, p.401. e seg.

Stefano Patriarca Costantinopolitano fratello dell'Imperador Leone, p.572.

Stefano Secondo, e sua repentina morte,

p.392.

Stefano Terzo, sua elezione al Pontificato, p. 392. condanna il Conciliabolo di Copronimo, p.395. sua costanza in difesa della Fede contro potentissimi nemici,

ivi , e feg.

Stefano Quarto, e suo celebre Concilio Lateranense contro gl' Iconoclassi, pag. 411. corso, e decisione di detto Concilio, ivi.

Stefano Quinto, sua elezione al Pontificato, e miracoli, p. 468. sua difesa dalle calunnie

del Calvinista Morneo, ivi.

Stefano Sesto, sua elezione al Pontificato, p. 569. sua Apostolica, e degna lettera in risposta alle lettere ingiuriose dell'Imperador Basilio, ivi, e seg. sua ponderazione, e prudenza nella spedizione de' Decreti, p. 572.

Stefano Settimo, e sua elezione al Pontificato, e perversione horribile degli Ecclesiastici di quella età, p.575, e seg. suo attentato horribile contro il cadavere di Formoso, p.577, e sua morte, p.578, e suoi
Decreti, ivi: calunniato dagli Heretici, e
come, & in qual parte diseso da Cattolici,
p.578.

Stefano Ottavo, e sua elezione al Pontifica-

to , p. 585.

Stefano Nono, e sua elezione al Pontificato,

Studiti Monaci, e loro fondazione, p. 65. Superstizioni malamente introdotte nell' Oriente circa il culto delle facre Imagini, p. 478. e seg.

### $\mathbf{T}$

TAtasio, e sua maravigliosa elezione al Patriarcato di Costantinopoli, p. 420. sue illustri qualità, ivi, e 421. e sua intrepidezza contro gl'insulti degli Heretici, p.426.

Tegole di bronzo involate dall'Imperadore Costante Monothelita alla Cuppola della

Rotonda di Roma, p.269.

Termini, e parole usate, e riprovate in differenti età dalla Chiesa Cattolica, p.66.

Terremoti, e peste per l'Oriente, p. 124. Testa di S. Paolo richiesta dalla Imperadrice Costantina à S. Gregorio Magno, e da lui negata, p. 161

Tetraditi, e loro Heresie, p.80.

Themistio, e sua Heresia de' Themistiani,

p.30

Theodato Rè de' Gothi, fua viltà nella difefa della Italia, p.80. e feg. fua morte, p.86. Theo-

Theocatagnosti Heretici, p. 174.

Theodolinda debellatrice dell' Arrianesimo

nell'Italia, p.158.

Theodora moglie dell' Imperador Giustiniano, e sue pessime qualità, p.75. innalza l' Heretico Anthimo al Vescovado di Costantinopoli, p.76. & à quello di Alessandria l' empio Theodosio, ivi: ardisce di corrompere, e d'intimorire il Pontefice S. Agapito, Theodoro Santabareno Mago inviato di Fop.83. sua impenitenza, e morte, p.113.

sua sana Fede, p. 485, delude saviamente un subitaneo incontro del Marito, pag. 486. ristauratrice, e ristabilitrice del culto delle sacre Imagini in Oriente, pag. 491. e seg. sua tener zza nel rimirare le piaghe di tanti illustri Martiri, p. 493. sua persecuzione contro i Manichei, e strage, p.495. suo ritiro dalla Corte, & entrata in un Monasterio, p.523.

Theodoreto, e sua statua portata in trion-

fo dagli Heretici, p.35.

Theodorico Rè Arriano, e suo nobile rescritto in favore del Pontificato Romano, p.3. suo ingresso in Roma, etrionso, ivi: sua soggezione al Concilio de'Cattolici, ivi: e sue leggi à favore del Pontesice Romano, ivi : Titoli speciosi conferitigli da' SS. Padri, ivi, e seg. sue minaccie di vendetta contro li Cattolici di Occidente, p. 44. spedisce il Pontesice Gio. in Oriente, pag. 45. condanna alla morte Simmaco, Boezio, & il Pontefice Giovanni, p.47. e temerariamente elegge il Successore al Pontificato, p.49. sua orribile morte, e dannazione, p. 49. e feg.

Theodoro Cesariense Origenista, e sue prattiche per la divulgazione di questa Heresia, pag 109. propone la materia, e la condan-

na delli tre Capitoli, p. 110.

Theodoro, e Theofane fratelli illustri per la Confessione, e patimenti sofferti per il culto delle facre Imagini, p.490. Theofane innalzato all'Arcivescovado di Nicea, p. 490. sua memorabile risposta alla Imperadrice Theodora, p.493.

Theodoro Faranita, e sua impercettibile He-

resia, p.239.

Theodoro Mopsuestenio, suoi gran scritti,

& herelie, p.36.

Theodoro Pontefice, e suoi provedimenti per li Cattolici perseguitati da' Monotheliti, p.226. e feg. suoi accoglimenti à Pyrrho convertito, p.230, sue esortazioni in rayvedimento del Patriarca Paolo di Costantinopoli Monothelita, p.233. sua condanna di Paolo Costantinopolitano, e del Typo, p.236. sua formidabile scommunica contro Pyrrho, p. 236.

Theodoro Secondo Pontefice, e sua elezio-

ne al Pontificato, p.582.

Theodoro Patriarca Costantinopolitano fraudolentissimo Heretico Monothelita, p.273. e seg. deposto dal Patriarcato, p.274.

zio à Giovanni Ottavo, p.558.

Theodora Imperatrice moglie di Theofilo, e S. Theodoro Studita, e suo ammirabile zelo in difefa della Fede, p.464. fua relegazione. tormenti, escritti, p.469. esua morte, e testamento, p. 482. e seg. trasportazione del suo Corpo in Costantinopoli, p.494.

Theodosio Cenobiarca, e suo abboc camento coll'Imperadore Anastasio, p.11. e sua costanza in sostenimento del Concilio Chalcedonense, p.12. e seg. e suo esilio, p.13. e suo ritorno in Costantinopoli, e scritti, e satti gloriosi, p.30.

Theodosio Quarto Imperadore, suo ritiro dall'Imperio, fantità, e motte, p.337.

Theofane, e Theodoro fratelli, vedi Theodoro.

Theofilo, e sua assunzione all'Imperio, p. 485. sua varia fede, ivi, sua fiera persecuzione contro li Cattolici, p.487. 490.

Thnetopsychiti Heretici, p.174.

Thimotheo Patriarca intruso di Costantinopoli, Propagatore della Herefia del Gnafeo, p.g. e feg.

Tiberio collega dell'Imperador Giustino Secondo nell'Imperio, sue buone qualità, e misericordia verso i poveri, p.140. denari somministratigli miracolosamente da Dio per il fovvenimento de' poveri, ivi, e feg.

Tiberio Secondo Imperadore, e sue violenze per ottenere da' Papi la confermazione de'

Canoni Trullani, p. 323.

Titoli speciosi, e santi, perche da'Cattolici conferiti a' Rè Heretici, e malvaggi, p.5. Typo di Costante, cioè Editto impositorio

di filenzio sopra le volontà di Giesti Christo, p.233. e suo contenuto 234. considerazioni dell'Autore sopra di esso, p.235.

Totila Rè de' Gothi, e sua incursione per l' Italia, pag. 102. avvenimenti con diversi fanti Vescovi, ivi, e seg. sue nuove incurfioni per l'Italia, e nuovi avvenimenti con altri fanti Vescovi, p. 104. e feg. assedia Roma, p. 105. sue crudeltà, e scorrerie, ivi, e feg. suo disegno di spianar Roma, p.106. che prende, e saccheggia, ivi.

Trajano Imperadore, cioè l'anima di Trajano Imperadore afferira liberata dall' Inter-

no per le orazioni di S. Gregorio Papa, p. 173. e sua riprova, ivi.

Trasamondo Re Arriano, e sua politica condotta contro li Cattolici, p. 5. e morte, p. 27.

Tre Capitoli, notizia, condanna, e corso di essi, p.110. e seg. sentimento diverso degli Occidentali, e degli Orientali sopra la condanna di detti tre Capitoli, p. 112. e seg.scisma degli Occidentali per detta causa, pag. 117. e feg. e 121.

Tre Volontà in Giesù Christo falsamente supposte asserite da S.Massimo Abbate, p.231. e dottrine sopra detta asserzione, p.232.

Trinità Divina, e sua figura antichissima nella Chiefa, pag. 332. se possa dirsi Trina Deitas, Trina Trinitas , e Triplex Trinitas , pag. 505. 506. e feg.

Trullo voce Greca, e che cosa propriamente

significhi, p. 238,

VAlentino Cardinal Vicario di Roma in affenza di Papa Vigilio, vien fottoposto da Totila al taglio di tutte due le mani,

Valentino Pontefice, e sua elezione al Ponti-

ficato, p. 484.

Vandali dell'Africa, e loro superbe ricchezze,

Vasi sacri di Gierusalemme trasportati da Giustiniano dall' Africa à Costantinopoli, e guindi tramandati à Gierusalemme, p.69. e feg.

S. Udalrico, e sua supposta lettera dagli Heretici contro il Celibato Sacerdotale, p.169. Vescovi circonvicini à Roma, & assistenti al Papa nominati la prima volta nelle Historie

Ecclefiastiche, p. 412.

Vigilio, e suo tradimento contro il Pontefice S. Silverio, p. 90, e seg. sue promesse à Theodora, & ad Anthimo, p.92. e seg. sna sacrilega elezione al Pontificato, p.92. sua lettera in qualità di Antipapa contro gli Here tici, p. 94. repentina sua mutazione, che rinunzia spontaneamente il falso Pontisicato, p.97. e vien dal Clero assunto al Pontificato, p. 98. sua Apostolica lettera all'Imperadore Giultiniano, ivi, e seg. e à Men | Zanzaro Autore della Setta de Jacomiti, p.78.

na di Costantinopoli, p. 101. avvenimenti calamitosi del suo Pontificato, ivi : suoi soccorsi mandati à Roma di nuovo assediata da' Gothi, p.106. concorre alla confermazione della costituzione di Giustiniano contro gli Origenisti, p. 110. sua partenza per Costantinopoli, p.113. sue magnanime rispotte a gli Augusti, ivi : conferma la deposizione di Anthimo dal Patriarcato, e scommunica l'Imperadrice Theodora, ivi; suoi successi, e suga da Costantinopoli, p.114. sua condotta, costituto, e corso sopra la materia de'tre Capitoli, pag. 115. e seg. sua difesa, e morte 118. e seg.

Vincenzo Monaco, stimolato dal motivo, che un'altro Vincenzo Vescovo rinegasse la Fede, insorge contro gli Heretici, & è fatto

Martire per la Fede, p.149.

Virgilio Prete Missionario, à torto accusato di heresia da S. Bonifacio, p.390, diversità di due Virgilii, ivi.

Vitaliano Pontefice, e corso del suo Pontisi-

cato, p. 259.

Vitige Rè de' Gothi, e sua infelice condotta nella difesa di Roma, p. 86. suo nuovo asse-

dio à Roma, p.88, e seg.

Universale, cioè Patriarca Universale, Ethimologia, e distinzione, e significazione di questo nome, p. 161. 163. e seg. perche, e come ricusato da S. Gregorio, p. 163. 167. Vnus ex Trinitate passus, e dibattuta questione sopra questa proposizione, e spiegazione di esta, p.37. e seg. e definizione Pont.ficia 65.

Accharia Pontefice, e sue operazioni per L la conversione di Costantino Copronimo, p.382. sua lettera à S.Bonifacio contro l'Herefia di Aldeberto, e Clemente, pag. 384. suo Sinodo Romano contro li detti Heretici, ivi: corso, successi, e condanne di questo Sinodo, p.385. sua approvazione di una formola di battesimo proferita da un Prete ignorante, p. 389. trasferisce, il Regno di Francia da Childerico in Pipino, p. 390. e seg. sua difesa di alcune calunnie degli Heretici, p.391.

Fine del secondo Tomo.









